



# SECONDA RACCOLTA VITE DE SANTI

PER CIASCHEDUN GIORNO DELL'ANNO

TOMO PRIMO

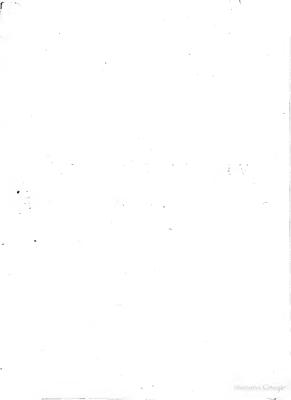

# SECONDA RACCOLTA

ΙŒ

# VITE DE SANTI

PER CIASCHEDUN GIORNO DELL'ANNO

APPENDICE ALLA RACCOLTA
DELLE VITE DE SANTI
PUBBLICATA L' ARRO MDCCLXIII.

LA VITA DELLA SANTISSIMA

# VERGINE MARIA

できれるれたをからまれたあれたあれ



# IN ROMA MDCCLXVII. NELLA STAMPERIA DI MARCO PAGLIARINI

CON LICENZA DE SUPERIORI.



# ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO PRINCIPE IL SIGNOR CARDINALE

# ANTONIO BRANCIFORTE

#### MARCO PAGLIARINI



On certo, che chiunque vedrà comparire alla pubblica luce questa Se-

conda Raccolta di Vite di Santi, la qual è indirizzata ad eccitare sempre più la divozione dei Fedeli all'imitazione delle sante gesta di tanti insigni Eroi della cristiana Religione, applaudirà al mio consiglio di pubblicarla colle mie stampe sotto i felicissimi auspici dell' Eminenza Vostra, conoscendo da se stesso, senza che mi affatichi a svelargli, quanto giusti, ed urgenti siano i motivi, che mi hanno spinto a

tributarle questo atto del mio profondissimo ossequio. Non è ignota a veruno, Eminentissimo Principe, la nobiltà dei vostri Natali, l'antichità della vostra Prosapia, la gloria de' vostri Avi, la chiarezza delle parentele, e lo splendore, e la potenza della vostra nobilissima Famiglia, che a gran ragione si annovera tra le più illustri non solo di Sicilia, ove ha la sua Sede, ma di tutta l' Europa. E venendo ai pregi che sono vostri proprj, sa ognuno come vi siete sempre distinto colla capacità della vostra mente, e colla generosità del vostro animo prima in questa Città, che ora vi vede con immenso giubbilo meritamente rivestito della Dignità Cardinalizia, e già vi vide risplendere tra i più cospicui Prelati della Corte Romana, dipoi in Francia, allorchè foste destinato dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. a presentare le fasce al Real Duca di Borgogna in qualità di Nunzio straordinario, e quindi in Venezia, ove per più anni sosteneste con somma lode il grado di Nunzio Apostolico a quella Repubblica, e finalmente nello Stato di Urbino, che avendo lungamente sperimentato sotto la vostra Presidenza i felicissimi effetti del vostro saggio governo, benedice tutt'ora le vostre afsidue, e vigilanti cure per la pubblica felicità, e non deporrà giammai la memoria degli ottimi, e salutari provvedimenti dati dall'Eminenza Vostra negli scorsi calamitolissimi anni, per cui poteste in mezzo all' estrema

trema penuria di viveri, che affliggeva miseramente le vicine Provincie, e l' Italia tutta, non solo supplire al necessario sostentamento de' Popoli a voi commessi, ma conservargli nell'abbondanza, mentre tutti gli altri gemevano nella carestia, e nella same. Tutto ciò è così noto, che vano sarebbe il tesserne quì una lunga istoria, onde non mi resterebbe altro, se non che palesare le mie private obbligazioni verso l' EMINENZA VOSTRA, che unite agli altri rispettosi riflessi, che ho di sopra accennati, mi han dato impulfo'a dedicarle quest? Opera. Ma comecche queste, attesa la tenuità della mia condizione, son troppo piccolo foggetto per interessare il Pubblico, ed accrescere la vostra gloria, stimo meglio il tacerle per conservarne in me stesso eterna la rimembranza. Basti dunque per tutte la singolare benignità, colla quale vi siete degnato di accogliermi, e di accettare questo umile attestato di sincerissimo osseguio, che da tutti è dovuto al vostro merito, ma specialmente da me per questa nuova grazia, che mi avete generosamente compartita. E siccome l'EMINENZA VOSTRA si è compiaciuta di ammettermi a godere dell' onore del suo autorevole patrocinio, così spero, che si degnerà di continuarmelo; di che riverentemente la supplico profondamente inchinandomi al bacio della Sacra Porpora.

# AL DIVOTO LETTORE

#### CARLO MASSINI

Della Congregazione dell' Oratorio di Roma.

fonti finceri della Storia ecclefiaffica . Ora vi prefento questa SECONDA



RACCOLTA DI VITE DE SANTI PER CIASCHEDUN GIORNO DELL'AN-NO, OVVERO APPENDICE &C., nella quale si è procurato di offervare lo Reso metodo, che fu tenuto, e praticato nella suddetta prima Raccolta. E primieramente fi è usata ogni poffibile diligenza per non riferire fe non quelle Vite , e quelle cofe , che si sono credute conformi alla verità della floria . Perocche , come tra gli altri , già notò s. Pier Damiano (1), non può piacere nè a Dio, che è la flessa VERITA per essenza , ne a' suoi Santi , che nel racconto delle loro geste si dicano cose , le quali non sieno in tutto conformi, e appoggiate alla verità, la quale fe fi dee cercare, ed abbracciare in tutte le storiche narrazioni , eziandio delle materie indifferenti , e profane ; molto più sembra che ciò convenga farsi in quelle, che appartengono alla Storia ecclesiastica, e che contengono le azioni de Santi , le quali fono della medesima Storia ecclesiastea la parte più nobile , e la più istruttiva per l'edificazione de Fedeli . E' bensì vero , e giova qui ripetere quello fteffo, che già fu detto nell'Avvoifo premeffo alla prima Raccolta fopraddetta , che non per questo s' intende di rigettare quelle cofe , o quelle Vite , che fe fino tralasciate, e molto meno di disapprovare coloro, che avessero sentimenti diversi; poiche ben si fa , che in cofe tali , le quali non riguardano la Fe.ie , ma fi apporgiano alla testimonianza della foria umana , come fono le Vite de' Santi (eccettuatene quelle , che fono traste dalla divina Scrittura), e permeffo ad ognuno d'abbondare nel proprio fenfo. come dice l'Apostolo, abbracciando quella sentenza, ch' ei si persuade effere fondata in buone ragioni , secondo che offerva il ven. Cardinal Baronio (2) ne' suoi Annali ecclesiastiei , favellando degli Atti de' Santi riferiti nel Martirologio , e nel Breviario Romano . Affinche poi voi sappiate donde sieno state tratte le notizie appartenenti alle medesime Vite , e poffiate , fe così v' agorada , da voi fteffo rincontrarle , fi è giudicato bene d' indicare in fronte di ciascheduna Vita gli Autori , a i monumenti , di cui nello scriverle

ci siamo ferviti (3). In secondo luogo si è usato uno fludio particolare di rapportare le Vite, e gli Atti de fanti Martiri , come quelli , che sono stati sempre dalla Chiesa venerati come i più illu-Ari Eroi della criffiana Religione , gl' imitatori più fedeli di Gesù Crifto autore , ed esemplare d'ogni santità, e i testimoni irrefragabili della verità della Fede, per la.

<sup>(1)</sup> Vedi la Vita di s. Mauro ai so. Gennajo in questa

<sup>(</sup>a) Annal, Ecclesiaft, ann, toa. 6 tos. tom. t. dell'edi-

zione di Lucca.

(1) Lo stello si farà nella seconda edizione della prima

Reccoles, alle quale quanto prima metterà mano il me-Recoults, and quant quantum prima better de describe stampatore, trasportando al principio di cialcuna Vita ciò, che fi è potto nell'indire degli Autori, come a nottra infinuazione fi è fatto nella riftampa di Totino.

quale sacrificarono il sangue, e la vita. Ond'è, che fino da' primi secoli i loro nomi furono descritti nelle Tavole ecclesiastiche, e recitati nella celebrazione de' divini usfizi nella Chiefa, ficcome anche al presente si costuma in tutte le Chiese del Mondo cattolico. E febbene ne' seguenti secoli nelle suddette Tavole ecclesiastiche si sieno aggianti i nomi de fanti Confessori; esse Tavole però ritengono tuttavia il titolo di Martirologi, che fu lor dato da principio, come contenenti principalmente gli elegi, e le fofferenze de Martiri . E in vero ne' medefimi santi Martiri risplendono in maniera eccellente , e fingulare le virtù d'una viva Fede , d'una ferma e robusta Speranza , d'un' ardente Carità , d'un' invitta pazienza , d'un fincero disprezzo di tutte le cose terrene , e della vita stessa, e finalmente d' una fedele imitazione di Gesù Cristo crocifisso; nell'esercizio delle quali viriù confiste il carattere del vero Cristiano , e la soda , e sincera pietà , che rende le anime acceste a Dio , e che sicuramente le conduce al possesso di quella inesfabile e immensa felicità, alla quale i santi Martiri unicamente aspiravano, e che ora godono, e goderanno eternamente in Cielo, e alla quale felicità debbono tendere tutte le nostre brame nel breve pellegrinaggio su questa misera Terra . E perche di alcuni Martiri , benche fia celebre e antico il loro culto nella Chiefa , e fia altrest certo il martirio ch' effi soffrirono per amor di Cristo; tuttavia non ci è stato permesso di riferire gli Atti loro per effere questi , o incerti , e dubbiofi , o alterati , e corrotti ne' feculi postoriori ; perciò si è creduto di far cosa grata al Lettore, e di soddisfare in qualche modo alla sua divozione verso di est, con riportare nell' ultimo giorno di ciascun mese, la storia delle persecuzioni, che la Chiesa ne' primi secoli ha sostenute dagl' Imperatori Gentili; poiche cost si e avuto campo di riferire almeno i loro venerabili nomi , il tempo de loro patimenti . e qualche volta ancora alcune circostanze del loro martirio.

Così pure in questa seconda Raccolta si è avuta la steffa mira, e lo steffo scopo, che si ebbe nella prima, di servire cioè alla edificazione, e profitto spirituale de nostri Fratelli in Gesù Crifto , giacche fra tutte le letture , dopo quella de facri libri , e flata sempre considerata molto utile , e vantaggiosa quella delle Vite de' Santi , le quali , secondo il detto di s. Bafilio Magno, contengono l' Evangelio ridotto alla pratica. E perciò simile lettura è stata sempre in modo particolare al Fedeli raccomandata da tutti i Santi , e specialmente , per tacere degli altri , da s. Carlo Borromeo ne suoi ricordi , e ammaestramenti dati al suo popolo di Milano, i quali si trovano fra gli Atti della Chiefa Milanefe, e da s. Filippo Neri, il quale, come fi ha dalla fua Vita, leggeva egli flesso del continuo le Vite de Santi , ed esortava efficacemente i suoi penitenti d'ogni Hato, grado, e condizione a frequentare quotidianamente una tal lezione, come molto adattata alla riforma de costumi, e all'acquisto delle virtù cristiane. Quindi è, che nello scrivere le Vite de' Santi fi e procurato d'usare uno stile piano, semplice, e alla portata di tutti , affinche tutti ne possano approfittare . Quindi è ancora , che si è schivato d'inserirvi questioni di critica , e ogni altra forta di controversie , come aliene dal nostro fine , il quale altro non è , come fi è detto , se non di contribuire , secondo le nostre deboli forze, al profitto spirituale de nostri proffimi. Quindi è finalmente, che a ciascheduna Vita fi e aggiunta una riflessione, che serva ad eccitare il Lettore all' imitazione delle virtit dei Santi : il che dee effere il frutto principale della lettura di effe, acciocche seguendo col divino ajuto le loro vestigie, possiamo conseguire dalla divina misericordia lo Stelfo premio. Tali rifle fioni però in questa Raccolta si sono alquanto più estese, di quello che si fece nella prima Raccolta, sì perche si è creduto, che possano essere di qualche giovamento a fomentare, e nutrire la pietà de Fe-SEC. RACC. delt.

deli ; i) perchè essendo le Vise di quessa seconda Raccolta per ordinario più brevi di quelle della prima, si è stimato, che non recherbbero severoio aggravio al Lestore. Ma quando a qualcuno sembrassero troppo lunghe, le può a sito arbitrio tradasciare, viacchè

tutte si trovano poste dopo il fine di ciascheduna Vita .

Siccome poi alla prima Raccolta si premise la Vita di Gesù Cristo Nostro Salvatore , il quale , come fi è detto , è l' autore , e l'efemplare perfettissimo di ogni fantità , ed in tui tutti i Santi hanno sempre tenuti fist gli occhi della mente, per conformare la loro vita a' suoi insegnamenti , ed esempj , e vitrarre in se stesse , per quanto è possibile all' umana fiacchezzaa , quafi in altrestante copie le virtu di questo divino Origiginale: così a questa seconda Raccolta si premette la Vita della santissima Vergine Maria Madre di Dio, la quale dopo Gesù Cristo, è il più compiuto, e perfesto modello di santità, che possa mai immaginarsi. Perocche non solamente ella fu esente da qualunque benche minimo neo di colpa, o imperfezione; ma fu inoltre adorna in una maniera eccellente, e singolarissima di tutte le più sublimi ed eroiche virtù; le quali debbono effere a tutti i Fedeli , che si professano di lei divoti , un oggetto continuo non meno della loro ammirazione, che della loro imitazione, se vogliono rendersi cari, ed accetti alla Ressa santissima Vergine, e godere il vantaggio del suo validissimo patrocinio. E benst vero , che e stato d' uopo ripetere la maggior parte quelle cofe , le quali furono dette nella prima Raccolta per le diverse feste, che in onore della santissima Vergine si celebrano nel corso dell' anno. Ma oltre che non dispiacerà al pio Lettore di vederle tutte insieme riunite nella presente Vita, le troverà ancora da chi ha scritta la medesima Vita (1) arricchite di quei nobili elogi, e di quelle utilissime riflessioni, che in lode, ed onore della stessa santissima Vergine, e per promovere ne' cuori de' Fedeli la divozione verso di lei, sono State fatte dai santi Padri, e sopra tutto dal divotissimo s. Bernardo.

Finalmente debbo avvisarvi, che in questa Raccelta come nella prima, la stelleta, con cui sono suate le Vite di alcuni Santi nell' indice penensilà a cistabelam mes, indica quei Santi, che non sono registrati nel Martirolagio Romano, ma che si trovano provi descritti in altri Martirolagi di Chisse particolari, o di Congregazioni monastiche, e religisse, intermo alle quali si dichiara e se protesta, quando sa necessario, che s'interde, che lavon no si pressi se non quella si des che merita al storia, e si anuere, da cui sono state tratte, e ciò in mibidierna dei devetti emanati dalla Socke Appissica, alla quale stromettiamo interamente questi opera, noi stelli, e tutte le cose nostre.

Roma 16. Maggio 1767.

(r) L'Antore di questa vita è il P. Andrea Micheli Sacerdore della Congregazione dell'Oratorio di Roma, al quale eziandio appartengono le Vite de Santi de' due meti Luglio, ed Agolto, e di alguni giorni del messe di Dicembre; effendofi egli compiaciato di così contribuire at compimento di quella (econda, come aveva molto contribuito a quello della prima Raccotta.

### APPROVAZIONI

#### IMPRIMATUR

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apost.

D. Patriarch. Antioch. Vicefe.

P ER commissione del Reverendissimo Padre F. Tommaso Agostino Ricchini Maestro del Sagro Palazzo Apostolico ho attentamente io letto l'Opera initiolata: Seconda Raccolia di Vite de Santi per tiaffebdum gierno dell'anno, ovvero Appendico Cr. Una tale Raccolia ricavata da sonti i più certi, e i più sinceri della Storia ecclessatica non contiene cosa alcuna, che sia contro la nostra Cattolica Fede, contro i Frincipi, contro i buoni costumi; ma l'è bena in continuato ano che virtu di tanti Consessori della Cattolica Religione comprovata col singue di tanti Martiri, e coll'eroiche virtu di tanti Consessori d'organi et a, d'organi esso, d'organi condizione, a il quanti in essi fianala: ed unitamente alle sode rissessioni, che su la vita di ciachedun Santo opportunamente si sano, i l'è un sorte stimolo, ed incitamento all'emenda de' scorretti costumi, ed all'acquisto delle critiane virtù. E siccome alla prima Raccolta sin dato faviamente principio colla Vita della gran Vergiem Maria Regiensa de' Santi tutti del Cielo, e dopo Gest Cristo unico di Lei Figliuolo, principal Esemplare di tutte le piucché sublimi, ed eroiche virtù. Quanto in questra Vita de legge, ad eccezione delle dotte, e pie ristessimi, che sono proprie dell'erudito Autore, è stato ricavato, e dagli Sacrosanti Vangeli, e dalle Opere de' santi Padri; onde niente vi è, che non sia detto con ogni scuro, edincontrastabil sondamento. Un Opera tanto prositrevole a tutti i Fedeli, merita a mio giudizio che sia data alla pubblica luce.

Dal Convento della Minerva di Roma 20. Giugno 1766.

F. Tommaso Maria de Luca dell' Ordine de Predicatori Confultore della Sacra Congreg. de Riti.

### IMPRIMATUR

Fr. Thomas Augustinus Ricchinius Ord. Præd. Sacri Palat. Apost. Mag.

#### GENERALE TAVOLA

DI QUANTO SI CONTIENE IN QUESTA SECONDA RACCOLTA DI VITE DE SANTI.

TITA DELLA SS. VERGIME MA- Purificazione di Maria, e Presentazione RIA MADRE DI DIO.

Introduzione.

La santissima Vergine promessa sino dal principio del Mondo. Confronto fra lei, ed Eva. n. 2.

Eva figura di Maria . n. 7.

La Terra del Paradiso terrestre, e fecondata da quel fonte, che scaturiva dalla medesima Terra , simbolo della santissima Vergine . n. 8.

La Scala di Giacobbe simbolo &c. n. 9. Il Roveto veduto da Mosè &c. n. 10.

La Verga d' Aronne &c. n. 12.

Il Vello di Gedeone &c. n. 13.

Il Tempio , l'Arca dell' Alleanza , e la porta orientale del medesimo Tempio &c. n. 16. Le più illustri donne dell' antico Testamento

figure di Maria . n. 18. Maria santissima predetta nella profezia di

Balaam . n. 22.

Profetizzata da Davidde . n. 23.

Da Salomone. n. 24.

Da Isaia . n. 26.

Da Geremia. n. 31. Genitori di Maria santissima, e suo conce-

pimento . n. 33.

Nascita di Maria n. 38. E' imposto alla Vergine il Nome di Maria. 7. 42.

Prasentazione della beatissima Vergine al Tempio. n. 45.

Sposalizio di Maria con s. Giuseppe . n. 48. Annunziazione di Maria santissima. n. 54. Visita di Maria a s. Elisabetta . n. 61.

Maria ritorna alla fua cafa in Nazaret . Espettazione del Parto . n. 69.

La Vergine va da Nazaret in Betlemme, e partorisce il suo divin Figliuolo. n. 72.

di Gesù al Tempio . n. 77.

Fuga della Vergine in Egitto col suo divin Figliuolo. n. 83.

La Vergine ritorna nella Galilea, e ferma la sua dimora in Nazaret . n. 86.

Maria smarrisce il suo divin Figliuolo, e lo ritrova dopo tre giorni . n. 87.

Vita di Maria in Nazaret fino al tempo che Gesù Cristo cominciò a predicare. · num. 89.

Quello che fece Maria santissima nel tempo della predicazione di Gesù Cristo.

La santissima Vergine in Cafarnao . n. 96. La Vergine a' piedi della Croce sul Calvario. num. 99.

Maria santissima nel cenacolo riceve lo Spirito santo nel giorno della Pentecoste.

num. 103. La Vergine appresso s. Giovanni, e vita, che vi conduce . n. 104.

Qual idea si possa formare della santità della Vergine . n. 106. Morte di Maria santissima, e sua gloriosa

Assunzione al Cielo . n. 109. Divozione alla santissima Vergine, ed effi-

cacia della sua intercessione. n. 114-Imitazione delle sue virtù . n. 124.

Della sua Carità . n. 126. Della sua Fede, e Speranza . n. 127.

Della sua umiltà . n. 129. Della sua Pazienza, e sommissione perfetta alla volontà di Dio . n. 131.

Della sua Purità . num. 132.

Mezzi per conservare la Purità sotto laprotezione della santissima Vergine. numero 133.

## GENNAJO

## 1. s. Concordio Martire .

- 2. s. Odilone . Nel Martirologio Rom. I. Gennaio .
- 2. s. Genovefa Vergine .
- 4. s. Tito . 5. S. Pietro Balfamo . Martirel. Rom.
- 3. Genn. 6. s. Roberto Vescovo. Martirol. Rom.
  - 7. s. Niceta Apostolo della Dacia -
- 8. s. Severino Apostolo del Norico.
- 9. s. Marciana Vergine e Martire.
- 10. s. Marciano, e s. Marcellino Vesc.
- 11. s. Teodosio Antiocheno . \* 12. s. Benedetto Biscopio .
- 13. s Pietro Orfeolo .
- 14. ss. Martiri del Monte Sina . 15. s. Isidoro d' Alessandria .
- 16. s. Marcello Papa e Martire.
- 17. s. Sulpizio, detto il Pio-18. s. Leobardo.
- 19. s. Canuto Martire.
- 20. s. Mauro Vescovo. 21. ss. Berardo, e Compagni Martiri.
- Martirol, Rom. 16. Genn.
- 22. s. Anastasio Martire. 23. s Idelfonso Vescovo,
- 24. s. Bailiano Vescovo . Martirol. Rom. 19. Genn.
- 25. ss. Gioventino, e Mailimo Martiri. 26. s. Batilde .
- 27. s. Aldegonda Vergine . Martirologio
- Rom. 30. Genn.
- 28. B. Margherita Vergine. \* 29. ss. Ciro, e Compagni Martiri.
- Martiral. Rom. 31. Genn. 30. s. Martina Vergine e Martire .
- 31. ss. Martiri della prima persecuzione generale de' Gentili fotto l' Imperator Nerone.

# FEBBRAIO

- 1. B. Andrea Conti. \*
- 2. s. Cornelio Centurione . 3. s. Anscario Apostolo della Danimar
  - ca, e della Svezia.
- 4 s. Giuseppe da Leonessa.
- c. s. Avito Vescovo, e s. Sigismondo Martire.
- 6. s. Dorotea Vergine e Martire, e i fuoi Compagni Martiri.
- 7. S. Adauco . o Adaucto Martire . e altri fanti Martiri d'una intera città della Frigia. 8. B. Girolamo Miani. "
- 9. s. Guarino Cardinale . Martirologio
- Romano 6. Febbraio . 10. s. Austreberta Vergine .
- 11. ss. Martiri d' Egitto.
- 12. B Giacinta Vergine. \*
  - 13. s. Caterina de' Ricci Vergine . 14. s. Auffenzio .
- 15. B. Giovanna Valesia . " 16. ss. Tcodolo, Giuliano, e Compagni
  - Martiri .
- 17. B. Aleffio
- 18. s. Macedonio . \* 19. s. Eucherio Vescovo d' Orleans .
- Martirel. Rom. 20. Febbr. 20. ss. Sadot Vescovo e Martire,e Com-
- pagni Martiri. 21. s. Baradato . '
- 22. s. Stefano Abate . Martirologio Rom. 13. Febbr.
- 23. s. Martiniano .
- 24. s. Vittore . Martir, Rom. 26. Febbr. 25. s. Tarafio Vescovo .
- 26. s. Porfirio Vescovo.
- 27. s. Baldomero.
- 28. s. Severiano, e s. Bosforia fua conforte, s. Magna, e s. Candida.
- 29. ss. Martiri della seconda persecuzione de' Gentili fotto l' Imperator Domiziano.

## MARZO

# APRILE

1. s. Albino Vescovo.

2. ss. Martiri d'Italia fotto i Longobardi.

3. s. DonninaWergine . \* 4. B. Carlo , detto il Buono . \*

g. B. Coletta Vergine . \*

6. ss. Evagrio Vescovo e Confessore, e ottanta Ecclesiastici Martiri .

7. s. Equizio .

8. ss. Apollonio, e Filemone Martiri. o. B. Giustina Vergine . \*

10. s. Attalo.

11. s. Eutimio Vescovo e Martire .

12. s. Teofane, e Irene fua conforte :

13. s. Leandro Vescovo. 14. s. Niceforo Vescovo . Nel Martirol.

Rom. 13. Marzo. 1c. s. Probo Vescovo, s. Orsino Prete,

s. Speranza Abate . 16. s. Eriberto Vescovo.

17. s. Giuliano Martire . Martir. Rom. 16. Marzo .

18. s. Alessandro Vescovo di Gerusalemme, e Martire.

10. B. Sibillina Vergine . \*

20. s. Giovacchino

21. s. Serapione Sindonita . \* 22. B. Ambrogio da Siena . Martirologio 24. s. Fedele Martire .

Rom. 20. Marzo. 23. B. Niccolò di Flue . \*

24. B. Chiara di Rimino . \* as. B. Agnese di Boemia . \*

26. s. Eustalio . Martir. Rom. 29. Marz.

27. s. Ruperto Apostolo della Baviera .

28. s. Guido Abate . \* 29. s. Cirillo Diacono e Martire, e altri

ss. Martiri nella Fenicia, e nella Palestina .

30. B. Amadeo . \*

31. ss. Martiri della terza persecuzione de' Gentili fotto l' Imperatore Trajano.

1. s. Ugo Abate.

2. s. Teodofia Vergine e Martire .

3. s. Ricardo Vescovo.

4 s. Teodora . \* c. s. Eutichio Patriarca .

6. s. Celestino I. Papa . 7. s. Valtrude. Nel Martir Rom. g. Apr.

8. s. Bademo Martire . \*

9. s. Maria di Cleofa . 10. s. Macario Vescovo.

11. s. Ifacio. 12. s. Godeberta Vergine . \*

13. ss. Carpo e Compagni Martiri .

14. s. Lamberto Vescovo .

15. B. Ida madre di Goffredo Buglione.\* 16. ss. Martiri di Saragozza, e s. Encra-

tide Vergine e Martire. 17. B. Chiara Gambacorta Vergine . \*

18. s. Perfetto Martire . 19. s. Leonida Martire . Martirol. Rom. 22. Aprile .

20. s. Anastasio Sinaita.

21. s. Anastasio Patriarca . 22. c. Tarbula Vergine e Martire, con due compagne, e altri moltiffi-

mi ss. Martiri della Persia 23. B. Egidio . \*

25. s. Opportuna Vergine . \* 26. B. Elena di Udine. \*

27. B. Zita Vergine 28. s. Patrizio Vescovo e Martire.

29. s. Massimo Martire .

30. ss. Martiri della quarta persecuzione de' Gentili fotto l'Imperator Adriano.

## MAGGIO

# 1. s. Amatore Vescovo.

2. s. Lucina.

3. s. Pellegrino . Nel Martirologio Rom. 1. Maggio .

4. ss. Silvano, e Compagni Martiri. 5. ss. Eulogio, e Protogene Vescovi e

Confessori. 6. s. Floriano Martire . Martirol. Rom.

4. Maggio . 7. B. Giovanna di Portogallo Vergine.\*

8. s. Acacio Martire .

o s. Erma.

10. B. Niccolò Albergati Cardinale. 11. s. Mamerto Vescovo.

12. s. Pancrazio Martire . 19. s. Epifanio Vescovo, e Padre della

Chiefa . Martir. Rom. 12. Magg. 14. s. Rittrude . \*

15. s. Isidoro Agricoltore, e la B. Maria fua conforte.

16. s. Giovanni Nepomuceno Martire.

17. s. Possidio Vescovo e Confessore. 18. s. Potamone Vescovo e Martire.

19. B. Umiliana, o Emiliana.

20. B. Agostino Novello. 21. s. Ospizio .

22. ss. Casto, ed Emilio Martiri. 23. B. Rita . Martirol. Rom. 22. Maggio.

24. s. Umiltà . \* 26. s. Franca Vergine. \*

27. s. Giovanni I. Papa e Martire.

28. ss. Conone, e il suo figliuolo Martiri . Mart. Rom. 29. Maggio. 29. ss. Silinnio, Martirio, e Alemadro

Martiri .

30. B. Matilde Vergine . \* .

31. ss. Martiri della quinta perfecuzione de' Gentili fotto l' Imperatore Marco Aurelio Antonino .

## GIUGNO

1. ss. Panfilo e Compagni Martiri.

2. ss. Marcellino, e Pietro Martiri. 3. S. Gecilio .

4. B. Ferdinando . \*

c. ss. Martiri di Cordova.

6. s. Filippo Diacono -

7. s. Paolo Vescovo e Martire. 8. s. Donnina Martire colle due sue figliuole Berenice, e Prosdoce Vergini e Martiri, e s. Pelagia Vergine e Martire.

9. ss. Primo , e Feliciano Martiri .

10. B. Diana Vergine . \*

11. B. Gerardo . 12. s. Giovanni di s. Facondo .

13. s. Fandilo Martire .

14 s. Degna Vergine e Martire .

15. s. Landelino.

s. Giovan Francesco Regis -

17. ss. Marco, e Marcelliano Martiri. Nel Martirol. Rom. 18. Ginono .

18. B. Gregorio Barbarigo Cardinale. 19. B. Michelina . \*

20. s. Silverio Papa e Martire .

ar. s. Eufebio Samofateno Vescovo e M. 22. S. Metodio Patriarca, e Confessore,

Martirol. Rom. 26. Giugno . 22. B. Maria Oigniacense.

24. B. Pietro da Pifa. \*

25. s. Guglielmo di Vercelli .

26. s. Vigilio Vescovo e Martire.

27. s. Antelmo Vescovo. Martir. Rom. 26. Giugno.

28. s. Leone II. Papa . 29. s. Cassio Vescovo.

30. ss. Martiri della sesta persecuzione de' Gentili fotto l' Imperator Severo .

#### LUGLIO

- 1. 3. Simone Salo .
- 2. s. Ottone Apostolo della Pomerania.
- 2. ss. Felice, e Ireneo, e fanta Mustiola Martiri .
- 4. s. Gallo Vescovo . Nel Martir. Rom.
- 1. Luglio. s. s. Proba.\*
- 6. s. Demetriade Vergine con Giuliana fua madre . \*
- 7. s. Aquila, e s. Priscilla . Martirolog. Rom. 8. Luglio .
- 8. s. Procopio, e altri ss. Martiri in Cefarea di Palestina .
- g. s. Cirillo Vescovo e Martire.
- 10. s. Teobaldo Abate . \*
- 11. B Ambrogio Autperto.\*
- 12. s. Eracla Vescovo, es. Plutarco M.
- 13. s. Sila, e altri Discepoli di s. Paolo Apostolo.
- 14. s. Atanafio Vescovo di Napoli.
- 1c. s. Enrico, e s. Cunegonda.
- 16. s. Sisenando, ed altri ss. Martiri,
- 17. s. Ennodio Vescovo.
- 18. s. Arnolfo Vescovo .
- 19. s Epafra Vefcovo. 20. s. Aurea Vergine e Martire .
- 21. s Segolena,
- 22. B. Lanfranco Vescovo. \*
- 22. s. Liborio Vescovo.
- 24. s. Francesco Solano.
- 25. ss. Tea, e Valentina Martiri, e fan Paolo Martire .
- 26. B. Giovanni Vescovo di Ferrara . \* 27. ss. Monaci della Siria Martiri Mar-
- zirol. Rom. 31. Luglio .
- 28. ss. Martiri della Tebaide.
- 29. s. Lupo Vescovo di Trojes.
- 30. B. Giovanni Colombino . Martirel. Rom. 31. Luglio.
- 31. ss. Martiri della fettima persecuziore Massimino L

## AGOSTO

- I. s. Aurelio Vescovo . \*
- 2. s. Rutilio Martire .
- s. Nicodemo.
- 4. ss. Gamaliele, e Abibo. Nel Martir. Rom. 3. Agosto . c. s. Ofvaldo.
- 6. ss. Giacomo di Amida, e Giacomo di Ciro .
- 7. ss. Friardo, e Secondello. \*
- 8. ss. Dalmazio, e Isacco. Mart. Romano 3. Agosto .
- 9. s. Numidico, e Compagni Martiri . 10. s. Rufticola, ovvero Marzia Vergine.\*
- 11. s. Tiburzio Martire .
- 12. s. Atanafia . \* 13. ss. Massimo, e Compagni Confessori.
- 14. s. Marcello Vescovo, e Martire .
- 15. s. Alipio Vescovo . 16. s. Rocco.
- 17. s. Mamante Martire .
  - 18. B. Chiara di Montefalco Vergine . 19. ss. Timoteo, e Agapio, e s. Tecla
  - con altri ss. MM. della Palestina. 20. S. Simpliciano Vescovo, Martirolog.
  - Rom. 16. Agosto. 21 50. Giovanna Francesca di Chantal.
  - 22. B. Bernardo Tolomei . Martir. Ro-
  - mane 21. Agosto . 23. ss. Claudio, Afterio, Neone, Don-
  - nina, e Teonilla Martiri. 24. s. Audoeno Vescovo.
  - 24. s. Genesio di Arles Martire .
  - 26. S. Zeffirino Papa e Martire . 27. Giuseppe Calasanzio.
  - 28. ss. Alessandro Vescovo di Alessandria . e Alessandro Vescovo di
  - Costantinopoli. 29. s. Sidonio Apollinare Velcovo . Mar-
  - tirol. Rom. 23. Agasto . 30. S. Pemenio.
- ne de' Gentili fotto l' Imperato. 31. ss. Martiri dell' ottava persecuzione de' Gentili mossa dall' Imperatore Decio, e continuata da Gallo, e Volusiano Imperatori .

# SETTEMBRE OTTOBRE

1. s. Lupo Vescovo di Sans.

2. s. Giusto Vescovo .

3. ss. Elpidio, e Sisinnio suo Discepolo-Nel Martirol. Rom. 2. Settembre.

4. s. Rofalia Vergine.

5. ss. Nemesiano, Felice, Lucio, e Compagni Martiri. Martirologio Rom. 10. Settembre.

6. s. Eleuterio .

7. s. Giovanni Vescovo di Gubbio,

8. B. Serafina . \*

9. s. Severiano Martire.

10. s. Salvio Vescovo.

11. s. Edita Vergine . Martirol. Rom. 16. Settembre .

no Martiri .

13. S. Satiro . Mart. Rom. 16. Settembre .

s. Caterina di Genova.
 ss. Emilio, Geremia, Rogelio, e Servo Dio Martiri.

16. s. Eufemia Vergine e Martire .

17. s. Ildegarda Vergine .

18.5. Giuseppe da Copertino.
19. s. Pomposa Vergine e Martire.

20. s. Agapito Papa.

21. s. Maura Vergine . \*
22. ss. Giuliano , e Ferreolo Martiri .

Martirol. Rom. 24. Settembre .

23. S. Drofide Vergine e Martire.\*

24. s. Gerardo Vescovo e Martire. 25. s. Geremaro. Martirologio Rom. 24.

Settembre .

26. s. Nilo detto il giovane .

27. B. Felice, o Felicia Vergine

28. s. Esuperio Vescovo.

29. s. Ciriaco.

30. ss. Martiri della nona persecuzione de' Gentili sotto Valeriano, e

fotto Aureliano Imperatori.

1. s. Bayone .

2. s. Tommaso Vescovo e Confessore.

4. s. Ammone.\*

s. s. Pambo . \*

6. s. Lodovico Beltrando . Nel Martir. Rom. 9. Ottobre .

7. ss. Sergio e Bacco Martiri.

8. ss. Daniele, e Samuele, e Compagni Martiri.

9. ss. Dionisio, e Compagni Martiri.

10. s. Publia · Martirol· Rom. 9. Ottobre . 11. s. Geraldo . \*

12.53. Serafino . 13. s. Eduardo .

 s. Califto Papa e Martire, e s. Gaudenzio Vescovo e Martire.

15. s. Brunone Apostolo della Prussia e Martire.

16. s. Gallo Abate .

17. s. Anstrude Vergine . \* 18. s. Giuliano Saba .

19. s. Fredefvinda Vergine .

20. B. Elredo.\* 21. ss. Nunilonia, e Alodia Vergini, e

Martiri . Mart. Rom. 22. Ottobre .

23. s. Ignazio Patriarca. 24. s. Proclo Patriarca.

25. s. Giovanni di Capistrano. Martir. Rom. 23. Ottobre.

26. s. Farone Vescovo. 27. s. Fara Vergine.

\* \* \*

28. ss. Fedele, e Ferruzio Martiri.

28. ss. Fedele, e Ferruzio Martiri a 29. B. Beatrice Vergine.\*

30. S. Volfango Velcovo . Martird. Remano 31. Ottobre .

31. ss. Martiri della decima perfecuzione de Gentili fotto gl' Imperatori Diocleziano , e Maffimiano

#### (XVIII)

#### NOVEMBRE

## 1. Festa di tutti i Santi .

2. ss. Metro, e Serapione, e fanta Quinta e Compagni Martiri .

2. s. Babila Vescovo e Martire .

4. s. Teodoro Confessore 5. B. Angela da Brescia Vergine. \*

6. ss. Vindemiale, e Longino Vescovi. e Martiri .

7. 8. Ercolano Vescovo, e Martire.

s Goffredo Vescovo .

9. s. Emiliano . Martirologio Rom. 12. Novembre . 10. ss. Arcadio, Probo, Pascasio, Eu-

tichiano , e Paolillo Mastiri . Martir, Rom. 12 Novembre .

11. 85 Menna, Varo, e Compagni MM.

1 2. s. Diego .

12. s. Stanislao Kostka.

14. s. Nilo . Mart. Rom. 12. Novembre .

1e. ss. Gurio, Samone, e Abibo Martiri-16. s. Edmondo Vescovo .

17. s. Gregorio Turonese.

18. s. Odone .

10. B. Margherita di Città di Castello Vergine . \* 20. s. Felice Valefio .

21. s. Gelafio Papa.

22. s. Colombano . Martirolog. Rom. 21. Novembre .

23. s. Anfilochio Vescovo.

24. ss. Antonino, Zebino, e Germano Martiri, es. Ennata Vergine, e Martire . Mart. Rom. 12. Novemb.

25. s. Mosè Martire.

26. s. Pietro Alessandrino Vescovo, e M.

27. s. Massimo Vescovo di Torino, e san Massimo Vescovo di Riez.

28. s. Giacomo della Marca.

29. B. Silvestro. Mart. Rom. 26. Novemb. 30. ss. Martiri della persecuzione di Diocleziano, e Massimiano, con-

tinuata nell' Oriente da Galerio Massimiano, e da Massimino II., e rinnovata da Licinio ImperatDICEMBRE

1. s. Metodio Vescovo di Tiro, e Martire, ed altri fanti Martiri. 2. s. Apollonio .

a. s. Stefano il Giovane Martire .

4. B. Bernardo Cardinale, e Vescovo di Parma.

c. B. Villana. \*

6. B. Margherita di Savoia . \* 7. s. Romarico . Nel Martirologio Ro-

mano 8. Dicembre. 8. s. Zenone Vefcovo.

q. s. Pafnuzio Abate nella Tebaide . \*

10. s. Pafnuzio Abate di Sceti . \*

11. s. Daniele Stilita. 12. ss. Macario, Epimaco, Alesfandro, ed altri MM. di Alessandria. ss. Ammonaria Vergine, e Martire,

Mercuria, Dionifia, e un'altra Ammonaria Martiri.

12. ss. Tecla, Maria, Marta, e Compagne, Vergini e Martiri . \*

14. ss. Fidenzio . Valeriana . Vittoria . e Compagni Martiri . 14. s. Valeriano Vescovo . e Martine ? ed

altri ss. Martiri, e Confessori della persecuzione Vandalica.

16. B. Carlomanno. \*

17. s. Sturmio Apostolo della Sassonia. 18. B. Coftanza Vergine \* .

19. s. Vinebaldo . \* 20. s. Filogonio Vescovo.

21. s. Epifanio Vescovo di Pavia.

22. s. Gherardo \*. 23. B. Ponzio . \*

245 Giovanni Canzio.

25. s. Anastasia Martire. 26. s. Teodoro Martire, e s. Teofane suo fratello Vescovo, e Consessore.

27. s. Nicarete Vergine.

28. s. Antonio Monaco Lerinefe.

29. s. Pietro di Galazia. 30. B. Margherita Colonna Vergine . \* 31. ss. Martiri della persecuzione dell' Imperatore Giuliano Apostata.

VITE

# V I T A

# VERGINE MARIA

MADRE DI DIO.

Poche foto le particolari azioni della familima Vergina, la nostria delle quali obbia dilipolio ledio, che fia a noi provanta. Posì è cordico di meglio appegera la devoginas del no tettare, fie in evez ei lore una familia difestia narragno adili medipare, come i ficia una delerente i l'in tedel inti Sani, fifforti originata i deformazioni, estilipiani infective, cata e adifestra fami in propolio della medipina familina.
Vergine de fami l'adiri, l'impliè de que l'overanno nel corò de supple Vanta de la mil bari, l'impliè de que l'overanno nel corò de supple Vanta della della l'adiri.

🚁 A dignità di Madre di Dio , alla quale è flata innalzata la fantiffima Vargioa Maria, è sì eccelfa, fovrumana , a divina , a porta feco un complaffo di tanti pregi, e di sì fublimi prarogative, e un cumulo di calafti doni, a d'incomparabili virtù così immenfo, che avendo effa , al dire di s. Tommafo , qualche cofa dall' infinito, non v'è manta umana, che poffa giungera a comprendarna nè pure ia minor parte , e molto meno v'è lingua, che fia valavola a demamante parlarne. Quindi è , che la madefima fanta Chiefa fi dichiara di non fapere con quali degne laudi ancomiarla; e il gran s. Bernardo si protafta, che nessuna impresa gli sembrava el ardua, come il taffare elogi alla gloriofa Madre di Dio, e l'appagara in questa parte la divozione di tutti i Fedali . ,, Nessuna cofa , dia agli 1 , più " mi dilatta, che ii parlare dalla Vargina Ma-.. dre di Dio, ma nessuna cofa parimante più di quefta mi atterrisce . Perocchè per non dir " nulla da fuoi mariti , i quali fono ineffabili , a dalle fue prerogative del tutto fingolari ; tan-22 ta è la divoziona , e sì grande è l'amora , con 20 cui tutti i Fedali meritamante l'onorano, la " rispettano, ia invocano, e le firaccomanda-, no, che febbene ognuno fa a gara di parlare a di iai ; nondimeno tutto ciò che fe ne dice , non corrisponde alla aspattazione loro , nè " riesce a sufficienza gradito, perocchè sempre " è varo, che s'è tentato di spiagare quai ch'è », indicibile , e s'è procurato di dare ad inten-,, dera quei ch'è incomprentibile ,. Con tutto ciò par ajutarci in qualche modo a formare nna idas non affatto (proporzionata di quafta fra tutte eletta, e privilagiatiffima creatura, lo Spirito fanro medafimo ce i' ha rapprefentata nelle fagre Scritture ( fono parole dal mantovato s. Bernardo 2 ) e come promessa ai nostri primi padri ; e come figurata fotto diverfi fimboli miliertofi; e come prodesta da' profesici oracoli .

Sec. Race. T. II.

(1) S. Bern. ferm. 4 in Affampt. B. M. V. (1) S. Bern. ferm. in Dom. infr. oft. Affampt. B. V. M. La SSMa Vergine promeffa fino dal principio del Mondo. Confronto fra lei, ed Eva.

2. La fantiffima Vargine adunque fu fino dal principio dal Mondo promessa al nostro primo padra Adamo, a nella perfona fua atutti i fuoi discandenti . Concioffiachè appena agli abbe colia suparba trasgraffione del divino comandamento di non mangiare del frutto dall' albero della fcienza del bene , e del male , recata a fe medefimo , e a tutta la fua posterità la morta dall' anima, con tutti quegli altri innumerabili mali. fotto de' quali par giuftiffimo giudizio di Dio gema aggravato il genere umano; che il Signore intimandogli la meritata pena, e annunziandogli al tampo stasso il rimedio praparatogli dalla lua infinita milericordia, disfe al serpente, o piuttofto al damonio, che del ferpente s' ara farvito, come d' ittrumento per indurre Eva alla prevaricazione 3: lo metterò inimicizie fra te e la donna . fra la tua pollerità e la fua: Ella fchiaccerà il tuo capo, e tu le infidierai, cioè cercharai occultamente di morderle il calcagno. " Or qual altra è " quella donna, dice s. Bernardo 4, della quale , parla in questo luogo il Signore, se non la fan-33 tiffima Vergine ? E fe ancora tu dubiti , ch'agli ,, non abbia parlato di lei, poni mante a qualla ,, parole: Ella fchiaccerà il tuo capo. A qual af-,, tra donna, fuorichè a Maria, era riferbata 20 quafta vittoria? Ella fenaa dubbio schiacciò il ,, velenofo capo , avendo rendute del tutto inu-, till e vane, e avendo come annichilata tutte 39 le fuggestioni, dal maiigno (uscitata s) par mea-

9, Superbia e dell' orgoglio della mante ,, 9, 39, 36 esi estrove il madedimo Santo <sup>5</sup>, Maria è quella donna promefia una volta da 30 Dio, i quale avrabbe coli virti dell'ou piea de fchiacciato il capo dell' antico ferpente , e 31 ciaclagno della quale egli avrebbe per messo 31 molte e diverte aftusie tramate infidie , ma 5 empre in darno, » Poichè per messo del floo divin Figlicolo farebbono fiate debellate la podefà infernali . Siccome appunto, parlando dal-

20 dei follatico dalla carne , a) per via dalla

(1) Gen. 2. 14. (4) Homil. 2. Super Miffes off. (1) Serm, in Dom. infr. off. Affumpt, B. M. V.

During Try Good

la vittoria, che del demonio avrebbe riportata la beatissima Vergine, spiega il gran Pontefice s. Leone 1 colle feguenti parole: ", Promife l' on-" nipotente, e misericordioso Iddio sino dal prin-" cipio del Mondo per riparazione de danni recatici dall' invidiofo demonio , che farebbe ve-,, nuta quella donna , il cui fen:e, cioè il cui figliuolo, avrebbe colla fua virtu thutolato il fuperbo capo del velenoso serpente. Questi è Crifto Signor nostro, Dio insieme ed uomo, il ,, quale nascendo dalla Vergine (la qual è quella donna da Dio promella ) avrebbe col suo im-" maculato e încorrotto nascimento condannato ,, il demonio violatore dell'umana generazione,,. E in vero, dice s. Epifanio 2, della fola fantissima Vergine si possono verificare quelle parole : Metterò inimicizie fra te, e la donna, fra la tua posterità, e la fua . .. Conciossiachè (sono parole del " fanto Dottore ) non si possono riferire ad Eva " queste inimicizie, che il serpente (o piutto-" sto il demonio, che pieno d'invidia era nel , ferpente ) efercita contro la discendenza della 39 donna; perciocchè non convengono ad Eva, ne le si possono adattare tutte le parole dette , da Dio in quella occasione. Ma tutto bensi 3 perfettamente s'adempie nella fantissima , e , fingolar prole, che fenza veruno commercio " umano nacque della gran Vergine Maria. Pe-" rocchè questo figliuolo di lei scese dall'alto de' , Cieli fu questa nostra bassa Terra, per rintuz-, zare l'orgoglio, e abbattere la forza del tor-, tuolo, e lubrico serpente, il quale si vantava " d' aver foggiogata al suo dominio tutta la-" Terra ".

4. Poiche adunque nella fantifilma Vergine adempiuta si vide la promessa fatta da Dio a' noftri primi Padri, di riparare per mezzo del Figliuolo, che di lei sarebbe nato, la rovina cagionata dal peccato; percio i fanti Padri comunemente hanno rilevato nella medefima fantiffima Vergine come un contrapposto fra essa, e la noftra prima madre Eva, di maniera che, siccome quetta è ftata a tutto il genere umano cagione di morte, e d'ogni male; così quella è stata per tutti i mortali fonte di vita, e d'ogni benedizione . ,, Eva, dice s. Ireneo 3, era vergine, al-" lorchè le parlo il demonio, benchè ella fosse , già sposa d' Adamo: Maria parimente era ver-" gine, quando a lei venne l' Angelo, quantunque ella foise sposa di s. Giuseppe . Eva disub-" bidiente fu a le medelima, e a tutto l'uman » genere cagione di morte : la Vergine ubbidendo a Dio diviene a se stessa, e a tutto il " Mondo causa di salute . Siccome Eva prestan-,, do fede alle parole del serpente si lascio sedur-" re, e trasgredendo il comandamento fattole abbandono Iddio, e a lui fi ribellò; così Ma-, ria credendo alle parole dell' Angelo, che le 3, annunziò il dover ella portare nel fuo feno il divin Verbo, ubbidì alla parola di Dio, e persocio Maria Vergine divenne l' Avvocata d' Eva 3, vergine 5 così che il genere umano fogget tato 3 da una vergine (cioè Evà) alla morte, incè 3 diberato per mezzo d' una Vergine, che è Maria: el nodo della dilibbidienza fatto da Eva, 3º è ficiolto dall' ubbidienza di Maria. Perocchè ciò che fuegato da Eva ancor vergine colla 50 fere de maria della discontinua di maria. Perocchè 2, ciò che fuegato da Eva ancor vergine colla colla fue Fede», p.

5. Ai fentimenti di quelto gran Padre, che fiori nel fecondo fecolo della Chiefa, s'uniforma s. Epifanio . " Per mezzo d' Eva, dic'egli 4, è " entrata la morte nel Mondo; e per mezzo di " Maria è stata a noi generata la vita, essendo , nato da lei il Figliuolo di Dio: e dove abbon-, do il peccato, ha fovrabbondato la grazia; " e donde ci è venuta la morte, di là c'è venu-, ta parimente la vita; poichè quegli, che per " mezzo d'una donna ( cioè di Maria ) fi è fatto " nottra vita, ha distrutta la morte, che da una " donna ( cioè da Eva ) ci era itata data ". Del che ragionando anche s. Agostino, dice 5: "Una " feminina porle il veleno all' uomo per la fua " rovina; e una femmina fia quella, che porga all' , uomo la falute per la fua riparazione. Compenfi ,, una douna col generare Crifto, il peccato dell' " uomo, che da una donna era ffato ingannato. , Cadde l'uomo per mezzo d'una do:ma; e per " mezzo d' una douna è stato riparato l' uomo, " perchè la Vergine ha partorito Cristo. Da-" una femmina è venuta la morte, e da una fem-" mina la vita ".

6. " Che dicevi adunque, o Adamo "? (concluderemo quelta comparazione di Maria fantiffima con Eva colle vive, ed eleganti parole di s. Bernardo 6) ,, Che dicevi , o Adamo ? Ladon-3 na, che m'avete data , o Signore , m' ha dato , del frutto dell' albero, e ne bo mangiato. Que-32 ste sono parole di malizia, colle quali in vece ,, di togliere accresci la tua colpa. Con tutto ciò , la sapienza ha vinta la malizia, ritrovando ne-" gl' inefaufti tefori della fua pietà quell' occa-", fione di perdono, la quale Iddio con interro-22 garti tento fenza frutto di trarti di bocca. Ti " fi rende cioè una donna per un'altra donna, , ma una donna prudente per una ftolta; un' 33 umile per una superba; una, la quale in vece , del legno di morte, ti porga il gulto della vita, , e in luogo di quel valenolo cibo di amarezza 29 ti partorifca la dolcezza di un frutto eterno . " Cambia adunque le parole della tua ingiusta " scusa in voci di rendimento di grazie, e di': " La donna , o Signore , che m' avete data , m' ba " dato del frutto dell'albero della vita, e ne bo , mangiato; ed è divenuto nella mia bocca più " dolce del mele, perchè in esso m'avete rav-

<sup>(1)</sup> Serm. 2, de Nativ. (2) Haref. 78, num. 18, (3) Adverf. haref, lib, 2, c, 33, & lib, 4, c, 19.

<sup>(4)</sup> Haref. 78. n. 18. (5) Serm. 51. n. 3. & ferm. 232. n. 2. (6) Homil. 2. Super Missus est.

" vivato. O Vergine ammirabile, e degnissima ; in vero d'ogni onore! O donna singolarmente venerabile, e sopra tutte le altre donne ma-; ravigliosa, riparatrice de' Maggiori, de' poste-; ri vivissatrice, !

#### Eva figura di Maria .

7. Ma ficcome Eva confiderate fotto di questo aspetto su il contrapporto della fantissime Vergine, così riguardara fotto altri rifleffi ne fu un úmbolo, e una figura. Perocchè Eva fu detta Madre de viventi , per reppresentare Maria , de cni per mezzo del fuo divin Figliuolo è stata introdotte nel Mondo la vere vita; e ficcome da Eva traggono sutti gli uomini la loro vita mortale . cosi da Maria madre di Gesti Crifto ricevono gli uomini la vita spirituale della grasia. Il che viene da s. Epifanio 1 mirabilmente spiegeto colle seguenti parole : , Marie è quelle, di cui fu ,, una espressa figura Eva , la quale per una specie " d' enigma è chiamete Madre de viventi. Con-», cioffiechè le viene imposto questo nome dopo " ch'ella ebbe ndite da Dio quelle parole: Tu " fe' terra, e in terra t' bai da ridurre ; cioè dopo , ch' ella ebbe commesso il peccato . Il che cer-, tamente è degno d'ammirasione, come cioè a dopo una si grave offela fatta e Dio, le fia dato un nome così illuttre. E fe noi rifguardia-, mo le fole cofe efteriori e fenfibili, vediamo ,, che de Eva è derivato tutto l'uman genere . ,, Ma in verità da Maria Vergine è flata introdot-" ta la vita nel Mondo, perchè essa ha partorito " l' Autor dalla vita , e coal è divenute la vera 2 Madre de viventi ...

La Terra del Paradifo terrefire innesfiata, e secondata da quel sonte, ebe seaturiva dalla medesima Terra, simbolo della SSMa Vergine.

8. Sotto di nn altro fimbolo rappresentò Iddio fin dal principio del Mondo le fantiffima Vergine , e fu quella terra del Paredifo terreftre , le quale non essendo ancor foggetta alla maledizione per lo pecceto dell' uomo , era tutta belle ; e fenza opera d'uomo, che la lavoraffe, e fenza piogge era feconda, effendo folamente inneffiata dalle acque di un fonte, che fcaturiva dalla medefima terra . Iddio , dice la Scrittura 3 , aveva create tutte le piante e tutte l'erbe . . . Ne aveva encora il Signore fatto piovere fopra la terra, nè v' era uomo , che la lavoraffe . Ma fi follevava dalla terra una fontana , la quale ne bagnava tutta la factis. ,, Ora per quefta terra , dice a. Agoftino 3 , , tutte bella e orneta, con ogni ragione a' inten-, de la fantiffima Vergine Marla Madre di Dio . n la quele fu innaffieta, eloè renduta feconda, n dallo Spirito fanto , che fotto il nome di fonte, a e di ecque è indiceto nell' Evangelio ".

(1) Haref. 78. num. 18. (1) Gen.2.7. 66. (3) De Gen. contr. Manich. I. 2. n. 17. La feala di Giacobbe fimbolo di Maria fantiffima .

9. E' celebre nella fagra Scrittnra la visione, ch'ebbe Giecobbe, allorchè endando in Mesopotamie, a'addormento dopo il tremontar del fole, in un luogo detto Betel . Vide egli dormendo ( fono parole delle fagra Scrittura 4 ) una fcala, la quale flava con una delle fue effremità pofata in terra, e coll' altra toceava il Cielo: e vide gli Angioli , che per effa falivano , e fcendevano , e il Signore appoggiato alla fommità della medefima fcala . , Or non è egli chiaro ad ognuno, dice s. Giovan-30 ni Damaiceno 5, che queste fcela ere un fim-" bolo, e une figura di Maria fantiffime ? Perocchè ficcome quella scala era il mezzo, per cui ,, la Terra a' univa col Cielo, e gli Angioli per " effe fcendevano , e l'onnipotente Iddio fopra " di esta appoggiendosi quasi per nottro modo a d'intendere si riposave; così la fantissima Ver-25 gine è frate quella scala, per la quale è sceso " Iddio fu queita Terra; perciocche per mezzo di " effa egli he affunta la noftra umena natura, e », fe l' è unita , e in tal guifa ha fatto si , che l'uo-,, mo vedeste Iddio; e per meszo di Marla le cofe, ,, che erano fra loro difgiunte e feperate, fi fono unite. Per quetta mifteriole fcela fono fcefi 1, gli Angeli, per servire il loro Signore, e il , loro Iddio; e gli uomini avendo ricevute la ", grazia di condurre nna vite engelice, falgono per meszo di esta el Cielo ". Al qual simbolo della mifteriofa fcela di Giacobbe alluda esiandio fan Bernardo 6 là, dove rassomiglie la fantissima Vergine ad un Aquidotto ,, che e fomiglianza appunto , dice il s. Dottore , di quella scale vedu-29 ta dal Patriarce Giacobbe, tocce colle fua fommità il Cielo, e giunge fino allo ftaffo Dio ; il ,, quale per esto scende fino a noi, e riempiendo ,, prima della fua grazie Marie, che e noi lo re-,, ca , sparge indi sopre gli eridi cnori degli no-, mini le ttille delle fue benedizioni , ftille dico , as in paragone di quelle piena, colle quale innon-,, do l'enima delle Vergine ,,

Roveto veduto da Mosè altro fimbolo della fantifima Vergine

10. Me fimbolo più defunfă di Marie fentific, m, più dattur a rapprediatra l'ineffibile fin prroquiva di Vergine, e Madre, è qua li Nove, no di quel i delici oppari a Mod, e che ardera fanta confineată. Alia qui vitia travel confineată. Alia qui vitia travel per per vedere come mai ardelli, e non di confineată fer ma Iddo gii diffi di non s'eccolure, feprimon on li levere dei juiel li ferape, spech à quel luogo, in enfi fi trovere, ere fanto? Quellan mon fil levere danqua volvera fignificare, confineată enfineată de la confineată de la confineată enfineată de la confineată de

(4) Gen. 18. 15. 14. (5) Orat. T. de dormis. Virginis . (6) Serm. in Nat. B. V. M. (7) Exod. 1, 2, 6 feqq. colo farebbe stara madre, e avrebbe partorito fenza lefione alcuna della fua verginità . . O mi-" racolo veramente grande! esclama a. Gregorio , Niffeno 1. Uus Vergine divien Madre, e ri-" mane Vergine, nè la verginità impedifce il , parto, ne il parto toglie la verginità, Quen fto è quello, che offervo il grau Mosè in\_ , quella apparizione , che iddlo gli fece di mezzo a quel Roveto, che tutto ardeva fen-" za consumarsi . Passero , diss' egli , a vedere n qual fia quefta gran visione . Ma forfe egli do-" veva paffare non da luogo a luogo, ma da " uno a un altro tempo, a quel tempo cioè, in o cul quel tanto, che figuraiamente rapprefen-" tava quel Roveto, fi doveva vedere fvelatamente, e chiaramente verificato nella Vergine ! ficcome cidè que rovi tramandavano fuo-,; co, e non fi bruciavano ; così la Vergine doveya partorire il lume del Mondo (cioè Il divin " Verbo fatt' uomo ) fenza alcun danno della fua " verginità ".

11. Nella fteffa maniera spiega questo simbolo della fautifima Vergine a. Bernardo 2 . . Che co-" fa , dic'egli , voleva fignificare quel Roveto , yeduto già da Mosè mandare da ogni parte , fiamme , e non abbruciara , fe uon la Ver-, gine Maria, la quale partorifce, e non fente " i dolori, ne prova gli effatti del parto? Ah ai so che cou ragione ( dice parimente lo tteffo San-,; to ) o Moze, tu fei foprapprefo da meraviglia, n e fei vago di attentamente efaminare quel che si tu vedi ! Ma togli prima da' tuoi piedi le scarpe; deponi , cioè , ogni carnale e terreno penfiere , fe brami d'appreffarti a contemplare , quetta maraviglia . Vado , tu dici , e vedrò quefla " gran vifione . Ella è veramente una gran vifio-, ne , e maravigliofa . Un Roveto , che arde n feuza abbruciarii . Così è un gran prodigio , una donna riveftita dal fole, fenza che ne fen-2) ta lesione 21, cioè la fantissima Vergine, sella quale fopravviene lo Spirito fanto, che è ricoperta dall' ombra della virtù dell' Altiffimo , che diviene Madre di Dio, che partorisce il suo divino Figliuolo, rimanendo intatto il fuo verginale candore, Finalmente anche la fanta Chiefa riconosce in questo simbolo le due prodigiose. prerogative di Vergine e di Madre iulieme unite in Maria, allorche canta in suo onore: Wel Reveto, che Mosè vide ardere e non abbruciurfi, noi riconosciamo , o gran Madre di Dio , la volira verginità mirabilmente confervata, per la quale degna fiete d'ogni lode .

# La Verga d'Aronne simbolo di Maria santissima .

22. Siccome il misterioso Roveto, di cui ora s'è parlato, così la Verga sacerdotale d' Atome

(1) Orat. de Navivit. seu in diem natalem Domini. (a) Hom.s. super Missus ell. (1) Num.17. s. & segq. (4) Serm. in Dom. infr. Od. Assumpt. B. M. V. è atta a rappresentare l'incomparabile pregio della fantiffima Vergine . Di effa verga fi dice nella Scrittura 3, che il Signore comando che ciafenna delle dodici Tribit deffe a Mosè una verga, ovvero bacchetta, fopra la quale foffe scritto il nome del Principe della Tribà, e fopra quella di Levi vi fosse il nome d' Aronne ; e che queste verghe fi collocaffero nel Tabernacolo dell'Alleanza davanti all' Arca , acciocchè a tutto il popolo d'Ifraele apparisse, che quegli, la cui verga avesse fiorito, era eletto da Dio per eser-citare le sunzioni sacerdotali. Ora la vergad' Aronne fu quella , che posta nel Tabernacolo fi trovò la mattina feguente fiorita, e con mandorle mature colle loro foglie all' lutorno . E fu certamente uno stupendo miracolo, che una bacchetta fenza effere piantata in terra, fenza radiel d'alcuna forta, fenza umore alcuno, che naturalmente la secondasse, a un trasto germogliaffe, fiorifie, e producefte frutto. Ma quefta è appunto la figura di quel , che accadde in Marla fantifima, la quale posta nel Tabernacolo. cioè esfendo essa medesima un vivo tempio dello Spirito fanto, fenza opera alcuna umana, o cha sentisse del terreno e del caruale, concepì, e parteri quel benedett o frutto , che dà e conferva a tutti la vita spirituale dell'anima. Così dice a. Bernardo 4: " Fu Maria figurata dalla facer-,, dotal verga d' Aronne , la quale fenz' aver meffe radici,fior' . E altrove's: "Che altro , " dic'egli, voleva fignificare quella verga d' A-, ronne fiori ta , fenz' aver tratto dalla terra umore alcuno, fe non la fautifima Vergine, , la quale concepifce e divien feconda fenza co-, nofcere alcun uomo?... E ficcome il fiore uscito dalla verga non le tolse punto della sua », viridità ; così il parto della Vergine non reo alcun nocumento al fuo verginal candore ...

#### Vello di Gedeone figura della fantiffima Vergine .

12. Ma più ancora de' precedenti fimboli gravido fu di mifteri rifguardanti la fantiffima Vergine il maravigliofo Vello di Gedeene . Si ha nella fagra Scrittura 6, che Gedeone aveudo posto una notte fopra della sua aja un Vello, cioè la lana d'una pecora, questo fi trovo la mattina tutto inauppato di rugiada, di maniera che Gedeone avendolo (premuto, rlemp) di quella rugiada una conca : e all'incontro tutta la terra intorno al vello era asciutta. La notte segueute pose Gedeone lo fteffo vello nel medefimo luogo, e la mattina fi trovò il vello asciutto, e tutto il terreno all'intorno bagnato. Il che fu un miracolo operato da Dio per afficurar Gedeone, che per mezzo fuo avrebbe liberato liraela da' fuoi nemici , i quali già da fette anni lo tenevano nell'oppreffione .

(4) Homil. 2. Super Miffus of . (6) Jud. 6, 17. & Sepp.

#### MARIA MADRE DI DIO

Fu adnique questo Vello, come dice s. Bernardo 3, una figura della fantifiima Vergine . ,, Fu fi-,, gurata Maria (fono parole del Santo ) da quel », vello,che posto sopra dell'aja asciutta,fu bagna-" to dalla rugiada ". E ciò per molti riguardi . " Concioffiache ficcome ( dice il mentovato Sans to 2 ) fu quel vello tofato e tolto via dalla car-,, ne della pecora fenza lefione della medefima , carne; così il Verbo eterno prese dalla Ver-,, gine la carne, ch'egli affumè, ma fenza do-, trimento della fua verginità . Inoltre I ficcome , quel vello fu posto fra la rugiada, che lo ba-,, gnò, e l'aja; così la fantiffimz Vergine è flata " collocata fra Grifto e la Chiefa, (in quanto cioè per mezzo d'essa Cristo è venuto a sormare la Chiefa, e a spargere la rugisda della suz celeste grazia nelle anime da' Fedeli ) .

14. Einteudendofi appunto per quella rugiada il divin Verbo fatt' uomo, e la grazia da lui recata al Mondo, profegue il fanto Dottore ad offervare diverse altre analogie fra il vello, e Maria fantiffimz . E primieramente offerva , che fu inzuppato dalla rugiada il vello prima dell'aja, per dinotare che la fantiffima Verglue doveva effer ella la prima a ricevere dentro di se quello, che doveva poi diffondersi per tutto il Mondo, cioè Geaù Crifto, & la fua grazia., Mira, , o uomo, dice s. Bernzrdo 3, il configlio di Dio, n riconosci il configlio della sua sapienza, il con-35 figlio della fua pietà. Volendo egli innaffiare 33 tutta l'aja colla celefte rugiada, ne inzuppò 39 tutto il vello , con ciò fignificando , che per re-,, dimere il genere umano, avrebbe polto in Ma-" ria tutto il prezzo di questo riscatto... Secondariamente benchè tutta l'aja foffe bagnata dalla rugiada, neffuna parte d'effa però comprese tutta la rugiada piovuta, come la comprese il vello. onde fu il vello come una fontana, che all' arida terra comunica le ridondanti fue acque . Così Mariz fantiffima tutto ebbe in fe il fonte della grazia, che è Crifto; e ne fu con tal dovizia ripiena, che per mezzo d'effa agli altri fi comunica; ed ella folz ebbe più grazia, che non ebbero tutti gli altri giufti infieme. Tutto ciò è mirabilmente esposto dal suddetto s. Bernardo 4. 35 Con ragio-" ne , dic' egli parlaudo alla fantiffima Vorgiue , " il frutto, che avete portato, è fingolarmente 39 voftro, benché per voftro mezzo fia giunto a " tutti. Così appunto una volta tutta la rugiada 23 cadde ful vello, e tutta cadde full'aja ; ma " fu neffuna parte dell' aja cadde tutta, come n tutta cadde ful vello . In voi fola , o Maria , » quel Re cotanto ricco s' è fatto povero ; l' ec-" celfo fi è abbzffato ; l'immenfo a' è raccorcia-,, to, e divenuto minore degli Angeli; in vol n finalmente il vero Iddio, il Figlipolo di Dio a s'è incarnato . Ma con qual frutto ? Acciocchè

" noi tutti fiamo dalla fua povertà arricchiti, dal , fuo abbaffamento innalzati; dalla fua picciolez-20 za ingranditi, e per mezzo della sua incarna-,, zione essendo uniti a Dio , comincizmo ad esse-

,, re un folo spirito con lui ,, 15. E altrove anche più diffusamente esponendo il fanto Dottore questo mistero, così parla 5: " Come nel vello di Gedeone tutta cadde la 30 celefte rugiada, così in Maria scese dal Cielo 33 e tutta s'infuse la pienezza della Divinità; di 35 maniera che da questa pienezza tutti noi zbbiam ricevuto quel che abbiamo,giacchè fenza " d'effz altro in vero non fiamo, che un'arida 35 terra . A questo fatto di Gedeone parmi altre-33 sì, che molto bene a' adatti quel che diffe il " Profeta 6: Scendera come la pioggia ful vello ; pe-33 rocchè ciò che segue: e come l'acqua, che a 12 goccia a goccia cade fopra la terra, ci fa conofce-,, re quel che fignifichi l' aja bagnata ; cioè 20 quella pioggia volontaria, che il Signore ha 29 feparata per la fua eredità ( cioè il Verbo lu-20 carnato , autore e libero donatore della fua 20 grazia) prima placidamente e fenza firepito 29 alcuno d' umana operazione quietzmente fcele 39 nell'utero della Vergiue; indi poi per tutta la 30 Terra fi fparfe per mezzo delle bocche de' pre-39 dicatori, non già come la pioggia ful vello , ma » come le gocce cadono fulla terra, cioè con , qualche rumore delle parole, e collo ftrepito " de' miracoli " . Finalmeute la fteffa Chiefa riconosce in questo vello di Gedeone adombrato il miftero della incarnazione, e della nascitz del Verbo dalla fantiffima Vergine , cantando nel fuo Ufizio: Wella vofitra ineffabile nafcita dalla Vergine , o Signore , fi fono adempinte le Scritture : Voi scendeste come la pioggia nel vello, per sar salvo il genere umano .

#### Il Tempio, l' Arca dell' Alleanza, e la Porta Orientale del medefimo Tempio figure di Maria fantifima .

16. Non ebbe il popolo d'Ifraele cofa nè più magnifica, ne più religiosa, ne più santa del Tem-pio di Gerusalemme, e dell' Arca dell' Alleanza, conservata nel medesimo Tempio. Quel nobilisfimo edifizio, in cui tutto era preziolo e ricoperto d' oro, era deffinato, per ulare le parole della Scrittura 7, per l'abitazione, non già d'un uomo, ma dell'iftesso Iddio. E di setto su esso nella fua confecrazione ripieno della maestà del Signore, come dice la Scrittura; avendo Iddio dati fegni fenfibili della fua prefenza in quel luogo. Or chi non vede, quanto propriamente fi riconosca adombrata nel mentovato Tempio la fantiffima Vergine ? Effa fu ornata di tutte le più fublimi e le più eroiche virtà, che la rendevano degna

<sup>(1)</sup> Serm. in Dom. infr. Od. Affampt. B. V. M. (2) Homil. 2. luper Hiffus eft. (1) S Bernard ferm. in Do. Infra Od. Affampt. B.V.M. (4) Serm. in Nat. B. V. M.

rm. s. in Annun. B. M. Homil. s. Super Miffut eft . (1) Pf. 71, 6, (7) 1. Paralip. 19. 1,

dagna abitazione di Dio: effà divenendo Madre del divin Verbo fattoli nomo, col fopravvenire in lei lo Spirito fanto, e col ricoprirla l'Altiffimo coll' ombra della fua virtà , fu ripiana dalla maaftà di Dio in una maniara affai più fagnalata di quel che ne fosse stato già ripieno il Tampio: està in somma fu la vera, e propria abitaziona di Dio . Laonda a ciò alludando la Chiefa nalle iodi, che dà a Maria, la chiama: Tempio del Signore, facrario dello Spirito fanto, E con egual ragione la stessa Chiasa invoca la fantissima Vargina, con appropriarla il noma d' Area dell' Alleanza : Foederit Area . Parocchè ficcoma quett' Arca tutta ricoperta e al di dentro, e al di fuori d'oro puriffimo, racchiudeva la dua tavola della lagge data da Dio a Mosè ful monta Sina, a un vafo con dalla manna caduta miracolofamente dal Cialo par nudrirua il popolo d' Ifraale nal daferto; così Maria fantiffima dal tutto pura d'anima, e di corpo, racchiusa nel suo sano Gasù Crifto lagiflatora dalla lagge di grazia, e autora a confumatore della nuova aterna allaguza fra Dio, e gli nomini ; Gesù Cristo , che coma agli stesso dice nell' Evangalio, era il pane vivo sceso dal Cialo, per dara la vita eterna a chi, vivando nel dafarto di quatto mifaro Mondo, fe ne fosse dagnamenta nudrito .

17. E banché fosse agavol cosa il ritrovare divarie analogie fra la fantiffima Vargina, e la varia parti, che componavano il Tampio; tuttavia qualla fola qui rilevaremo, che da' fanti Padri è stata riconosciuta nalla Porta orientale del medafimo Tempio , facondo la visione mostrata al profata Ezachiala 1 . Mi rivolfi , dic' agli , verfo la via della porta del fantuario efferiore ( cioè del vaftibolo dal Tempio ), la quale guardava verfe l'Oriente . E il Signore mi diffe : Queila porta reflerà chiula ; non t' aprirà , e neffun uomo pafferà per effa , perebè per effa è entrato il Signore , il Dio d' Ifracle . , Or qual è questa porta, dice s. Amsi brogio 2, se non Maria, chinsa appunto per , fignificare la fua verginità? Maria adunqua è s la porta, per la quale Gesù Crifto entro in que-,, fto Moudo , allorche di affa nacque fenaa den' trimanto alcuno della fus illibata varginità . 39 Rimafe quafta intatta all'nfeir cha faca dalla " Vergine colui, la cui grandazza, e sublimità , il Mondo non farabbe valevole a foftenare . " Lyeffaporta, diffa, farà chinfa, e non t' apri-, chinfa, e non s'apriva. Paísò Crifto per effa , ma non l'aprì . . . . Maria fola ha goduto di , questo fingolar privilegio, d'affer madre fe-" conda, e vergine infiame . Parciò dice il Pro-" fata : Lyefta porta farà rbinfa, e non i' aprirà , 20 e neffuno pafferà per effa , cioè neffun uomo ; per-" chè, fague a dire, pafferà per effa il Signore, il " Dio d' Ifraele. E farà chiufa, cioè prima, e 25 dopo che vi farà passato il Signore; a non farà

" aperta ne prima, ne poi da chicchafia, par-" chè ha avuio feinpre, per fuo cutto de Critto, ,, cha naffuno mai ha potuto da lai rimuovera. " Questa porta poi guardava varso l' Orianta. " perchè affà ha dato fuori il vero luma, effa ha " ganarato l' Oriante (col qual noma è chiamato il Divin Varbo fatto nomo); essa ha parto-" rito il fola di giuffiaja . Afcoltino dunque gl' ,, imprudanti : Sara chiufa , dica il Profata , quetta ,, porta, la quala non ammatta fa non il folo Iddio " d' Ifraale. E questo è quel Dio, il quale colla " fua onnipotenza l' ha fempra forsificata . l' ha " fempre cuitodita, e confarvata intatta ". Anche s. Girolamo 3, per tacere d' altri fanti Padri , ha riconosciuto in quetta Porta oriantale un bellisfimo fimbolo di Maria fantiffima fempre Vargine . ., Molto acconciamente, dic'agli , per qua-29 fta porta fempre chiufa, per la quala passa il " folo Dio d' liraela, a' intende la fantiffima... " Vargine, la quala e prima dal parto, a dopo " il parto rimafe fampra vargina . Perocchè ara , tala, quando le su datto : Sopravverra in te lo " Spirito fanto , e l' Altiffimo ti coprirà coll'ombra " della fina virtu , e il frutto fanto , che di te nafce-" rà, fara ebiamato, cioà farà, Figliuolo di Dio; " e sale rimafe in atarno , dapoiche l'ebbe par-" torito; a confusiona di coloro, i quali penfa-" no, ch'ella abbia avuti figliuoli da Giufappe, coma paníava fra gli altri l'eratico Elvidio, confutato dall'iftefio s. Girolamo .

#### Le più illustri donne dell' antico Testamento sono tiate figure di Maria santisma.

18. Nè con questi fimboli folamente di cofe inanimate na volnto lo Spirito fanto additarci le prerogative inaffabili della fantifilma Vergine ; ma s'è di più compiaciuto di mostrarel questa gran ragina del Mondo fotto il velo delle più illuftri donne, che fieno vissure nel tampo dell' antico Taftamanto , e delle quali abbiamo gli elogi nella fagre Scrittura, avvagnachè il figurato fia fenza comparazione più nobile, a più perfetto di tntte le figure . E di fatto per non ripater qui ciò , cha di fopra a' è datto d' Eva , fi può ben con ragione ratfigurare Maria fantiffima in Sara ; perocché ficcome quefta in una maniera miracolofa ( cloè ln nn' atà già incapace di concapira), e in virtù dalla promeffa fattale da Dio divenna con fua indicibile contentazza madre d' líacco, nna dalle più aspressa figura dal Redentore; così qualla in una maniera del tutto fovrumana fu madra dal Maffia promeffo fino dal principio dal Mondo, e figurato da Ifacco, con giubbilo, e confolazione non folamente di effa, che lo partor), ma di tutto il genere umano; onde giustamenta la gran Vergine è chiamata Caufa della notira allegrezza . Si può ravvisare Maria fantiffima in Rachele , la cui fingolare bellazza

fu fimbolo della bellezza ineffabile della grando anima della Vergine, a cui perciò propriamente a'adattano quelle parole della Cantica, colle quali è chiamata la più bella fra tutte le donne. Fu Rachele altresì amata fopra le altre fue mogli da Giacobbe , come fopra tutte le altre creature è ftata amata da Dio Maria . Fu figura di Maria quella fovella d' Aronne, la quale e porto lo ftesso nome di Maria, e su profetessa, e so, secondo il sentimento de' Padri, vergine, e fu la conduttrice delle donne ebree nel passaggio del mar rosso, e la prima che intonaffe in ringraziamento al Signore il celebre cantico: Cantemus Demino. Nello ftesso modo appunto, che Maria fantifima, arricchita certamente del dono della profezia, e sempre Vergine , condottiera , e capo di tutte le Vergini, infegno a tutti a cantare, e prima di tutti canto il cantico : Magnificat anima mea Dominum, in ringraziamento al Signore d' aver per mezzo della incarnazione del Verbo falvato il genere umano dalla schiavitù del demonio, e del peccato, come offervano i fanti Ambrogio, e Pier Grifologo.

19. Ma per tacere di Debora, la quale colla sconfitta, e la morte di Sisara nemico del popolo d'Ifracle , rappresentava la vittoria , che del nemico dell' uman genere riportò la beata Vergine, in quanto ella su madre di Gcaù Cristo unico debellatore della potenza infernale: fi può riconoscere con a. Ambrogio, con a. Bernardo, e con s. Bonaventuta un' immagine di Maria fantiffima, la più faggia, e la più prudente di tutte le donne, in Abigaille, la cui faviezza, e prudenza tanto è commendata nella fagra Scrittura . "D' Abigaille fi dice (fono parole del mentova-" to s. Bonaventura 1) che volendo Davidde (den gnato uccidere lo stolto Nabal, questa faggia » donna andatagli incontro lo placò , di maniera "ch' ei le diffe : Benedette fieno le tue parole , e " fii tu pute benedetta , perché m' bai ritenuto dallo n Spargere in quell' oggi umano fangue , e dal vendi-,, carmi di mia mano . Ora nello ttolto Nabal vie-" ne appunto rappresentato il peccatore , che , col nome di ftolto è chiamato dallo Spirito p fanto , il quale dice : Infinito è il numero degli " Holti . Davidde idegnato rappresenta Iddio m irritato contro il peccatore, e Abigaille figun ra la fantifima Vergine, la quale ottiene da . Dio il perdono al peccatore colle fue preghie-, re, e co' meriti fuoi ; i quali ricevono l'effiescia loro dagl' infiniti meriti di Gead Cristo fuo figliuolo, che a costo del suo sangue, dice l' Apostolo san Paolo, e della sua morte ha riconciliato l'uomo peccatore con Dio, e hacancellato, e abolito il chirografo del decreto della condanna, ch' era pronunziara contro di lui, attaccandolo alla fua croce . Si ravvifa altreai una più nobile figura di Maria in Auna madre di Samuele a . Effa col divenire a forza di preghiere, e di foti madre d'un figliuolo, ch' ella confecto al fervizio del tempio, e che fu pol facerdote, rappresenta Maria fantissima, la quale fu madre di quello, che fu l'oggetto delle suppliche, de fospiri, e delle ardenti brame di tutti i giufti dell'antico Teftamento ; che fu per eccellenza l' Unto del Signore ; che fu il Sacerdote eterno. Anna col divenir feconda dopo una lunga sterilità , rassigura la secondità maravigliosa della Vergine . Finalmente ella fi mostra un fimbolo di Maria fantiffima con quel fuo ammirabile, e fublime profetico cantico, in cui, come appunto in quello della beata Vergine, fa apparire la fua viva riconofcenza per li fegnalati benefizj ricevuti da Dio ; l' intima periualione fincera d' effere immeritevole , e per fe fteifa indegna de' celesti favori ; l' umiltà più profonda proveniente dalla vitta della propria baffezza; la più pura gioja, e allegrezza, appoggiata fulla mifericordia del Salvatore ; l'idea più fublime della grandezza di Dio ; la più perfetta fiducia nella fua onnipotenza ; la meraviglia , e lo nupore più forprendente nel riflettere all' infinita diftanza, che paffa fra g'i eterni, e immutabili configli di Dio, e le deboli, corte, e incerte mire de figliuoli degli uomini : in fomma fe infieme fi confrontino quetti due cantici, vi fi vedono i medefimi fentimenti , e quafi quafi le parole medefime .

20. Nel novero delle cospicue donne, le quali ebbero il fingolare onore di rapprefentare la gran Vergine, fi debbono con tutta ragione. porre Giuditta , ed Etter . Fu Giuditta & d'una firaordinaria bellezza . . . Il Signore altrest le aggiunfe un nuovo fplendore , e accrebbe l' amenenza fua di manieta che ella compativa agli occhi di tutti d'una venulla incomparabile . Oloferne e tutti i suoi cortigiani allorchè la videro , e l'udirono parlare, differo attoniti : Non v' è in tutta la Terra una donna finile a quefla nell' afpetto, uella bellezza, e nella faviezza del parlare. Maria fu quella, di cui meritamente fi dice nella Cantica : Tu fe' tutta bella, ne v'e in te macebia alcuna: bella per quella bellezza, la quale non confitte nelle fattezze, e fembianze del volto ( perocchè questa a guifa d'un fiore presto languisce, e muore, ondo vana, e ingannacole è chiamata dalla Scrittura), ma nelle virtà, che adornano l' anima, e la rendono bella agli occhi del Signore. A quefta bellezza accrebbe lddio femprennovo fplendore, col dare alle virtù di Maria un continuo accrescimento, e una nuova persezione, di maniera che nessuna v'è stata,nè vi farà mai fra tutte le creature, che a lei posta paragonarsi in fantità . " Ottimamente, dice a. Bonaventu-30 ta 4, la grazia, e la bellezza interiore della fans tiffima Vergine viene raffigurata in Ginditta . " Ton v' ? , fi dice dt let nella Scrittura , donna

<sup>(1)</sup> S. Bon. Spec. lec. 14. (1) 1. Reg. 1. 2.

<sup>(1)</sup> Judith. c. 8. & fegq. (4) Specul, B. M. V, left. 6.

, fimile a quella nell' afpetto, nella bellezza, e nella , faviezza del parlare. In verità non v'è, non , v'è ftata, non vi farà mal donna fopra la Tern ra , qual fu Maria nell' afpetto della fua lumi-" nofiffima vita , nella bellezza della foa cofcienn za mondiffima , nella faviezza , e prudenza delle parole della fua eloquentiffima lingua . ,, Giuditta colla fua bellezza fi fece ftrada a troncare il capo ad Oloferne , ond'ella diffe nel fuo cantico 1 : Giuditta colla bellezza del fuo volto l' ba atterrato ( cioè Oloferne ) . Maria collo fplendore delle sue virtù piacque all' Altissimo, e si dispose a divenir madre di Dio, e ad atterrare così il nemico infernale. Giuditta col recidere il capo ad Oloferne, liberò Betulia dall'affedio, e il popolo ebreo dal furore di Nabucodonosorre. . Una fola donna ebrea ( dice la Scrittura di Giuditta 2 ) ba mella la confusione nella casa del Re Natucodonoforre ; perocebe ecco Oloferne Heft per terra, e la fua tella recifa dal bufto. Maria famif. fima col concepire, e partorire il divin Verbo fatt' uomo, taglio il capo al vero Oloferne, nemico infernale della eterna falute degli uomini, sconvolle, e abbatte le podestà infernali ; che è lo fteffo che dire , ch' ella fcbiacciò , fecondo la promessa fattane da Dio ( come s' è mostrato di · fopra ) , il capo del ferpente , autore della rovina dell'uman genere. Giuditta dopo una si gloriosa vittoria su da tutti lodata, e benedetta, gridando tutti ad una voce 3 : Ta fe' la gloria di Gerufalemme, tul' allegrezza d' Ifraele, tu l'onore del popolo noffro . . . La mano del Signore ti ba renduta forte , e perciò farai benedetta in eterno . La fantiffima Vergine divenuta madre di Dio, diffe di se medefima nel suo cantico 4: Ecco che da ora in poi mi chiameranno Beata tutte le generazioni, peroeche ha fatto in me cofe grandi il Signove, che è potente , e il cui nome è fanto , E di fatto Benedetta fra le donne, e beata la chiamo fanta Elifabetta 5 ; nè in alcun tempo s' è ceffato , nè mai fi cefferà di benedire , di lodare , di beatificare la gran Vergine, e di riputarla la gloria della Chiefa, la gioja de Fedeli, l'onore del popolo

21. Eler finliments, come s'è accennato, fu'il trai nigne conna, che figur D'Arti fantilfilma. Ella colla fue increbible bellevçe s'è gue dupo l'acces, c'a bessa greui de sis elle elle greui de fise a che l'acces s'e de si ricces s'èpra autre le altre desse; c'à ci la ricces s'en figure autre le altre desse; c'à ci la che l'iniquo, e con fois firor vergogniamente postre, a l'inique (empest fossire ou de l'acces d

(1) Judie, 16. 2. (2) Bid. 12, 16. (3) Bid. 15, 10. (4) Let. 1, 42, 49. (7) Let. 24, 24 (9) Effs. 2, 15. 6 forg.

, l'afficuro l'Angelo, che non folamente effa " merito d'ottenere dall'eterno Re la corona, » e d'effere dichiarata Regina del Cielo, e della " Terra, ma di più per mezzo dell' unigenito fue 35 Figliuolo impetro al genere umano condan-22 flato all'eterna morte per lo peccato del pri-" mo uomo la liberazione, a fcorno, e rovina " del vero Amanno, cioè del demonio, invidio-, fo, e perfido nemico degli uomini. " Laonde segue a dire s. Bonaventura , servendosi delle divote parole di s. Anfelmo . " Come poffo m io dunque ringraziare la madre del mio Dio 27 e del mio Signore, per la cui fecondità fone m ftato rifcattato dalla fchiavitu, pel cui parto so fono flato fcampato dall' eterna morte, per so la cui prole ho ricuperato quel ch'io aveva 29 perduto, e dall'efilio della miferia fono flato " ricondotto alla patria dell'eterna felicità?

#### Maria SSMa predetta nella profezia di Balgant .

22. Sotto quefti ed altri fimboll, e fotto quefte figure fu rappresentata la beata Vergine, promesta, come si diste, ai nostri primi padri, e prenunziata dagli oracoli profetici, come fiamo ora per dire. Abbiamo nel libro de' Numeri 9 la profesia di Balaam, il quale diffe fra l'altre cofe: Nafera una fiella da Giacobbe, e forgerà da Ifraele una verga ; e percuoterà i duci di Moab , e devafterà tutti i figliuoli di Set . Benchè per quefta ftella s'intenda il divin Redentore, nondimeno fi può per esta intendere eziandio la fantiffima Vergine, e per lo nome, ch' ella ha di Maria , che fignifica fiella del mare , e perchè Mariz diede alla luce il fuo divin Figliuolo fenza alcuna lefione della fua verginal purità, come una fiella fenza detrimento alcuno tramanda i raggi della fua luce ; e perchè ella colla virtù fus da per tutto rifplende; e perche finalmente ci serve come di gulda nel tempestoso ma-re di questo secolo . Tutto ciò è disfusamente, e con maravigliofa eleganza espresso dans s. Bernardo 10 . " Il nome di Maria , dic'egli , " fignifica fiella del mare, e molto convene-" volmente s'adatta alla Vergine Madre. Pe-20 rocchè con tutta proprietà ella fi può parago-39 nare a una ftella ; perchè ficcome quefta fenz' 20 alcuna fua alterazione tramanda i fuoi rag-" gi ; così la Vergine fenza fea lefione partori " fce il fuo Figliuolo . Il raggio non ifminuifce n punto la chiarezza della fiella, nè il Figliuolo 22 altera punto l'integrità della Madre . Maria m adunque è quella nobile fiella nata da Giacobbe , n il cui raggio illumina tutto il Mondo, la cui " chiarezza rifplende nel Cielo, e penetra fin nell' inferno ; e fcorrendo per tutta la Terra, ,, e riscaldando piuttofto le menti, che i corpi,

(7) ibid. c. 8. (8) Specul. left. 5. in fin. (9) Num. 24. 17. (10) Homil. 2. Juper Miffus oft.

" fomenta ie virtù, e diffecca i vizj . Maria..., " dico, è una chiara e nobile ftella, la quale ,, elevata fopra di questo graode e spazioso ma-" re, rifplende pe' fuoi meriti , e illumina co' n luoi elempi 20 .

#### Maria SSma profesizzata da Davidde .

22. Fu profetiazata Maria dai reaie Profeta 2 con quelle parole : La nofira Terra ba dato il fuo frutto . " Quefta Terra (dice a. Girolamo) è Ma-,, ria faotiffima : Terra noftra , perchè compofta ,, della noftra terra , dei noftro feme , del me-"defimo ioto, del faogo medefimo, come di-" fceodeote da Adamo , cui fu detto : Tu fe' tern ra, e in terra ti ridurrai. Quefta terra ha dato ,, il luo frutto . Prima produffe il fiore , fecon-", do che fi dice oella Cantica : Io fono il fiore del ,, campo , e il giglio delle valli . Quefto fiore di-, venne frutto , acclocchè ooi lo mangiaffimo, e di lui ci nudriffimo, mangiando le fue carni,,. E con quelle altre parole : Iddio, ebe è noffre Re prima di tutti i fecoli , ba compiuta l'opera della noffra falute nel megge della Terra . " L' utero di " Maria Vergioe, dice s. Bernardo 3, con ammirabile proprietà è chiamato il meggo della " Terra . Perocchè ad esfo , come al mezzo , , come all' Arca di Dio, come alla caufa di tutn te le cofe, come al negozio di tutti i fecoli . " mirano e quei che abitano nel Cielo, e quei , che fono fotterra , e quei che ci hanno prece-" duto, e noi che ora fiamo, e quei che verran-" no dopo di noi, e i figlinoli de' figlinoli, e ,, quei che nasceranno da effi . Gli abitatori dei " Cielo per effere ricreati, e confolati; quei , che fono fotterra ( cioè nel limbo , ovvero nel , f:no d' Abramo ) per efferne tratti fuori ; quei , che ci hanno preceduto, per effere ritrovati fe-" deli e veraci nelle loro profezie; quei che gli hanno feguiti per effere glorificati. In te, o " Vergine beata, trovano gli Angeil i' aliegrez-" as, i giufti la grazia, i peccatori li perdono . A te fono giuftamente rivolti gli occhi di tutte " le creature ; perchè in te, e per te, e da te e (cioè per mezzo del tuo divin Figliuolo) la " maoo benigna dell' Onnipotente è tornata a " creare in una nuova maniera e spirituale , tut-3) to ciò che aveva da principio creato ,..

#### La beatiffima Vergine profetizzata da Salomone . 24. Di Maria fantissima profetizzò Salomone

ne' Proverbi , dove diffe 4: La Sapienza fi è fabbricata una cafa, e vi ba collocate fette colonne. B Gesù Crifto (dice a. Bernardo 5), che è la vir-, tù di Dio, e la sapienza di Dio, ed egli stesso Dio, venendo dal feno del Padre a noi, fi fab-" brico una cafa, cioè la faotiffima Vergine Sec. Race. T. II.

(1) Pf. 66. 6. Hier. ibi . (4) Serm. 1. in fest. Pen: (a) Pf. 71. 11.

(1) Serm. 12. de diverf. (4) Prop. 9. 1.

nella quale collocò fette coionne. E che vuol , dire , che in effa pose sette colonne, se non ,, che la rende per la Fede, e per le opere un' , abitazione degna di fe ? Il numero ternario appartieue alle tre virth teologali Fede , Speranza, e Carità, e particolarmente alla Fede a riguardo , deile tre persone della ss. Trinità ; e il quaternario a' coftumi , per le quattro principali vir-, tù Fortezza, Temperanza, Prudeoza, e Giun ftizia; le quali tutte mirabilmente ornarono l'animo della beata Vergine ,, Ovvero per quefre fette colonne fi possono intendere con s. Bonaventura 6 i fette doni dello Spirito fanto. E in quell' altro luogo degl'istessi Proverbj 7, dove maravigliato, e attonito il medefimo Salomone esclama: Chi troverà la donna forte? Il fuo prezzo viene di lontano, e fino dagli ultimi confini . "Sì " di Maria ( dice a. Bernardo 8 ) pariò apertamen-, te coo ispirito profetico Salomone sotto il no-, me deila donna forte, e del pregio di effa. Pe-, rocchè di qual altra donna andava egli in trac-,, cia , quaodo diceva : Chi troverà la donna forn te? Che è lo fteffo che dire: Se dalla mano ,, d'una femmina dipende e la nostra falute, e la p reintegrazione delia nostra innocenza , e la y vittoria del nostro nemico , convien pure tro-" varne una , che a sì grand' opera fia valevole . Ma chi troverà quetta donna forte? E perchè non fi credefie , ch'egli ciò diceffe fenza fpe-, ranza di rinveoirla, fogglunge profetizzando: n Il fuo prezzo viene di lontano , e fino dagli al-" timi confini : cioè con è un prezzo ne vile, cè piccolo, nè mediocre, nè finalmente di cofa terrena ; ma è un prezzo , che viene dal Cie-, io , nè dal Cielo più vicioo alla Terra , mana dai più alto Cieio »; poiche viene dall' ifteffe Figliuol di Dio, il quale scendendo dalla più alta fommità de' Cieli nelle fue facre vi fcere prende umana carne. " Maria (dice altrove ii medefi-, mo Santo 9) è quella donna forte, di cui paria Salomone; perciocche effa fu sì forte, che " schiacciò il capo di quel serpente, cui Iddio " aveva detto: lo mesterò inimicizje fra te e la

n cerà il tuo capo po 25. Sotto diverse aitre figurate espreffioni profetizzò della fautiffima Vergine l'ifteffo Salomone nella fua Cantica, la quale anzi fi può tutta confiderare come una profezia di questa fopra tutte le altre dilettiffima , e a Dio accettiffima creatura . Perocchè ella è quell'Amica tutta bella, per l'ornamento d'ogni virtù più eccelfa, e in cui non è macchia alcuna di peccato, tenendo la fanta Chiefa cattolica, ch'ella fia ftata per fingoiariffimo privilegio prefervata da ogni minima e leggeriffima colpa, e da qualtivoglia oco d' imperfezione, Elia è quell' Orto chiufo , cioè Orto

n donna, fra la tua posterità, e la fua: effa febiac-

(6) In Spec, lec. 6. (7) Homil, s. fuper Miffus of . (8) Prov. 11, 10, (9) Serm, 12, e diverf.

, di delizie, dice s. Bonaventura 1, in cui fono , piantati fiori di tutte le forte, e pieno d' ogni ,, fragranaa ,, Orto ebiufo , fecondo la rifleffione di s. Giovanni Damafceno 2 ,, perchè non rendun to fecondo per opera d'alcun uomo , e il cui n odore è fimile a quello di un campo pieno, quel ha benedetto Iddio, quel medefimo Id-, dio , che in effo fiori , cioè che prefe carne nel castissimo teno della Vergine, e di essa , nacque ,. Orto chiufo finalmente, perchè in esso non ha mai potuto in alcun modo infinuarsi l'antico ferpente, per ispandervi il suo veleno. Ella è quel Fonte figillato, le cui acque sono state fempre pure e limpidiffime, ,, e dal quale , , come offerva il medefimo fanto Padre, fcatun rifce il fiume della vita , cioè Crifto , fenas , rompere il figillo della fua verginità ,, . Ella è quella, di cul effatico dice Salomone t Chi è coflei , che s' avanza come la nafcente aurora , bella come la luna , rifblendente , ovvero pura , come il fole , e terribile come un' armata febierata in battaglia? Concieffische Maria fantiffima, dice fan Bonaventura 3, appunto come l'aurora ha da fe allontanata la notte del peccato, effendo frata fantificata fino dall' ntero della madre; comel'aurora fempre s'è avanzata nella luca della grazia 4 come l'aurora ha fatto nascere da se il Sole di giuffizia, il quale ha Irradiato lei col fuo fplendore, prima di farfi vedere a tutta la Terra. Maria è bella come la luna, dice il medefimo Santo 4, e come la luna piena, perchè fu pienamente illuminata dal lume eterno della fapienaa, e della verità, e perche effa così illuminata risplende per tutto il Mondo . Esta è risplendente come il fale , perchè nessun' altra creatura al pari di lei rappresenta così al vivo il vero sole di giufliaia, e perchè fra tutti I Santi, che a guila d'aftri luminosi circondano, e adornano il trono di Dio, esta con astai maggiore e più brillante gloria risplende, come appunto il sole vince colla fua luce tutte le altre ftelle. Essa finalmente è terribile come un'armata schierata in battaglia, perché ha debellato il nemico dell'uman genere, e perchè fola, come in onor suo canta la Chiefa , ba troncato il copo a tutti i moliri dell' erefa, che fono appariti nel Mondo . Maria parlmente è qual Giglio fra le spine, di cui parla la medefima Cantica, candido per la fus illibata purlià, odorofo per la fragranza delle sue virtà, posto tra le frine , perchè nessuno s'appressa a toccarlo , onde rimanga fempre intatto , a fenza offesa alcuna . Effa finalmente, per tacere degli altri luoghi della Cantica, è, secondo s. Girolamo , e s. Bernardo , quel fortunatiffimo campo, dov' ha germogliato quel che fi chiama il Fiore del campo , e il giglio delle valli ; cioè Gesù Crifto. ,, Peroccha ficcome il campo, a diffe" renas d'un giardino, dice il mentovato fan " Bernardos", produce fiori fant opera d'uomo, " fant' effera de fiemlato, nà stato, nà ingrat-" fato da alcuno; così per appunto l'utero della " Vergine fori; così le inviolute; nitatte, o-" calle vificere di Maria produffero quel fiore " fempre verdeggiante, quel fiore; la cui bel-" Jezza non à foggetta a corromperfi, la cui gio-" fia non marcini in tetron "

#### Maria fantifima predetta da Ifaia .

26. Ha profetizzato altresì di Maria fantiffima il profeta lfaia in diverti luoghi delle fue profeaie. E prinsieramente là dov' egli predice, che negli ultimi giorni , cioè al tempo della venuta del Meffia , il monte , fopra del quale fi fabbrichera la cafa del Signore , fava fendato fopra la cima de monti 6., Sotto il nome di quetto monte, dice s. Gregorio Magno 7, fi può intendere la beatif-5 fima fempre Vergine Maria Madre di Dio; s, poiche ella fu appunto come un monte, avendo coll' eminenza della dignità, alla quale fu predeftinata , fuperata l' alteaza di qualfivoglia altra eletta creatura. E come non è Maria un alto monte, la quale per giungere a concepi-,, re i' eterno Verbo , superando colla sublimità de suoi meriti tutti i cori degli Angioli pervenne fino al trono dell'ifteffa Divinità? Espresse già Isaia con profetico spirito la incomparabile dignità di quetto monte, allorchè diffe : Sarà negli ultimi giorni preparato il monte della cafa del Signore fopra la cima de' monti. " Perocchè quefto monte fu fopra la cima de monti, perchè l'eccellenza di Maria rifplendè fopra tutti i Santi . E ficcome il monte denota l' altezza , così la cafa fignifica l' abitazione. E però Maria fantifilma propriamente " è appellara , e monte , e cafa ; perchè mentr' ella fu arricchita di meriti fopra tutti gli altri 52 Santi , preparo nel fagro fuo feno all' Unigeni-" to di Dio l'abitazione . Nè farebbe Maria quel monte, posto sopra la cima da' monti, se la di-39 vina fua fecondità non la innalzaffe fopra i più 20 alti cori degli Angioli a

37. Né può dublirer ( giacchè lo fefió Spitio fano cen esficora) che di Maris fantifina non parisfie il medefimo Profeta in quel celebre oracolo, i quius figeras in chierate attate lea irre profesie, che si hanno della beatifima Vergine. Esco che nua Vergine, die il Profeta, estecpiri, e paraviria in glissolo, il qual fara chiamatti Emmante, che vool dire della cen au l'a Processi della centralisma con la propositiona del della centralisma con la propositiona della centralisma con la centra

(1) Spec. leil. 1. (1) De dormit. Virg. brat. 1. (1) Spec. leil. 11. (4) Ibid. leil. 7. (5) In any, Domini ferm. 1. (6) Ifal. 2. 1,

(2) În lib. 1. Reg. c. 1. (8) I/at. 7. 14. (9) Matt. t. 21. avvenne, acciocche s'adempiesse quel che il Signore aveva detto per bocca del profeta con quelle parole: Ecco che una Vergine concepirà Cc. Di fatto , come offerva s. Girolamo 1, quella Vergine, di cui parla il Profeta, non fignifica femplicemente una Vergine, che siasi conservata in questo stato fino al tempo del suo matrimonio, ma una Vergine nascosa, ritirata, e lontana affatto dagli occhi degli uomini; in fomma una Vergine del tutto fingolare , la Vergine per eccellenza ; il che compete solamente a Maria santissima . Maria Vergine solamente è quella, che ha partorito il figliuolo , che era veracemente Iddio con noi, poiche egli era il Verbo fatto carne, e abitante fra gli uomini . Maria Vergine finalmente è quella fola, il cui parto è ttato un gran prodigio, qual essen doveva quello, di cui parlava il Profeta . Laonde , Ecco , dice fan Bernardo 2, " il miracolo, in cui manifestamente apparisce la " maestà, e la carità di Dio . Una Vergine con-" cepirà, e partorirà un figliuolo, che si chiamerà , Emmanuele , cioè Iddio con noi . Non fuggire ,, adunque , o Adamo ( foggiunge s. Bernardo ) " perchè è Iddio con noi. Non ti metta spaven-, to , o uomo , il sentire il nome di Dio , perchè , egli è un Dio sì , ma un Dio con noi . Iddio con , noi per la fomiglianza della carne, per la me-, defima natura . Per noi è venuto, e s'è fatto co-, me uno di noi, fimile a noi , paffibile come noi . 28. Simile a questo è l' altro luogo della stessa profezia, dove Isaia dice 3: Vscirà una verga dal eronco di Jesse, e dalla sua radice nascerà un fiore . " Questo tronco di Jese, dice Tertulliano 4 " fignifica la ftirpe di Davidde; la verga, che nasce da questo tronco, è Maria discendente dalla stirpe di David; il siore, che nasce da , questa verga, è Gesù Cristo figliuolo di Maria,. Così parimente san Girolamo spiegando questa profezia dice 5: "Noi dobbiamo per questa ver-, ga del tronco di Jesse intender Maria Vergine, verga, a cui niun altro frutice era attac-, cato ( per dinotare la fecondità della Vergi-, ne non proveniente da umana, ma bensì da " divina operazione): della qual Vergine aveva poco prima detto il profeta: Ecco che una », Vergine concepirà , e partorirà un figliuolo . Pel 99 fiore poi intendiamo il Signore nostro Salva-93 tore, il quale dice nella Cantica : lo fono il , fiore del campo , e il giglio delle valli , . Nella stessa maniera spiega la medesima profezia anche s. Bernardo 6 . " Ella è cosa chiara , dic'egli , , qual sia questa verga germogliata dal tronco " di Jeffe, e quale il fiore nato dalla fua radice. La gran Verglne madre di Dio è la verga, e il suo divin Figliuolo è il fiore; fiore in vero candido, e rubicondo, eletto fra mille ; fiore, in cui gli Angeli steffi desiderano di fissare gli

" fguardi; fiore, al cui odore ritorn ano in vita " i morti; e fiore, come egli stesso attesta, del ,, campo, e non dell'orto. Ma tu, o Vergine, ,, foggiunge il Santo, quanto sublime verga se' " tu mai ? e a quale altezza innalzi tu la cima , della tua fantità! Tu giungi fino a colui , che ,, fiede ful trono, fino al Signore della maestà. O pianta veramente celefte, più preziofa di , qualfivoglia altra, di tutte più fanta! O vera-" mente legno di vita, che folo fu degno di , produrre il frutto della falute! Ah che ora è , fcoperta, o maligno ferpente, la tua aftuzia, ,, e la tua falfità a tutti è palese. Tu avevi in-, famato il Creatore di menzogna, e d'invidia; , ma tu fei convinto d' avere nell' uno, e nell' " altro sfacciatamente mentito . Perocchè fino ,, dal principio del Mondo muore l' nomo, cui ,, tu avevi detto : Non morrai; e la verità del Signore refta salda in eterno. Ma rispondi ora ", se puoi, e di', qual albero, o di qual albero " ha egli potuto invidiare all' nomo il frutto , , egli, che nè pure gli ha negato questa verga " eletta, e questo frutto fublime ?

29. Parla fimilmente di Maria fantissima l'istesfo Profeta con quelle parole? . Ascenderà il Signore sopra di una leggiera nube,ed entrerà nell'Egitto, e gl' idoli dell' Egitto fi scuoter anno alla sua prefenza Cc. Perocchè, come spiega s. Girolamo 8, " per questa leggiera nuvola s'intende il corpo ,, della ss. Vergine, il quale non è ftato aggravato , di nessun pelo terreno ; ovvero il corpo , che n il divin Verbo prese nelle viscere della ftessa ,, ss. Vergine per opera dello Spirito fanto . E cos) " Gesù Crifto entrò nell' Egitto di questo Mondo, ,, e tosto i simolacri d'Egitto si scossero, di manie-,, ra che le divinazioni, e tutte le frodi dell'ido-" latria, le quali regnavano nel Mondo inganna-,, to e sedotto , si videro abbattute e debellate ,, , E nel medesimo senso interpretando questa profezia s. Ambrogio, esclamo 9:, O Verginità di " Maria veramente ricca ! Esta a guifa d'una " nuvola piovve sopra la Terra la grazia di Crin fto . Perocche di effa fu fcritto : Ecco che viene , il Signore fedendo fopra d' una leggiera nube . E , in vero fu Maria una nuba leggiera, la quale , non fentì il peso del matrimonio; leggiera, ,, perchè alleggerì il Mondo dalla grave foma del , peccato; leggiera, perchè nel suo casto seno , portava quello, che era la remissione de pec-,, cati ; leggiera finalmente , perchè rende agile , il precurfore Giovanni , mentre ancora stava nell' utero della madre, perocchè alla fua vo-" ce balzò, ed esultò d'allegrezza, prima ripie-,, no di fentimento di divozione, che animato " dallo spirito vitale ".

30. Di Maria finalmente parla l'ifteffo Profeta, dove esprimendo insieme e il suo desiderio,

<sup>(1)</sup> In c. 7. Ifai. (5) In Ifai, c.11.

<sup>(1)</sup> In adv. Dom. ferm. 2. (4) De carn Christic. 21.

<sup>(6)</sup> In auvent. Domini ferm. 2.

<sup>(7)</sup> Ifai. 19. 1. (9) De Inflit, Virg. c. 13. (8) In eund. loc. Ifai.

e quel che farebbe avvenuto : S' apra, dic' egli, la Terra, e germogli il Salvatore t. Or quefta. Terra , che dee produrre un così nobile , e sì preziolo frotto , qual altra è , che la faotiffima Vergine, molto propriamente paragonata alla terra, dice s. Bonaventura 2 ?, Perocchè, dic' " egli, che cofa v'e più umile, e nel tempo , fteffo più utile della terra ? Totti la calpeftano ,, co' piedi, e tutti di effs vivono. Conciofiischè " e donde fi ritrse il vitto, e il veftito, il pa-, ne e il vino , la lana e il lino , e tutte le altre , cofe necessarie per vivere , fe non dalla terra , e , dalla pienezza della medelima? Così parimente , che cofa v'è più umile, e più utile di Maria? s Effa per la fua umiltà è la più baffa di tutte 1) le creature ; elfa per la pienezza è di totte la n più ntile. Perocchè donde ricaviamo noi le " cole necessarie per la nostra vita spirituale, 39 fe non da Maria 37 La quale fecondata dallo pirito fanto ci ha dato Gesù Crifto , da cui , e per cui riceviamo tutte le grazie, che ci conducono all' eterna falvezza . " Bene adunque, ripia glia il medefimo s. Dottore, di Maria fantiffi-, ma profetizzo Ifaia, quando diffe: S' apra la 12 Terra, e germogli il Salvatore.

#### Maria fantiffinta predetta da Geremia .

31. Afcoltiamo per compimento delle principali profezie rifguardanti la fantiffima Verginf giacche non è noftra intenzione di riferirle tutte),, ascoltiamo, dico (sono parole di s. Bernardo 3) anche Geremia, il quale pronofticanan do cofe nuove, e portentofe, dice: Il Signon te ba creata una cofa nuova fopra la Terra: una n donne eircondera un somo 4. Qual è quefta donna ? E chi è queft' uomo ? Or s'egli è un como. som'è egli circondato da una donna ? ovvero , s'egli può effere circondato da ona donna, con me mai è egli un uomo? E per ifpiegarmi " più chiaramente, come può uno effere già oo-, mo, e infieme ftare rinchiufo nell' otero della " madre , perocchè quetto fignifica effere circon-, dato da una donna? Chiamiamo uomini quelli, 4, i quali , avendo già pailata i' infanzia, la pueri-,, zia , l'adolefcenza , e la giovantù , fono gionn ti all' età più perfetta. Come adunque può " on uomo, effendo già così grande, effere cir-, condato da una donna?.. Ma fe io mi rivol-99 go al concepimento , e al parto della Vergine, n fra le moltiffime altre cole maravigliofe, che y vi conudero, vi scorgo eziandio questa novità, " di cui qui parla il Profeta . . . Ivi riconosco la ,, donna, che circonda on nomo, quando veggo , la Vergine, che porta nelle fue vifcere Gesà . " Fu poine perfetto Gesù non folo goando era n chiamato uomo profeta , potente in opere, e in parole, ma quando ancera colle membra infantili n o era dalla madre dolcemente accarezzato nel

, grembo , o portato nell' utero . Egli era nomo n anche prima di nascere per la fapienza, non , per i' età; per lo vigore dell' animo, non per le forze del corpo ; per la matorità de' fenfi, " non per la corpulenza de' membri . Ne egli ebs, be meno di fapienza, o per meglio dire, non n fu egli mene la fterla fapienza, quando fu con-33 cepito, che quando fu nato; quando era pic-, colo, che quando fu grande : o fia nascoso , nell'utero della Madre, o vagifca nel prefepio, , o fatto grandicello interroghi i dottori nel " Tempio, o giunto all'età perfetta inftruifca , il popolo, egli fu fempre egualmente pieno n dello Spirito fanto . Nè a quella pienezza, , ch' ei ricevè nel primo iftante del fuo con-39 cepimento, fu mai in ora alcuna, o in qual-., fivoglia età , aggionta , o fottratta cofa alcuna; 20 ma egli fu perfetto fin da principio ; fino da principio , dico , el fu ripieno dello spirito di " fapienza, e d'intelletto, dello spirito di con-" figlio , e di fortezza , dello fpirito di fcienza . , e di pietà , dello spirito di timor del Signore . Maria adunque, che porta nel suo casto seno Gesù , è quella donna , che circonda un uome . E questo nuovo prodigio ( segue a dire s. Ber-, nardo ) indicato quì da Geremia, più chiaramente fi spiega con quel , che diffe prima l'aia: . Ecco che una Vergine concepirà, e partorirà un n figliuolo . La donna, di cui parla Geremia, è a la fteffa, che la Vergine mentovata da Ifala; e p l'aomo accennato nelle parole di Geremia, è quel figliuolo della Vergine predetto da Ifaia . st uomo perfetto anche nell' utero della Madre, perchè il foo nome è Emmanuele, cioè Iddio n con noi. La donna adunque, che circonda... 3 l'uomo, è la Vergine, che concepifca Iddio. Vedi quanto bene s'accordino fra loro i detti " de' Profeti , i quali parlando col medefimo 33 fpirito, hanno, banche in maniere diverse, " e in diverfi tempi, preveduta, e predetta la p medefima cofa ,. E molto prima di s. Bernardo era flata quefta profezia nel medefimo fenfo spiegata da s. Girolamo .

31. Quanto mai grande adunque, qoanto sublime, e ammirabile, e flupenda, e prodigiosa cosa ester dece la fantissima Vergine Maria, la quale Iddio promise fano dal principio del Monde a'nostri primi padri, adombrò fotto il misteriofo velo di tanti simboli, espressi in tante figure, prediste con tanti oracoli profettici!

Genitori di Maria fantifima , e fuo Concepimento .

33. Or quefta gran Vergine doveva fecondo le profecie anfecre dalla triba di Giuda, e dalla famiglia di Davidda; da quella famiglia cio à, no quale per tanti fecoli seva eveduro federe de ideo dificendenti ful trono prima di totto firstle, poi di Gioda, a lecuni de quali forno infigiri non folo per le loro gloriofe imprefe, e per le fegnatare vicale de la companio del companio del companio de la companio del companio d

virtorie, che riportarono de' loro nemici, ma ancora per la fantità della loro vita. Ma quando s' avvicino il tempo che dovea venire al Mondo quella, che sarebbe stata agli occhi di Dio, e degli Angeli, e de Santi, e di tutti i Fedeli il più bello e il più prezioso ornamento di questa Reale famiglia, essa era decaduta da ogni umano splendore, e si confondeva con quelle de' semplici paftori, e artigiani. E che ciò dovesse avvenire , l'aveva abbastanza significato Isaia in quella celebre profezia, da noi riportata quì fopra, e spiegata: Ufcirà una verga dal tronco di Teffe Uc. Perocchè quella parola tronco fecondo la forza della parola ebraica, ficcome offerva fan Girolamo 1, fignifica un tronco fenza ornamento di rami , o di frondi , per dinotare, dice il fanto Dottore, ,, che Maria fantifima, e da effa Gesù Cri-, fto , doveva nascere dalla ftirpe di David, , quando questa aveva già da molto tempo dopo la schiavitù di Babilonia perduto lo splen-, dore, e il decoro del trono, e della corona reale ... Il che si scorge effere del tutto conforme alla mirabile economia della incarnazione del divin Verbo. Concioffiachè siccome Gesù Crifto dovea venire al Mondo qual medico onnipotente per rifanare le mortali piaghe fatte all' uomo per lo peccato, fra le quali la più pericolofa, la più profonda, e la più difficile a curarfi è quella della fuperbia ; così egli volle nascere non di parenti ricchi, e potenti, ragguardevoli per quelle prerogative, che fomentano l' umana superbia, ma nella povertà, nell'oscurità, e nell' abbiezione. Maria santissima adunque, la quale era flata ab eterno deffinata ad effere la Madre del Redentore, e a rassomigliarsi a lui più che ogni altra creatura, dovette nascere in tempo, in cui la sua nobilissima famiglia privata d'ogni umano luftro e splendore giacesse tra il volgo come dimenticata, e negletta.

34. E certamente è cola per noi molto più utile il saper questo, per indi apprendere a disprezzare le terrene grandezze, e a diffaccare il noftro cuore da cio, che il cieco Mondo cotanto ftima, e sì avidamente cerca, cioè le ricchezze, e gli mori ; che l'inveftigare curiofamente e i nomi . e la patria, e altre fimili circoftanze rifguardanti la genealogia della fantiffima Vergine . Perciocchè (come dice un illustre santo Vescovo, e Cardinale 2) , vi fono alcuni, i quali volendo fapere più di quello che fa mestieri sapere, vanno son ecceffiva e vana curiolità ricercando, qual , fosse il padre, e quale la madre di Maria. Ma n indarno fi cerca cio che l' Evangelifta ha giun dicato superfluo di narrarci . Perocchè se una n tale notizia fosse stata a noi necessaria, un n così nobile Istorico non l'avrebbe sicuramente » paffata fotto filenzio. Concioffiachè questo è n il costume de' sagri Scrittori, che siccome essi non dicono mai cola, che ci possa nuocere, , così anche tralasciano tutto ciò, che non c'è , utile di sapere ,. Ci basti adunque il sapere . che fino da antichissimo tempo si è creduto, che i feliciffimi, e beati genitori della fantiffima Vergine foffero s. Giovacchino, e s. Anna, i quali co'nomi loro fignificano la forte destinata loro dal Cielo, poiché Giovacchino vuol dire Prepa-razione del Signore, e Anna Grazia del Signore. Essi erano originari di Betlemme, ma si crede che avestero fissata la loro dimora nella piccola città di Nazaret nella Galilea, luogo affai conveniente alla tenuità delle loro fottanze, e proporzionato a quell'umiltà, che risplendeva in tutte le circostanze della vita loro, quanto dispregevole agli occhi degli uomini carnali e mondani, altrettanto stimabile secondo le massime infallibili della Fede. Quel di più, che si può dire di certo di questi due santissimi Conjugi, si veda ai 26. di Luglio nella prima Raccolta delle Vite de' Santi, dove si parla di s. Anna, e ai 20. di Marzo in questa feconda Raccolta, dove si ragiona di s. Giovacchino .

35. In Nazaret adunque s. Giovacchino, e s. Anna furono gl'istrumenti, de'quali si valse la divina Onnipotenza per dar l'effere alla fantiffima Vergine, regnando nella Giudea Erode il grande, e governando il Romano Imperio Cefare Augusto. Di questo felice concepimento di Maria (il quale da molti fi vuole non effere avvenuto fenza miracolo, come che s. Giovacchino, e s. Anna avessero per molti anni portato l'obbrobrio della sterilità ) si rallegra la santa... Chiefa, che in esso ravvisa la formazione della creatura la più santa, che sia stata sopra la Terra, e una delle più proffime disposizioni all' incarnazione del Verbo, la quale siccome è stata l'oggetto de' voti, e de' sospiri di tutti i Giusti dell'antico Testamento; così è il soggetto delle lodi, de'ringraziamenti, e del giubbilo di tutti i Cristiani, che hanno formata la Chiesa. Quindi è, che essendosi cominciato sino dal duodecimo fecolo a celebrare in alcune Chiefe, maffime delle Gallie, una festa particolare in onore della Concezione di Maria fantiffima, fu questa finalmente nel decimoquinto fecolo approvata eziandio dalla Chiesa Romana, come apparisce dalla Costituzione su tal proposito pubblicata dal somano Pontefice Sifto IV. nell'anno 1477., nella quale mettendo egli in vista i pregj di Maria santistima, intende di risvegliare verso della medefima la divozione de Fedeli . Così adunque parla il fommo Pontefice :, Allorchè noi confi-99 deriamo con mente divota i meriti infigni ed , eccelfi della gloriofa Vergine Madre di Dio, la quale come Regina de' Cieli è stata esaltata opra tutti gli angelici cori ; e allorchè attenn tamente riflettiamo, effer ella madre di gra-,, zia, e di misericordia, amante del generco , umano, e consolatrice de Fedeli, per la sa, lute de' quali , allora specialmente che fi fen-» tono graveti dal pelo de peccati , ella inter-,, pone le foe preghiere , e la fus potente intern ceffione appresso il Re sovrano del Cielo , ch' n ella he generato nel suo puriffimo seno : ftimiemo effere cola conveniente, e doverola, p che tutti i Fedeli per la Concezione delle fteffa " Vergine immacolata rendano grazie e lodi a Dio onnipotente, il quale colla fua Provvi-, denze ha elette eb eterno quest'umile Vergip ne , e coll'abbondanta de'doni dello Spirito " fanto l' ha preparata , acciocchè da lei prenn defle carne mortale il fuo unigenito Figlicolo, n a fine di redimere il suo popolo, e di riconcip liare col fuo Autore , e Creatore le natura. m omana, divenuta ree di morte eterna per lo n peccato del primo uomo 10 .

36. Approvò l'ifteffo fommo Pontefice l'Ufizio, e la Mefia proprie di quefta Fefta, e concede indulgenza e tutti coloro, che v'intervenifiero, e divotamente la celebraffero . E da quel tempo in poi s'eccrebbe di molto la divozione univerfele de' Fedeli verso l' Immacolata Vergine ; elle quale nuovi ftimoli aggiunfero altri fommi Poutefici : Clemente VIII, ne fece i' Ufizio doppio maggiore ; Clemente 1X. v' aggiunte. l'Ottava; e finalmente Clemente XL, avendo eflegneto e quefta Festa il giorno \$. di Dicembre, la dicbiaro Fefte di precetto . Quefto culto, che la Chiefa rende alla fantifima Vergine fino da" primi momenti, ch' elle comparifce nelle vifcere della fua madre, dà chiaremente e conoscere di quanti celefti doni, e di quali speciali grazie ella la riconosca fin d'allora ripiena . , Di fatto " e a chi mai , dice s. Agostino I , dobbiamo " noi credere , che Iddio ebbis conferito più " di grazie, che a colei, le quale merito di con-, cepire, e di partorire l'Autore della grazia , , il quale non ebbe, nè potè mei avere alcon m peccato? E chi dee effere ftato, come offer-" va a. Ambrogio 3, con più di spezialità fevos rito, e privilegiato da Dio, che la fua fantif-" fime Madre "? Dal puuto che Marie ebbe. l'effere neil' otero della madre, ella debb' effere riguardeta come un noovo Clelo, dirò così, in cui doveva un Dio nascoso sotto il velo dell' umane netora fiffare il fuo trono ; come un peredifo terreftre , dove avez da effer pofto il nuovo Adamo ; come un Tempio , che doveva ricevere la vittime immecolata, la quale doveva effere la propiziazione per li peccati di tutto il Mondo; percio (econdo l'emmirebile, e infinita fapienza, e provvidenza di Dio, le quele difpone , e adetta ogni cola al fine , per cul è fetta, convenive fin da quel tempo a Maria quella pienezza di grazia , proporzionata allo fiato, in cui allore fi troveve , la quale la difponeffe all' incomprentibile dignità di Madre di Dio ; dignità, per la quele ficcome effa più d'ogni altra creators a' avicinava all'Antore della gratia, a delle fantia; conò a lei competer una pinnessa di gratia fispariora a quelle d'ogni altro Santo; feccuola che ragiona. I Commaño ', A. disfaccionale che ragiona a l'omnaño ', A. disfactionata al fana, per cui è altro. Marie fanzionata al fana, per cui è altro. Marie fanzionata al fana, per cui è altro. Marie fanvera destro di fe colin ; ch' era pieno d'ogni gratia, e alla ciu pinnessa unti ricevano a quanto hamo di gratia, ne davette ricevera a l'indefa Autro-e della gratia; ve ciciniline

27. Alla vitta di quetti fingolariffimi privilegi della Concezione di Maria fempre immacoleta, sempre fanta, rallegriamoci con essolei, e rendiamo viviffime grazie al Datore d'ogni bene, che in effa ba veriati a larga mano i tefori delle fue beueficenze . E uel tempo fteffo umiliamoci. gettando uno fguerdo fopra quello, che noi eravamo nel noftro concepimento. Ecco, dica pure ognuno a le fteffo col fanto David 4, ecco ch' io fono flato concepito nelle iniquità, e ne' peccati m' ba concepito la mia madre. Iddio però per la sue infinita mifericordia ci traffe fuori da questo miferabile flato, e ci rigenerò per mezzo del fanto battefimo alla vita della grazia, e ci fantifico. Quale gratitudine pertanto non dobbiamo noi e Dio per un benefizio al grende , compartito a miferabili, e a indegni, come noi eravamo? Quale sollecitudioe non dobbiamo noi evere di confervare , e d'accrefcere quella grazie , che allora ricevemmo , come confervo fempre e accrebbe Marie santissime la grazia conferitale nel (so concepimento? Sia le Vergine immacolata la nostre Avvocate, per otteoerci da Dio pe'me-riti dell' unigenito suo Figliuolo le preservazione da ogni mecchie di pecceto, il quale ci farebbe perdere la bettefimale innocenza. Che fe fiamo flati tanto infelici , che abbiemo già fatta perdita di un teforo cotanto inettimabile, abbiamo por ricorio alla fteffa fantifima Vergine , ecelocche c' impetri una vera e fincera penitenza, la quale rifarcifca gl' immenfi danni cogioneti all'anima noftra dal peccato .

#### Nascita di Maria santissima .

32. Nove meš dopo il foo concepimento nacque sila toce del Mondo, fecondo is più comane opinione, in Nazaret questa gran Verglae. Nulla vifa, che ennedse grandos ggil occhi degli comini la foa nafcita. La poverta, l'umittà, i abbientose, il filenzio università, e la nonranza di utti gli comini forono il fioo equipaggio, ranza di utti gli comini forono il fioo equipaggio, convenive che nafosfic colei. Il quantifore ve un giorno partorire il Re del Cicio, e della Terrai utuan fittila, e preparare el fio divino

parto il ripolo in di poca peglia in una mangieroja ? Ma fe tal è la nascite della Vergine egli occhi del Mondo, effà è ell' opposto un giocondo, e mereviglioso spettecolo agli occhi delle Fede, egli Angeli, e e tutto il Paredifo. Elle comperifce tra i figlinoli d' Ademo, come un giglio tre le spine ; perocchè ella è fanta pri-ma di nascere, dice a. Bernardo; onde le sua nafeita fi diftingue delle nascite comune di tutti gli nomini , i queli nescono nemici de Dio , e foggetti elle sue collera . Ella nesce col corteggio dello più eminenti virtù; e fotro le epperenti miferie , e corporeli debolezze comuui a. tutto il genere umano, elle nesconde i più prezlofi tefori delle celefti benedizioni, e fino del principio del suo vivere ella è piena di grazia, e di Spirito fento . La fanta Chiefe ravvile nella gran Vergine, che naice, quelle benedette aurora, che annunzie vicino il defiato fole di ginftizie; vi contemple come i primi raggi delle speranze de' peccatori; e come i preludi di quella vittorie, che il suo divin Figliuolo riporterà un giorno di tutte le podettà infernali, fotto la cui tirannie gemevano i miseri figlinoli d'Adamo . Perciò la medefima Chiefa fi riempie di giubbilo, e rende fettofe immenfe grazie ell' Altiffimo perchè le ebbie fetto un si bel dono . ,, O gran benefiaio , esclema s, Giovanni Demasceno 1 , ( esprimendo que' sentimenti , che per le natin vità delle Vergine, debbono effere comuni 1, ad ogni creetnra). O gran benefizio, o muni-11 ficenea incomparebile del nottro Iddlo! Forn fe che in questo giorno natelizio delle Vergine non transenda il fole più sfolgoreggianti i o fuoi reggi , quati che effi pure fentano la fo-» prebbondenza del gendio ? O forfe che tutte " le neture non fe vede ender più giojole , e in " certo modo insuperbirti, e glorizrii per la spe-, range d'effere libereta della corruzione , della , nescita di colei , che senze elcune mecchia è per partorire il Creatore del Mondo , ? Spiega altresi con molra divozione s. Pier Demiano i motivi , che he la Chiefa di rallegrera per quefta nascite . " La natività , dic'egli, della beap riffima e invioleta enadre di Dio con tatte 1, ragione reca agli womini nne diffinta, e fin-" golere allegrezza, perciocchè effa è come il » principio di tatte l'umene redenzione . Perciò n in tal giorno meritemente il Mondo tutto eful-, ta, e tripndia d'allegrezza, e totte la Chiela " ella nescita della medre del suo Sposo va per o lo glubbilo alternando le laudi , e i cantici n di gioja . Rellegriemoci edunque in questo , giorno festivo, e con tutto il cnore compiecn ciemoci nel Signore, giecchè mentre onoria-n mo le nescite della Medre del nostro Redenp tore, celebriemo l'origine di tutte le altre n fefte m. 39. Per la qual cofa la Chiefa, e maffime la

Chiefa Romana fino da entichiffimo tempo, e ficuramente de dieci e più fecoli addietro, ha inftituita la feita in onore delle Natività della-Vergine nell'ottevo giorno di Setrembre. Alla qual festa su poi da Innocenzo IV. nel Concilio generele di Lione nel 1244. agginnta l'Ottava , in riconoscenza d'nna segnaleta grazia ottenuta dalle ss. Vergine elle Chicfa nniverfale. In rale folennità ettefte la Chiefe la fue allegrezze, e i motivi, ch'esse ne he, cantendo fre le eltre quette lodi alla gran Medre di Dio . . La vottre netività, o Vergine medre di Dio, he ripieno n di gaudio l'Universo; poiche da voi è neto il fole di giuftizia Crifto nostro Iddio, il quele o fciogliendo il genere umano dalla maledizione, e cni ere foggetto , l'ha ricolmato di benedin zione , e debellendo le morte , ci he donato m le vita sempiterne n. E e dir vero, se ancho nel Mondo fi suol celebrere con solennità e con gloje il giorno natalizio de' Principi della Terre, dandofi con ciò dai fudditi ai loro Sovreni un contreffegno d'offequio, e di rispetto; con quanto maggior regione conveniva, che la fenta Chiefe celebraffe il giorno netalizio della Regina del Cielo, e della Terra, e desse le più fincere, e le più antentiche tellimonianze della fue divozione e questa incomparabile benefattrice del genere nmeno, e interceditrice efficaciffime delle più segnelete grezie e pro de' Fedeli? Auzi diciamo di più con un pio e venerabileAutore ecclefiattico 3: " Se in un determinato giorno, a e con pubblico, e folenne rito noi onoriamo la p nescita di a Giovenni , che in solamente l'a-, reldo, e il precuriore del Signore, e moftriamo , che a noi pure sppartenga quel veticinio 11 dell' Augelo: Molti nella fua naferta fi tallegre-33 ranno : perchè non porremo noi altrettento m di cure , e di ftudio nel celebrare la nascite ,, della Vergine, e perchè non mostreremo noi , une nuova fpirituele ellegrezza , quendo apparifce el Mondo colei, le quale non folo è ma-., dre di Critto, ma è madre encore noftra, e n che colla fua venuta rece al Mondo l' Evan-39 gelio , cioè un fausto , e lieto annunzio , di maniera che il genere nmeno oppreffo già da , una lunge triffezze, pno finalmente respirare, " e godere di quella fante libertà, e di quella p trenquilla pace, che mai non aveve per l'addietro godnta , ? E fe fi celebre il giorno natelizio di s. Giovenni Batilta, perchè egli a differenza degli altri uomini nacque fanto, effendo fato fino dall' utero delle madre ripieno di Spirito fento ; perchè non fi celebrerà la natività della Vergine, la quale venne al Mondo arricchita d'una più eminente fentite , e d'une copie di doni, e di grezie più eccellenti, perchè deftineta ed una dignitè fense paragone maggiore di quella di a. Giovanni?

40. Ono-

40. Onoriamo adunque la fantiffima Vergine , che nasce al Mondo umile, povera, e sconosciuta, e però dispregevole agli occhi carnali, ma grande, e soblime nel cospetto di Dio, perchè ricca di singolari celesti prerogative, perchè adorna di eminente fantità . Si confonda a quefa vifta l' umana faperbia, la quale tanto abborrifce, e tanto fi vergogna d'una nascita povera , e abhletta , e tanto fi vanta di quel vano luftro, a fplendore, che accompagna il nascere de' ricchl, e de' grandi del Mondo . Ciò che. rande veramente miserabile, e dispregevole la nascita comune degli nomini di qualunque condizione effi fieno , è il peccato , col quale effi nascono, e che non si toglia con tutta la pompe, e le grandezze del Moudo ; la Nascita all' Incontro della Vergine è la più fublima, la più nobile di tutte, perchè nella fua baffezza è fenza

peccato, e ricolma di divina virtù. 41. Rendiamo finalmente grazie divotiffime alla divina bontà, la quale dando al Mondo la Vergine , ha provveduto, dice s. Bernardo in un fermone fatto appunto nella Natività della gran Madre di Dio, ,, ha provveduto, dico, in tutto 31 e per tutto a noi miferabili; confola il noftro n timore , eccita la noftra Fede , corrobora... , la speranza, abandisce la diffidenza, incoraggisce , la noftra pufillanimità. Tu forfe temevi, fen gue a dire il Santo, d'accoffarti al Padre cele-, ite, e atterrito al folo udirlo fuggivi, come n Adamo, per nasconderti: egli t' ha dato per mediatore Geaù . Che cofa non otterrà appreffo un tal Padre un tal Figliuolo ? Eglificnn ramente farà efaudito pel suo umile rispetto. Perocchè il Padre ama il Figliuolo . E che n forfe temi d'appreffarti anche a lui ? Sappi, , ch' egli è tuo fratello, egli è carne tua, egli , ha provato ogni tentazione, fuorchè il pecn cato, acciocche fosse misericordioso. Questo " fratello te lo ha dato Maria . Ma forfe anche si in lui temi la divina maeftà , parcha febbep ne s'e fatto uomo , non ha però lafciato d'el n fer Iddio? Vuoi ta dunque avere un avvocato o eziandio apprefio di lui? Ricorri a Maria, Pe-" rocché in Maria v' è l' umanità para , pura uon , folo da ogni contaminaziona, ma pura aucop ra per la fingolarità della nascita. Ne te lo n dico dubblolo, farà essa pare esaudita pel suo n umile rispetto . Esaudirà senza alcun fallo il , Figliuolo la Madre, e farà il Figliuolo efau-, dito dal Padre . Quefta è la scala de' peccatori, , quefta è la mia maffima fiducia ( fegue a dire il , Santo ) . . . Qualunque cofa adunque tu prepari ,, da offerira al Signore , ricordati di raccomanp darla a Maria . . . Perocche forfe le tue mani , fono o tinte di fangue, o in altra maniera im-" hrattate. Laonde quel piccol dono , che tu , brami di presentare a Dio, affidalo alle mani n di Maria, mani gratiffime, e fommamente

to degne d'essere gradite, se non vuoi, che sia 3 rigettato. Sono quelle mani come candidis-3 mi gigli, onde il celeste Sposo, che ama di 3 stare tra i gigli, non potrà dire di non avere 3 trovato sia i gigli tutto ciò, che troverà nelle 3 mani purissime di Maria,.

### E' imposto alla Vergine il nome di Maria.

42. Fu per divina disposizione imposto alla Vergine nata il nome di Maria, che, secondo a. Pier Grifologo, vuol dire Signora, o Padrona; e secondo a Girolamo , e a Bernardo Stella del mare. , E ben con ragione, dica it mentovaa to a. Pier Grifologo a, ella è chiamata Signo-, ra, epadrona, poichè il dover effer ella man dre del Signore, e del padrone dell' Universo, " la efentava da ogni fervità, e la rendeva fuperiore a qualfivoglia altra creatura ". Il qual fentimento viene con maggior estensione spicgato da s. Bonaventura 1 colle feguenti parole -, Il nome di Maria fignifica Signora, e a'adatta mirabilmente alla Vergine, la quale è la Sin gnora degli Angeli, degli uomini, e de'demonj ... Ella è Signora degli Angeli, fegue a dire Il Santo, perchè effa è in Cielo innalzata fopra gli angelici cori , e que' beati Spiriti le rendono onore, e offequio. Ella è Signora degli uomini; perocchè ad ogni anima divota e fedele convengono quelle parola del falmo: Come gli occhj della ferva flanno fempre rivolti , e intenti alle mani della fua Signora Ce. Ognuno adunque mira alle mani di Maria per ottenere colla fua interceffione le grazie, delle quall ha bisogno . E buon per noi , foggiunge il Santo , che abbiamo una tal Signora, e padrona, le cui mani fono cotanto liberall e benefiche, e il cui padrocinio è al valevole apprefio del fuo divin Figliuolo, onde tutti poffiamo con ficnrezza avere a lei ricorfo. A lei ricorrano i giusti per ottenere la perseveranza, e l'aumanto della giuftizia; a lei fi rivolgano i peccatori, per impatrare il dono d'una vera penitenza, a il perdono de' loro peccati. Effa è finalmente Signora de' demon), perchè ha sopra di loro l'imperio, per franare il furore, e per rintuzzara l'orgoglio loro, per rendere inutili gli sforzi loro, e per aludere la loro infidiz contro degli nomini. Ella ha schiacciato il capo dell' antico farpante , ed effo indarno ha tentato di morderle il calcagno . E perciò , concluda il fanto Dottore, " una Signora sì grana de, una Signora di tanta virtù meritamente , da nol fi ama , meritamente da noi fi loda , meritamente da noi fi prega, acciocchè ci din fenda contro quefti infernali nemici ».

43. Egualmente bene conviene alla Vergine fantifisma il nome di Maria, ia quanto questo fignifica Stella del Mare. Perocchè, per non ripetere quì ciò, che in tal proposito dice s. Bernar-

do , ella è veramente una ftella puriffima. secondo che offerva il mentovato s. Bonaventura, per la vita fommamente pura, che sempre ha menata, esente affatto da ogni neo di colpa; ftella, che ha tramandato alla Terra il più bello, e il più risplendente raggio di luce, partorendo il Figliuol di Dio ; stella utilissima per indirizzarci alla celefte patria, anzi per guidarci pel mare di questo secolo alla grazia del suo Figliuolo, come al porto del Paradifo; ficila luminoliffima per gli elempj della fua vita, e per lo fplendore delle fue virtù; luminofitfima eziandio per li benefizi della fua mifericordia, co'quali ha illuminato spiritualmente moltiffimi nella notte di questo secolo, siccome appunto dalla colonna di fuoco furono i figliuoli d'Ifraele corporalmente illuminati nel deferto . Suoi benefizj fono il proteggerci e da' flagelli dello fdegno di Dio, e dal fuoco delle diaboliche tentazioni . " Che faremmo noi miferi, esclama il Santo, che faremmo noi involti nelle tenebre di que-,, fto fecolo, fe non aveffimo questa sì risplendente fiella? Che cofa farebbe il Mondo, fe non vi fosse il sole ? Perciò, dice s. Bernardo, togii questo corpo folare, che illumina il Mondo, e dove fi trova più giorno? Togli Maria, quefta rifplendentiffima Hella del mare , che cofa rimane, se non caligine, che tutto inp gombra, ombra di morte, e tenebre foltiffime ,,? Maria finalmente , conclude il fopraddetto a. Bonaventura , è una risplendente stella per la pienezza della grazia, ch'ella ebbe in... quefta vita , e per l'incomprensibile gloria . ch' ella gode nel Cielo , gloria feuza paragone superiore a quella di tutti gli altri Santi. che pur come stelle sfolgoreggianti risplendono , e risplenderanno nel cospetto di Dio per tutta l'eternità . " Perciò chiunque tu fei ( con-" cludiamo con fan Bernardo a) che nel corfo di questo secolo in vece di camminare sopra " stabile terreno, t'accorgi d'ondeggiare piut-, totto fra le procelle, e le burrasche, non diftogliere i tuoi occhi da questa risplendente fiella, fe non vuoi rimanere fommerfo dalla tempefta. Se foffiano i venti delle tentazioni , fe tu urti negli fcogli delle tribolazioni , mira questa stella, chiama Maria. Se sei agitato, e quà e là sbalzato dall'onde o della fuperbiz, o dell' ambizione, o della detrazione , o dell' invidia , mira quefta fiella , chiama Maria . Se o l'avarizia , o l'ira , o il folletico n della carne shatte la navicella della tua mente, wolgi i tuoi occhi a Maria. Se turbato dalla gravezza de' tuoi peccati, coufuso per la brut-n tezza della tua coscienza, attarrito dall'orron re del divino giudizio, cominci a (profondare n nel baratro della triftezza, e nell'abifio della n disperazione, sovvengati di Mariz. Ne' pericon li , nell' angustie , nelle cose dubbiose pensa

" a Maria, invoca Maria... Tenendo tu dietro se ad effa , non torci dal diritto fentiero ; ad effa , ricorrendo fupplichevole, non disperi; pen-, fando ad effa non erri . Se effa ti regge , tu non " cadi ; fe ti protegge , non hai di che temere ; p fe effa ti guida, non ti ftanchi; e col fuo favon re giungi felicemente al porto della beata etera" , nità; e così sperimenterai in te stesso, con quanpo ta ragione a quelta gran Vergine fia stato posto p il nome di Maria ,, . 44. Per onorare questo nome cotanto venerabile e fauto , s'introdusie in alcune Chiefe della Spagna il coltume di celebrarne una festa particolare ai 22. di Novembre, la quale fu approvata per quelle Chiefe con diploma pontificio dal fommo Pontefice Leone X. nel 1513. Si dilatò poi questa festa in altre Chiefe fuori della Spagna, fino a tanto che il Ven. Servo di Dio Innocenzo XL, in ringraziamento alla gran Vergine Maria per la vittoria riportata contro del Turco, il quale, firetta già di affedio la città di Vienna in Auftria, minacciava di portare per tutto il Criflianelimo la defolazione, e le firagi, comandò nel 1683., che per tutto il Mondo cattolico fa celebraffe nella Domenica fra l'ottava della Natività della medefima fantiffima Vergine l'Ufizio. e la Messa del Noma di Maria, eccitando così tutti i Fedell a dimoftrare la loro gratitudine. verso questa Madre di misericordia, per li fingolari benzfizi, che non ha mai cessato d'ottenere

da Dio a pro di tutta la Chiefa, e di ciascuno

de' fuoi membri , e ad accendersi viepiù di divo-

aione verso della medesima . Ah sì ! Sia pure que-

fto amabile e dolciffimo nome di Maria fempre

nel noftro cuore, e fulla noftra lingua. Ci richiami alla mente ch' ella è la Signora degli

Angioli, degli uomini, e de'demonj; ch'ella è

una luminofifima ftella, e ftella che rifplende fopra di quetto mare burrascoso del Mondo, per

fervirci di guida, e come di condottiera al por-

to dell' eterna falute . Sia ii nome di Maria .

dopo il nome adorabile di Gesù, che è il nome fopra tutti i nomi, e quello in virtà del quale folamanta, come dice l'Apostolo, possono gli

uomini ottenere la eterna falute, fia, dico, il nome di Maria un eccitamento di fperanza a'peccatori , un conforto al giufti , e a tutti in vita , e in morte nna dolce confolazione . Presentazione della Bina Vergine al Tempio .

45. Fu la fantiffima Vergine nella fua più tenera età presentata al Tempio, per essere confegrata al Signore, probabilmente per adempiere il voto fatto da' fuoi genitori, d'offerire cloè a Dio il frutto, che farebbe nato del loro matrimouio, allorché dopo molti anni fi videro tolti dall' obbrobrio della fterilità . Quefta Prefentaalone è l'oggetto della Festa, che si celebra dalla Chiefa II di 21. di Novembre, festa, di cui si tro-

Sec. Race, T. II.

vano monumenti nella Chiefa Orientale fino dal principio del duodecimo fecolo; e che nella-Chiefa occidentale fu approvata dal fommo Pontefice Gregorio XI., mentre stava in Avignone, nel 1274., e da Filippo V. Re di Francia cou molto zelo promóssa, come apparisce dal regio diploma, che nel fuddetto anno 1374, feriffe a'maettri, ed altri del Collegio di Navarra. In esso esprime quel Monarca i sentimenti della sua divozione verío la gran Madre di Dio nella feguente maniera. , Una delle nottre principali cure " fiè, che la beata Vergine, e Regina nottra, e 33 Signora fantiffima fia con grandiffimo affetto , da noi onorata, e con tutta la venerazione , lodata, Ci fentiamo eccitati a promuovere, , come fi conviene, le sue glorie, dal ristette-" ch' ella è per tutti coloro, che con puro cuore , l'onorano, un fingolare prefidio, e una mea diatrice ethicacissima appresso del suo Figliuo-, lo. Però avendo faputo, che nella Chiefa... o Orientale fi celebra folennemente ogni anno ,, ai 21. di Novembre la Presentazione, che fe-30 cero di Maria fantiffima al Tempio i fuoi fanti 39 genitori . . . E avendo inteso altresì , che il so fommo Pontefice ( Gregorio XI, ) dopo matus, ro efame fatto per mezzo d'alcuni Cardinali . " Prelati, e Maettri in Teologia, ha approvato " l'Ufizio di questa Festa, e ha permesso, che n fi celebrafie nella Chiefa Romana . . . ; perciò ,, noi pure con grande allegrezza dell' animo no-, tiro l'abbiamo fatto folennemente celebrare nella noftra Cappella, con animo di eccitare il popolo fedele del nostro regno a fare lo stesso ... " Ora dunque per accresere la vostra allegrezza, e il vostro fervore nella divozione di Maria , fantiffima, vi mandiamo questo Ufizio, efor-23 tandovi a celebrare questa feita folennemente, a onore e gloria della suddetta beatissima Ver-" gine . Perocchè dopo Iddio, non v'è cosa più utile, che il celebrare la memoria della fan-, tiffima fua Madre ; e fiate pur certi , che rl-" porterete da lei il premio proporzionato all'

, monos, che le readertet ", de G. Si crede da moti, che la Ganiffima Vergite non folimente folis predentata na l'array de non folimente folis predentata na l'array de la rimante de la rimante de la rimante de norma tanche a predentata con altre Vegini nel fervicio del Signore, fembrando cola molto couverante de la rimante de la rimante

" ne' fanti ". Nè fembra cofa lontana dal vero , che nelle abitazioni contigue al Ten:pio vi fosse un luogo deftinato per le donne addette al fervizio del medefimo Tempio. Concioffiachè nell' Eíodo 3, e nel primo libro de Re 4 fi fa menzione delle donne , che vegliavano alla porta del Tabernacolo; e nel quarto libro parimente de' Re 5 fi ha, che Giofabet moglie del fommo facerdote Giojada, e forella del Re Ocozia falvo dal furore dell' empia e crudele Atalia il fanciullo Gioas, e infierne colla fua nutrice lo nafcose nel recinto del Tempio, dove sterre per fel anni. Parimente nel fecondo libro de' Macabei 6 fi fa menzione d'alcune Vergini, le quali erano rinchinfe , il che da molti s'intende , che rinchiuse fossero nel Tempio. Finalmente l'Evangeliffa s. Luca 7 dice di Anna , figliuola di l'anuel , che non s' allontanava mai dal Tempio . Laonde s. Ambrogio appoggiato fenza dubbio a quetti elempi, e a quette autorità, dice chiaramente 8, che in Gernfalemme v'erano delle Vergini deffinate pel fervizio del Tempro .

47. Ma qualunque sia il giudizio, che si voglia formare, circa il tempo, il modo, e l'educazione della beatiffina Vergine nel tempro, a cui fu prefeutata, delle quali errestianze non v'è ficurezza veruna ( per ufare le parole di un moderno rispettabilifimo Autore 9); non v'è luogo a dubitare, che la ftella fantiffima Vergine non fi confecratie al Signore con una vita del tutto fanta e fommamente virtuola, quale appunto la descrive s. Ambrogio 10 per eccitamento a tutte leVergini d'imitarla. " Era, dic'egli, Maria fantiffima Vergi-, ne non folamente di corpo, ma ancor di mente ; poichè nessuno irregolare o vizioso affetto adulterava il fincero suo amore verso Dio. El-, la era umile di cuore, grave nelle parole, ,, prudente, parca nel parlare, avida di leggep re ; e riponeva la fua speranza non già nelp le vane e initabili ricchezze, ma nelle pre-, ghiere de poveri. Ella era intefa al lavoro. 39 modefta nelle parole , folita a cercare per p arbitro de'fuoi pensieri non alcun nomo, ma Dio . Non offendeva mai alcuno , amava tut-" ti, rispettava i maggiori, non portava invi-, dia a' fuol eguali , fuggiva la giattanza , fi re-, golava colla ragione, amava la virtù. Quando mai ella nè pure con uno fguardo reco dif-" gufto a' fuoi genitori ? quando mai ebbe diffentione co fuoi congiunti ? quando ebbe a " fchifo le persone di bassa condizione? quando ,, derife i deboli? quando schiso i poveri? anzi ella non vedeva mai uomini, fe non quando " doveva verso de medelimi esercitare qualche " atto di misericordia compatibile colla fua verginal verecondia . Nulla v'era di torvo ne'

, fuoi

<sup>(1)</sup> Pik disefamente fi riporta questo regio diploma da Launojo nella S,orra aella regia fevola ai Navarra p.1. 6.10. (2) De Fid, orthod. c. 14. (1) \$8.8. (4) 2. 22. (2) 11. 2. (6) 3. 19. (7) 2. 17.

<sup>(3)</sup> De Virginib. lib. 1. (5) Bened. XIV. Annos, fopra la Prefentazione della bearifima Vergine.
(10) De Virgin. lib. 2. c. 2.

,, fuoi occhi, nulla d'audace nelle parole, nul-, la d'incomposto nelle azioni : decense era il , suo gesto, posato il suo camminare, sommessa , la sua voce, di maniera che l'efferno suo por-, tamento rapprefentava la compoftezza dell'a-" nima fua, ed era un vero elemplare di probita " Perciocchè ficcome una buona cafa fi dee rico-" noscere nell'istesso suo vestibolo, e al primo , ingresso dee mostrare, che non v'è dentro al-" cun luogo tenebrofo; così l'anima noftra des , talmente rifplendere al di fuori, come fe le mernbra del corpo non le faceffero velo. Che " flar o io a parlare della fua parfimonia nel cibo , e dell' abbondanza del fuo offequio, e del fuo " rifp etto verfo tusti , e dell' efatto adempimen-" to d'ogni suo dovere? In quetto fi può dire , , ch' ella superasse l'obbligo della natura : in " quello (cioè nel cibo ) che le fottraeffe il ne-, ceffario . Erano raddoppiati i suoi digiuni ; e u quando doveva prender cibo, questo era per ,, lo più triviale, atto folamente a tener lontana , la morte, non a pascere la delicatezza. Il suo " ripofo era regolato dalla neceitità ; febbene an-, che quando dormiva il corpo , fi può dire che , vegliaffe la meute, la quale o ripeteva quel che , aveva letto , o continuava col penfiere le fac-, cende interrotte dai fonno, e penfava ad efegui-, re quel ch'era già dispotto,o a disporre quel che n fi doveva fare. Ella non fapeva ufcire dalla , fua abitazione se non per andare al Tempio n e ciò fempre in compagnia de' fuoi parenti " Così quando ella stava ritirata nella sua casa, " lavorava, quando ne usciva, aveva sempte n chi la cuftodiffe , benchè nessuno le fosse mi-" glior custode di quello, ch' ella era a fe stef-, fa . . . . Sia dunque , dice il medefimo fanto " Dottore , la Vita di Maria fantiffima per tutte , le vergini, come un lucidiffimo fpecchio di " caftità , e un efemplare di virtà . Da effa app prendano la maniera di vivere, e al confron-, to di un coal perfetto modello di virtà impan rino quel che debbono in fe fteffe correggere e quel che debbono imitare, e praticare, Cio imparino le Vergini dal confiderare la vita che tenne la fantiffima Vergine fino da' fuoi primi anni; ognuno poi dalla confecrazione, che della medefima beata Vergine fu fatta a Dio nel Tempio, prenda motivo di richiamarfi alla memoria, ch'egli pure fu consecrato a Dio nel santo battefimo, sì che è obbligato di riguardare il fuo corpo, e l'anima fua come cofe destinate al fervizio di Dio, ond' è una mostruosa profanazione il farle fervire al peccato.

Spofalizio di Maria fantiffinta con s. Giufeppe . 48. Una delle più fegnalate grazie, che com-

partiffe Iddio alla fantiffima Vergine , prima ch' ella divenisse madre del divin Verbo, fa sen-

(1) In Jo. trac. 10. n. 2. (2) De Inflit. Virg. c. q. (3) Homil. 3. fuper Miffus eft .

21 dubbio quella di farle abbracciare per tutto il tempo della sua vita la Verginità, pel voto ch' ella ne sece, siccome appoggiati alle parole dell' Evangelio, infegnano comunemente i Padri-Così da Maria fantifima, dice s. Agoftino 1, ha cominciato la dignità delle Vergini ; essendo essa ftata la prima del suo sesso, la quale, secondo l'espressione di s. Ambrogio 2, inalberò lo sten-" dardo della facra verginità, e d'un'intera pu-

" ritì, della quale, dice il medefimo Santo, ella non aveva trovato il modello fe non in Cielo. Perciò esclama s. Bernardo 3: 20 Vergine pruden-, te, o Vergine divota, e chi mai v' ha infegnato, che al Signore piaceva la Verginità? Qual leg-" ge mai, qual pagina dell' antico Testamento , o , comanda, o configlia, o eforta a confervare la ya verginità, e a menare fopra la Terra una vita da Angeli? Voi non avevate di quefta non dirò un » precetto, ma nè pure un configlio , nè pure un , esempio , se non che la parola di Dio viva , ed m efficace (cloè il Verbo eterno) divenne prima voftro maestro , che voftro figliuolo , e v'istrut la mente prima , che nel vostro verginal seno prendeile umana carne , Ma quella profeffione , che prima di Maria fantiffima non ebbe esempio , quanti dopo di lei ebbe seguaci? ,, Per , tutto il Mondo ( dice s. Ambrogio nel luogo fopracitato) s'è (parfo l'ufo di menare in corpi uma-» ni quefta vita celefte ... Ed oh a quante Vergini 33 anderà incontro la prima delle Vergini Maria " fantiffima ? Effa le abbraccerà , e presentan-" dole al Signore dirà : Questa ha conservato m intatto il talamo del mio Figliuolo ; quefte , hanno preferito ai talami nuziali il loro verp ginale pudore. L' ifteffo noftro Signor Geed " Crifto le accoglierà con giubbilo, e così ie raccomanderà all'eterno suo Padre, ripeten-,, do quelle parole , che già diffe una volta : Padre fanto , quefte fono quelle , ch' io ho " cuftodite per voi , nelle quali il Figliuolo dell' so uomo polando il fuo capo ha ripolato i io vi , domando che dove fono io , fieno anch' effe in ,, mia compagnia .... Allora Maria , a guifa della n forella di Mosè , prendendo in mano il fuo timpano, ecciterà tutti i cori delle Vergini a cann tar lodi al Signore , perchè fono paffate pel , mare del fecolo fenz'effer bagnate dall' onde

49. ,, Fece adunque Maria il voto di verginità 39 al Signore prima ch' ella (apeffe, come offer-20 va s. Agoftino 4, quel ch'ella dovesse un giorne , concepire nel fuo feno , acciocche ella potefe fe fervire d'esempio alle altre Vergini : nè fi m credeffe, che quella fola doveva effer Vergine, la quale foffe fatta degna di aver prole n fenz' opera umana. E Gesù Crifto nascendo " d'una

, del fecolo ,. Ecco qual è la gloria di Maria

fantiffima d' effere flata la prima a confecrare

(4) De fanil, Virgia, c. 4.

al Signore la fua Verginità.

,, d' una Vergine , la quale aveva rifoluto di " rimaner tale prima di sapere chi da lei do-20 veile naicere, ha voluto mostrar d'approvare », piuttofto, che di comandare la fanta vergini-, tà; e coa ha voluto, che questa fosse libera , anche in quella , dalla quale egli era per prendere la forma di fervo . Non oftante però , questo voto, segue a dire il medefimo fanto Dottore, perchè i coftumi degl' liracliti al-, lora non comportavano , che una donzella p rimanefle fenza marito, percio ella fu fpo-, fata a s. Giuseppe, chiamato nell' Evangelio , nomo giufto, e che non era per togliere aln la sposa il pregio della sua verginità , della » quale effa aveva già fatto voto, ma piutto-" tho per difenderla contro la violenza di chicn chefia .. Della qual disposizione di s. Giuseppe di offervare una perfetta castità, crede san Tommaso 1, che la santiffima Vergine sosse su pernalmente afficurata prima di sposarsi : ovvero, fecondo il medefimo fauto Dottore 1 , fi dee p dire, che la beata Vergine per iftinto dello Spirito fanto , che in lei era familiare , voleffe , confentire di sposarsi, confidando nel divino ajuto, che non fi farebbe mefia la fua vergi-, nità ad alcun cimento, abbandonandofi in ciò , alla divina Provvidenza, ficura che quetta... avrebbe fatto a) , che intatto rimaneffe il fuo , voto , . S. Giufeppe poi , benche fosse anch' esso della nobilissima stirpe di David, tuttavia decaduto da ogni umano splendore era ridotto a guadagnarfi il fuo foftentamento colla fatica delle proprie braccia, facendo il mestiere del legnajuolo , nella piccola città di Nazaret; per quell' ammirabile disposizione della divina Provvidenza, la quale ha voluto, che in queste due persone le più attinenti di tutte a Gesù Crifto , altro non vi fosse , che vera , e soda grandez-22, proveniente dalle più sublimi virtù, e non vana e fallace pompa mondana, appoggiata a angannevoli , e frivole prerogative . . O che bella mescolanza, esclama in questo proposito s. Bernardo 3, di verginità , e d'umilià ! E cer-" tamente affai piace a Dio quell' anima , in cui " l' umiltà rende pregevole la verginità, e la " verginità serve d'ornamento all'umiltà . Tale adunque comparifce Maria fantiffima nell'effe-», re sposata a un falegname . Elia è umile, ella è " Vergine . Se a te non è dato (profegue il Santo) " d'imitare la vergluità di questa umile, imita , l'umiltà di questa Vergine . La verginità è una , virtù lodevole, ma l'umiltà è necessaria . Quel-», la è di configlio, questa di precetto. Di quella », sta scritto nel Vangelo: Chi può intendere, 30 intenda : di questa : Se uno non fi fa umile come ,, un fanciullo , non entrerà nel regno de' Cieli . Tu puoi adunque falvarti fenza la verginità, ma uon lo puoi fenza l'umiltà . Può , dico ,

" piacere a Dio l'umiltà, la qual pianga la per-" dita della verginità: ma fenza l'umiltà (ardi-" feo dirlo) ne pure la verginità di Maria gli (arabhe piacius

" farebbe piaciuta " . 50. Nè v' è luogo a dubitare, che questa cafliffima unione di due verginità, cioè di Maria. e di Giuseppe, non fosse un vero, e legittimo matrimonio . Perocche noi vediamo , che nel fanto Evangelio Giuleppe è chiamato marito di Maria, e Maria moglie di Giuseppe. Giacobbe. fi dice in a. Matteo 4, genero Giufeppe marito di Maria ; e poco dopo: Giufeppe marito di lei ( cioà di Maria ) effendo nomo giufio. E l' Angelo coate parla a a. Giuleppe : Non temere , o Giuleppe , di prender seco Maria sua moglie . E in a. Luca 5 : Giufeppe partt dalla città di Nazaret ... per darfi in nota con Maria fua foofa , la quale era gravida . Coal parimente da' mentovati Evangelisti fan. Mattteo, e a. Luca, e da s. Giovanni apparifce , che Geau Critto veniva comunemente riputato Figliuolo di Maria, e di Giuleppe: la qual opinione benchè fosse falfa rispetto a a. Giufeppe, in quanto ch' egli nulla aveva contribuito alla temporale generazione di Gcan Crifto; con tutto ciò ella era fondata ful faperfi da tutti, che fra Giuseppe e Maria era stato contratto un vero matrimonio . ., Perciò , dice a. Agostino 6 . " effendo Giuseppe e Maria chiamati conjugi , nell' Evaugelio , fi dee dire , che tra loro foile », un vero e legittimo matrimonio , benche noa " vi foste mai ttata, ne vi foste per effere alcu-" na carnale commissione . . . Tamo più che vi m furono in quelto matrimonio tutti i vantaggi " delle nozze, cioè la prole, la fedeltà, e il 3 facramento . Vi fu la prole , cioè il nostro Si-" gnor Geau Crifto; la fedeltà, perchè non vi , fu chi più fantamente cuftodiffe la fede conm jugale; finalmente vi fu il fagramento, per-, che fu perpetua fra loro l'unione, e indiffo-" lubile il vincolo . Imparino pertanto i Fedeli p ( dice l'ifteffo a. Agostino ) che quando piacesse a coujugi d'afteuerfi per fempre di fcambie-,, vole confentimento da ogni opera carnale , non per questo si rompe tra loro il vincolo 3 conjugale : e che anzi questo è tanto più fer-" mo e più stabile, quauto più i patti fatti tra lo-,, ro debbono offervarfi con maggior foddiafa. 25 zione , e concordia , non per l'unione de'eor-" pi, ma per gli affetti volontari degli animi. , Ed è questo (dice altrove il medesimo fanto Dottore 7) un illuftre esempio pe'conjugati, n che offervandofi eziandio da effi di comune " confenso la continenza , può essere fra loro " matrimonio, e tale chiamarfi, ftando eglino ", uniti coll'affetto del loro cuore, e non già ,, con gli ampleffi conjugali ,, . Fu adunque quetto matrimonio fra la beatiffima Vergine, e fan Giuseppe il più puro, il più cafto, il più fanto,

(1) In 4. fent dift. 10. q. 1. a. t. ad 1. (2) t. p. de Salvat, q. 19. a. 1. ad t. (3) Homil, t. juger Miffas eft. (4) Matt. 1, 16, 19, & 20. (5) Luc, 2, 4, 5. (6) De Napt. & concupife. L. 1. c. 11, e 11, (7) De Conf. Eyang. tib. 2, cap. 1, m.2, el ju'à ammirabile che mai i possa dare logra la Terra. Léd ne medessimo tempo un marzigilos esemplare di continenza, il quale nonno mancul Santi, che l'abbiano instituto, e s'incontinuo di continuo di continuo di continuo di concontinuo di continuo di conti

51. Tutto clò fu così disposto per altissimo configlio della divina Sapienza . " Perocchè (fono pa-, role di s. Agoftino 3) dovendo venire al Mon-, do quegli , ch' era per effere fenz' alcun pecca-" to, cioè Gesù Cristo, conveniva, ch' ei na-" scesse d'una Vergine sena alcun' opera d'uomo, acciocchè il fuo concepimento fesse senza 22 quella concupifcenaa, la quale viene dal pec-, cato . E , come dice s. Bernardo 4 , volendo " prendere carne umana quegli , che era per " purgare le macchie de' peccati di tutti gli uo-29 mini , non doveva aver per madre le non 20 una Vergine immacolata, dalla quale egli na-, sceffe immacolato ,, . Ma nel tempo medefimo ei volle, che questa Vergine sosse maritata per le ragioni , che sono allegate da' fanti Padri . , E , primieramente, dice fan Girolamo 5, volle il divin Verbo prender carne non da una fem-, plice Vergine, ma da una Vergine (posata, ,, acciocche dalla genealogia di s. Giuseppe , noi venissimo in cognizione di quella di Maria fantiffima 6 . Secondariamente, perchè ella non fosse, come adultera, da' Giudei lapidata, In ,, terao luogo, acciocchè fuggendo ella in E-, gitto ( e lo fteffo può dirfi delle altre pene , e , latiche, alle quali foggiacque) aveffe un foc-" corfo, e follevamento umano, e ordinario . 33 Finalmemte il martire s. Ignazio aggiung ,, anche la quarta ragione di quefta divina con-" dotta rispetto alla Vergine, cioè, perchè il parto della medefima fteffe nafcofo al demonio, 29 mentr' egli penfa, ch' effo fia generato non già ,, da una vergine, ma da una maritata ,. Di fatto questo gran Vescovo, e Martire, discepolo degli Apostoli, e il terzo de' successori di s.Pietro nella Cattedra Antiochena dice nella sua Epistola agli Elesj: " Fu nascosa al Principe di questo Mondo 29 (cioè al demonio) la verginità di Maria, il , parto di lei , e la morte fimilmente del Signo-29 re. Tre mifterj di grande ftrepito, ma ope-39 rati nel filenzio di Dio 30 . E queste con altre ragioni fi trovano addotte eaiandio da s. Ambrogio 7, il quale di più offerva, che dalla sapientiffima condotta da Dio tenuta, per confervare intatta da ogni ombra di finistro sospetto la pu-

rità di Maria fantifima, dec apprendere ognuno a non pregiudicare alla propria riputatione nel bene, che il 61, e le Vergiuni particolarmeate hanno da imparare a cuttodire con ogni gelofa fama del horo pudore, fehivando qualunque men che favio andamento, che la poteffe inqualifugila modo offuicare.

52. "Ma forse che non poteva Iddio dare... " qualche manisetto segno, dice s. Bernardo 8 , onde far sì , che uè la fua nascita fosse infa-" mata, ne la Madre fua fosse accusata d' alcun ,, delitto ? Lo poteva fare certamente . Ma non " poteva effer celato a' demonj ciò , che fosse fatto noto agli uomini. Or conveniva che al " Principe di questo Mondo sosse per qualche , tempo nascoso il mistero del divino consiglio ; , non già che se Iddio avesse voluto sare questa grand' opera in palefe , aveffe da temere d'efferne impedito dal demonio ; ma perche effo, " che non folo con poffanza, ma con fapienza ancora ha fatto tutto ciò, che ha voluto, ficcome in tutte le altre sue opere è stato solito per la bellezza dell' ordine offervare alcune congruenze o di cose, o di tempi; così an-,, che in questa magnifica opera della nostra riparazione, non ha voluto mostrare la sua pos-fanza solamente, ma eziandio la sua sapienza. E quantunque egli avrebbe potuto ciò fare in , qual altra maniera gli fosse piacluto ; gll piac-,, que nondimano di riconciliar l' uomo coll' iftes' ordine, e nella maniera medesima, con cui era caduto. Or come il demonio aveva prima fedotta la donna, e poi per meazo d'effa aveva vinto l' uomo ; così effo doveva prima rimaner ingannato dalla donna Vergine . e poi effere apertamente debellato dali' uomo, cioè Grifto. Così mentre un'ingegnola pietà delude le frodi della maliaia, e mentre la virtù di Cristo conquide la forza del maligno, fi fa conoscere Iddio e più prudente, e più forte del diavolo .... Necestariamente adunque su sposata Maria a Giuseppe, giacchè in tal modo e si tengono ai cani nascose le cole fante, e lo sposo diviene un testimonio della verginità della sposa ; e si mette in sicuro la verecondia della Vergine, e fi provvede al-" la sua sama. Qual cosa può darsi più saggia di », questa, quale più degna della divina Provvi-», denaa? Con questo folo meazo e s'ammette » un testimonio de' celesti segreti , e se n' esclu-, de l'inimico, e illibata a conferva la fama

53. Di quetto (posalizio di Maria santiffima...
con s. Giuseppe, da Dio con sì ammirabile Provvidenza ordinato, così atto a rappresentarei
l'unione di Gesù Critto colla Chiefa, la quale
effendo vergine ha per suo sposo l'ittesto Gesì

, della Vergine Madre »

(6) Era s. Giuseppe stretto parente, e come molti vogliono, cagino di Maria, onde dalla genealogia di s. Giuseppe descritta dagli Evangeliti si veniva a conoscere quella di Maria. (7) In Luc. c. 1. (8) Hom. s. super Majus si.

(1) Vedi la fua Vita ai 11. Settemb. nella prima Raccolta.
(1) Vedi la fua Vita ai 15. Luglio in quefla fetonda Rocc.
(1) De Nupt. & concup. lib. 1. cap. 13. num. 15.
(4) Homil, 3. fuper Miffus eff. (1) In cap. 1. Matt.

(A) Homit, s. juper Mijjus eft. (1) In cap. t. Ma



Cristo, e finalmente così proprio per ispirare a' Conjugati l' amore della continenza, e molto più la fedeltà conjugate; di questo Sposalizio. dico, si comincio nel decimoquinto secolo a cebrare l'Ufizio, e la Festa in alcune Chiese particolari di Francia . Indi nel fecolo feguente coll' approvazione del fommo Pontefice Paolo III., s'ettefe quest' Ufizio in altre Chiefe; e fino dall' anno 1725. per indulto della s. m. di Benedetto XIII. fi celebra anche in Roma, e in tutto lo Stato Ecclesiattico ai 23. di Gennajo .

### Annunziazione di Maria fantiffima .

54. Lo Sposalizio della beatiffima Vergine su una profilma disposizione all'operazione di quell' ineffabile misterio, che fu in Maria santissima l'origine, e il fondamento di tutte le altre grazie, delle quali essa fu a dovizia ripiena, e che l'innalzo, fenz' alcuna proporzione, fopra tutte le altre creature , il misterio cioè della Incarnazione del divin Verbo nel suo castissimo, puriffimo feno . Effendo ella dunque sposata a san Giuseppe , e dimorando nella città di Nazaret, le fu mandato da Dio l'Angelo Gabriele (che vuol dire Fortezza di Dio), il quale la ritrovò, dice s. Ambrogio 1, nella camera della fua piccola cafa 2, fola, e fenza alcuna compagnia, fuorchè quella de' libri facri, ch' ella leggeva, e meditava, conversando così con gli Angioli, e co' Profeti . ,, E bene io mi figuro , dice s. Ber-" nardo 3, ch' ella fteffe allora nel fuo ritiro, 23 a porta chiufa porgendo a Dio le sue preghien re. . . lontana dal conforzio degli uomini, ac-20 ciocchè questi o non frastornassero il filenzio " della fua orazione , o non teneffero difcorfi , meno dicevoli alla fua incomparabile mode-, tia ,. Entrato adunque l' Angelo in questa fegreta camera, dov'era Maria, le diffe: Iddio ti faloi, o piena di grazia, il Signore è teco, tu fe' benedetta fra le donne . All' udir quelle parole ella fi conturbo, e penfava fra fe medefima, che cofa poteffe effere quello faluto . " Impara , dice quivi , s. Ambrogio 4, qual fia la Vergine ne fuoi com flumi, quale nella verecondia .... E' proprio delle Vergini il temere, il conturbarfi ,, all'ingreffo d'uomini ; e il metterfi in fogge-,, zione ad ogni loro parlare . Imparino le don-,, ne ad imitare un sì bell'esempio di pudore . La Vergine se ne sta sola nella sua camera , fot-" tratta agli occhi di tutti gli uomini , e vifibi-33 le folamente a un Augelo : ella è fola fenza " compagni, senza testimoni; e perchè non la " contaminaffe qualche parlare improprio, un " Angelo è quello, che la faluta . Imparate, o 29 Vergini, a sfuggire i discorsi meno che one-, fti, quando vedete Maria, che teme fino il " faluto d' nn Angelo ". Coll' ifteffo fentimento

(1) De Virgin. lib. s. cap. s. (1) Della traflazione di questa Casa in Loreto, città cella Marca d'Ancona, si celebra la sesta a 10. di Di-dembre, intorno alla quale vedi l'Annot, di Bened. XIV. scriffe s. Girolamo a Leta: " La tua figliuola imi-,, ti Maria, la quale fu trovata fola dall' Angelo », nella fua camera , e che forfe fi turbo , perchè sontro il fuo folito vide un uomo ( cioè l' An-" gelo in fembianza d' uomo ) . E per verità ( fono parole di s. Bernardo 5) è proprio delle " vergini, che sono veramente tali (cioè non " folo di corpo, ma ancora di mente, e di cuo-, re ) l'effere fempre timide , e non crederfi , mai ficure ; e per ifchivare tutto cio, che le ,, posta fare giustamente temere, il paventare , anche dove non apparisce motivo di paura, , fapendo che portano un prezioso tesoro den-,, tro vasi di creta, e che è cosa molto difficile a il vivere tra uomini come Angeli; e il conp verfare fulla Terra a fomiglianza de' beati abi-, tatori del Cielo; e circondate di carne menare una vita celibe . E però qualunque novità, so qualfivoglia inaspettato avvenimento le sa , temere d'infidie, o di qualche macchina ora dita contra di loro pe 55. Benchè non alla fola vifta dell' Angelo in

fembiauza d'uomo fi turbò la Vergine, ma fi turbo eziandio alle sue parole contenenti l'elogio più maguifico, e più fublime, che mai fi potesfe dare, e cui fimile non s'era più udito in tutti i paffati fecoli. Or la Vergine, come veramente umile ch'ella era, e veramente penetrata dalla cognizione del proprio nulla, non potè fenza qualche forta di turbazione udire ciò, che tanto la innalzava, e la rendeva superiore ad ogni suo penfiere. Laonde in questa occasione, dice s. Giovanni Grifoftomo 6 , ella moftrò quan-, to grande foife la fua virtù, afcoltando con , rotfore , e con turbazione le lodi , che le veni-, vano date, in vece di abbandonarfi a una vaa na allegrezza, come avrebbe fatto chi meno di lei fosse stato umile ... E in vero qual cofa fi poteva mai dire di più grandiofo in lode di Maria , di quel che le disse l' Angiolo in quest' occasione? Iddio autore, e donatore d'ogni grazia, per mezzo dell' Angelo chiama la Vergine piena di grazia; pienezza di grazia, la qualeortava feco non folamente l'efenzione da ogni forta di peccato, ma dal fomite ancora, e dall'incitamento al peccato, dall'ignoranza cioè, e dalla concupifcenza ; pienezza di grazia , la quale portava seco l'affluenza di tutte quelle virtù, e di tutti que' doni , pe' quali Maria era accettis fima a Dio; pienezza di grazia finalmente fuperiore a quella di tutti gli altri Santi. Perocchà è vero che anche d'altri Santi fi dice, come offerva s. Bernardo 7, che furono ripieni di grazia; ma la pienezza loro fu molto diffimile da quella di Maria : longe di militer a Maria . Di fatto queste pienezze di grazia sono proporzionate a' foggetti, de' qualt fi tratta, e corrispondenti

e Trombelli de Vita, & geftis Muria Virg. p. z. difs. 24.
(1) Homil, z. fuper Miffus eft.
(4) Lib. z. in Lucom.
(5) Hom. 4. in Matt.
(7) Hom. z. fuper Miffus eft.

alla dignità, e all'ufizio, cui fono da Dio deftinati . Siccome adunque l'effer Madre di Dio è , dopo l'unione ipostatica, che si fece in Gesti Crifto, il più alto grado di dignità, a cui possa esfere innalizata l'umana natura; così la pienezza della grazia conceduta a Maria fantiffima, effer. dee la maggiore, che mai possa darsi in una creatura . Laonde sebbene e del protomartire fanto Stefano, e degli Apostoll, e de' sette Diaconi si dice nelle divine Scritture, che erano pieni di grazia: Sebbene piena di grazia è chiamata in questo luogo la Vergine: sebbene pieno di grazia è detto anche Gesù Crifto : lo vedemmo ( dice di lui s.Giovanni 1) pieno di grazia, e di verità ; con tutto ciò queste pienezze non fono fra loro eguali, ma fono anzi affai differenti . Concioffiachè la pienezza di grazia di Gesù Cristo è come quella d'un vastissimo oceano, dal quale, come da un inefautto copioliffimo fonte derivano tutte le altra grazie : Tutti abbiamo ricevuto, quel che abbiamo di grazia, dalla fita pienezza. La pianezza di grazia di Maria è come quella di un ampio, e ricco fiume : la pienezza di grazia degli altri Santi fi può paragonare a quella de ruscelli, assai minori di un fiume . E l'Oceano , e il fiume , a il ruscello tutti fono pieni d'acqua, ena non colla stessa copia e abbondanza. Onde a dimoftrare quetta Incomprensibile abbondanza di grazia in Maria, la chiama con enfasi l' Angelo, e come per eccellenza la piena di grazia

56. " E qual maraviglia, riplglia a Bernardo a, che fia piena di grazia colei, colla qua-, le e il Signore, come le diffe l'Angelo con , quelle parole : Il Signore è teco ? Ne già in. » quella maniera ch'egli è per la sua immensità , in tutte le fue creature, e che lo fa effer prefen-» te in ogni luogo ... Ma com'egli è co' buo-" ni, e co'fanti, co'quali è unito per amore, " e per la conformità della volontà loro con p quella dall'ifteffo Iddio . E febbene egli fia soci con tutti i Santi, lo è pero in un modo p (pecialiffimo con Maria, colla quale ha tanta , conformità, che non folamente tira a le, e fi so unifce la fuz volontà, ma unifce ancora a fe , la fua carne, formando della fottanza fua qual , corpo, che unito alla persona del Verbo coa ftituifce un folo Gesà Crifto ... Il Signore adunque è con Maria, come nel suo Tempio, e nel fuo trono . Abita in essa riempiendo tutto il fuo intelletto, tutta la fua volontà, effendo li principio di tutti i fuoi penfieri, e di tutti i movimenti del fuo cuora, e di tutte le fue azioni . Iddio è con Maria per cuitodirla, per proteggerla, per farle riuscire selicemente tutte le sue imprese, per innalzarla al più eminente grado di virtà, d'onore, di fantità, e di gloria. E perciò ella è benedetta fra le donne , cioè fo pra tutte le donne, perchè a nessun' altra Iddio ha compartito, come a Maria, doni sì eccelfi, privilegi così fingolari benedizioni così copiose,

57. Quefti elogi adunque furono quelli, che conturbarono la umile Vergine; ma l' Angelo prese tosto a rassicurarla , dicendole : Non temere, o Maria, perciocebe tu bai trovato grazia appresso Dio: Ecco che concepirai nell' utero, e partorirai un figliuolo , e gli porrai nome Geile . Egli fara grande , e fara chiamato ( cloè fara in verità ) Figliuolo dell' Altissimo , e il Signore Iddio gli darà il regno di Davidde fuo padre, ed egli regnerà fopra la cafa di Giacobbe in eterno, e il fuo regno non avrà mai fine. Oh quali grandetze vengono annunziate a Maria! Non fu annunziata, nè mai a' anuunziarà una nuova fimile a veruna creatura ; e netfuna perfona è stata mai innaizata a tanta dignità d'effer madre di Dio. A un ta'e annunzio però che dice la gran Vergine? , Li-, la che prima aveva prudentemente taciuto , (fono parole di s. Bernardo 3) quando andava fra se ttessa pensando qual soile il saluto, che " l'era flato fatto , volendo piuttofto umilmente non rifpondere , che dire imprudentemente quel ch'ella non sapesse; ora confortata dall' Angelo, che le parlava elternamente, mentre Iddio interiormente la perfuadeva; diffe all' Angelo: Come avverrà quetto, poiche non cono-, feo uomo? Non dubita già ella del fatto (così " fegue a parlare s. Bernardo conformemente ai " fentimenti degli altri fanti Padri ),ma folamen-, ta a' informa del modo, e dell'ordine, come , sa appunto ella dicesse : Sapendo il mio Si-,, gnore, che è testimonio della mia coscienza, " aver io fua ferva fatto voto di non conofcer ,, mai uomo (cioè voto di perpetua verginità), , con qual legge, e con qual ordine gli piacerà , che fucceda quel che voi mi dite ? Se fara d'uo-" po ch' jo rompa il voto, per partorire un tal figliuolo, fottoporrò la mia volontà, per quan-" ta ripugnanza io v'abbia, alla volontà del Si-" gnore. Che se io e Vergine concepiro, ... Vergine partorirò (il che certamente a Dio ,, non è impoffibile a faríi , quando gli piaccia ,) , allora conoscero sempre più , ch'egli ha rip guardato favorevolmente l'umiltà della fua », ferva », . Non ebbe adunque ne l' infedeltà , no la curiofità parte alcuna in quefta interrogazione della Vergine, ma Iddio guidando i fuoi punfierl , e le parole sue , vuole ch' ella palefi il voto di verginità, che aveva fatto, il fuo proponimento d' offervarlo , benchè con animo di preserire alla sua propria volontà la volontà di Dio , la qual è l'unica revola di qualfivoglia buona, e fanta azione umana; per far noto a tutti i fecoli futuri , che la Madre di Dio è Vergine, e che colla verginità ella s'è disposta alla divina maternità ; e finalmente per fondare, diro cor ol' onore, e il decoro, e la fantità della professione verginale.

58. Replicò l' Angelo all'interrogazione della VerVergine : Lo Spirito fanto fopravverrà in te , e la virtis dell' Altiffimo ti coprirà coll' ombra fua . e perciò il frutto fanto, che di te nafcerà, farà chiamato il Figliuolo di Dio, cioè farà effettivamente. e veracemente Figlinolo di Dio, e per tale farà da tutti riconosciuto , e nominato . Indi per aggiungere miracolo a miracolo , e accrefcere così allegrezza ad allegrezza, e per dare occafione alla Vergine d'elercitare la fua carità verfo d' una fua parente, e non già per togliere dall' animo suo qualsivoglia dubbiezza, come offerva a. Bernardo , foggiunge l' Angelo : Ed ecco che Elifabetta tua cognata ba concepito anch' effa un fieliuolo nella fua vecchiezza, e quello è il fetto mefe della gravidanza di quella, che è chiamata flerile : ( cioè la cui fterilità a tutti è nota ), perche nulla o'è d' impossibile a Dio ., Hai udito , o Maria , die ce qu'i s. Bernardo I, che concepiral, e par-, toriral un figliuolo, e che ciò feguirà non per , opera umana, ma per opera dello Spirito fanto. " Afpetta ora l' Angelo la tua rifpofta , e af-» pettiamo anche noi una parola di mifericor-, dia, e di compaffione, noi che gemiamo fot-, to la fentenza della nostra condannazione . Ti so vien offerto il prezzo della nostra redenzio-, ne , e fe tu confenti , faremo liberati . . . " Dalla tua bocca dipende la confolazione de , miferabill , il rifeatto degli fchiavi , la libe-" razione de' fentenziati all' eterna morte . la , falvezza finalmente di tutti i figliuoli d' Ada-" mo " . Risponde la Vergine : Ecco la serva del Signore , fia fatto in me fecondo la tua parola . , Offerva , dice s. Ambrogio 2 , l'umiltà, e la , divozione della Vergine . Ella, che è eletta " Madre di Dio, fi chiama fua Serva, nè punto s'innalza per quelta fublime e improvvip fa promefia, che le vien fatta ... Ma ben , doveva fare apparire la fua umiltà colei , che " aves da partorire quello , che a tutti fi fareb-" be proposto per esemplare di mansuetudine, p e di vera, e fincera umiltà, Oh umiltà ve-" ramente profonda della Vergine, esclama san Bernardo 3, la quale dopo effere flata fublimata all'eccelfa dignità di Madre di Dio, non , fa chiamarfi con altro nome , che con quello n di ferva del Signore! Non è una gran cofa effe-pre umile nell'abbicaione, ma una virtà affai p grande e rara è l' umiltà onorata ,...

59. Con queste umili parole diede la Vergine il suo consenso a divenir madre di Dio. E intantanto egli richiefe questo consenso, acciocchè il misterio dell'umana redenzione operato sosse per vie contrarie a quelle, per le quali era venuta la rovina di tutto l'uman genere. La disubbi-dienza d'Eva nostra madre secondo la carne, la fua incredulità verso Dio, e la sua sventurata credulità all'angelo ingannatore, cità al demonio, avevano avuta parte nell' opera della noftra rovina: e Dio ha voluto per un' ammirabile con-

(1) Hom. 4. Super Missus eft . (2) In Luc. 1.3. n. 16.

erappolizione , che l' ubbidienza di Maria , e l'umile fua Fede alle parole dell'Angelo, o piuttofto di Dio medefimo, che le parlo per mezzo dell' Angelo , avesse parte nell' opera della nostra redenzione, onde fosse la nostra natura riparata da tutto ciò, che era concorfo a perderla, ed aveffimo così in Maria una nuova Eva, come abbiamo avuto in Gesù Crifto un nuovo Adamo, secondo il comque insegnamento de'Padri, come fi può vedere nelle parole loro qui fopra recate, cioè dal n. 4. 21 7.

60. Appena ebbe la Vergine proferite quelle parole: Sia fatto in me fecondo la tua parola, che lo Spirito fauto formo del fangue puriffimo della medefina Vergine quel corpo, che infieme coll' anima ragionevole fu unito alla persona del Verbo; e così il Verbo fi free carne, cioè nomo, e Maria divenne Madre di Dio . ,, Nè volere , dice s. Gio. " Grifottomo 4, andar più avanti, e cercare cu-30 riofamente più di quello , che dice l' Evangeli. fta. Non volere investigare come ciò operò nella Vergine lo Spirito fanto . Perocchè se non fi " può abbatanza ípiegare il modo della formaas zione naturale dell' nomo, come fi potrà comso prendere ed esprimere l'ammirabile operazio-" ne dello Spirito fanto In Maria ? L' Angelo Ga-, bricle, e gli Evangelifti altro non dicono, fe " non che Gesà Crifto è stato concepito dalla » Vergine per opera dello Spirito fanto . . . Ci 30 bafti quel che ci ha rivelato Iddio, ne ftiamo , a ricercare quel ch'egli ha taciuto .. . Intanto questo prezioso momento della incarnazione del Verbo è flato, e farà per tutti i fecoli onorato dalla Chiefa, come la forgente di tutte le grazie, e come il principio di tutti gli altri mifteri . A celebrarne folennemente la grata niemoria è deffinato da antichiffimo tempo il giorno as. di Marzo , in cui fi crede , che succedesse questo felicifimo avvenimento . Ma non contenta la Chiefa di questo folo giorno per la celebrazione di un si ineffabile miftero , effa ha il coftume di richiamarlo tre volte al giorno alla noftra memoria, ful far del giorno, cioè, a mezzo dì, e la fera . E' pertanto nn dovere de' Fedeli il corrispondere alle mire, e a' defider della Chiefa, con ringraziare con vivi fentimenti di gratitudine Iddio di questo incomparabile benefizio, e con ricorrere alla interceffione della Santiffima Vergine, e onorarla colla falutazione Angelica, cioè coll' Ave Maria, la quale effendo composta parte di quelle parole, che l'Angelo recò dal Cielo, parte di quelle, che alla stessa Vergine diffe fanta Elifabetta, e parte di quelle, chi vi ha aggiunte la Chiefa, è la più eccellente orazione, che si possa dire in onore di Marla fantiffima .

Vilita

(4) Hom, 4. Super Millus eft .

Vikta di Maria fantiffima a s. Elifabetta .

61. Maria fantiffirma , la quale aveva intalo dall' Angelo, coma s'è datto, che s. Elifabatta fua cugina era nal fatto mafe della fua gravidanza , fi partì da Nazaret , e camminando follecitamente per paefe montrofo fe ne ando in una città della Tribh di Grada, cioè (secondo la più comune opinione ) in Ebron, ch' ara città facardotale posta nalla parte montuofa dalla Giudea, dova per confaguenza doveva fare la fua dimora Zaccaria marito di a. Elifabetta . Intraprefe la Vargine questo viaggio , dice s. Ambrogio , ", non già parchè ella non avaffe praftata intera feda all' ,, oracolo dell' Angelo , che le aveva fignificata n la miracolofa gravidanza di Elifabatia; ma. par l'allagresza di vedare compiuto il defidario fuo , e dalla fua cugina , d'affare liberata dall' " obbrobrio dalla fterilità; par effare pronta a ,, praftare i fuoi ufizj ad una fua sì ftretta parente; e molto più par facondara gi' impulfi dello , Spirito fauto, che la moveva a quaft' atto di " carità ; parciocchè la grasia dello Spirito fanto non fa che cofa fia pigrisia, a lentazza di ope-,, rare . Imparate partanto , fegue a dira il fanto Dottore , o fante donne , con qual diliganta atse tenzione dobbiate anche voi affiftare alle voftre paranti nalle loro gravidanse. Maria, che prima fe ne ftava folitaria nella parte più ritirata dalla fua cafa, non è ritenuta nè dal fuo pudore varginale, nè dall' afprazza de' monti . ne dalla lunghezas del viaggio , allorche fi trat-,, ta di efercitare un finila atto di convenienza , , e di carità . Ella s' afpone al pubblico , a lafcia la propris cafa, badando piuttofto agli filmoli , del fuo amore, che riguardando la condizione dal suo sesso ,. Che se il viaggio lungo, e difattrofo intraprafo dalla beatiffima Vargine, dà a tutte la donna un sì bell'esempio di carità, la maniera, con cui effa lo fece, prefenta, fecondo il medefimo s. Ambrogio, un' importante istruzione alla Vergini . Ella andò in fretta e e dirittamente al fuo termine, dice l' Evangelio. , Apprendate dunque, o Vergini, ripiglia il mentovato fanto Dottore, a non andar girando ,, per le altrui case , a non fermarvi nelle piazze, se nalla pubbliche ftrada, a non intrattanervi " in pubblico a ciarlare . Marla , la quale fereb-", be stata sempra ferma nella sua casa, è folle-" cita in pubblico, perche le rincresce il farfi

"" vedare",
63. Giunta Isfantifirma Vergina iu Ebron, retri nella cafa di Zaccaria, e faluto Elifabetta...,
3 dando coni alla Vergini (Sono parole di s. Am3 brogio) un nobila atampio di umilità, faco3 me prima lo aveva dato di modellia, e di pu4 dora. Viene una parante a trovare una fan
3 se congiunta, e la più giovane alla più avantata
5 fec. Rest. 7 la.

" negli anni; nè folamente viene, ma i anche ,, la prima a falutarla: perocchè conviane, che ", quanto più è cafta una Vergine, tanto più al-,, la fia umila ; a fappia rendara il dovuto onore ai maggiori , come appunto face Maria fantiffima con s. Elifabatta, benchè alla, com-Madra di Dio, fosse a lei di gran lunga superiore . Subito che Elifahetta , fegue a dira il fanto Evangelitta , ebbr udita la voce di Maria . che la falutava, il bambino , ch' ella aveva nell' utero . efulto per allegrezza, ed ella fu ripiena di Soirito fanto . Gesù Crifto nascoso net seno della sua fantiffima Madre fi fa conofcare da s. Giovanni racchiufo anch' affo nal vantre di s. Elifabatta, gli anticipa con uno traordinerio prodigio l'uio dalla ragione, e lo riampia fin d'allora di Spirito fauto, il quale fi trasfonda ancha nalla madre, e le manifetta il mittero dell' Incarnazione del Verbo, feguita già nelle viscere di Maria fautiffima . " Elifabetta , dice qu' s. Ambrogio , , fu la prima ad udira la voca, ma Giovanni n fu il primo a fantire la grazia : alls udì fecondo , l' ordine dalla natura , quafti efulto per ragione del mitterio : ella s'accorfe della venuta di Maria, e questi dall' strivo del suo Signore ..... Provarono queste due madri vantaggio per li figliuoli, che ciascuna di esse portava nal suo fano, e con doppio miracolo ambedue profen tizzano mosse dallo spirito de' bambini loro non ancor nati . Efulto Giovanni , ad Elifabetta fu ripiena dello Spirito fanto . Nè fu già 93 ripiana la madre prima del figliuolo; ma ef-, fando riempiuto il figliuolo dello Spirito fanto. na riempià anche la madre 30 . Così il Precurfore di Crifto fu fantificato nell' utaro della madre, a fu il primo, di cui parli il Vangalo, che provaffe gli affetti dalla grazia dal Verbo incarnato: la qual grazia gli piacque di comunicare per mezso dalla fua fantifilma Madra Maria.

o Maria ) , e benedetto è il frutto del tuo ventre . E donde a me quella grazia, che venga a me la Madre del mio Signore ? Perocebè appena la voce del tuo faluto t' & fatta fentire alle mie orecchie, che il fanciullo , ch' io bo nell' utero , ba efultato per allegrezza . Ed ob te beata , obe bai creduto ! perchè quelle cofe , che ti fono flate dette per parte del Signore , avranno il loro compimento . ,, Quanto mai grandi fono gli elogi ( dice s. Bernardo a n che Maria ascolta farti da s. Elifabetta? Ma ef-, fa umile infieme e divota non ne ritiene na , pur uno per fe , ma tutti in colui li rifonde , di , cui riconofce effer doni quelli , che in lai fono , lodati. Tu dis alla, lodi la Madre di Dio, ,, ma l'anima alia loda il Signore. Alla mia vo-,, ce to dici , che il Figliuolo , che porti nel feno, ha esultato per allagresza; ma lo spirito

63. Ripiens adunque s. Elifabetta di Spirito fanto, efelamó (profague l' Evangelitta s. Luca ) ad

alta voce , e diffe : Benedetta fe tu fra le donne

mio esulta in Dio mio Salvatore . Tu mi chiami beata , perchè ho creduto ; ma la causa della mia Fede, e della mia felicità è ftata un n favorevole iguardo della divina pietà sopra di me ancella umile del Signore .. In fatti così rispose la Vergine a s. Elisabetta : L'anima mia glorifica il Signore , e lo fpirito mio efulta in Dio mio Salvatore , perche egli ba rimirata la bafezza della fua ferva . Pereiscebe ecco che da ora in poi tutte l' età mi chiameranno beata, per avermi fatte cofe grandi l' Onnipotente ; egli , il cui nome è fanto , e la cui misericordia fi diffonde d'età iu età sopra coloro, che lo temono . Egli ha fpiegata la poffanza del fuo braccio, ba diffipati coloro, ch' crano gonfi d' orgoglio ne' penferi del loro cuore . Ha shalzatt i potenti dal trono, ed ba innalzati gli umili. Ha faziato d'ogni forta di beni gli offamati, e barimandati i ricchi colle mani vote . Ha prefo fotto la fua protezione Ifraele fuo fervo, ricordandofi della fua mifericordia, e delle promeffe fatte ad Abramo, e alla fua pollerità, che dee duvare per tutti i f:coli .

64. Questo è quell' ammirabile divino Cantico, che la Chiefa ripete ogni giorno nell'Ufizio al Vespro, per ringraziare il Signore del benefizio ineffabile della sua Incarnazione, e per celebrare nel medefimo tempo le grandezze, e le virtù di Maria , che nello stesso Cantico maravigliosamente rispleudono. Vi si vede i' anima di lei rapita come fuori di se medesima, e tntta afforta nella contemplazione e dell'immenfa grandezza, e dell'incomparabile beneficenza di Dio verso di se, e verso tutto ii genere umano, e perciò ella gli rende gli omaggi delle più eccelfe lodi , dicendo : L'anima mia elerifica il Signore: il mio fpirito efulta in Dio mio Salvatore : il nome di lui è fanto. Ella vi fa apparire la sua profonda umiltà, riconoscendosi per serva, e ferva baffa, e per fe fteffa dispregevole agli occhi del fommo Iddio: Egli ba rimirata, dic' elia , la baffezza della fua ferva . Ma quelta umilià non l'impedifce il conoscere e consessare altamente le fingolari grazie, ch'ella ha ricevute, tutte però attribuendole, non a fe medelima, ma alla postanza Infinita, alla mifericordia gratnita del suo Signore, misericordia, che s'estende d'esà in esà , e di generazione in generazione . Da ora in poi , dic'ella , mi chiameranno beata tutte l'età , perchè ba fatto in me cofe grandi; ma chi le ha fatte ? le ha fatte i'Onnipotente; lo ha fatte quegli il eui nome è fanto, perchè Iddio è la tteffe fantità per effenes ; perchè egli è il fonte , e la caufa d'ogni fantità , che è nelle sue creature ; le ha fatte quegli , la cui mifericordia fi diffonde d' eta iu eta, e di generazione in generazione fopraquei , che lo temono .

65. Quindi trasportata la Vergine in ispirito a vedere le cose suture, e gli effesti della Incarnazione del Verbo, predice, che il Figliuolo, che di lei sarebbe nato, avrabbe colla sorta del

fuo onnipotente braccio diffipati coloro, ch' erano gonfj d'orgoglio ne penfiert del loro euore; che avrebbe ibalzati i potenti dal loro trono, e innalzati gli umili. Il che feguì, quando per mezzo della predicazione del Vangelo confule i Re, e i più superbi Imperj , servendos , come dice s. Paolo 1, della debolezza per confoudere la forza, e di quel cire non eva, per ditiruggere quello cheera, acciocche neffuu uomo fi glorj davanti a lui ; talche non vedendofi in queita grand' opera e maravigliofa nulla d'umano, ella fi dovesse attribuire tutta intera alla possanza del sno braccio. E quando ditle Cristo 2: lo vi lodo, o mio Padre, Signore del Cielo , e della Terra , perchè avete uafiofi quelli mifleri al fapienti, e al prudenti, e gli avete rivelati ai piccoli , non confuse egli i superbi , e non innalzo egli quei , ch' erano vili agli occhi propri . e agli alurni? Predice altresi la Vergine . ch' egli avrebbe faziati gli affamati , e rimandati colle mani vote i ricchi . Il che fi vede giornalmente adempiuto, poichè Iddio concede la fua grazia agli umili , e retitte ai fuperbi ; ch' ei riempie de' beni della sua grazia coloro, che fi riconoscono poveri e miserabili, e privi d'ogni virtù, e lascia nella loro vera povertà quei, che fi credono ricchi, e non bisognosi del divino soccorfo; ch' ei fazia quelli, che hanno fame e fete della giuftizia , e che rimanda affamati quei , che si credono satolli. Finalmente parla la Vergine nel suo Cantico della redenzione del suo popolo, e di quelle pecorelle imarrite della cafa d' Ifraele , per le quali diffe poi il fuo divin Figliuolo, ch'egli era venuto . Egli ba prefo, dic' ella , fotto la fua protezione Ifracle fuo fervo , ne git per que meriti , de quali fi gantayano i presontuosi Gindei, che anzi egli ha abbaituto il fatto farifaico, e i fuperbi penfieri de'dottori della legge ; ma bensì per effetto della lua milericordia, ricordandofi della fua mifericordia, e per adempiere le promeffe fatte ad Abramo , e alla fua pofferita, a quei figliuoli d' Abramo secondo la Fede , che debbono durare per tutti i fecoli .-

66. Noi adunque siamo questi figliuoli d'Abramo, i veri figliuoli della promesa; figlinoli fecondo la Fede, e non secondo la carne, che siamo flati fatti sali, non già per le opere, che aveffimo fatte, ma per la mifericordia grande di Dio-Noi fiamo quelli, de quali parla Maria fautiffima fotto il nome di quella posterità d' Abramo, che non dee mai aver fine. Ella ha cooperato alla noftra falute quando diffe : Sia fatto in me lecondo la tua parola. Ella ci ha portasi trati nel tuo feno infieme con Gesà Crifto, in cui tutti eravamo, come membri di quel miftico corpo, del quale egli è il capo . Uniamoci dunque con s. Elifabetta, e-tutti chiamiamola col cuore, e colla lingua benedetta fra le donne, e fiamo del numero di coloro, che nell' esà future, com' ella fteffa prediffe, l'avrebbono detta beata, Riguardiamola

come nostra madre, e preghiamola, che qual nnova Eva ci moftri, in vece del frutto vietato, per cul abbiamo tutti incorfa la morte, il frutto benedetto delle fue vificere . Ma fopra tutto conformiamo i nostri fentimenti a quei di Maria, nel glorificare, benedire, e ringraziare il Signore per averci liberati per mezzo della incarnaaione del suo divin Figliuolo dalla schiavitù del peccato, e del demonio, e dalla morte eterna. Riconosciamo i doni, che il Signore ci ha fatti, non già per insuperbircene, come di cose noftre, ma per renderne umili grazie a lui, dal quale tutti derivano. In fomma, come dicea. Ambrogio 1, , fia in ciascuno l' anima di Ma-" ria per cantare le lodi del Signore, fia in cia-", scnno il suo spirito per esultare di gioja in Dio ", nostro Salvatore . L'anima di Maria , sogginnm ge il fanto Dottore , glorifica il Signore , e il ,, fuo spirito gioisce in Dio , perchè coll' anima , , e collo spirito confacrata al Signore, con vero ", e fincero affetto ama , e venera il folo Iddio , , da cui, e per cui fono tutte le cole,, Siamo tali anche noi, profondiamoci nell'abifo delle nostre miserie, e del nostro nulla, e mettiamo la noftra gioja nel vedere abbattuta la gloria mondana, efeltato il folo regno di Dio, e adempiuta la fua fanta volontà.

67. Stette la fantiffima Vergine in cafa di fanta Elifabetta per lo spazio di circa tre mesi, dice l'Evangelitta s. Luca a . E vi ftette al lungo tempo, " perchè ( fono parole di a. Ambrogio 5 ) la a caufa di quetta vifita non fu la fola familiarità . " e parentela, che paffava fra quefte dne fante , donne, ma il profitto ancora , e l'avanzamento nella fantità del gran Precurfore di Crin fto . Perocchè se al primo ingresso egli ricevè , tanta grazia, che efultò nell'utero della madre 39 per l'allegrezza, e fu ripiena di Spirito fanto " la madre di questo fancinllo, quanto fi farà » aumentata questa grazia , e quanto faranno ,, crefcinti I doni celetti e nella madre, e nel fi-29 gliuolo, coll'efterfi trattennta Maria al lungo 39 tempo appresso di loro? Ricevette adunque n in quest' occasione (segue a dire a. Ambrogio ) se quel gran Profeta del Signore, ftando ancora ,, nell'ntero della madre, nna copiofifima grazia, ,, che lo rendè idoneo al nobilifimo impiego, a , cui era deftinato. E quella puriffima e illibatif-" fima vita, ch'egli pol conduffe (dice altrove ", il medefimo Santo 4) fi dee attribuire a quella , unzione , e a quella grazia , che su sparfa a lar-99 ga mano nell'anima fua per la prefensa di Man ria, che nel suo castiffimo seno portava il divin Verbo fatt' como ". E da ciò impariamo, che la nostra carità verso del profilmo non dee essere paffeggiera, e per così dire, fuggiafca, ma ftabile e perseverante, ridacendo alla sua perfezione le opere della grazia , che per messo nottro fi fia

(1) In Luc. lib. 2. n. 26. (2) Luc. 1. 76. (1) Loc. cit. (4) De Inlin, Vire, c. 7. n. co. degnata la divina mifericordia di cominciare, riconoscendo però sempre, che Iddio è quello, che comincia, e che perfeziona l'opera.

68. Non ci dice l' Evangelio , che la fantiffima Vergine fi trattenesse appresso santa Elisabetta fino a tanto ch'ella partoriffe, onde non effende piaciuto al Signore di farci sapere questa particolar circoftanaa , fiamo pur contenti d' ignorarla . Ci bafti fol di fapere, che a' ella fi partì prima del parto della fna cugina, il fuo pudor verginale, l'amore della ritiratezza, e la premura di fuggire il concorio della gente, che in fimile congiuntura doves venire a vifitare a. Elifabetta , e a rallegrarfi con effolei per un al felice , e prodigioso avvenimento, a ciò la indusse. Che se ella vi si trovo presente, vi ftette certamente umile, nafcofa, e in filenzio, fenza farfi punto diftinguere dalle altre fue pari , effendo così in ogni maniera sempre maestra di modestia , e d'umiltà . Di quetta Vilita di Maria fantifima a s. Elifabetta, che è il vero esemplare delle visite cristiane, le quali debbono avere per principio la carità, e per fratto l'accrescimento delle virtà , si cominciò fino dal decimoterao fecolo a celebrare nna festa particolare, la quale su poi da Bonifazio IX. nel seguente secolo satta comune in tutto l' Occidente, e fiffata ai 2. di Luglio, come anche al giorno d' oggi s' offerva .

Maria SSma ritorna alla fua cafa in Nazaret . Espettazione del Parto .

69. Dopo la dimora di circa tre mesi fatta in casa di a. Elisabetta , la beatiffima Vergine se ne ritornò in Nazaret, dove accortofi a. Ginseppe, dice il fanto Evangelio 5, della sua gravidanza, e non volendo diffamarla, penfava di ritirarfi occultamente da lei . " Perocchè, fic-, come dice s, Girolamo 6, fapendo a, Giuseppe ", la caffità della fua Spofa, e ammirando quel, , che in lel era avvennto , credette di dover " occultare col filenzio un miftero, ch' egli al-" lora ignorava " . La fantiffima Vergine dovette benissimo accorgersi dell' ansietà, e della dubbiezza, in cui era il suo Sposo, ma non gli diffe, per quanto apparisce dal Vangelo, parola alcu-na, che lo potesse liberare dalla sua perplessità; perocchè avrebbe essa dovuto in tal conginntura manifestargli il misterio ineffabile, che in lei aveva operato lo Spirito fanto. Or a ciò non confentiva la fua profondiffima nmiltà, la quale fi findiava di tener celato tutto quello , donde a lei potefie ridondare gloria; e sapeva doversi custodire sotto il velo di un profondo segreto i doni, e le grazie fingolari ricevute dalla mano liberale, e benefica del Signore, ginfla quelle parole del Profeta 7 : Seeretum meun mibi , feeretam meum mibi : lo debbo tener fegreto , quel che fegre-

(1) Matt. 1. 19. (6) In Man. c. 1. v.19.

segretamente il Signore m' ba rivelato: per consondere così la vana gloria di coloro , i quali non' folamente fanno pompa di qualunque dono abbiano ricevuto da Dio, ma che di più ambifcono di mostrare d'avere eziandio quei doni, che effi non hanno . Sapeva inoltre Maria fantiffima come Iddio aveva nel suo altiffimo filenzio dato principio all' opera dell' Incarnazione, fenza la testimonianza, o participazione d'alcona creatura; aveva di più veduto, come Iddio medefimo aveva rivelato a s. Elifabetta queft' occulto mifterio, in congiuntura ch'ella era andata a visitarla ; e da tutto questo inferì , che a Dio folo apparteneva il farlo conofcere a chi, e come, e quando gli fosse piaciuto. Per non prevenire adunque gli ordini di Dio, ella interamente a lui a abbandono con una raffegnazione. e dipendenza tale dal fuo divino volere , che può ben effere da noi ammirata , lodata , e. venerata, ma non mai abbaftanza comprefa . Difatto non tardo il Signore a rivelare anche a s. Giuseppe il gran mistero, e a fargli sapere di qual preziosiffimo tesoro egli soffe cuftode . Gl' inviò adunque un Angiolo , mentr' ei dormiva, il quale gli diffe: Non temere, o Giuseppe figliuolo di David , di prender teco Maria tua. moglie, perocchè il frutto, ch' ella porta nel feno, è opera dello Spirito fanto 1, Credette pienamente a. Giuseppe, e prontamente ubbid) alla voce dell' Angelo, o piuttofto di Dio; e ognuno può di leggieri immaginarii qual fosse la consolazione fua, e della Vergine, e quali i loro rendimenti di grazie all' Altiffimo, il quale andava così a poco a poco diffondendo la cognizione di questo misterio, che poi doveva effere annunziato per tutta la Terra .

zio di circa fei mefi a starfene in Nazaret nella fua povera casa insieme con s. Giuseppe, e Iddio fulo fa con quali continui accrescimenti di grazia, per aver ella nelle fue viscere l'Autore d'ogni grazia, e d'ogni virtù. A misura intanto, che s' avvicinava il tempo del suo parto, vie più in lci s'accendevano i defideri di dare alla luce il Redentore del Mondo, Quefta nascita era stato l' oggetto de' gemiti, e de' fospiri di tutti i Patriarchi, e de' Profeti . Effi penfavano fempre a quel Salvatore , che dovea venire al Mondo. lui desideravano, in lui riponevano tutta la loro fperanza. Perciò co' fervidi loro voti follecitavano appresso Dio l'adempimento di quett' opera della sua misericordia . Quindi il santo Mosè diceva: Mandate, o Signore, ve ne prego, mandate una volta quello, che voi dovete mandare, cioù il Mcssia. Inviate, o Signere, diceva liaia, l'Agnello , che dee regnar fulla Terra . Fate cadere, o Cieli, efclamava l' itteffo Profeta, le voltra rugiada, e facciano le nuvols fcendere il Giufio, come una pioggia: s' apra la terra, e germogli il Salvatore , e

70. Continuò la fautiffima Vergine per lo fpa-

insieme con lui nasca la giustizia , Nascevano quefte ardenti brame in que' giufti, e fanti uomini dall' effere eglino vivamente penetrati dalla cognizione delle miferie gravissime, fotto le quali gemeva tutto il genere umano, e dalle quali non poteva effere liberato, fe non per la venuta al Mondo del Meffia; nascevano dal sapere per Fede le misericordie grandi , che Iddio avrebbe in questo tempo a larga mano sparse sopra la Terra ; nascevano finalmente dal vedere in ispirito la gloria immensa, che sarebbe ridondata in Dio da questo capo d'opera , diciam così , della sua sapienza, e misericordia infinita . On chi più della Vergine era penetrato da queste verità? della Vergine, dico, alla quale fola il Signore aveva comunicato più lume celefte, più Fede , più carità , e verso Dio medefimo, e verso il prossimo, che a totti insieme e i Patriarchi, e i Profeti, e i Giusti dell'antico Teftamento? Chi più ardentemente adunque della Vergine doveva desiderare di vedere giunto questo tempo di gloria per Iddio, di allegrezza per gli Angioll, di pace, e di felicità per li miferi figlipoli d' Adamo ?

71. Per onorare questi ardenti desideri della Vergine nell' avvicinarii il suo parto, si cominciò nelle Chiefe della Spagna a celebrare ai 18. di Dicembre una festa particolare fotto il titolo d' Espettazione del Parto della beatiffima Vergine, la quale so approvata per quelle Chiese dal lommo Pontefice Gregorio XIII, nel 1578. Di là paísò questa festa auche in altre Chiefe, e la fant. mem. di Benedetto XIII. nel 1725. la eftefe eziandio alla Chiefa Romana, e a tutto lo Stato ecclesiaflico. E ben fi può dire, che l' oggetto di quefla sefta sia non solo di onorare i santi desideri della gran Madre di Dio, ma di ottenere ancora per la sua intercessione, che lo Spirito fanto ne accenda de' fimili anche ne' cuori de' Fedeli , come una delle migliori disposizioni a celebrare con frutto la Festa del fanto Natale. Perocchè febbene Geaù Crifto fia già nato al Mondo, tuttavia la perfetta giuftizia, e la fantificazione. delle anime , che è l'effetto della fua nascita , non è ancora confumata, e perfezionata in... chi ancor vive fu questa Terra . Laonde la Chie ía, che destina tutto il tempo del sagro Avvento per preparazione alla feita del fanto Natale, comincia ne' primi Vespri dell' Uficio della Espettazione del Parto a far recitare quelle antifone, che volgarmente si chiamano gli O, le quali so-no altrettante insocate aspirazioni verso Gesti Crifto, per follecitare la fua venuta nelle anime noftre, rappresentandogli le nostre tenebre, la noftra ignorauza, la schiavitù nostra, e invocandolo come nostro luine, sapienza nostra nostro liberatore , pastore nostro , Re nostro , e nostro Redentore .

72. Siccome queste antifone fervir postono per

eccellenti orazioni preparatorie alla festa della nascitta del Signore ; così crediamo, che noo dispiacerà al lettore di trovarle qui trasportate nell'italiaoa savella, per dargli comodo di ferviriene, quando così gli aggradi. Elle soco le feguenti:

O sapienza eterna, la quale nscita sei dalla bocca dell' Altissimo, a cui tutte le cose sono soggette, disponendole tutte con sorza, e sisatià: vieni ad insegnarci qual sia la regola, e quale la via della

vera prudenza .

O Adouai (cioè mio Dio, e mio Signore) e espo della cala d'Ifraele, che apparifi a Alorè in mezzo alle famme del roveto ardente, e che gli defli la legge ful monte Sina, vieni a liberarci colla forza, e colla poterna del tuo braccio.

O radice di Jefe, il quale fei flato dato da Dio apposi per figno il più fensibile del fino auere verfo di loro, il quale i Re della Terra riguarderanno in filenzio, como aggesto della loro ammirazione, e a cui le nazioni indivizgenamo i vosti, e le pregière loro, vieni a liberarci; e non volere omat più tardare.

Ochiave, e possava di David, o stettro, c.
solitzeso della casa d'Ifraele, che quanda apri la
porta del Ciclo, niuno può chiuderla, e quando la
chiudi, niuno può apvirla: vieni, e libera il tuo
popolo dalle catene, e dal teneproso carcere di morte,
in cui figiaco.

O Oriente, fplendore d'eterna luce, o sole di ginstizia; vieni, ed illumina coloro, che siedono nelle tenebre, e nell'ombra della morte.

O Re delle nazioni, oggetto de' desiderj, e pietra angolare, che riunisti in te i due popoli, per sarne omai un solo: vieni, e salva l'uono, che sormasti dal sango.

O Emmanuele (cioè Dio con noi), Re, e legistator nostro, espettazione delle nazioni, e loro Salvatore: vieni, Signore, e Dio nostro, a falvarei.

La beatissima Vergine va da Nazaret in Betlemme, e partorisce il suo divin Figliuolo.

73. I desser je he meirra la Vergine di dare alla lucei i Slavitare del Mondo, onn dovaco avere il compinento loro lo Niazzet, ma beoli in Bellemme, feccondo la professi di Michea, los Bellemme, feccondo la professi di Michea, Bellemse terra di Giuda, non fiziale ameso confiderabile fue la remonapiale tittà di quella mito, giucidà data dea ulgire il capo, che reggerali mispopolo d'ificate. Per dare occasione all'a dempismento di quella professia, il Sigmora filervi delle reconditate dei ulgire di cultura del professia, il Sigmora filervi delle excessione di quella professia della consistenza della professione di consistenza della professione di consistenza della professione di consistenza della professione di consistenza della consistenza della professione di consistenza della consistenza della professione di consistenza della professione di consistenza della consistenza d

tutto il Mondo, cioè di tutti i fudditi del Romano Imperio . Or ficcome tutti andavano a darfi in nota, ciafebeduno nella fua città; così anche Giufeppe partì dalla città di Nazaret , che è in Galilea , e andò nella Giudea nella città di David , detta Betlemme , perchè era della cafa, e della famiglia di David, per darfi in nota infieme con Maria fua fpofa, la quale era gravida . Si chiamava Betlemme la città di David, perche questo Principe ivi era nato, e a. Giuseppe colla sua fantissima Sposa, come discendenti dalla samiglia di David, riconoscevano per loro città quella, donde veoiva l'istesso David capo della famiglia loro . Non v'ha dubbio, che questi fanti conjugi con avestero in Betlemme de' congiunti , e delle persone , le quali sapessero ester eglino della reale stirpe di David; con tutto cio perchè effi erano poveri, e decaduti da ogni umano splendore, nessuoo guardo loro in faccia, di maniera che non trovarono alloggio nè pare in un albergo, code furono coftretti a ricoverara in nna stalla . (Qual confolazione per quelli, che essendo venuti in bassa fortuna , fono disprezzati da' loro steffi parenti !) Quivi essendo venuto il tempo del parto, Maria partor) il fuo divin Figliuolo, e avendolo fasciato, lo pose a giacere in una mangiatoja. Questa fu la Reggia, dove nacque il Re del Cielo, e della Terra, e questa in la morbida e ornata culla, ov'egli fu collocato ... Ah nafcondi pure,o Maria(efclama quì s-Bernardo 3)lo (plendore di quetto nuovo fole;poni nella mangiato-,, ja, ravvolgi in poveri pauni il neto Bambino. ", Sono que panni le noftre ricchezze; perocchè i panni del mio Salvatore fono più preziofi di ,, qualfivoglia porpora, e cotesta mangiatoja è , più gloriofa de' troni de' Re , ornati d' oro , e , di gemme ; e la povertà finalmente di Critto è " più ricca di tutti i tefori. Concioffiachè qual

,, fi fa acquifto della grazia divina,,? 74. Segui il feliciffimo parto della Vergine nella ootte de' as. di Dicembre 4, fecondo la comune e costante tradizione della Chiesa . Chi può immagioarfi i fentimenti d'adorazione, di rendimenti di grazie, d'allegrezza, e di gioja di Maria fantiffima nel vedere comparito fra gli uomini il Redentore degli nomini? Chi può concepire l'affluenza di grazie, che furono in queft' occasione versate nell'anima della gran Madre di Dio? Chi può senza stupore riandar col penfiere le circoftanze ammirabili , e prodigiose , che accompagoarono questo parto ? Non vi sono gemiti, oè dolori della madre : oon v'è violenza alcuna; esca il figlio dall'utero della Vergine, come dal fole è tramandato uo raggio di luce ; nè la fina puriffima e illibata verginità foffre viola-

,, cola mai può trovarfi più preziofa dell'umil-,, tà, colla quale fi compra il regno de Gieli, e

<sup>(1)</sup> Matt. 2. 6. (1) Luc. 2. 1. & fegq. (1) Serm 4. in Vigil. Nativit.

<sup>(1)</sup> Serm 4. in Vigil. Nativit.
(4) Citca l'anno tono a tutti note le diverse opinioni

de' Cronologi, le quali fi possono vedere riporeate dal Padie Abate Giovanni Grisostomo Trombelli De Vua, è gestis fandiglima Virginis Maria dissert, xxv11.

zione alcuna, rimanendo la Madre Vergine nel parto, e dopo il parto, com' ella era flata Vergine nel concepimento , anai la sua verginità viene dall' iftefio fuo parto renduta più pura, più inviolabile, più fanta. Così infegnano concordemente i fanti Padri, e tal e la dottrina della Chiefa cattolica. Laonde s.Bernardo unendo infieme i privilegi del concepimento, della gravidanaa, e del parto della Vergine, così dopo il coro degli altri Padri f ragiona : " Risplende nella gran " Vergine un pregio del tutto celefte, poichè " effa divenne feconda fenza danno della fua... ,, verginità ; porsò nel fuo feno il parto fenz' al-,, cun pelo ; partori fena alcun dolora , effendo " affa la fola fra tutte le donne esente dalla co-,, muna maledizione, che rende foggette a' gra-" vi dolori le partorienti . . . E ben con ragione ,, ella fola fu libera da quegl'incomodi , che , foffrono le altre madri , perchè essa fola con-,, cepì fenz'alcuna carnale concupifcenza . Nè , folamente (dic'egli altrove 2), Maria conce-,, pifce , restando vergine , e partorifce fenza do-,, lore , ma divien madre ancora fenza la mini-, ma alterazione della fua verginisà. O novisà y veramente non più udita ! Partorifce vergine, e rimane dopo il parto vergine inviola-" ta ; unifce la secondità della prole colla inn tegrità della fua carne, e coll'onore della. " verginità ella accoppia i' allegreaza d' effer , madre,,

75. Oltre quefte fingolari maraviglie , che la sansiffima Vergine sperimento in se ftesta in occasione del suo parto, ella su eziandio testimonio di quell'altre, che avvennero, per manifestare a coloro, ai quali piacque a Dio di manifestaria , la nascita del Redensore del Mondo . I primi, ai quali foffe dal Cielo compartita una tal grazia, furono certi poveri pattori, i quali nelle vicinanze di Betlemme vegliavano di notte alla cuftodia delle loro gregge. Apparì loro un Angelo, e una gran luce celefta li circondò . L' Angelo diffe loro, che andaffero nella città di David , cioè in Betlamme , a vedere , e adorare il Salvatora del Mondo, ch'era nato in quello fteffo giorno ; ed eccovi il fegno , foggiunte l' Angelo, a cui lo riconoscerete: Troverete un fenciullo fasciato, e giacente in una mangiatoja. Partirono in fretta quei paftori per venire in Betlamme. dove trovarono Maria con Giuleppe, c il Bambino, che giaceva nel presepio ; riconobbero la verità di quanto era flato detto loro; e ritornando alle capanne loro rendevano gloria a Dio: a indi pubblicarono la maraviglie, che avevano vedute, con iftopore di tutti quelli, ai quali la raccontarono . Maria pai , così concluda l'Evangelifta questo racconto 3, rivolgeva nell' animo fuo tutte quelle cofe, e in fe le confernava fedelmente . " La fantiffima Vergine , dice qui s. Am35 brogio 4, ascolta da'pastori quel cha la rac-,, contano , ed effa tace . E pure quali cole non avrebb'ella potuto dire? Ma effa , foggiunge m il Santo , vuol darci un afempio della dispos fizione , in cui dobbiamo affere , d'afcoltare 35 piuttofto, che di parlare; d'imparare piut-38 tofto, che d'inftruire. Ed ella ferve in ciò ,, d' esempio massime alle Vergini , di quanto n effe debbano amare il filenzio; e moftra a p tutta quella del fuo fesso, che la facilità di 39 parlare, a la loquacità non è difesto della nan tura loro, ma bensì vizio del loro spirito p. 76. Non paffarono molti giorni, che la beatissima Vergine vide cose anche di queste più meravigliofe. Era già stato nell'ottavo giorno, secondo che prescriveva la Legge, circonciso il Bambino , e gli era flato posto il nome di GESU; la qual circoncifione si dovette fare nell' iftesso luogo, dove Gesà era nato, e probabilmente per mano di s. Giuleppe . Maria fu ficuramente la prima a adorare questo mistero d'umiliazione del suo divino Figlinolo, e a mirare con occhio illuminato dalla Feda quelle prime gocce di fangue , ch' egli sparse , coma primizie del prezzo della redenzione del genere umano, e della liberazione del suo popolo dal duro e pafante giogo delle cerimonie legali . Ed oh come quel fangue avrà fempre più fecondata di virtù l'anima di Maria! Ora fei giorni dopo la Circoncisione vennero dalle parti dell' Oriente alcuni personaggi illustri , chiamati Magi , guidati da una stella miracolosa, in Betlemme, a adorare il nato Re de' Giudei, cioè il Meffia . Entrarono esti in quel tugurio, e trovarono ll Bambino con Maria fua Madre , e proftrasifi l' adorarono, e gli offerirono in dono, oro, incenfo, e mirra. I Magi adunque trovarono Maria con Geau; ma Maria se ne sta in questa occasione aziandio intefa all' umile fuo filenzio. "E così n quanto mai ella è diffimile da noi ! dice s. Bernardo 5, da noi , dico , che abbiamo lo fpirite " nelle narici , da noi , cha nulla fappiamo ritenera dentro noi fteffi, ma tutto tramandiamo all'efterno ... La beatiffima Vergine è afforta nella contemplazione di quetti altiffimi mitteri; e con Dio folo, e in Dio folo ella gufta la dolcezza de celefti favori . Ella non palefa ad alcuno le prodigiole incomprentibili grazie compartitele dal suo Signore, perchè questa non sono coma i pregi mondani, i quali a nulla vagliono, fe non fono conosciusi dal Mondo, e che dall' opinione degli nomini ricevono tutto il loro prez-

(1) Serm. infr. Off. Affampt. (1) Serm, 4. in Vigil, Nauv. Puri-(4) Luc. 2. 29. (4) In Luc. lib. 2. n. 54. (5) Serm. in Dom. infr. Od. Afjungt.

20 . Quefte fono grandi in fe fteffe, e tanto me-

glio fi confervano , quanto più fono tenute

Purificazione di Maria fantisfima, e Presentazione di Geiù al Tempio.

77. La fantiffima Vergine , la quala , come s'è veduto, nulla più cercava, cha di tanare nascou agli nomini i pregj suoi singolaristimi, e di comparira una semplice madre fimila alla altra , fi volla foggattare alla lagga della purificazione . Era quatta quella legga data da Dio al fuo popolo, e registrata nel Levitico cap. 12., iu cui a' ordinava, che nna donna, la quale. nel modo ordinario aveffe conceputo, e partorito nn figlinol mzíchio , fosse immonda par lo spazio di quaranta giorni; nal qual tampo era a lai viatato di toccar cofa alcuna confacrata al Signore, e d'entrare nel Tempio. Paffati poi i quaranta giorni, ella doveva andare nel Tempio a purificarfi , facandovi l'oblaziona d'un agnello d'un auuo per offerirlo al Signore in olocaufto, e un colombo, o una tortora, par fagrificarlo fecondo il rito del fagrifizio, che fi diceva per lo peccato. Che fe la donna era povera, potava, in vece dell' agnello, offerire un altro colombo. o un'altra tortora. Oltre quefta legge rifguardante le doune, che avavauo partorito, ve... n'era un'altra nell'Elodo 13.2.,e ne'Numeri 8.17., la quala comaudava , che tutti i primogeniti foffero presentati nel Tempio e consecrati al Signore, e rifcattati collo sborfo di cinqua ficli, moneta dal valore di circa quattro paoli. Dalla qual legge due ragioni adduce Iddio nalla Scrittura, la prima comnne a tutti gli uomini, ed è quella dal fue fovrano dominio fopra tutte le cofa : Confecratemi , dic'egli , tutti i primogeniti , perchè tutto è mio ; e nella parfona de' primogeniti tutto il reftante dalla famiglia era rlconosciuto come appartanenta a Dio. La seconda ragione riguardava II popolo Ebrao, ed era la memoria, cha questo popolo doveva confervare, d'affere ftato libarato dalla fchiavitù dell' Egitto par mezzo della firzge , che l' Angelo esterminatora fece in nua notte di tutti i primogeniti dagli Egiziani , lasciando selvi e intatti quai dagli Ebrai .

 ciullo Gesà, e fe ne venne a Garufalemme na! Tempio per prafantarlo al Signora, a rifcattarlo come fece. Offeri poi il fagrifizio per la fua purificazione, ma non già l'agnello, ch' ara il fagrifiaio de' ricchi, ma bensì un pajo di colombi, o di tortore , ch' ara il fagrifizio de' povari , Iufinnando con ciò, quanto le fosse grata la povartà, dalla quale pur troppo la parsona del Mondo hanno tanta vergogna, e tanto timore. E pure perchè vergognarfi dalla divifa di Gesù Crifto , il quale effendo ricco , dice l' Apostolo I , fi fece povero per amor noftro , acciocche la fua povertà diveniffe la nofira ricchezza? Perchè aver vergogna di raffomigliarfi a Maria fantiffima , la quale , benchè fia di ftirpe rezla , fi presenta nal Tempio con la protefta in mano dalla fua povartà? Parchè temare la povertà, ch'è la porzione da Dio zifiegnata alle anime a fe più care, com'è Maria? Ma non folamente ella c'infinua nella fua Purificazione l'amore della povertà ; ma ci dà aziandio un lumiuofiffimo afampio d' ubbidienza , e d' ubbidienza supariora a tutti gli umani rispetti. Ella fi foggatta a una legga, cui non era obbligata, come a'è datto, per confusiona di coloro, che carcano fampre scusa e pretesti per dispensarsi da quella, nalla quali fono ficuramente comprefi . Ella fi foggetta a una lagge, la cui offervanza, coprendo il più bello e più fingolar preglo, ch'ella availe, d'eiler infieme Vergine e Madre, e d'effare Madre di Dio, la fa comparire come una douna comune e volgare, e cha avassa bisogno di purificarfi . E l'uomo peccatora fi fottrarrà alle leggi dalla penitenza per vaghezza di compa-rire iunocenta, e per timore, che trasparifonagli nomini qualche fegno anche equivoco di

quello , ch' egli è in verità? 79. Mantre cha Maria fautiffima con a, Ginseppe andavano nel Tempio pel motivo qui sopra accannato; acco che per impulso dello Spirito fanto vi vanue un fanto vecchio, per uome Simaona, uomo giuŝto, e timorato, pieuo dello spirito di Dio, e ardente di defiderio della venuta al Moudo del comuna Liberatore. In premio del qual defiderio, lo Spirito fanto gli avea promaffo, ch' ei non morrebbe, fenz'aver prima vaduto quatto Salvatore, e Redentora del Mondo. Effendofi adunque incontrato con Maria, a con Giuseppe, mantre portzvano Il bam-bino Gesù nel Tempio <sup>2</sup>, prese il madesimo bam-bino nella sue braccia, benadissa Iddio, e pieno di giubbilo proruppe in quel cantico, cha ogni giorno la Chiasa ripate all'Ufizio di Compiata, cioè: Lascia pur era, o Signore, morir in pace il suo fervo , fecondo la tua parola , perchè i miei occhi banno veduto il Salvatore, che su ci bai dato, per effere il lume delle nazioni , e la gloria del tuo popolo d' Ifracle . , Offerva , dice s. Ambrogio 3 , come , l'uomo giusto fiando in questa carne morta-

,, ie,

questa Festa, chiamandola essi Hypapante, che appunto vuol dite Incouro . (3) In Luc, lib, 2, 11, 15.

<sup>(1)</sup> s. Cor. 8. 9. (2) Quetto incontro ha dato appiello i Greci il nome a

11XXX , le, come in una carcere, brama d' uscirue n per cominciare ad effere unito a Crifto; pen rocchè l'effère sciolto da quetti legami per unirfi a Crifto è cofa molto migliore, che il , vivere più lungamente in questo Mondo . Ma " chi vuol ottenere la grazia di finire in pace i " fuoi giorni, venga ( foggiunge il fanto Dot-, tore ) col fanto Simeone in Gerufalemme, entri nel Tempio, aspetti il Critto del Signore, ,, riceva nelle fue mani il Verbo divino ; cioè lo ,, abbracci, e a lui fi firinga colla fua Fede, e coli' n efercizio delle opere di Religione, e di pietà ,,, 80. Afcoltò Maria fantiffima le cofe grandi dette dal fanto Simeone, conobbe I fanti trafporti della fua allegrezza, intefe le profezie ch' ei sece della vocazione de' Gentili, ed ella Havainfieme con s. Giufeppe, dice il fanto Evangelifta 1, ammirando tutte le cofe, che fi diccoano di Geiù . Ammirazione , la quale ficuramente in lei non nasceva dall' ignoranza di ciò, che udiva da altri, perocchè effa n' era più d'ogni altro iftruita: ma da un intimo fentimento dell' anima fua, la quale penetrata, e come fopraffatta dalla grandezza , dalla magnificenza , e dalla maeftà delle cofe, che ascoltava, riconosceva di non potere nè pur concepire quauto esse sossero incomprensibili . Perció ella sopprimeva in se ftesfa i fuoi propri pensieri, riguardandoli cometroppo (proporzionati alla grandezza dell' oggetto, che fi prefeutava alla fua mente ; e temendo, dirò così, d'impiccolirio col tentare di formarne una giufta e adequata idea, fe ne flava in un amorolo filenzio nel cospetto di Dio, fenza proferir parola, fe pure ella non diceva nel più profondo del fuo cuore : Il filenzio è la vefira lode , o Signore . Siccome appunto fappiamo, che il fauto David immerso nelle grandezze di Dio, esclamava: Signore, Signor notitro, quanto è mai ammirabile il nome vofiro per tutta la Terra! poiche la voltra magnificenza s' è innalzata fopra de

cità di qualunque creata intelligenza . \$1. Finito ch'ebbe il fanto Simeone il fuo Cantico, rivoltofi a Maria, e a Giuseppe li benedifie, cioè prego loro da Dio ogni benedizione: indi volgendo il fuo parlare a Maria folamente , ie diffe : Queflo Bambino è per la rovina , e per la rifurrezione di molti in Ifraele; per la rovina cloè di coloro, i quali per la malizia loro, e per la loro offinazione nel male non avrebbero creduto în lui; e per la rifurrezione di quelli , i quali renduti docili dalla fua grazia, avrebbono abbracciato e meflo in pratica la fua dottrina . Egli ferà,

Cieli , Maniera veramente eccellente di ffare alla prefenza della divina Maeftà, d'adorare, e

contemplare gli attributi fuoi lufiniti, e d'onorare quei fubliml e profondi mifter), che per ef.

fere appunto propri della grandezza di Dio, for-

paffano in una maniera incomprentibile la capa-

mini . E una fpada di dolore trapeffera a voi l' anime . Colle quali parole il fanto Simeone prediffe le contraddizioni, che farebbero ftate fatte alla dottrina, agli efempi, ai miracoli, alla persona tteffa di Gesù Critto , delle quali contraddizion! avrebbe anche participato Maria fantiffirma., maffime allora quando l'avrebbe veduto ricoperto di pinghe, grondante di fangue, fazio di vituperje d' obbrobrj, spirare sopra di una... Croce in mezzo a due ladri; e il dolore, ch' ella avrebbe provato in quette perfecuzioni del fuo divino Figlipolo, farebbe flata quella fpada, che le avrebbe trapaffata l'anima . ,, Pel nome della " fpada , dice a. Agoftino 2 , della quale parla Simeone, s'intende la tribolazione, o piut-, tofto il dolore, che per l'affetto avrebbe tra-... fitto il materno animo di Maria. Quella (pa-30 da, che su nella bocca de' persecutori di Cri-" fto, de quali ta fcritto nel Salmo: Eff banno nella bocca loro una fpada . Effi erano que' figlino. 33 li degli nomini , che banno per denti armi e faet-23 te , e per lingua una spada tagliente. Perocchè 33 anche pel ferro, che trapasso l'anima di Gin-1 feppe ( allorchè flava imprigionato fotto Fap raone in Egitto ) , parmi che debba intendersi un'affai dura . e molefta tribolazione ... Udi Maria fantifima anche altre cofe rifguardanti il fuo divino Figlipolo da una fanta vedova, e profeteffa, per nome Anna, la quale fi trovava allora in età di 84. anni. Ella frava continuamente nel Tempio, servendo Iddio notte e giorno colle orazioni , e co' digiuni . Or questa fanta donna fopravvenne anch' effa nel Tempio, quando appunto vi fi trovava la beatiffima Vergine col bambino Geau, e con a Giuseppe; e scorta da Inme celefte riconobbe in quel Bambino il Salvatore del Mondo, e fi diede a lodarlo, e a parlarne a tutti coloro, che aspettavano la redenzione d'Ifraele . . Così , dice a. Ambrogio 3 , ogni s fello, e ogni condizione di persone rendè con ifpirito profetico testimonianza al Mestia... " Profetizzo Simeone; aveva profetizzato una Vergine; aveva profetizaato una congiunta " in matrimonio ; dovè profetizzare eziaudio ", una vedova, e quefta è Anna, la quale per la " fautità de fuol coftumi , pel diffaccamento fuo , dalle cofe del Mondo , per l'orazione conti-

fogojunfe,il berfazlio della contraddizione deeli un-

,, pettato Redentore del genere umano ,,. E Maria fantiffima, come di lei dice altrove il Vangelo, confervava tutte queste parole, senza la-sciarne perire nè meno una sola. \$2. A venerare quefti mifter dell' oblazione del noftro divin Redentore al Templo, e della Purificazione della fua fantiffima Madre, la Chiefa

nua, e altre opere di pietà, aveva il Signore

p preparata a ricevere i fuoi celefti lumi, e l'a-

" veva renduta degna d'anuunziare agli altri l'af-

fino da antichiffimo tempo, di cui non è facile fiffare il preciso termine, ha destinato il giorno 2. di Febbrajo, in cui anche fa una divota proceffione, nella quale fi portano iumi accesi in mano: iutorno a che fi può vedere l'Annotazione della S. M. di Benedetto XIV. fopra questa Fefta . Refta, che ogni Criftiano prenda quindi motivo di offerirfi insieme con Gesù Cristo per le mani della fantiffima Vergine a Dio, come una vittima, che dee essere confumata in onore del Go Signore in quella maniera, che a lui parerà e piacerà : e che impari dalla medefima fantiffima Vergine, che le più eccellenti disposizioni per rendere a Dio accetta quetta oblazione, fono l'umiltà, i' amore della povertà, e la perfetta ubbidienza ai divini comandamenti, e alle icagi della Chiefa.

#### Fuga della fantissima Vergine in Egitto col suo divin Figlinolo.

83. Non andò guari, che la fantiffima Vergine comincio a provare la verltà di quanto le aveva detto il fanto Simeone, che le contraddiaioni cioè, alle quali farebbe foggetto il fuo divin Figliuolo, farebbono flate per ici una fpada, che le avrebbe trapaifata l'anima. Allorchè i Magi paffando per Gerufalemme, domandarono dov' era uato il nuovo Re de'Giudei; cioè il Meffia, ch' effi volevano andare a riconoscere, e adorare, ebbero ordine dal Re Erode, poiche l' avefsero ritrovato, di ritornare in Gerusalemme a dargliene parte. Ma i Magi per espresso comando di Dio, dopo fatta la loro adorazione in Betlemme, come s'è detto, fe ne ritornarono per un'altra strada nel pacie loro, nè passarono altrimenti per Gerufalemme . Erode adunque fdegnato per vederfi delufo da' Magi, rifolvè con una barbarie, della quale non fi trova altro efempio, di far mettere a morte tutti i fanciulli di Betlemme, e de'luoghi circonvicini, nati nello spazio di due anni , pensando d' involgere in questa strage anche il nuovo Re adorato da' Magi, e da lui temuto. Fu efeguita l'inumana rifoluzione, ma fenza che l' empio Erode otteneffe ti fine da lui intefo . Perocché Iddio , a fine di deludere tutti i raffinamenti dell' umana malizia , e per dare nel tempo stesso agli nomini lezione d'umiltà, e di quell' ordinaria condotta, ch'effi avrebbero dovuto tenere per fottrarfi al furore de' perfecutori loro, aveva già inviato un Angelo a s. Giufeppe, che così gli parlò : Sorgi, o Giuseppe, prendi il fanciullo , e la madre fua, e fuggi in Égitto, ed ivi flattene fino a che ti dirb io ; perocchè Erode cercherà il fanciullo, per torgli la vita 1 . Non vi è luogo a dubitare , che fan... Giuleppe non comunicaffe alla fua fautiffima Spofa quest' oracolo del Cielo ; e che perciò la virtù della medesima non fosse messa a quella Sec. Race. T. II.

prova, che portavano feco le paroie di un tal comando. Sentire initimari di Afrgera, cioi di pretto siturfi, fenta frapporre dimora sicuna, e di figirir in Espitto, per filavare da firurer dun como debole e mortale, un fanciullo il quale come Dio, era paròneo della vita, e della morte di tutti gli uomini? Qual Fede fi richiodeva, per non vicilitare; qual fommificon agli ordini della divina Provvidenta, per non tormara, difficultà circa "efecuzione di un tal comando".

84. Ma la beatiffima Vergine appunto, e fan Giuseppe, i quali ne erano forniti in grado eroico , prontamente ubbidendo alla voce del Cielo, partirono tofto da Betlemme, e col bantbino Gesù fe ne andarono nell' Egitto . Da teftimonj affai autorevoli dei quarto, e del quinto fecolo della Chiefa fi ha, che effi andarono a Ermopoli nella Tebaide, e che all'entrare in queila città, un albero di fmifurata grandezza, dice Sozomeno 2, che fiava vicino alla porta della città, fi piegò co'fuoi rami fino a Terra. Era quell'albero , foggiunge l'Istorico , per la fua rara bellezza, e ftraordinaria altezza adorato da que' gentili come una divinità, onde non potendo il demonto, che in effo era adorato, foftenere la venuta di colui, che doveva diffraggere tutte le fue fuperftizioni, tremò, e dovette da effo partirfi . Meffo in fuga il demonio , rimafe a perpetua memoria di questo fatto quell'albero con tal virtù , che una particella di quel legno ; o una foglia, o un poco di correccia, applicato agl' infermi, il guariva dalle loro malattie, fe cio facevano con fede. E gli Egiziani, e i Paleftini ( foggiunge Sozomeno ) fono di quefte cofe ottimi teftimoni, affermando ciascuno di ioro que prodigios effetti , che ha sperimentati . Pailadio altresì afficura 3, che quando Marla fantiffima con s. Giuleppe, portando il bambino Gesù, entrarono in Ermopoli, tutte le ftatue degl'idoli, che erano in un tempio di quella città, caddero per terra; ed io, foggiunge Palladio, ho veduto questo Tempio. E che non in Ermopoli folamente, ma nelle altre città deil' Egitto ancora , tremaflero , e fi scuotesfero i fimolacri degl'idoli, all' entrare che fece Gesù in quel paele, lo atteffano altri antichiffimi Padri , riconofcendo verificata in questa occasione quella... profezia d' Ifaiz, che dice 4: Entrerà il Signore in Egitto , e gl' ideli d' Egitto davanti alla fua faccia fi fenoteranno .

85. Qualunque però fai l'giudizio, che 8 voglia formare dalla certeat si quali prodigio favvenimenti, egliè fuor d'oquì dubbio, che i fant Padri hanno conderato come un effetto dell'andata di Geal in Egitto inficeme colla fua fantifima Madre, a con, Olisfappe, i i copolefo fratto che in quelle regioni produtie, phi che altrore, ia predicasione evrangeliczi, quei prodigiolo namero di monaci, a di folitari, che ne popolaro-

(1) Man, 2. 11. (1) Hiftor. lib. c. c. 21.

(4) Hift. Leuf. in Vit. Apoll , Abbat, c. 12.

(4) Ifa. 19. 1.

no i defarti; quaile fanta adunanza di vergini, che vi fiorirono; que popoli intari di Martiri, che col sangoa loro le innaffiarono ». Siccome Augusto, dice a. Giovanni Grifostomo 1, coll' ordinare la descrizione del Romano Impario, , dieda occasione, che in Betiemme seguisse il felica parto della Vergine; così Erode col fuo furore fu cagione, che l'Egitto desse ricovero alla Vargine madefima col suo divino Figliuolo, a dalla prefenza di sì grandi ofpiti ricavesse coma il seine di quella santità, che poi ,, vi fiori, e per cui l'Egitto divanne nel fervi-, aio di Dio più fervente della stessa Palettina . Sa voi di presente scorreta i deserti dell' Egit-, to, vi vedeta feicanto cori d' Angeli in forma umana ( cioè una moltitudine innumara-, bile di monaci, a folitari, i quali benche fiano nomini, menano una vita da Angeli); vi , vadate popoli di Martiri , adunanze di Vergi-, nt, la tirannia del demonio ridotta al niente , e il regno di Crifto fplandido e luminofo... abolita le superftizioni e le praftigie del de-" monio, e le più fablimi virtù praticata non s foiamenta dagli comini, ma dalle donna anco-, ra, la quali con invitto coraggio al pari dap gli nomini più valorofi fanno guarra al dainonio, e a tntte ia potaftà delle tenebre &c. ... Tutto ciò. a molto di più ancora attribuisce san Giovanui Grisoftomo all' efferfi ricoverati in que' pacsi il bambino Gasti con Maria sua madre, e a. Giuseppe. Coaì parimenta il Pontafice s. Leone Magno dice, che il fanciollo Gesù volle affera per mano de'suoi parenti porfato in Egitto, per farvi in una maniara più eccellente quello, che moito prima vi avava fatto il patriarca Giuseppe, il quale dell'iftaffo Crifto era ffato ona viva ed esprassa figura, cloè, per togliere colla sua prefanza qualla terribile careftia della verità, lagoale affliggeva le menti degli Egiziani, ficcome Giuseppe aveva già provveduto a quella caraftia di viveri, che tormantava i loro corpi .

La fansissima Vergine ritorna nella Galilea, e serma la sua dimora in Nazaret.

46. Pochi maí dopo cha il irradaitímo Erned bei fatta fagigaria la briarta fraça degl'inno-cani, piombó fopra él luit lo fagno di Dio pocha de vor cribie matatita accomaganta de doi-riarrocifimi lo tolle dal Mondo, e lo precipito megli rederi fienjuria del facos infernala a page a para di tutte le for Geileraturas. Dopo gilvoli, Al Archice for data da Angulo la Giseglioni, Al Archice for data da Angulo I Giseglioni, Al Archice for data da Angulo I Giseglioni, Al Archice for data da Giseglioni de Gisegli

(1) In Matt. Homil. 8. n. 5. (2) Matt. 3. 19 & jeg.

tre dormina, e gli diffe : Levati, e prendi il Fanciullo, e la fua madre, e va nella Terra d' Ifraele, perocche fono morsi quei , che cercavano di far morire il Fanciullo . E Giuseppe prontamente ubbidendo alla voce dell' Angelo, prefe il Fanciullo, e la fua madre , e fe ne venne nel paefe d' Ifracle . Ma fentendo , che Archelao regnava nella Giudea in luogo d' Erode fuo padre, temè d' antare in quella parte, e fecondo l' avvifo avuto dal Cirlo, mentre dormiva, firitiro nelle parti della Galilea, e fiftò la fua abitazione in Nazaret, per verificare la profezia, la quale dicava, che il Meffia fi farebbe chiamato Vezereo; nalla qual città egli faceva ia fua dimora infama con Maria fantiffima, anche prima cha andatfe in Betlemme, come a'è derro. Ed acco on nuovo esercizio di virtù per la Vergine (dico per la V:rgine, parchè di esta è il noftro principale intauto di parlara ). Concioffiachè non folamente (fecondo l'offervazione di s, Giovanni Grisoftomo 3, dovettaro effere di grava incomodo questi lunghi viaggi a Maria, la quale ara fista fempra folita di fiarfene nafcofa nella foa cafa , amica del ritiro , e della folitudine; ma di più ella è coftretta di cercara, diro così , i nascondigli , par non provocara lo sdagno degli oomini, cioè d' Archelao, il quale avrebbe tentato d'effettuare quel che non ara riuscito ad Eroda suo padre . , E perchè mai » (dice parimenta il mentovato s. Giovanni Grifostomo ) foffre Maria fantifitma tutti qualti incomodi ? Cofa varamante ftupenda! Per aver " partorito il Redeutore del Mondo : per quel " motivo cioè, per cui ognuno avrebbe dovu-, to tenerla in fommo pregio, e randarla ogni poffibile offequio . Laonde dobbiamo noi imparare a non turbarci , nè a perderci d'animo , se par avere adampioto esattamente il nostro " dovere , o per aver fatta qualche opara buona, dalia quale dovrebba a noi vanir lode e premlo , ci troviamo esposti alle parfacuzioni , m a in mazzo a milla paricoli . Parocchè nn sì " illuftra esempio della Vergine ci moftra per , noftra confolaziona, cha la maggiori tribula-20 zioni fono quafi compagne infeparabili delle p virtù ...

Maria fantifima finarrifee il fue divin Figliuele,

37. Da Nazaret andava ogolanno Maria fintifima collos (polos, Glufeppe con Geo) Getufalamma, nou offante la lunghezza di quattro e pia gioranza di viagglo, per ciclerare la fiefa folcana dalla Pafqua; non ritenendo qoafii "nattifimi Conogi (dice. Apónio \*) dall' "nattifimi Conogi (dice. Apónio \*) dall' "nattifimi Conogi (dice. Apónio \*) dall' "nattifimi Conogi (dice. Aponio \*) dall' "nattifimi Conog

(1) In Matt. Homil. 8. n. s. (4) De confens. Evangel, lib. 2. c. 10. , concorreva a Gerufalemme , faciliffima cofa era il tenervifi occulto . Or effendo il fanciullo in età d'anni dodici , dice a, Luca 1 , effi (cioè Maria, e Giuleppe con Gosù ) andarono in Gerufalemme , fecondo ch' erano foliti di fare ogni anno nel tempo della feila di Pasqua . Finiti che furono i giorni dalla Festa, allorebe effi fe ne ritornavano a cala loro , il fanciullo Gesù rimafe in Gerufalemme , fenza che ne fua madre , ne fuo padre fe ne accorgeffero. E penfando ch' ei foffe con alcuno della loro compagnia, camminarono per un giorno, e lo cercavano fra i loro pazenti , e i loro conofeenti . Ma non avendolo trovato , fe ne ritornarono a Gerufalemme per cercarvelo . Tre giorni dopo lo trovarono nel Tempio , che fedeva in mezzo ai Dottori , afcoltandoli, e interrogandoli . Or tutti quei , che. Pudivano, reflavano ammirati della fua prudenza, e delle fue rifpotte . Quando effi l' ebbero veduto , maravigliarono; e la Madre fua gli diffe: Perche, Figliuol mio , ci avete voi fatta quella cofa ? Ecco che voltro padre ed io dolenti vi cercavamo . Parole, le quali esprimono l'afflizione, che per tre giorni continui aveva anguttiato l' animo di Maria fantiffima , e di s. Giuseppe ; ma che ual tempo ttello danno a conoscere la modeftia , e l'umil-. tà incomparabile di chi le proferì. Perocchè non folamante a' attenne la Vergine dal fare intarrogazioni al fuo divin Figlinolo ful motivo, per cui egli fosse rimaso in Gerusalemme, o su ciò, che fatto avesse in que tre giorni, ma di più volendo esprimera il dolore dell'animo suo provanienta dal suo amore, nomina s. Giuseppe prima di le medelima, benché alla lapelle la dif-ferenza, che patlava fra la lua qualità di madre, e quella, ch' effo aveva di padre putativo rispetto a Gesu Crifto . Ma frattanto dall' afflizione , che in tal congiuntura provarono Maria, e Giufeppe , fi fcorge , che le angustie intarna , ele pene dello spirito sono anch' esse per le anima elette, e a Dio care un asercizio di virtù.

88. Alle fuddette parole della Madre così rifpole Gesh: Perche mi cercavate voi? Non fapevate , ch' to debbo occuparmi in quelle cofe , che fono di fervizio del mio Padre celefte? Con cha Gesà Crifto volle sbandire dal cuore de fuoi parenti ogni tristezza, indicando loro esfare sovrumana la cagione, per la quale s'ava da loro allontanato; e inftruendo nel tempo flefio tutti i figliuoli, che per quanto effi debbano effere foggetti a' loro genitori terrani, hanno però sempre da praferire a qualunque loro defiderio, la volontà di quel padre, che hanno nal Cielo. Che se nalle parole di Gesù firavvifa una certa maniera rifo-luta e autorevole, colla quala pare ch'ei tratti alquanto duramente la fua amoroliffima Madra, fi può dire, ch' egli le ha voluto in quefta occafione far parte delle sue umiliazioni , facandole fare la figura dell'altre madri comuni, le quali oparano per mire umana, benchè niuua mira umana fosse in Maria; e ha voluto darle quella medicina, della quale, non già ella, ma la altra madri avevano di bifogno : nel modo appunto ch' egli ha voluto fare la figura di peccatore , bancha foffe fenza alcun peccato , e ha voluto , febbane innocente , forbire l' amara medicina , ch' ara neceffaria ai peccatori . Egli adunque così parlò alla fantiffima Vergine, non perche ella in ciò che aveva fatto e detto , avefse commesto mancamento alcuno ; ma perchè nalla parfona fua voleva mostrare quanto riprenfibili fieno quelle madri , la quali per fine d' intereffe, a per affetto carnale vorrebbero diffogliere i propri figliuoli dal confacrarsi a Dio. Ma Maria, e Giuseppe, segue a dira il fanto Evangelio , non intefero questa risposta , che Gesù diede loro : cioè , che fabbene effi chiaramente intendeffero quel ch' ei diceva, d'aver per padre Iddio, polchè di questo mistero erano già tati instruiti dall' Angelo, non compresero però a pieno , quali fossero questi affari , ne' quali disse di dover ello stare occupato . E qui ci si presenta un altro nobiliffimo esempio della perfetta sommiffiona della Vergine a tutti gli ordini della divina Sapienza, non curandofi ella di fapere quel che nou piaceva a Dio di manifaffarle, giacche non fi vede, ch' ella facesse interrogazione alcuna al suo divin Figliuolo per intelligenza di ciò, che non sapeva; inseguandoci così, che la più fublime perfeziona uon confifte nella fcienza da" fegreti celefti, ma nell'umila foggazione al volare di Dio .

### Vita di Maria fantissima in Nazaret sino al tempo , che Gesti Cristo cominciò a predicare .

89. Dopo quefto avvenimento fegulto in Gerufalemme, Gein (dice l' Evangelio) fe ne venne con Maria, e con Giufeppe in Nogaret, ed era loro foggetto ; che è quanto ci dicono i fanti Evangelitti di Gesù e di Maria per lo spazio di circa diciott' anni, cioè fino a quando giunto Gasta all' età di 30. anni incirca, diede principio alla fua predicazione . Quali iftruzioni abbia date il Salvatore del Mondo a tutti gli uomini, e fiugolarmente ai figliuoli , con questa sua soggezione a Maria, e a Giuseppe, non è nostro pensiere di quì esporre, appartenando queste piuttosto alla Vita di Gesu Cristo. Osterveremo folamente con a. Bernardo 2 , che se ammiriamo l'umiltà di Gasù nel voler effere foggetto a una donna, dobbiamo altresi în ciò ammirare la dignità di Maria., Quell' Iddio (fono parole del fanto Dottore ), al quale fono foggetti gli Angeli, al qua-" le i Principati , e la Podeftà ubbidiscono , era , foggetto a Maria ; nè a Maria folamente, ma a , Giuleppe ancora par ragion di Maria. Ammi-, ra dunque qual più ti piace di quefte due cofe , " e scegli qual più t'aggrada par oggetto delle

yeu magglori merriqile, cioè o la beniquifima depassione del Figinolo, o l'accellensiffima dignità della Mater. L'una e l'altra yeu filma dignità della Mater. L'una e l'altra reca flupore, e del un miracolo. Che un Dio piò ciò che una donna, è un'amital fenna elempio; che una donna faccia da fluori ora un'a piò ciò che un donna faccia da fulla Vergini a fiquò comparre. Se fra le lod della Vergini a fiquò comparre. Se fra le lod della Vergini no magglori di della vergini della vergini magglori di della vergini della vergini magglori di della vergini di pregio, e quale la lode, che fi deca Maria, i a quale in qualità di Marie gii va saranji in qualità di Marie gii va saranji

p in qualità di Madre gli va avanti "? 90. Non farà Intanto cofa punto difdicavole al noftro proposito il riflettere alla vita nascosa, che Gesù conduffe in Nazarat prima della fua predicazione, giacchè da essa ci sarà facile argomentare , qual fosse quella della sua santifima Madre. La casa, ov'egli sta ritirato, è la casa di un povero legnajuolo. Che vi fa adunque Gesu, se non che esercitarsi anch' esso in quest' arte baffa, a faticofa, occultando per lo fpazio di trent' anni fotto quefte fembianze di povero artigiano i tefori inafautti d'ogni grazia, e d'ogni sapienza, che in lui rissedono? Ond' è, che quando poi cominciò a predicare la fua celette dottrina, ea operare cole prodigiole, massime in Nazaret , que' fuol concittadini forpresi per una parta dalla meraviglia, e per l' altra cercando pretefti per non credergli, andavano dicendo fra loro: Nen è egli collni quel falegname Eglinolo di Maria 1 ? Donde fi fcorge , che nella fua patria egli non era conofciuto fe non per la professione, che aveva esercitata, di legnajuolo . Quindi ne' primi fecoli della Chiefa , e na' più celebri Scrittori del fecondo fecolo, come a. Giuftino Martira 1 , fi trova confervata la memoria da' lavori di quest' arte fatti da Gesù . Ell grande s. Basilio, che visse nel quarto secolo, così ci rappresenta la vita di Gesù in Nazzaret 3. " Egli nella fua prima età foggetto ai ,, fuol parentl , foftenne con effi ogni forta di n fatica corporale con animo umile, e ubbidiente . Perocchè effendo effi persone giufte e , pie si , ma povere , e delle cose al vivere neces-, farle mal provvedute ( in prova di che bafta , quel presepio, che servi al venerabil parto ) at-, tendevano del continuo, com'è verifimile, a fan tiche corporali, per proceccierfi con tal mezao 3) Il necessario sostentamento, Ora Gasà soggetm to, come dice la Scrittura, a sì fatte persone, , faticava infieme con effe , e lavorava &c. Tala è la vita, che per trent'anni in circa mena Geaù Crifto, Il Figliuolo di Dio fatt'uomo . La sua occupazione è d'ubbidire a due fue creature negli efereia; laborlofi d'un' arte meccanica. Ove fono ora gli orgoglioù e i fuperbi, a' quali pare di non fare mai baffaute figura nel Mondo ? Ove quelli , che

credono di non aver mai un împiego affal decerofo, e corrispondente alla pretefa loro abilità? 91. Or alla vita nascosa di Geau fi rassomigliò fenza fallo quella della fantiffima Vergine, laquale fra tutte le creature fu delle virtà . e degli esempi del suo divino Figliuolo la più persetta imitatrice. Stava dunque Maria fantiffima... ritirata nella fua povera cafa, intefa ficuramen-te alla lezione de' divini oracoli, meditando tutte le più piccole e minute azioni, e parole del fuo Figliuolo, che aveva fempre fotto degli occhi, e contemplando i più fublimi mifter della Religione. Ma cio non impediva, ch' ella non attendefie ai lavori propri della fua condizione, e non cercasse di guadzonarsi con essi di che vi-vere. Del che rende testimonianza non solamente a. Bafilio, il quale dice, come s'è veduto, che Maria, e Giuleppe effendo poveri attendevano del continuo a fatiche corporali, per procacciarfi con tal mezzo il necessario fostentamento; ma a. Girolamo ancora dopo Tertulliano , chiama Gesù Cristo figliuolo di un artigiano, e d' una donna, che coi lavori suoi fi guadagnava il vitto: Hic eff ille Operarit , & Lyaffuavie filins 4. E da Origene, che fioriva nel principio del terzo fecolo, apparifce, che i nemici della criftiana Religione , non comprendendo il pregio dell'umiltà, deridevano i Criftiani, perche fi gloriaffero d' effere feguaci d' un nomo nato di una povera madre , che col filare fi procacciava il vitto 5. Ma se questa vita della Vergine Madre di Dio era per li ciechi Gentili un oggetto di difprezzo, e di derifione, ella dee effere per tutte le donne, e maffime per le Vergini, un ammirab ile efempio, che effe debbono prendere ad Imitare. Imparino dalla gran Madre di Dio, dalla Regina delle Vergini, che dalla più fublime perfezione non dee andar disgiunto il lavoro, e l' attenzione alle domeffiche faccende. Imparino ad occuparfi piuttofto che incerti lavori atti folamente a fomentare il luffo, e le donnesche vanità, in lavori dozzinali, ma utili, e necessarj, com' è il filare, secondo che faceva Maria fantiffima, e come lo Spirito fanto dica, che dee fare la donna forte: Ella ba cercato , dic'egli , la lana , e il lino , e ha lavorato colle fue mani ingegnofe . . . Ha meffa mano a lafodi , e faticofi , e le fue dita banno prefo il fujo 6. Così ad imitazione della fantiffima Vergina hanno fatto in ogni tempo tante fante donne , le quali effendo nate , a cresciute in meszo alle ricchesse, e agli agi, o fi fono private delle fostanze loro in benefizio de' poveri , per vivere delle proprie fatiche, o hanno almeno voluto lavorare per riveftire Geau Crifto nella perfona de poveri, come si può vedere leggendo le Vita della Sante riferite nella prima, e in quefta Seconda Raccolta . Coal finalmente hanno pratica-

(1) Marc. 6. 1. (2) Dial. cum Typh, n. 88. (1) Conflit. monaft. c. 4.

(4) Epift 1. ad Heliod. in fin. (5) Orig. l.z. contr. Celf. 5.18, (6) Prop. 31, 13, & 19. to innumerabili corl di Vergini d' ogni condizione, le quali o vivendo ritirate nelle proprie cafe, o ne' monafterj , hanno fatta del lavoro delle mani nna delle principali loro occupazioni.

### Quello che fece Maria fantiffina nel tempo della predicazione di Gesti Crifto .

92. L' Evangelio, che dopo averci narrato, come la fantiffima Vergine fmarrì, e ritrovò il fuo divin Figliuolo in età di dodici anni , secondo che fi è riferito qui fopra , altro di lei non ci dice , fe non ch' ella ftette in Nazaret col medefimo fuo Figliuolo , il quale viveva a lei foggetto; l' Evangelio, dico, ce la rappresenta dopo diciott' anni in circa alle nozze di Cama 1. Erano a queste nozze invitati infieme con Maria anche Gesù, e i suol discepoli, cioè Pietro, ovvero Simone, Andrea, Filippo, e Natanaele . Prima che il pranzo finifie, effendo venuto meno il vino , la Madre di Gesù gli diffe : Non banno più vino . " Ebb' ella , dice a Bernardo 2, 33 come milericordiola, e benignifima ch'ella 20 è , compaffione della loro erubefcenza . E n che altro che pieta pnò venire dal fonte stesso , della pietà ? . . . Come , cioè , può non effer pietofa Maria, nelle eni vifcere per nove mefi " continni ha dimorato Geaù Crifto, quegli, che e la fteffa pietà per effenza? , Moffa dunque la Vergine da questa sua compassione , rapprefentò al fuo Figliuolo con quelle parole nmili e modeste il bisogno, in cui fi trovavano quegli sposi, il che era lo stesso, che chiedergliene il sovvenimento per mezzo d'un miracolo. Le rispose Geau con quefte parole : Donna , che v'? tra voi , e me? Non è ancora venuta l'ora mia. ,, Come, o Signore, ripiglia quì a. Bernardo, voi , domandate a Maria, che v'è tra voi , e lei? E non fiete voi il fratto benedetto del fuo p immacolato ventre? Non è effa quella , che y' ha concepito, e partorito fenz' alcun dan-20 no del suo verginal pudore; che v' ha pors tato per nove mefi nel fuo feno ; alle cui , poppe avete fucchiato il latte ; con cui effen-, do di dodici anni scendette da Gernfalemme ,, ln Nazaret, vivendo a lei foggetto, e nbbidien-, te? Come dunque ora dite : Donna, che v' è fra 39 voi , eme? V'è pertanto , foggiunge il Santo , " in quefte parole un miftero , che Maria fantif-" fima ben comprese . E se le parole pajono al-, quanto aspre e dure, cio è perchè sapeva Geau n a chi parlaffe, e Maria non ignorava chi foffe p quegli, che con parlava .

93. Volle adnique primieramente dire il Sigiore, fecondo a Gregorio Magno 3, il quale fegue in ciò s. Agostibo, che fecome si trattava di fare un miracolo, questo egli non lo faceva in virtù dell' nmana natura, la quale esso aveva ricevnta dalla fua madre ; ma in virtù della natura divina, ch'egli aveva ricevuta dall'eterno fuo Padre, alla cui volontà doveva in tutto conformara fenza punto prevenire i momenti stabilitt dalla fua infinita fapienza, per foddiafare alle richiefte di chicchefia . Laonde non ripettò egli la înpplichevole iftanza della fua fantiffima Madre, ma dicendo, che non era ancora vennta l'ora fua , mostrò di differirne solo l'adempimento fiuo a tanto che fosse giunto questo tempo destinato dall' eterno suo Padre. Volle inoltre Gesu Crifto rispondere con quell'apparente durezza a Maria fantifima , non per fua , ma per noftra iffruzione . Volle cioè infegnare ai padrl e alle madri di quelli , che fono in modo particolare confecrati al fervizio di Dio, e della Chiefa , che non debbono pretendere d'ingerira nelle funzioni del loro ministero . arrogandos l'autorità di disporne a loro talento, ne di trarre vantaggio, o lode, o ftima da' doni spiritnali, che i figliuoli abbiano ricevuti da Dio . Che se fi trovassero de padri , e delle madri con poco religiofi, e tanto indiferetl , che efigeffero da' loro figliuoli cofe , che non foffero conformi al fervizio di Dio, e della Chiefa, a cui sono obbligati, imparino effi dalle parole di Gest Crifto dette alla fua fanta Madre . che non debbono in tali circoftanze riguardarli come loro genitori, nè mai preferire la volontà loro a quella di Dio. Finalmente ci ha voluto infegnare in quefta occasione Gesù Cristo (dice a. Bernardo 4),, che quando el fiamo dav-so vero convertiti a Dio, col ritirarci dal Mon-,, do, non dobbiamo prenderci troppa folleciso tudine degli affari de noftri parenti fecondo , la carne, onde ne rimanga impedito l' eferci-" zio delle noftre spirituali occupazioni . Peroc-31 chè fino a tanto che noi fiamo nel Mondo. n dobbiamo ai noftri parenti ogni noftra opera; 25 ma dapoiche abbiamo abbandonato noi fteffi. molto più dobbiamo effer liberi da ogni temm porale follecitudine rifpetto ai noftri attinen-" ti . Per noi adunque, e per noftra iftruzione. , conclude il fanto Dottore, rifpofe Geau a fua " Madre con quelle parole: Donna, che v'è tra m voi e me ? non perchè voleffe moftrare fdegno , alcuno contro di lei , o riprenderla di qualfi-20 voglia benchè leggier mancamento 20 .

94. P. per veriti, fague a dire il Santo, come fi poò dire, che dispicate fi cetal i finanna fattagli dalla fia dolciffima Madre, fe a quel minifir, che focero quanto ella svera loroso ordinato di fare, egli lisbito, e fenza difficalper i talcana concedè utto quel, che Maria sveya a chiefto, p' Perocché la beatiffima Vergine, la quale aveva ben intedo il milerio fic gnificato delle parole dette dal fuo divin Figliuolo, e che conoferca quel ch' egli era per fare, fenza

<sup>.</sup> 

<sup>(4)</sup> Epift. 42. lib. 8. (4) Serm. 2. in Dom. poft. Off. Epiph.

perder punto di quella fiducia, ch'essa aveva nella sua bontà, e potenza, disse a quei, che fervivano : Fate tutto ciò , ch' egli vi dirà . Erano ivi ( fono parole dell' Evangelio ) fei grandi urne, per ufo delle lavande , e purificazioni , che fi praticavano da' Giudei , ciafeuna delle quali teneva due , o tre mifure . Gesti diffe loro : Riempite l' urn d'acqua; ed essi le riempierono sino all'orlo. Allora diffe: Attignete ora , e portatene allo fcalco ( quello cioè che presiede al convito). Esti glie ne portarono: e lo scalco poiche ebbe affaggiato di quell' acqua tramutata in vino , non fapendo donde veniffe quel vino , benche lo sapessero quei che servivano a tavola, i quali avevano riempiute le urne di acqua, chiamo lo fpofo, e gli diffe : Tutti gli altri presentano da principio il buon vino ai convitati ; e dopo ch' essi banno bevuto largamente, fanno dare il men buono : ma voi avete rifervato il buon vino a\_ quest' ora . Questo fu il primo miracolo , che fece Gesù in Cana di Galilea , e con ciò diede a conoscere la sua gloria, e i suoi discepoli credettere in lui. Cioè questo fu il primo miracolo, che Gesì Critto operò palesemente, mottrando ch' egli era quegli, che l'operava, per autenticare la sua predicazione, cui diede allora principio. E questo miracolo servì a vicpiù confermare la Fede de' fuoi discepoli in lui, come vero

95. Offerviamo intanto a onore della beatiffima Vergine, e a nostra istruzione, che Gesà volle operare questo primo miracolo a istanza della fua fantiffima Madre, per insegnare ai Fedeli di tutti i fecoli avvenire, con qual fiducia dovessero essi ricorrere a questa Madre di misericordia, per ottenere da Dio, mediante l'intercessione di lei , le grazie , delle quali avessero bifogno; non già per fermare in essa Vergine la loro gratitudine, la quale dee fempre terminare in Dio, che è l' autore di tutte le grazie, che gli uomini ricevono dalla divina liberalità; ma per riguardarla come l'istrumento, di cui gli piace ordinariamente di servirsi, per ispargere le sue beneficenze sopra degli uomini. Che se per ottenere grazie temporali, qual fu quella, di cui si parla in questo luogo dell' Evangelio, avremo utilmente ricorfo alla validiffima interceffione di Maria; molto più a lei ricorriamo per ottenere la grazia della divozione, e il fervore della carità, della quale fu simbolo quel vino eccellente, in cui la Vergine fece dal suo divin Figliuolo camblare la fredda e infipida acqua., Le nostre nozze sono già fatte, dice san " Bernardo 1, perchè le anime nostre sono spo-, fate a Crifto : fi sta attualmente facendo il » pranzo, giacchè la cena fi prepara in quella 34 fala eterna del Paradifo . Mancherà ivi forfe 29 il vino ? Non già : che anzi faremo inebbriati nell' abbondanza della cafa del Signore, e diffetati a un torrente di piaceri ineffabili . . . . .

" Ma quaggiù talvolta vien meno il vino, cioè , la grazia della divozione, e il fervore della , carità. Ah quante volte ci conviene pregare , la gran Madre, che suggerisca al su o benignis-, fimo Figliuolo, che non abbiamo vino! Ma non " dubitiamo, che s'ella ne farà da noi, come " fi dee , richiefta, non mancherà di provve-, dere al nostro bisogno, perocchè ella è misericordiofa , anzi la madre di mifericordia , " Concioffiache s' el la ebbe compaffione dell' e-", rubescenza di quelli , da' quali fu invitata..., " quanto più compatira noi, da' quali farà in-" vocata? Le nostre nozze le piaciono, e più " le premono di quelle di Cana, giacche dalli " utero suo, come da letto nuziale, è uscito que-" gli, che n'è lo Sposo celeste ". Ricorriamo dunque con fiducia grande alla Madre di Dio . per ottenere le grazie, delle quali abbiamo di bisogno; ma nel tempo stesso adoperiamo i mezzi, ch'ella c'infegna effere i più efficaci per essere esauditi dal suo divino Figliuolo, e sono di fare tutto quello, ch'effo ci dice nel fuo fanto Vangelo, e di non desistere dal chiedere anche quando pare, ch'egli non ascolti le nostre preghiere . ficcome per quell' apparente ripulfa non diffido la Vergine d'ottenere la grazia, che domandava.

### La fantissima Vergine in Cafarnao.

96. Dalla città di Cana la fantiffima Vergine venne col suo divin Figliuolo nella città di Cafarnao. Quivi piacque a Gesù Critto di fistare l'ordinaria sua dimora pel tempo della sua predicazione; benchè ciò egli facesse non tanto per se medelimo, come osferva s. Giovanni Grisottomo 2, quanto per la sua santiffima Madre, acciocchè ella avesse un luogo trabile, e non lo seguisse dovunque egli fosse andato. Di fatto fra le pie donne rammentate nel Vangelo, le quali feguivano Cristo, e colle facoltà loro lo provvedevano del necessario sostentamento, non si trova mai nominata la sua santissima Madre. Nel che possiamo con nostra edificazione ammirare tanto l'esempio, che Gesù Cristo ha voluto lasciare ai suoi ministri, del distaccamento dalla earne e dal fangue, con cui effi debbono esercitare il loro ministero; quanto l'incomparabile umiltà della Vergine, la quale standosi ritirata in Cafarnao, fi fottraeva alle lodi e agli applaufi, che farebbero in lei ridondati dalle tante opere prodigiose e divine, che nel corso della predicazione faceva Gesù suo Figliuolo. Una sola volta, o due in questo tempo della predicazione fi trova nominata Maria nel fanto Evangelio, ed è, quando essendo entrato Gesù Cristo in una casa in Cafarnao, vi si aduno una sì gran folla di popolo, che nè esto, nè i suoi discepoli avevano agio di prender cibo . Sparfasi perciò la voce, che Geab per la debolezta vira feunto . 1601 paranti; cico Maria Guillem, a finol capilla, eccoriero per peredarlo, e tratolo fuori da qualla cida, over a folia lo foliagos. Ma non potento diliper la cella potentra dentro alla cida, goli facero lape a tolia lo foliagos. Ma non potento diliper la cella potentra dentro alla cida, goli facero lape a la cella potentia. Cida vini matera, e cida fino i mier la potentia. El miento la musuo vorpi, i moi differilli della cida la cella diliper. Ecce la mate mie, a de cees i unite finatti i della considera della consid

dife : Ecco la madre mia , ed ecco i miei fratelli : perocchè chiunque fa la volontà del Padre mio , che è ne' Cieli , egli mi è fratello , forella , e madre 1 . 97. E quivi parimanta sembra, che Gasù Crift o abbia voluto umiliare la fua fanta Madre, smottrando di non conoscaria. Ma in vero egli volla in quetta, come nelle altre occasioni, fervirfi di lei par inftrulrei ; onda dice s. Ambrogio 2: 3 Per nottro afampio agli mostra di non 33 conoscere la madre sua, e i suoi paranti ; para ciocchè agli vuol effere il primo a praticara 39 quel ch' era per ordinare agli altri, cioè, che 3, chiunque non avaife lasciato suo padre, a fua " madra, non farebbe flato degno di lui; laon-, da agli non ricufa gli offequi della matarna a piatà, ma vuol far conofcere, cha fi dee a , qualunque carnala attinanza, ed afferione. " preferire Iddio , e l'adempimento della fua 39 fanta volontà ; e cha i vincoli spirituali firin-, gono più che qualli dal corpo ,. Il che è fiato fimilmente notato da s. Agostino 3, il quale offarva, che effendo ftati annunaiati a Crifto fua madra, e i fuoi parenti, mentr'agli ttava occupato nalla pradicazione della divina parola, la quala era un affare dal tutto celefta, mostro di non conoscera nè la madre, nè i parenti, per infegnara a tutti a disprezzare gli affetti puramenta umani, e a non lasciarsi mai par effi diflogliare dal fara qual, cha Iddio comanda. Nè ciò dicendo lui, ascluse l'attinanza, che aveva colla fantifiima Vargina fua Madra , poiche fuggiungendo, che a lui appartenevano qualli, che facevano la volontà dal fuo calafta Padra , vaniva fenza dubbio a comprandare in quetto numero la fiella lua fantiffima Madra; la quala, come piena ch'ella era di grazia, e di Spirito fanto fopra tutte la altra creature, era stata fampra altresi la più efatta di tutte, a la più diligante nell' adamplera persettamente ogni divino volera , onda a ncha per quafto titolo era più firettamanta d' ogni altro con effolui cougiunta .

tamanis d'ogni aitro con eliolui cougiunts.

98. Non motto ciffami si quatto è il fento di
quell' aitra parole, datte da Geal Critto in quetà, o in una fimile occasione. Mentr' egi itava
marça al spolte altunda i ever, diffe: Bassi itentre, cier l'a portato, e le manuile, alit quali bai
fucchiano il latte. E Gitt rifogi: Anzi beati quell,
te effoitano il aprate di Dio, e la calbolifono.

(1) Matt. 12. 48. & feq. (2) In Luc. 1.6. n. 16. & 17. (4) Ep. ft. 143. aum. 9.

Colla qual risposta non volla già dire il divin Radantore, che beata non fosse la sua fantissima Madre par effare ftata sietta a una al gran dignità; ma volle folamante infinuare, affera più baati quelli cha credono alla parola di Dio, e la mettono fadalmenta in pratica, poichè fanza di quefto ne pure alla beatiffima Vargina avrabba giovato l'effer madre dal Figliuolo di Dio fatt' uomo . Tal è la spiagaziona, che a questa parole danno comunemanta i fanti Padri , pe' quali tutti bafterà allagare s. Agostino . » Quando Cristo u diffe ( fono parole dal fanto Dottora 5 ): Anzi beati quelli che afcoltano la parola di Dio, e la , cuffodifcono , volla dira : La mia ftaffa madre, " la quale voi chiamata beata, per questo è bea-, ta, perchè cuftodifce la parola di Dio; non " folo parchè questa Parola in lai ha praso carna, ed ha abitato fra noi, ma perchè ella ha " custodito , cioè , ha creduto, praticato, a amato , fedalmente quetta Parola. Perocchè ( foggiunn ge altrove il madefimo fanto Dottore 6) la qua-,, lità di madre non farebbe ffata d'alcun vann taggio a Maria, sa non avasse avuta la più felica forta di portar Critto nel cuore , abbrac-, ciando cioè la fua Fada, e manando una vita n del tutto conforme alle maffime dalla medali-" ma Fede ". Beati adunqua noi pure, fa gon potendo emulare la forta, che gode Maria fantiffima , d'affara alatta a dar la nascita temporale al Verbo aterno fatt'uomo, onde ha maritato d'effar chiamata beata per tutti i facoli ; carcheramo, par quanto ci è poffibile, d'imitara la sua Fade, la perfattiffima fua ubbidienza, e la fua profonda umiltà, a l'amor fuo cottante, a fervorififfime verso dal suo divin Figliuolo .

# LoVergine fantifima a' piedi della Croce

oe. La beatiffima Vargina, la quale, ficcome abbiamo qui fopra notato, non fi ha dail' Evangalio , che seguitaffe il suo divin Figliuolo quando coll'operazione di strepitoli prodigi si tirava dietro il concorfo, l'ammirazione, e gli alogi de' popoli, comparifce prefanta quando il madefimo fuo Figliuolo, divanuto l'obbrobrio dagli uomini, e l'abbissions della piebe, carico di lividure a di piaghe, tutto ricoperto di fangua da capo a piadi, coronato di fpine. fatollato d'ignominie, spogliato affatto a nudo, è attaccato come un malfattora in mezzo a due ladri ad un infame patibolo di Croca . Stava Maria , dice l' Evangalifta a, Giovanni , vicino alla Croce di Geris 7. Allorchè tutti i suoi discepoli, toltona a. Giovanni , l' avevano abbandonato, allorchè il primo de' fuoi Apostoli s. Pietro l'aveva rinnagato, Maria stava a piè della Croce, a vi ttava piena di coraggio, e di Fade riguardando

(4) Luc. 21. 27. 28. (5) In Je. traff. 19. 11. 5. (6) De fantl, Virgin. 23. (7) Jo. 19. 55.

quello spettacolo, non quale appariva al Moudo, ignominiolo, e degno folamente d'orrore, ma qual era nel cospetto di Dio, come la più grand' opera della giuftizia infieme, e della mifericordia divina . ,, Stava , dice s. Ambrogio 1 , Maria , fantiffima con quella costanza, che fi conveni-,, va alla Madre di Crifto , davanti alla Croce , e , con occhi pietoli mirava le piaghe del fuo Fi-,, gliuolo, aspettando non già la morte di quel " pegno del suo amore, ma la salvezza del Mon-, do, e la redeuzione del genere umano, che " ella ben fapeva doverti operare per mezzo a di quella morte . Pendeva il Figliuolo in. " Croce , e la Madre si offeriva ai persecutori ; a dando in ciò anche a tutte le madri un efem-" pio di quel, che il materno amore debba ai " figliuoli , d' esporsi cioè , e d' offerirsi ne' loro

pericoli . 100. Quefta invitta coftanza però della Vergine , e quetta fua viva Fede nou impediva , che ella non provalle un acerbiffimo dolore per la morte del suo dilettissimo Figliuolo, di maniera che allora fu priucipalmente, che ebbe il fuo compimento la profezia fattale dal s. Simeone nel Tempio, cioè , che una fpada di dolore le avrebbe trapafiata l'anima. " Perocche, dice s. Ber-, nardo a, è vero, che Maria fautifima fapeva p indubitatamente , che il suo Figliuolo doveva p morire ; e fermissimamente sperava , che pre-,, fto farebbe riforto; ma con tutto ciò nou po-" teva a meno di non fentire della fua crocifif-, fione un veementiffimo cordoglio : di maniep ra che fe Crifto , per la fus immenfa carità , p cui non è ffata, ne può mai effere l'uguale » è morto eziandio col corpo; Maria , la cui , carità , dopo quella del suo divin Figliuo-, lo , è fiata la maggiore di tutte , mor) infie-" me con lui col cuore, e collo fpirito per l' 2-" cerbità del dolore, ch' ella fenti . Concioffia-,, chè non poterono i flagelli , e gli ftrazi giun-, gere a ferire il corpo del Figliuolo , fe pri-33 ma non paffarono per l'anima della Madre. " E come poteva l'amorofiffimo cuor di Maria , non effere come da un'acuta fpada trafitto, , vedendo lo spletato scempio , che co' più bar-" bari tormenti , colle più indegne , e orride , bestemmie , co più infami , e ingiuriosi im-» properi, fi faceva da quella moltitudine di " malvagi infieme cofpirati, dell' innocentiffimo , fuo Figliuolo , Ah sì ch' ella poteva dire col fanto David 3 : Sopra di me fono caduti gli abbrobrj di quei che v'ingiuriavano . 31 Laonde pofia-, mo, conclude a. Bernardo, con ragione chiamar la Vergine più che Martire, poiche l'a-, more, con cul ella compaffionò gli firazi, e la n morte del fuo divin Figliuolo , le fece provare

(1) In Luc, lib. 10. n. 112. & de Inflit, Virg. c.7. n. 49. (2) Serm. in Dom. infr. Od. Afumps.

(1) Pf. 68. 13. (4) Da ciò inferiscono i santi Padri, che s. Giuleppe maggior dolore, che non le avrebbono recas to i tormenti, che fi fossero fatti a lei provap re nel suo proprio corpo.

sor, Gesù intanto avendo veduto dalla Croce la Madre sua , e il discepolo diletto , cloè fan Giovanni , diffe alla fua Madre : Donna , ecco il tuò figliuolo, quegli cioè, che da quì inuanzi farà verso di te le mie veci , servendoti , e rispettandoti come figliuolo. Indi diffe al difcepolo a Ecco la Madre tua, quella cioè, a cui tu dovrai l'amore, la cura, e il rispetto , che debbe un figlio alla madre . Questo fu, dice s. Ambrogio, il testamento, che fece Gesù pendente in Croce prima di rendere l' anima fua al psdre . Raccomando la fuz madre a quel discepolo, il quale, effendo Vergine, meritava fopra gli altri d' effer cuftode della madre Vergine . . E in quen fiz occasione mostro eziandio ( fono parole del mentovato s. Ambrogio ) il gran maeftro d' oa gni virtà , qual cura i figliuoli , in qualunque

p ftato fi trovino , debbano prenderfi de loro genitori , poiche egli ful punto di morire fi moftro follecito della fua madre , e volle provvederla di chi aveffe ti penfiere, e la cun ftodia della fua perfona 4 . Ma frattanto , dice s. Bernardo 5 , come , o gran Vergine , non 13 furono quelle parole del vostro Figliuolo . co-, me una fpada , che vi trapasso il cuore , e n giunfe fino alla divisione dell'anima, e dello spirito ! Ecco , o Donna , dice Gesù , il coftro p figliuolo. Oh qual cambio è mai cotetto! Vi n fi da Giovanni in vece di Gesù ; il fervo in luon go del padrone; il discepolo in vece del mae-, ttro ; il figliuolo di Zebedeo fi foftituifce al Fl-, gliuolo di Dio, e un puro uomo al vero ld-" dio! Come l'udire quette parole non avrebn do la fola rimembranza ne lacera i nottri , , benchè fieno duri al pari del ferro , e de' ma-, cigni , ! Nè collo fpirare di Gesù Crifto fulla croce fini il nuartirio della fua fauta Madre . Ella vide il furore de' manigoldi , che non fa fazio nè pure della fua morte, and uno di coloro con una lancia gli apri il cottato , donde subito usci sangue e acqua. " E così, prom fegue a dire s. Bernardo, dopo che quel vo-" ftro Gesil ( vottro particolarmente , benche , egli fia di tutti ) ehbe efalato lo fpirito , quella p crudel lancia ( la quale non lo risparmiò ne pur morto, avvegnache non gli potetie più nuocere ) non feri certamente l'anima di lui , ap prendogli il coftato, ma trapafsò bensì l'antma voftra . Perocchè l' anima fua non era più unita al fuo corpo, effendofene per la morn te feparata, ma la voftra non fe ne poteva in

-- 4

fosse già morto ; perchè s' ei fosse stato vivo , Gest Cristo non avrebbe consegnata Maria santissana a s. Giovanni , (c) Serm. in Dom. instr. Oct. Allumpt,

m conto alcuno diffaccare m .

102. A venerare le memoria di questi dolori della Vergine fi celebra in diverse Chiefe, e particolarmente nelle Romana, e in quelle dello Steto ecclefizitico per decreto della s. m. di Benedetto XIII. del 1725. una fefta particolare nel Venerdi della fettimana di Paffione . Dee pertanto ogni Criftieno non folo in quetta Festa, ma in ogni tempo pregare iftantemente le ss. Vergine a ottenergli la participazione di que fentimenti di Fede, d'amore, di gratitudine verso la pessione, ela morte di Gesù Crifto, che ebbe ella medelima, quendo vi si trovo presente, e vide con gli occhi propri confumarfi la grand'opera della... Redenzione del genere umeno . Nè per questa fola , ma per qualfivoglia eltre grazia ricorra pure ognuno con molta fiducia alla gran Vergine. Concioffiache nella persona del discepolo diletto tutti i Fedelt fono ftati dati da Gesù Crifto per figliuoli a Maria . Ognuno adunque ne bifogni fuoi , e fpirituali , e temporali, con amore , e confidenza filiale a lei fi prefenti , e le dica , come dirle poteve a. Giovanni : Madre, ecco il voltro figliuelo.

## Maria fantissima nel Cenacolo riceve lo Spirito fanto nel giorno della Pentecolle.

103. Dopo ciò, che evvenne alla fantiffima Vergine stando a piè della Croce ful Calvario non troviamo più nulla di lei nel Vengelo . Abbiamo folamente negli Atti apostolici, che estendo ritorneti i discepoli dal moute degli ulivi , dove aveveno veduta la gloriofa Afceufione di Crifto al Cielo, essendo ritornati, dico, in Gerusalemme, per espettar ivi la venuta dello Spirito fauto, fecoudo la promeffa fatiane loro da Gesù Crifto medefimo, entrarono in una ca/a, e fuliro-no nel cenacolo (che era una camera nella parte più elte della cafa ) dove Havano Pietro , e Giovanni , e tutti gli altri ivi nomineti .. Perfeveravano tutti quelli concordemente nell' orazione colle donne , e con Maria madre di Geru , e co fratelli di effo 1 . Stava adunque la beatifiima Vergine nel cenacolo orando infieme con gli altri, nominata quivi, come offerva s. Bernardo, in ultimo luogo, come la più umile di tutti, e per quefto appunto la prima per la grazia, e per la fantità, effendo ella in quell'affenza dello Spofo, cioè di Gesù Crifto , e mentre s' espetteva lo Spirito confolatore, la principal confolazione, e co-me il più forte fostegno della fiducie degli Apo-Roli, e degli altri discepoli. Or compiati che furono i glorni della Pentecoffe , ctoè i cinquenta giorni dopo la Rifurrezione di Crifto , fiande tutti nel medefino luogo , i' intese all' improvviso un romore, come d'un vento impetuoto, che veniva dal Cielo, e che riempiè tutta la casa, ov'ess sedeva-no. N:l med sinto tempo apparvero loro come delle lingue di suoco, le quali sparsit; si spotarono sopra ciascun di loro; e tutti furono ripieni dello Spirito Sec. Race. T.II.

(1) All. t. 11. & 14. (1) All. 1. 1. & feq.

fanto 3. Venne pertanto sopra di Meria fantiffima, come fopra di tutti gli altri ivi presenti, lo Spirito fanto , fopra di lei fi fermò , ed effa ne fu ripiena. Ma chi è , che possa comprendere, non che ridire, quel fosse questa pienezza della Vergine, quali i doni, quali le grazie, che in lei verso lo Spirtto fanto? Se gli Apostoli tanta grazia ricevettero in questa occasione, che furono cambiati in altri uomini, da quelli che ereno ftati fino allora; fe di timidi divennero coreggiofi a fegno, che non temerono poi nè qualfivoglia tormento, nè la morte ; fe talmente s' infiammarono del fanto fuoco della carità, che quafi fiaccole accese poterono incendiare , fecondo i' espressione d'un fanto Padre , la felva dell' idolatria , e d' ogni forta di vizj, ch' ereno radiceti per tutta la Terra, e vi fi moltiplicavano tutto giorno più; fe fopra di loro fi videro accumulati tutti i doni dello Spirito fanto, il Timor di Dio, la Forza, la Pie-tà, il Configlio, la Scienza, l' Intelligenza, e la Sapienza, in una maniera così fingolare, che oterono effr dire con verità d'aver di questi doni ricevute le primizie, cioè la più ricca..., e la più eccellente porzione ; che farà feguito In Maria fantifirma in Maria , la quale non... aveva imperfezione alcuna, che dovesse essere purgata de questo fuoco celeste ? in Maria . che fi preparo al ricevimento del divino Spirito con disposizioni tanto più sublimi , tanto più perfette degli Apostoli? in Maria, ch' ere stata trovata piena di grazie, quando fu annunziate dall' Angelo : in cui ere foprav venuto lo Spirito fanto. e l'aveva ricoperta coll'ombra della fua virtù ; e che da tutte le parole, le azioni, e i misteri di Gesù Crifto aveva ricevuti fempre nuovi aumenti di grazia e di fantità ? E' questo uno di quegli abiffi, ne'quali ogni mente umana forza è, che fi perde . Piuttofto adunque , che tentere d'efaminarne la profondità, preghiemo umilmente la Vergine ricolma del divino Spirito, e de' suoi doni in una maniera affatto ftraordineria, e incomprensibile, ad impetrarne a noi miferabili quella milura, che ci è neceffaria, per giungere a quella gloria ineffabile, alla quale fiamo per divine milericordia chiamati, e di cui abbiamo già ricevuta la ceparra in tante grazie, che la gretuita liberelità del aignore ci ha compartite .

# La fantissima Vergine sta appresso s. Giovanni, e vita, che vi conduce.

104. Sen Giovanni , cui da Gesà Crifto era fatta sifiatta la cuttodia , e la cura della beatifieme Vergiue con quelle perole. Esco la matera tas, la ricevè da quel punto in poi epprefio di for Accepte cama Diricipalus in sua. Ogunno fi può immeginare , con quale venerazione , e con quel profondo e religiofilmmo ritjetto egli cuttodifie questo preziolo deposito , con qual diligenze s'ap-

profittaffe d'un elempio domeftico di virtù el raro, e ai maravigliofo. Egli folo, fe coaì foffe piaciuto alla divina Sapienza, avrebbe potuto farci fapere , qual fosse la vita , che quetta incomparabile Vergine condutte in tutto il tempo , che sopravviste alla morte del suo divin Figliuolo . Ma , come offerva a, Epifanio 1 , la fua virtù era troppo ammirabile per effere intefa, e conosciuta dagli uomini, i quali altro non... possono fare, che pieni di stupore meditarla, fenza ne pur tentare d'esprimerla con parole. A noi non è permeffo se non di rappresentarcela, per quel che riguarda la fua efteriore condotta, occupata in quelle medefime umili azioni , nelle quali a'è detto, ch'ella paffava la vita fua in Nazaret ; giacchè dal perpetuo filenzio, che di lei a' offerva negli Atti apostolici, e nell' Epifiole canoniche, abbaffanza chiaro fi raccoglie, che il Signore ha voluto confervaria sempre nello flato medelimo di baffezza negli occhi degli uomini . acciocche divenisse sempre più grande nel fuo cospetto, e forfe a tutti i fecoli di luminofiffimo ammaestramento, che l'inclinazione propria delle anime fante è l'ofcurità, l'amore dell' umiliazione, e il disprezzo d'ogni forta d'umana grandezza. Per altro ogni fua minima azione era appresso Iddio di molto maggior merito, che le più ftrepitole fatte dagli altri Santi, e dagli Anostoli medesimi . Perciocchè essendo la misure del merito delle umane operazioni la carità, da cui fono effe prodotte, ed effendo quefta nella fantifilma Vergine fenaz comparazione più abbondante, e più fervorofa, che in qualunque altro Santo, ne fegue, che anche le azioni fue più piccole superassero in merito le più grandi di outti gli altri Santi .

105. Per quello poi che spetta alla fua vita interiore , chi ardirà di parlarne ? Chi fi luanghera di potere immaginara ne pur la minima parte di quell'amorofo incendio, che la confumava come un olocaufto di odore fozvifamo in onore del suo Iddio; di quelle delizie interiori dei tutto celeftiali, che le iunondava-no il cuoro; di que fentimenti e di Fede, e di Speranza, e di gratitudine, in una parola di tutte le più eccelle virtà, che l'animavano, e firettamente l'univano al fuo Creatore ? Poffiamo folamente, feguendo le tracce additateci dalla fanta Chiefa , confiderarla afforta nella più fublime meditazione, e contemplazione de divini attributi, e de' gran mitterj della Religione. Se i misteri dell'infanzia del suo divin Figlinolo ie servirono di delizioso pascolo in maniera che ella tutti li confervava, e il ruminava nel fbo cuore ; qual dolciffima occupazione non avrà ella trovata nella Patione e morte di effo, nella fua Rifurrezione gioriofa, nell' ammirabile fua Ascentione, nella miffione dello Spirito fanto, e in tutto ciò, che la grazia del Signore continuamente operava a pro degli uomini? Ciò, diffi, ci viene additato dalla Chiefa, la quale nella. Fefta dell' Affunzione della fantifima Vergine ci fe leggere quell' Evangelio, ove fi rappresenta Maria forella di Lazzaro, in atto di federe a' piedi di Gesù Crifto, e d'ascoltare le sue divine parole, e a cui l'iffeffo divin Salvatore rende tettimonianza d' aver essa eletto la parte migliore, che non le farà mai tolta : la qual Maria, fecondo la comune intelligenza de fanti Padri, era figura ed efemplare della vita contemplativa. Ci batti adunque di confiderare la Vergine occupata in quell' umile, e perfetta contemplazione, e ammiriamo il filenzio della fagra Scrittura intorno a questa divina Madre, come più grande e più eloquente di qualonque discorso, che in lode di lei fi poteile mai fare .

### Anal idea fi possa formare della santità della santissima Vergine .

106. Che se pure vogliamo tentare di formarci qualche idea dell' incomprensibile fantità della Vergine, e con quali continui aumenti ad efsa pervenisse, e di qual pregio fossero tutte le fue eriandio più piccole azioni , fi può riflettere, ch' ella ( per non dir nulla della fua fantificazione fino dail'utero della Madre ) era ficuramente, anche prima dell'Incarnazione del Verbo, piena di grazza, come le diffe l'Angelo, cloè perfettamente pura, e ricolma d'ogni forta di grazie, fecundo che a'è qui fopra notato al 6. 16. Questo non fu fenza dubbio il termine, e il colmo, ma piuttotto quesi il principio della fantità di Maria . Concioffiachè fe ella era piena di grazia prima che concepifie il Verbo, qual pienezza non avrà ella ricevuta quando lo concepi, quando iddio non folamente la fece madre, ma l'unica adoratrice del fuo Figliuolo fatt' uomo nelle fue vifcere? Qual pienezza non avrà ella ricevuta nella nascita di Gesti Crifto, e nel vedere e considerare tutti i movimenti, e le azioni della fua infanzia, le quali benchè fossero proporzionate a quell' età , non per questo erano meno fante, meno divine, meno fantificanti; perciocchè in Gesù Crifto tutto è forgente di grazie , e di benedizione ? E perciò , benchè con effe egli meritafie la falute di tutti gli uomini, tuttavia non se n'è servito nel tempo che le ha fatte, fe non per produrre delle grazie nell'anima della B. Vergine, e di a. Giuseppe . Si dee dire lo fteffo di tutta la vita nascosa di Gesà Crifto, la quale durò per trent'anni incirca , e le cui asionl effendo fizze incognite a tutto il Mondo, note furono a Maria, la quale di tutte era teffimonio fedele,e tutte in lei hanno prodotto frutti di grazia, e di fantità . A Maria altres) fono ffate note quelle maraviglie operate da Gean Crifto, delle quali dice a. Giovanni nel fuo Evangelio, ch' ei crede, che,



fe tutte foffero (critte, il Mondo intero non potrebbe constature i libri; e tutte in lei 600 eb. et te feconde di naove gratia, e banno fervito ad accreciere la fica fantiti. Or (e Gasti Critio e' de fervito (olamente d'alcune di quette fica zioni, per fantificare tante e tante aimine, quante forono quelle, che abbracciarono la fiu Fede, e in effe perfeveramon fino al fine; quatte ficto non avranno prodotto tutte quafte zioni units infieme in Maria fantifima ?

107. Dalle azioni private di Gesù Crifto, e dalle maraviglie da lui fatte , paffiamo ai più maravigliofi e fublimi mifteri dell' umana redenzione da lui operati, e de' quali parimente fu in un modo fingolare partecipe la fua fantissima Madre . Chi può immaginarfi qual pienezza di grazia ella ricevesse sul Calvario, quando rapprefentando esta tutta la Chiesa, offeri col suo Figliuolo il fagrifizio della redenzione del Mondo; e vide co' proprjocchj i tormenti, e la morte di un Dio fatt' uomo ? Chi può comprendere quella, ch' effa ricevette nella Rifurrezione del fuo Figliuolo, e quando l' eterno Padre gli diede, fecondo la fua ftaffa umana natura, ogni podeftà in Cielo , e in Terra ? E quella , ch' effa ricevetta nella di lui Afcentione , allorche egli prese possetio di quel trono eterno di gloria, che a lui era dovuto? E quella, ch' effa ricevette nella venuta dello Spirito fanto nel giorno della... Pentecoste; la qual pienezza di grazia , come a' è qui fopra offervato, fu fenza paragone maggiore di quella, che ricevettero gli Apostoli, a gli altri Discepoli, i quali pure furono ripieni di Spirito fanto? Chi può comprendere l'eminenza della fantità, a cui tutte queste grazie copiofiffime innalzarono la gran Madre di Dio? Chi può fpiegare gli effetti maravigliofi, ch' effe produffero nell' anima fua fantifima?

108. Aggiungiamo a tutto cio due rifleffioni, ie quali viepiù ci fcoprano queft' incompreufibile abisso di fantità della Vergine . La prima si è, che non accadde mai in Maria fantiffima quel . che accade comunemente agli uomini, eziandio più fanti . Essi osservano, e meditano le meraviglie di Dio, e ciò che piace al Signore di moftrare alla lor mente, ma poi queste impressioni o fi iminuifcono, o fi cancellano ancora dall'animo loro, Maria all' incontro tutto ciò, che vide , tutto ciò che udì del suo divin Figlinolo , tutti i lumi che ne ricevè, tutti li confervo nel fuo cuore, nè già folo nella mente, ma nel fuo euore, che è il luogo proprio della verità , onde tutti vi gettarono profonde radici, e produffero frutti Rabili, e permanenti di giuffizia, e di fantità, tutti nudrirono il fuoco della fua carità, tutti accrebbaro i tesori delle grazie, ch'ella aveva già ricevute . L'altra riflessione si è , cha qualunque grazia fi dia agli nomini, questa trova fempre in loro qualche refiftenza, per la concupitcenza, che in effi fempre vive, benchè mor-

tificata e repreffa, donde viene che la medefima grazia non produca in effi quel pieniffimo effetto , che produrrebbe , le non incontraffe alcun offacolo da superare; e da cio altres) ne segue, che anche i più fanti uomini, com' erano certamente gli Apostoli, cadono in qualche leggier mancamento, che almeno in parte raffredda l'ardore della carità . Ma in Maria fantiffima fino dall' utero della madre, non vi fu concupi-fcenza, nè fomite del peccato; ella fu in tutto il corfo della vita, fecondo la dottrina della... Chiefa cattolica, esente da qualsivoglia leggioriffimo neo di peccato, o d'imperfezione ; onde tutte le grazie a lei conferite , le quali tante furono, e sì copiose, tutte produssero quel pienissimo e totale effetto , che potevano produrre . Ora ohi v'è che poffa nè pur di lontano tener dietro col penfiera all' incomparabile, sublimisfima , incompreufibile fantità , alla quale ara. giunta la fantiffima Vergine quando vanne il momento, ch'ella dovette coronare tutte le altre fue azioni col confumare il fagrifizio della fua vita ? Chi potrà mifurare il merito di qualfivoglia fua minima azione , la quale procedendo da quell' immenía carità, che col fuo ardore tutta la inveftiva, e la dominava, da cfla prendeva il fuo valore, onde veniva ad essere più gradita a Dio, che la più graudi e strepitofe azioni degli altri Sauti, come a'e accennato qui fopra?

### Morte di Maria fautissima, e sua gloriosa Assunzione in Ciclo.

100. Questa fervorofiffima carità della Vergine non poteva a meno di non liquefarla, dirò così, in ardentiffimi defideri di volariene a vedere a faccia a faccia il suo Dio, e di unirsi con perfettiffima unione al suo divin Figliuolo. Perocchè se tutti i Santi nel tempo del loro pellegrinaggio fu questa Terra, hanno a misura dell'amore, che ardeva loro nel cuore, anelato al ripofo della celefta patria ; fe l'Apostolo san Paolo si fentiva infiammato dal dafiderio d'effere sciolto da'legami del fuo corpo mortale, e d'effere con Crifto ; quali farauno ftati verso di queft'oggetto i defideri, i fospiri, gli aneliti di Maria, al cui amore per Iddio non ve ne fu , nè ve ne farà mai verun altro, che si possa paragonare? Poichè adunque ella ebbe dimorato fu quefta Terra tutto quel tempo, che piacque all'infinita Sapienza di Dio di lasciarvela per esempio agli uomini di tutte le più eroiche virtu, per consolazione degli Apoftoli, e de' discepoli di Crifto, par edificazione, e per benefizio della nascente Chiefa, e perchè ella giungesse a quell' immenso cumulo di meriti , corrifondente alla gloria , che ab eterno la era fiata preparata in Cielo ; fi feparò con una prezioliffima morte l'anima fua fantiffima dal (uo corpo , pagando cos) il debito , cui l'umana condizione è foggetta, e cui auche il fuo divin

Figliuolo avea voluto foggettarfi, fenza che fi fappia in qual anno della fua età ciò avveniffe, e fe in Gerusalemme, o in Efeso 1, Ignote ci sono altres) le particolari circoftanze, che accompagnarono questo felicissimo passaggio, avendo voluto Iddio, che non meno la vita nascosa di Maria fantiffima, che la fua morte ferville a noi d'efempio d'umilià, e d'iffruzione per conoscere chiaramente quanto poco, o nessun conto dobbiamo fa-

re dell' effere dagli uomini conosciuti, e stimati. 110 Ma fe a noi rimangono occulte le circoflanze della morte di Maria fantiffima, fappiamo però secondo la pia antichissima credenza della Chiefa, che il corpo suo non isperimento la corruzione, ma fu ben presto riunito all'anima, e per ministero degli Angeli assunto in Cielo. E bene fi conveniva questo fingolarissimo privilegio a quel corpo, da cui tratto aveva Gesù Crifto la fua carne, in cui egli aveva per nove meli dimorato, della cui fotfanza era fiato nudrito. Nè doveva rimaner foggetta alla comune forte degli alıri Santi colei, la quale era ftata طيه Dio arricchita d' una grazia, e d' una fantità fuperiore a quella di tutti gli Uomini, e di tutti gli Angeli; la quale era ttata follevata all'incomparabile dignità di Madre di Dio; la quale era così intimamente congiunta a Gean Crifto, e da cui effa era fingolarmente amata. Mariadunque entra in corpo e in anima nel fantuario del Cielo, e prende pieno, e perfetto possesso di quella gloria ineffabile, che per tanti titoli le fi conveniva. Chi è che possa immaginarsi la folennità di questo trionfo : chi è che possa comprendere l'immentità della gloria, a cui è innalzata Maria? "Le vanno incontro, dice fan " Bernardo a, tutti gli angelici cori, e alla con-,, fiderazione del maraviglioso oggetto, cheveggono : Chi è cottei , esclamano attoniti , che dal deferto s' innalza ridondante di delizie ? Co-" me se essi più chiaramente dicessero : Quanto .. mai grande è cottei ? e donde mai ad una . cho , viene dal deferto, tanta copia di delizie? Pe-» rocchè eguali in noi non fi trovano, i quali pure fismo nella città del Signore da un impep tuolo fiume ricolmati di gioja, e che nella , gloriofa faccia di Dio, come in un torrente , di piaceri ci diffetiamo . Chi è coftei , che di , forto al fole , ove altro non è , che affanno , " dolore, e afflizione di spirito, quassu se ne vie-, ne doviziofamente ricolma di spirituali deliu zie ? Perciò quella immensa moltitudine di 33 celesti spiriti con affetto di fingolar divozione , a lei fi presentano, e con inni e cantici di , gioja l'accompagnano al trono di gloria, che " l'è preparato . Ma oh con qual placido voln to ( foggiunge il fauto Abate ), con qual ferena " fronte, con quai lieti ampleffi ella è ricevuta

m dal fuo Figliuolo ! Felici in vero furono quel so baci, che ricevefte, o gran Vergine, dal vop ftro lattante Figliuolo , allorchè nel vostro 39 grembo con materna tenerezza l'accarezza-, vate : rna quanto più felici fon quelli, che 33 nel beato faluto oggi voi ricevete dalla fua ,, bocca, mentr' egli fiede alla deftra dell'eter-22 no fuo Padre? Ah chi parlerà degnamente. 39 (conclude il Santo ) della generazione di Cri-29, fto , e dell'Affunzione di Maria 3, ? Effendo l'una e l'altra ineffabile, e incomprensibile.

III. Gesù Crifto adunque, segue a dire s. Bernardo, colloco la fua fantiffima Madre non folamente sopra tutti i cori de' Patriarchi, e de' Profeti, e di tutti gli altri Santi, che regnano in Cielo, ma fopra gli Angeli, e fopra gli Arcangeli, e sopra gli stessi più sublimi spiriti, qua-li sono i Serasini, e con la costitui Regina del Cielo, e della Terra. Ed ecco la verità di ciò, che fu adombrato da Salomone, allorchè egli fece sedere sopra di un magnifico trono la sua madre Betfabea, trattandola coal come regina. Era Salomone figura di Gesù Crifto, e Betfabea rappresentava la sua fantiffima Madre da lui coflituita Regina del Cielo, e della Terra. Ecco quel grande prodigio, che vide nel Cielo s. Giovanni nella fua Apocalifie : Quella donna , cioè, veftita di fole, fotto i cui piedi fla la luna ; e nel fuo capo porta una corona di dodici fielle 3 . n Sì Maria fantifima , dice il mentovato a. Bernar-33 do 4 , è quella donna veftita di fole , cioè tutta 29 risplendente per la gloria, che le comunica , il suo divin Figliuolo . Ella ha coronato il ca-,, po di dodici ftelle , le quali per altro ricevono piuttofto, che diano ornamento al fuo capo, 33 poichè esso è di qualfivoglia astro più splen-20 dido e luminolo. E chi può mai apprezzare , le gemme, chi nominare le ftelle, ond'è compofto il real diadema di Maria ? Supera l'umana capacità il descrivere la composizione. " e la teffitura di quelta corona " . Che se vogliamo , per quanto n' è capace la noftra limitata mente, comprendere la fublimità della gloria , onde fu arricchita la Vergine nella fua Affunzione al Cielo, riflettiamo, che quella ha dovuto corrispondere alla Fede, all' amore, all' umiltà, alle altre virtà , ch' ella pratico mentre... ville fu quefta Terra; e per tutto dire in una parola, all' abbondanza, alla pienezza, alla ridondanza della grazia , ch' ella ricevette nel corfo della fua vita mortale. , Or quanto maggiop re di quella di tutti gli altri Santi , e di qualfivoglia creatura fu la grazia, dice a Bernardo 5 , ch' ella ricevè in Terra, tanto superiore a... ,, quella di tutti è la gloria, ch' ella gode in Cie-" lo. Che fe, fegue a dire il Santo, nè occhio

" mai vide, nè mai orecchio udì, ne mente (4) Serm. in Dom. infr. Oil Allump, (1) Serm. 1. in Allump, B. V. M. (1) Apoc. 11.1,

<sup>(1)</sup> Si veda l'Annotaz, della s. m. di Benedetto XIV, ful-

la Fefta dell' Allen zione de Maria fartifica . (1) Seem. 1. & 4 in Affampt. B. V. M.

mana mai comprefe le cofe , che Iddio ha preparate a quei che l'amuno ci hi porta mari ridire le cofe , che agli ha preparate a quei cofe , che agli ha preparate a Maria, i quales feuramente più di tritti l'a mo? Dovette isolire la gloria della Vergira . mo? Dovette isolire la gloria della Vergira . di colore di managiore di queffin Madre di compressione di compressione di colore di

113. " Perciò l'Affunzione della Vergine ( conp tiuua il s. Abate ) accrebbe fenza dubbio l' allep grezza di que beati cittadini del Cielo . Con-" cioffiache fe alla fua voce, mentre effa ftava anp cora su questa Terra, esultò di gaudio eziandio , chi flava chiufo nel feno materno , cloè s. Giovanni Batista; qual crediamo noi, che sia stata " l' esultazione di que' felici abitatori del Cielo, allorchè udirono la fua voce, videro la fua fac-19 cia, e goderono della prefenza di lei efaltata p già a tanta gloria ? E noi qual motivo non ab-, biamo di allegrezza, e di gaudio, riflettendo , all' Affunzione di Maria? Tutto il Moudo è illuftrato dalla prefensa di quefta gran Don-,, na , di maniera che fino la steffa celette patria iù chiaramente risplende illuminata dallo " fplendore di questa verginal lampada . Perciò nel più alto de' Cieli rifuonano i rendimenti " di grazie, e i cantici di lode. Ma per quello " che a noi spetta (segue a dire fan Bernardo) , fembrerebbe , che doveffimo anzi piangere , n che rallegrarci. Perciocchè quanto della fua 99 presenza fi rallegra il Cielo, non ne segue egli 99 che altrettanto questo basso Mondo debba 90 rattristarsi della sua assenza? Ma cessino pu-, re le noftre querele , giacchè nè pur noi abbianio qui città permanente, ma andiamo in cer-", ca appunto di quella, ove la gloriofa Ver-" gine è già arrivata. Della qual città fe noi pus re fiamo fcritti cittadini , non è egli giufto , , che anche in quetto efilio , eziandio fopra p de' fiumi di Babilonia, di lei ci ricordiamo, 33 con lei comunichiamo ne' gaudi, partecipia-, mo della fua allegrezza , e di quella particolar-, mente, che per l'Affunzione della Vergine, p come un impetuoso fiume riempie di giubbilo a la città di Dio , acciocchè noi pure fiamo a , parte di quelle gocce , che di lassà cadono fo-" pra quefta Terra? Ci ha preceduti la nostra Rep gina, ed è ftata accolta in tanta ploria, accioc-, chè le teniamo dietro , quali fervi alla loro Si-30 gnora , gridando con fiducia : Tirateci dietro a voi corretento allettati dall'odore de voftri profumi. Rallegriamoci con lei, se l'amiamo, perchè se 20 p'è andata al fuoFigliuolo , godiamo della fua 22 gloria fe non vogliamo effere ( che Dio guardi )

n ingrati a colei che trovo grasia apprefio Dio. 113. Sia altresì uno de motivi della nostra fanta allegrezaa nell' Affunzione della beatiffima Vergine, il riflettere ch'ella è nel Cielo ricolma di tanto merito, e di una gioria si grande per effere noftra Avvocata, e protettrice . " E' 19 andata avanti a noi (fono parole del fopra cin tato s. Bernardo ) da questo nostro pellegrinagn gio alla patria celefte Maria fantiffima, come noftra Avvocata . Effa come Madre del noftro 39 giudice , e madre insieme di misericordia , trat-22 terà colle sue preghiere, e colla sua efficacia il 20 grande affare della noftra eterna falute. Effa n è un prezioso pegno, che la nostra Terra ha , mandato al Cielo , acciocchè con una felice n alleanza d' amiciaia le umane cofe s' unifeano 3, alle divine , alle celefti le terrene , le baffe 39 alle alte . Perciocche questo nobiliffimo frutn to della Terra colaist è falito, donde a noi n viene ogni grazia eccellente, e ogni dono perp fetto . Afcendendo adunque in alto la beata Vergine , darà anch' effa doni apli nomini (impetrandoli cioè colla fua validiffima interceffione dal donator d'ogni bene). " A quefto 39 fonte adunque ( concludiamo coll'iftefto s. Bernardo ) corra l'anima nostra sitibonda, e a. p quefto cumulo di mifericordia ricorra con tatta 39 follecitudine la nostra miseria . Ecco che noi 39 co'nottri voti , ( diciamo col medefimo s. Bernardo ) per quanto ci ha permeño la nostra de-, bolezza, v'abbiamo, o Vergine benedetta, 22 accompagnata fino al trono del voftro Figliuo-, lo, e almen di lontano v'abbiamo tenuto dien tro nella voftra gloriofa Affunzione . Deh fate " d'ora innanzi , per effetto della voftra pietà , 29 che il Mondo provi il frutto di quella grazia , 35 che avete trovata voi appresso Dio. Ottenete m colle voftre fante preghiere a' rei il perdono, 39 la mediciua agl' infermi, ai pufillanimi il cop raggio , la confolazione agli afflitti , a chi fi , trova ne pericoli l'ajuto , e la liberazione : , sì che a' voftri fervi, i quali con lode invo-2 cano il vottro dolciffimo nome, o Maria, conp ceda per messo voftro i doni della fua grazia Geau Crifto voftro Figlinolo, e Signor nottro, is il qual è Iddio benedetto fopra ogni cofa per , tutti i fecoli, Amen.

# Divozione alla fantissima Vergine, ed esficacia della sua intercessione.

114. Epil i adanque per totti i Fedeli un motivo di condoltatione, e di gioli i svere in Bradio fo una si potente Avvocata, e de tili debbono, per ufure le parole di a. Bernardo <sup>7</sup>, n. con tutte le 3, midolle del caore, e con tutti i voti loro ve-3, netrata, e onoraria, ... E in vero noi benvediamo quanto follocità fa in la fotto di miditare nell' animo de' fioli figliatoli la divosione au quelle gran Mafer di Dio, per procurra loro il quelle gran Mafer di Dio, per procurra loro il

vantaggio della sua validiffima protesione . Percio tante fono le fette, che nel corfo dell' anno ella celebra in onor della Vergine; perciò ella ha da molti secoli in quà dedicato a onor suo ogni Sabato, nel quale, quando non vi fia im-pedimento di altro Ufizio, o festa, si sa l'Ufizio, e la Messa propria di Maria Vergine; perciò tante volte la invoca nella fagra liturgia; perciò comanda, che nel principio di tutte le ore canoniche a lei si ricorra col recitare la Salutazione angelica, e che nel fine dell'Ufizio oltre la fteffa Salutazione angelica , si reciti in sua lode un' antifona , diversa secondo i diversi tenipi ; perció tre volte al giorno ci fa a lei ricorrere al fuono dell' Ave Maria , come s'è altrove 1 accennato; percio finalmente ella ordina ai parochi , e a chinnque ha incumbenza d'instruire nella Religione i fanciulti , d' infegnar loro fino da' più teneri anni la fuddetta Salutazione angelica; oltre tante altre divote pratiche introdotte da perfone pie e fante, e dall'uso comune de Fedeli adottate, per attestare a Maria Vergine la loro divozione, E con tutta ragione la Chiefa moftra questa follecitudine a pro de fuoi figliuoli . Perocche se per loro è cosa buona e vantaggiosa l'invocare supplichevolmente i Santi 2, che regnano infieme con Crifto, e l'implorare le orazioni loro, il loro ajuto, e il foccorfo loro per ottenere benefizj da Dio per Geau Crifto suo figliuolo Signor noftro, che è l'unico noftro Redentore, e Salvatore: quanto migliore e più ntil cola farà per esti l'onorare, e invocare Maria fantiffima, e il ricorrere alla fua interceffione . la qual è senz' alcun dobbio pl'à valida, ed efficace di quella di tutti gli altri Santi, concioffiachè ella è, dice s. Bernardo 3, la Regina de Cieli, ella è per noi piena di mifericordia, ella è la Madre dell'

Unigenito Figliuol di Dio? \$15. Sopra di questi titoli rilevati da a. Bernardo, poffiamo dire, che principalmente a'appoggia l'efficacia della interceffione di Maria, e la fiducia, che in essa dobbiamo riporre. Ella è ftata pe' suoi sublimissimi meriti innalzata nel Cielo, come s' è detto, fopra tutti i cori degli Angeli; e la gloria, ch' ella vi gode, superiore a quella di tutti i Santi, e di tutti quegli spiriti beati, la fa riguardare, come regina degli Angeli, regina del Cielo, regina del Mondo, coi uali titoli in diverse sue orazioni la invoca la Chiefa, la quale perciò l'onora con un culto fuperiore a quello degli altri Santi, detto da' Teoogi Iperdulla. Ora fe qualunque Santo, che regna nel Cielo, come amico ch'egli è di Dio, offerifce al Signore le sue orazioni per gli nomini , e pe' meriti infiniti di Gesù Crifto ottiene a pro de' medefimi le grazie , che chiede ; anzi di più, fe un uomo giufto, che ancor vive fu questa Terra , circondato d'infermità , la cui

carità non può effer ginnta a quella perfezione . a cui effa giunge folamente nel Cielo, e per confeguenza non è a Dio al accetto, e ai grato, può colle fue orazioni ottenere dal datore d'ogni bene grazie, e favori a vantaggio altrui, giacche, come dice l'Apostolo s. Giacomo 4, molto vale l' orazione affidua del giufio : Se un fol uomo , qual era Mosè, dice s.Girolamo S,ottiene da Dio il perdono a seicento mila armati : Se Stefano, imitatore del suo Signore e primo Martire in Cristo, prega pe' suoi persecutori , e ottiene grazia per Sanlo, che colle mani di tutti lo lapidava : Se Paolo Apostolo ci afficura, che a lui surono donate , cioè per riguardo suo , e per la sua interceffione furono falvate dal naufragio, ducento fettanta fei persone, che seco erano nella nave : Se, dico, cio poterono questi nomini, quando riveftiti di corpo mortale, dovevano ancora effere folleciti della loro propria falute; che cofa non potranno effi dopo le corone, le vittorie, e i trionfi ? Ma se ciò possono i giusti nel tempo della miferia loro, e della loro umiliazione, fe ciò pofiono i Santi, giunti che fieno a vedere Iddio a faccia a faccia: che cofa non potrà Maria fantifima, i cui meriti appresso Dio sono senza paragone maggiori di quelli degli altri Santi ; le cui virtù fuperarono a difmifura quelle e de' Profeti, e de' Martiri, e degli Apoftoli; la cui gloria in Paradifo è fenza comparazione più fpiendida e luminosa di quella de' Serafini ?

116. E se vogliamo della efficace intercessione della Vergine appresso Iddio trarre una ancorchè affai debole e imperfetta immagine da ciò, che vediamo accadere fra gli nomini ; immaginiamoci un Sovrano, il quale folo ha in poter fuo di fare ai fnoi fudditi le grazie, che a favor loro gli fono chiefte. Or se alcuna se ne voglia ottenere a pro di qualche miserabile, si ricorre all'interpofizione delle perfone, che gli fono care e accette, e che apprello di lui hanno del merito; e fra quefte certamente la più idonea a chiedere la bramata grazia, e la più efficace per ottenerla è senza dubbio quella, che gode maggiormente la grazia del Sovrano, e che pel suo merito occupa nella corte del medefimo Princie un posto distinto dagli altri; perocchè quel favore, che ad altro interceffore meno accetto e gradito farebbe negato, a lui è conceduto graziofamente. Ecco un tenue abozzo della Corte celefte. Iddio è l'autore, e il dispensatore. d'ogni grazia. Egli è il padre de lumi, da cui ogni dono perfetto, e quafivoglia grazia eccellente discende sopra degli nomini, come dice l' Apostolo a. Giacomo 6. Egli ha nella sua mano onnipotente, e tiene a fe foggette tutte le cofe . I giufti In questo Mondo , e tutti i Santi nel Cielo fono amici, e domestici suoi . Effi s'accoftano al trono della fua Maeftà, e hanno que-

(1) Vedi sopra n 60. (1) Cone. Trid seff. 11. de In-

(4) Jac. t. 6, (5) Adverf, Figil, c. 3.

flo favorevie acceffő per messo di Gerà Crifio, unico medistore Ta De « gli somili, dá "cui metril pressiono l'efficient, invo i metril, e te de metril pressiono l'efficient, invo i metril, e te forvano Signore fe loro pregister a gro degli somini, che fono ancora in questo Mondo, e c'hefi riguesdano come loro frielli; e a mifera del metrit o, si effi sanno appretto l'idelo, e desil di di Crit chi non vede di quat efficient e si forvano di quat discisci esfer deba apperito l'idelo l'intercetifione della Vegilo, it e di di Crit o qualic, come a' de detto, per la forrabondante piènessa ch'e la cheb di grant, feder la Cielo qual d'agni altre a l'idelo del l'intercetifione della l'intercetifione della l'intercetifione della l'intercetifione della l'intercetifione della Vegilo, it d'al control della presentatione della l'intercetifione della l'intercetifica della l'intercetifione della l'

117. Ma quanto più fanta, e più gloriofa è la Vergine, tanto più ella ci ama, ed è verso noi mifericordiofa . Concioffiache alla foa fantità, e alla fua gloria corrispondono le sue virtà, le quali nel Paradifo hanno ricevuta l'ultima loro perfezione, di maniera che se quette furono in lei fingolari ed eccelfe, e in fommo grado eroiche nei tempo, che ancor viveva su questa Terra; chi potrà comprendere a qual altiffimo punto d' eceellenza fieno effe pervenute in Cielo? Ora fra queste virtù fingolarmente risplende la carità del proffimo, che la intereffa in tutti i nostri bifogni . Perciocchè , come offerva s. Bernardo I , n fe uno , il quale per la metà d'un glorno tiene , in mano un pomo odorofo , ne fente per tut-,, to il restante della giornata l'odore : qual im-3 preffione non avrà fatta nelle viscere di Ma-, ria l'effervi ftato per nove mefi il fonte d'on gni pietà , la fteffa effenziale pietà , cioè il dip vin Verbo fatt' uomo, ? La gloriofa Vergine adunque volge dal Cielo fopra di noi I fuoi pietofiffimi occhi, e vede le miferie , fotto delle quali gemiamo, come infelici figlipoli d' Adamos vede le infidie, e i lacci, che ci fono teli dall' invidiofa malizia del demonio : vede le tenebre, onde fiamo circondati ; vede la forza delle noftre paffioni ribelli, onde fiamo in continuo pericolo di perderci eternamente . Qual compaffione adunque non debb' ella avere del noftro miferabile flato, e confeguentemente con qual caritatevole premura, non debb'ella interporfi apprefio Iddio per ottenerci il necessario soccorso? E' si persuala la Chiesa di questa tenera compassione di Maria fantiffima verso di noi miserabili, che ella non dubita di chiamarla Madre di mifericordia, come quella, che più d'ogni altra creatura partecipa di quella immenfa, e ineffabile carità, che il suo divin Figliuolo ha avuta, ed ha pel ganere umano, e che è la forgente della carità, che fi ritrova nella fteffa beata Vergine , negli Angeli, ne' Santi, e in qualtivoglia ragionevole creatura . " Perchè adunque, dice fan Bernardo s, temi tu , o uomo debole , e mife-

35 ferabile', d' appreffarti a Maria? nulla v'è in p lei d'auftero , nulla di terribile : ella è anzi m tutta foave, tutta manfueta. Scorri pure a... parte a parte tutta la ferie della storia evange-" lica, e fe a cafo tu trovi qualche cofa o di al-, pro , o di duro , evvero alcun indizio di leg-22 giero idegno in Maria, abbila pure per fospetta, n e temi d'accostarti a lei. Ma se all'incontro n tu trovi , che tutto in lei è pieno di pietà, ,, e di grazia , di manfuetudine e di mifericordia, , rendi grazie al fonted' ogni benignità , e d'o-, gni clemenza, cloè a Dio, che t'ha provve-,, duto d'una a) misericordiosa mediatrice. Sap-" pi , ch' effa s'è fatta tutta a tutti , e con un' " abbondantiffima carità a'è fatta debitrice ai , fapienti, e agi' lnuplenti . A tutti ella apre " il feno della fua mifericordia , acciocchè ognun no ne partecipi ; ottenga per messo di effa , lo schiavo il riscatto , l'infermo la guarlgiop ne, l'afflitto la confolazione, il peccatore il perdono , il giufto la grazia &c.

118. E molto più ancora riconosceremo quanto misericordiosa sia Maria fantifiima, se rifletteremo, ch' ella cl riguarda tutti non folo come della fieffa natura fua, e della medefima condizione , come discendenti dallo stesso primo padre, e come da Dio deffinati a partecipare della medelima eredità, ma ci confidera ancora come figliuoli fuoi . A lel fummo confegnati da Gesti Crifto in qualità di figliuoli, allorchè egli pendente dalla Croce le diede per figliuolo il diletto discepolo a. Giovanni, rappresentante il corpo di tutti i Fedeli con quelle parole : Donna, ecco il tuo fizlinolo . Ella divenne noftra madre, quando fu fatta madre di Geau Crifto, capo di quel corpo miffico , di cui tutti i Fedeli fono membri ; onde dice s. Agoftino 3,, che ficcome Maria fantifm fima è Vergine di corpo , e di fpirito , così el-, la è anche madre, e secondo il corpo, e fe-,, condo lo spirito : secondo il corpo ella è solamente madre del noftro capo, che è Crifto, ma fecondo lo fpirito ella è madre estandio ,, de' fuoi membri, che fiamo noi altri, pern chè colla fua carità ella ha cooperato, accioc-, che i Fedeli nasceffero nella Chiefa , . Qual carità adunque non debbe avere quefta pietoliffima madre per noi ? V' è forse anche su questa Terra, ove tutto fente di quella imperfeaione, che è infeparabile dalla corruzione della natura, amor più tenero di quello d'una madre verso de fuoi figliuoli? Non dubitismo adunque, che questa nostra madre secondo lo spirito, non... s'intereffi per noi , e che a milura dell'amore , ch' ella nudrifce per nol , non fia efficace appresso Iddio la sua intercessione . Consoliamoci d' avere quefta madre cotanto mifericordiofa, la quale non mancherà d'interporfi per noi nelle noftre neceffità, e di foccorrerci . n Ah taccia

(1) Serm. 1. in Dom. 1. post Od. Epiph. (1) Serm. in Dom. infr. Od. Afampl. B. V. M. (3) De fanti. Virginit, c, 6,



20 Pure

" pure della tua mifericordia, o Vergine beata, , dice & Bernardo 1, chi avendo avuto a te ri-, corfo nelle fue neceffità , fi ricordi di non esfen restato da te fovvenuto! Noi servi tuoi teco 39 ci rallegriamo delle altre tue virtù; ma del-" la tua mifericordia ci rallegriamo con noi ftef-" fi . Lodiamo la tua verginità , ammiriamo » l'umiltà tua ; ma al miferabili più dolce riafce , la mifericordia , quefta più ffrettamanta ab-" bracciamo , di questa più spesso ci ricordiamo, 11 questa invochiamo più frequentamente . Pe-" rocche quetta è quella , che ottenne la ripa-, razione di tutto il Mondo , quefta , che im-» petrò la falute di tutti . Concioffiache egli è , chiaro , che fu follecita per la falute di tutto " il genere umano colei, cui fu detto : Non , temere , o Maria , bai trovata la grazia , quella " grazia certamente, che tu cercavi. Chi dun-, que potrà , o Vergine benedetta , inveftigap re le dimensioni della tua mifericordia? .... " La tua piiffima , ed efficaciffima carità , ti fa » effer piena d'amorofa compaffione verso di ,, noi, e ci fa provare gli effetti del tuo potentif-

" fimo foccorfo ". 119. Finalmente a rilevare l'efficacia della intercessione della beatissima Vergine gioverà riflettere, ch'ella è Madre dell' Unigenito Figliuol di Dio. Per questa incomparabile dignità, la quale è stata in lei la sorgente di tutte quelle sublimissime grazie, ond' è ftata da Dio arricchita, e innalzata nel Cialo fopra tutti i cori degli Angioli per questa incomparabile dignità, dico, ella è più firettamente d'ogni altra creatura congiunta con Geau Crifto , cioè coll' autore , e donatore d'ogni bene ; ella dunque ha un titolo particolare, e proprio solamente di lei, per effere da lui efaudita . .. Ah sì , ( fono parole di s. Bernarp do riferite anche altrove ) efaudirà il Figliuolo , la Madre . E qual cofa da un tal figliuolo non , otterrà una tal madre ,, ? In fine Maria fantiffima come Madre di Geau Crifto è, per usare la frase di s. Bernardo, la strada, per la quale pos-fiamo andare a Gesù Cristo medesimo, cioè ottenere da lui grazia, e mifericordia ; perciocchè ficcome la beata Vergine è il mezzo, per cui Cri-fto è venuto a noi, e con lui ogni forta di benedizioni; così ella è auche per questo riguardo un ottimo e propriffimo mezzo per andare a lui . Ecco le parole del fanto Dottore 3: p Ognuno , può offervare, che la Vergine è la firada, per n la quale a noi è venuto il Salvatore, uscen-" do dal suo sano, come uno sposo dal suo letto , nuziale . Studiamoci adunque d'andare a lui » per mezzo di quella medefima ( cioè di Maria ), n per mezzo della quale egli è vennto a noi, e di , giungere per effa alla grazia di quello , che per effa è vanuto nella noftra mileria . Deh 33 abbiamo (foggiunge il Santo ) per mezzo tuo,

39 o benedetta fra le donne, genitrica della vita, , madre della falute , deh abbiamo , dico , ac-29 cesto al tuo divin Figiluolo, al che per mezzo 39 tuo ci accolga quegli , che per tuo mezzo ci è s fato dato . La tua perfetta integrità verginale 25 sculi appresso di lui la colpa della nostra core pruzione, e l'umiltà tua ai cara a Dio, impe-20 tri il perdono alla nostra vanità. La tua abpondante carità copra la moltitudine de' noftri 39 peccati ; a la gloriofa tua fecondità ci ottenga p la secondità dell'opere buone e meritorie . Signora noftra , noftra mediatrice , Avvocata no-33 ffra , mettici in grazia del tuo Figliuolo ; al tuo 39 divin Figlipolo raccomandaci; presentaci al , tuo Figliuolo . Fa' sì , o benedetta , per quella grazia , che trovafti apprefio Iddio , per quella prerogativa di Vergine, e di Madre, di cui fotti , fatta degna ; per quella mifericordia, che par-, torifti; fa' sì, dico, che quegli, che per tuo nezzo s'è degnato farfi partecipe della nottra n infermità , e della noftra miferia , ci faccia per

a la tua interceffione partecipi della fua gloria . p e della fua beatitudine .. . 120. Concludiamo adunque, che essendo Ma-ria fantissima pe' suoi sublimissimi meriti Regina del Cielo, effendo verso di noi piena di misericordis sì per la carità perfettiffima del proffimo ond'ella è adorna , sì perchè ella è nottra madre; ed effendo ella madre dell' Unigenito Figliuol di Dio, il che fopra ogn'altro titolo rileva la grandezza della fua pietà, e la forza della fua interceffione; non le può mancara ne la poteftà, ne la volontà di soccorrerci, giusta l'espressione di a. Bernardo 3 : Mer facultas ei deeffe poteff , nec voluntas. Ricorra pertanto ognuno con gran fiducia a quefta potentiffima Avvocata per ottenere da Dio le grazie, delle quali ha di bisogno ; e sopra tutto cerchi le grazie spirituali risguardanti la propria eterna falute . 21 Quetta Vergine prudente (fono parole di a Bernardo 4) non ercò ricchezze, non cercò onori, non cercò potenza, ma cercò folamente la grazia appref-fo Iddio ( quella che ci rende grati a Dio, e ci , fa fanti ), quella, che fola ci è neceffaria per n falvarci . Che altro adunque defideriamo anche noi? (profegue il Santo). Cerchiamo anche 39 noi questa grazia, e cerchiamola per mezzo a di Maria, la qual trova quel ch'ella cerca, e non rimane delufa nelle fue ricerche .. Si domandino pure a Dio per la interceffione della gloriofa Vergine exiandio le grazie temporali, ch' ella parlmente ce le impetrerà , ficcome per gli sposi di Caua ottenne dal suo divin Figlinolo il miracolofo cambiamento dell'acqua in vino : ena ricordiamoci , che queste grazie non sono fempre utili per la noftra eterna falute; onde fe talvolta non ce le ottiene, ci giova sperare che ciò ridonderà in maggior vantaggio dell'anime

(1) Serm. 1. in Affamps. B. V. M.

noftre; perciocchè in vece d'imperarci da Dio, per cagione d'empio, ai liberazione dalle tribo-iazioni, dalla mileira; dalla malattia, o cofa fi-mile, Ella c'impererà la parienza per collegrate con frutto, la rafiggazzione al divino volere, lo fipirio di penitenza per doddistrico en fiel alla divina giuttia; e conì in camblo d'una confolizione emporarie, pa pafeggiera, qual farebba la liberazione dalla tribolazione, a vremo nn bene, il cul firnto di vervirà in esterno.

121. Tal è stata in ogni tempo la sorte di chi ha avuto ricorfo a Maria fantisfima, come ce ne afficura s. Bernardo con quelle parole qui fopra accennate: Taccia della tua mifericordia, o Vergine beata, chiunque, avendoti invocata nelle fue neceffità , fi ricordi di non effere flato da te foccorfo ; e come fi può vedere in mille e mille esempi, e particolarmente in molte Vite de' Sznti riportate in quefta, e nella prima Raccolta. Quindi è, che per rendimento di grazie alla fantiffima Vergine per tanti fegnalati favori d'ogni forta, fpirituali, cioè, e temporali, ch'ella non ha ceffato, e mai non cefferà d'ottenere a pro de' Fedeli, e di tutta la Chiefa, e per accreicere a'medefimi Fedeli ftimolo di ricorrere alla fua interceffione, fi celebra in diverse Chiese, e per decreto della S. M. di Benedetto XIII. del 1725. anche nella Romana, e nelle altre dello Stato ecclefiaftico , la Fefta del Patrocinio della beatifima Vergine, alla quale è stata assegnata la terza Domenica di Novembre .

122. A fine però di provare, come divoto di Maria fautiffima , gli effetti benefici della fua poderofa interceffione, non fi dee già far confiftere tuttz la divozione in certe pratiche puramente efteriori, e fuperficiali, le quali benchè fieno per se stesse lodevoli, non formano però la vera divozione, nè fono valevoli a ottenerci le grazie, che domandiamo, e maffime quella della nottra eterna falute, qualora vadano difgiunte da' fentimenti di verace pietà e religione . E farebbe certzmente una maffima affai pregludiziale l'appoggiare ful fondamento di nna sì fatta fuperficial divozione la certezza della propria falute, e l'afficurarsi di non poter andare eternamente perduti, per quetto folo motivo, perchè recitizmo ogni giorno qualche orzzione, o visitiamo qualche Cniefa in onore della beatz Vergine. Concioffiachè fe Gesù Cristo afferma nel fanto Evangelio, che non tutti quelli, che gli dicono Signore , Signore , entreranno nel regno de Cieli ; nè pure tutti quelli , che solamente colle Izbbra invocano Maria fantislima, senza sforzarfi sempre più di rendere certa la propria vocazione ed elezione per meggo delle opere buone, ficcome infegna l'Apottolo a Pietro 1, che fi des fare, giumperzuno al posicifo di quel beato regno. In prova di che abbiamo nella Storia ecclefiattica . che Pietro Fullone intruso Patrizrea d' Antio-Sec. Race. T. II.

chia, il qual visse nel quinto secolo , mostrò d' avere qualche divozione alla sa. Vergine , poichè fra molti nfi , adottati poi come buoni e fanti dalla Chiefa , egl' introduste la lodevoliffima coflumanza, che in entre le pubbliche preghiere foife fattz memoria della fanta Madre di Dio . .. Ma " egli fteffo fu un efempio ( fono parole d' nu " chiariffimo moderno Autore 2) quanto certe pratiche di pietà, compatibili con tutto il fu-, rore delle paffioni , dell' odio , dell' avarizia, " dell' ambizione, e dell' appetito di domina-" re ( e lo stesso fi dica di qualtivoglia altra vi-, ziola paffione ), poco giovino a quelle anime, " che non fi zpplicano a moderarle, ne a rifor-" mare i loro perverti coftumi . Perocchè egli . non oftanti le facre cerimonie da esso instituite 1 (e questa particolarmente della invocazione della Madre di Dio in tutte le preghiere ) fu nna " vera pefte, e un incendio, e un violentiffimo , turbine dell'. Oriente, e viffe, e morì, com' , era per lungo tempo viffuto , fotto l'anatema 

fiz il Rifugio de peccatori . Con questo titolo ella è invocata nelle Litanie, che in onor fuo fi recitano , ed è quetto per lei un titolo onorevoliffimo. poiche moftra e l'abbondanza della fua carità, e la forza, e l'efficacia della fua interceffione. Ed oh quanti, e quanti hanno ottenuto, e tutto giorno ottengono per di lei mezzo una vera contrizione de loro peccati, e la grazia d'una fincera e stabile conversione! Ma se ella è il rifugio de' peccatori , è egnalmente indubitato, ch'effa lo è di que peccatori , i quali fentendo il peso enorme de'loro peccati, desiderano d'esserne una volta sgravati; di que peccatori , che pur vorrebbono spezzar la catena , che li tiene schiavi del demonio, e delle loro mzivage e invecchizte paffioni; di que' peccatora In fomma, che bramano di convertirsi di cuore, e di ritornare a Dio . Ricorrano pur quetti con gran fiducia all' interceffione di Maria fantiffima in qualunque stato esti fi ritrovino ; e quanto più le miserie loro sono grandi, tanto più forte gridino fenzz mai ftancars, ne perders d'animo, verso questa madre di misericordia,e proveranno per esperienza con quantz ragione ella sia chiamata Rifugio de precestori . Ma il praticarqualche atto puramente esterno, e superficiale di divozione alla Vergine col cuore attaccato tuttzvia zi peccato, fenzz alcun defiderio di efferne liberato, anzi con animo di voler in esso perseverare, fulla lufinga, che quella materiale divozione a Maria fantiffima ne difendera da ogni gzitigo, e fervirà come di falvocondosto per continuare ad offendere impunemente lddio ; non farebbe egli quelt > un irritare maggiormente la Madre di Dio? non (grabbe egli un volerla rendere in certo modo partecipe della propria iniquità? E chi più di Maria odia il peccato? A chi più che a Maria dispiace l'offofa, cha fi fa a Dio, e al fuo diviu Figliuolo? Come dunque può ella gradira un'orazione, laquale fatta colle perverfe disposizioni qui sopra accennate , farabbe abominevole agli occhi di Dio? Nulla di cio, cha dispiaca a Dio, può piacere a Maria . Ora lo Spirito fanto ci afficura I che l'orazione di chi perfevara ne'fuoi peccati fanza defidario d'emendarfi, non è da Dio efaudita . Colui , che digiuna , dic' egli , ne' fuoi peccati, & nuovamente li commette ( ovvero continua 2 commetterli) qual vantaggio ritrae da quella fua umiliagione ? E chi efaudirà la fua orazione ? Homo qui jejunat in peccatis fuis , & iterum cadem faciens , quid proficit bumiliando fe ? Orationent illius quis exaudiet ? Onda dice s. Gregorio Magno 2: 30 Diviane " inutile l' oraziona , quando fono malvage le a oparazioni . Inanit fit oratio , ubi prava cft attio.

### Imitazione delle virth di Maria fantifima .

124. Lungi adunque dalla mante, lungi dal cuore d' ogni Crittiano fentimanti, e disposizioni cotanto parvarfe, e ingiuriofa alla gran Madra di Dio . S'apprazzino , e fi pratichino tutti quegli afercizi, cha tendono ad ouorare la Regina dal Cialo, e della Terra; s'abbia una piena, a filiale confidenza nella fua efficaciffima intercaffiona; ma ci ftia fempre altamante fiffo nell' animo, che la divozione varfo di quafta nofira potentiffima Avvocata dee avere par iscopo principala l'offervanza de' divini comandamenti, il fare ( com' ella già diffe là nalla nozze di Cana ) tutto ciò, che ci dice il suo divin Figliuolo nal Vangelo; l'imitare la fue ammirabili, e fublimiffime virtù, e feguire gli afampi luminofiffimi, ch'ella ci ha dati nel corfo della fua vita fu quafta Terra . Quefta è la via più ficura par renderfi maritevoli della fuz valida protaziona, ficcoma infagna il gran divoto dalla Vergina s. Barnardo . Se vaoi ( fono fue parole 3 ) ottenere l'ajuto delle fue orazioni , non lafciare d'imitar gli esempi delle sue azioni . Ut impetres ejus orationis fuffragium , non deferat converfationit exemplum . E beuche , come s'e veduto in quetta Vita, poche fiano le particolari azioni di Maria fantiffima, della quali fia a noi giunta la notizia; con tutto ciò affa fono si grandi , sì eroicha , a così faconda d'iffruzioni, che ognuno puè dalla medefime apprandare i più nobill, e i più compiuti modelli di qualfivoglia più fublima virtù. Il cha fabbena convenga ad ogni forta di perfona, in modo particolare parò conviane a quelle del suo sesso, di qualunqua stato, a condizione esse siano. Perocchè la divina Provvidanza ha disposto, che la fantissima Vergina potassa assera nal madefimo tampo esampio e delle fignora di gran lipnagio, silando nil difirpa, e di-longe vasio, a deli portre danne, ciendo illa videta nali bottega d'un porero falaguaru...
guadagnando il vitto co' livori della fee mani. Ella inoltre hi illudrato co' faoi efempji, e fanticato tutti gli stati, e di vargina, e di mari-tata (falva femprela fia parifima verginità), e di vadova, e di vadova quelle la delivrie ». Pao-lo', a fibilita, in quanto ch' alla non ebbe nella di proprio; e dopo la morte del fia d'uni ri-lo glinolo fia ricoverra a come fi dific, da ». Givorani, al quanto ch' co' fina d'uni ri-lo glinolo fia ricoverra a come fi dific, da ». Givorani, al quanto da Colorio en rico miditata. Jaria, della ciunità di lei filia pao firvire a tutti d'acomatificance di eggi virini.

125. Sia dunqua ad ognuno di ftimolo per imitara la virtù della Vergine, la fua incomparabile eccellenza e fublimità . " Percioccha fe, come offerva il mentovato s. Ambrogio 6, l'ar-,, dore d'Imparare nasce principalmente dalla nobiltà del maeftro; che cofa v'è di più grande n della Madre di Dio ? che cofa di più iplendido, " e di più luminofo di qualla, la quala è ttata dalta lo ftaffo fplendore eletta fra tutte le creature per effere innalzata a una dignità , cui non è se ftata , ne fara mai in Tarra l'aguale ? E' vero, , foggiunge s. Bernardo 7, che iu Maria fono se del tutto fingolari aucha qualle virtà , le qua-" li potevano a prima vitta fembrar comuni ; 29 ma la fingolarità dalle madefime ci fcuferà ,, forfe dall' imitarle, per quauto a noi è pof-" fibile "? Si ricordi ciascun Criftiano, che gli è propotto nell' Evangelio per asemplare di parfezione l'iftafio Iddio, che è la fantità, la giu-fizia, la bontà par effenza: Siate perfetti, dice Gest Crifto a tutti , com' è perfetto il votiro Padre celeffe 8. Si rammenti cialcuno, che Gesù Crifto Dio Uomo ha detto, ch' egli è la via, per la quale fi dae camminare, imitando, cioè, i fuoi efempj : ch'egli ha datto 9 : Chi vuol venire dietro a me , mi feguiti , cioè m'imiti . Onde. l' Apottolo a. Paolo proponava ai Criftiani d'affere imitatori fuol, com' agli lo era di Cristo : Imitatores mei eftote , ficut & ego Chrifti 10 . Non paja adanque impoffibile l'imitare la fantiffima Vargina, banchè ella abbia in una maniara affai più eccallante di qualfivoglia altro Santo sicoplata in fa fteffa la perfezioni dal nottro Padre celafte, e gli afampj, e la virtù di Gesù Crifto, noftro comun Redentora, e Maaftro. Noi però proponando ai divoti di Maria l'imitazione delle sue eccalsa virtà, non abbiamo in animo di parlare di ciascuna di assa in particolare; sì perchè troppo lunga cofa riuscirebbe , sì perchè abbiamo già in proposito della sua azioni accennato, quali efampi di virtù dobbiamo da esse ritrarre. Cl contanteremo partanto di ragionare con bravità folamente d' alcune della principali .

(1) Éceli 14 31. (1) Greg. Epil. lib. 9 epil. 41. (1) Homil. 1. juper Miffer eji (4) 1. Tim. 5. 5. (5) De Virginib. lib. 2. cap. 1. (6) loc. cis. Della

17) Serm. 4 in Affumpt. B. V. M. & Serm. in Dom.
infr. Od. Affumpt & V. M. (8) Matt. 1.
(9) Matt. 10. 14.
(10) Philip 1, 17.

Della Carità della fantifima Vergine, e come dobbiamo imitarla.

126. E primieremente gioverà offervare, che tutto quel , che a' è detto della incomprensibile fantità della Vergine, e della fovrebbondante, e ftraordineriffima pienezza di grazie , ch' ella riceve dal Signore, fi dee intendere della fue Carità, o amore verso Iddio, el qual emore ve fempre unito eziendio quello del proffimo; perciocchè la carità è l'enime di tutte le virtà, ed è la giufte misure delle sentità, di meniere che tanto nno è più fanto, quanto più egli he di cerità, o d'emor di Dio. , Or in Maria (sono parole di s. Bernardo t) l'amore di Dio fu come une faetta elette , che non la ferì fo-, lamente, me le penetro da parte a perte, di , modo che ne pure una particella vi fu nel fuo verginel petto , la quale rimeneffe vota di quefto amore, ma con tutto il cuore, con tutta " l'enima , con tutta la forsa del fuo spirito " ella emò ... Laonde ella in tutte se ricevè p la grande, e soave ferite dell' amore. Ed oh , me felice , foggiunge il Santo , fe mi fentirò p tal volta come punto dall' acuta fommità di , questa spada , ! Ecco adunque la principale virtù di Marla fantiffima , la quale dobbiemo ftudierci , per quanto ci fie poffibile , d' imitere. Quefta è la maggiore di tutte, come dice l' Apostolo a; questa è quella virtu, fense della. quale, dice il medefimo Apostolo 3, il parlere le lingue degli nomini, e degli Angioli, il profetiazare , il penetrare tutti i mifteri , il fapere perfettamente tutte le cofe , l'avere tutta la fede possibile, sino : trasportare i monti , il distribuire quento si possiede e' poveri, il dare il proprio corpo ad effere abbrucieto, e nulla giove : Nibil prodeft . E con tutte quefte grandi , e magnifiche cofe , eltro non feremmo fenza la cerità, che un bronzo rifonente, e un remoreggiante cembalo ; altro non faremmo, che un bel nulla. In questo amor di Dio unito a quello del profilmo , confifte l'adempimento di tutta la legge, perciocchè l'amere Iddio è il primo . e maffimo comendamento , a cui è fimile quello d amare il proffimo come se flesso 4 . Laonde chi fi pregia d'effer vero divoto di Maria, ponge ogni fue cura nell'evere in fe ftefto quefte carità, la quale è diffusa dallo Spirito santo ne' noftri enori . In virtù della medefime s'eftenge non folo da quelunque peccato mortale, che le fe perdere e un tratto, ma ezlendio ( per quanto è dato alla mifera condisione umana) fugga i peccati venieli, che la intiepidifcono, e la raffreddano . Per effa faccie totte le fue azioni , tutte indirizzandole all' onore, e alle gloria di Dio. In essa procurl di fere continui progressi , togliendo, come dice é. Agolino, fempre qualche cofa i pelo della cupidià per aggiungerio al pefo delle carità, finchè quelle fi difragge, quelle fi perisoni i il che non può eccadera fe non nella celefie petrie. Finalmente ed sempio delle berre Vergina, le quelle fin pistodo, fimo, faccia bene ad opunzo, fovvenge i porteri colle fue limonie, a mifra delle fue faccia; perdoni le ingiurie, ami i' amico in Dio, e il nemico per ladio; i no na parola eferciti turce la opere di mifericordii corporeli, e fpiritueli, alune copio a, esiefabli e ricompenia.

Della Fede, e Speranza della SSMa Vergine, che fi dee da noi imitare.

127. Dalle Cerità erdentiffima di Maria fi dee prender le norme di tutte le altre fue virtà , e principalmente della fus Fede, e della fue Speranae , le queli perimente debbon effer l'oggetto più premurofo della noftra imitazione. E certamente megnanime fu la Fede delle Verging ficcome le chiama fau Bernardo, magnanimitat fdei . " Concioffiache , dice il medefimo Santo S, 33 non errò ficuremente s. Elifabetta , le quale , perlando per impulso dello Spirito fento , dif-39 ella fu beata (profegue il Santo ) non folo pern chè fu da Dio riguardeta favorevolmente, me " perchè ancora ella credette ; il che fu gran ,, fratto dello fguerdo della bontà divina fopra " di lei " Di fatto fu Meria le prima, che cre-desse l'inessabile, e incomprensibile mistero dell' Incarnazione del Verbo operato nelle fue viscere ; credette, che l' evrebbe concepito per opera dello Spirito fanto, e che nè il concepimento. ne il parto avrebbe receto verun denno ella fua verginità. Confervo Maria quefte sue Fede, anzi l'accrebbe ed onte di quanto i fenfi, e le fole nmana ragione le poteveno rapprefentare in contrario, vedendo il suo Figlipolo soggetto alle debolezze degli eltri fanciulli, vedendolo fottrarfi colla fuge el furore d' Erode, vedendolo in fine morire, come un malfattore, fopre d'una Croce. E infieme con quefto mifterio delle Incernazione del Verbo, ella credette tutti gli eltri mifteri della criftiane Religione . Oh Fede veremente magnanima, che in vece d'indebolirfi per le difficultà, le quali i fenfi, e l'umena regione potevano fuggerire, divenne anai sempre plù forte , e robufta ! Ne fi riftrinfe le Fede di Meria fantiffima solamente al credere i misteri inestabill delle criftiens Religione; effa influi altreal in tutta la condotta della fue vite, e ne fu la regole inviolabile . Bafti per prova il fuo generofo disprezzo di tutte le grandezze mondene. e il fuo emore della povertà. Elle , come s' è

vedu-

<sup>(1)</sup> Serm. 29. in Cantic. (2) 1. Car. 18.18. (4) Ibid, cap. 18. 1. & feq.

<sup>(4)</sup> Matt. 11. 18. & fegg. (5) Serm. in Dom. infr. Odl. Affampe, B. V. M.

vednto nel corfo della fua vita, amò fempre di ftarfene nascosa, e di vivere nella fina povertà, ofenrità, e abbiezione nel cofpetto degli pomini, quantunque come madre ch' ella era del Figlinolo di Dio, avrebbe potuto fare una più luminofa comparfa di qualfivoglia Monarca, e ottenere dal 600 divin Figliuolo i tefori tutti, e tutte le ricchezze della Terra, delle quali egli era l'affoluto, e unico vero padrone. Ma ella fcorta da' vivissimi lumi della sua Fede ben conosceva quanto migliore della ftima, e dell' onore del Mondo fosse il disprezzo, e l'abbiezione; e quanto più utile delle ricchezze foffe la povertà. Or quanto più chiaramente pel lume della Fede la fantiffima Vergine vedeva il nulla di tutte le cose temporali, e di tutto ciò, ch'è nel Mondo oggetto dell'umana concupifcenza; tanto più il suo cuore si sollevava per mezzo d'nna ferma Speranza ai beni eterni del Cielo, e li riguardava come se fossero presenti, ed ella ne fosfe già in poffeffo , Perciocchè fe s. Paolo potè dire, che la sua conversazione era ne' Cieli, confiderandosene come cittadino; quanto più Maria fantifima avrà vivuto su quetta Terra, come fe già faceffe la fua dimora nel Cielo?

118. Imitiamo adunque questa Fede viva e magnanima di Maria. Soggettiamo con una perfetta fommissione d'amore il nostro intelletto a tutte le verità da Dio rivelate, e dalla Chiefa, che non può errare, proposte alla nottra creden-22. Rigettiamo con orrore i vani e superbi ragionamenti degl'increduli, e le perverso massime de'libertini, le quali fi oppongono alle regole de' ce fturni infegnateci nel Vangelo . Regoliamo finalmente la nostra vita secondo le verità della Fede, giacche, come dice s. Paolo 1: Il giulio vive di Fede. Juftus ex Fide vivit. Stimiamo cioè quel che la Fede c' infegna doversi apprezzare, che fono la grazia di Dio , i beni eterni , e l'esercizio delle crittiane virtù, che al confeguimento de inedefimi ci conduce ; e disprezziamo quel che secondo la Fede merita disprezzo, vale a dire tutto ciò, che passa rapidamente col tempo, e che nulla ci giova per l'eternità ; quali appunto fono gli onori, le ricchezze, e i piaceri: tutte cofe che Gesù Crifto non volle avere ne per fe, ne per la fua fantiffima Madre, per infegnarci, dice s. Agoitino, che fi dovevano difprezzare : Noluit babere , ut offenderet contemnenda . Solleviamo anche noi il noftro cuore dalla Terra al Cielo, e miriamo quegl' immenfi beni, che colaisù ci fono preparati, come l'eredità, acquiftataci da Gesà Critto col fuo fangue, alla quale fiamo chiamati, e la quale c'è promessa da un Dio sedele nel mantenere la sua parola, e onnipotente per vincere tutte le difficultà, che potrebbono impedircene il confeguimento, ond'egli stesso ci darà la grazia per fare le opere buone, delle quali quella eterna ploria effer dec la ricompenía. Noi non ne fiamo lontani fe non per li pochi , incerti , e rapidiffimi momenti di quetta vita mortale. Ralizgriamoci adunque, e godiamo della speranza d'andarne presto al possesso, come dice l'Apostolo s. Paolo 2 , Spe gaudentes . Nel mare burrascolo di quetto fecolo , in cui i venti delle tentazioni , e le onde delle tribolazioni tengono agitata l'anima nostra, appoggiamoci alla ficura, e stabile ancora della Speranza, ficcome la chiama il medefimo Apostolo 3: quant ( fpent ) ficut auchorant babemut anime tutam , at firmam , ed effa ci falverà . Nella speranza de' beni eterni riponiamo tutta la nostra felicità, giacchè fenza di questa speranza sarebbono i Cristiani in questo Mondo i più miserabili di tatti gli uomini; perocchè non godercbbero ne de' beni prefenti, ne de' futuri . Si in bac vita tantum ( fono parole dell'Apoftolo 4) in Chrifto fperantes fumus , miferabiliores fumus omnibut bominibut .

#### Dell' Umiltà della fantifima Vergine , e come dobbiamo initarla .

129. Dopo quefte tre virtà della Fede, cioè, Speranza , e Carità , nelle quali, al dire di s. Agoftino 5, confifte principalmente il culto, che a Dio fi rende , dobbiamo proporci ad imitare l'Umiltà della fantislima Vergine, la quale, come fondamento di tutte le altre virtà , in lei con tanta fingolarità e per sì fatto modo rifplendette, che , siccome tutta la Vita di Gesù Crifto, giufta l'offervazione di a. Bafilio 6, fu nna lezione , e un ammaeftramento d'umiltà : Omnia Domini gefla not ad bumilitatem inflruunt; così fi può dire, che tutte le azioni della beata Vergine, la quale più perfettamente d'opni altro fi raffomiglio al suo divin Figlinolo, portarono in fronte quetto carattere della più fincera, e profonda umiltà, mostrandos ella da per tutto intimamente penetrata dalla cognizione del fuo nulla, e della fua baffezza, e comparendo fempre negli occhi degli uomini qual donna comune, e volgare, fenza mai far mottra di que' pregj fingolari , che fopra tutte le altre la innalzavano . E in vero se lo spirituale edifizio della fua fantità giunfe a tale forprendente eminenza, che fuperando quella di tutti i Santi, che regnano in Cielo, s'appresso più d'ogni altro all' ifteffo fonte d'ogui fantità, che è Dio ; bifogna par dire, che la fua umiltà, la quale ferviva di fondamento a quello finifurato edifizio, foffed'una incomparabile profondità ; giacchè ( come in quetto propofito dice a Agoftino 7) quanto più alto è l'edifizio, tanto più profondo è il fon-

<sup>(</sup>t) Hebr. 10. 18. (z) Rom. 11- 11-

<sup>(1)</sup> Hebr. 6, 10.

<sup>(4) 1.</sup> Cor. 15. 19.

<sup>(1)</sup> Enchir. cap. 1. (6) Homid. de Humilie. tom. 2. pog. 161. edit. Parif. (2) Seem. 69. de Vech. Evang. Matt.

damento. Inoltre ciò che rende sommamente animirabile l'umiltà della Vergine, fi è, ch' ella non ebbe mai alcun peccato, nè imperfezione alcuna, alla cui vista dovesse umiliarsi, come debbono umiliarfi tutti gli uomini, e comes' umiliava s. Paolo , il quale diceva d'effer indegno del nome d' Apostolo, perchè aveva perfeguitata la Chiesa di Dio 1; ma ella era anzi ricolma d'ogni virtù, e d'ogni grazia. Laonde esclama s. Bernardo 2: " Quanto mai grande, e " quanto preziola è la virtù dell' umiltà, unita 20 con una sì gran purità, con una innocenza , così fingolare , con una coscienza del tutto monda da ogni peccato! E donde nasce in voi, o beata, ( legue a dire il Santo ) l' umiltà, e un umiltà sì profonda? Non è maraviglia, che fi umilj chi ha peccato; ma ella è molto ammirabile l'umiltà in chi ha conservata l'innocenza. 130. " Imitate adunque di grazia (dice altrove il medelimo Santo 3) quetta virtù, se amate " Maria; e se desiderate di piacerle, emulate , la sua umiltà, perciocche nulla più si convie-, ne all' uomo, nulla più è proprio d'un Crin ftiano . E in vero ( per non parlare quì de' motivi che ha l' uomo d' umiliarli confiderando se stesso ) qual virtu è più conveniente, e più necessaria a un Cristiano dell'umiltà ? Egli è membro di un corpo, il cui capo, che è Critto, essendo Dio , fi è annichilato fino a prendere la forma di fervo , facendofi fimile agli nomini , ed effendo riconosciuto per uomo in tutto ciò che di lui appariva esternamente; e fi è abbuffuto facendofi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di Croce 4. Come adunque non dovrà umiliarfi il Cristiano, se tanto s'è umiliato Cristo?, Sarebbe (dice s. Bernardo 5) , un' intollerabile sfacciataggine, che essendosi as cotanto abbaffata una sì gian Maeftà, un mi-, fero e dispregevole vermicciuolo fi gonfiatie, e " s' insuperbiffe ". Inoltre qual altra viriu più dell' umiltà ha raccomandata, infinuata, e comandata questo divino Maestro nel suo Vangelo? Se non vi convertite ( egli dice 6 ) , e non divenite come fanciulli , non entrerete nel regno de' Cieli . Chi vorrà fra voi effere il più grande , fia vostro ferpo . come il Figliuolo dell' uome non è venuto per ef. fere fervito , ma per fervire 7 . Chinnque s' innalzera farà abbaffato, e chiunque s' umiliera farà innalgato 8. Mettiti nell' ultimo luogo 9. Quefta virtà egli ha voluto, che principalmente da lui imparaffero i suoi discepoli : Imparate da me , dic' egli , she fono mansueto, e umile di cuore 10 . Agli umili finalmente è promessa da Dio la grazia, come ci afficura l'Apottolo s.Giacomo con quelle parole 11; Il Signore refifte ai superbi, e dona la sua grazia agli umils. Qual cosa adunque v'è, ripetiamo con s. Bernardo , più propria d'un Criftiano , di-

scepolo di Gesù Cristo, e divoto di Maria, che l' umiltà ? Ma perchè questa umiltà rassomigli quella insegnata da Gesù Cristo, e praticata dalla beata Vergine, bisogna, ch'ella nasca dal cuore, e da quell'intima cognizione, per cui l'uomo comparisce vile a' suoi propri occhi: bisogna che egli riconosca come doni gratuiti della misericordia di Dio, quanto ha di buono, e perciò non figlorj mai di nulla, come di cofa propria, ma fe ne glori folamente nel Signore, secondo quelle parole dell' Apostolo 12: Che cosa hai tu, che non l'abbi ricevuta ? e se l' hai ricevuta, perchè te ne glorj , come fe non l' aveffi ricevuta ? E 13 : Chi figloria, figlori nel Signore. Bisogna finalmente, che eziandio nell'etterno egli faccia comparire l'umiltà dell'animo; schivando tutto cio, che fente il luffo, e la vanità; e sfuggendo nel tempo steffo qualunque singolarità, per cui esso mostri di voler ener tenuto umile, e come tale lodato; perciocchè, secondo il mirabile detto di s. Bernardo 14 ., Il vero umile vuol effere riputato vite, , non effere lodato come umile. Verus humilis , vilis vult reputari, non hunulis prædicari. E il " volere trar lode dall' umiltà , è un dittruggere, " non un coltivare, e possedere quetta virtà. " Appetere de bumilitate laudem, bumilitatis est nou virtus , fed fubverfio .

Della Pazienza della fantissima Vergine, e della sua perfetta sommissione alla volontà di Die, la quale fi dee da noi imitare.

131. Uno de' principali frutti dell' umiltà, dice s. Bafilio 15, è l'effere paziente, e foinmefso in ogni finistro avvenimento alle supreme difposizioni della divina volontà. Quetta è quella pazienza, e sommissione, che mirabilmente risplendette nella santissima Vergine, e alla cui imitazione ognuno dee aspirare. Si soggetto Maria con una perfettiffima sommissione , e raftegnazione agli ordini della divina Provvidenza, nella povertà, che le fu compagna indivisibile in tutto il tempo della fua vita, e di cui ella provò sempre gl'incomodi, i quali riescono anche più fentibili a chi, come Maria, è caduto da alto in baffo stato. Ella con una pieniffima rassegnazione fi fottomife agli ordini della divina Provvidenza ne' molti, e lunghi, e disastrosi viaggi, i quali dovette intraprendere, e particolarmente quando per ubbidire ai comandi d' un Imperatore pagano, dovette nel cuor dell' inverno da Nazaret andare in Betlemme; e quando non trovando quivi luogo nè pure in un pubblico albergo , fu costretta ricoverarsi in una stalla, dove priva d' ogni umano soccorso partori il suo divin Figliuolo; e quando da Betlem-

(10) Matt. 11. 29.

(11) Ibid. 1. 11.

(11) Jac. 7. 6.

(9) Luc. 14. 10.

<sup>(1) 1.</sup> Cor. 1(.9. (1) Serm. 4. in Affumpt B. V. M. (1) Serm. in Dom. infr. Cit. Affumpt B. V. M. (2) Philip. 1, 7, 68 (1) Serm. 1. in Nat. Domini. (6) Matt. 18, 1, (7) Ibid. 10 16 Gfg, Marc. 10.43, 1 Luc. 12, 15 (2) Matt. 13, 11, 10 Luc. 14, 11.

<sup>&</sup>amp; Luc. 11. 26.

<sup>(12) 1.</sup> Cor. 4. 7. (11) Ib (14) In Cantic. Serm. 16, n, 10. (15) Homil, in Pf. 61.

me nell'ifteffa rigida stagione dovè suggire in Egitto, portando con le il Bambino di fresco nato per un al lungo tratto di paese, e fermarsi per uno spazio notabile di tempo fra gente scono-sciuta, firaniera, e involta nelle tenebre dell' idolatria, e d'ogni più profana superstiaione . Esercitò Maria la fua mirabile pasienza e nello fmarrimento del suo divin Figliuolo, e in tutte le contradizioni , e in tutti i mali trattamenti al medefimo fatti da' malvagi, e perfidi Giudei; de'quali ella come madre partecipava in modo particolare; e fopra tutto nel tempo dell'acerba passione, emorte ignominiosa di lui . Ecco adunque pe' veri divoti di Maria un modello di pazienza, ch' effi debbono imitare. Si tratta di una virtà , la quale è affolutamente neceffaria per confeguire l' effetto delle promeffe de beni eterni satteci da Dio, siccome ci sa sapere l' Apoftolo s. Paolo 1 : Patientia vobis neceffaria eft, ut voluntatem Dei facientes reportetis promiffionem -Si tratta di una virtù, la quale, per ufare le paroie di a. Cipriano 2, ha accompagnate tutte le azioni di Gesù Critto fino dalla fua venuta al Mondo: Omnes allus Chriffi ab ipfo Hatim adventu patientia comite fi nantur ( e lo fteffo a proporaione fi può dire della fua fantiffima Madre ) ... Laonde, fog-" giuuge ii medefimo Santo, fe noi fiamo in... , Crifto , fe di lui fiamo riveftiti , fe egli è la via 33 della nostra falute, dobbiamo feguire gli esemp pj della fus paziensa . . . Quetta è la ftrada , , profegue il fanto Dottore, la quale hanno bat-" tuta anche que' giutti dell' antico Testamento, , iquali erano figura di Crifto ; Abele, cioè, , Abramo, Ifacco , Giacobbe , Giuseppe , Mo-, aè , e Davidde &c. Finalmente, ei conchiude, so tanti Profeti uccifi, tanti Martiri onorati da " una gloriofa morte, non hanno acquiftate le ,, corone se non per mezzo d'una lodevole, e " fanta pasienza . Perciocchè non fi può riceve-, re la corona de' dolori, e de' patimenti, fe pa questi prima non fi sono con pasienza tollera-, ti ,. E percio dice Gesti Critto nell' Evangelio 3 : In patientia vellra poffid:bitis animas vellras . Per meszo della vostra pazienza voi possederete le anime vostre, cioè le metterete per sempre in ficuro, le falverete in eterno. E coal la pazienza farà quella , che perfezionerà l'opera , poiche chi ha nna perfetta pazienza, è perfetto in tutto, e nulla gli manca, come infegna l' Apostolo a, Giacomo 4 : Patientia opus perfellum babet, ut fitis perfetti, U integri in nullo deficienter . Armiamoci adunque , feguendo gli efemp) illustri della santiffirma Vergine, e de Santi, di quefta ai utile e si neceffaria virtù per foftenere con frutto le miferie, alle quali fiamo tutti foggetti nel breve tempo della prefente vita; per fopportare le tribolazioni, delle quali Iddio giufto

e fipiente affigna a ciafemo la fira porzione; per non abbatterio nelle tentasioni continut-, colle quali il nemico infernate mai non ceft di farci guerra; per mattenere col notir profilmi il concordia e la pace, tollerando qualonque torto, e qualiforgla insiguirà, che di venga fatta. Li-mirando coni Gestò Critio nottro capo, e Maria gioria prometti a coloro; che fonsa prefere la pasiema avranno combattuto legittimamente fino al fine.

Della Purità illibata della fantifima Vergine, e come queita fi dee initare.

122. Imitiamo finalmente fra le altre virtà della fantiffima Vergine la fua illibata Purità, la quale è, dirò così, come un fiore, che fparge un gratiffimo odore fopra tutte le altre virtà, e per la quale chi la poffiede fi rende in modo particolare accetto a quetta Vergine, e Madre puriffima . Egli è vero , che ficcome tutte le altre, così quelta virtù fu in Marla del tutto fingolare; perciocchè qual angelica purità, dice a. Ber-, nardo 5, puo paragonarfi con quella vergini-, tà, ia quale fu degna d'effer fatta facrario dello Spirito fanto, e abitazione del Figliuo-,, lo di Dio? Se noi stimiamo le cose per la ra-,, rità loro, certaniente colei, che fu la prima " a proporre di condurre fopra la Terra una vi-,, ta angelica , debbe preferirfi a tutti ,, . Con tutto ciò questa incomparabile purità di Maria dee effere un iucidiffimo specchio, nel qualehanno da mirarfi particolarmente quelle , che hanno dal Signore ricevuta la grazia di confecrargli la verginità loro . "Sono esse, al dire di , a. Cipriano 6, it più bel fiore, che nafca nel , giardino della Chiefa , il più fplendido , e de-», coroso ornamento della grazia, l'immagine » più viva della santità di Dio, la più illustre , porzione del gregge di Crifto ,. Elieno godono l'onore di militare nella profeffione loro fotto gli aufpizi di Maria fantiffima , d'averla per capo loro , per loro guida , per condottiera loro; e percio fono in una maniera fingolare obbligate ad imitare la fua Purità , e ad effere a fomiglianza sua fante di corpo, e di spirito. Sebbene però ciò si conviene particolarmente alle Vergini, tuttavia s'appartiene altresì a qualfivoglia Criftiano, secondo lo flato, in cui egli fi ritrova . Perciocchè tutti fono membri , dice a. Agostino 7, della Chiesa, la qual è quella. Vergine casta e pura sposata a Cristo; iaonde quantunque tutti non fieno egualmente vergini e pari di corpo, tatti però debbono efferio egualmente di spirito , cioè pe'loro fanti coftumi , per la purità della cofcienza, per l'offervanaa della

<sup>(1)</sup> Hebr. 10, 16, (4) Luc. 11, 19, (4) Jac. 1, 4.

<sup>(1)</sup> De bono Patient.

<sup>(</sup>c) Serm. 4. in Affampt. B. M. V. (6) De disciplin & habit. Virg. (7) De sanct. Virginit. c. 6.

legge di Dio, e particolarmente per la figa da qualunque vietato fenfuale piacere. Percio esiandio le persone conjugate, foggiunge il medefamo fanto Dottore 1, hanno da coltivare e custo dire quetta virtà, onesiamente, slesiamente, perdicamente procreando inseme figliuoli, e inseme educandoli con attenzione, e diligenza, confervandos icambievolmente la fedeltà conjugale, senza mai violare il facramento del loro matrimonio.

Mezzi di conservare la Purità sotto la protezione della santissima Vergine.

122. Ma questo tesoro della Purità, portandosi da noi in vasi di fragil creta, non si potrà mai conservare, se non si adopera ogni diligenza per custodirlo. Quindi è, che primieramente conviene, e massime alle Vergini, amare la ritiratezza, schivando, per quanto è possibile, di comparire in pubblico, fuggendo i concorfi grandi del popolo, e aftenendoli onninamente da qualfivoglia profano spettacolo, come s'è veduto, che ritiratissima fu sempre la beata Vergine: conviene vegliare attentamente sopra de' propri fenti, e particolarmente fulla vitta, rivolgendo gli occhi da qualunque oggetto pericolo-fo, perciocche essi sono come la porta, per la quale i pensieri, i desiderj, e le cattive immagini entrano nel cuore, e lo contaminano, giutta l'avvertimento dello Spirito famo, che dice : Non guardare una donzella, acciocche la fua bellezza non ti fia occasione di caduta . E: Distogli i tuoi occhi da una donna ornata, e non andare euriosamente mirando la bellezza della donna altrui . Perciocche molti per la beltà d'una donna fi fono perduti : e da ciò la concupifcenza s' acconde come un fuoco 3. E così il santo Giob diceva, ch' egli aveva risoluto fermamente di non dare ai suoi occhi la libertà di rimirare nè pure una Vergine, per tenerne da se lontano ogni penfiere: Pepigi foedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de Virgine 4. Laonde a chi vuole conservare la purità del cuore, come ognuno è obbligato di fare, dà s. Agostino questa regola in propofito della custodia degli occhi 5: "Se " i vostri occhj vengono a cadere sopra qualcuno (parlava egli alle Vergini), non li fiffate " però in alcuno . . . Nè vi lufingate d'avere il " cuore pudico, quando gli occhi fono impu-" dici; perchè l' occhio impudico annunzia fu-, bito un cuore impudico ,. Conviene inoltre ben custodire la lingua, e l'orecchie, col non parlar mai, nè mai ascoltar volentieri discorsi poco decenti, e men che ouefti; e con guardarfi da certi equivoci, i quali quanto più coprono la bruttezza naturale della cofa vizioia,

tanto più fottilmente infinuano nel cuore il veleno ; perocchè sempre è vero , come dice l' Apottolo 6, Che i cattivi discorsi corrompono i buoni costumi. Bisogna suggire la conversazione, emolto più la familiarità con persone di sesso diverso: Il trattenerfi a discorrere con una donna vi-Hofa, dice lo Spirito fanto 7, è come un fuoco, che abbrucia . E però foggiunge : Non vogliate mai federe colla donna altrui , ne mettervi con effa alla menfa ; nè disputare con esfa , mentre flate bevendo vino , per paura che il vostro cuore non fi rivolga verso di lei , e che il vostro affetto non vi precipiti nella perdizione . Egli è finalmente necessario di mortificare la propria carne, negandole quelle morbidezze, e soverchie delicatezze, ch'essa pur troppo sempre appetisce; e gaftigandola, e riducendola in servitù con una vita feria, applicata, e laboriofa, e con altre penitenze proporzionate al bisogno, e alle forze di ciascheduno, e massime coll'astinenze; giacchè, come dice s. Ambrogio 8, la parfimonia del cibo, e l'affinenza dal bere togliendo la caufa, e il fomento del vizio , non ce ne fa provare i funcili effetti . Le quali cose tutte, come s'è veduto, mirabilmente pratico Maria fantissima, benchè ella pe' fingolari privilegi della grazia, ond' era

arricchita, non ne aveile di bisogno. 134. Noi però per essere fedeli a mettere in pratica questi mezzi, quanto necessarj a confervare la purità, altrettanto difficili alla nostra corrotta e mal inclinata natura, ricorriamo con fiducia alla santissima Vergine, acciocchè c'impetri la forza, e il coraggio di cui abbiamo di biloguo. Questo ricorso alla intercessione della Madre illibata della purità farà efficaciffimo per quei mileri peccatori, che trovandoli immerfi nelle sensuali fozzure, desiderano d'uscirne, e di mondare l'anima loro; ficcome, fra innumerabili, che l' hanno sperimentato, lo provò fanta Maria Egiziaca, la quale oppressa dal peso delle sue laidezze, e respinta da una forza invisibile, che le impediva d'entrare. nel Tempio di Gerusalemme, dove s'adorava il legno della fanta Croce, indirizzò le sue suppliche a Maria fantiffima, e tofto ottenne di poter entrare con gli altri in quel Tempio, dov' ella detelto i suoi peccati, e getto i fondamenti di quell' ammirabile santità, alla quale poi, sotto gli auspizi della ttessa santissima Vergine, felicemente giunte 9. Gioverà il ricorlo a Maria per rendere inutili, e vani tutti gli sforzi degli uomini , e de'demonj, i quali tentassero di farci macchiare il candore della purità; ficcome fra gli altri giovo alla fanta Vergine Giustina, la quale effendo tentata e dalle fuggettioni d'un impudico giovane, e assalita dagli sforzi de' demonj, chiamati in foccorfo contro di lei dal mago Ci-

<sup>(1)</sup> Ibid e. 12. (1) Eeclef. 9. 5. (3) Ibid. 8. & 9. (4, Job. 31, 2. (5) Epift. 211, (6) 1. Cor. 11. 15.

<sup>(7)</sup> Ecclesiafic. 9. 11. & Jegq.
(8) De Virginib. lib. 1. c. 8. (9) Vedi la sua Vita
asli 8, d'Aprile nella prima Raccolta.

priano, ebbe ricorío, come attefta s. Gregorio Nazianzeno 1, a Maria Vergine, e rimafe vinci-trice di tutti i fuoi nemici 2. Servirà finalmente la divozione a Maria per quelli che per divina mifericordia vivono puri, e cafti, fervirà, dico, di mirabile preservativo a conservare intatto fino alla morte il candido, preziofo, e delicato fiore della purità; ficcome fra tanti e tanti, che non è poffibile d'annoverare , fervì al glorioso, e ammirabile s. Filippo Neri, il quale esfendo divotiffimo di Maria, e praticando i mezzi qui fopra accennati, si mantenne sempre sì puro e mondo, che raffomigliò piuttofto un Angelo (fe così è lecito di parlare) ehe un uomo. Perciò egli a tutti infinuava la divozione alla gran Madre di Dio, dicendo effer quefta un efficaciffimo mezzo per ottenere da Dio qualunque prazia . e quella particolarmente della purità ; e fuggeriva d' avere spesso a lei ricorso (siccome egli stesso aveva in costume di sare) con quel-

la orazione giaculatoria : Vergine Maria Madre di Dio, pregate Gesù voltro Figliuolo per me . peccatore ; avvero con queil'altra più breve-Vergine Maria Madre di Dio pregate Gesti per me. Ognuno adunque s' approfitti di quefte iftruzio-ni, e degli efempi luminofi de' Santi ; ognuno fi merta forfo la validiffima protezione di Maria fautiffime, dicendo con fentimento di vera, cordiale, e fincera divozione quell' orazione, che in molte pubbliche sue preghiere adopera la Chiefa : " Sotto l'ombra del vostro patrocinio " noi ci rifugiamo , o fanta Madre di Dio : deh " non rigettate le suppliche , le quali vi porgia-" mo nelle neceffità, che da ogni parte ci ffringono: ma scampateci sempre, o Vergine glorio-" fa e benedetta, da tutti i pericoli dell' anima , e , del corpo .. Sub tuum presidium confugimus fan-Ela Dei genitrix , noffrar deprecationes ne defpicias in nec-fitatibus , fed a periculir cuntiir libera nos femper , Virgo gloriofa , & benedida . Amen .

(1) Orat. 18. (1) Vedi la Vita di s. Ciptiano martire, e fanta Giustina vergine, e martire ai 16. di Settembre nella prima Raccolta.

Pag. xx1v. col. 2. lin. 53. chi vi ha xLv1. col. 2. lin. 52. quafivoglia CORREZIONI che vi ha qualfivoriia



#### SECONDA RACCOLTA DE' SANTI VITE

PER CIASCHEDUN GIORNO DELL'ANNO

VVERO

## APPENDICE ALLA RACCOLTA

DELLE VITE DE' SANTI

PUBBLICATA L' ANNO MDCCLXIII.



#### GENNATO

- x. S. Concordio Martire .
- 2. S. Odilone . Nel Martirol, Rom. 1, Genn.
- 3. S. Genovefa Vergine .
- 4. S. Tito .
- 5. S. Pietro Balfamo . Martirol. Rom. 3. Genn.
- 6. S. Roberto Vefcovo . Martirol. Rom. 4. Genn.
- 7. S. Niceta Apoftolo della Dacia.

- 8. S. Severino Apofiolo del Norico.
  9. S. Marciana Vergine e Martire.
  10. S. Marciano, e s. Marcellino Vescovo.
- 11. S. Teodofio Antiocheno . \*

- 12. S. Benedetto Biscopio.
  13. S. Pietro Orseolo.
  14. SS. Martiri del Monte Sina.
  15. S. Islavo d'Alessandria.
  16. S. Marcello Papa e Martire.
- 17. S. Sulpizio, detto il Pio.

- 18. S. Leobardo . 19. S. Canuto Martire .
- 20. S. Mauro Vefcovo .
- 21. SS. Berardo, e Compagni Martiri. Martirol.
- Rom. 16. Genn.
- 22. S. Anastasio Martire. 23. S. Idelfonso Vescovo.
  - 24. S. Baffiano Vefcovo. Martirol. Rom. 19. Genn.
  - 25. SS. Gioventino , e Massimo Martiri .
  - 26. S. Batilde .
  - 27. S. Aldegonda Verg. Martirol. Rom. 30. Genn.
  - 28. B. Margherita Vergine . \*
  - 29. SS. Ciro , e Compagni Martiri . Martirol. Rom.
- 31. Genn. 30. S. Martina Vergine e Martire.
- 31. SS. Martiri della prima persecuzione generale de' Gentili sotto l'Imperator Nerone.



## 1. Gennajo

## Secolo II.

Gli Atti del fuo martirio, henchè non femo originali, fono prò molto antachi, a pregruoli, come offerva di Illiamont nelle Memorie per la Storia Eccifiafica som. 1. Perfecazione fotto Martes Aurelio Imp. 2011, 35 trovinno profio il Surio alquanto alterati, e forq alterazione prefio i Bollegalifi fotto osuffo giorno 1, Genazio,

N questo primo giorno dell' anno con-fagrato alla Circoncisione del nostro Salvatore GESU CRISTO (della quale fi è parlato nella prima Raccolta dello Vite de' Santi pubblicata l' anno 1763. ) fa fanta Chiefa nel Martirologio Romano memoria dell' illustre Martire san Concordio, il quale nella perfecuzione dell'Impera-tor Marc' Aurelio Antonino diede il fangue, e la vita per la Fede, e per amore di Cristo. Era Concordio figliuolo di Gordiano nobile cittadino Romano , il quale non folo professava la Religione crittiana, ma inoltre per la sua fingolare pietà era flato innalizato al grado di Prete della Chiesa Romana, e n'esercitava il ministero nel Titolo detto del Paftore. Egli allevò il suo figlinolo Concordio con fomma cura , e l'iffruì fin da fanciullo nelle verità della Fede, e nelle faute maffime del Vangelo; onde giunto che fu all'età conveniente, lo presentò al Pontefice s. Pio, il quale lo ascriffe al suo Clero, e l' ordino suddiacono della Chiefa Romana. Tutta l'occupazione di quefti due fanti nomini, del padre cioè, e del figliuolo (dicono gli Atti ) altra non era , che di attendere giorno, e noste alla lezione, e meditazione delle divine Scritture, al digiuni, alle orazioni , e al fovvenimento de' poveri , ai quali diffribuivano abbondanti limofine . E ficcome allora fi era eccitata dall'Imperatore Marc' Aurelio una fiera persecuzione contro i professori della cristiana Religione; così esti porgevano umili, e fervorose preghiere al Signore, acciocchè fi degnaffe di confortarli in tanto pericolo, e di affifterli con la sua grazia nell' imminente combattimento .

astemenos però Concordio chiefe licenza al focpara latianto però Concordio chiefe licenza al focpara parafire qualche rempo alla campagna, in
compagnia di un fou sanico, chiemato Eurichio,
il quale vivea ritirato în una fias pofitifione, vicino alla città di Tribula 1. Fece fordiano difficoltà di condefeendere all'illanza di Concordio, dicendogli: Silmen, figiusi mis, effenti nel latogadere ci revuiamo, accisotid paffumo ricevere infreme la cerona dal mentriro. Ma avendo Concordio replicato, che fei il Signore aveva definato
di fingli quelta grazia del mentriro, I avendo
di fingli quelta grazia del mentriro, I avendo

(1) Era Tribula una città dell' Umbria poco diftante da Rieti.

confeguita non folamente in Roma, ma dovenque ei fosse andate, il padre finalmente si contento di lasciarlo partire. Concordio su accolto con melta allegrezza da Entichio; ed affendo la loro amicizia fondata nella virtà, e nel defiderio, che ambedue avevano di piacere a Dio, e di acquiftare i beni eterni del Cielo, fi animavano scambievolmente all'esercizio delle opere buone, e fi occupavano infieme nell'orazione, nel digiuno, e nella lezione de' divini oracoli. Benchè effi monaffero una vita sitirata nella folitudine, tuttavia lo splendore della loro virtà tirò della gente a visitarli, e ad implorare l'ajuto delle loro orazioni, per estère liberati da varj languori, e da diverse infermità; come di fatto invocando Concordio fopra gl'infermi il nome di GESU' CRISTO, ne guari molti; e colla fanità del corpo probabilmente procurò loro anche quella dell'anima, convertendoli alla Fede di Gesu Crifto.

3. Si sparse ben presto da per tutto la fama di tali guarigioni, e conversioni, onde ginnta alle orecchie di Torquato governatore dell' Umbria, che faceva la sua residenza nella città di Spoleto, ordinò, che Concordio fosse arrestato, e condotto alla fua prefenza , ficcome fu prontamente. eseguito. Sedendo Torquato nel suo tribunale interrogo il Santo , come fi chiamaffe: le fen Crifiano, rispose Concordio. Io non ti dimando di questo, diffe Torquato, ma del tuo nome. le ve l' be già dene, rispose Concordio, ie sen Cristiane, e confesso il nome di Crifto . Sagrifica agli Dei immortali , diffe Torquato , e farai noftro amico , anzi ti onorerò come padre, e procurerò, che l'Imperatore ti faccia facerdote de nostri Dei . le non fagrifice ai demenj , rispose Concordio , ma al mio Signer Gesà Crifto , ed eforto voi ancora a fare lo Beffo , per ischivare i tormenti eterni , altrimenti voi arderete nel fuoco fempiterno infieme ce' veftri Dei . Sdegnato il governatore , fece spogliare il s. Martire, e batterlo fieramente; dipoi ordino, che fosse messo nella pubblica prigione, nella quale fu la notte feguente vifitato da Eutichio, e da Antimo 2 vescovo di Spoleto, e da effi confortato a perseverare costantemente nella confessione della Pede . Siccome Antimo era amico del governatore, così ottenne da lui, che gli permettefle di tenere preflo di fe il fanto martire per alcuni giorni ; nel qual tempo Antimo onoro Concordio dell' Ordine facerdotale, e con quetto facro carattere , e colle continue orazioni, che infierne facevano, viepiù lo fortificò a compiere il fagrifizio della fua vita per amore di quel Dio, che ha per noi dato il suo fangue, e la sua vita divina fopra un patibolo di croce

4. Dopo qualche tempo Concordio fu richiamato al fuo tribunale da Torquato, il quale, nel comparirgli avanti, gli diffe: E bene, hai tu delibe-

(1) E s. Antimo ventrato come loro vescovo dalle cettà di Svoleto, e di Terni perche probabilmente governava ambedut queste Chiefe.

liberato della tua falute ? La mia falute, rispose Concordio., è Gesà Crifto, al quale offerifco ogni giorno un fagrifizio di lode . Ma voi infieme co' voftri Dei brucerete per sempre nell' inferno . Irritato il governatore comando, che Concordio fosse sospeso, e tormentato nell'eculeo, nel qual tormento egli con volto ilare andava ripetendo: Gleria a vei , e mie Signer Gesà Crifte . Dipoi il governatore ordinò, che fosse rinchiuso in un'of cura prigione, con catene di ferro al collo, e alle mani, proibendo che non gli si desse cibo di forta alcuna, nè vi si lasciasse entrare veruno, ac-ciocchè morisse di fame. Il Signore però si degnò nella notte seguente d'inviargli un Angelo, il quale lo riempie di consolazione, e lo incoraggio a foffrire il suo vicino martirio. In effetto dopo tre giorni il governatore mandò due soldati alla carcere con una piccola statuetta di Giove, e con ordine, che se Concordio ricusasse di adorare quell'idolo, gli fosse immediatamenre tagliata la tefta. Andarono i foldati alla prigione, e intimarono al s. Martire il comando del governatore. Egli non diede loro altra risposta, se non che ripetè le sopraddette parole: Gloria a voi , o mio Signor Gesà Crifto ; e nel tempo ftelfo sputo in faccia all' idolo : onde uno de' soldati, sguainata la spada, gli recise il capo; e così egli consumò il suo glorioso martirio dopo la... metà del fecondo fecolo fotto l'imperio di Marc' Aurelio, il quale regnò dall'anno 161. fino all' anno 180.

I primitivi Fedeli riponevano, come s. Concordio, tutta la loro gloria nell'essere chiamati Criffiani . Effi preferivano questo augusto nome , e questo titolo glorioso a tutte le dignità più eccelfe, e a tutti i titoli più onorevoli, che si ftimano dal Mondo . E ben con ragione , poichè chi dice Criftiano, dice uno, ch'è figliuolo adottivo di Dio, discepolo e fratello di Gesù Cristo, tempio vivo dello Spirito fanto, ed erede del regno eterno de' Cieli. Quindi è, che avanti ai tiranni, di questo nome essi solamente si gloriavano, e tacendo tutte le altre loro qualità, ancorchè illustri, di questa sola di Cristiano facevano pompa, benchè fapessero, ch'ella li rendeva abominevoli ai Gentili, e gli esponeva a crudeli tormenti, e a una morte violenta, come appunto avvenne a s. Concordio. Prezziamo anche noi questo nome, e preferiamolo a tutti gli altri titoli mondani, che altro non fono in verità, fe non fumo, ombra, e illusione, come offerva fan Giovanni Grifostomo . Ma nel tempo steffo procuriamo con ogni diligenza, come foggiunge lo stesso fanto Dottore, che non sia in noi un puro noine, voto di virtà, e privo de' fanti costumi, che convengono a un vero crifliano . Amiamo Iddio con tutto il cuore , con tutto lo spirito, con tutte le forze, e il nostro profilmo come noi fleffi per amor suo: regoliamo i nostri affetti, e le nostre azioni secondo le massime del Vangelo; e non ci curiamo di estre deris, e vilipesi dal Mondo, e dai falsi crittiani seguaci delle sue massime, a fine di piacere a Dio solo, da cui aspettiamo un eternae instabile ricompensa. Questi sentimenti al degni d'un vero crittiano imprimiamo prosondamente nel nostro cuore in questo principie d'anno; e questi sieno la nostra regola in tutto il corso di esso, anzi in tutta la nostra vita breve, incerta, e momentanea; e in tal maniera afficureremo la nostra erona faltate.

## 2. Gennajo. S. ODILONE. Secolo X. e XI.

S. Pier Damiano Cardinale e Vefcovo d'Ofika ferife la Visa di s. Odilone immediatamente dopo la fica morte, ast iffanta di Upo fueccipiene di s. Odilone nell'Abstrat di Clagal, e l'indiritty delle Chiefe della Francia. E regiona dal Suria e del Bollandili fotto il di primo propositione del Bollandili poli della premotia del Regional del Bollandili poli della memoria nel Martinologio Romano. e del segli del memoria are il Opere del anno Cardinale, e del senora inferita era il Opere del Gano Cardinale.

L Signore Iddio, che aveva destinato s. Odi-lone ad essere un luminare della Chiesa nel fecolo decimo, chiamato dagli Storici fecolo ofcuro e tenebroso, dispose, che fin da piccolo fanciullo si rendeste illustre per un insigne miracolo, che si degnò operare nella persona di lui. Perocchè essendo egli attratto, e impedito intutte le membra, e talmente debole, che non poteva reggersi in piedi, nè camminare, accadde, che la donna che ne aveva la cura, lo portò un giorno alla chiesa dedicata in onore della ss. Vergine, e lo lasciò per un po' di tempo su la foglia della chiefa, finchè ella andafle a fare alcune fue faccende. Il fanciullo Odilone trovandost folo, cominció con le mani, e co'piedi a ftrascinarsi per terra, per arrivare all'altare della ss. Vergine; e appena giunse a toccare il medefimo altare, che in un istante si sciolse il legame delle sue membra, si alzò in piedi, e rimase perfettamente guarito, con grande maraviglia. di tutt'i circostanti. Era Odilone nato nell' anno 962. d'una delle principali famiglie dell' Alvernia nelle Gallie, e fu allevato secondo la fua nobile condizione. Fin da giovanetto fi dedicò al servizio di Dio, facendosi chierico nella chiesa di s. Giuliano martire; dipoi si mise sotto la disciplina di s. Majolo abate di Clugni (di cui si è riportata la vita nella prima Raccolta delle Vite de' Santi agli 11. di Maggio). Fiorivano allora nel Monastero di Clugni la pietà, e le scienze facre; onde fece Odilone nell'una, e nell'altre sì gran profitto , che meritò di effère du s. Majolo rivestito dell'abito monastico, e poco tempo dopo la fua professione eletto per suo Vicario nel governo del monastero.

2. Infermatofi a morte s. Majolo nell'ann. 904., ropose ai monaci per suo successore Odilone, benchè giovane d'anni , come il più capace , e adattato a reggere quel monaftero, e tutta la Congregazione Cluniacense, composta di molti monasterj , di cui l' Abate di Clugni era il superiore generale. Di fatto i Monaci concordemente lo eleffero per loro Abate, e con una tal elezione (dice s. Pier Damiano scrittore della Vita di a, Odilone ) crederono di avere riparata, e. compensata la gran perdita, che avevano satta nella morte di s. Majolo . Nè rimafero punto ingannati dalle loro speranze; perciocchè posto. Odilone sul candelliere risplendè in ogni sorta di virtù. Egli da quel punto si credè sopra ogni al-tro obbligato all'osservanza esatta della regola di s. Benedetto, profeffata dat Monaci Cluniacenfi, e a precedere tutti gli altri col fuo buon esem-pio. Interveniva affiduamente di giorno, e di notte al coro, e cantava con gli altri monaci le divine laudi con una gran divozione, e con mol-to fervore di fpirito. Offeriva ogni giorno il fanto fagrifizio della Meffa con tal compunzione di cuore, che spesso versava abbondanti lagrime fopra quell' Oftia immacolata. Aveva una fpeciale e tenera divozione verso la sa. Vergine, e quando nel coro fi cantava quel verfetto del cantico Te Deum laudamus, che dice: Tu ad liberandum suscepturus bominem non borruifti Virginis uterum ; fi proftrava con tutto il corpo per terra, adorando l'ineffabile miftero dell'Incarnazione, e venerando quel facratiffino utero verginale, in cui piacque al Figliuolo di Dio di prendere carne umana per la nostra falute.

3. Era Odilone aufteriffimo nel mortificare la fua carne con digiuni, con cilizi, con vigilie, e con altre macerazioni: ma altrettanto beniono. e condifcendente nel compatire le debolezze altrui , e nell'ulare della dolcezza verso de suoi monaci, fenza pregiudizio però della difciplina monaftica nelle cofe effenziali . Allorchè fi trattava di gastigare qualcuno, che avesse commesso qualche mancamento, lo faceva con tali vifcere di pietà verso il colpevole, e con tale moderazione, che appariva in lui l'affetto non folo di padre, ma eziandio di una madre amorofa ver-fo de' fuoi figliuoli; del che effendo fiato riprefo, e ammonito, come d'un difetto, egli rifpofe : Che voleva piuttofto rendere conto a Dio di troppa mifericordia , che di ecceffiva feverità . Egli visitava spesso i monasteri soggetti alla sua cura paftorale , ed era vigilantifiimo , e attentiffimo a provvedere a tutt' i bifogni tanto fpirituali , quanto temporali de' fuot religiofi . A tutti faceva vive ed efficaci efortazioni, acciocchè fi avanzaffero fempre più nelle virtù, e nella perfezione conveniente al loro flato; e procurava di rimediare agli abufi, che per l'umana fragilità pur troppo a poco a poco s'intsoducono nelle più fante Comunità, e che fe per tempo non vengono tolti e aboliti, fogliotto poi cagionare grandi rovine , e defolazioni .

4. La fua ardente carità fi estendeva ancora a fovventre i poveri fuori de' fuot monasteri con tal abbondanza, che al dire di s. Pier Damiano, pareva ad alcuni, ch'egli fosse un prodigo diffipatore, piuttofto che un giufto difpensatore dell' entrate monastiche . Ma il Santo , che fapeva , che le limofine fatte per amor di Dio ai poveri tirano le benedizioni del Cielo fopra le Comunità religiose, non faceva verun conto di talà vane querele, e continuò fempre ad effere liberale co' poveri di Gesù Cristo. Tanto più che, come dipoi offervò s. Bernardo , i Fedeli , che hanno lasciato i loro beni ai monasteri, e gli hanno arricchiti di pingui patrimoni, non han-no giammai inteso, che s'impieghino in spese inutili, ne in superflui ornamenti, ma bensì nel modesto, e frugale fostentamento de' monaci, in limofine, ed in altre opere pie. Sopra tutto fpicco in modo particolare la pietà e carità di s. Odilone in occasione di una carestia , che affiisse la provincia dell' Aquitania; poichè non folo votò i granai de fuoi monasteri , e distribuì tutto il danaro che aveva; ma inoltre vendè gli ornamenti delle Chiese; alieno una corona preziosa offerta alla fua chiefa dall'Imperator Furico, e giunse sino a spezzare i vasi facri, secondo l'in-segnamento di s. Ambrogio, e di s. Agostino, a fine di alimentare gli affamati, e di sovvenire gli afflitti, e oppreffi dalle miferie. Mentre ancora durava quelta careftia , viaggiando egli un giorno a cavallo, s' incontrò a paffare per una ftrada , dove giacevano due fanciulli morti dalla... faine ; fi commoffero ad una tal vifta le pietofe viscere di Odilone ; scese subito da cavallo ; si cavo la fua tonaca, per ricoprire la loro nudità; e fece dare a quei cadaveri la criftiana fepoltura, alla quale ei volle affiftere in persona . Finalmente compaffionando il Santo lo stato dell' anime de' Fedeli defunti, che foffrono le pene del Purgatorio, fi prendeva una fingolare premura di fuffragarle co' digiuni , colle limofine , e co' fagrifizj , ch' offeriva egli stesso ogni giorno , e che faceva a tal effetto offerire da'fuoi monaci . Ed egli fu, che introduffe in tutte le chiefe dipendenti da'fuoi monafterj la pia pratica di fare nel fecondo giorno di Novembre una generale commemorazione ed un fuffragio univerfale per tutt' i Fedeli defunti; il qual rito fu dipoi con autorità della Chiefa Romana adottato da tutte le-

Chiefe del Mondo cattolico . 5. Si degnò il Signore d'illustrare la fantità di Odilone col dono de' miracoli , de' quall not ci contenteremo di riportarne folamente alcuni di quei, che ne riferisce s. Pier Damiano nella sua Vita . Si trovava un giorno il fanto Abate in una villa del fuo monastero, quando gli fu prefentato un fanciullo di bell'aspetto, ch' era nato cieco. Si fentì il Santo muovere a pietà di lui, e a...

porgere le sue preghiere al Signore, acciocchè lo liberasse dalla cecità. Fece pertanto dentro di se una fervorosa orazione a Dio; indi impose le sue mani fopra il capo del fanciullo, imprimendogli fulla fronte il fegno della fanta croce; e immantinente il fanciullo cieco ricuperò la vista, con estrema maraviglia di tutti quelli ch' erano prefenti . E questo , dice s. Pier Damiano , fu il primo miracolo, che opero il Signore per mezzo di Odilone, Tornando il Santo da Roma, dove era ftato a visitare i sagri limitari degli Apostoli, nel passare per la città di Torino, un cert'uonio, che pativa da qualche tempo un'ardente febbre, mosso dalla fama della santità di Odilone, richiese di nascoso dell'acqua, in cui egli si era lavate le mani, e bevutala, rimase immediatamente guarito, e libero affatto dalla febbre. Lo ftesso avvenne a un foldato, il quale per una. certa infermità era divenuto mutolo; poichè avendo egli pure ottenuto da quei, che servivano il fanto Abate, dell' acqua, con cui s' era lavate le mani, per mezzo di esta ricupero l'uso della lingua. Uno de'fuoi monaci giovanetto di età, chiamato Rodolfo, era malamente infestato dalle scrosole, le quali gli avevano già quasi tolto affatto l'uso della loquela, e minacciavano ancora di privarlo dell'udito. Ebbe il Santo compaffione di lui, e dopo aver pregato Iddio in suo favore, gli toccò il luogo del male, fa-cendovi sopra il segno di croce; e il male cominciò a dare addietro, e in pochi giorni (van) anteramente. Nella stessa maniera, cioè col tocco delle fue mani, e col fegno di croce guarl un chierico della Chiesa Turonese, il quale aveva un tumore in un braccio di qualità si pestilenziale, che gli cagionava acuti dolori, e gli minacciava la morte. Offerva però s. Pier Damiano . che il fant' Abate, allorchè operava questi, e altri prodigj, foleva attribuirli alla fede di coloro, che erano guariti, e non a se medesimo, poiche temeva la flima degli uomini ( dic'egli) affai più , che i veleni de' ferpenti .

6. Era già il fant' Abate giunto all' età di ottanta due anni, affai infievolito dalle fue penitenze, e dalle fatiche sofferte nel governo generale de' monafteri della Congregazione Cluniacense, quando fu affalito da una languidezza di forze, cagionata da una lenta infermità, che gli durò per lo spazio di cinque anni, e nell'ultimo anno di sua vita eli si rendè assai più molesta. Egli la fopporto con mirabile pazienza, nè volle tralasciare, per quanto poteva, i suoi digiuni, e le altre sue penitenze; anzi volle prima di morire visitare nuovamente i suoi monasteri, per dare a' suoi monaci gli ultimi ricordi, convenienti al loro profitto spirituale; finche nell'atto, che faceva questa visita, rimase abbattuto dal male, e nel monaftero Silviniaco, dopo ricevuti con snolta divozione i sagramenti della Chiesa, rendè lo spirito a Dio in età di 87, anni, circa la mezza notte dell' ultimo giorno dell'anno 1048, a vendo lassiate dopo di se alcune opere sacre, nelle quali rispiende la pietà, e lo spirito del Siguore, dal quale egli era animato; e dopo la sua morte su il suo sepolero illustrato con molti miracoli, come attesta s. Pier Damiano scrittore contemporaneo della sua Vita.

Conclude s. Pier Damiano il racconto della Vita di s. Odilone, con dire, ch'ella è una tavola d'oro, fregiata di gemme preziose, che sono le sue virtà, in cui ognuno si può specchiare, per imitarle. Risplende sopra tutto in essa la sua carità tanto verso i vivi, quanto verso i defunti. E questa carità, ch' è la regina, e l'anima di tutte le altre virtù, noi dobbiamo procurare d'imitare, sì nel sovvenire i nostri fratelli bisognosi con limofine copiose, e sì nell'ajutare i defunti co' nostri suffragj . Egli , come s'è veduto , non ebbc veruna difficoltà di spogliare le stesse chiese de' loro ornamenti, e de fagri vafi, per soccorrere i poveri, che sono i tempi vivi di Dio, e i fra-telli di Gesti Cristo. Quindi impariamo ancor noi a preferire le necessità de'nostri prossimi alle altre opere pie, a cui ci portasse la nostra divozione. Perocchè il Signore si protesta nel Vangelo 1, che ama più la misericordia, che il sagrifizio: Misericordiam volo , & non facrificium ; e nell' cftremo giorno del giudizio ci fa sapere, che dimanderà stretto conto sopra ogni altra cosa, se avremo dato da mangiare agli affamati, se avremo rivestiti gl' ignudi, se avremo consolati gli afflitti, e praticate le altre opere di misericordia, per darcene in ricompensa il regno de'Cieli2. Così pure siamo diligenti in suffragare le anime del Purgatorio, alle quali giovano mirabilinente non folo i sagrifizi della Chiesa, ma ancora le l'imosine offerte a Dio in loro suffragio . Anzi allorchè si tratti di sovvenire qualche urgente, e grave necesfità del proffimo, farà più de' fagrifizi grata, e accetta a Dio la limofina, come opera da effo comandata, colla quale si giova ai vivi, e anche si reca sollievo e suffragio ai defunti.

#### 3. Gennajo s. Genovera Vergine. Secolo V.

La fua Vita fu feritta con femplicità e finterità da un autore contemporanto, di cui non fi fi al nome, diciotto anni dopo la fua morte. Si riporra dal Surio, e nella fua purità originale dai Bollandift. Si veda il Tiltemont Memor. Eccl. tom. 16.

Anta Genovefa fu una delle più illuftri vergini, che fiorifiero nel quinto fecolo, per li doni ftraordinari, e per li miracoli stupendi, di cui il Signore fi degnò d'onorarla. Nacque Genovefa neil' anno 422. in Nanterre, luogo distante da Parigl circa sei miglia, e suo padre si chiamò Severo, e la madre Geronzia. A qual grado fublime di fautità dovesse ella giungere, apparve chiaramente, allorchè paffando s. Germano celebre Vescovo di Offerre per quel luogo ( come si disse nella sua Vita , rapportata a' 30. di Luglio nella prima Raccolta delle Vite de' Santi , ) ed effendogli andata incontro una gran folla di popolo. per ricevere la fua benedizione, egli fisò gli occhi sopra Genovesa, sancinlla allora di sette anni, la quale vi era parimente venuta in compagnia de' fuoi genisori ; e illustraso da un sume divino prediffe le grazie firaordinarie, delle quali il Si-onore l'avrebbe arricchita. Perocchè, fatti acco-.: are a se i genitori di lei : Vei fete felici ( diffe loro ) d' avere una figliuela di tanto merito . Ella farà grande avanti il Signore , e farà un oggetto di ammirazione per molti , che profitteranno della fue virtu, e la imiteranne . Di poi indrizzandofi alla stessa beata fanciulla, e abbracciandola seneramente: Mia figlia (le diffe ) volete voi effere spofa di Gesù Crifto, e consacrare a lui la voltra verginità? Sì, rispose ella, che io le voglio; e desidero sommamente, di dedicarmi tutta a Gesà Criflo , o di offere fua Spofa ; pregate il Signore che mi faccia la grazia di compiere quello mio defiderio . Fatevi coraggio , e flate pur di buon animo, (replico s. Germano, abbracciandola novamente ) che il Signore vi farà la grazia di ofeguire il defiderio , ch' egli fleffo vi ba inspirato . Mettete in lui la voltra confidenza, che vi darà la forza, e la virtà neceffaria a tal eff. tto . Indi la conduffe feco alla chiela, e le tenne la mano fopra la teffa, finchè egli fece la sua orazione . La mattina seguente prima di partire, volle rivedere Genove-fa, e ricordandole la promessa fattagli il giorno avanti, di voler essere sposa di Gesù Cristo, le diede in pegno di questo sagro sposalizio una medaglia, nella quale era scolpita la croce, acciocche la portasse sempre appesa al collo, e nel sempo stesso le diste : Abborrite , o figlia , le collane di perlo , e di gioje , e ogni altro abbigliamento mondano, e tenete conto folamento degli ornamenti dell' anima . Non vi curate delle vanità del fecelo, fo volete effere arricchita de' doni celefti, e de lla beata immertalità; e raccomandandoù alle

fie orazioni, la licenzió.

2. Da quel tempo in pol Genovefa confiderò fe fielli, conte fosfa confagrat al Signore, e benché ditenera est, meno una vita più angelica, che ditenera est, meno una vita più angelica, che deva il avoro, e alle faccande domefiliche. Accadés intanto, che la madre andando alla chiefa inun giorno di felta, ordino alla figlicola dirimanere in cafa. Ma ella con grande idanta, e con lagimes finite prepare in mudec, che la madre propie in mudec, che la madre propie finite propie in mudec, che la fidi Giriò Grifò, e a me cavatires di sadare forfo della cafa del mis forfo ciento. La madre propie de alla cafa del mis forfo ciento.

un moto di collera, e d'impazienza le diede une fchlaffo; e immantinente ne su dal Signore punita, divenendo cieca. Ella duro in questo flato di cecisè circa venti mesi, finchè inspirata da Dio, disse alla figliuola di cavare un vaso d'acqua dal pozzo , e di fare fopra di effo il fegno della croce , perando di ricuperare la vitta per li meriti della figliuola. Nè andarono fallite le fue speranze ; perocchè appena fi fu lavati gli occhi con quell'acqua , che restò libera dalla cecità , ricuperando perfessamente la vifta . Giunta, che fu Genovefa all' età di quindici anni, ricevè folennemente infieme con altre due donzelle il velo della verginità dal vescovo di Parigi , il quale in tal occasione uso della diffinzione verso di lei, preferendola all' altre due, benchè ella fosse più giovane di età. Tornarono però tutte tre alle case loro, secondo l'uso di quei tempi, in cui le vergini , benchè confegrate con riso solenne della Chiefa, dimoravano ritirate nelle proprie cafe, e in esse servivano a Dio in ispirito, e verità, e lontane da ogni commercio col Mondo, se non quanto esigeva la nec effità, e l'efercizio delle opere di carità.

3. L'autore consemporaneo, e fincero della Vita di s. Genovesa ci sa sapere, ch' ella dopo ricevuso il velo di vergine, comincio a condurre una visa molto austera. Ella non mangiava se non. pane di orzo, e un poco di fave cotte, e non beveva se non acqua , e questo scarso cibo , e questa bevanda non prendeva se non nella Domenica, e nel Giovedì , offervando negli altri giorni una 10tale e persetta aftinenza; e un tale metodo di vivere offervo fino all' età di cinquant' anni; dopo i quali ad infinuazione di alcuni vefcovi, ai quali ena professava un gran rispetto, ed ubbidienza, fi contento di aggiungere del latte, e alcuni pefciolini, ma sempre si attenne dalla carne, e dal vino, e da ogni altro liquore. La fua orazione era quafi continua , e allorchè orava , spesso alzava gliocchi al Gielo, come se vedesse Gesà Cristo alla deftra del Padre, e spargeva abbondanii lagrime. Paffava una gran parte della noste in vigilie, orazioni, e meditazioni, e nella notte del Sabato non dormiva punto, preparandosi colla vigilia a celebrare con fingolar divozione la feguente festa della Domenica . Dal giorno dell' Epifania fino alla folennità della Pasqua fi rinchiudeva nella fua camera, e passava tusto questo tempo nella folizudine , nel filenzio , nell' orazione , nella contemplazione delle cofe celefti, e nell'efercizio

della fia aufera ponitenza, e mortificazione.

4. Dopo la morte del fiosi giamotri o Genovefi,
da Nanterre ando ad abitare nella vicina città di
Parigi. (L'autore della fiau Visina città di
Parigi. (L'autore della fiau Visina non feprime in
qual anno ciò figuille.) lui fa ricevura in cafà di
una danna, che l'aveva tenuna la battefimo, e vi
continuò lo fiello inenore di vita; fe non che il 31gorre, per purificare femipre pila fiau fiau frave
renderla vera fiau fipofa, ciò fimile a fe nel patire,
e nel portrate la croce, la vicito con una falidiola.

e moleftiffina infermità di convultioni di nervi universale in tutto il corpo, che le cagionava acerbi dolori, e che la rende paralitica. Venne una volta fra le altre affalita si feramente dal male , che fette tre giorni come morta, fenza moto, e fenza favella . In questo tempo fu il suo spirito rapito in eftafi, ed elevata l' anima fua a vadere cofe mirabili, e specialmente quei beni eterni, e quelle incomprensibili ricompense, che il Signore ha preparate ai fuoi eletti, che lo amano, e lo fervono fedelmente . Rinvenuta che fu la fanta Vergine nel sno primiero stato, raccontò ad alcune persone confidenti ciò, che l'ara flato moftrato delle cose dell'altra vita; e da quel tempo in poi il Signore la favori del dono di conosceta gli occulti fegreti del cuore, e di predire le cose avvenire. Ma di questi dont ella non ne faceva ufo, se non quando così efigeva il bene de'fuoi proffiini, e tornava in beneficio della falute delle anime altrui , per la quale alla aveva una fomma premura; onde per mezzo suo molti ficonvertirono , lasciando il peccato, di cui vivevano schiavi, e altri fecero maggior progresso nella pietà , e divozione . Ricuperò ancora prodigiofamente la fanità del corpo, e rimase libera dal male di paralifia. Ma in cambio del male corporale Iddio permile, che la Santa fosse foggetta a varie persecuzioni, e ad esfere maltrattata, e che foffe lacerata la fua fama, e ripotazione con falfe, ed ignominiofe imputazioni , fino a correr pericolo d' effer fatta morire . come una fattucchiera, e maliarda.

5. La fanta e innocente Vergine foffri con mirabil pazienza tutte quelle perfecuzioni, e atroci calunnie, che fi spargevano cootro di lei, e non cessava di piangere in segreto avanti a Dio, e di porgergli fervorose preghiere par li suoi persecutori, e calonniatori . Mentre più bollivano queste persecutioni contro la Santa, ripasso per Parigi nell' anno 447, s. Germano vescovo di Offerre , di cui si fece di sopra menziona. Questa sua vennta giovò molto a calmare per allora il rumore del popolo, e le turbolenze eccitate contro la Santa Perocchè avendo tutta la città di Parigi accolto il s. Prelato con granda venerazione, attefo il concetto , che tutti avevano della fua infigna fantità, egli dimando subito di Genovesa, commendo pubblicamente la sua bontà, e volle andare in persona a vifitarla alla fua abitazione, con grandi dimo-Arazioni di flima verso di lei, e con raccomandarfi alle fue orazioni. Ma pure chi il crederebbe , fa non fi fapeffe, quanto fia grande l'incoftanza, e la volubilità del volgo ignorante? Non passo molto tempo, che fi fuscitò contro la Santa ona mova, e più grave persecuzione, della quale ecco quale fu l'occatione. Nell' anno 451. Attila ra degli Unni, chiamato per la foa fierezza il flagelle di Die, entro nelle Gallie con una formidabile armata, portando da per tutto firagi, rovine , e desolazioni . Gli abitanti della città di Parigi , conoicendoli troppo deboli , per refiltere a un sì potanta nemico, rifolvarono di abbandonare la città, e di rifugiarsi colle loro famiglie, e softanze in altre città più forti . Ma s. Genovefa difapprovò questa loro risoluzione; e qual altra Giuditta gli efortò a placare il Signore con digiuni, orazioni, e penitente, e gli afficurò da parte di Dio, che se non fossero suggiti, non avrebbero sofferto alcun danno , dova che farabbero esposti a certo pericolo di divenir preda del re barbaro, fe fi ritiravano in altra città. E per darne ella ftefia l' esempio, radunò on buon numero di donne . e infieme con effe andò alla chiefa: dove con ferventi e lunghe orazioni, replicate più giorni, e accompagnate da digiuni e penitenze, implorarono il divino ajuto, e la liberazione del minacciato gaftigo .

6. Quette diligenze, e follecitodini di s. Genovefa, cha non procedevano fe non dalla fua carità verso I suoi concittadini, furono prese in mala parte dal popolo, ed alla fu spacciata per una vi-sionaria, e per una falsa profetesta. Crescendo il tumulto, e il furore del popolo contro di lei, già fi trattava di lapidarla, o pure di gettarla nel fiome, quando per disposizione di Dio so pravvenne l' Arcidiacono della Chiefa d' Offerre, inviato da a. Germano, il quale a nome del s. Vescovo peroro efficacamente in favore di Genovefa : rilevò il suo merito, e la sua virtà, per mezao di cui dovevano sperare di ottenere da Dio la grazia, ch' ella aveva predetta, e promessa; e mostrò loro l'eulogie, cioè i presenti, o ravali, che s. Germano inviava alla Santa, in testimonianza della fiima , che faceva di lei , e della confidenza, che aveva nelle sue orazioni . Così cessò il tumulto . fi calmarono gli fpiriti , e finalmente alle infinuazioni dell' Arcidiacono, o piuttofto di s, Germano, deliberarono di reftare nella città, e di appigliarfi al configlio della s. Vergine, cioè di placare Iddio colle orazioni, e colle penitenze. Com'ella aveva predetto, così avvenne, Attila non reco alcun danno a Parigi, e nemmeno fi avvicino a quella parte: al contrario le città, dove avevano ue cittadini pensato di rifugiarsi, quantonque forti , e ben presidiate , surooo prese , e saccheggiata. Quafti avvanimenti fervirono per rendere ognano perfuafo della fantità di Genovefa, e de' doni foprannaturali, de' quall il Signore l'avea arricchita: onde d'indi in poi fu riguardata con fingolar rifpetto , e riverenza , come una degna fpofa di Gesà Crifto .

6. Eunto più divenne celebre il nome di Genovrán, quanto che il Signora fi compiaçue di operate per metro fuo inammenbili mirazoli. Troppo longa coda farebba il qui rificritti ; ci badi di faptre ; che chianque a lai ricorrera riceveva la grazia richielta. Ella guara moltifimi infermi, mondo de' tebbroù ; illumino de' ciechi, liberò degli offife, refitta le forze a de' paralitici, rificitio un fanciullo morto ; ch' era caduto, e s'era anorqui oi un pozzo, e fece al-

tre cole maravigliole, per le quali il Signore. retto glorificato in quetta fina ferva . Per mezzo fuo ancora, e per le fue orazioni fi convertirono molti peccatori, e si pacificarono molti, che avevano delle discordie, e delle inimicizie. Avvenne una volta, che avendo ella inutilmente pregato un nomo nobile a perdonare un' offesa ricevuta da un fuo familiare, nel licenziarfi da lui, gli diffe : Voi disprezzate le mie pregbiere, ma non le disprezzerà il mio Signor Gesà Crifto , cb' è pieno di bontà, e di clemenza, e fempre difpolio a perdonare . Ed in fatti nel tornare a cala, fu quel Signore affalito da una acerbiffima febbre, che lo fece rientrare in fe ftello, e deteftare la fua oftinazione, onde la mattina feguente ando fubito a gettarfi a' piedi della Santa chiedendole umilmente perdono ; ed avendo la Santa fatto fopra di lui il fegno della fanta croce , immediatamente rimale guarito . Childerico re de' Franchi, quantunque pagano, portava un gran rifpetto a questa santa Vergine , ne sapeva a lei negare grazia alcuna . Accadde , che il Re condanno alla morte alcune persone, e temendo egli, che Genovefa fi prefentaffe a lni , per dimandarglieue il perdono, fi allontanò dalla città, e diede ordine, che fi chiudeffero le porte, ne fi lafciaffe ufcire alcuno. Ma Genovefa, mosta dalla sua carità verso quei condannati , se ne va alla porta della città, la quale da se medesima si apri con istupore de'foldati , che vi stavano di guardia; fi portà a trovare il Re, ove faceva la fua dimora, e ottiene la grazia bramata. La fteffa venerazione verfo di lei ebbe ancora il gran Clodoveo fuccessore di Childerico, specialmente dopo la sua conversione alla Fede di Gasà Cristo; e a fua istanza principalmente fece fabbricare un magnifico tempio in onore de' fanti Apostoli Pietro e Paolo, il quale dipoi s' intitolò di s. Genovefa, perchè ella fu in eflo feppellita, e ritiene tuttavia questo medesimo nome . Ella mori piena di anni, e di meriti circa l'anno 513. in età di \$9. anni, e il fuo sepolero è ftato in tutti i fecoli noa forgente di grazie, e di benedizioni per tutti quelli, che sono ricorsi alla fua intercessione : onde la Santa fino a' nostri giorni è venerata come la principale avvocata, e protettrice della gran città di Parigi .

Questa fanta Vergine fin stall infancia fu da Dio prefecta sa defire fus farva, e fopós fedele; fu arricchira di doni throndinari dalla fia benefencia; e follevata ai un alto grado di fantiri, piro, e de egli fiallo adoprò per fantificaria? Fisrono, come ri veduto, una totale mortificarione di fieldo adoprò per fantificaria? Fisrono, come ri veduto, una totale mortificarione di fieldo adoprò per fantificaria? Fisne continua: furrono le infermità, colle quali damitable, una fingolare ritratezta; e un' orazione continua: furrono le infermità, colle quali damaili trattamanti, ch' ella devette lango tempo foffiro da quei meddimi, si quali procurva di for del bene. Dopo quefe un'initiazioni di ogni

forta piacque al Signore d'illuftrarla, anche in quefta visa, col dono de' miracoli e di profezia, e di rendere celebratiffimo il suo nome, non solo nell' Occidente, ma eziandio oell' Oriente, dove il gran a. Simeooe Stilita allor vivente ne aveva tal concetto , che mandava a raccomandarfi alle fue orazioni . Impariamo adunque, quali fieno le vie, per cui il Signore conduce i fuoi eletti alla perfezione, e alla gloria celefte. Chiunque, dice s. Agostino, vnol essere cristiano dabbene, e ginngere al Cielo, bisogna che si mortifichi, e fi prepari ai travagli, alle umiliazioni, e alle persecuzioni, secondo quella misura, che a Dio piace d'inviare a ciascuno; e farebbe un inganno il pretendere di andarne esente, perchè si procura di esfere cristiano dabbene. Anzi, soggiunge il incdefimo fant' Agostino , perchè fei , o brami di effere buon criftiano, preparati a patire più degli altri, attefo che dei effer fimile al tuo capo Gesù Crifto Figliuol di Dio, il quale folo tra gli nomini fu fenza peccato, ma non fenza flagello: Solus fine peccato, fed non fine flagello. Ma non per questo, conclude il fanto Dottore, ti dei atterrire, e spaventare, poiche Iddio ti fosterrà, e proteggerà colla fua grazia, & faciet cum tentarione preventum, come dice l'Apostolo 1, cioà farà sì, che il tutto ridondi in tuo vantaggio, e in benefizio dell'anima tua, come appunto avvenne a s. Genovefa . Quanto poi ai doni gratuiti di profezia, di far miracoli, e fimili, questi ficcome sono ordinati all'utilità degli altri, come infegna l'Apostolo 2, non si debbono nè defiderare, nà dimandare, perchè fenza un granfondo d'umiltà, qual era quello di s. Genovefa, fi corre pericolo di levarfi in superbia, e di cadere in qualche precipizio.

> 4. Gennajo. 6 A N T I T O. Secolo I.

Il Tillemont nel tomo a, delle Memorie per la Storia Eceleffostica ha raccolto colla folita fua efatta diligenza quello, che fi trova nelle devine Strittare, e negli antichi Padri intorno a s. Tito.

S ha Tino difespolo del grande Apofilo la Pao-Do, e fuo feelee compagon colla predicazione del Vangelo, fu Gentile di nafeira, e fi crede che fofic convertico alla Fede di Gene Cirilo per opera del medefimo a. Apofilo e, il quale percio lo channa fuo figuino di lettor. Egil dopo ver ricevura quefa grazia fingolire dal Signore, fi dide alla fequela del a. Apofilo a, a fine di vispio cimmino della perficione evangelica, e lo configuenza fia nache parrecipe delle tante perfeczioni, e tribolazioni, alle quali fu foggetto fan Paolo in ogni tuogo, dovunque fi portrav per cercizio del fino ministero apofilolico, come fi è detto mella fasti vita zi po. di Giogo nedia prima Raccolta delle Vite de' Santi . Nell' anno 51. effendo s. Paolo andato a Gerusalemine in occasione del primo Concilio della Chiesa, che vi tennero gli Apottoli fopra alcune controverse di Religione, egli condutte feco anche Tito suo discepolo; e allora su che i Giudei di Gerusalemme , che avevano abbracciata la Fede di Gesù Critto, spinti da un salso zelo per la legge Mofaica , pretefero di obbligare Tito , come nato da genitori gentili , a farfi circoncidere . Ma vi s' opposero vigorosamente ambedue, cioè tanto s. Paolo, che s. Tito, e refilterono in faccia a quegli zelanti dottori della Legge, e difesero virilmente la libertà cristiana dal giogo gravistimo della circoncisione, e dell'altre cerimonie giudaiche, le quali non essendo se non una figura di cio, che Gesù Crifto ha operato e flabilito nella sua Chie-

fa , erano già state da esso interamente abolite. 2. Trovandofi s. Paolo nell' anno 36. in Efefo, inviò Tito a Corinto, per pacificare le divisioni che s' erano rifvegliate tra i Fedeli di quella nascente Chiesa, e per rimediare ai disordini, che vi avevano cagionati alcuni cristiani scandalosi, e specialmente un impudico incestuoso . Riusch a s. Tito colla fua prudenza, e coll'autorità datagli dall' Apottolo di acquietare le discordie, d'indurre a falutar penitenza l'incettuofo, e di togliere gli altri mali, che infettavano la Chiefa di Corinto; e si rendè per la sus saggia condotta molto grato, ed accetto a tutti que' Fedeli . L'Apostolo su informato di tutto questo dallo stesso s. Tito, che ando a raggiungerlo nella Macedonia , dove si era portato ad annunziar l' Evangelio; ma non paíso molto tempo, che crede opportuno d'inviarlo di bel nuovo a Corinto per confermare quei Fedeli ne' buoni loro fentimenti, e per confolarli non meno colla viva voce di luiquanto con una eccellente lettera, che egli medefimo scriffe loro, nella quale sa speciale elogio del suo caro discepolo , colle seguenti parole : lo rendo grazie a Dio , che fi è degnato mettere nel cuore di Tito la flessa sollecitudene , che io bo per li vostri vantaggi ; perocebè non tanto per le mie pregbiere , quanto di proprio movimento , e per L' affezione , che vi porta , egli è partito per venire a vifitaroi .

3 Ne la Crittura, ne la Storia Ecclesiafica ci da notita della eltre zationi di r. Tito per lo fisazio di più anni, ne' quali tertamente avrà faticato nella praclicarione del Vangelo, e nel cooperare in compagnia dell' Apollolo alla conversionato del compagnia dell' Apollolo alla conversionato del vangelo del consumente dipoli Candia, dove a Paolo fi era portato a predicare Fevangelo, e a pinatarvi il primo la Fede di Genà Crifico. Ma dovendo fan Paolo partice di la per accorrere a librogii delle direccionato dell' Oriente, vi lafciò il liuo dilegolo Tito, di gilo ordinato Veferona, esciocchè compifie l' opera de fe incominetta, a codicaffe del Voriente, vi altrico il tito di quell' Sor. Rec. 2 abbreti in tutte in Città di quell' Sor. Rec. 2 abbreti in tutte in Città di quell' Sor. Rec. 2 abbreti in tutte in Città di quell' Sor. Rec. 2

Isola, com' era il costume degli Apostoli, di ordinare cioè de fagri ministri in quei luoghi , dove avevano predicato l' Evangelio, scelti traque' Fedeli, che avevano abbracciata la Fede di Grifto . Quali fatiche , e quanti ftenti dovesse sostenere s. Tito nel suo apostolico ministero nell' Ifola di Candia, si può sacilmente argomentare, rifletteado, che gli abitanti di quell'Ifola non folamente erano sepolti nelle tenebre dell'idolatria, e dominati da que vizi, ch' erano comuni agli altri popoli idolatri, ma inoltre fecondo la testimonianza infallibile di s. Paolo nell' Epiftola a Tito, di cui parleremo in appresio, eglino erano di un naturale peggiore degli al-tri, cioè mendaci, pigri, e di costumi brutali. Mentre s. Tito attendeva con instancabile zelo all'opera del Signore, e alla conversione degl'infedeli, e allo stabilimento delle Chiefe di Candia, ricevè una lettera del fuo fanto Maeftro, la quale contiene eccellenti documenti sì intorno alla fua condotta particolare, sì auche rispetto alle qualità, di cui debbouo esfere adorni i fagri mistiftri della Chiefa, e sì finalmente circa i doverì di ciascheduno stato di persone. Ma nel tempo stesso avendo l'Apostolo bisogno dell'opera di s. Tito per l'edificazione delle Chiefe di Oriente, gli ordino di andarlo a trovare a Nicopoli, dove aveva rifoluto di paffare l'inverno, com' egli avrà senza dubbio prontamente eseguito. Apparisce ancora dalla seconda lettera di s. Paolo 2 Timoteo, che nell' anno 65., o 66. Tito fi trovava in Dalmazia, dove il s. Apostolo probabilmente l'aveva inviato a predicarvi l'Evangelio, e a propagare in quelle parti la Fede di Gest Crido.

4- Dopo il martirio di a Paolo, Tito fe ne ritorioni Candia, e risi a giuli degli Apolibi, e couse soune apolibilico, governo finche vido le chiete di quell'ilola, e vi preficiono l' operationo de l'operationo de la companio della companio del

Le litturioni , the l'Apoftolo s. Paolo, anail o felido divino Spirito per bocca di s. Paolo,
diede s. Tito nella fopraddetta lettera, meritano di effere in parte qui rieirrie, per noitra
edificazione. Vuole adouque l'Apofiloto, che i
flori eletti a governante la naime, finon irreptenfibri i, come conviene ai difipentaroi de' divini
milier; che non feno no altierir, ni riazcodi, ni
dediti al vino, alle vendette, o all' interedit; che
finon inchinavoli alle opere della milierito de, a
finoni inchinavoli alle opere della milierito de,
finono benitiviti nelle verità della Fede, cannanti della buona dottria a, per effere in intaro di
della buona dottria a, per effere in intaro di

ammaeftrare gli altri nella fana dottrina, e di riprendere, e convincere coloro, che ad esta si oppongono, e contradicono. In oltre vuole il fanto Apostolo, che a' infegni agli uomini d' età matura, ad effere fobri, pudichi, prudenti, caritatevoli, pazienti, e di una fede pura. Che s'ammaestrino le donne attempate a far comparire nel loro veftire, e portamento efteriore una fauta modeftia ; a fuggire le calunnie, le maldicenze, e le intemperanze : e che esse insegnino alle giovani d' amare i loro mariti, e i loro figliuoli, e d' effere fobrie, cafte, applicate alle faccende della cafa, umili, e foggette ai loro mariti. Prescrive ancora ai fervi la maniera di portarfi co loro padroni, per piacere a Dio, e meritare la visa eterna, cioe ch' effi fieno fottomeffi, e ubbidienti zi loro padroni, che ad essi non contradicano, nè li fraudino in cofa alcuna, e che offervino verfo di loro una fincera fedeltà in tutte le cofe . Finalmente il s. Apostolo ordina a Tito d' avvertire tutti i Fedeli, ad effere sommeffi e ubbidienti ai Principi, e Magistrati, e pronti all'esercizio dell' opere bnone, modefti, mansueti verso di tutti, e loutani da litigi, e dalle mormorazioni, e maldicenze. Queste in fostanza sono le istruzioni, che il Signore per mezzo di a. Paolo ha date non folo a quei primitivi Fedeli, ma ai Fedeli e Crittiani di tutt' i secoli, intorno alle obbligazioni di ciascheduno stato . Queste istruzioni adunque procuriamo d' imprimere nell' animo nostro, e di metterle in pratica, fe vogliamo effere veri feguaci di Gesù Crifto, e confeguire il regno eterno de' Cieli, ch' egli ha promeilo a coloro folamente, che offervano i fuoi fanti comandamenti .

#### 5. Gennajo. S.Pietro Balsamo Martire. Secolo 1V.

Gli Atti originali, e autentici del fuo Martirio furono tradotti dal greco in latino nel nono ficolo da Anafolio Bibliotecario. Sono riferiti dal Ruinari nella Racestia degli Atti fineeri de Martiri alla pag. 411. dell' Editiona di Ferona, dal Surio futto il di 1. Gennajo, e da altri .

SAN Pietro Balámo, che alcuni credono effere De lindio che Fierro Abelamo, di cui parti Luddio nal libro del martin della Piatellina, nate didio and libro del martin della Piatellina, nate didiada, e fid di Nio giattici chiamto Balfamo, Durante la perfecusione degl' Imperatori Diociano, e Maliniamo, che che principio nell'anno 2012, e fic continuata nell'Oriente da Galettiano, e Maliniamo, che che pirregiono della dicie più anni, più il il. Martiria retratto per ordine del Presidente Severo (non fi fa l'amo presidente più per di la continuata del più anni partico della renate per di interpreta del presidente della fina prefinara, fini interrogiono della renate al fini per della del

rispose Pietro , no imposero il nome di Balfamo , ma il nome fpirituale, ch' io ricevei nel battefimo, è di Pietro . Qual è la tua condizione ? diffe Severo . Pietro rifpose : le fon Creitiane . E qual è il tuo impiego? Soggiunie Severo . E qual migliot impiego, replico Pietro, fi può avere di quello di Cristiano? Non o' è al islando offizio più nobile di quetto. Il Prefidente diffe : Hai tu i genitori? Pietro rispose : No, io non gli bo . Tu mentisci . replico Severo: mi è frato desto, che tu gli hai ancora . Eil s. Martire foggiunfe : Well' Evangelio mi è comandato di non riconoferre alcuno, e di rinungiare a tutto , allorche fi tratta di confeffare il nome di Gesù Cristo . Da queste parole del s. Martire fi può argomentare, che i fuoi genitori fosiero idolatri, e però effendo effi contrari alla professione, ch' egli faceva di Crittiano, e alla tettimonianza, che rendeva alla Fede di Critto, fi protesto di non riconoscerli, come ha ordinato Gesù Cristo a' suoi seguaci, quando i genitori possono recare oftacolo alla pietà, e diftornare i figliuoli dal fuo fervizio.

2. Il Presidente disse : Sai tu quel che comandano gl' Imperatori ? Fietro rispose : lo so quel che comanda Iddio, ch' è il vero e perpetuo Re, e Monarca dell' Universo . Gl' Imperatori comandano, foggiunfe Severo, che tutti i Crittiani o fagrifichino agli Dei, o fi facciano morire tra i fupplizj . E il Re eterno, replico Pietro, comanda, che chi facrifichera ai demoni , e non al folo Dio , fia per fempre ellerminato . Giudicate voi , a chi fi debba piuteofto ubbidire , e qual cofa fia miglio-Te , o patire per un poco i tormenti per parte vofira, o effere in eterno punito da Dio . Credi a me , diffe Severo, ubbidifci a' Principi, e fagrifica : lo non fagrifico , rispose Pietro , a Dei di legno , e di pietra , quali ficte voi pure che gli adorate . Queste parole alquanto aspre del santo Martire sono di quel genere di faette, di cui parla s. Agostino, che i ss. Martiri, ispirati da Dio, scagliavano qualche volta contro i Tiranni, acciocchè rientraffèro in se steffi, e si correggessero delle loro ingiuffizie, e conoscendo il male che facevano, fa emendaffero . Ma il Prefidente fe ne moftro offefo , e diffe: Tu mi fai ingiuria, e non penti, che io ho podestà di privarti della vita . Io non bo inteso, rispose Pietro , di farvi ingiuria , ma bentì be voluto avvertirvi di quello , che ila feritto nella Legge di Dio: I fimolacri, fi dice in effu, de' Gen-tili d'oro, e d'argento non banno ne udito, ne odorato , ne favella , ne villa , ne moto ; e que che gli adorano , diventano fimili ad effi . Dunque di che vi dolete, fe to vi propongo ciò che fla feritto nella legge divina ? Doletevi di voi fleffo , che adorando i demoni in quelli idoli fordi , e muti , vi fate fimili ad eff. "

3. Il Presidente in vece di restar commosso da queste parole del s. Marrire, torno ad esortarlo, che significasse, dicendogli: Ascoltani, abbi pieta di te medessino, e segrifica. Ma Pietro riget-

tando con orrore questa falfa compassione del Giudice , replico : Allora io avre pieta di me , quendo non fagrifichere, e non mi dipartire mai dalla verità . Quanto a voi , fate pure quello , che vi è comandato . Il Prefidente foggiunfe . Io ho pazienza con te, accioccbè tu penfi a' cafi tuoi, e a mettere in falvo la tua vita . Inutilmente , rispose Pietro , voi vi affaticate a perfuadermi . lo fpero nel mio Signor Gests Critto , che odoro , che non permetterà mai , che io confenta alle vottre vane perfuafioni ; e voi fate pure quel che fiete per fare , e comprte l'opera del diavolo vostro padre. Sde-gnato il giudice della costanza, e della generosa rispotta del s. Martire, comando, che fosse messo full'eculco, e tormentato afpramente. Stando egli full'eculeo, Severo gli diffe: E bene, fenti tu ora le angustic del tuo corpo, e ricuserai ancora di sagrificare? Pietro rispose : Ordinate, che fi adoprino ancora le unghie di ferro, per sfearnificarmi . Perocche io più volte vi bo detto , che non fagrifico ai demoni , ma folamente al mio Dio , pel cui nome io patifco . Il Prefidente viepiù irritato comando ai carnefici, che lo tormentaflero con maggior fierezza. Ma il s. Martire in mezzo ai fuoi acuti dolori, in cambio di lagnarfi, lodava Iddio, e andava ripetendo quel versetto del Salmo: Una fola cofa io bo dimandata al Signore, quella fola ricercherd , che è di abitar per fempre nella sua casa. Dipoi soggiunse l'altro versetto del Salmo : Che renderd io al Signore per tutte le grazie, sb' ei mi fa ? lo prenderò il calice della falute, e de patimenti . e invocherò il nome del Sienore .

4. Allora il Presidente , per abbattere la sua coftanza, fece venire degli altri carnefici, i quali lo tormentarono con tanta crudeltà, che il fangue fcorreva a rivi ful pavimento. Questo spettacolo mosse a compassione quei, ch' erano presenti, onde accostatisi al Martire, l'efortarono ad aver pietà di fe, e a liberarsi da quei supplizi cott' ubbidire agl' Imperatori. Ma il Santo rispose loro: Queile pene fono un nulla : se io offendessi il mio Dio, allora fi che incorrerzi le vere pene , e mi farei reo di terribili , ed eterni tormenti . Il Presidente novamente diffe al Santo Martire : Che dici tu o Pietro ? Sacrifica , altrimenti te ne pentirai . Ed egli rifpole : We mi pentire , ne fagrifieberd . Il Presidente ripiglio : lo dunque pronunzio la fentenza contro di te . E il Martire replicò : Queito è quello , che io afpetto con gran defiderio . Allora il Presidente detto contro di lui la fentenza in questi termini: Comandiamo, che Pietro, il quale disprezza gli ordini de nottri invittiffimi Principi, a cagione della Legge del suo Dio crocifilo, fia punito collo ftello supplizio della croce. E coil quetto venerabile atleta di Crifto (dicono gli atti ) compì il fuo gloriofo combottimento , e fatto degno di partecipare della possione del fuo Signore . Seguì il fuo martirio, come fi è detto, nella perfecuzione di Diocleziano nel principio del quarto fecolo ai 3. di Gennajo.

Le parole, che dicevano avanti ai Tiranni i ss. Martiri, de' quali la divina Provvidenza ci ha confervati gli Atti autentici , meritano un fincolar rifpetto, e una fpeciale venerazione, poichè è certo, fecondo il Vangelo, (1) che il divino Spirito loro le fuggeriva: Quando farete condotti avonti a' Re, e ai giudici ( diffe G esù Crifto a' fuoi discepoli) non vi prendete pensero di quello, che dovete rispondere, perche lo Spirito santo parlerà per bocca vostra. Riflettiamo dunque con attenzione alle risposte, che s. Pietro Balfamo diede al Presidente, e ricaviamone il do vuto profitto in vautaggio delle anime nostre. Egli, come s'è intefo, altro non defiderava, che di ubbidire a Dio, e di abitare per sempre nella casa del Signore; nè altro temeva fe non che le pene eterne, che Iddio minaccia a' prevaricatori della fua Legge . Sull' esempio suo regoliamo noi pure i noftri affetti, poichè, come offerva s. Agoftino, intanto noi pecchiamo, in quanto che amiamo male, e temiamo male: noi amiamo difordinatamente noi steffi, e siamo attaccati alla vita, e al beni di questa Terra, e temiamo troppo i mali temporali; e perciò ci lasciamo facilmente vincere dalle tentazioni, allorchè fi tratta di confeguire qualche bene terreno, o dischivare qualche male temporale . Se vogliamo dunque mantenerci fedeli a Dio, e falvar le anime nostre, temiamo folamente l' offesa di Dio , il quale , come egli ftesso dice nel Vangelo, (2) ha lapodellà di mandate in perdizione l'anima, e il corpo nel fuoco dell' Inferno; e amiamo unicamente, e fopra ogui cofa la fua fanta legge, e i beni veri, ed eterni del Cielo; enel retto disprezziamo con generosità crittiana tutt' i beni, e tutti i mali temporali, e momentanel di questa vita. E in tal maniera ci conserveremo fedeli a Dio, e ubbidienti ai fuoi fanti comandamenti ; e giungeremo ficuramente al possesso di quel beato Regno, che il Signore ha preparato a coloro, che lo amano, e lo fervono fedelmente fino alla morte.

#### 6. Gennajo.

#### S. Roberto, o Rigoberto Vescovo. Secolo VII. e VIII.

Le fue Vine alquanto compendiata, e alterata nello file fi trova presso il Surio sotto il di a di Gennajo; e nello fine originale stegrishi presso i Bollantissi, sotto il medesimo giorno. Fe scritta da un autore anonimo con semplicità, e spacessià.

N queßo giorno della folennità dell' Epifania, di cni fà è parlato nella prima Recolla edle Vite de Santa, riferiremo la Vita di a Roberto, o Rigoberto, del quale fi fa memoria nel Martirologio Romano d' e di Gennajo. Nacque Roberto dopo la metà del fettimo fecolo (non fi fa l'anno precifo ) di nobili genitori nel paefe detto allora Ripuaria, e ora il Decto di Giuliera, apparte-

nente alla Germania nel temporale, e alla diocesi di Rems nello spirituale. Benchè in quelle parti regnaffe allora una quafi generale corruzione di coftumi, specialmente tra le persone nobili; tuttavia il Signore con una particolar mifericordia fi degno di preservare Roberto, come un altro Noè, dal comune naufragio; ficchè menò fino dagli anni giovanili, che fono i più pericolofi, una vita innocente e divota; e crescendo in età, fi avanzò fenipre più nel cammino della virtà. Egli era, dice l'Autore fincero della fua Vita, tutto applicato allo fludio della fapienza celefte , e all'orazione : era verace uelle fue parole , fervente nella carità , e amante del digiuno , e dell' atimenza : era tenace della giullizia , prindente , oneito, e adorno di tutte le evistiane verti. Onde estendo vacata nell' anno 696. la cattedra episcopale della città di Rems, egli su per comun confenso del clero, e del popolo eletto a riempierla, e non offante la fua ripugnanza, costretto ad ac-

2. Ma nell' affumere, che fece il Santo, il governo di quella Chiefa, resto non poco amareggiato ed afflitto , perchè trovo una depravazione quati univerfale di costumi, non meno ne'Secolari, che negli Ecclesiaftici. Nondimeno egli non fi perdè d' animo, ma confidato unicamente nella potente grazia di Dio, il quale può dalle pietre fuscitare de' figliuoli d' Abramo , mise mano con , dolcezza è foavità, e infieme con forza e vigore all'opera della riforma, per ricondurre nel buon fentiero i traviati. Il primo suo pensiere fu di viepiù assodare nella pietà quei pochi, che si erano mantenuti fedeli a Dio , esortandoli efficacemente ad effere coftanti nel bene, e a farvi fempre maggior progresso, e a non lasciarsi strascinare dal torrente de' perversi esempi de' cattivi, anzi ad effere come il fermento, che comunica il fuo sapore a tutta la massa. Di pol si accinse alla riforma del Clero, cominciando da' Canonici della fua Cattedrale, come da quelli, che cuftituiscono l' ordine principale della gerarchia ecclefiaffica in ciascuna città, e che in conseguenza sono sopra ogni altro obbligati a risplendere e nella dottrina, e nella pietà . Per indurli più facilmente ad abbracciare una vita fanta, e conforme al loro grado, e al nome stesso, che portano di Canonici, che vuol dir Regolari , viventi cioè fecondo le regole , ovvero I canoni della Chiefa; affegnò loro dell' entrate, e impinguo le loro prebende, acciocche potessero vivere onestamente, giacche per l'avanti erano sì fcarfe, che non battavanu al loro mantenimento . Riuscitagli selicemente questa prima imprefa, paísò alla riforma del rimanente del Clero, e poi del popolo, ammonendo, e pregando tutti con frequenti efortazioni all'emendaziune de' propri costumi , e usando ora la dolcezza, ora la severira, secondo che credeva espedieute alla salute delle anime. Egli era pronto fempre, e disposto a soccorrere ai bisogni del suo

gregge, e specialmente de' povori, e si facena (dice l' Autore della fua Vita) tutto a tutti, per guadagnare tutti a Gesù Critto . Le fue fante diligenze, e follecitudini pastorali produsfero un gran frutto in tutta la città, e diocesi di Rems, perchè erano animate dagli esempi della vita fanta. mortificata, e penitente del Pattore. Egli era, foggiunge l' Autore della sua Vita, talmente occupato negli efercizi cileriori del fuo minifiero, che nel tempo fleffo non tralasciava di nutrire il suo spirito coll'orazione , e colla meditazione delle celefti verita : e viveva coit diffaccato da tutte le cofe della Terra , che poteva dire coll' Apoftolo : Geris Crifto è la mia vita ; e la nostra converfazione , cioè il noftro affetto, e il noftro quore, ènel Cielo; onde pareva, che abitaffè col corpo in terra, e coll'animo in Cielo.

3. La fama della virtù fingolare del s. Prelato

fi fparfe ben pretto da per tutto ,'e universale era il concetto, che fi aveva della fua fantità . Tra gli altri perfonaggi, che mostrarono una particolare venerazione a s. Roberto, uno fu Pipino, che in quei tempi , col titolo di Maestro , o Prefetto del Regio palazzo, governava quali con affoluta autorità il regno di Francia. Questo Principe, per dimoftrare la ftima, che faceva di lui, gli dono una sua casa di campagna con molte terre intorno, che possedeva in un villaggio del distretto di Rems, chiamato Corte Gerniaca, o Gernicourt ; e volle ancora, che il fuo figliuolo Carlo, foprannominato di poi Martello, già adulto in età, fofse da lui battezzato, e istruito nelle cose della Religione . Il s. Vescovo , per corrispondere alla confidenza, che Pipino aveva nella fua persona, usò ogni maggior induttria, per inttillare nell' animo di Carlo fentimenti convenienti a un principe crittiano, ma con poco frutto, poic hè Carlo, ch'era d'un naturale feroce, e di fieri coftuini , non folamente non s'approfittò delle fagge istruzioni del Santo, ma anzi divenne col tempo tiranno e ufurpatore del Regno di Francia, e persecutore implacabile dello stesso Prelato . Ed ecco quale ne fu il motivo, e l'occasione. Essendo morto Pipino, Chilperico III. Re di Francia conferi la carica di Maettro,o Prefetto del Palazzo a un certo Romanfredo, o Rangifredo; del che fortemente sdegnato Carlo Martello , che pretendeva quella carica, come ereditaria della fua famiglia, fi ribello contro il Re, e radunato un efercito gli mosse guerra, nella quale dopo tre battaglie gli riusci d'ottenere una compiuta vittoria. Ora, mentre durava queita guerra, Carlo si presento colle sue truppe avanti la città di Rems, e richiefe con grande iftanza da s. Roberto, che gli aprisse le porte della città, perchè voleva visi-tare la chiesa dedicata alla Santissima Vergine, posta dentro la città. Ma il a. Prelato, che ben fi avvide, quale era il difegno di Carlo, di occupare cioè la medefima citta di Reins, ricuso cottantemente di condescendere alla sua iftanza, e

non curò prima le sue preghiere, e poi le sue minacce, per mantenere la sedella dovuta al suo legittimo boyrano, a cui quella città apparteneva.

4. Otienuta perianio ch' ebbe Carlo la fopraddetta vistoria, e impadronitoli anche della città di Rems , per vendicarfi della pretefa ingiuria ricevuta dal fanto Vescovo, nel negargli l'ingresso della città, lo spogliò di tutti i suoi beni, lo privo del Vescovaro, in cui fu intruso un certo Milone, che d'ecclesiastico altro non aveva che la tonfura ; e circa l'anno 717. lo stesso Carlo lo mando in esilio nelle montagne di Guascogna. Adorò il Santo i giudizi di Dio, fempre giufti benchè occulti; fi fottomife con piena raffegnazione alle divine sue disposizioni; e soffrì con pazienza gl' incomodi dell' efilio, della povertà, e della privazione di tutte le cofe. Passo il Santo alcuni anni in quest' esilio, sempre occupato nella meditazione delle cofe celetti, negli efercizi della penisenza, e nel porgere continue; e fervorose preghiere al Signore per la falute del suo popolo, dato in preda ad un lupo rapace , qual era il mentowato Milone, usurpatore della sua Chiefa . In questo mentre il Signore si degnò di rendere a tusti paleie l'innocenza, e fantità del fuo fervo con diverfi miracolì, ch' egli operò nel luogo del fuo etilio . Onde per opera dello stesso Milone su richiamato dal suo ciilio, senza però ricuperare il fuo Vescovado; e solamente gli su permesto di poter dimorare nella fopraddella Corie Gerniaca, donatagli da Pipino, e diffante circa dodici miglia dalla citta di Rems, dove anche ebbe licenza di andare qualche volta a celebrare la Messa nella chiefa della Santiffima Vergine, e in altre chiefe di fua divozione, finchè piacque al Signore di cosonare la lunga pazienza del Santo colla gloria imanoriale del Paradifo, in cui entrò a' 4. di Gennao dell' anno 733., e di manifestare al Mondo la fua fantità con alcuni prodigi, che avvennero al fuo fepolero.

Se questo s. Vescovo fi softe regolato colle maffime della prudenza umana, che il Mondo chiama politica, di aderire cioè al partito più forse, e più vansaggioso per lui, qual era quello di Carlo Martello, non fi farebbe esposto a veruna difgrazia, nè avrebbe fofferso l'esilio, e la privazione della sua dignità. Nè gli sarebbero smancati de' pretefti , per palliare una tale rifoluzione, giacchè Carlo era figliuolo di Pipino, a eui il Santo professava molte obbligazioni, e inoltre lo stesso Carlo era stato suo allievo, e pretendeva di avere le fua ragioni nella guerra moffa contro il Re Chilperico . Ma il Santo disprezzando ogni umano riguardo, e confulsando i doveri della fua cofcienza, e non l'umana politica, ab-bracció il partito della verità, e della giuffizia, fenza curarfi del pericolo, a cui fi esponeva, disgustando un Principe poiente, feroce, e vendi-cativo, qual era Carlo Martello; e fossir con pazienza tutt' i mali, che per tal motivo gli avven-

nero. Impariamo noi pure dal fuo efempio ad abborrire quell' umana politica, la quale nelle fue deliberazioni non ha altra mira, fe non di navigare, come si suol dire, secondo il vento; di atienersia quel partiio, da cui ne spera profisio; e di non disguttare coloro, da'quali ne teine del danno; in una parola ad altro non penía se non al suo interesse reinporale. Questa umana politica viene chiamata da s. Paolo (1) prudenza della carne , che reca morte all' anima; e da s.Giacomo (c) è appellata fapienza terrena, animale, e diabolica, che da ogni vero Cristiano si dee suggire co- . me la peste, e desestare, come opposta allo spirito di Dio, e cagione d'eterna rovina . E' vero, che operando fecondo il dovere della coscienza . e secondo che prescrive la legge di Dio, si corre non di rado pericolo di cadere in qualche difarazia, e di foffrire del pregiudizio negl'intereffi temporali, come appunto avvenne a s. Roberto : ma il Criftiano dee non ad altro penfare nelle fue azioni, se non che a soddisfare l'obbligo suo, e ad eseguire ciò, che Iddio allora a lui comanda; e nel resto rimettere alla divlua provvidenza tusto quello , che ne possa accadere; poichè, qualunque ne fia l' evento, ridonderà fempre in vantaggio dell' anima propria, e della fua eterna falute, della quale unicamente dee effer follecito, come fece quett o s. Prelato.

#### 7. Gennaĵo.

#### S. NICETA APOSTOLO DELLA DACIA.

#### Secolo IV.

Le notific interno a s. Niceta b ricevano dalle possile di s. Passilon, che fivorano trale fix opera, e fino riportate da Bollomosibi. Si veda antora il Tiliemont nel tom. 10. delle Menosite ceclessissis, che haraccello diligentemente tutto quello, che di questo Santo fi trova presso di antichi suteri.

N Acque s. Niceta nel quarto secolo in Roma-ciana, ciasà della Dacia, la qual provincia, benchè apparienesse all'Imperio Romano, era tuttavia fino dall' anno 376. stata occupata dai Goti, e da altre nazioni barbare, ed infedeli, venute di là del Danubio, che vi avevano fizbilita la loto fede . ( Corrisponde questa provincia parte ad una porzione dell' Ungheria, e parte alla Tranfilvania.) Si crede, che Nicera fino da giovanesto fosse educato nella cissà di Aquileja, e ascrisso al clero da s. Valeriano Vescovo di esta ; e sia quel medefimo di cui parla con lode in vari luoghi delle fue opere s. Girolamo . Quello ch' i cerso fi è , che circa l' anno 200. s. Nicesa era Vescovo di Romaciana, e che per le sue sublimi virtu risplendeva come una ftella di prima grandezza nel cielo della Chiefa cattolica . Egli ha meritati i più fingolari elogi del gran s. Paolino Vescovo di Nola, e da esso si ricavano le notizie, che a noi sono pervenute delle sue satiche apostoliche, e dell'eroiche sue virtà .

2. Aveva il Signore riempiuto l'animo di quefto suo servo d' una prosonda umiltà, d'un distaccamento totale dalle cole della Terra, e d'uno zelo apostolico per la sua gloria, e per la salute dell' anime. Armato il Santo di questi doni cesetti, s' impiegò con felice succusto nella conversione di quelle genti barbare, e feroci, che abitavano l'una, e l'altra Dacia, cioè la Mediterranea, e la Ripenfe : nè contento di quefte conquifte, passò il Danubio, e predicò la Fede di Gesu Cristo agli Sciti, ai Geti, e ai Beffi . Erano questi popoli, e specialmente i Besti, la gente più fiera, e intrattabile della Terra; vivevano di rapine, e passavano per li più famosi ladroni del Mondo. Ma quelli, che non era potuto mai riuscire alla potenza Romana di foggiogare colla forza dell'armi , riusc' colle prediche a s. Niceta . I Besti, dice san Paolino, più orridi delle lor nevi, e più duri delle loro rupi, divengono pacifici, e mansueti, come pecore, fotto la condotta di Niceta, e piegano di buona voglia il collo fotto il foave giogo di Cristo; e amano omai di farsi ricchi de' beni del Cielo quei, che non erano intenti se non a rapire le altrui foftanze : O mirabili , e fortunate vicende ! foggiunge s. Paolino . Tra que monti inacceffbili, per l'addietro tinti sempre di untano fangue, ora fi nafcondono quelli , che non fanno violenza fe non a fe fieffi, nel domare le proprie paffioni ; e in quegli antri , ove vivevano gli uomini a guifa di fiere , ora fior ifcono i coffumi degli Angeli .

3. A queste mirabili conversioni operate dalla potente grazia di Dio , specialmente per mezzo di s. Niceta, tra quelle barbare, e seroci nazioni, fembra, che alluda s. Girolamo in una delle fue epistole , ove dice : Dall' Indo fino alla Brettagua, e dal gelido Settentrione fino al caldo Atlantico Oceano, popoli innumerabili, e genti varie di linguaggio, e di collume, perivano già a guifa di locu-He, e di zanzare, concieffische fenza la notizia del Creatore , e fenza il fuo culto l' nomo non è fe non una belita . Ma di prefente le voci di tante barbare nazioni fanno depertutto sifuonare il nome di Crifto, e la Possione, e la fea Kisurrezione. L' Indo, il Perfiano, il Goto, el' Egizio banno apprefa la criffiana filofefia . La ferita de' Beff, e le turbe de' popoli vicoperti di pelli , che già immelavano gli nomini ne' funevali de' loro morti , bauno congiato il loro ingrato fividore nella dolce melodia de' Salmi , ed ? Crifto , e il Juo Vangelo la fola comune voce di tutti loro . Gli Unui (dic' egli altrove ) e i pacfi freddi della Scizia bollone pel calore della Fede ; e i Geti banno nelle loro armate de' padiglioni , che fervono loro di chiefe .

4. Ad una illudire fantità uni s, Niceta una eccellente dottrina, onde viene appellato uomo dottifilmo da s. Paolino, il quale ebbe la confolazione di vederlo, e di trattario dae volte, la prirra nel 383, e la feconda nel 402, in occasione,

che il fanto Prelato fi portò a Roma, per vifitare i fagri limitari de' ss. Apostoli, e probabilmente . come offerva il venerabile Cardioal Baronio, per consultare la Sede Apostolica oegli affari della sua missione; e di poi aodo a Nola, per venerare in quella città il sepolcro di s. Felice, celebre per la iniracoli continui, che vi fi facevano; ed ivi trovo uo prodigio, per così dire, vivente e per-manente nella persona di s. Paolino, il quale dopo aver dispeusato ai poveri le immense sue ricchezze, e rinunziato alle ampliffime sue dignità. per le quali era riputato il primo personaggio dell' Împerio Romano, aveva abbracciata la croce, e umiltà di Critto, e fi recava a grande onore di effere il cuftode, e lo scopatore della chiesa di fan Felice . Di fatto abbiamo da Gennadio , che s. Niceta aveva comporti sei brevi trattati per iffruzione de' Barbari, che venivano alla Fede, fcritti con femplicità, come conveniva alla capacità di quei popoli, ma infieme con uno file terfo, e pulito . 5. A s. Niceta parimente fi attribuice la lettera scritta ad una Vergine confacrata a Dio, chia-

mata Sufanna , ch' era caduta in fallo , la quale fi trova tra le Opere di s. Ambrogio, e di s. Girolamo. Ed è per certo degnissima, dice un chiariffimo moderno litorico (1), della carità, e dell' ardente zelo di s. Niceta, poiche da una parte contiene una viva, ed eficace efortazione, a far penitenza dell' errore con:meilo, e a riparare con una fincera confessione, e umiliazione allo scandalo, ch' ella aveva dato alla Chiefa i e dall' altra parte sappiamo per testimonianza di s. Paolino . che il fanto Vescovo, anche tra i Beffi, aveva adunato de' cori di monaci, e di vergini, e che fi prendeva una particolar premura di vegliare fopra quelle fante adunanze, come fu la più illustre porzione del gregge del Signore. Non ci è noto l'agoo, in cui s. Niceta da questa mortal vita paíso alla beata eternita, se noa che nel Martirologio Romano fi fa di lui in questo giorno 2. di Gennajo onorevole memoria, e in altri Martirologi fotto i 22. di Giugno.

Dalla sopraddetta lettera esortatoria alla penitenza, scritta ad una Vergine caduta in fallo si possono apprendere, quali fossero i sentimenti di s. Niccta, o pure di s. Ambrogio (giacchè certamente o all' uno, o all' altro appartiene ) intorno alla penitenza da farfi da coloro, che hanno commello qualche grave delitto, e specialmente scandalofo, dopo il Battefimo : La penitenza ( fi dice in effa ) è neceffaria a chi è caduto in peccato . come è neceffario il medicamento a chi è flato ferito; ed effa è l'unica tavola , che rimane dopo il naufragio . Quefta penitenza non confile in parole , ma in fatti . Ad una gran piaga fi vichiede un' alta e lunga medicina , ad una grande feelleraggine fa d'uopo d'una grande foddisfazione . Se il peccatore won perdonerà a se medefimo , Iddio gli perdonerà il fuo peccato a e fe colla penitenza compenferà nel

breve spazio della presente vita le pene eterne dell' inferno , che ba meritate , liberera fe steffo dalla giuffizia vendicatrice dell' eterno Giudice . Quindi passa ad esortarla a gastigare il suo corpo con digiuni, e con altre macerazioni proporzionate al fallo commesso. Si recidano, dice, que' capelli, i quali fervirono d'incentivo alla vanagloria, e diedero occasione alla licenza : scorrano le lagrime da quegli occhi, i quali banno mirato un oggetto, che non dovevano rimirare : si mortifichino i sensi , i quali banno fervito all'iniquità : diventi pallido il volto, il quale è stato rubicondo impudicamente : in somma si maceri con digiuni , e con cilizj , e si asperga di cenere quel corpo , che si è malamente compiaciuto di fua bellezza: e si liquefaccia per la compunzione, qual cera, quel cuore, che è stato fedotto dall' inimico . Conclude finalmente col dire : Questa penitenza ti riuscira facile d'abbracciarla, fe tu ti poni avanti gli occhi la gravezza del tuo peccato , l'offesa fatta alla suprema maestà di Dio , la perdita fatta della gloria , e le pene fempiterne, che ti forrastano in quelle tenebre esteriori , dove farà un perpetuo pianto , e un digrigno di denti fenza fine .

#### 8. Gennajo.

#### S. SEVERINO APOSTOLO DEL NORICO.

#### Secolo V.

La Vita di s. Severino feritta fedelmente da Eugippio fuo difepplo colla relazione delle due prime trafazioni del fuo corpo, è riferita dai Bollandifi, come auche la re-lazione della terza trafazione feritta da Giovanni diaco-no. Si yeda ancora il Tilemont nel tom. 15, delle fundo. rie ecclefiaftiche .

S AN Severino fu uno di quegli uomini illustri per la pietà, per li miracoli, per la profezia, e per altri doni celefti, che il Signore diede alla fua Chiesa nel secolo quinto, a fine di confortare i Fedeli infestati per ogni parte da nazioni barbare e feroci nella caduta dell' Imperio Romano in Occidente. Egli è appellato l' Apostolo del Norico, non già perchè vi predicasse il primo la Fede di Gesù Crifto, poiche questa vi si era molto prima stabilita; e nemmeno perchè convertisse al culto di Dio gl'infedeli, o gli eretici, che si erano sparsi da per tutto in que' paesi, poiche ne anche cio appariice dalla sua Vita, la quale fu scritta dal celebre Eugippio suo discepolo, e testimonio oculato delle azioni del Santo, e che per la fua fincerità ha fen.pre riscossa da tutti una somma stima : ma bensì perchè fu da Dio inviato a predicare la penitenza, e a risvegliare i peccatori dal profondo letargo de' loro vizi, in cui giacevano fepolti, ed esortarli a profittare per le anime loro de' flagelli, con cui il Signore aveva rifoluto di gaftigare il fuo popolo per mezzo di genti barbare, che in quei tempi inondarono quali tutto l'Imperio Romano in Occidente. E' ignoto il luogo, e il tempo della nascita di s. Severino, ed anche ignota è la fua condizione, concioffiache egli fempre l'occultage per umiltà : dal che è facile d' argomentare, che fosse di nobile schiatta : dal suo linguaggio però appariva, che era nato in paese latino. Egli da giovinetto, abbandonata la patria, fi era ritirato a menar vita folitaria e penitente nell' Oriente, e di là per una rivelazione ebbe ordine espresso da Dio di andare ad affistere i popoli del Norico, che allora comprendeva quella regione, chiamata di poi Austria, Baviera e

altre provincie confinanti .

2. Nell' anno adunque 455. dopo la morte d'Attila, egli venne in una città, posta ne' confini della Pannonia, edel Norico, chiamata Astura. Quivi prima di annunziare la penitenza al popolo immerso in ogni sorta di vizj, fece precedere l'esempio della sua vita estremamente austera, di cui parleremo in appresso, e l'esercizio della sua carità verso gl' infermi, verso i poveri, e le altre perfone afflitte, di modo che fu da tutti riguardato, come un gran servo di Dio. Ma allorchè incominciò a predicare, come un altro Giona, la penitenza, e ad esortare il clero, e il popolo a riformare i loro costumi, e a placare Iddio colle orazioni, co' digiuni, e colle limofine, fe volevano schivare il flagello della incursione de' Barbari, che fovraftava alla loro citta, incontrò della gran ripugnanza nella maggior parte di quei cuori indurati; e fu data poco retta alle fue parole, e disprozzata la sua predizione de' mali imminenti. E però egli gemendo sopra la loro ostinazione, se ne parti da quella città, e prima di partire difle a colui, che gli aveva dato l'alloggio, che nel tal preciso giorno sarebbe stata la città affalita da' Barbari, faccheggiata e rovinata, e il popolo condotto in ischiavità, come di fatto avvenne. Egli fe n' ando in un' altra città, appellata Comagena, dove intrapre e a fare lo ftesio, che aveva fatto in Aftura. La sua predicazione riuscì fruttuosa agli abitanti di Comagena, perocchè fopraggiunse in Comagena quella persona, a cui aveva predetta la rovina, e defolacione di Aftura, e palesò a tutti, come fiera verificato appuntino quanto il Santo aveva colà predetto. Onde i Comagenesi atterriti, e commossi da questi avvisi, diedero credito alle ammonizioni di s. Severino, abbracciarono la penitenza, passando tre giorni in gemiti, ed orazioni, in digiuni, e in fare copiose limosine . Ricorsero alle chiefe, per purificarsi da' loro peccati, e riformarono i loro costumi. Iddio pertanto sospese per allora il flagello de' Barbari, i quali s' erano già incamminati verso la loro città, che non era in istato di potersi difeudere; e in una maniera prodigiosa furono liberati da ogni pericolo. Quello, che feguì in queste due città di Aftura, e di Comagena, avvoune a molte altre città del Norico nella maniera, che fi descrive per minuto dal sopraddetto Eugippio,

eche uoi per berriti tralifiamo; coloro cioè; che mofiraron doctii alle fiue voci e destrationi, o furono con lipeciale provvidenza liberati dal giogo della birbarica ferviti; o riporarono miracolor vittorie de nemici; o trasferendoli per configilo del Santo, e fotto la fucondotta in altri luoghi ficuri, mifero infairo le loro perfone, e fottante. All'oppolio coloro, che al tuono della fiua voce fecto lo directo per lo consideratione del consideratione del consideratione del consideration del consideratione di consideratione del consideratione di consideratione del consi

3. Allo spirito di prosezia de' futuri avvenimenti, ch' era continuo e familiare a s. Severino, s' aggiunse il dono de' miracoli, de' quali ne opero un gran numero, fanando infermi di ogni forta, mondando lebbrofi, e facendo altre opere maravigliofe, che si riferiscono da Eugippio testimonio oculato di esfe . Informati pertanto gli abitanti di Faviana , (che da alcuni fi crede effere la fteffa, che ora fi chiama Vienna d' Auftria ) della virtù, e potenza del Santo presso Dio, lo pregarono ittantemente a portarfinella loro città, e foccorrerli nel grave pericolo, incui fi trovavano di perire per la fame, a cagione di nna straordinaria careftia. Ebbe Severino della difficoltà di aderire alle loro preghiere, alle quali non fi arrendè, fe non dopo averne ricevuta da Dio un' espressa rivelazione. Giunto a Faviana ottenne colle sue oraajoni il defiderato foccorfo a quella città; poichè contro l'aspettativa d' ognuno, contro il solito costume si sciolsero prima del tempo i ghiacci del Danubio, e del fiume Eno, e dalle parti della Rezia vennero molte barche cariche di frumento, e di biade, che providero abbondantemente la città del bisognevole. In quest' occasione il Santo seppe per divina ifpirazione, che una certa vedova ricca, per nome Procula, teneva riposta una gran quantita di frumento . Egli pertanto la riprese in pubblico della fua avarizia , dicendole : È perchè effendo tu nobile, e Criffiana, ti lafei vincere, e dominate dall' avatizia , la quale secondo l' Apotiolo è un idolatria? Tu coi ricufare di fovvenire ai poveri affamati , neghi a Crifto medefimo il foccorfo nelle perfone loro . Ecco che il tuo framento, fe tu lo nafcondi , e malamente lo confervi , non ti fervirà ad altro, che a gettarlo nel Danubio . Provvedi pertanto a' cafi tuoi , e col difpenfarlo ai poveri , foccorri a te medefina più che aloro . Compunta da queste parole del Santo la vedova, aprì i fuoi granai, e dispenso liberalmente il suo grano ai poveri. Poco dopo avvenne, che i Barbari in gran numero fecero un'incursione ne' contorni di Faviana, e depredarono gli uomini, i bestiami, e tutto quanto vi trovarono. Mamertino, che custodiva la città, avendo seco pochi soldati, non ardiva di cimentarfi colle truppe barbariche affai maggiori delle fue. Ma incoraggiato dal Santo ad infeguirli, e combatterli nel nome

del Signore, così fece, e ne riportò una prodigiofa vittoria, ricuperando le eose depredate, e facendo molti prigionieri, i quali a. Severino volle, che sossero lasciati andar liberi, adopo averli risocillati del necessario alimento, e ammoniti

ad aftenersi in avvenire da simili ruberie . 4 In questa città di Faviana s. Severino fifsò l'ordinario suo soggiorno, benchè non lasciasse ditempo in tempo di portarfi altrove, fecondo che richiedeva il bifogno di que' popoli, per la falute: de' quali egli era stato da Dio inviato. In pocadiftanza di effà città egli fondò un monattero, e vi ricevè coloro, che vollero effere fnoi discepoli. e aspirare alla persezione della vita monastica sotto la sua condotta. Gli esortava efficacemente a feguitare le regole degli antichi Padri, e ne dava loro continuamente un illustre esempio colla sua vita auftera e penitente . Perocchè egli non mangiava fe non pochiffimo, e una volta fola il giorno verso la sera, e nella Quaresima non si cibava fe non nna volta la fettimana : il fuo letto era la nuda terra, fopra di cui stefo nn cilizio, prendeva un breve riposo : camminava sempre a piè nudi, non oftante i freddi rigidiffimi, che nell' inverno. corrono in quel clima Settentrionale : l'orazione era la continna fua occupazione di giorno, e di notte, che non era interrotta fe non dalle opere di carità verso i suoi proffimi. Aveva un amore particolare, e sviscerato verso i poveri, ai quali procurava ogni forta di follievo nelle loro necessità, provvedendoli specialmente nell'inverno di vestimenti, acciocche si riparassero dai freddi acuti di que' paefi . Risplendeva sopra tutto in lui una profonda umilta, e quantunque menaile una vita fanta, e fosse savorito da Dio del dono de' miracoli, e di prevedere le cose future, e lontane, come fe fossero presenti; nondimeno aveva un baffiffimo concetto, anzi un fincero difprezzo di fe fteffo, sì perchè il tutto riconosceva dalla mera e gratulta bontà di Dio ; sì perchè temeva di fare un cattivo uso delle grazie del Signore, e che perciò non fossero per colpa sua l'occasione della fua dannazione. Am ava foinmamente la folitudine, nella quale fi ritirava in una piccola cella fe-. parata dal fuo Monastero, tutte le volte che gli era permeflo, per conversare più liberamente con Dio, e contemplare le cose celesti. Con questifentimenti di penitenza, di mortificazione, d'umiltà, di carità, e di tutte le virtà egli allevava i fuoi Monaci, a' quali foleva dire, che fossero bene avvertiti, che dopo avere voltate le spalle. al fecolo, non fi rivolgessero mai indictro a riguardarlo, nè a defiderare cofa alcuna di quelle, che avevano lasciate per amor di Dio, ricordandosi

5. Tra i fuoi Monaci ve n'era uno chiamato Bonofo, barbaro di nazione, a cui fopravvenne un male negli occhi, che gl'impediva l'no della vifta. Ricorfe pertanto al fuo fanto Maeftro, di cui era fedele e ubbidiente difcepolo, e lo pregò ad ufa-

del terribile esempio della moglie di Lot.

ad ulare con effolist di quella potestà , che aveva ricevuta da Dio, di fanare le infermità, e di cul continuamente godevano gli effetti le persone ftraniere, che a lui venivano. Ma il Santo oli negò la grazia, che richiedeva, dicendogli: E' per te eferdiente . o figliuolo , che tu fii privo della chiara luce degli occhi del corpo; e prega pinttofio che diventi più vegeto , e più vivo il lume interiore dell' anima . S' acquietò il monaco all'avvertimento del Santo, e fi studio di sempre più avanzarfi nella cognizione, e nell'amore di Dio, coll' efercizio continuo e indefesso dell' orazione, nella quale perseverò in quello stato per lo spazio di quarant' anni , fenza mai ftancarfi , e coll' itteffo fervore, finchè con una fanta morte riposo fellcemente nel Signore . Fu più volte offerta al Santo la dignità Vescovile, che ricusò sempre coflantemente , dicendo : lo altro non bo defiderato . che di vivere a rie fleffo nel ritiro , e nel filen-210 ; e folamente per ubbidire a Dio mi conviene conversare frequentemente cogli nomini . E in effetto concorrevano all'uomo di Dio le genti da tutte le parti, anche le più lontane, chi per ricevere la guarigione de loro mali, chi per confultarlo ne' loro affari , de' quali loro premeva la buona riuscita, sapendo che ad esso erano note le cole future. Gli steffi Re, e Principi delle nazioni barbare, e infedeli, o eretiche, e tra gli altri Flaciteo Re potente de' Rugi, e i fuoi figliuoli Federico, e Felete, o Fuva, venivano spello a trovare il Santo, tirati dalla fama delle fue predizioni, e de'fuoi miracoli; ed egli tutti accoglieva con fomma benignità, e non lasciava di dar foro quei configli, e quelle direzioni, ch' erano toro utili, e convenienti, e delle quali ne provavano coll'esperienza il buon esito, e il felice fuccesto. Il Santo però gemeva sopra la loro cecità, che foffero si folleciti e premurofi per le cofe temporali, che non vagliono nulla, e sì poco curanti di quelle dell'anima, le quali unicamente importano. Predifie ancora ad Odoscre, allora uomo privato e di poco conto, che farebbe giunto a confeguire il regno d' Italia, ed anche gli prenunzio il numero deglianni, che avrebbe durato il fuo Regno; e come gli diffe, cos) avvenne.

6. Des nai prims, che s Severino prafifie de justa maral via al Gilo, presanto s'inoidfecpuli il pierro preció della fia morte, di cui de come de la come de la come de la come me del fine del fice offico si uno di questi regiommenti dille loro: Sopietz, o Fracilli, che fice pero i figliadi el finele force sui ficial acres, come i figliadi el finele force sui ficial acres, del Romani s', che abite quite curricte, fine itforce della consistence del Benha, e fine traportas in me' clare Provente Roman: allare sicuatard di serificio cere si andele uni egg.

(1) Romani fi chiamavano gli antichi abitatori delle previncia dell'Imperio Romano, a asferenza e diftenzione dei

E ciò diceva, foggiunge l' Autore della fua Vita. non già perche fi prendesse pensiere del suo corpo, sna perchè in quella generale trasmigrazione del popolo, la prefenza del nottro Padre ferviffe a noi come di un vincolo della nostra fanta Società . Come il Santo aveva predetto, così avvenne : poichè dopo due anni ai 5. di Gennajo fu forpreso da un dolore di fianco, che gli durò tre giorni; e nel dì 8. di Gennajo dell' anno 482., dopo ricevuto il Sagramento della Comunione, e dato il bacio di pace a ciascheduno de' suoi fratelli , rendè lo spirito al Signore . Scorsi appena sei anni dopo la fua morte, Odoacre Re d'Italia volle, che i Romani, cioè gli antichi fudditi dell' Imperio, fossero dal Norico trasferiti in Italia, per liberarli dalle continue infestazioni de' Barbari, e per popolare alcune provincie Italiane defolate dalle guerre. E allora fu dai Monaci aperto il fepolcro di s. Severino, e trovato il fuo corpo intero ed illeso fino ai capelli, che tramandava un foaviffimo odore . Fu collocato in una caffa a tal effetto preparata, e melio fopra un carro; e in mezzo a' fuoi Religiosi, e preceduto, e seguito da quelta gran turba di popolo, che abbandonava il Norico, come in una specie di trionfo, fu trasferito iu Italia. Da principio fu quetto fagro corpo depositato in un Castello appellato Monr Feleter, che alcuni vogliono che fia la città di Feltre nello Stato di Venezia, e altri Monte Feltre nel Ducato di Urbino, doude a richiesta d'una pia matrona Napolesana, divota del Santo, chia-mata Barbaria, fu trasportato coll'autorità di a. Gelatio fommo Pontefice nel castello di Lucullano tra Napoli, e Pozzuolo. Finalmente dopo quattro fecoli, cioè nell'anno 909., per timore de Saracini, che infestavano la campagna, si fece la terza traffazione da Lucullano nella fteffa città di Napoli, ov'era già flata fabbricata una Chiefa con un Monaftero fotto il fuo nome . Tutte queste traslazioni surono dal Signore illustrate con un gran numero di miracoli, descritti, quanto alle prime due , dal mentovato Eugippio, e quanto alia terza da Giovanni Diacono, testimonj ambedue oculati, de' medefimi .

Le pubbliche e generali calamità, quali fuposo quelle, che nel fectos quinto affidire oli
provincie Romane, per l'inondatione de Barprovincie Romane, per l'inondatione de Barprovincie Romane, per l'inondatione de Barfullo, de la comparazione de la comparazione del confictione, con fuglii, che fadio per l'osti
natio munda in gaffigo del pubblici difordini, e
de peccati, che regano nella montivadine finatiregio, e con una ficnolado firenaterra, come
ritegio, e con una ficnolado firenaterra, come
filmoniana, che regano colla travincio, e al
limoniana, che ne readou o Salvino, e altri sutori di quel fecclo. Quindi allorche avvengono
difrazio di guerre, o di carefitie, o di peblicarea finali, bifogna r.º riconoferrie dalla mano
al Dilo e forma fina frattaria te con de
de la comparazione di contrata del contrata te con de
de la contrata del contrata te con de con-

Barbari, che inondarono le medesime provincie, e vi stabili: ono la loro scae, e dominazione. conde, da cui immediatamente derivano, conviene umiliarsi sotto la mano potente del Signore , fenza la cui voloutà nulla può accadere fu quefta Terra. 2.º Bisogna ricorrere a quei rimedi, che infegnava a. Severino ai popoli afflitti del Norico, e ch'egli aveva appreso dalle divine Scritenre, che fono di placare l'ira divina colla penitenza, co' digiuni, colle orazioni, colle limofine, e altre opere bnone, e fopra tutto con nna fincera e stabile riforma de' costumi . Chi si porta in questa maniera, è ficuro, o di esfere liberato dai medefimi flagelli, o pure di ritrarre da effi profitto per l'anima propria, e per l'eterna fua falute, mediante il dono della pazienza e della raffegnazione al divino volere, con cui fodisferà per le sue colpe alla divina giustizia, e conseguirà ia liberazione dai mali eterni, i quali fono i veri e terribili mali, che da un Crittiano, illuminaso dalla Fede, fi debbono temere fopra qualnaque male temporale di quetto Mondo.

## 9. Gennajo. S. Marciana Vergine e martire.

#### Secolo IV.

Gli Atti del fuo martino benchè non fieno originali fono però
assio antichi, e feritti con gravita di fiile, e molto ben
circossorici y onde enche fecondo i piunityi ode Illiemost al tom.; della Mamorie ecclefishithe maritano sutta
la fede. Si riportano dai Bollanzisti jotto questo medefimo gravno y, di Gennajo.

S Anta Marciana fu una di quelle donzelle cri-tirane, che con un gloriofo martirio illustrarono la Chiefa Affricana fui principlo del guarto fecolo nella perfecuzione degl' Imperatori Diocleziano, e Maffimiano; e che quanto più erano per la condizione del loro fesso deboli, a fiacche, altrettanto fecero rifplendere la potenza della graa ia di Gesù Crifto, e la generofa coftanza della lor Fede, e del loro amore verso il divino Salvatore. Marciana era nata nella città Rufuccuritama nella Mauritania Cefariense d'una famiglia illustre, e doviziofa, e a questi pregj univa una fingolare bellezza. Ma ella col lume della Fede criftiana disprezzo quefti frivoli e caduchi vantaggi, e ne fece un intero fagrifizio a Gesti Crifto, a cul confagrò la fua verginità, vivendo ritirata, e lontana da ogni forta di delizie . Per effere in iffato di goder maggior libertà negli efercizi della penitenaz, e di non penfare ad altro, che a piacere al fuo Sposo celeste, abbandono la patria, e ando ad abitare in Cefarea capitale della Mauritania in una piccola cafuccia, dove dimoro qualche tempo, fortificando il fuo fpirito coll' orazione, e colla meditazione delle verità del Vangelo, come se si disponesse al martirio . Nè molto tardo a trovarne l'occasione, e in una maniera straordinaria,

(1) I Gladiatori erano persone, per l'ordinario infami e di condizion servile, mantenute a spese pubbliche, e destie fuperiore alle regole committella Chârá, skalis quale effindo venerat some uri lillarthe Marine di Genà Crito, convien dire, ch' elle foße moßi au particolare impedio dello spinio finto. Recittà di Genà Crito, convien dire, ch' elle foße moßi chia con contra di Crito, chia con contra di Crito, chia con contra di Crito, chia percola quell'idolo, e lo fece in petri, il petro percola quell'idolo, e lo fece in petri, il petro petro petro petro dell'a petro petro petro petro dell'a petro petr

2. Marciana niente abbattuta da' mali trattamenti ricevuti dall' infuriato popolo, nè punto abigottita dall'aspetto del giudice, non aspettò di effere interrogata nelle folite forme, ma da fe snedefima proteilo di enere cristiana, di adorare Gesù Crifto, e di abominare i falfi Dei de' Pagani, efortando e il giudice, avanti di cui stava, e tatti i circoftanti a fare lo stesso, e a rinunziare alle loro vane superstizioni. Irritato il giudice da un tal coraggio della a. Vergine, comando, che foile schiasseggiata dai carnefici del suo tribunale, come fu fubito con gran fierezza efeguito ; dipoi ordino . che fosse condotta ad un luogo infame, qual era quello, dove abitavano i Gladiatori 1, e là abbandonata alla brutalità di quegli scellerati . Sapevano i Gentili , quanto le donne criftiane, e specialmente le vergini , fossero gelose di custodire la loro castità, e che, come dice Tertulliano, amavano pinttofto di effere esposte ai iconi, che di effere confegnate ai lenoni . E però qualche volta accadeva, che que' giudici d'iniquità, per ricoprire d'ignominia le femmine criftiane, che ricufavano di confentire al loro volere, e di fagrificare agli Dei, le condannassero al lupanare. Ma il Signore o in nna maniera, o in on' altra, ed anche con evidenti miracoli, proteffe fempre le fne ferve, ficchè non foffrissero nel loro corpo verun oltragglo, benchè involontario . Così appunto avveune anche in quest'occasione . Il primo, che ard) di accostarsi alla a, Vergine, fu un certo gladistore per nome Flammeo; ma trovo la fanta donzella circondata da un muro miracolofo, che gl' impediva di avvicinarfi a lei, onde pieno di flupore, etocco da Dio, la mattina feguente fi gettò a' fnol piedi, piangendo, e pregandola ad ottenereli da Dio la grazia di effere liberato da quell'infame, e crudele mestiero di gladiatore. La Santa gll promife, ch' egli otterrebbe quello, che richiedeva nel giorno, in cui ella avrebbe

fossero il martirio, come in essetto avvenne.
3. Si sparse ben tosto per la città la fama di questo prodigio, e giunse anche alle orecchie del giudice, il quale, imperversando nella malitia; comando, che la s. Vergine sosse del preda ad
un altro gladiatore, e il giorno seguente ad un
terzo: ma inutili riuscirono loro iniqui entati-

nate a combattere insieme ignudi colle armi alla mano, per divertimento del popolo. vi , poiche il Signore difese sempre la castità della fua fpofa coll'ifteffa prodigiofa muraglia, la quale allora appariva, e copriva la Santa, quando era in pericolo di ricevere qualche infulto, Ella invanto non cessava di rendere grazie al Signore per la fensibile e portentosa protezione, che si degnava mottrare della fua purità , e continuamente lo fupplicava a concederle grazia di compiere il fagrifizio della fua vita col martirio. Era il luogo, ove dimorava la Santa, vicino alla casa d' nn Giudeo chiamato Budario, capo della finagoga di Cefarea. Coftni, e quelli della fua famiglia, in cambio di aver compaffione di quella vergine condannata a un si obbrobriofo fupplizio, la caricavano d'ingiurie, e di firapazzi, e la beffeggiavano con motti, e derifioni. Ella pertanto profetizzando malediffe quella cafa, e attiro fopra di effà il fuoco dal cielo, che la incenerisse, e confumatie, e che giammai in avvenire non fi potesie rifabbricare . In fatti nel momento tteffo, che la Santa rende lo spirito a Dio, cadde il fuoco dal Cielo, che confumò quella cafa da lei maledetta con tutti i fnoi abitatori ; e per quanti sforzi faceffero i Gludei, non fi potè più rifabbricarla, perchè fubito rovinavano i muri, che effi procuravano d'alzarvi .

4. Venne finalmente il giorno del trionfo della s. Vergine , tanto da lei bramato , che fu il dì 9. di Gennajo . Radunato il popolo nell'anfiteatro, cominció lo spettacolo del combattimento de' gladiatori ; e Flammeo ad ittanza del popolo ricevè la libertà, come la Santa gli aveva promesso. Di poi ella fu esposta alle fiere secondo la condanna, che ne aveva fatto il giudice, e legata ad un palo : indi fu lasciato contro di esta un surioso leone, che si tlancio verso di lei con grande impeto, ma non le fece alcun male, e folumente le pose le zanne sopra il pesso tenza ferirla . Il popolo commosto da questo prodigio grido, che bisognava lasciarla andar libera . Ma i Giudei, che affittevano allo spettacolo in gran numero, alzarono com tumulto le voci , dicendo, che fi doveva rilafciare contro la Santa un toro, come fu fatto, dal quale ella fu ferita in una mammella, utcendone molto fangue, per la qual ferita rimale messa morta. Onde fu sciolta dal palo, e portata in una ftanza vicina all' anfiteatro , dove le fu thagnato il fangue della ferita : indi fu ricondotta nell' anfiteatro, e novamente attaccata al palo per ordine del gindice . Allora la s. Martire rapita come in ettafi alzò la voce , dicendo: lo vi volo , o Signore; io vi fieguo; ricevete l' anima della voitra ferva . Voi fiete flato meco nella prigione ; voi avete difefa e conferbata la mia caffira . Confortata così la Sansa da quetta celefte visione, confumo il fuo gioriofo martirio col morfo di un feroce leopardo , dal quale rimale eftinta il dì 9. di Gennajo, in cui fe ne fa la memoria nel Martirologio Romano, e negli altri antichi Martirologi.

Le imprecazioni, e maledizioni, qualun-

. .

que effe fieno, e contro qualunque persona fi dicano, fono espressamente vietate dalla legge di Dio, la quale anzi comanda ai Criftiani di pregar del bene, e di corrispondere con benefizi verso i più arrabbiati nemici, e calunniatori, come apparisce dal Vangelo 1, e lo raccomanda a sutti i Fedeli l'Apostolo 2. Onde le maledizioni , e le imprecazioni , che fi leggono nelle divine Scrittnre, fono o minacce, o predizioni de'gaflighi di Dio contro i peccatori , come olierva s. Agostino. E con questa medesima regola si debbono intendere quelle pronunziate da s. Marciana, come lo dimoftra la prodigiofa verificazione di esfe contro il perfido giudeo Budario. Così pure a una particolare ifpirazione di Dio convien riferire il fatto dell' abbattimento dell' idolo, giacchè la Chiefa ne' fuoi Concilj aveva proibito d'irritare in tal modo i Pagani, e di esporsi volontariamente, e fenza grave neceffità al martirio. Onde quefte, e altre fimili azioni de'Santi, fuperiori alle regole comuni e ordinarie, debbono effere ammirate, ma pon imitate . Tutti bensì e poffiamo, e dobbiamo imitare il generofo difprezzo, ch'ella fece di tutti i pregi umani, di cui la persone del Mondo , e specialmente le semmine , fan tanta ftima, e pur troppo non di rado fe n'abufano in offesa di Dio, e in rovina dell' anima propria, e d'altrui. All' opposto impariamo da essa a prezzare , come un bene ineftimabile , la purità, e caffità, la quale quanto fia cara e accetta al Signore, fi puo facilmente argomentare dalla fingolare, e prodigiosa protezione, con cui egli difese la Santa da tutti i pericoli, a cui fu espofta dalla malizia degli nomini perverfi, ed infe-

# IO. Gennajo. S. Marciano. Secolo V. S. Marcellino Vescovo. Secolo VI.

Le Fin di s. Marsimo e di fant fainte del Mansfrah. «
almono de pallita per le fai mani, anda frinderichi fer freuzus de del production de la faint de la fainte de la fine de l

S'AN Marciano, del quale fi fi in quefto gloro, no memoria nel Marricologio Romano, è diverio da un altro s. Marciano, che nel medefino tempo menava vita folitaria nella Mria, di cui fi è rapportata la vita ai a. di Novembre nella grima Ra adna delle Vita d'Santi. Egli nacque in prima Ra adna delle Vita d'Santi. Egli nacque in quali l'allevarono del Die, d'incologio di vita del della considerazione del consid

effi facevano professione. Giunto che fu all'età conveniente entro nel clero della gran Chicfa di Coftantinopoli, e vi si distinse colla purità de' coftumi, collo ftudio affiduo delle divine Scritture, e colle opere di pietà verfo i poveri, pe' quali aveva una gran compassione, onde cercava di foccorrere ai loro bifogni in tutte le manicre poffibili'. Si crede , ch'egli per qualche tempo fi iafciaffe fedurre dai Novaziani , ma riconofciuti eli errori di quella fetta, fubito l'abbandono; e si mantenne poi sempre costante nella Fede cattolica, e fece tali progressi nella virtà, che fu dal Patriarca s. Gennadio promoffo prima al Sacerdozio, e poi alla dignità di Economo della Chiefa patriarcale di Cottantinopoli. Questa era una carica afiài importante, e la prima dopo quella del Patriarca , poichè aveva l'amminifirazione di tutti i beni temporali di tutte le chiefe di quella città imperiale, ed era incombeuza dell' Economo il dittribuire al numerofiffimo cleto di essa i competenti stipendi, e di disporre delle obblazioni de' Fedeli , fecondo che giudicava espediente al culto di Dio , alle neccffità delle vedove , de' pupilli , e de' poveri , e ai bisogni delle tispettive chiese della città, e de' sobborghi di effa, e doveva ancora prenderfi cura delle fabbriche delle medefime chiefe . Egli & portò fempre da fincero difpenfatore, e da scdele amministratore; e mostro ancora non meno il suo difinteresse, che il suo distacco dalle prerogative della fua carica, con permettere, che gli ecclesiastici di ciascuna chiesa potessero disporre delle obblazioni de' Fedeli , le quali prima appartenevano all' Economo generale della chiefa patriar-

2. Effendo in questo mentre morti i suoi genitori, e rimafo elfo erede di un pinguissimo patrimonio, fe ne fervì per impiegarle interamente in opere pie, fenza rifervarfi nulla per fe. Egli fondo uno Spedale per li poveri infermi; riffauro molie chiefe, che per la negligenza degli Economi suoi antecessori andavano in rovina, e altre ancora n'edificò di nuovo; fovvenne con abbondanti limofine molte famiglie bifognofe; in una parola fi spoglio di tutto in benefizio de poveri, e giunfe qualche volta fino a dare le fue ve-Ri, e a rimanere poco meno che ignudo. Aveva ancora il Santo una premura particolare per quelle donne infelici, le quali stimolate dalla povertà fanno mercato della loro oneftà, ed era, dice l'autore della sua Vita, prosuso verso di esfe, per liberarle da quell'infame meffiere, e ridurle a penitenza; imitando così l'esempio del divin Salvatore, il quale conversava co' pubbli-cani, e peccatori, ed accoglieva con benignità le peccatrici, che a lui ricorrevano. Per mezzo delle sue diligenze, e degli ajutl, che loro fomministrava, molte di esse uscirono da quell'abillo di miferie, in cui giacevano, e abbracciarono una vita criftiana, e penitente; altre fi ritira rono ne' monafteri, dove viffero fautamente, con grande edificazione; e altre andarono a Gerufalemme, e là conduffero una vita a) perfetta, che riceverono dal Signore la grazia di gurire le infermità, e di faccaiare dagli offeili demoni, de' quali per l'addietro erano viffute. fichiave.

3. Tauta carità di Marciano gli concilio una fiima univerfale di tutta la città di Costantinopoli ,. e una fingolar venerazione dello flesso Imperatore, e del fanto Patriarca Gennadio ; e viepiù. s'accrebbe questa stima e venerazione, allorchè piacque al Signore d'illustrare la sua virtù col dono de' miracoli, de' quali molti ne riferifce l' au-tore della fua Vita. Ma noi ci contenteremo di riferirne un folo, il quale vien confermato da altri autori degni di fede . Effendofi nell' anno 464. eccitato in Costantinopoli un grand'incendio, che confumo una parte della città, già le fiamme divoratrici a' avvicinavano alla celebre chiefa . detta Anastasia, che vuol dire Rifurrezione, perchè in esla, mediante la predicazione di a Gregorio Nazianzeno, quasi un secolo avanti, era riforta la Fede cartolica, poco meno che effinta in Coffantinopoll fotto gl'Imperatori , e Vefcovi Ariani . Questa chiesa , che al tempo di s. Gregorio era affai piccola, fu dipoi ampliata, e magnificamente ornata dagl' Imperatori cattolici, e fi vuole, che il incdefimo fan Marciano molto contribuille a renderla e più grande e più magnifica . Vedendo adunque il Santo l' evidente pericolo, in cui ella era, di effere diffrutta dal-le fiamme di quel terribile incendio, fall ful tetto della Bafilica col libro degli Evangeli alla mano, e prego Iddio con gran fervore, e con lacrime , che fi degnasse di conservaria intatta , come aveva confervati i tre fanciulti nella fornace di Babilonia, acciocchè gli Ariani non aveffero. da efultare in vedere confurrato dal fuoco quel trofeo delle loro sconsitte, e delle vittorie de' Cattolici . Cofa maravigliofa! Appena fatta questa orazione da Marciano, si videro le fiamme, che già da ogni parte fi avventavano con grand' impeto contra quel facro edifizio, retrocedere, come respinte, e represe da una invisibile ed invincibile forza, e riconcentrandofi in fe medefime a poco a poco cessare ed estinguersi. Non si sa quanto tempo s. Marciano fopravvivesse dopo quefto miracolo: folamente si può asserire, ch'egli morifie dopo l'anno 471., e prima dell'anno 480. 4. In occasione di questo miracolo di a. Marciano ci sia permesso di qui rapportare un altro confimile miracolo, che nel fecolo feguente il Signore si degno di operare nella città d' Ancona ad interceffione di s. MARCELLINO Vefcovo della medefima città, del quale nel giorno di jeri e. Gennaio si fa menzione nel Martirologio Romano . Ecco come lo riferifce il Pontefice s. Gregorio Magno nel capo festo del libro primo de' suoi

Dialoghi: ,, Era Vescovo della chiesa Auconita-

na il venerabile uomo Marcellino, il quale era n talmente incomodato dalla podagra, che bip fognava, che i fuoi familiari lo portatfero ful-, le lor braccia , allorchè doveva andare in qualso che luogo . Accadde che fi attaccò il fuoco nella medefima città con tale impeto, che ne p confumò una buona parte : nè giovando alcu-, na diligenza ufata per estinguerlo, minaccia-, va di dittruggere tutta la città . In un sì gran pericolo accorse il s- Vescovo Marcellino, porn tato dalle mani de' suoi familiari, ai quali disn le : Ponetemi incontro al fuoco , come fu fatn to da effi, ponendolo in quel luogo, dove pap reva che le fiainme maggiormente fi avventaffero . E da quel punto le fiamme cominciaas rono a retrocedere in un modo mirabile, come fe col dare così indietro esclamaffero di non poter passare a quel luogo, dove stava il s. Vep greffo, nè recò danno ad alcun altro edifizio della città . Dal che fi può raccogliere ( foggiunge il s. Pontefice ) di quanta fantità fosse adorno questo servo di Dio, il quale sedendo infermo potè colle fue orazioni effinguere un

n tal incendio n. Recherà forse ad alcuni maraviglia, il leggere spesso nelle Vite de Santi , come essi erano sì profufi e liberali verso de' poveri, fino a spogliarfi de' loro averi , e anche delle vesti, che portavano indoffo, come fece a. Marciano. Ma cesserà la meraviglia, se si considera quello che infegna la Fede, cioè che fi dà a Gesù Cristo medesimo, com'egli se ne dichiara nel Vangelo 1, quello che per amor fuo fi dà ai poveri; e che in ricompensa ei promette ai limosinieri un Regno eterno ne' Cieli. Venite, egli dirà loro nel dì del Giudizio finale 2, o benedetti dal Paare mio, possedete il Regno a voi preparato dal prin-cipio del Mondo; poiche io bo avuto same, e voi m'avete dato da mangiare ; ho avuto fete , e voi m'avete dato da bere ; io era ignudo , e voi m' avete rive-Hito; io era infermo, e voi fiete venuti a vifitarmi; io era in prigione, e voi fiete venuti a trovarmi . Perocciè io vi dico in verità , che quante volto ciò facelle al minimo de mici fratelli, voi lo facelle a me Hesso. Che gran cosa dunque è, che uno si pogli di quel che possiede, per darlo nelle persone de poveri a un Dio, che ha per lui dato il sangue e la vita sopra una croce? E che sisaecia di buona voglia un cambio sì felice e vantaggiofo, qual è quello della Terra col Cielo, e di beni frivoli , e dl niun conto cogli eterni , e îneffabili del Paradiso ? Se noi avessimo un poco di quella Fede viva, che avevano i Santi, e fe penfaffimo di proposito a queste verità, che pur credizino certiffime ed infallibili; oh quanto ci parrebbe facile il foccorrere con abbondanza i nostri prossimi ne'loro bisogni ! Oh quanto faremmo liberali nel fare limofina , specialmente allorche fi tratta di prefervare qualche anima dal

cadere in peccato, o pure di liberarla da qualche precipizio, in cui per la fua miferia è caduta! La qual forta di limofina è fopra d'ognialtra gradita da Dio, e perciò con tanta premura, come fi èvoduto, praticata da s. Marciano.

### II. Gennajo. S. Teodosio Antiocheno.

#### Secolo V.

Teodoreto nel fuo Filoteo preffo il Rofveido nelle Vite de Patri dell'Eremo tis, e. cap. to. rapporta la Vita di s. Teodofo: e Giovanni Mofio nel Prato fiprimale cap. So. 81. e 85, lib. 10 preffo l'ifidio Rofveido riferife i miracoli feguiti dopo la morte del medifimo Santo.

L gran Teodoreto ci ha lasciata descritta in compendio la Vita di s. Teodofio, chiamato l' Antiocheno, per diftinguerlo dall' altro celebre s. Teodosio detto il Cenobiarca , del quale si è riferita la Vita nella prima Raccolta delle Vite de' Santi fotto questo medesimo giorno 11. di Gennajo . Era nato Teodofio in Antiochia , metropoli della Siria, d'una famiglia infigne per la nobiltà, e per la copia delle ricchezze. Ma egli illuftrato da lume celefte , abbandono la cafa paterna , i parenti, gli amici, e tutte le cose della Terra, per far acquisto di quella preziosa margarita, di cui fi parla nel Vangelo; e fi ritirò a far penitenza in un alto monte della Cilicia, coperto di selve , e abitato solamente da fiere . Ivi si fabbricò una piccola capanna non molto lungi dal mare , nella quale visse molto tempo , applicato unicamente alla contemplazione delle cofe celefti, e all'esercizio d'ogni forta d'austerità. Is flimo , dice Teodoreto , cofa fuperflua il parlate della fua aftinenza, del fuo dormire fullanuda terra, e de fuoi cilizi, come di cofe a tutti note. A queste austerità aggiungeva le fatiche corporali del lavoro, ora in tellere sporte, e ora in lavorare la terra , feminando qualche pezzo di terreno in quelle seive, per avere di che suffistere; e nel reinpo stesso faceva continua orazione, o cantava falmi, a fine di tenere da fe lontani gli affalti delle diaboliche tentazioni, e delle fue cu-

pangia.

di digione di Tocolofio en al iviere fempre con i riterire e literire i mente di con i riterire e literire, e nono a lito fole, finche venife il tempo di pultre alla patria cielle, e controlo di pultre di pultra di molt, che fignadofi da pertuto la fama della fia fantia; onde col progretto di tempo vennero molte perfone da tutti i linoghi noso lois vicini, ma anche lotatti, per vivere fotto il ne addigina, e fantificati fotto generale di tutti i linoghi noso lois vicini, ma anche lotatti, per vivere fotto il ne addigina, e fantificati fotto generale di la composita di la fia carità, ad ammettere in fia compagnia in quel deferro una moltridine di gatene, i quale egil defero una moltridine di gatene, i quale egil defero una moltridine di gatene, i quale egil defero una moltridine di gatene, i quale egil entre defero una moltridine di gatene, i quale egil entre defero una moltridine di gatene, i quale egil entre defero una moltridine di gatene, i quale egil entre defero una moltridine di gatene, i quale egil entre defero una moltridine di gatene, i quale egil entre della controlla controlla della controlla dell

ifiruiva più col fuo efempio, che colle fue parole . a menare una vita fanta, mortificata, e penitente. Egli voleva, dice Teodoreto, che alle fatiche dello spirito nel domare le proprie pasfioni, e negli efercizi dell'orazione, della lezione, e della Salmodia essi unissero lu fatiche ancora del corpo, a non istessero mai oziosi; onde altri lavoravano la terra , altri facevano delle fluore, e delle sporte di vinchi, altri tessevano dellu vele da nave, e altri certe forte di vesti di pelli : esiendo che si ricordava di ciò che dice l'Apostolo: Noi abbiamo lavorato giorno e notte, per non effer d'aggravio ad alcuno ; e altrova : Que-He mie mani banno guadagnato il vitto per me , e per quelli , ch' erano meco . Egli lavorava , ed efortava i fuoi compagni e difcepoli a fare lo flesso. Perocche, è cofa affurda ( fono parole fue riferire da Toodoreto ) che mentre quei che vivono nel fecolo fientano e faticano per alimentare fe fieffi , le mogli , e i figliuoli , e inoltre pagano i tributi , e le gabelle , e offeriscono ancora le primigie a Dio , e foccorrono i poveri fecondo le loto forze; noi non ci procuriamo colle noltre fatiche quel poco che ci bifogua per mangiare e per vellire; anzi ce ne fliamo colle mani alla centola , e viviamo delle altrus fatiche . Tutti pertanto attendevano a lavorare nella ore prescritte, e del ritratto de' loro lavori, che facilmentu vendevano ai naviganti per la vicinanza del mara, non folamente mantenevano fe steffi, ina ne avanzava ancora, per efercitare l'ospitalità, e per far delle limosine ai poveri.

3. Un tal tenore di vita perfetta, che Teodofio menava infieme co fuoi discepoli, rendè celebre quel deferto , in cui abitavano ; u il nome di Teodofio efigeva da tutti una fingolare venerazione: oude i naviganti invocando nelle tempeste il Dio di Teodosio, ne ricevevano un prosto foccorfo nu pericoli di naufragaru. Fino le genti barbare, u avvezze alle rapine, com'erano gl' lfauri, i quali dimoravano non molto discotti da qual deserto, rispettavano il Santo, nè ardivano di fare alcun infulto nè a lui , nè a fuoi Monaci, nelle scorrerie che di quando in quando facevano per ogni parte , rubando , e-depredando tutto cio che potevano, e mettendo a... fuoco e fiamma ciò che non potevano portar feco. Tuttavia però ad infinuazione, e alle preghiere d'alcuni Vescovi a' industr Teodosio a lasciare quel deferto esposto alle incursioni degl' Isauri ; concioffiache v'era motivo di temera, cha costorb vinti dalla speranza del guadagno, non lo faceffero schiavo, e lo trasportassero nel loro paefe , per ricavarne un groffo rifcatto da quei , che avevano per lui della venerazione, com' era poco prima accaduto a due prelati, per redimere i quali bisognò sborsare più migliaja di scudi. Il Santo adunque, benchè di mala voglis, lafciò il fuo deferto della Cilicia, e infieme con alcuni du' fuoi discepoli, che vollero feguitarlo, fi porto ad Antiochia fua patria, dove nel territorio di essa gti su da' divoti Fedeli sabbricato un monastero. Quivi continuò la sua penitanza collo stefso rigore, che aveva praticato nel daserto, e dopo brave tempo passo al conforzio degli Angeli in Cielo, non si sa in qual anno, ma forse

verso il principio dul quinto sucolo. 4. Al racconto della Vita di Teodosio aggiunga Teodoreto uno firepitofo miracolo, ch' egli operò , mentru viveva , e fu di fare scaturire l'acqua da una rupe ; perocchè mancando al fue monastero l'acqua necessaria per li bisogni de fuoi Monaci fece fare un aquidotto dalla fommità del monte fino al monaftero ; dipoi piene di fiducia in Dio, dopo una fervorofa orazione, percoffe colla verga, che teneva in mano, come un altro Mosè, un duro e arido macigno fulla fornmità del monte, e immediatamente ne faorgo l'acque in abbondanza, la quale da quel punto cominció a scorrere per l'aquidotto sopraddatto, e scorre anche di presente, dice Teodoreto , per mezzo del monaftero , e va a... scarlcarsi nel mare vicino . Questo stesso miracolo viene confermato nel Preto spirituale di Giovanni Mofco , il quale narra di più due altri miracoli, che feguirono dopo la morte del beato Teodosio, secondo che esso aveva inteso dai discepoli del Santo. Il primo fu, che avendo una certa donna nelle parti d'Apamea fatto fcavare un pozzo affai profondo con grande fatica , e spela, ma inutilmente, perchè non vi si trovo l'acqua bramata; ella, ch'era perció molto af-flitta u doleute, fu avvifata nel fonno, che mandaffe al monaftero di s. Teodofio a prendere la fua immagine, poichè per mezzo di essa avrebbe ottenuto da Dio quel che defiderava. Così alla fecu, e appena ebbe calata nel poszo la immagine fopraddetta, che comparve l'acqua, e riempie il pozzo fino alla metà ; e di quest' acqua, foggiunga Giovanni Mosco , noi bee:mmo , cioè egli, e il fuo compagno s. Sofronio, che fu poi Patriarca di Gerufalamene , lodando , e glorificande Iddio .

5. Il fecondo prodigio avvenne nella maniera seguenta . Era costume di quel Monastero, per iftitu: ione di s.Teodofio, che ogni anno ne' giorni del Giovedì , a Venerdì fanto fi dafle a' povari una certa mifura di grano. Or accadde che in un anno, in cui fu gran careftia, temendo i monaci, che mancafie il grano pel loro foftentamento, differe all' Abate : Fate di meno di date in queli' anno la confueta limofina di frumento ai poveri , accioccià non manchi al Monaftero , giacche o' e tanta featfe ca di frumento . L' Abate però voleva in tutti i conti, che ii offervaffe secondo il solito quello, ch'era flato ifituito, e ordinato da s. Teodosio, il quale (diceva egll) tiene cura di noi dal Cielo. Ma perfiftendo l Monaci pel loro fentimento, l'Abatu, benchè di mala voglia, fu obbligato ad arrenders, onde non fi fece in quell'anno la folita diffribuzione di grano ai poveri. Ma che ne av-

venne ? Pochi giorni dopo andando il cuftode de' grani del Monastero ne' granaj , trovò che il rano fi era guafto, e aveva germogliato, ficchè bifogno gettarlo tutto nel mare. Allora l'Abate radunati i fuoi monaci diffe loro : " Ecco quello " che abbiamo, figliuoli, guadagnato, trasgreden-mo de il comandamento del nostro padre Teodo-, fio . Ecco il frutto , che raccogliese dalla von ftra disubbidienza ai fuoi ordini. Se fi foste da-, ta una parte del grano, fecondo il folito, al poveri , non avremmo perduto quafi mille p moggia di grano . Noi abbiamo commeffi due mancamenti, l'uno di trasgredire l'ordine del " nostro padre, e l'altro di non aver riposta la " nostra speranza in Dio, ma ne'nostri granaj. Da ciò imparate, fratelli miei, che Iddio folo 39 è quello , che dispone di tutte le cose in quen fto Mondo, e che il noftro padre s. Teodofio » veglis invifibilmente fopra di noi fuoi figliuoli,

Sarebbe defiderabile, che quefto avvertimento, che l' Abate del Monastero di s. Teodosio diede a' fuoi monaci, e il gastigo, ch' essi provarono da Dio, per aver hegato ai poveri il foccorfo della consueta limofina , restassero ben impressi nella nostra mente, e imparassimo noi pure ad effere liberali co' poverì . Se v'è tempo, in cui il Signore comandi di far abbondanti limofine ai poveri , certamente è quello , in cui effi fi trovano in grave e nrgente necessità, come avviene pur troppo in quegli anni, in cui le raccolte fono fcarfe, e si patisce qualche carestia. In vece adunque di restringere la mano in tali tempi nel far delle limofine, col pretefto de propri bifogni, fi dee anzi maggiormente flargarla verso di loro, perchè maggiore è la neceffità, che patifcono, e più precifo è il precesto del Signore di foccorrerli . E a quest'effetto debbono le persone ricche rifecare le spese superflue, privarsi de' loro comodi, e contentarfi del puro necessario per se medefimi, e per le proprie famiglie . Beati fono quelli che fi regolano in questa maniera , poichè riceveranno copiose benedizioni dal Signore in questo Mondo e nell'altro, come gli assicnra Iddio medefimo per la bocca di s. Paolo 1. Al contrario chi opera diverfamente, e imita il cattivo efempio de' Monaci di s. Teodofio , oltre l' offesa, che sa a Dio, trasgredendo il suo comandamento, e il danno che reca all'anima propria, spelle volte auche in questa vita è gastigato colla diminuzione delle foitanze, colla sterilità delle possessioni, e con altre disgrazie, secondo la minaccia, che ne fa il Signore pel profesa Aggeo 2, come appunto fi è veduto, che avvenne ai fopraddetti Monaci di s. Teodofio .

## S. Benedetto Biscopio. Secolo VII.

Dal Ven, Beda discepolo del Sanso si ricavano le nocizio apparenenti alla sua Vita, cioè dall'Omilia, ch ei sece nella sua sessa, a dall'Istoria dell'Abbazia di Var-

L primo nome di questo Santo fu quello di Bifiapio, al quale poi aggiunse l'altro di Benedetto, con cui è commemente appellato anche nel Martirologio Romano , che iu questo giorno 12. di Gennajo fa di effo commemorazione. Egli fu di nazione Inglese, e nacque circa l'ano 628. d'una famiglia illuftre del regno di Nortumbria, o fia Nortumberland, giacchè allora l'Iughilterra era divifa in più regni; e fu allevato tra le grandezze della Corte , nella quale sece nua delle prime figure al per la nobiltà de' fuoi natali, e sì anche per le sue buone qualità personali . Avendo abbracciata la milizia, fi dittinfe col fuo valore nel fervizio del Re Ofvino, il quale si mostrò così foddisfatto della fua perfona, che lo gratifico col dono di una bella Terra . In mezzo però a tanti pericoli, quali per ordinario a' incontrano nelle corti, e nella professione militare, Benedetto fi confervo fedele a Dio, e coffante nella piesà cristiana; e tanto su lungi dal lasciarsi abbagliare dallo splendore delle grandezze nmane, e ftrascinare dal torrente de vizj, e de viziosi, che anzi col lume della Fede riguardò le più fublimi grandezze , e tutte le cose più pregevoli dei Mondo , come un fogno , un'illufione , un nulla... quali in verità fono in paragone de beni eterni del Cielo . Il desiderio pertanto di conseguire quefti veri beui, e di mestere in ficuro la faluta. dell' anima fua, che val più che tutti l Regni, e tefori della Terra , lo fece rifolvere di voltar le spalle al Mondo, e di dedicarsi interamente, e nnicamente al fervizio di Dio. All'età adunque di venticinque anni ( altri vogliono di trentaciaque ) egli abbandono la corte, e la milizia, e fi portò in Roma per vifitare i Santuari di quefta città, e per animarsi viepiù coll' esempio di tanti illustri Martiri , che l'hanno bagnata col loro fangue, a menare nna vita fanta, mortificata, e penitente, quale si conviene a un seguace di Gesù Crifto, e a nn discepolo della Croce, Quivi dimorò qualche tempo , impiegandofi tutto nella lezione, e meditazione delle divine Scrittere , nell'orazione , nelle vifite delle Chiefe , fpecialmente de'ss. Apostoli Pietro e Paolo, e

2. Era in quei tempi affai celebre la fama...
de Monaci del Monaftero di Lerino, fondato già
due secoli avanti da s. Onorato, come faiffe uella fua Vita riferita al 16. di Gennajo nella prima
Recolta delle Vita de Senti. Benedetto persanto
fe n' ando a Lerino. e vi fi fermò per lo fozzio di

in altri eferciaj di divozione .

due anni incirca, a fine di apprendere le regole, e le pratiche, ed offervanze della vita monaftica ftabilite da s. Onorato, le quali, come diremo in apprefio, trafportò ne' monafteri, ch' ei fondo nel suo paese d'Inghilterra. Scorsi due anni, da Lerino se ne venne di nuovo in Roma, e quivi si trattenne qualche anno , per informarfi efatta-mente di tutti gli ufi della Chiefa Romana , capo e maeftra di tutte le chiese , specialmente intorno agli uffizj divini , e alle altre pratiche della Religione , finche nell' anno 668, il fomino Pontefice s. Vitaliano volle, ch' ei facesse compagnia a Teodoro, uomo greco, il quale era fiato or-dinato Vescovo di Cantorberi, e percio doveva da Roma portarfi in Inghilterra a prendere il possessio di quella Chiesa, ch'era la primaria di tutta l'Isola, Ubbidì il Santo agli ordini Pontificj, e si trattenne qualche tempo presso Teodoro, fervendogli d'interprete, e di ajuto nel governo della chiefa di Cantorberì, e anche foftetiendo le veci d' Abate del monaftero fondato già in quella città da s. Agostino , Apostolo dell' Înghilterra, e spargendo da per tutto, e in tutte le sue azioni l'odore delle singolari virtù, delle quali il Signore lo aveva arricchito .

2. Adempiuto ch'ebbe il Santo l'offizio commeffogli dal fommo Pontefice presto l' Arcivescovo di Cantorberi, fi parti nuovamente d'Inghilterra... circa l' anno 671., e ritorno in Roma, tiratovi non già da alcuna curiontà, ma dalla fua divozione verso i Santuari di questa città, e dal desiderio di fempre più informarfi de riti della Chiela Romana. Quetta fu la principale occupazione nel tempo che vi fi trattenne, che fu di circa tre anni, e procurò ancora di radunare nella maggior copia possibile de'libri ecclesiastici, e delle opere de'ss. Padri, di cui molto si scarseggiava nell' Inghilterra, giacchè non a'era ancora inventatal' arte della ffampa, la quale non ebbe il fuo cominciamento, fe non circa la metà del decimoquinto fecolo. Finalmente escendos s. Benedetto restituito alla sua patria, pieno di scienza ecclefiaftica, e di zelo della gloria di Dio, e della falute delle anime, fondo due celebri monafteri nella provincia, o fia regno di Nortumberland, l'uno detto di Viremut o Vermout in onore di s. Pietro . e l'altro detto di Jarow in onore di fan Paolo, Apostoli. Egli stabili in questi due momafteri un'esatta disciplina tanto colle sue istruzioni, quanto co' suoi esempj, i quali sono senza paragone più efficaci delle parole. Introduste ancora in effi l'offervanza de'riti della Chiefa Romana nelle funzioni ecclefiaftiche, e il canto Gregoriano nell' uffiziatura di Chiefa, al qual effetto fece venire da Roma, o per meglio dire conduffe feco in un altro viaggio, che vi fece, Giovanni Abate di a, Martino , Arcicantore , ovvero Maestro di Cappella della Basilica di s. Pietro concedutogli dal Papa a. Agatone . Fiorirono in questi due monasteri , fondati dal Santo , per molto tempo le scienze sagre, e le virtà religiose, e ne uscirono molti uomini illustri per dottrina, e per santità, tra 'quali uno de più celebri è s. Beda, detto il Venerabile, discepolo di s. Benedetto, del quale egli ha lasciato nelle sue opere registrate le azioni, e la vita.

4. Era gli il fanto Abate, înoltrato negli anti, e confumno dalle füe penieneu, quando fasificatio da una violenta paralifa, la quale gli davò per tre anni interi, e gli diede occafione di mortirare s'inoi monaci l'efempio d'una mirabile pasienta, con cui il fopporto, e nel tempo fledio di viepià purificare l'anima fan, e di acquitati un de que de la continua de un considera de appetitati de la cupetta morta vita al Cielo cica l'anno pay, e fui il (no fepolcro illustrato da Dio con varj missoli, e prodici gioperati per la da interefesso.

Il fopraddetto s. Beda discepolo di s. Benedetto Bifcopio, nell'Omilia che recitò a' fuoi Religiofi nel glorno: anniverfario della fua fefta, offerva che il Santo fece un felice, e vantaggioliffino cambio de' beni di questo Mondo, al quali rinunzio per amor di Cristo, co' beni eterni del Cielo . Egli rinunziò a beni vili , meschini , e di corta durata, ed ha ricevuto in ricompenía quei beni ineffabili, che acchio non vide, nè orsechio intefe, nè cuor umano può comprendere 1, i quali ora gode, e godera per sempre in Paradiso. Ora quetti beni , che foli fono i verl beni , vengono da Dio promeffi nel Vangelo 2 a tutti coloro, che per amor suo rinnnziano alle cose della Terra, e fi confacrano al fuo fervizio . A quetti beni adunque aspiriamo di tutto cnore, questi beni unicamente cerchiamo; e per confeguirli, non ci fembri cofa grave , nè difficile il disprezzare , e anche l'abbandonare, bisognando, qualunque bene di questo Mondo, per grande, giocondo, e dilet-tevole ch' esso ci apparisca. E' vero, che nessuno è obbligato di privarfi effettivamente di quelle cofe, che possiede, e molto meno di ritirarsi dal conforzio degli uomini, e rinchiuderfi in un chioftro, come fuce s. Benedetto: ma però ad ogni Cristiano, qualunque egli fiafi, è necessario di fpogliarfi dell' affetto di effe, e di dittaccarne il cuore, talmente che non gli fieno d'oftacolo ad operare la fua eterna falute, e ad amare Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con tutte le forze, come egli efige dalle sue creature . E però Gesù Crifto nostro sovrano Maestro ci fa sapere a chiare note nel Vangelo 3, che fe uno non rinungia, almeno coll'affetto, a tutte le cofe che poffiede , non può effere fuo discepolo , e in confeguenca neinmeno crede della fua gloria .



\$3, Gen-(1) t. Cor. 2. 9. (2) Mau. 19. 29. (1) Luc. 24- 33'

## 13. Gennajo. S. Pietro Orseolo. Secolo X.

S. Pier Damiano nella Vist di s. Romunda presso il Surio ai 19. di Giugno, e presso i Boltandisti cap. 21. e 4. ei 7. ai l'edora praconata ciò, che appariene a a. Pietro fr fioto. Si vista uncora il citròre Maranori negli Annali E Italia ell'amno 97. . e all'anno 978. e 1921.

A conversione di s. Pietro Orseolo, ovvero Urseolo, dalle vanità del Mondo al servizio di Dio, e dallo stato eccelfo di principe a quello di umile monaco, fu una delle conquitte di fan Romualdo, il quale, come si disse nella sua Vita riferita nella prima Raccolta delle Vite de Santi ai 7. di Febbraĵo, fu da Dio inviato nel fecolo decimo, secolo attai corrotto e di massime e di coflumi, a chiamare gli nomini alla penitenza. Era Pietro Orfeolo uno de' principali perfonaggi della Repubblica di Venezia, e molto accreditato nella fua patria per la fua prudenza, pel fuo valore, e anche per la fua pietà. Ma in una fiera fedizione popolare, accaduta in Venezia l' anno 976. contro il Doge di quella Repubblica, Pietro si lascio sedurre a partecipare della congiura ordita contro il medelimo Doge, e a favorire coloro, che s'imbrattarono le mani nel fangue di effo, come racconta s. Pietro Damiano, autore contemporaneo, nella Vita di s. Romualdo, nella feguente maniera.

2. Vitale Candiano Doge di Venezia avendo preso per moglie Gueldrada forella di Ugo Marchese di Toscana, che gli porto in dote delle grandi ricchezze , affoldo molti foldati delle... parti di Lombardia, e di Tofcana, e cominciò a trattare con imperio, e come padrone affoluto il popolo Veneziano, il quale percio mal foffrendo una simile condotta del Doge, fece contro di lui una fegreta congiura . Quetta fcoppio nell'anno 976., in cui levatoli il popolo a rumore, affalì a mano armata con grand' impeto il palazzo ducale, con animo di trucidare il Doge, e tutta la foa famiglia. Ma difendendofi egli con gran vigore per mezzo de foldati, de quali aveva avuto L'accorgimento di fornire il fuo palazzo, i congiurati preiero il disperato partito di mettere il fuoco ad una casa contigua al medesimo palazzo, acciocchè comunicandoù le fiamme al palazzo, fosse il Doge obbligato ad uscirne, o pure vi restaffe confumato dal fuoco. Siccome questa cafa apparteneva a Pietro Orfeolo, lo pregarono a... contentirvi, promettendogli di crearlo Doge in luogo di Vitale Candiano . Pietro , che favoriva i congiurati , acciecato dall'ambizione , vi confenti facilmente: onde ne avvenne un grande incendio, il quale, come abbiamo da altri Storici, diffrusse non solo il palazzo ducale, ma la chiefa di s. Marco con altre chiefe, e trecento

case: e l'inselice Doge Candiano, nei suggire, su preso dai congiurati, e insieme con un suo sigliuolo insante barbaramente ucciso.

3. Di poi in esecuzione dell'iniqua promesta fatta a Pietro Orfeolo, egli fu eletto Doge ai 12. di Agotto del fuddetto anno 976.; e beuchè la fua promozione al trono ducale fosse, come ognuno vede, sì viziofa, e nn frutto maligno di fcelleraggine; tuttavia egli, che per altro era di onefti costumi, e adorno di buone qualità naturali, governo la Repubblica con giuftizia ed equità, e con foddisfazione univerfale del popolo Veneziano . Si applicò fubito con premura a riftorare le chiefe incendiate, e specialmente quella di s. Marco, e a riparare, per quanto gli su poffibile, le perdite di coloro, che avevano fofferto l' incendio delle lor case. Gli riusci ancora di diffipare i tentativi de' partigiani del Doge defunto, e di acquietare le turbolenze e le inimicizie pubbliche e private de cittadini, e di far rifiorire la pace, e la concordia in tutta la città di Venezia. Ma non così facilmente gli riuscì di acquietare i rimorsi della sua coscienza, la quale continuamente gli rimproverava il misfatto commesso, e l'ingiusta accisione del suo Principe legittimo .

4. Mentre Pietro flava in questa turbazione d'animo, capito in Venezia un monaco per nome Guarino , Abate di s. Michele di Lufano nell' Aquitania, o piuttofto nella Catalogna, il quale era venuto a visitare i luoghi fanti d'Italia, e specialmente il corpo di s. Marco . Ad esso comunico Orfeolo le agitazioni della fua cofcienza, e chiefe configlio del modo, che doveva tenere, per riparare il grave fallo da fe commelfo, e mettere in falvo l'anima fua . L' Abate Guarino conferì il fatto con s. Romualdo, e con Marino, i quali in quel tempo menavano vita folitaria e penitente con gran fama di fantità nelle vicinanzo di Venezia, e tutti tre unanimemente conclufero. che Pietro Orfeolo dovea rinunziare alla dignità di Dope, alla quale era asceso per vie tanto illegittime; e poichè il fuo peccato era provenuto priucipalmente dall' ambizione, e dalla brama ingiufta di fovraftare, e comandare agli altri, eraconveniente, che abbracciafle un genere di vita non folo penitente, ma anche umile, e foggetta all' ubbidienza altrui, con lasciare il secolo, e farsi nionaco. Siccome Pietro tocco dalla grazia di Dio, e finceramente compunto de' fuoi peccati, nutriva un vero defiderio di foddisfare all'offeia fatta alia Maestà di Dio con una penitenza proporzio-nata a' suoi eccessi, e allo scandalo, che aveva recato ai fuoi proffimi; così abbraccio di buon cuore il configlio, che gli diedero queffi tre fanti uomini Romualdo, Guarino, e Marino.

5. Nella notte pertanto del di primo di Settembre dell' anno 978. Pietro ufcito fegretamente, e fenza far motto ad alcuno de fuoi dometici, da Venezia, s' imbarco in compagnia de fuddetti tre monaci, e di Giovanni Gradenigo, che volle effer fuo compagno nalla panitenza, coma lo era flato nella colpa, e tutti infiema fe n' andarono al fopraddetto monastero di s. Michala in Catalogna . Ivi Pietro Orfeolo con fingolar divozione, e umiltà cambio la porpora in un ruvido facco, e lo fcettro ducale nall' umile fogsezione all'altrui podaftà, vaftando l'abito monaffico, e professando la vita raligiosa, mortificata, e penitente, nella quale persevero finchè viffe , che fu lo fpazio di 19. anni . S. Romualdo , cha face fi trattenne qualche tempo in quelle parti, non lascio di efercitarlo in ogni forta di virtà, e specialmente in una rigorosa aftinanza. Racconta a Pier Damiane , che affendo Pietro di grande corporatura, e avvezzo a mangiar molto, spesso mancava di sorze, e si fantiva languire a causa della piccola poraiona di pane, che gli si assegnava per suo cibo; onde un giorno si gettò umilmente al piedi di Romualdo , dicandogli : Padre, perebe lo sono per li mici precati grande di corpo, non posso sollentarmi con quel poco pane, che mi vien dato da mangiare . S. Romualdo fi moffa a compaffione di lui, e fovvanna alla fua nacaffità, con aggiungere un poco più di pana alla mifura ordinaria .

6. Quanto Iddio gradisse l'umiltà, a penitenza di Pietro Orseolo, si renda manifesto per li doni fingolari, di cui le favori in vita e dopo morte. Perocchè in vita ebbe dal Signore il dono dalla profezia ; onde estendo vanuto dopo alcuni anni (quando era già noto il luogo del fue ritiro) a trovarlo al fuo monaftero un fuo figliuolo chiamato parimente Pietro , gli prediffe , che col tempo farebbe fisto Doge dalla fua Repubblica . ( come di fatto avvenne ) a fin d'allora gli raccomando di confervara Illibati i diritti delle chiefe, e di reggere i fudditi con giuftizia, fanza nulla deferire nè all'amore, nè all'odio varfo d'alcuno. Estendo poi passato felicamente, e con una morte preziofa, come atteffa s. Pier Damiano, alla gloria celefte circa l'anno 997., fu il fuo sepolero illustrato con varj prodigj e miracoli, che taftificarono al Mondo la fua fantità, par cni e nello Stato Veneto con autorità della Sede Apostolica, e altrove è venerato col titolo di Beato, e di Santo .

Science le infarmité del corpo, dice s. Gragorio Maguo, à curano con mediamenti oppofit all'umore máligno, cha predomina, e cagiona lo foncerto dalla fanis), ande i mali provenienti da foverchio calore fi guarificono con mediciae rigota, e i mali frigial con malcine calida ; così, fagglunge il n. Fontefice, le infermità
dell'attima, per guariras, fi debbono curar con
dell'attima, per guariras, fi debbono curar con
l'attima dell'attima dell'attima dell'attima dell'attima, per
la capiona. E prò la fugethia, e l'ambitione
fi guarifice colla umiliazioni; l'avarrisia, e l'interafa con diffribuira abbondanti limofine, o con
privarifi di ciò, che fi poffiede con troppo attacco;

la fenfuzlità, e l'inclinazione ai piaceri vietati colle mortificazioni, e colla privazione di tutti i piaceri non nacestarj, benchè leciti, e così dagli altri . Tale fu la condotta , cha s. Romualdo , a gli altri dua ss. Monaci, coma abbiamo veduto, tennaro con s. Pietro Orfeolo per la perfetta guarigione dall' anima fua inferma, e lacerata da giufti rimorfi, i quali altro non erano se non che affatti della divina mifericordia, che lo chiamava a far penitenza de' fuoi gravi eccaffi . Egli vi fi ara lasciato trasportara da una sfranata ambizione di fovraftare, e comandare agli altri; e perciò a fine di farna una condegna penitenza che fossa proporzionata al suo fallo , abbracciò di buona voglia il configlio fuggeritogli da quei ss. Monaci , di nmiliarfi fino alla condizione di povero e ubbidiante Raligiofo; a con tanto fuo vantaggio, qual su quello di cambiara una dignità, che avrebbe goduta per pochi anni, con un Ragno atarno di beni immensi in Cialo . Ecco dunque la ragola, che si das tenera da' Direttori dalle anime, nel prefcrivera le penitanza madicinali a coloro, che fono tirannaggiati da difordinate paffioni, par curare la loro piaghe e infermità spirituali . Ecco la via sicura, cha dobbiamo tanera, per convertirci finceramenta, e ftabilmente a Dio, par ortenare il pardono de'no-ftri eccaffi dalla divina mifericordia, a per mattere in falvo le anime noftre per tutta l' etarnità.

#### 14. Gennajo Ss. Martiri del monte Sina.

#### Secolo V.

L'Istoria del loro maritrio su con eloquenza seritte da s. Nilo, trstimosio ocalato, la quale è risertta del Surio sotto questo gorno. Si può anche vedere il Tillemont Memor. Eccles. som. 14. di s. Nilo, e il Card. Orsi Stor. Eccles. pom. 11.

C I fa in questo giorno da s. Chiasa la comme-O morazione di alcuni Anacoreti del monta Sina, i quali ai tempi dall' Imperator Teodofio il giovane furono da' Saracini trucidati in odio della criftiana Raligiona . Il celebra s. Nilo , la Vita dal quala fi riporterà si 14. di Novembre, ha... con elegante file dascritto la ftrage, che i Saracini fecaro di questi ss. Martiri; e da asso prenderemo ciò cha fiamo per dire del loro martirio . Vivevano nel monte Sina , rinomatiffimo per la promulgazione dalla Legge, che Iddio feca tra tuoni e fulmini al popolo Ebreo nella fommità di effo, vivavano, dico, molti Solitari sparsi quà e la in piccole calla, e anche nalla caverna, tutti intanti alle pratiche di una rigorofa penitenza. Effi, dice s. Nilo, fi erano separati dal tumulto e commercio del Mondo, per attendere all'unico affare della loro faluta; e impiegavano il tampo nel lodare Iddio, nel meditare le cofe celefti, e nel domare la loro carne, e mortificare le proprie passioni, coll'austerità de' di-giuni, che prolungavano chi fino a tre giorni, chi fino a una fettimana , e chi in altro modo , fecondo le forze di ciascheduno. Pochi fi cibavano di pane, fatto di quel grano, che a grande stento raccoglievano dal lavorare la terra, la quale era in quel deserto sterile ed inseconda; e la maggior parte fi contentava di erbe crude , di dattili , e aliri frutti falvatici . Rifplendevano questi Eremisi in ogni forsa di virtà, e specialmente si commenda molto da s. Nilo la loro carita , e umiltà ; perocchè fi ajutavano scambievolmente in tutti i loro bifogni, giacche le loro celle non erano molto diftanti i' una dall' altra; e quel poco, che uno aveva, era comune a tutti eli aliri : e fentivano s) baffamente di fe fteffi , che ciascuno si riputava inseriore al compagno; e loniani da ogni arroganza riconoscevano, e confessavano umilmente, che se niente avevano, e facevano di buono, tutto era dono della gragia di Dio, a cui perciò unicamente se ne doveva la gloria. In tutte le Domeniche fi radunavano nella Chiefa fituata nello fteffo monte Sina, per participare de'divini mifterj, e con effi fortificare le anime loro contro gli affalti delle diaboliche tentazioni; e in tal occasione conferivano ancora infieme delle cofe spirituali, e fi animavano vicendevolmente a viepiù profittare nella virtà, e a perseverare coftanti fino al fine nell'intraprefa carriera verfo la gloria celefte .

2. Or avvenne , che una mattina , mentre quefti ss. Solitari ftavano in Chiefa dopo recitate le divine Laudi, furono improvvifamente affaliti con orribili gridi , e con impetuoso furore da una mafnada di baracini idolatri e nemici mortali dei nome cristiano. Costoro come cani furiosi si avventarono colle spade squainate addosso a quei ss. Monaci, e spogliazili delle loro vesti, e mesfili in fila , parie ne uccifero , parte ne fecero fchiavi , e tra questi uno su Teodulo figliuolo di s. Nilo, e parte, effendo già fazi di sparger fangue, ne lasciaro no andar liberi, cos) ignudi come erano, e uno di effi su lo flesso s. Nilo. Il primo , che quei Barbari flesero a terra con due gran colpi di spada, fu il fanto Prese di quel luogo, chiamato esso pure Teodulo, il quale, senza punto fcomporfi, ne dare alcun indizio di dolore, nel cadere abbattuto ful fuolo, fi fece il fegno della croce, e fu udito dire quette fole parole: Sia benedetto il Signore. I Monaci , a quali era fiato perineffo di ritirarfi , fi affreitarono di falire fu la cima del monte bina, come in luogo ficuro, e rispentato dagli fteffi Saracini, si per la Legge data da Dio a Mosè fopra di effa, e si ancora perchè avendo altre volte i Saracini tentato di ascendervi, la videro tutta fumante, e circondata di fiamme , per cui pieni di spavento si diedero alla fuga . Dopochè i Saracini fi furono allonianati da quel luogo, per andar a commessere altre firagi in quei contorni, delle quali parleremo in appresso, discesero i Monaci dalla cima dei Monte, a fine di rendere ai cadaveri de' loro defunti fratelli gli ultimi doveri della criftiana pietà; e trovarono, che il Prese Teodulo tuttavia respirava. nè gli era maucata affatto la voce , di cui egli fi valle in quei pochi momenti che fopravviffe, a consolar effi medesimi, che piangevano intorne a lui : Non vi turbate (diffe loro ) o fratelli , per le cofe accadute ; perocche Iddio , che permette que-Ha podellà al demonio , e a' fuoi ministri contro i fervi fuci, come la permise già contro il santo Giob ha proposti premj grandi a coloro , che foffrono questa mali con pazienza. Al fauto Giob il Signore rende il doppio di quello, che il demonio gli aveva tolto, per ricompensare la fua pazienza: ma a noi fono preparati beni affai maggiori , quelli cioè che occhio non vide, ne orecchio udi, ne cuor umano può comprendere , in premio delle noffre fatiche , e delle noffre fofferenze . Quella grande mercede , quella infigne rimunerazione, che è a noi apparecchiata, vi animi, e vi conforti a combattere pirilmente contro i noffre apperfari, e a tollerare fino al fine con pazienza-le cof: avverfe. Così egli profegui a parlare, finchè venutagli meno la voce, dopo aver dato a ciafcuno di loro gli ultimi ampleffi, e il bacio di pace, rendè lo spirito a Dio .

2. Intanto i Saracini fempre fitibondi di fangue. e pieni di furore contro i fervi di Dio, fcorfere per quelle folitudini , e trucidarono altri monaci, e folitarj , che loro riufcì di forprendere nelle proprie celle, o nelle spelonche, dove avevano il loro ricovero . Tra gli altri merita special menzione un monaco di fresca età, chiamato Liacco , la cui generofa coftanza gli fteffi Babari avrebbero dovuto amnirare. Abbattutifi effi nel fuo piccol tugurio, yi entraron dentro, e lo chiefero di additar loro le celle degli altri monaci, promertendogli di falvargli la vita. Ma egli ricusò coflantemente di foddisfare la brutale loro curiofità, e fi mostro pronto a fosfrire piuttosto ogni scempio, che scoprire i suoi fratelli. Ond'effi montati in collera, fecero della di lui persona un crudeliffinio inacello. Coll' ifteffa crudeltà trattarono altri fette monaci, i nomi de' quali fono Procuio , Ipazio , Macario , Marco , Beniamino , Eufebio, ed Elia. Reftarono i loro corpi insepolti, ed esposti all'aria, finchè s. Nilo con altri moesaci fi portarono a rendere ad effi l'ultimo dovere della natura; e dopo cinque giorni trovarono con istupore quei fanti corpi fenza niun fegno di corruzione, e fenza che verun uccello di rapina, o fiera veruna ne avesse ossesa alcuna minima parte; onde lodando il Siguore, diedero

loro la convenevole (ipoliura .
4. In quet' occasione della frage fatta dal Saracini de' fopraddessi sa. Monaci, si rendà ammirabile l'eroica fermezza, e generosirà critiana della
marier del mentovato l'acco. Informasa fest del
maririro fosserto dal suo figliuolo, tanto fu lungi
dal rattrittàrela e, e dai prorompere ri pianti

femminili, che anzi se ne rallegro, e alzando le mani al Cielo ne ringrazio il Signore: lo aveva (ella diffe ) o Signore, depofisato preffo di voi il mio figlianlo, ne me ne pento . Voi avete confervato fedelmente il mio deposito, e non sono rimase destraudate le mie speranze. lo l'aveva a voi considato, acciocché sosse falvo , e voi l'avete falvato . lo conto per nulla , l'effer lui morto, e fciolto dai leganti di quella mifera vita . quando confidero , che l' aninta fua è arrivata al porto della falute, dove è immune da ogni pericolo la fua innocenza. Non mi da verma pena, Peffer egli flato trafitto dalle fpade Saracinefche, quando penfo , che l'anima fua è volata al poff: ffo dell' eterna felicità, e che ba renduto lo fpirito fuo immacolato nelle volire mani . Io riguardo quelle fevite come tanti trofei , e quelle piaghe come tante corone , delle quali vi fiete degnato di onerarlo . Con quefte , e molte altre fimili espressioni , animate da eroici sentimenti , la pia matrona dimostro e la fua raffegnazione alle divine disposizioni, e la Fede viva cagione del suo contento per la... felicità, che il fuo figliuolo aveva confeguita an Cielo . Onde s. Nilo , che fi trovo presente con altri monaci a questo discorso , consessa che si vergogno della fua debolezza, in confronto della generofità di questa femmina, rificttendo all' afflizione, di cui il fuo cuore era pieno si per l'uccifione de' Monaci fatta da' Saracini, e si per la perdita del fuo figliuolo da essi condotto in ischiavitù : e fi fentì confortato a tollerare le fue pene, e a raflegnarfi al divino volere; Il martirio di quefti ss. Anacoreti accadde circa l'anno 429.

I pii fentimenti del s. Prese Teodulo, e le criftiane ed eroiche espressioni di questa beata senmina , fervano a noi ancora di conforto , alforchè fiamo percoffi da qualche calamità e difgrazia, o nelle persone nostre, o di quelli, che a noi appartengono per vincolo di fangue , o per altri riguardi . Non ci fermiamo a considerare la qualità , o l'ingiustizia di coloro , che ci recano danno, ed oliraggio; ma alziamo la mente a Dio, da cui effi ricevono la podettà di fare quello che fanno, e che il tutto ordina, e persnette fecondo i fuoi giustissimi e impenetrabili giudizi, e pel vantaggio de' suoi eletti, che se ne Sanno approfittare colla pazienza, e colla raffegnazione alle fue divine disposizioni . In tal maniera, ci fi renderà meno difficile il vincere quella maturale ripugnanza, che si prova in fotirire con pace, e tranquillità d'animo i torti, le ingiurie, e le oppreffioni , che riceviamo dagli nomini malvagi. Così appunto fece il fanto Giobbe : egli non riguardo ne ai Sabei, ne ai Caldei, nè agli altri fuoi nemici, ch'erano gl'istromenti delle fue difgrazie, e de'fuoi infortunj; ma alzò énbito la mense a Dio,e dalla fua mano riconoscendo il tutto, pronunziò quelle memorabili parole: Dominus dedit , Dominus abitulit , ficut Domino placuit , ita fallum ell , fit nomen Domini benedillum .

ai 14. di Gennajo, e ne giorni feguenti.

Confideriamo ancora, che facendo diverfamente, noi ci rendiamo più gravofo, e più intollerablie il pefo delle difgrazie ed affizioni, e ci priviamo di quell'eterna mercede, e incomprenfibile felicità, che potremmo acquiltare per medi cod iefle, comel'acquiltarono quetti sa. Eremiti,

#### 15. Gennajo S. Isidoro d'Alessandria, detto LO Spedaliere. Secolo IV. e V.

I Bollandiffi riportano fosto queflo gierno, e nella Vita di s. Giovanti Grifostomo ai 17, at Gennajo, qualto che da ti Valladi, Socrate, Sopomeno, e altri autori contemporanti hanno detto di quefto Santo Perte, del quale esti, e altri autoro tredono, che fi fastia ra quefto giorno memoria nel Marinologio Romano. Si veda autora la Storia Ecdificiale ad Curl. Orf. 100 100 11.01.15.

Ant' Ifidoro , detto d'Aleffandria , perchè que-Ita fu la fua patria ; e lo Spedaliere , perchè a lui era commessa la cura, e soprintendenza dello Spedale de poveri e de pellegrini della stessa città , nacque in Egitto circa l'anno 318., e fi crede che avesse la selice sorte d'esser educato nella fua gioventù fotto la disciplina del grande s. Antonio, presio di cui dimoro qualche tempo nella Tebaide, e dipoi passo al deserto di Nitria. e vi meno una vita penitente, e mortificata..., nell'esercizio dell'orazione, e della meditazione delle divine Scritture , delle quali acquifto una fcienza profonda. Il fuo naturale temperamento era affai inclinato alla collera, e alla cupidigia. onde confessava egli medesimo, che per lo spazio di quarant' anni aveva combattuto contro quethe due paffioni, finche piacque al Signore di concedergliene una perfetta vittoria ; onde nel fuo tratto, e in tutte le fue azioni compariva il più affabile e il più manfueto uomo del Mondo : e faceva si poco conto delle cofe della Terra, che avendo ereditato un pingue patrimonio da'fuoi genitori, tutto l'impiego al fervizio de poveni dello Spedale d' Aleffandria, fenza nulla ritenere per se, e nemmeno per le sue sorelle, le quali fi erano confacrate a Dio in un monastero di vergini in Alesfandria. Tanto è vero, che i Santi non furono efenti dagli affalti , e dai tumulti delle passioni , e che di esse non riportarono la vittoria fe non dopo molti combattimenti, e molti sforzi fatti a fe medelimi, affiititi e avvalorati dalla grazia di Dio. Egli non mangiò mai carne, ne mai fi cavo la fame, e quando fi poneva a menía, spesso gemeva, dolendos, com' ei diceva, che avendo un' anima fimile agli Angeli, e capace di nutrirfi delle celefti delizio, fose costretto a cibarfi come le bestie. Benche il fuo mangiare fosse sì parco , che appena bastava a fostentario in vita ; tuttavia all'aspetto , . all'efferiore apparenza del fuo corpo fembrava. che fosse uomo di bnon pasto, e di abbondante nutrimento. Coll' affidua e attenta confiderazione delle verità divine, e de' mifteri della Religione aveva acquiftato un tale raccoglimento di fipirito, e tale elevazione di mente, ch' era fipeffo rapito in eftafi; il che gli avveniva talora fedendo a menta; e allorché tornava in le, e allo flato naturale, I fuoi occhi fi fcioglievano in un reofluvi di l'arrime.

profluvio di lagrime . 2. Conosciutosi dal grande s. Atanasio Patriarca di Aleffaudria il fingolar merito e raro talento d'Isidoro, lo volle presso di se, e ordinatolo Prete della sua Chiesa, gli diede la cura e soprintendenza dello Spedale di quella Città, alla quale egli attefe con particolar affetto e fomma diligenza, acciocchè i poveri fossero sovvenuti intutti i loro bifogni non meno temporali , che fpirituali : e folamente qualche volta , e per alcuni giorni fi ritirava nella fua antica cella del deferto di Nitria, a fine di riftorare il suo spirito nella folitudine colla contemplazione delle cofe celefti, e di ripigliare nuove forze ad efercitarfi negli uffizi di carità verso il suo proffimo, secondo che efigeva l'obbligo del suo ministero facerdotale, ministero di fatica e di follecitudine in vantaggio delle anime, e non di quiete e di ripofo , come alcuni falfamente fi credono . S. Atanafio riguardava Ifidoro come il fuo braccio defiro, valendofi dell' opera fua negli affari più importanti della fua Chiefa; ed etiendofi il s. Patriares portato a Roma nell'anno 341., per opporfi alle cabale degli Ariani, e far argine alle. Îoro violenze e perfecuzioni, feco conduffe Ifidoro, il quale in quetta gran città fece aminirare la sua virtù, e si rendè accetto a molti principali personaggi di effa . La stessa stima , e lo stesso amore verso di lui ebbero ancora Pietro, e Timoteo fucceffori di s. Atanafio nel Patriarcato di Aleffandria , fotto de' quali egli dovette molto patire, e non poco faticare nelle varie e diverfe perfecuzioni, che i suribondi eretici Ariani su-scitarono contro i Cattolici di quella illustre Chiefa, ch'era la prima dopo quella di Roma nel Mondo cartolico . Essendo poi salito sul trono patriarcale Teofilo nell'anno 385., egli pure ne' primi anni del suo patriarcato mostro un'affezione particolare a s. Indoro , il quale vi corrispose per parte fua con ogni forta di rifpettofa offervanza, ed ubbidienza, come a fuo legittimo Superiore. benchè ei fosse e ne' costumi, e nelle massime affai differente da' fuoi fanti Anteceffori . Fn Ifidoro inviato da Teofilo alla Corte del gran Teodofio nell'anno 387., e colle fue buone maniere gli riuscì di placare l' animo dell' Imperatore, ch' era giuttamente irritato contro il Patriarca . Fu anche Ifidoro mandato a Roma al Pontefice s. Damaso con altri Deputati delle chiese d' Oriente, per riconciliare Flaviano Patriarca d'Antiochia colla Sede Apostolica, come di fatto avvenne, dopo una specie di scisma durato per mol-

3. Ma quest'amore di Teofilo verso Isidoro si

cambiò poi in un odio feroce ed implacabile: ed ecco quali ne furono i due principali motivi, ambedue gloriofi per Ifidoro. Il primo fu, che volendo Teofilo opprimere, e cacciar dalla Chiefa un certo Pietro, ch' era uno de' preti primari d' Alesfandria, gl' imputò falsamente, di aver ammesso alla participazione della divina Eucaristia una donna Manichea, fenza averle prima fatto abjurare i suoi errori . Negò Pietro d' aver man-, cato a questo suo dovere, e agginnse, che non folo la donna era stata prima riconciliata nellefolite forme prescritte da' canoni, ma che di tutto ancora ne aveva renduto partecipe Teofilo fleffo, che vi aveva confentito; e allegò per teftimonio della fua afferzione il prete Ifidoro, che allora era affente. Di fatto, tornato che fu Ifidoro in Alesfaudria, preseri la verità, e la giuftizia a qualunque riguardo umano, e confermo quanto Pietro aveva afferito per fua giuftificazione . Tanto bafto, perchè il prepotente Prelato, che pretendeva tutti dover cedere alle fue voglie, d'indi in poi privaste della sua grazia Isidoro, e lo riguardaffe di mal occhio. L'altro motivo, che finì di rendere Teofilo nemico manifesto, e perfecutore acerrimo d' Isidoro , ebbe origine dalla delicatezza di coscienza del fanto Prete . Perocchè avendo una dama principale d' Alessandria confegnata una fomma confiderabile di danaro ad Isdoro , acciocchè fervisse al fovvenimento de' poveri, e a riveftire le vedove, il che ella gli aveva raccomandato in modo particolare; Teofilo volle obbligar Isidoro a mettere nelle fue mani il danaro fopraddetto, come ancora... quello di altre limofine, che venivano a lui date ia gran copia da' Fedeli, come a foprintendente dello Spedale . Voleva Teofilo questo danaro , a fine di supplire con esto alle gravi spese di magnifiche fabbriche, per le quali aveva una furlofa paffione . Si oppose costantemente Indoro alle ricerche del Patriarca, sì per non mancar di fede alla dama, e agli altri, che a lui avevano confegnato il danaro in benefizio de' poveri ; sì perchè fostenne, e rappresento al Patriarca esser meglio, Impiegare il danaro nel fovvenire i poveri, che fono i vivi templi di Dio, che nella fabbri-

ca di edicii non neceliri, quantunque facri.

4. Rimáte praque giude rapperéntanze d'Ifudoro firanmente irritato Teofio, e per vendicarfue, i viento moi orrenda calunta contro di
cife; i perchè quelli gil dimotire datto, di civiscardieri micocare ad dell'amoria dellato, di civisquo, e il fuo furore; o nodei il fatto Prete giudio
di over cedera il le violenze, e di fortrafa gili
attentati del furibondo Preltato, ritirando fin elcerto di Nitria, ono animo di terminare ri a pace
i fiozi giorni negli eferciti della penitenza, e nella
medizazione delle coce cetelti. Mi Teofio non
era cometto, fanchò non portrara alle ultime effirmità fice vanedere. Dall'activo civi. Nitria

Nitria diedero a questo loro illustre confratello, egli prefe motivo di fuscitere una crudele e lunge guerra contro tutti quei moneci, e spe-cielmente contro quettro di loro chiameti i Fratelli lunghi, per l'altezze della loro ftatura, i quali erano i più celebri, e i più venerabili per lo splendore delle loro virtù, e per le gloria della confessione della Fede, che aveveno fatte ai tempi dell'Imperatore Velente. Sapeve Teofilo, che essi non approvavano la condotte irregolare, e tirannica, ch'ei teneva nel governo della Chiefa Aleflandrina ; onde tanto più fi determinò di volerli opprimere ed efterminare infieme conuna numerofa turba di moneci, de quali effi eveveno la direzione . Raduno e quett' effeno un finodo di elcuni Vescovi vicini ed Alesfandria fotto lo specioso pretesto di zelo per le fana dottrina, e per la purità della Fede contro gli errori d' Origene, e in esso fulmino fentenze di comunica contro i primari monaci di Nitrie, fenza nè citarli, nè fentirli, dichiarendoli rei d' Origenifmo, e di dogmi perverfi. Nè punto giovo a quei ss. monaci di protestare la loro Fede incorrotta, e di deteftere gli errori, che si ettribuivano ed Origene, poiche il Patriarca perfifte nell'ingiusta condenna, che aveva satta di essi, e e pub-blicarli da per tutto come eretici e scomuniceti, e specielmente nelle lettere Pesquali 1, che nell' auno 400. , e nel fequente trafmile a tutte le Chiefe d'Oriente, e d'Occidente, nelle quali per isfogo di privata vendetta contro Ifidoro, e i Fratelli lunghi, prendeva il tuono di zelo delle Fede, e fortemente declamava contro Origene e i fuoi feguaci .

5. Nè qu' fi riftette l'impetuolo furore di Teofilo, ma prima colle calunnie fi sforzò di viepiù denigrare le fama di questi innocenti Monaci, con fer credere al pubblico , ch' esti avestero nell'animo fentimenti diverfi da quelli, che protestaveno colle parole; e di poi passò a perseguitarli a ferro e fuoco , per toglierli , fe aveile potuto , dal Mondo. Perrebbe incredibile, che una perfone Ecclefiastica, e adorna del fublime grado di Petriarca, giungesse a al stravaganti eccessi, se non fosfero ettestati da più autori contemporenei degnissimi di fede, e confermati de cio, ch' esso medefimo erdì poi di fare per le stessa causa contro a. Giovenni Grifostomo. Noi per rilevare il merito della pazienza eroica di a Indoro, di cui riferiemo le azioni, crediamo che non farà difearo al lettore di udirne il racconto colle parole stelle d'un chiariffimo moderno Storico 2, il quele ne he fatta la feguente compendiofa descrizione: " La p collera ( dic' egli ) di Teofilo non era encore fopita, nè foddisfatta le fua vendetta, anzi ei non , era per acquietarfi, finchè non aveffe caccieto " quei monaci-dall' Egitto, e forse ancora del .. Mondo . Per mandare ad effetto quetto dife-

(1) Lettere Pafquali fi chiamavano quelle del Patriarca d' ellesfandria, che ogra anno pubblicava, per determita-

gno, procurò di guadagnare cinque monaci; i quali ebitevano nella stessa montegna di Nip trie . Erano questi persone incognite, e di niu-" na ftime, e indegni di effer promoffi all'infimo grado dell' ecclefiaftico ministerio. Nondi-" meno Teofilo , poiche fi fu afficurato della loro " fedeltà e fervir di ministri alle sue pessioni, " uno di effi ordinò Vescovo ; degli eltri quettro " uno confecro prete, e tre ne promoffe al diap conato . Adefcati da quefte ricompenfe que' falfa " monaci, fi lesciarono dallo ftesto Teofilo sub-", ornere fino ad adottare, e sottoscrivere un libel-" lo pieno di calunnie da lui composto contro Ammonio e i fuoi fretelli , (effi erano che fi chiamavano i Fratelli lunghi, ed erano uniti e di profeffione, e diVentimenti con s. Ifidoro ).,, E fettofi de effi presentere pubblicamente quel libello co-, me opere loro nella Chiefe, fe ne ando e trovare p con un altro memoriale fcritto a fuo nome, pieno fimilmente di felfe accuse, ed ove quel-, lo fottofcritto da' cinque monaci era inferito, il Governetore o Prefetto d'Egitto per implo-» rere il breccio fecolare , e il fuo confenfo e p i fuoi ordini contro i moneci fopreddetti di Nitria . Teofilo tteffo fu il condottiere , e l'efe-,, cutore dell' imprese. Non contento de' foldan ti, che gli furono conceduti dal Prefetto, fi pe fece eziandio accompegnere da una gran truppa 35 di gente disperata , e sempre pronte e far ma-, le ; oltre i fuoi domeftici , ed i fuoi fervi , e una 23 turba di moneci Antropomorfiti 33 ( ereno quetti moneci veri eretici, poichè fofteneveno pertinecemente, che Iddio eveffe corpo, e membre come gli uomini, e perciò odiavano la dottrine d' O-rigene, che affermeve, che Iddio è puro Spirito, come insegne le Fede ) , e ad effi parimente diede " le armi . Indi di notte tempo fi porto con questa , comitive, dopo everle ben riempiuta di vino, , e faccheggiare i monefteri, che ereno ful monte " di Nitria, dendone tutta le prede e' fuoi mefnan dieri . Il fuo principal intento era di prendere i " Fretelli lunghi , (e molto più a. Ifidoro, per cegione del quale fi era cominciate quelle tregedia ). " Me non evendoli potuti trovare, perchè al primo avvifo fi erano fatti calere in un pozzo, " fece mettere il fuoco alle lor celle " . Dopo di che effendosi elquanto celmeto il furor di Teofilo, fe ne torno ed Alesfandria, e col suo ritiro diede campo ed ladoro, e egli eltri monaci di fuggire dall' Egitto, e d'andarfene nella Palestina. 7. Pare che dopo una si fonora e strepitala ven-

7. zare čné dôpo una si fotora e trespitala vehcitre, che Teofilo cever a farta contro s. Lidoro, e gli altri monaci di Nitria, dovedi finalmente quiestri, cestifare dal più perfeguitarii. Ma guet que conor de ma violente pullonere, conor de una violente pullonere, fi da mecherata col pretetto di acto, poliche giunge a precipitario ne' più orribili ecceffi. Così evvenne

re il giorno, in cui si doveva celebrare la Pasqua.
(2) Card. Orsi Sur. Eccl, tom. 10. leb. 12, 9, 14.

all' infelice Patriarca Teofilo. Egli, intefa la loro fuga dall' Egitto, e il loro ritiro nella Paleftina, scrisse lettere circolari ai Vescovi di quelle contrade, colle quali faceva il più moftruofo ritratto di quei poveri monaci, fpacciandoli per eretici Origenitti, e avvertendo i Prelati della Paleftina a guardars bene di ammetterli in alcun luogo nè ecclefiaftico nè privato . Scriffe ancora a s. Girolamo , dimorante allora in Betlemme , che sapeva essere nemico della dottrina di Origene, per cagione della quale egli era in quel tempo in un' ar-dente disputa con Russino, a fine di tirarlo al suo partito, come facilmente gli riuscì, onde il s. Dottore ingannato dalle fue frodi , fece elogi magnifici del fuo aelo per la purità delle Fede, e della Religione contro i feguaci d'Origene. Lo stesso bnon incontro ebbe con s. Epifanio Vescovo di Salamina in Cipro, ch'era univerfalmente riguardato come un luminare della chiefa d' Oriente , poiche effo pure credendo fincero lo zelo di Teofilo, fi rendè fuo partigiano, e fautore. In fornma grandifimi applaus (fono parole del mentovato moderno litorico 1) furono fatti nella Paleflina da s. Girolamo , e dai Vefconi della fleffa provincia , nell' ifola di Cipro da 1. Epifanio , e. da' fuoi colleghi; e quel che più importa, dal fommo Pontefice Anallafo, e da principali Vefconi dell' Italia, a Teofilo per lo zelo da lui molifrato contra i monaci accufati di difendere Origene , e d'effere infetti delle fue opinioni . Ne dee ciò recar meraviglia , poiche gli errori , che Teofilo nelle fue lettere attribuiva ad Origene , e a' fuoi pretefi-feguaci, erano sì mostruosi, e si contrari ai dogmi fondamentali della cristiana Religione, che il solo udirli recitare nelle lettere di Teofilo, e fpecialmente nelle lettere Pasquali , di cui abbiamo di fopra fatta menzione, cagionava un grande orrore a tutti i Fedeli, ne v'era alcun Criffiano , che non li deteftaffe , e abominaffe .

8. Teofilo pertanto fempre più gonfio di fuperbia per questi applausi, e trasportato dal suo fanatico zelo coutro s. Ifidoro , e gli altri monaci di Nitria rifugiatifi nella Paleftina, fi mife in coore di perfeguitarli anche in quelle parti, e di exceiarli dalle folitudini, dove s'erano ricoverati per vivervi pacificamente negli efercizi della penitenza . A questo effetto oltre le sopraddette lettere piene di calonnie scritte ai Vescovi della Pa-Jestina, invio in quelle parti due ministri del suo furore , Eubulo e Prifco , i quali accompagnati probabilmente da gente armata, infeguirono da per tutto i monaci fuggitivi, e fino negli angoli più rimoti, e nelle più ofenre caverne. Ondecinquanta di effi de più anziani, capi de quali erano s. Isidoro, e l Fratelli lunghi, furono cofiretti ad imbarcarfi, e a portarfi alla città imperiale di Costantinopoli, per implorare la prote-

zione di s. Giovanni Grifoftomo già da alcuni anni Patriarca di effà , e anche bifognando , dell' Imperatore Arcadio contro le calnnnie, e le persecuzioni di Teofilo. Andarono effi a dirittura a gettarfi a' piedi di & Gio: Grifoftomo, e lo pregarono di fovvenire alle loro calamità. Refto il s. Patriar ca commofio e intenerito dai vedere a'fuoi piedi cinquanta nomini eletti, incanutiti negli efercizi della monaftica professione, e come un altro Ginseppe , al dir di Palladio Scrittore della Vita di s. Gio. Grifoftomo , alla vifta... de' fuoi fratelli, ferlto dagli fiimoli d'nn pungente dolore, non potè raffrenare le lagrime. Afficuratofi il fanto Lottore della purità della lor Fede, esente da ogni taccia di quegli errori, che falfamente erano loro imputati da Teofilo, s'affunfe volentieri il carico di placare lo sdegno dal medefimo Teofilo concepito contro di loro, acciocchè poteffero liberamente far ritorno alla lorosolitudine dell'Egitto, e vivervi in pace il rimanente de' loro giorni , com' effi defideravano ; il che egli credè cola facile da ottenersi, misurando dal fuo il cuore ancora di Teofilo. Di fatto gliene scriffe lettere affai efficaci ; e intanto benchè non ainmetteffe lfidoro e gli altri monaci fuoi compagni all' ecclefiaftica comunione, per non irritare l'animo di Teofilo, fece però loro ancgnare per albergo alcune cafe vicine alla chiefa appellata l' Anaftafia, e prego alcune religiose. matrone, e specialmente la celebre fanta Olimpiade, a prenderfi cura del loro mantenimento, quantunque eglino per non effere d'appravio a vernno, fi ajutaffero co' loro manuali la-

vori. 9. Ma rinfeirono vane, e di niun frutto le preghiere del Grifoftomo presso Teofilo ; anzi egli inafprito dal boon accoglimento, ch'esso aveva fatto a s. liidoro, e agli altri monaci da fe odiati , gli rispose in una maniera impropria , disdegnola, e minaccevole; e inoltre inviò a Contantinopoli alcuni fuoi emiffari, con un libello piono di calunnie contro i monaci fuoi nemici, nel quale non potendo intaccare la loro vita fanta, ed innocente, infamava gl' interni loro fentimenti; onde divulgatefi in Coftantinopoli per opera degli amici a di Teofilo le fue calunnie, erauo i monaci steffi da per tutto mostrati a dito come difcepoli d' Origene, e anche abborriti come maghi, poiche tra le altre cofe era Origene accufato d'aver parlato in favore della magia. Vedendo pertanto a liidoro co' fuoi monaci, che invece di placare per mezzo de loro intercessoril'animo di Teofilo, maggiormente infiammavano la fua collera , per ultimo e indifpenfabile rimedio a' loro mali, credettero di dover ricorrere all' Imperatore Arcadio ; al quale presentarono una fupplica , in cui proteftandoù pronti d'ana-

<sup>(1)</sup> Card, Orfi loc. cit. \$. 26. (2) Egli molti ne aveva, anche alla Corte imperiale; perocche fi valva delle grundi ricchezze della Chiefa d'Alef-

fandria, per guadagnerh e força di regeli gli animi di ci laro, che poccyano contribuire alle fue mire politiche.

tematirzare qualinque falfa ed erronea dottrina, come avevano fatto avanti al Grifoftomo, facevano iftanza, che il libello di Teofilo contenente le accuse contro di loro fosse esaminato a rigore di giuftizia avanti il tribunale del Prefetto del Pretorio, e che l'ifteffo Teofilo doveffe comparire avanti al Grifoftomo, per effere giudicato del fuo operato contro di loro fecondo i canoni. Fu di satto esaminato il libello delle accuse di Teofilo contro i monaci, che avevano recato, come si disse, a Costantinopoli i suol deputati, e trovandofi false e calunniose, furono questi in pericolo di perdere la testa, come infami calunniatori, fe lo stesso Teofilo non avesse ottenuto a forza di danaro, che fosse loro consmutata la pena della morte in quella dell'efilio, a cui furono condannati nell'ifola di Proconneso . Venneanche, benchè più tardi che potè, a Costantinopoli Teofilo stesso, ma vi venne in aria non di reo, quale vi era flato chiamato, per rendere conto di fe, e della fua condotta, ma bensì di trionfante, e di giudice con un grandioso ac-compagnamento, specialmente di Vescovi dell' Egitto, e con animo rifoluto di afogare la fua collera, e vendicarsi contro s. Giovanni Grisoftomo, per la protezione che aveva presa de' monaci suddetti, e di farlo anche deporre dalla sua Sede, come pur troppo gli riuscì a sorza delle fue cabale, de politici fuoi raggiri, e di profufione di danaro, nel famolo Conciliabolo della Quercia, come fi può vedere nella Vita di s. Gio. vanni Grifoftomo 1.

10. Intanto era già s. Ifidoro avanzato negli anni, macerato dalle fue penitenze, e logoro dalle tante e sì lunghe persecuzioni sofferte da... Teofilo; onde infermatofi in Coffantinopoli, dove, come fidiffe, era venuto in compagnia de' monaci di Nitria, vi rende l'anima a Dio, e andò a godere per fempre quel riposo nel Cielo, che la malizia degli nomini gli aveva impedito di trovare in Terra . Il che avvenne nell' anno 404. . essendo egli giunto all'età di circa \$1. anni . e prima che sosse terminato il conciliabolo della Quercia, în cui fu deposto s. Giovanni Grifostomo per gl'intrighi di Teofilo. Lo stesso sclice fine fecero, durante quefte turbolenze, altri de' principali monaci fopraddetti, i quali come Santi furono dal popolo venerati immediatamente dopo la loro morte. Quanto poi agli altri monaci, Teofilo, sfogato che ebbe il fuo furore contro il Grifoftomo, fi mostrò sacile a riconciliarsi con loro; onde fattili entrare nel fuo conciliabolo della... Quercia, altro non eligè da effi se non che dicesfero: Perdonateci padre ; parole , ch'effi eran foliti dire anche quando erano riprefi e accufati a torto. In quetta maniera rientrarono nella fua grazia, su loro restituita la comunione, e poterono ritornare a vivere in pace nella loro folitudine della montagna di Nitria nell'Egitto, ch'era la fola cofa, ch'esti desideravano.

Un doppio spettacolo ci presenta la Vita di s. Isidoro ; l'uno di ammirazione della sapienza di Dio nella condotta, che tiene co' servi suoi, permettendo talora, che fieno ingiustamente perfeguitati, calunniati, ed oppreffi da' loro più fu-rios nemici, a fine di santificarli con questo mezzo, e renderli fimili al divino fuo Figliuolo in quefta vita, e poi coeredi della sua gloria nel Cielo, come avvenne al fuddetto s. Ifidoro, e ai monaci fuoi compagni nella fiera persecuzione di Teofilo. E' vero, che questa persecuzione dovette esfere ad esfo tanto più gravofa, quanto che veniva dallo fteffo fuo Patriarca, che per obbligo del fuo ministero paftorale avrebbe dovuto effere il suo disensore, e protettore. Ma queito appunto fu quello che lo rende copia più rattomigliante a Gesti Crifto nostro divino Originale e Maestro, il quale per amor nostro si soggetto ad esser calunniato, e condannato dai principi de' Sacerdoti, e dallo steffo fommo Sacerdote della Sinagoga; e col fuo esempio volle consolare, e consortare i suoi sedeli fervi, allorchè si trovano in simili circostanze, come vi fi trovarono s. Ifidoro, e i fopraddetti monaci di Nitria . L'altro spettacolo è di timore per noi stessi, per istare ben cautelati e vigilanti, a non lasciarci mai prevenire, nè preoccupare da alcuna fregolata passione; poichè ella ( specialmente se è mascherata col pretesto di zelo ) è capace di accecarci, e precipitarci in ogni forta di eccessi i più orribili e stravaganti, come vedemmo effer accaduto all'infelice Teofilo. Cafus majorum, dice s. Agostino, timor minorum; se un Patriarca d'una Chiefa sì illuttre fi lascio da una paffione di collera, e di vendetta firascinare a commettere tanti e sì gravi falli contro persone fante ed innocenti , e fino contro un fantiffiino Patriarca fno confratello, qual era s. Giovanni Grifostomo; chi non temera di se medetimo, e delle fue viziose passionii Tutti partroppo, come figliuoli d' Adamo, ed eredi della sua colpa, ne portiamo dentro di noi un fondo, diro così, inelaufto, e fe non facciamo ogni fludio di continuamente mortificarle, come ci esorta l'Apottolo a, corriamo pericolo o tofto, o tardi di effere da effe fpinti a cadere nel medefimo precipizio. Sopra tutto guardiamoci bene dal far il primo passo, per secondare qualche nostra malnata passione, poichà niente è più sacile, quanto il lasciarsi poi trasportare, e l'effere quasi costretti a farne degli altri, e fempre peggiori, fino a divenire ciechi, e oftinati nel male, il che altro non farebbe fe non un evidente preludio dell' eterna dannazione .

(1) Vedi la fua Vita ai 27. di Gennejo nella prima Raccolsa delle Vite de Santi al num. et. 16. Gen-

#### 16. Gennajo.

# S. MARCELLO PAPA E MARTIRE. Secolo IV.

Sicone gli Asti di e. Marcello , riferiò dal Surio, estre anymo coje effai increa e diritoje, i bijera consenza fi franco file sattici Sopramenzario, e Martrodoje e journa suto un apicipio in fue fode, composso da e. Damasso Papa, e rapportanta dal Carl Ordo di lis 10. nam. r. tella Sioria Ecclesissica. Si veda assona il Tillemont Memor. Ecclesi. Or. di della priegrazione di Descleziona ai e. 18.

A Llorchè gl'Imperatori Diocleziano, e Maffi-miano mosfero contro la Chiesa, e il nome Critiano una crudele, e generale perfecuzione, la quale ebbe cominciamento nel mese di Fobbrajo dell' anno 303., fedeva fu la Cattedra di s. Pietro il fanto Pontefice Marcello, e fi dittinguavano sopra gli altri fra i preti della Chiesa Romana pel loro merito i ss. Marcello, Eufebio, Melchiade, e Silvestro, i quall l'uno dopo l'altro furono poi innalzati alla diguità pontificale. Le memorie ecclesiatiche le più antiche, e le più autentiche ci reudono teffimonianza della costanza nella Fede, tanto di s. Marcellino, quanto di s. Marcello, e degli altri fopraddetti fuoi preti: onde viena fmentita la calunniofa imputazione, che loro diedero dipoi i Donatitti, che aveffero cioè offerto l'incento agl'idoli, e confagnato ai persecutori i libri delle divine Scritture; e però s. Agostino fino dal tempo suo rigettò quefta calunnia, dicendo fra le altre cofe, che per confutarla, battava il negarla, giacchè non fi adduceva dagli accufatori alcuna prova di esfa -E' vero, che non pochi Cattolici ne' fecoli pofterori hanno adottata questa calunnia rispetto alla persona di s. Marcellino, aggiungendo che purgo poi questa macchia col pensimento, e col marririo, che foffri per la Fede di Critto: ma come offerva un moderno chiariffirmo litorico 1, non o'è in oggi perfona dotta, (fono fue parola) la quale non fia prenamente convinta della falfita d'una tale accufa.

"An "Dayochè « Marcellino ebbe coronato il fan pontificato con un gloriolo martino ; il Cetfeyd nall' anno 304, e probabilmente si 16. di 
Aprile, in cui s. Chieia ne celebra in memoria, e 
la felta inferme con s. Cleto patrimente Papa e Martire (il quale riporo la palma del martino nella 
facconda perfecuzione totto l'Imperator Dominiano) la beda Papoticia rimine vazzente per lo fapdal Clero, a popolo Romano fi venne all' elziosia del nuovo Pontince, i quale cadde nella perfona di Marcello già prete, come fi diffa, della 
fielà Chieia Konana, a molto commendabile per 
la fun pieta), e per lo zelo spoñolico, che gliardava nal pestro. Appens folleraso . Marcello al 
dava nal pestro. Appens folleraso . Marcello al

(1) Card, O:fi Stor. Ecclef. to. 14. lib. g. m. 41. in fin.

trono pontificio, fi eccitò nella Chiefa un turbine, chaeli diede occasione di mostrare la sua fermezza, e vigore nel confervare inviolabile la disciplina ecclenattica. Perocchè febbene foffe allora calmata in Roma, e nell'Italia la persecuzione de Gentili, attesoche Massenzio, che ne aveva usurpato il dominio, credè effere conveniente a' fuoi intereffi, e fini politici di non inquietare i Criftiaui per conto della loro Religione : tuttavia la Chiefa Romana fu agitata da interne e furiofe turbolente cagionate da coloro, i quali avendo nella periecuzione degli anni precedenti per vil timore riaunziato a Critto, e idolatrato, ricufavano di fire la debita penitenza prescritta dai cauoni, per effere riconciliati colla Chiefa, a per effere ammessi alla comunione de sagrofanti misteri . Giunfe a tal eccesso il loro furore, che dalle dispute, e segrete divisioni, che avevano eccitata tra i Fedeli', ( fomentate probabilmente da Ecclesiastici troppo indulgenti e rilaffati, come era accaduto ne' tempi di s. Ciprizuo nella Chiefa di Cartagine ) paffarono alle fedizioni, alle violenze, e alle. ftragi . Di tutti questi disordini ne fu da' fedizioft attribuita la colpa a s. Marcello, il quale altro non cercava, che di curare le loro piaphe co' rimedi falutari della penitenza. Onde per opera principal mente d'un perfido Criftiano, il quale avava in sempo di pace rinunziato alla Fede di Gesti Crifto, fu il fanto Pontefice bandito da Roma per ordine del tiranno Massenzio, e termino di vivere, come fi crede, in efilio nel principio dell'an. 310., e per li patimenti fofferti in foftenere con intrepidezza il vigore dell'ecclefiaftica disciplina, ha meritato di effere onorato non folo coma un illustre Confesiore dalla verità, e della giustizia, ena ezlandio come un Martire glorioso, e come tale è in questo giorno dalla Chiesa venerato.

Il fopraddetto Ittorico a offerva in propofito della persecutione fatta da cattivi Cristiani a fan Marcello , che la Chiefa in quello mare burrafcofo del freolo non può effere lungo tempo fenza provare gli affalti di qualche fiera procella, e quando ceffano le itraniere, nascono le interne e domefliche turbolenze, o per parte de fuoi degeneranti figliuoli, o prt parte di coloro , che vanamente del criftiano nom: fi giriano . E in effetto qual è quel Fedele illuminato, che in questo tempo, in cui la Chiefa gode una piena pace da' nemici efterni, non deplori amaramenta la persecuzione, diro così, doineffica, cha fanno alla pietà, e alla difciplina de coftumi quei traviati Criftiani , che fi danno in prada ai profani e avvelenati divertimenti del Carnevale, tanto deteffato, e abominato da tutti i Santi, e tanto opposto e contrario alla fanta, e immaculata professione del Crittianelimo? Quante discordie e divisioni pur troppo non cagiona nelle famiglie questo idolo esecrabile del Carneyale tra coloro, che vogliono mantenerfi fedeli a Gesù Crislo, e alla massime del suo san-

(1) Card, Orfi Mor. Ecolof. lib, 10, num. 12.

to Vangelo, e coloro che effendo di folo nome criffiani , non fi contentano di farfi effi foli feguaci delle abominazioni gentilesche, nia cercano ancora di strascinarvi o colla forza, se tanto possono, a colle besse e derisioni, o in altre maniere quelli, che le hanno giuftamente in orrere, e se ne vogliono allontanare? Questa perfecuzione della pietà, e de professori di està allora diventerebbe più pericolofa, e più peruicio-fa, fe fi trovaffero a tempi nostri degli Ecclesiafici rilaffati , fimili a quelli , de' quali parla... fant' Agoftino nel celebre Sermone intitolato de palloribus . Se voi volete ( dicevan effi ) divertirvi, intervenire agli fettacoli, e vallegrare gli animi vostri nelle pubbliche seste, che si fanno per tutta la città; andatevi pure, e rallegratevi, che male vi e? Ite, ite fecuri, quid mali eft? Forfechè gli uomini empj folamente, e i pagani debbono godere delle creature di Dio, e non ne possono go-dere anche i criftiani dabbene ? Se noi (loggiunge il fanto Dottore ) parlaffino in tal maniera, troneremno molti, che ci applaudirebbero, e avremme il feguito , e il favore della moltitudine : Si hicc dixerimus, forte congregabimus turbas ampliores , & multitudinem conciliabimus . Ma v' inganneremmo, e faremmo falfi pattori, e mancherenimo al nofiro dovere di predicarvi la parola di Dio, e d'infegnaroi la dettrina di Crifto . Siamo pertanto attenti, e vigilanti fopra di not medefimi; e per non cadere in fimili lacci, atteniamoci fortemente alle fante maffime di Gesù Crifto noftre celefte Maeftro, il quale nel Vangelo 1 ci avvifa . che le folli allegrie del Mondo , e de fuoi feguaci fiuiscono la un pianto eterno, dovechè la paffeggiera triftezza de fuoi discepoli si cambia presto in un sempiterno gaudio; e che per bocca di s. Paolo 2 c'infegna , che quelli , che appartengono a lui , e fono animati dal fuo fpirito, attendono a croclfiggere la loro carne, e a mortificare continuamente i loro vizi, e le loro concupifcenze, pur troppo fempre inchinevoli ai piaceri, agli spassi, e ai divertimenti.

#### 17. Gennajo. S. Sulpizio, detto il Pio. Secolo VII.

La sua Vita, seritto sedelmente da un anonimo cogianeo ael Santo, è riportata dal Surio, e anche dei Bollandisti, i quali aggiunguno et iondio un altra Vita più breve, feritta parimente da un Autore contemporaneo, e sacero.

An Sulpizio è soprannomicato il Pio, perchè risplendè in lui una fingolare pietà fino dai più teneri anni, e in tutti gli flati e di secolare, e in mezzo alla Corte, e di Ecclesticho, e negrado sibilime di Vescovo, a cui dipoi su inalizato. E gli nacque d'una famiglia illustre nellaborgoma, e dopo aver condotta una vita inno-

cente, e applicata agli fludj nella cafa paterna. paísò alla Corte di Federico II. Re di Borgogna, dove e pel fuo talento, e per le fue dolci e affabili maniere incontro ogni miglior accoglimento . Ma ne l' aria contagiosa del Mondo , uè l'efempio delle perfone libertine fue coetanee, recarono verun pregiudizio alla fua pietà, nè punto diminuirono il fuo ardente amore verso Ges'à Crifto suo Salvatore . Dopo aver dimorato alcuni anni nella Corte, fi rifolve di ritirarfene, per attendere all'unico, e importante affare della... fua eterna falute, lontano dagl' imbarazzi e dai pericoli del fecolo. A questo fine abbracció un tenore di vita folitaria e mortificata nella propria cafa , efercitandofi in ogni forta di austerità , come se vivesse nel più regolato, e osservante monaftero . L'orazione , e la meditazione delle divine Scritture erano il dolce nutrimento dell'anima fua, e da effe traeva quelle fiamme di carità, delle quali il fuo cuore era acceso verso Dio, e verso il profsimo . Questa sua ardente carità l'obbligava a uscire non di rado dalla sua domestica folitudine, per impiegarsi in opere pie, ora sovvenendo i poveri con limofine; ora frequentando gli ospedali; ora vifitando i prigionieri, procurandone per quanto poteva, la Aberazione dai loro vincoli; e talora istruendo, e catechizzando le persone idiote, e anche degl'idolatri, de' quali fe ne trovavano alcuni tra coloro, che abitavano alla campagna. a. In questo stato di secolare ritirato, e appli-

cato continuamente agli efercizi della penitenza . e delle opere di mifericordia , penfava Sulpizio di terminare i fuoi giorni, finchè venisse il giorno immutabile della beata eternità, a cul egli aspirava, e che dovrebbe essere l'oggetto principale, anzi l'unico d'ogni vero discepolo di Gesù Crifto. Ma il Signore mile in cuore a s. Aufiregifilo Vescovo di Burges di togliere di sotto il moggio questa lampana risplendente, e di collocarla ful candelliere, perchè fpandesse i suoi lumi in vantaggio di molti . Che pero nulla badando alle ripugnanze della fua umiltà, lo ascrisfe al Clero della Chiefa di Burges, e in poco tempo dai gradi inferiori del Clericato, attefa la fua fingolare virtà e dottrina , lo promoffe al fagro ordine del Diaconato, e poi del Sacerdozio. Atlora fu che il Santo decorato del carattere facerdotale, e ripieno della grazia dello Spirito fanto, ricevuta con abbondanza nella fagra Ordinazione, fi rendè maggiormente illuftre per lo fplendore delle sue virtà, alle quali il Signore aggiunfe il dono de' miracoli, de' quali ne aveva operati alcuni anche da femplice fecolare : onde giunta la fama del fuo nome alle orecchie del Re Clotario II., lo richiese a s. Austregisto per Cappellano maggiore, o fia gran Limotiniere del fuo regio Palazzo . Benché il Santo , come offerva l' Autore fincero , e contemporanco della fuaWis, niente altro più bramafis, c'he di reitscaltar agit coch degli sominis, cultúf, againchaltar si prifichivare qualumpee fivore, e gloris umos; tuttuvis hispoto, che farrendeli alle richiele del Re, e agli ordini di s. Antregifio a onde portato il alli core vi alliufe li faddettanonervole carica di Uspellano maggiore, che ggii efercito con moita edificazione di tutta la Gore , e moite contribio colla condesta irraparalli del proporti del propositi del propositi portari del propositi del propositi del propositi del abufi, che regnusuno fra Corrigiani, e a firei forcir le vivira Critine.

2. In questo mentre accadde, che il Re Clotario s' iofermo gravemente; e già i Medici, dopo adoprati Inutilmente tutti i rimedi della lor arte, disperavano della sua falute, quando la Regina, piena di on estremo cordoglio, e totti i Cortigiani afflitti ricorfero alle orazioni di s. Sulpiaio, acciocchè impetraffe dal Signore la grazia della fanità al Re . Di fatto egli passò cinque giorni in continue preghiere , e in una totale attinenza da ogni cibo; e poichè aggravandofi fempre più la malattia del Re, ficchè l'aveva ridotto quas agli ultimi confini della vita, gli fo fuggerito, che poteva far di meno di più affaticarfi a pregare, ed a continuare il fuo rigorofo digiuno, perchè il caso era disperato, rimanendo al Re pochi momenti di vita i Sulnizio nieno di fiducia io quel Dio, che gli aveva ifpirato di affliggerfi al fuo cofpetto col digiuno, e coll'orazione, rispose, che non solamente il Re non farehhe morto di quella malattia, ma che anai nel Cettimo giorno farebbe guarito, e avrehbe mangiato infieme con effolus, come in fatti avvenne. con formina gioja, e maraviglia di tutti, e con rendimento di grazie al Signore, che aveva in una maniera prodigiofa glaudite le orazioni del fuo fer vo fedele .

4. Erano già più anni, che s. Sulpiaio efercitava la carica di Cappellaco maggiore del Re, alforche nell' anno 624. weone a vacare la Cattedra Episcopale di Burges per la morte di s. Austreoifilo. Il popolo, e il clero fi divife in più fazioni per l'elezione del faccessore, oè mancavano ambizios, i quali anche per meazl fimoniaci procurarono di occupare quel Vescovato, che era il più nohile, e il primaziale dell' Aquitania. In quefto mentre alcune perione dabbene, per ovviare al pericolo, che fovraftava, di vedere occupata quella Sede da qualche lupo, o mercenario, fi portarono alla Corte del Re Clotario, e con grande istanza lo fupplicarono a concedere loro per pattore s. Sulpizio; al che avendo il Re condesceso, egli su ohhligato a coosentirvi, e a sottoporre, benchè di mala voglia, il collo al gravissimo peso del Vescovato, con applauso, e soddisfazione univerfale del popolo, e del clero di Burges, il quale, ceffate tutte le discordie, l'accolle come un Angelo veouto loro dal Cielo.

g. In quefta nuova, e fuhlime dignità il Santo fi confiderò come il fervo di totti, e fi applicò con fomma diligeoza ad adempierne le funzioni in vantaggio delle anime a fe commeffe . E in verith egli riusci un degniffimo Pattore, potente in parole, io opere, e in prodigi. La sua vita era on esemplare di tutte le virtà, che gli conciliavano l'amore, e il rifpetto del popolo. Predicava continuamente la parola di Die, e istruiva il fuo gregge fenta alcuo ornamento d'eloquenza omana, e in ona maniera femplice, ma etticace, e fruttuofa, talmente che convertì innumerahili peccatori a via di falute, e riduffe quali tutti gli Ehrei, che in molto numero abitavano nella fus dloces, ad abjurare la perfidie giudaica, e ad abbracciare il Criftianelimo . I fuoi digiuni erano continui e rigorofi, e continue ancora le fue vigi-Lie; e allorchè era coftretto dal fonno a prendere un breve ripolo, fi coricava lopra una stuora coperta d'un cilizio. Porgeva frequenti, e fervo-rose preghiere al Signore, acciocche si degnasse di fpandere i fuoi lumi , e le fue grazie e beoedizioni sopra di lui, e dell'amato suo gregge, poiche heo fapeva, e confeifava umilmente al divino cospetto , che nè chi pianta , nè chi inaffia , fa oulla, ma Iddio folo colla fua grazia fa il tutto, e rende otili, e fruttuose le fatiche degli operaj evangelici. Egli era il padre de poveri, il foftegoo delle vedove , il rifogio de' miferabili, e fi faceva tutto a tutti , per guadagnare tutti a

6. Aveva il Signore favorito il fuo fervo del dooo de' miracoli anche nello flato di fecolare, e di femplice Ecclefiaftico, come fi è detto; ma on tal dono fi accrebhe maggiormente, allorche fu collocato fu la cattedra pontificale . Egli ne operò on gran numero, guarendo ogni forta d'infermita; eftinguendo più volte gl'incendi col leguo di croce ; rettituendo la vitta ai ciechi, e la loquela si muti ; e facendo altre opere maraviplinfe . che fono diffintamente riferite dall' autore fincero della foa Vita, e teftimonio oculato di effe . Rifuscitò aucora da morte a vita un como, che fi era annegato in un fiume , e on altro, ch'era morto di fame, e di freddo . L'acqua fteffa, con cui il Santo fi era lavato le mani, diffribuita da' fuoi familiari , fenza fua faputa , agl' infermi , aveva la virtù di guarirli dalle loro iofermità. Onde per questi miracoli, e prodigj fi rendè da per tutto celehre il nome, e la fantità di Sulpizio; e quanto egli era amato da tutti per la fua omiltà, mansuerudine, e dolcessa singolare verso ogni forta di persone; altrettanto era eziandio venerato per la potestà, che Iddio gli aveva conferita di operare cole mirabili , e prodigiose .

7. Trovandofi il Sauto affai inolirato negli anni, ed eftenuato al maggior fegno dalle penitenze, e dalle faiche fue appolioliche, richiefe circa l'anno 641., ed otteooe on Coadiutore, che lo follevaffe dal pefo della cura pattorale, ed efer-

citaffe quelle funzioni, alle quali l'età fua avanzata, e la debolezza delle fue forze lo rendeva inabile, rifervando però a se medefino la cura de poveri, per li quali aveva una speciale tenerezza, come rappresentanti in modo particolare la persona di Gesì Cristo. Nel resto del tempo che sopravvite, s'impiegò con gran servore nell'orazione, e nella contemplazione delle cose celesti, e nel prepararsi alla morte, ripetendo sovente quelle parole dell'Aposto: Cupia displosi, d'esse cum Christo. Destatra di estre si del corpo, e andarmene a Cristo, a cui aveva fedelmente servito. Egli finalmente n'ebbe la sospirata grazia circa l'anno 644, in cui seguì la preziola morte.

La pietà, che questo Santo professò in tutti gli stati, di secolare, di Ecclesiastico, e di Vefcovo, sia a cuore anche a noi in qualunque stato ci troviamo, se vogliamo piacere a Dio, e salvare le anime nostre. La pietà, dice l'Apostolo I, & utile a tutti , e a tutte le cofe , e ad effa fouo promeffi i beni della vita prefente, e della vita futura; i beni cioè della vita presente, in quanto sono mezzi utili e necessarj per conseguire l' ultimo fine ; e i beni eterni, come premio e ricompensa della medefima pietà, ai quali dobbiamo unicamente aspirare. E'dunque un inganno assai pernicioso di coloro, i quali si danno ad intendere, che la pietà cristiana non convenga se non a certe anime divote, e alle persone religiose, come un' opera di supererogazione, senza la quale uno si possa salvare . No : la pieta che consitte in adempiere con esattezza i propri doveri verso Dio, preftandogli un culto fincero e religiofo; e verfo il proffimo, fovvenendolo ne'fuoi bifogni ia ciò, che possiamo, per amor di Dio ; e verso noi steffi, mortificando le nostre passioni, ed esercitandoci in opere buone; questa pietà, dico, conviene ad ogni forta di perfone, fenza alcuna eccezione; e fenza di essa si può ben essere un uomo onesto presso gli nomini, come surono alcuni pagani, ma non fi può essere un vero cristiano, va-le a dire, un figliuolo adottivo di Dio, e un erede della gloria del Paradifo. Per acquistare questa pietà cristiana, e per alimentarla, e far in essa continui progressi, usiamo i mezzi, che usò s. Sulpizio, specialmente nello stato di secolare, nel quale ella fi trova esposta a maggior pericolo: e fono la meditazione quotidiana delle verità della Fede, l'orazione fervorosa a Dio, ch'è il sommo donatore di ogni bene, e la ritiratezza dal tumulto del Mondo, e dal commercio e dalla conversazione delle persone mondane, le quali colle loro cattive massime, e co' perversi loro esempj potrebbero corrompere il nottro cuore. Questa santa solitudine, e separazione dal Mondo, per quanto ci è possibile, ed è compatibile colle obbligazioni del nostro stato, è quella, che tanto spesso ci viene raccomandata nelle sagre carte. Vliite, dice il Signore nell' Apocaliste 2, popolo nito, di Babilonia (ch' è la figura del Mondo corrotto), acciacchè nou siate partecipi del sindi peccari, e del sindi gastighi. Fuggite, dice l'Apostolo san Pietro 3, la corruzione della accusificense, che regua nel Mondo. Perocchè, soggiunge l'Apostolo s. Giacomo 4, chimque vuoto s'irr amico di quisti Mondo, o totto o tardi, diventa inmine di Dio.

# IS. Gennajo. S. LEOBARDO. Secolo VI.

La fua Vita feritta da s. Gregorio Vefeovo Turonefe, e direttore del Santo, fi trova preffo il Surio fotto il di sa. di Gennajo, e tra le opere del medefimo s. Gregorio nelle Vite de Padri cap. ultimo.

AN Leobardo, di cui si sa oggi commemorazione nel Martirologio Romano, ebbe per fuo pastore, e direttore nella via della persezione s. Gregorio Vescovo Turonese, il quale ci ha lasciate descritte le sue virtuose azioni nella maniera seguente. Nacque s. Leobardo circa la metà del festo secolo nel paese d'Alvernia da genitori di condizione mediocre; e mostrò fin da fanciullo la fua inclinazione alla pietà, poichè andando a scuola per istudiare le lettere umane, s'applicò ad imparare a mente i falmi, i quali poi con fuo particolar gusto recitava, quasichè, dice s. Gregorio, egli fosse presago di doversi consecrare un giorno al culto e ministero del Signore, Cresciuto però negli anni, i suoi genitori, bramosi di propagare la famiglia per mezzo suo, e di perpetuar in essa le sostanze, che avevano radunate, l'obbligarono, non oftante la fua ripugnauza, a confentire di accasarsi con una fanciulla, che gli avevano destinata per moglie; e a questo effetto ne furono fatti gli sponsali, e date le arre, per celebrare poi a suo tempo il matrimonio.

2. In questo mentre il Signore chiamo all' altra vita i genitori di Leobardo, il quale trovandosi in libertà di disporre di se medesimo, comincio fra fe a penfare, quanto vane e incerte fieno le cose di quetto Mondo: Che fai, anima mia? diceva egli (fono sue parole riferite da s. Gregorio ) a qual partito vuoi tu appigliarti? Vedi pure, che vano ? il fecolo ; vane fono le fue concupifcenze ; vana è la gloria del Mondo; tutte le cofe di effo fon vanità . Meglio è dunque per te l'abbandonarlo , e feguitar il Signore, che il confentire alle opere fue. Con questa risoluzione, dopo aver rimandato alla fanciulla sopraddetta l' arra degli sponsali , se n'ando alla città di Turs, per visitare il sepolero di s. Martino, celebre per li continui miracoli, che vi si operavano a intercessione del Santo, e ivi determinare il genere di vita, che il Signore gli avrebbe inspirato.

3. Giunto che su a Turs, si portò immediatamente alla chiesa di s. Martino, e vi sece una Junga e fervorofi orazione, per conoferre la volonti di Dio, e per abbraciare quello fitto di vita, che più fosfie al ui piacisto. Sembra ancora moto verifimite, che inorono a cio consiliratie a. Gregorio, poichè il fianto Vescovo attesta, che datlis sin bocca festili intere quello, ch' era passiato nel sio interno. Comonque ciò sia, Leobardo fon del moi giorni, e di non aver più al trop enfere, se non quello della sia eterna faiute, e di radunarsi un teòro di merti per l'esteria!

5. A quetto fine egli si ritirò circa l'anno 575. in una piccola cella scavata nel fasso, e non molto discosta dall' Abbadia, chiamata il gran momaftero, fondato già da s. Martino, la qual cella era ttata poco prima abbandonata da un folitario chiamato Alarico . In questa cella si rinchiuse Leobardo, e intraprese a menarvi una vita più angelica, che umana. La fua continua occupazione era di leggere, e meditare le divine Scritture, di recitare il Salterio, che fapeva a mente; e questa occupazione non era interrotta se non dal lavoro manuale, che confifteva principalmente in copiare libri fagri, e da un breve riposo, che la necessità lo costringeva di dare al suo corpo, il quale ei macerava con rigorosi digiuni, con vigilie prolungate, e con altre aufte-sità. Per mezzo di quetti spirituali esercizi egli sece un gran progresso nelle cristiane virtù, e specialmente nell'umiltà , e nel disprezzo di se medefimo, per cui fi rende commendabile a tutti quelli, che a lui concorrevano, e che profittavano delle sue parole, le quali erano condite d'una grazia fingolare, e dell'unzione dello Spirito fanto, onde alcuni vollero effere fuoi discepoli, e imitarlo nel genere di vita fanta, che ei con-

s. Accadde che uno di questi monaci suoi discepoli ebbe che dire con alcuni vicini, ma non fe ne fa il motivo, poiches. Gregorio scrittore, come si diffe, della fua Vita, e fuo direttore, non l'efprime . Laonde il fanto era rifoluto di abbandonare la fua cella , e ritirarfi altrove . Ma il medefimo fan Gregorio, a cui comunicò il fuo pensiere, gli sece conoscere, che quella era una tentazione del demonio, per diftoglierlo dal fuo fanto proponimento; e l'efortò a rimaner costante nella fua vocazione , e nel luogo , in cui il Signore l'aveva collocato . E per maggiormente fortificarlo in questa risoluzione, gli diede da leggere un libro, che conteneva le Vite de' Padri dell' Eremo, e l'iffituaione de'monaci . Per l' esortazioni di s. Gregorio, e per la lettura di questo libro, conobbe Leobardo l'infidie, che il demonio gli aveva tefe; e deposto ogni pensiero di mutazione di ftanza, deliberò di perfeverare fino al fine de' fuoi giorni nella fua cella, e di attendere in ella a viepiù fantificarfi, e ad avanzarfi nella perfezione.

6. Quanto fosse a Dio gradita questa sua risoluzione, e quanto gli fosse accetta la sua deserenaa, ed ubbidienza al fuo fanto direttore, appari chiaramente non folo dal progresso, ch'ei fece nella virtù, ma ancora dal dono de' miracoli, di cui il Signore si compiacque onorarlo. Egli per attestato di s. Gregorio medefimo, testimonio oculato, guari de' lebbrofi colla fua faliva, e rifanò degli ammalati di febbre, col fare fopra di effi il fegno falutare della croce. Un giorno fi prefento al Santo un cieco, pregandolo con grande istanza a restituirgii la vista col tatto delle sue mani. Leobardo ricufava coffantemente di condescendervi, ma vinto finalmente dalle lagrime del cieco, e mosso a compassione del dolore, ch' ei provava della fua cecità, dopo aver fatta per lui orazione lo fpazio di tre giorni , nel quarto giorno pose le sue mani sopra gli occhi del cieco, indirizzando a Dio questa preghiera : Signore onnipotente, Figlinolo unigenito di Dio Padre, che rendefte la luce degli occhi al cieco nato collo fouto della voltra beata becca; voi relituite la villa a quelio uomo cieco , acciocebe conofca , che voi fiete il Signore onnipotente, che col Padre, e collo Spirito fanto regnate per tutti i fecoli . Fatta questa orazione, impresse il segno di croce su gli occhi del cieco. il quale incontanente ricuperò perfettamente. la vifta .

7. Erano già ventidue anni , che s. Leobardo dinorava nella fua cella, macerato dalle fue penitenze, ed estenuato di sorze per li suoi rigorofi digiuni , quando in affalito da una infermità , ch' ei previde doverlo liberare dai legami del fuo corpo mortale. Fece pertanto chiamare il fuo fanto pastore e direttore Gregorio, il quale accorfe fubito, e amininistrò all' inferino i fauti fagramenti. Si credeva, che imminente fosse la fua morte, attefo lo stato di debolezza, in cui fi trovava, ma egli prediffe, che farebbe ancora vissuto più giorni, e che nel tale preciso giorno farebbe paffato da questa vita, come di fatto avvenne circa l'anno 593. Il fuo figro corpo fu fotterrato nel sepolero , ch'egli stesso s'era scavato nel sasso dentro la sua cella, forse per dimostrare anche dopo morte , quanto fosse contento di aver perfeverato nella fua vocazione, e di aver in quella beata cella attefo a fantificare l' anima fua cogli efercizi della penitenza .

In qualunque fino che noi ci troviumo, fovente ripettimo noi fielli quelle arree parole di I. Leobardo: Vent il ficole, «vene fine le fincompelfore; vene di e farire del Mudde, e nine compelfore; vene de la farire del Mudde, e nine questo Mondo, dice l'Aporteo! « e palla pretifino pi a litro è la nodre vite, il dire di « Agoltino, fe non che un rapide volo di momenti passeggieti : susmeniti investigatationi casmenti passeggieti : susmeniti investigatationi casre violecemente, fetta mul ferrandi, a ra La repelliri nell' abilio prodopolo dell' termital inverens rerum fluit . Ma non bafta conoscere questa verità, che i Pagani stelli hanno conosciuta, e confessata in una maniera forse più viva, che non la conoscono alcuni Cristiani . Ma bisogna cavarne quella confeguenza, che ne cavò s. Leobardo, a profitto delle anime nostre. Meglio è dunque, egli concluse, l'abbandonare il Mondo, e seguitare il Signore, che il consentire alle opere fue, con evidente rischio di perire eternamente. Se noi non abbiamo tauto coraggio di abbandonare il Mondo in effetto, com'egli fece, o fe le obbligazioni del nostro stato non ce lo permettono; almeno abbandoniamolo coll' affetto, nè ci lasciamo dominare, e tiranneggiare, come pur troppo accade a molti, dall' amore delle cofe del Mondo, con pregiudizio delle anime nofire. Anzi secondo l'avvertimento dell' Apostolo I ferviamoci di questo Mondo , e delle cose sue, come fe non ce ne fervissimo , possediamole , come fe non le possedessimo; vale a dire, seuza il minimo attacco, e con fincera disposizione avanti a Dio, di fagrificare tutto per la fua gloria, di privarci di tutto, quando così richieda il bene dell'anime nostre, e di preferire a tutte le cose più grandi, più onorevoli, e più preziose del Mondo, la gra ia di Dio, la fedeltà dell' offervanza della fua fanta legge, e il confeguimento della beata e interminabile eternità. Siamo ancora ad esempio del medefimo Santo costanti nel bene intrapreso, e nella nostra vocazione, allorche ella sia conforme alla volontà di Dio, nè ci lasciamo sedurre dalle insidie, e tentazioni del demonio, che non di rado procura di rimuovere i servi di Dio dal buon sentiero, e di tirarli fuor di ftrada, fotto varj pretesti, e con apparenti difficoltà, che loro propone, a fine di poi gettarli in qualche precipizio, che loro intanto nasconde per ingannarli.

### 19. Gennajo.

## S. CANUTO MARTIRE.

### Secolo XI.

Il celebre Suffone, chiamato il Grammatico, Preposto della Chicfa di Rofchilda, feriffe nella jua Storia di Danimarca la azioni, e il martiro di si. Canuto, e attesfi, ancora i molti miracoli, che fino al tempo fuo feguivano al fiuo fepoloro. Priffo il Surio ai to. ai Luglio fi riportano i testi dell' Autore. Si vedano ancora i Bollanaisfii fotto il medigimo giorno.

Canuto, e fin figiuolo di Svenone II. Re di Danimarca, e pronipote di Canuto il grande, il quale foggiogò al fuo dominio l' Inghilterra colla forza delle fue armi, l'ino dalla fancillezza diede Canuto fegni non equivoci della grandezza. d' animo, e della inclinazione alla virtù, di cui il Signore l'aveva dotato; di modo che fatto adulto, divenne un Principe egalmente valorofo, che pio. Effondo ancor giovane d'età, intrapre-

se a purgare il mare di Danimarca dai Corsari, ‡ quali infestavano le coste del Regno, e ne impedivano il commercio ; la qual imprefa gli rinfcl felicemente. Colla stessa felicità portò le sue armi vittoriose nelle provincie d' Estonia, e di Sema bia, e domati quei popoli barbari, i quali facevano delle continue scorrerie, e dei ladronecci nella Danimarca, uni quei paefi alla Corona di Danimarca, e fece anche regnare nei medefimi il nome di Gesù Cristo, mediante la conversiona di molti di quei barbari alla Fede cristiana. Effendo morto il Re Svenone, fi credeva, che le illustri qualità di Canuto, e il merito che si era acquistato presto la nazione Danese colle sue imprese , lo dovessero far preferire agli altri suoi fratelli, per succedere al padre; giacchè sebbene allora il regno di Danimarca fosse ereditario nella stessa famiglia, apparteneva però agli Stati del Regno medefimo di eleggere quello, che giudicassero più idoneo a reggerlo, e governarlo. Ma avvenne tutto il contrario, perocchè i Grandi del Regno, temendo la virtà, e il valore di Canuto, elessero il suo fratello Araldo, maggiore bensì d'età di lui, ma uomo vizioso, flupido, e dappoco.

2. Soffri Canuto questo torto con tranquillità di spirito, e non ne fece alcun risentimento, come avrebbe potuto per mezzo delle foldatefche, che avevano guerreggiato fotto il suo comando. Anzi per non cagionar turbolenze nel Regno, si ritiro da esto, e si ricoverò appresso il Re di Svezia, dove si trattenne fino alla morte di Araldo, la quale feguì due anni dopo ch'era ttato follevato al trono. Allora tutti i voti fi unirono in favore di Canuto, ed egli fu eletto con applauso universale Re di Danimarca . Il prime fuo pensiere, quando ebbe cinto il capo di quella Corona, fu di profeguire le imprese, che aveva cominciate con tanta prosperità, allorchè era un semplice principe della famiglia reale. In. poco tempo gli riuscì col suo valore di viepiù stabilire le conquiste già fatte, e di estenderle ancora in altri paesi infedeli, e specialmente nella Curlandia, e nella Samogizia, le quali provincie rende foggette alla Corona di Danimarca; e in esse ancora procurò con ogni studio di farvi conoscere, e adorare Gesù Crifto, mediante l' open ra di zelanti Miffionari, che vi mando a predicare il Vangelo.

3. Stabilie ch'egli obbe le cose del Regno contro tutti i nemici elterni, che ne potevano ditbrebare la pace; prese per moglie Adela figliuola del Principe Roberto Conte di Fiandra, dalla quale obbe du figliuole, e un figliuolo maſchio, chiamato Carlo, e soprannominato il busso, il quale su posi Coute di Fiandra, edè onorato col titolo di Beato. Indi il fanto Re fi applicò a sar fiorire nel suo Regno la giutizia, la pietà, e la Religione. Era già molto tempo, che i Grandi.

di quel Reame fi abufavano della lor podeftà, per commettere impunemente delle ingiuffizie, e delle oppreffioni contro i loro inferiori : le leggi divine, e della Chiefa vi erano disprezzate : le persone ecclesiastiche maltrattate, e avute a vi-le: il culto di Dio negletto, e trascurato. Per rimediare a questi difordini s. Canuto pubblicò degli editti severi , ma giusti , per reprimere. l'arroganza , e le superchierie de Grandi ; e ne volle la perfetta esecuzione, gastigando i disubbidienti fenz' alcun riguardo umano . Ordino, che si osservassero le leggi della Chiesa da tutti fenza veruna eccezione, e che da' fuperiori ecclefiaftici fi puniffero con multe pecuniarie, e con altre pene i trafgreffori di effe, Riftabilì nel fuo decoro il culto divino, mediante le liberalità, che fece alle Chiefe, acciocchè foffero provvedure del bisognevole, e vi si celebrassero gli ustizi divini con quella proprietà, e decenza, che fi conviene alla maeftà di quel Dio, che vi si adora . A fine poi di conciliar del rispetto, e della venerazione ai ministri di Dio, e a tutte le persone ecclesiastiche, sece una legge da osservarsi In perpetuo nel Regno, per cui le esentò in tutte le cose dalla giurisdizione e potestà secolare; e inoltre volle, che i Vescovi fossero considerati, come i principi, e i grandi del Regno, e che tra effi sempre tenessero il primo luogo, e avestero la precedenza. A queste ordinazioni il fanto Re accoppiava il fuo efempio, che fuol effere affai acconcio a farle offervare dai fudditi ; perocche amministrava a tutti un' incorrotta giustizia senza rispetti. umani; ostervava appuntino, e con riore i digiuni prescritti dalla Chiesa; interveniva fovente, e con religiosa pietà alle sagre adunante; era liberale, e compaffionevole co' poveri : rifettava i ministri di Dio, e particolarmente i Vescovi; e saceva comparire in tutte le sue parole, e in tutte le fue azioni quella fingolare virtù, di cui era adorno.

4. Ciò però non oftante egli non potè fchivare le mormorazioni, e l'odiofità di molti, e specialmente de' Grandi, i quali non potevano soffrire di effere repreffi dall' efercitare quella tirannia, che prima folevano, e di non poter vivere a modo loro, ma di essere costretti dalla severità delle leggi a foggettarvisi, come il rimanente del popolo. Che però estendo malcontenti del governo di Canuto, benchè ingiustamente, cercavano l'occasione di scuotere il suo giogo, e di fare qualche follevazione contro di lui . Ne molto tardo a prefentarfi loro una tal occasione, e fu la feguente, per la quale non folo il fanto Re fu privato del Regno, ma della vita ancara, e divenne vittima della giuftisia, e della pietà per le mani degli stessi suoi sudditi . Considerando s. Canuto la gloria, che n'era provenuta alla Danimarca per la conquista, che sece dell'Inghilterra nell'anno 1016. il fuo avolo Canuto il grande, credè di poter tentare una fimile impreia, e ricuperare

quel Regno, che fi era dipoi perduto fotto i fuccessori di Canuto il grande . Quindi comunico questo suo disegno ad Olao suo fratello, in cui aveva una piena confidenza , e gli ordinò di fare i convenienti preparativi . Olao mostrò di apprevare quelta fua rifoluzione, e fi affunfe il carico di affoldare le truppe, e di apparecchiare l'armata navale, che a tal effetto fi richiedeva; ma ficcome egli nutriva nell' animo una brama ambiziola di montare ful trono di Danimarca, e privarne il fuo fanto fratello, che fapeva effer inalveduto, ed odiato da' Grandi del Regno; così si approfittò di quelta congiuntura, per renderlo viepiù odiofo, e per ispargere iniquamente il feme della fedizione, e della ribellione contro di lui . A questo fine andava fegretamente esagerando la difficoltà dell'impresa, e l'evidente pericolo, a cui il Re esponeva i suoi sudditi, di essere tagliati a pezzi, com' era accaduto in un'altra fpedizione fatta in Inghilterra nell' anno toco-Inoltre andò procrastinando con diversi raggiri, e con preteili fraudolenti, i preparativi della fpedizione, a lui cumineffa, talinente che quando venue il tempo dell' imbarco delle truppe, credendo il Re, che tutto fosse già all' ordine, trovò le cofe in iftato affai diverso da quello, che si era immaginato, onde ne feguì, che le truppe già radunate per l'imbarco, attediate dal dover afpettare più lungo tempo, e sedotte ancora dalle segrete infinuacioni di Olao, e de' fuoi aderenti, a poco a poco fi dispersero, e desertarono quafi interamente dal Campo.

5. Allora Canuto fi accorfe, benchè tardi, del tradimento del fratello Olao, onde lo fece arrestare, e incatenato, lo mando per mare in Fiandra , per effere cuftodito in una delle Fortezze del fuo cognato Roberto; di poi credè di dover prendere gaftigo di coloro, che avevano avuto parte nella cospirazione del fratello, ed anche nella deferzione delle truppe ; e però impose loro una grossa multa pecuniaria. Ma perchè premeva al fanto Re d'indurre i fuoi fudditi a pagare le decime alla Chiefa, il che fin allora uon gli era potuto riuscire, per quante diligenze v'avette usate, pensò, che quefta fosse un' ottima congiuntura di poterveli indurre, proponendo loro, che se avesfero accettato il pefo di pagare in avvenire le decime alla Chiefa, egli avrebbe condonata loro la multa, ch' era flata ai medefimi impolta in gaftigo della loro rispettiva cospirazione, e deserzione. Ma avendo effi ricufato affolutamente di foggettarfi al peso di pagare le decime, firono deputati dal Re de' ministri, ch' efigessero la fopraddetta multa . Ma o fosse, che gli esattori della multa ufaffero delle foverchie durezze nel rifcuotere, o pure, il che è più probabile, che gli animi fostero già esacerbati e inaspriti dalle maligne fuggeffioni de' malcontenti, e principalmente de' Grandi , ne feguì una follevazione generale del popolo contro l' autorità reale, onde furono tagliati a pezzi gli efattori regi, e il Re medalimo corfe pericolo della vita . In tali circoftanze s. Canuto prese il partito di abbandonare la città di Rofchilda, dove faceva la fua refidenza, e di ritirarfi nell' ifola di Fionia, feguitato da quei pochi, che gli restarono sedeli . 1 sediziosi , e ribelli lo infeguirono ancora in Fionia, onde egli era rifoluto di portarfi in Seland , dove farebbe flato in. maggior sicurezza, ma ne fu dissuaso da un perfido traditore, chiamato Blaccone, il quale, benchè fosse suo ministro, e godesse la sua confidenza, tuttavia teneva delle segrete intelligenze coi ribelli del Re . Costoro dunque pieni di furore assalirono il fauto Re, mentre ch'egli stava nella... chiefa di a. Albano, dove, quafi prefigo della fua vicina morte, fi era portato a fare le fue orazioni, e a premunirfi coi ss. Sagramenti contro qualunque finifiro accidente : circondarono da ogni parte la chiefa, non potendo le guardie del Re reliftere all' impetuoso torrente de' ribelli ; e mentre cercavano di abbattere le porte della chiefa, ed entrarvi, uno di effi ribelli da una finestra della chiesa lanciò un dardo contro il fanto Re, il quale colle braccia in croce stava prosteso avanti l'altare, e lo ferì in un fianco, per la qual ferita cesso di vivere ai 10. di Luglio circa l'anno 1087. Quanto foife la fua morte preziofa avanti il Signore, lo mostrarono i molti miracoli, che feguirono immediatamente al fuo fepolero, e che continuarono ne' tempi posteriori, onde santa Chiefa non folo l' ha ascritto nel numero da fuoi Santi, ma lo venera ancora in questo giorno come un martire glorloso, atteso che la sua pietà, il fuo zelo, e le altre fue virtà furono quelle, che concitarono contro di lui l'odio de' fuoi fudditi , e finalmente furono l'unica cagione della fua morte.

A confiderare la condotta di questo santo Ra secondo le regole di quella prudenza umana, che il Mondo chiama politica, la quale non haaltro scopo se non di schivare i mali temporali, e di procurarfi i vantaggi terreni, fenza curare del resto, parrebbe che meritasse biasimo ; poichè egli doveva, dirà forse qualche salso politico, diffimulare i difordini, ch' erano nel fuo Regno, e lasciar correre le ingiuftizie , piuttoflochè tirarfi addoffo l'odiofità de' Grandi, ed esporsi al pericolo di quelle difgrazio, che poi gli vennero addosto. Ma non coal infegnano le divine Scritture, che fono il fonte della vera sapienza, e della politica criftiana : Noli querere fieri juden, dice Iddio nell' Ecclefiaffico I, nifi valeat virtute irrumpere iniquitates, ne forte extimefcas faciem potentit , & ponos feandalum in equitate tua : U certa pro justitia usque ad mortem . Non voler cereare d'esfer giudice, se nan bai il coraggio, e la virtu di opporti con forza elle iniquità : affinche temendo tu forfe la faccia dell' uomo potente, non corri pericolo di effere feandalizzato nella tua integrità : e combatti per la giullizia fino alla morte. Un uomo

privato, a cui non appartiene di rimediare ai pubblici scandali, può bene, e non di rado dee aftenerfi dall'Irritare coloro, che fono gli autori degli scandalosi disordini . Ma non così i Superiori o Ecclefiaffici, o fecolari. Effi per obbligo del loro ministero debbono usare dell'autorità, che Iddio ha loro confidata, nel promuovere la fuagloria, per quanto possono, nel raffrenare gla uomini perversi, e punirli, allorche fanno delle prepotenze; infomma effi debbono procurare con ogni studio l'offervanza della legge di Dio , del quale tengono in Terra le veci . E allora folamente ne postono esfère scusati, quando ne seguisfero de' più gravi mali in pregiudizio de' loro fudditl . I quali confini ficcome fono affai dubbiofi, e plent di oscurità , perciò sacevano tremare il grande 2, Agostino, fino ad esclamare: Ob che angustie ! ob the tenebre! qual timore, e tremore in fimili dubbiegge di non errore , e di non mancare al proprio dovere ! Per altro il pericolo d'incorrere in qualche disgrazia temporale, non sembra motivo futiciente, per difpenfare chi prefiede o nelle città, o nelle famiglie, o nelle Comunità dall'obbligo di adempiere i suoi doveri. E questo è il giudizio, che ha fatto la Chiefa intorno a s. Canuto, venerandolo come Martire della gluftizia, e della pietà, ch' ei volle promovere con tutte le sue sorze, e a costo ancora di perdere il Regno, e la vita. Ma beato lui! perocchè in cambio d'un Regno caduco, e di una vita fragile, ha acquistato una vita immortale, e un Regno eterno ne'

# 20. Gennajo. S. MAURO VESCOVO. Secolo VII. a VIII.

La sua Vita scritta da s. Pier Damiano è riportata dal Surio nel tomo viti. , e dai Bollandisti ; e si trova tra le sue opere. Si veda ancora l'Ughelli de Vescovi de Cesena.

AN Pier Damiano mosso dalla celebrità del nome di s. Mauro, e dalla divozione, che ad eflo professavano i popoli della Romagna, e particolarmente quel della città di Cefena, scriffe la fuz Vita, contentandofi però di riferire folamente quelle poche cose veridiche, che di lul potè sapere da' testimoni, cons'ei dice, non dispregevoli, in vece di dirne molte, divulgate forfedalla fama popolare, ma non appoggiate alla verità. Perocchè ficcome, dic'egli, non di lode, ma di vituperio degno farebbe quel coppiere il quale vantandofi d'aver vino prezioso in abbondanza, porgeffe a bere della feccia; così non farebbe meno biafimevole quell' ittorico, il quale mentre si studia d'inalzar altri co'suoi elogi, non temesse di scrivere deile cose incerte, e infuffittenti. E certamente, feguita a dire il Santo, di gran lunga s'ingannano coloro, che fi danno a credere di prestar ossequio a Dio, e onore al Santi,

Santi , col comporre delle false narrazioni , Iddio, ch' è la stessa verità per essenza, non può compiaterfi fe non della verità, e necessariamente ha in odio la menzogna, onde fi protesta, che punirà tutti quei, che la dicono i ; e i Santi non fi posono tener onorati se non con ciò, che piace a Dio, autore della fantità loro, e che loro ha donati tanti veri pregi, che non debbono in conto alcuno effere mischiati con delle mensogne, e delle fallità .

2. Ecco dunque il poco, che di s. Mauro ci ha lasciato scritto il mentovato s. Pier Damiano . Essendo vacante la scde vescovile di Cesena, città della provincia di Romagna, il fommo Pontefice ( di cui s. Pier Damiano non dice il nome, ma che da alcuni fi crede, che foile Giovanni IV., il quale morì del 642., o pure un altro Giovanni del fecolo feguente ) deftino alla medefina Mauro, ch' era suo nipote, mosso non già da inclinazione della carne, e del fangue, ma dallo fplendore delle virtà, che in effo riconosceva; onde giudico che una si luminofa lampana non dovesse più stare nascosa sotto del moggio, ma dovesse effer posta sul candelliere, acciocchè a benefizio di molti risplendesse nella casa del Signore, cioè nella Chiefa. E di fatto così fu; perocche Mauro innalzato alla sublime dignità di Vescovo di Cefena non pensò a renderti ftimabile apprefio gli uomini col fasto, e colla pompa secolaresca, ına unicamente fi studio d'avanzarsi sempre più in ogni forta di virtà, e in quelle particolarmente, che più convenivano al fuo ttato. Egli vegliava continuamente fopra di fe medefimo, per mantenere il fuo cuore puro, e fgombro d'ogni affetto terreno, e s'efercitava molto nella orazione , e nella meditazione dell'eterne verità, in maniera però, che il molto ftudio, ch'egli poneva a coltivare il fuo fpirito, non gl'impediva l'attendere, e il provvedere a tutti i bifogni fpirituali, e temporali del popolo alla fua cura commeño, onde pasceva quelle anime col celefte pascolo della divina parola, e fi mostrava in tutte le occasioni liberale e caritatevole verso de'poveri, fapendo, che per questo mezzo più facilmente s' infinuano nell'animo del popolo le verità, che fi predicano. In fomma , dice s. Pier Damiano , ichivo Mauro felicemente ambedue quegli fcogli, ne' quali fogliono pur troppo urtare molti Pattola cura del gregge, ma poi dimenticandofi d' effore trati fatti Prelati pel bene delle anime de' loro fratelli; talmente s'immergono nelle cure fecolari, e ne penfieri delle cole terrene, che di quefle folc vanno in traccia, e di effe folamente godono, e trovano tutto il piacer loro nell'effere opprefil dalla moltitudine delle faccende, e de negozi secolari ; nè cosa alcuna riesce loro più nojola della quiete. Altri all'incontro per si fatto modo fi riconcentrano in fe medefimi, e nelle fole Sec. Race.

cole spirituali s'occupano sì fattamente, che nessun penfiere fi prendono delle cofe efteriori , nè foccorrono alle temporali necellità de loro fudditi . Il che rende inutile la loro predicazione , concioffiache difficilmente penetrano le parole del pastore nell' animo de' bisognosi, se questi non si vedono foccorfi ne' bitogni loro temporali . Sia quì s, Pier Damiano,

2. Ora s. Mauro, per meglio attendere alla vita attiva, e alla contemplativa infieme, fcelfe un colle distante circa mezzo miglio dalla città, dove fabbrico una celletta, e vicino ad effa un anguita chiefa, ovvero oratorio. Quivi egli fi ritirava , sempre che gli affari ecclefiaffici gliele permettevano , per attendere con maggior applicazione alle cofe celefti, lontano affatto da rumori, e dalle cure del fecolo ; il che foleva fare particolarmente nel tempo di Quarefima, la quale ei passava in rigorosi digiuni , e nell'orazione . Quetto luogo di ritiro, e di penitenza era il Inogo di delizie del nostro Santo . Ivi impinguava il fuo spirito colla contemplazione delle eterne verità, le quali quanto più profondamente erano radicate nell' animo suo, tanto più selicemente fruttificavano nel cnore di coloro, a'quali egli le predicava. Questo luogo era pel fanto Vescovo, dice s. Pier Damiano, come un bagno, dove fe lavava dalle piccole macchie contratte nel conversare, e trattare con gli uomini, ivi si ripuliva da quella mondana polvere, che più o meno fuol imbrattare i cuori delle persone anche le più spirituali. In tal guisa egli divenne grande agli occhi di Dio, e utile al suo popolo, che governò per lo spazio di circa anni dodici, dopo de' quali il Signore lo chiamo a ricevere l'eterna ricompensa delle sue apostoliche fatiche. Il suo corpo su seppellito in quel luogo del suo ritiro, che dal suo nome su poi chiamato il monte di s. Mauro, ed ora appellafi la Madonna del Monte, per un celebre tempio ivi dedicato alla fantiffima Vergine . Effendo poscia divenuto rinomato questo monte per li molti miracoli, che Iddio operava al fepolero del Santo, vi fu fabbricato un fontuofo monaftero, e il corpo di esso Santo fu collocato in un luogo più onorevole di quello della sua prima sepoltura. Fu poi ne' secoli pofteriori trasferito il medefimo corpo prima nella chiefa di s. Giovanni Evangelifta, ch' era l' anri . Perocché vi sono alcuni , che prendono bentì · tica chiesa cattedrale , e indi finalmente nella moderna Cattedrale di Cesena .

1 Santi temevano, come temeva s. Mauro, nel trattme con gli nomini, anche per render loro que li ufizi di carità che dovevano, di non cadere facilmente in qualche difetto, e che lo spirito loro troppo si diffipafle; onde più spetto che potevano, fi ritiravano da ogni sumulto fecolareko , e colle penitente, e colla più feria , e più tranquilla meditatione de'le celetti verità procuravano di rifarcire que' danni spirituali , che loro aveva recati la converfazione cogli uosnini. E con ragione ciò facevano ; perchè, come dice s. Agostino : ,, Sebbene sieno belli i piea di di coloro , che annunziano l' Evangelio della pace, e che annunziano i veri beni : tuttavia a'attacca loro un poco di polvere di quefta... terra ; onde anche quefti, non folo a motivo 33 della mifera condizione di questa vita mortan le, e della ignoranza, e del male, che porta in feco ogni giorno; .... ma ancora per cagione " di quetta polvere mondana, di cui uno quala che poco a' imbratta nell'efercizio degli atti », steffi di carità , debbono fare quotidiana penitenza . Ora fe ciò accade ( feguita a dire ti n fanto Dottore ) ai dispensatori della parola di Dio, agli amministratori de suoi sacramenti, a ai foldati di Crifto; che cofa dovremo dire degli altri Fedeli, che fono imbarazzati negli affari fecolareschi ? Quanto più debbono esti n far penitenza ? Perocchè sebbene non com-» mettono que' peccati , che escludono dal re-, gno de' Cieli .... pure chi può ridire, quanp te fieno le colpe , nelle quali cadono alla giormata? E benchè quette non sieno tali , che diano in un fol colpo la morte all'anima, come per esempio sanno gli omicidi, e gli adultea ri i nulladimeno tutte infieme fono quafi una n fcabbia , che, fe non è curata colla medicina 39 della penitenza quotidiana, deforma talmente la bellezza dell'anima, che la tiene lonta-" na dai castissimi amplesti di quel celeste sposo fo , ch' è la ftessa bellezza e purità ,. Dunque non c'inganniamo, nè ci lufinghiamo di poter liberamente conversare con ogni forta di persone, e quel ch'è più pericolofo, con perfone di diverso sesso, senza contrarre qualche macchia. Conofciamo i pericoli, e fuggiamoli quanto più poffiame ; e poiche avremo fatto tutto quetto , fiamo pur certi, che avremo sempre motivo di far penitenza, e di domandare a Dio ogni giorno, come egli stesso ci ha insegnato nell' orazzone domenicale , che ci perdoni i notiri peccati .

# 21. Gennajo. SS. Berardo, Pietro, Accursio, Adjuto, a Ottone Martiri. Secolo XIII.

La relazione del loro maritrio fa ferina dall' Infanse D. Pletro, fratello di Alfonfo II. Ke di Portegello, che fivopova allora in Marcoco. Da quesfa ostenzia relazione è flata ricavita la fivria, che ne vastitto il Tifficando nell' 18%, il quale l'affeita del Surio, e più corretta da Bollanajti, inferme con la Bolla di Sifto II., che mello fifto anna uza: a provoli statta di sario, e ritarità,

I Santi Berardo, Pietro, Accursio, Adjuto, e Ottone furono discepoli del glorioso s. Francesco d'Affis sondatoro dell'Ordine de' Minori.

e da esso inviati a predicar l'Evangelio ai Mori Maomettani , i quali occupavano tuttavia alcune provincie delle Spagne . Partirono effi d' Italia pieni di fomma gioja, per eseguire la commissione del loro beato Padre, sperando di confeguire la palma del martirio per la Fede di Gesù Critto, che andavano ad annunziare a una nazione feroce, e nemica del nome Cristiano. Giunti che furono in Siviglia, che era allora la capitale del Reeno de' medefimi Maomettani, fi portarono a dirittura alla loro Moschea 1, e ivi alla prefenza del popolo cominciarono a lodare, e predicare la Fede di Gesà Cristo contro la falfa fetta di Maometto, ma ne furono discacciati con gravi affronti, e con battiture. Effi però accesi di zelo della gloria di Dio, e della falutdell' anime, nulla curando quei mali trattamenti, fi presentarono al Re, e con gran fervore si mifero a perfuaderlo di rinunziare all'abominevole setta del suo salso profeta Maometto, e di abbracciare la criftiana Religione, se volevamettere in falvo l'anima fua, e schivare il fuoco eterno. Sdegnato fortemente il Re contro i ss. Religiofi, comando, che fossero arrestati, e rinchiufi in un' ofcura prigione, ed era già rifoluto di farli decapitare, fe non ne veniva diftolto dal fue figliuolo primogenito, il quale mosfòda una naturale compassione verso di loro, configliò il Re fuo padre a risparmiar loro la vita, e a contentarfi di cacciarli da fuoi Stati. Prima pero di licenziarli, volle il Re tentare la loro coftanza; onde fattili venire avanti a fe, promife di usar loro misericordia, se consentivano a' tuoi voleri . Praceffe a Dio, risposero esti, che tu con miglior configlio ufaffi a te medefino quella mifericordia, che prometti a noi . Fa' pur di noi quel ebe ti piace . Tu ci puoi togliere la vita del corpo, ma non quella dell' anima . Noi fiamo ficuri delle divine promeffe; e per una morte transitoria noi riecorremo da Dio il dono dell' immortalità.

2. Vednia il Re la loro generofa fermezza non ando più avanti, ma ordino, che fosfero imbarcati in un vascello Portoghese, che da Siviglia faceva vela verso Marocco in Barbaria, e di là in Portogallo . Arrivati i cinque ss. Religiofi a Marocco, capitale del Regno di quetto nome nell' Affrica , furono benignamente accolti , e con venerazione dall'Infante D. Pietro fratello del Re di Portogallo, il quale per disgusti avuti col medefimo Re fuo fratello, fi era partito dalla fua Corte, e ricoverato preso Miramolino Re di Marocco, da cui gli era ftato conferito il comando delle sue truppe, senza pregiudizio però della Religione criftiana, che professava, Mentre i fanti Religiofi dimoravano in Marocco, ebbe l'Infante commissione dal Re d'andar a combattere alcuni popoli, che gli fi erano ribellati; ed egli conduste feco i medefimi Rellgiofi . Ottenuta... dall'Infante la vittoria , fe ne tornava a Marocco

(1) Con questo nome chiamano i Maomettani i loro Templi.

coll' efercito composto di Saracini, e di Cristiani, quando mauco loro l'acqua in un paafa defarto, bruciato dagli ardori dal Sole , onde correvano pericolo di perir tutti di fete . Allora il B. Barardo avendo compaffione di tenta gente, e della grave loro calamità, fi proftrò in terra, e feca una fervorofa orazione al Signore, acciocche fi dagnaffe di foccorrerli; indi piano di fiducia nella divina bontà , fcavo con un palo della tarra , a immedistamente con grande flupore di tutti ne zampillo dell'acqua in abbondanza, per diffatara tuttl i foldati, a i giumenti dell'afercito . Per quafto miracolo viepiù s'accrabba la venerazione dell' Infante verso i ss. Religiosi ; ai quali pero procuro d'impadire, per quauto gli fu possibile, cha non predicassero in pubblico contro la setta Maomettana, poiche tameva, che irritati i Saracini dalle loro predicha, non li privaffaro di vita, a non eccitaffero ancora una persecuzione contro i Criffiani, cha abitavano nella città di Marocco.

2. Ma inutili riufcirono tali fua diligenze, poichè cffi un giorno di Venerdì, che loro riuscì di deludere la vigilanza di quelli, che per ordina dell'Infante tenevano gli occhi fopra di loro, fa n'uscirono dal palazzo dall'Infante fuddetto, a andarono ne' luoghi pubblici della città a predicare con mirabil coraggio la Fede de Gesú Cristo, e ad afortare il popolo a rinunziare alla fuparstizione Maomattana . Furono pertanto arraffati per ordine del Ra di Marocco, e gettati in un fatido e tenebrofo carcere, dove par venti giorni non fu loro fomministrato verun nutrimento, acciocchè vi perissero di fame . Ma Iddio volle in quast' occasione mostrare la fua potenza in favore de fuoi farvi, poichė dopo venti giorni furono trovati vegeti, fani, e robusti; onde il Re stupefatto di questo prodigio, e atterrito ancora dalle difgrazie accadute in questo tempo alla città per l'intemparie dell'aria, e per un calore firaordinario e intollerabila , comando , che foffaro liberati dalla prigione, e confegnati ai Criftiani, acciocchè li conducessaro fuori de' suol Stati. Così fu efeguito; ma i cinque Religiosi pieni di un fanto fervore, e bramofi di dare la vita, e il fangue per Gasù Crifto, fi fottraffaro dalle mani di coloro, che gli accompagnavano, e ritornando alla città di Marecco, ripigliarono il loro uffizio apoftolico di annunziare pubblicamente l'Evangalio ai Saracini, e di condannare l'empia fetta di Maometto.

ma collara, il fece novamente imprigionare, con animo od'induri arinegare la Fede , od firaaiaril con tormenti, sinchè perdeffro la vita. Dopo tre giorni 'umono isa, Marini' condotti alla prefanta del Re, il quala usò tutte la arti poffibilli, a fine di pavertirili, ma vedendo al toro intrepida coftanza nalla Fade, comando che fosfiero afpramente battuic con verpla, e con balloni, il che si ediquito con gran ferezza, e sopra le piarène fice verifre dell'osi obollente, a dell'acconbil fore verifre e dell'osi obollente, a dell'accon-

4. Quando cio feppa il Ra, accefo di un' eftre-

indi così malconci furono ricondotti in prigione e stati ful fuolo feminato di cocci di tarra cotta . fopra de' quali quei ministri crudali spesso rivoltavano I corpi laceri da'ss. Martiri. Effi paro confortati interiormente dalla virtù divina, con mirabil pazianza foffrirono tanti , e sì acerbi tormenti; e il Signora fi degno confolarli con una calefte visione, di cui li favorì in qualla medesima notte. Dopo alcuni giorni il Re ordinò, che i ss. Martiri gli fossero di nuovo presentati, e mofirandofi con effi tutto dolcezza, e tutto compaffione, offeri loro ogni forta di beni, a di dalicie, fa abbracciavano la fua religione; e per maggiormente tantarli , fece loro vadare alcune venuite donzelle, cha diffà affera deffinate per loro spose, altrimenti ricufando le fue offerte, fi afpettaffere di effare fiaramente trucidati. Ma i ss. Martiri rivolti al Re: Sia, differo, per te tutto ciò, che ci prometti ; a noi balla Gesti Crifto . Adopra contro di noi il ferro, il fuoco, e tutti i fupplizj: noi tutte le cofe della terra contiamo per nulla, allorebe penfiamo alla gloria celeffe . Allora il Re tutto fumante di sdegno, misa mano alla spada, e gli uccife egli stasso, spaccando loro la testa per mezzo. Di poi abbandono i loro corpi al popolaccio, che con mille infulti gli firafcino per le firade, e finalmenta li gettò fopra un letamajo fuori della città ; donda per ordine dell' Infante D. Piatro furono tolti fegretamente, e trasportati dopo qualche tampo con gran veneraziona alla città di Conimbria in Portogallo . Avvanne la beata morte di queffi cinque ss. Martiri al 16. dl Gennajo dell' anno 1220., vivente ancora s. Francesco loro Padre : il quala n'esulto sommamente, e ringrazio il Signore dalla corena del martirio, che fi era dagnato di concedere a quefti fuoi diletti figliuoli fpirituali, e raligiofi dal fuo Ordine.

Tutte le cofe della Terra contiamo per nulla, allorche penfiamo alla gloria celeffe, diffaro qualti ss. Martiri al Tiranno, a tutte in fatti la disprezzarono per confeguirla . Altrettanto diciamo nof pure, e pratichiamo co'fatti in tutte le occasioni, che si presentano, durante il breve corso dalla vita prefante. Che cosa sono tutti i beni di questo Mondo, gli onori, la ricchezze, l piacerì, le dignità in paragone de' beni eterni e immenfi del Cialo, fe non un bel nulla, un fogno, un'ombra, un' illusione, come sta scritto nel libro della Saplenza 1 ? Che cofa fono tutti i mali, tutti i tormentl; e i supplizi, che si possono fosfrire in questa vita, in paragone di qualla eterna, infinita , e incomprantibila felicità , che n'è la ricompenfa in Paradifo? Non vi è, grida l' Apoftolo 2, alcuna proporzione era i patimensi, qualunque fieno , di quefto tempo , e la futura gloria , che farà in noi manifeffata . E pure quanti Criftiani propter puzillum bordei , it f agmen panis , come dice il Profera 3, per un bene da nulla, e moniantaneo, rinunziano al bana fommo, unico, ed etarno? E quanti ancora, per non voler foffrira con pazienpazienza qualche male leggiero, e di corta durata, quali fono i mali di quetta vita, fi privano dell'eterne e ineffabili ricompense del Cielo . e fi precipitano negli orrendi, e fempiterni fupplizi dell'Inferno ?

#### 22. Gennaio. S. Anastasio Martire. Secolo VII.

La Vita, e il martirio di gusso Santo furono scritti da un Monaco, che visse impere con lui, e che l'accompagno in Pessa, dove esti si martirizzato. Si riporano sotto quiso giorno das Bollansisti con una Relazione de mi-racoli oprazi dopo la fue morte.

SUL principio del fettimo fecolo i Persiani inon-darono colle loro armate le provincie dell' Oriente foggette all' Imperio Romano, mettendo tutto a ferro e suoco ; e circa l' anno 6to. a' impadronirono della fanta città di Gerufalemme, nella quale fecero una gran moltitudine di schiavi, tra quali s' annovero anche il Patriarca Zaccheria. In tal occasione spogliarono le Chiefe de' vasi sagri, e di quanto v'era di più preziofo, ma fopra tutto del fagrofanto legno della Croce, sopra la quale Gesà Cristo nostro Signore si degno di dare la sua vita per amor nostro, e per la noftra fatute . Quefta fanta Croce dentro una custodia d'argento ornata di gemme, fu da' Perfiani trasportata nel loro paese, e presentata a Cofroe loro Re, come un trofeo delle vittorie riportate contro i Criftiani, Ora Iddio, che aveva permefio questi stagelli in gastigo de' peccati de' Cristiani, volle mostrare la potenza, e la virtù della fanta Croce, mediante la conversione ch'ella operò di molti di quei medefimi Infedeli, che fe n'erano renduti padroni; e nno di effi, e il più celebre fu il martire s. Anaftafio, del quale eggi fi celebra la festiva memoria.

2. Era Anastatio figlinolo d'uno de' Maghi principali della Perfia , e fi chiamo nella fua infedeltà col nome di Magundat . Egli fu da fuo padre allevato nella superstizione Persiana, e istruito diligentemente nell' arte infame e diabolica della magia. Fatto adulto fi arrolo nella milizia, nella quale aveva un fratello, che occupava un poito ragguardevole nell'esercito di Cosroe. Egli si trovo presente, allorchè con gran trionfo su portata in Persia insieme coll'altro bottino anche la Croce, ed ebbe curiofità di sapere, che cosa fosse questa Croce, e perchè foffe da' Criftiani tanto venerata. S' indirizzo a questo fine ad alcuni Cristiani condotti schiavi, i quali pienamente l'istruirono del mistero della Redenzione del genere umano, e come il Figliuolo di Dio fopra di quella Croce aveva voluto morire per soddisfare alla giustizia di Dio per li peccati degli uomini, e per mezzo di essa liberarli dalla schiavità del demonio, e del peccato, e meritar loro l' eterna visa . Queita iffruzione dolcemente penetrò il cuore di Anastasio, e operando in esso la divina grazia . fi fent'i infoirato a farfi egli pure discepole della Croce, e ad abbracciare la Religione criftiana. Di fatto non passò molto tempo. che rinunziò alla milizia, e partitofi dal fuo paefe, fi portò a Gerapoli di Soria, ch'era allora fotto. la dominazione de' Persiani , e ivi si ricovero presso un Persiano, ch'era orefice, e coniatore di monete, il quale gl'infegno la medefima profeffione. Ad eifo, ch' era Cristiano, egli manifesto il suo desiderio di divenire seguace di Gesù Critto, e di farsi battezzare. Ma l'Orefice temens do d'incorrere in qualche ditgrazia, poichè i Perfiani non potevano foffrire, che aicuno della loro nazione abbracciafie il Cristianefimo e differì fempre di fecondare le sue brame; bensì lo conduceva fovente con se alla Chiesa, dove Anaitasio vedendo le pitture de martiri sosserti da Santi per amor di Cristo, e informato del motivo, per cui esti avevan patito tanti tormenti, viepiù s' accendeva nella brama di ricevere il battetimo, e di divenire discepolo di Gesà Critto.

2. A tal effetto circa l'anno 620, fe n'ando 8 Gerusalemme, dove prese l'alloggio in casa d'un altro orefice, il quale, intefo il fuo defiderio, lo iudirizzò ad un fanto facerdote nominato Elia, da cui egli su ben accolto, e istruito ne' mister; della Religione criftiana. Di poi il medefimo Elia lo presento a Modesto vicario del patriarca Zaccheria, ch'ese, come fi ditie, fchiavo in Perfia ; e da lui ricevè con grande sua consolazione il fanto battefimo, in cui gli fu mutato il poine di Magundat in quello di Anastasio. Gustato ch'eglà ebbe il dono di Dio, e ripieno della grazia battelimale , delidero di stringersi sempre più col fuo Dio, e di menare una vita perfetta; onde dopo otto giorni, deposto l'abito bianco di neofilo , fu dallo ftesto Elia condotto ad un monaftero diftante quattro tniglia da Geruialemme , di cui era Abate ua fant' uomo chiamato Giuftitio. In questo monastero fu ammello Anastasio, e vi prefe l'abito monaftico con tale giubbilo, che gli parve d'entrare nella compagnia degli Angeli, e in un Paradifo terreftre. Sette anni egli dimorò in queito monaftero, ove attefe con ogni ftudio a fantificare l' anima fua , per mezzo di tutti gli esercizi, che in esto si praticavano. Leggeva continuamente la divina Scrittura, le Vite de fanti Padri, e sopra tutto quelle de ss. Mar-tiri, de quali non si poteva saziare d'ammirare l' eroica pazienza , e ardente carità verfo Gesit Crifto; e talmente s'inteneriva il fuo cuore in. fimile lettura, che spesso bagnava il libro colle fue lagrime, e si fentiva tutto infiammato d'amor di Dio, e di desiderio d'essere loro compagno ne' patimenti, e di dar esto pure il fangue, e la vita per quel Dio, che con eccesso d'amore ha dato il fuo preziofo fangue, e la fua vita divina per noi fopra un patibolo di croce.

4. Il Signore, che gli aveva infpirato quefto defiderio, gli presento presto l'occasione di adenipierlo. Perocchè effendo egli andato a Celarca di Paleftina, ch'era foggetta ai Persiani, vi fu, siconosciuto da alcuni della sua nazione, ed arrestato per ordine di Barzabano, o Marzabano governatore della città . Condotto Anastasio al-la sua presenza , lo rimproverò aspramente del torto, ch' ei diceva aver fatto alla nazione Perfiana , abbracciando la Religione de Cristiani , e vestendo l'abito di Monaco, e gli ordino di cambiar fentimenti, e di ritornare alla fua primiera religione . Ma trovatolo fermo e coftante nella Fede, lo sece incatenare, e condannolle a portar pietre, come un vile schiavo, colla catena al piede. Ricevè il Santo questa condanna, e questa ignominia non folo con pazienza, ma eziandio con allegrezza, e dopo aver tutto il giorno faticato a portar pietre, e altri pesi graviffimi, paffava le notti nella prigione carico di catene a cantar inni, e falmi al Signore, Dopo qualche tempo credendo Barzabano, che le fatiche, e gli flenti avessero ammollito l'animo di Anaftafio, fe lo fece nuovamente condurre avanti, e minacciandolo de' più crudell fuppliz), fe non ubbidiva a' fuoi ordini, gli diffe : For-fe che tu non temi l'ira del Re ? Ve, rifpofe Anafalio , che non la temo . E perche temero is un uomo mortale, e corruttibile, come fei tu? Temo piuttofto il mio Signor Gesù Crifto , Dio immortale , e incorruttibile , che ba fatto il Cielo , la Terra , e il mare , e totto quello che in effi fi contiene .

3. Allora Barzabano comando , che il Santo fofte ftefo in terra , e afpramente baftonato , fino a tanto che mutaffe opinione . Vollero i carnefici legarlo, per eseguire l'ordine del Governatore, ma il Santo diffe loro, che potevano far a meno di legarlo, poichè egli era pronto a patir volentieri quel tormento pel suo Dio, da cui sperava di ricever forza, ed ajuto di star sermo e immobile alle percosse. Fu il santo Martire. crudeimente e per lungo tempo bastonato fino a ftancarfi i carnefici , e così tutto pelto e fracaffato, fu per ordine di Barzabano ricondotto in prigione, dove ricevé una vitita di due monaci. che il suo Abate Giustino aveva mandati a posta in Cefarea a confolarlo, e confortario, Intanto Barzabano avviso per lettere il Re di Perfia Cofroe di ciò che paffava intorno alla perfona di Anaftafio, e riceve ordine di mandarglielo in Persia, nel caso che non si risolvesse di rinunziare alla. Religione criftiana. Uso Barzabano tutte le poffibili induftrie e diligenze , acciocchè Anastasio confentific ai voleri del Re, e per indurvelo più facilmente, gli propose il partito di dire in se-greto alla presenza sua, e di due testimoni, ch' egli non era criftiano, che tanto baffava, perche lo lasciasse andar libero, ed ei potesse pol fare cio cne voleva, e ritornarfene ancora al fuomonastero . Inorridì il Santo ad una tale proposizione: Nan fia mai vero , rispose , che no in pubblico , ne in fegreto io effenda il mio Si nor Geris Critio. Gli offer) in nome del Re onori, dignità, e ricchezze . Ma il Santo replicò : le sen ri-

nunzierò giammai al mio Salvatore , chè adoro, e venero con tutte le mie forze : quanto poi ai doni del Re, io li reputo come fango, ed immondezza. Onde vedendo Barzabano la fua inflessibile coftanza, dopo cinque giorni lo invio carico di catene al Re Cofroe in Perfia infieme con due altri criftiani , i quali probabilmente erano Persiani , poichè contro di questi per ordinario si procedeva folamente, allorchè abbracciavano la Religione crittiana .

6. Giunto il Santo in Persia alla città , dove il Re faceva la sua residenza, e mesto in prigione, venne a lui un utiliziale del Re, il quale di nuovo per parte del Re medefimo gli fece delle magnifiche offerte, che il Santo generofamente disprezzò; indi per atterrirlo, gli propose i gravisfimi tormenti, e una morte ignominofa, che gli fovraftavano, se persiteva nel suo proposito. Ma il Santo : Non vi affaticate , replico , ne vi ffancate a parlarmi più di quello; perocche coll'ajuto di Gesis Crifto , io nou abbandonerò giammai que!la Fede, che profesto, Fats pur di me quello, che avete ordine di fare . Allora l'uffiziale tece thendere fupino il s. Martire, e mettergli fulle gainbe una trave, e sull'estremita di essa montar due uomini ; il qual dolorofiffimo tormento egli topportò con mirabile pazienza, dopo di che fu ri-mello la prigione . Passati alcuni giorni ritornò lo stesso uffiziale a far nuovi tentativi , per vincere la costanza del Martire; ma riuscendo inutili, lo fece crudelmente battonare replicate volte ; di poi lo fece fospendere in aria per una mano con una groffa pietra attaccata a un piede . e in questa tormentofa positura lo tenne per due continue ore, fenza che il Santo in mezzo a que+ tti atroci supplizi nulla perdesse della sua pace,

e tranquillità di spirito. 7. Finalmente korfi altri quindici glorni , vedendo il Re la costanza invincibile di Anastasio. ordino, che si esso, che altri settanta Cristiani, che stavano nelle prigioni per la stessa causa, insieme con quei due, ch'erano stati mandati da Cefarea, fossero puniti coll'estremo supplizio. e firangolati . A questo effetto furono tutti cavati dalle carceri, e condotti alla riva di un fiume, dove gettato loro un laccio al collo, surono l'un dopo l'altro firangolati dinanzi agli occhi del a. Martire, che fu riferbato per l'ultimo; e intanto i ministri del Re gli andavauo ripetendo: E perchè vuoi tu fare, come quefti, una morte si difgraziata, e ignominiofa, e non piuttofto ubbidire al Re, e vivere selice, e beato? Ma egli alzando con grande affetto gli occhi al Cielo, e mirando vicina l'ora tauto defiderata del suo martirio, ne rendeva umili grazie al Signore, dicendo : lo brantava di mortre con morte più dolorofa di quella, e che i membri del mio corpo ad uno ad uno mi fostivo tagliati per amore del mio Signor Gesti Crisio ; ma poiche a lui piace, che io muoja di una morte più delce, com'è questa, to lo ringrazio, che fi degni di ricreverla, e per mergo di esti ammettermi nel sino Regno. Sicchè esso ancora su strangolato, e di poi gli sintagliata la testa; il che segui nell'anno 628. ai 22. di Gennajo; e dopo la sua morte surono le sue Reliquie onorate dal Signore con molti miracoli, de'quali ne resta ancora l'autentica relazione di coloro, che di essi surono tettimoni oculati.

L'esempio di questo santo Martire, eletto da Dio in mezzo d'una nazione barbara ed infedele, c'infegna qual fia la vera divozione alla fanta Croce, per mezzo della quale fiamo stati redenti; e quale il frutto, che dobbiamo ricavare dalla lettura degli Atti de' fanti Martiri . che tutti surono discepoli fedeli della medesima Croce. La divozione alla Croce di Gesti Cristo non confifte solamente in adorarla, e venerarla, come il trofeo della nostra redenzione, e comel'istromento, di cui è piaciuto al Signore di fervirfi, per isconfiggere il demonio, e distruggere il regno del peccato; ma inoltre e principalmente confifte nell' imitare Gesù Cristo crocifisto, portando dietro a lui quella croce di patimenti, e di tribolazioni, che a lui piace di addossarci nel breve corso di questa misera vita, per giungere poi ad essere partecipi della sua gloria. Cristo ha patito per noi (dice l' Apostolo s. Pietro 1) affinche figuiamo le fue velligie: e fe patiremo noi pure in compagnia di Cristo ( foggiunge l' Apostolo s. Paolo 2) faremo con Cristo glorificati. Ond' è, che coloro, i quali ricufano di patire, e vanno in cerca de' piaceri mondani, dall' iftesso Apostolo 3 fono appellati inimici della Croce di Cristo, il fine de' quali è la perdizione eterna : Inimicos Crucis Christi, quorum finis interitus. Così pure a nulla giova, dice s. Giovanni Grisoftomo, il leggere gli Atti de'ss. Martiri, e ammirare e lodare l'eroiche loro azioni, se anche non si procura d'imitare i loro illustri esempj, come fece s. Anastafio, fopportando almeno con raffegnazione, e con pazienza tutti quei travagli, che la divina Provvidenza ci manda per nostro bene, se non abbiamo tanta virtù, e tanto coraggio di defiderarli, e di rallegrarcene, allorchè fiamo da effi visitati e percoffi, come praticò lo stesso Santo, e tanti altri innumerabili ss. Martiri di ogni età, di ogni festo, e di ogni condizione. Ricordiamoci a questo fine di quella grande sentenza dell' Apostolo 4, il quale dice : Se voi farete compagni di loro nella tribulazione , farete ancora loro compagni nella confolazione .

### 23. Gennajo. S. Idelfonso Vescovo.

#### Secolo VII.

La fua Vita, scritta da Giuliano suo successore nel Vescovato di Toledo si trova presso il Surio, e i Bollandisti.

(1) Petr. 2, 21. (2) Rom, 8, 17, (3) Philip, 3, 18,

Si vedano ancora le memorie della sua Vita, raccolte dal monaco Costantino Gaetano, e stampate in Roma l'anno 1606.

Ant' Idelfonfo, o Ildefonfo nacque nella città di Toledo, circa il cominciamento del secolo vII., di nobili genitori, i quali allorchà fu in istato d'apprendere le scienze, lo consegnarono alla cura di s. Isidoro Vescovo di Siviglia, acciocche fosse educato tra quelli, che il santo Dottore, come si disse nella sua Vita 5, faceva allevare nella pietà, e nelle lettere, perchè col tempo divenissero utili alla Chiesa, e allo Stato, nella maniera che ora fi fuol fare ne' Seminari, o Collegi ben regolati. In questa eccellente scuola fece Idelfonso molto profitto, ma sopra tutto imparò ad amare Iddio con tutto il cuore, e a difprezzare, come un nulla, le cose terrene, e le vanità del Secolo, ch'è la scienza la più necessaria, e la più importante, che si dovrebbe sopra ogni altra infegnare alla gioventù. Tornato che egli fu alla fua patria in Toledo, bramavano i fuoi genitori di stabilirlo nel Mondo, ma Idelfonfo volle ritirarsi nel monastero Agalianense posto ne' fobborghi di Toledo, dove attese con tutto lo studio a purificare sempre più il suo cuore cogli esercizi della penitenza, e colla pratica dellevirtù cristiane, e specialmente della umiltà, e della carità, a fine di rendersi accetto al suo Dio, verso di cui tendevano tutti gli affetti dell'anima sua, come a suo sommo, ed unico bene.

2. Benchè Idelfonso altro non cercasse su questa Terra, che di piacere a Dio in una vita oscura, umile, e ritirata; tuttavia la sua virtù singolare lo fece conoscere al Vescovo di Toledo, il quale lo volle ascrivere al Clero della sua Chiesa, e dipoi circa l'anno 612, innalzarlo al fagro ordine del Diaconato. In questo mentre vennero a morte i fuoi genitori, i quali lo lasciarono erede d'un ricco patrimonio, giacchè in que' tempi non era proibito ai monaci di ricevere l'eredità de' loro congiunti, o qualunque altra cofa, che fosse loro lasciata. Il Santo, ch' era interamente distaccato da' beni della Terra, e che col lume della Fede li riguardava come impedimenti ed oftacoli ad acquistare la perfezione, credè di doversene spogliare, impiegandone una parte nella fondazione d'un monastero di sagre Vergini, e il rimanente nel follievo de' poveri, e in altre opere di pietà. Essendo intanto circa l'anno 636. passato all'altra vita l'Abate del monattero Agalianense, egli fu eletto a rimpiazzare quella carica, e non oftante la sua ripugnanza su obbligato ad accettarla. Egli governo quella Comunità per lo spazio di circa vent'anni con molta faviezza e discrezione; e unendo continuamente alle istruzioni, che faceva ai fuoi monaci, gli efempj della fua fanta vita,

<sup>(4) 2,</sup> Cor. 1. 7. (5) V. la prima Raccolta delle Vice de Santi 4, Aprile.

vi sece norire tutte le virtù; onde si sparse da per tutto il buon odore della pietà, che regnava in quel monastero, con edificazione della città di Toledo, e di tutta la provincia.

3. Ma il Signore, che lo aveva destinato a reggere non una fola Comunità di Religiosi, ma un numeroso popolo, dispose, ch' essendo vacata nell'anno 656., o nel principio del 657. la Cattedra episcopale di Toledo per la morte di s. Eugenio, il clero, e il popolo di quella città di consenso unanime eleggessero Idelfonso per loro Pastore, come il solo, che poteva compensare la perdita, che avevano fatta nella persona di s. Eugenio. Avutasi dal Santo la notizia di tal elezione, ne rimafe forpreso, e atterrito; e meditando come potesse sottrarsene colla fuga, si nascose intanto nel sito più recondito del suo monattero; ina vi fu trovato dal popolo, e condotto a forza nella città, e tenutovi fotto buona. guardia, finchè gli convenne cedere alle premurose istanze del clero, e del popolo, e all'autorità del Re Recesvindo, e ricevere l'Ordinazione episcopale. Allora le sue virtù risplendettero maggiorinente agli occhi di tutti; ed egli fi applicò seriamente a soddisfare agli obblighi del suo ministero, promovendo con somma diligenza la purità de' coftumi nel popolo, e la disciplina ecclefiaftica nel clero. Siccome egli aveva un raro talento nel predicare la parola di Dio, così dispenfando continuamente questo pane di vita, ne ricavò molto frutto, tanto più che le sue parole erano accompagnate, e animate dagli esempi della fua fanta vita .

4. Aveva il Santo una speciale, e tenera divozione verso la santissima Vergine, dalla quale ricevè ancora de' fingolari favori, e de' pegni fenfibili della sua protezione. Avvenne a tempo suo, che un perfido Giudeo, e altri uomini iniqui, rinnovando le bestemmie di Elvidio, e di Gioviniano, confutate già da s. Girolamo, misero in dubbio la verginità della gran Madre di Dio Maria. S. Idelfonfo pertanto, acceso di un fervido zelo per la gloria di Maria fantiffima, impugno la penna, e scrisse un'eccellente opera, ch'è giunta fino a noi sintitolata della perpetua verginità di Maria Madre di Dio, nella quale evidentemente dimoftrò, come la Vergine siccome aveva concepito Gesù Cristo per virtù dello Spirito fanto, fenza detrimento della fua verginità, così e nel parto e dopo il parto conservò sempre illibata la medefima sua verginità. Onde rimase turata la bocca di quegli empj e scellerati , che avevano ardito di negare questo dogma cattolico, e di oscurare questo pregio singolare della Santiffima Vergine. Scriffe ancora il Santo altre opere sacre, dalle quali apparisce la sua erudizione ecclesiaftica, e la sua distinta pietà.

5. Erano già nove anni, che s. Idelfonfo governava la Chiefa di Toledo con gran fama di fantità, e con egual profitto delle anime a se

commeffe, quando piacque al Signore di ricompensario delle sue fatiche apostoliche, chiamandolo alla gloria colette, alla quale egli aveva aspirato con incessanti brame in tutto il corso della sua vita mortale. Egli mori nel di 13, di Gennajo dell'an. 657., e il suo corpo su seppellito nella Chies di s. Leocadia vergine e martire, della quale aveva prodigiosamente ritrovate le reliquie, durante il tempo del suo Vescovato.

Imitiamo noi pure tra le altre virtù di fant' Idelfonfo quella specialmente della sua singolare divozione verso la santissima Vergine Madre di Dio: e mostriamo a suo esempio nelle occasioni. che ci si presentano, dello zelo per le sue eccelse prerogative, e principalmente per quella della fua immaculata purità virginale. Ma fe vogliamo, che questo nostro zelo sia pienamente gradito alla fantifima Vergine, e infieme profittevole alle anime nostre, procuriamo d'imitare an-cora s. Idelfonso nella purità de' costumi, e nel menare, com' egli fece, una vita fanta, una vita casta, ed immune da qualunque macchia, che posta oscurare il candore della purità. Perocchè la fantiffima Vergine ama in modo particolare le anime pure, e di esse è speciale avvocata, e protettrice. Uno de mezzi più efficaci per conservare la purità, o per ricuperarla, se mai per noftra difavventura l'aveffimo perduta, fi è quello di ricorrere con fervoroso affetto alla sua potentissima protezione, e d'invocarla frequentemente, acciocche ci difenda dalle diaboliche tentazioni; e ci tenga lontani da quelle occasioni , nelle quali si può correre pericolo , o di perdere, o di offuscare una sì bella virtù.

# 24. Gennajo. S. Bassiano Vescovo.

Secolo IV. e V.

La sua Vita, che si asserisce essere stata estratta dall'antiche memorie della chiesa di Lodi, è riserita dai Bollandisti sotto il di 19. di Gennojo, in cui se ne sa la commemorazione nel Martirologio Romano.

Acque Baffiano circa l'anno 322. nalla città di Siracufa in Sicilia d'una famiglia illustre, e delle principali di quell' Hola, ma infetta degli errori del Paganefimo. Suo padre per nome Sergio, ch'era Prefetto, o Governatore di Siracufa, mando Baffiano fuo figliuolo a Rona in età di anni dodici, acciocchè in quetta Capitale dell'Imperio attendesse agli sudi, specialmente della giurisprudenza, con disegno di farlo succedera a se nella carica di Prefetto. A questo fine lo provvide di tutti i comodi necessari, e destino per fua compagnia alcune persone, che l'affittesse, e lo servisse o nella dinnora, che farebbe in Roma. Ma sala diversi erano i disegni di Dio sopra di questo giovane, ch'egli nella sua eterna predessina per sono di segni di Dio sopra di questo giovane, ch'egli nella sua eterna predessina sono a presentatione dell'aggiore avec dell'acciona dell'esta avasse d'ono dell'aggiore avasse avasse dell'aggiore avasse avasse avasse avasse avasse avasse avasse dell'aggiore avasse a

fece da queffa vita s. Ambroglo , e fu parraclpa d'una cellete visione , ch' obbe il medeimo San-to , come racconta Paolino nella fias Vita. Baf-san fopravinte a s. Ambroglo altri dedici ann), ne' quali continuò con fervore fempre maggiore a fervire ladio , e a glorifaczio con tutte lo fie forze nella cura , e vigilanza patiorale della fias como della cura particale della fias como di meriti pafiò da quefa vita alla gloria cellete il di 19, di Gennajo dell'anno 413, in està dicres que sano di cres que sono di meriti di cres que sano di cres que sano della fias di cres que sano della fias con della fias di cres que sano della fias per della fias della fias della fias di cres que sano della fias d

Quanto sono ammirabili le vie del Signore fopra de' fuoi eletti! E quanto superiori alla noftra intelligenza i mezzi, ch'egli tiene per condurli al beato termine, a cui abeterno fono destinati dalla sua bontà ! Il padre di s. Bassiano manda il fuo figliuolo a Roma con idee tutte mondane, acciocchè diventi grande, e illustre nel fecolo; e il Signore di questo medesimo mezzo fi ferve, per illuminarlo nella vera Fede, e per far-lo grande ed illuftre al fuo cofpetto di una vera grandezza, che confifte nella pietà crittiana, e di una vera nobiltà, qual è quella di divenirfuo fervo fedele, fuo ministro e cooperatore nella falute delle anime , e finalmente uno de fuoi Santi in Paradito . Impariamo pertauto ad adorare i giudizi di Dio, e la fua Provvidenza, la quale difone turte le cose , come si dice nella Sapienza , fortemente, e infieme foavemente, e fa fervire a' fuoi eterni imperferutabili difegni le steffe passioni degli uomini, nella maniera che a lui piace. Procuriamo di esfer docili, e di corrispondere fedelmente alle sue sante inspirazioni, come fece a Baffiano, allorchè si chiama al fuo divino fervizio. E perchè quefta medefima docilità, e corrispondenza è un effetto della fua grazia, e della fua mifericordia, preghiamolo, che usi con noi questa misericordia, e cl dia questa grazia, la quale ci faccia camminare con fedeltà, e con perseveranza per quella strada , ch'è più profittevole alle anime noftre , e che ci conduca ficuramente a quel beato termine dell' eterna felicità, che dee effere l'unico oggetto de'nottri defiderj , e il folo fcopo , al quale debbono tendere tutte le varie occupazioni , e le diverse vicende della presente vita; giacchè, com' ei medefimo c'infegna per bocca di Salosnone2, il cuor dell' uomo difpone la fiia via, ma il Signore è quello che dirige i fuoi pall .

#### 25. Gennajo.. SS. Gioventino, e Massimo Martiri.

#### Secolo IV.

Gli Atti del lero martirio sono riferiti da Teodoreto nel lib. 1. cap. 1., della sua Storia Ecclessitica , e venpono riportati anche dat Ruinert va gli Atti sincei de Martiri alla pog. 511. dell'edizione di Verona; e più difiafamente da s. Gio, Grissimo nell'Omilia fotta in An-Sec. Rate.

(1) Sup. 8, 1.

(1) Prov. 16, 9.

nochia nel giorno della festa loro, la quale Omilia ritrovosi tra le sue opere al som. s. pag. 578, e seg. dell'altima edizione.

V Ioventino, e Maffimo, ovvero Maffimino, I erano criftiani, e uffiziali delle guardie dell' Imperatore Giuliano, chiamato l' Apostata, perchè abbandonata la Religione crittiana, aveva abbracciato Il culto degl' idoll, ch'ei cercava di promovere a tutto fuo potere, e con ogni forta di fraude , e d'artifizio . I due Santi però in mezzo a una Corte empia, e Idolatra facevano pubblica professione della Fede cristiana, nè punto fi curavano di recar difgutto all'Imperatore, purchè piacessero a Dio, Trovandosi Giuliano in Antlochia l'anno 362., giunfe all'empietà di contaminare con riti idolatrici le acque delle fontane della città, e gli stessi cibi, che si esponevano venali nelle piazze, credendo vanamente con tal mezzo di pervertire i Criffiani, e renderli in qualche modo partecipi del fagrilego culto degl' idoli , nel bere che facevano di quelle acque, e nel guitare quei cibi. Vedevano i Crlffiani con dolore, e deteftavano quella profanazione delle cofe create da Dio, che dall'empio Imperatore fi pretendeva di confacrare al demonio; e sebbene non lasciassero di far uso di este, fecondo la regola dell' Apostolo, il qual infegna, che tutte le cose sono pure a chi è puro, e che si può fenza fcrupolo mangiare tutto quello ch'è esposto in vendita; tuttavia se ne cibavano con ribrezzo, e gemevano di vederfi ridotti a una tale neceffità . Del numero di questi zelanti erano i ss. Gioventino, e Maffimo, i quall trovandofe un giorno in un convito con altre persone, non poterono trattenersi dal deplorare tall abominazioni , e dal proferire quelle parole, che differo già i tre Fanciulli Ebrei alla Corte di Babilonia: Ci avete, o Signore, abbandonati a un Re iniquo, e opostata, e nemico delle vostre leggi, piti di tutti gli nomini della Terra .

2. Furono fubito quefte parole riferite all' Imperatore Giuliano da alcuno de' convitati, e forfe anche efagerate, secondo il costume de' delatori, i quali vogliono fare la lor corte al Principe, e guadagnarsi il suo favore con danno, e pregiudizio degli altri . Furono pertanto i due ss. Uffiziali chiamati a comparire alla prefenza dell'Imperatore, e da effo interrogati di quel che avevane detto . Effi allora , presa occasione dall'interrogazione del Principe di più liberamente parlare, e di meglio esprimere gl' intimi loro fentimenti : Noi , distero , o Imperatore , come educati nella vera pietà , e nell'offervanza delle sapientissime leggi pubblicate da Coffantino , e da' fuoi figliuoli , non poffianto contenerci dal piangere, nel vedere le aboninazioni , che per voltro ordine fi commettono , e che fino il cibo , e la bevanda fieno contaminate con fagrifi.j deteftabili . Quette cofe abbiano con dolore deplorate , e adeffo novamente deplorianto dinanzi a voi .

Spotta è quetta che falamente di diffuse nel vafte imperita. Udita Gilliano quedia generola rispotta, non poit fara meno di non entrare in collera, henche fossi fostito di affertare un'aria di sono henche fossi fostito di affertare un'aria di sono ciamenta fisofotta, di cui faceva professione, fi alcido trasportare dalla fan anturale crudetta, che covava nel coore. Ordinò pertanto, che Gioventto, e le fissimo offere topolita delle infegue ventto, e la fissimo offere topolita delle infegue di la considera del rispetto dovuno alla fina imperita dilicano, che in vertità nello distano, che invertità nello distano, che invertità nello distano, che invertità nello distano, in considera di rispetto dovuno alla fina imperita dilicativa di considera di conferenza di considera di conferenza di considera di conferenza di considera di conferenza concerna con considera di conferenza di considera di conferenza con considera di conferenza con considera di conferenza di considera di conferenza con considera di conferenza con considera di conferenza di considera di consid

3. Aveva l'apostata Principe comandato, che non fi lafciaffe entrare alcuno nella prigione a vifitarli; ma il popolo di Antiochia, ch' era quafi tutto cristiano, riguardando i due Sauti come due illuttri Confessori di Cristo, trovò il modo a forza di danaro di penetrare nella prigione, e di paffàre con effoloro non folo il giorno, ma anche la notte, lodando infieme Iddio con inni, e con Salmi, non altrimenti che se stessero in una chiesa, giacchè per ordine di Giuliano erano fiati chiufi tutti i fagri templi di Antiochia. Informato l'Imperatore di tutto ciò, ne concepì un furore, e una rabbia incredibile; ma poiché era fuo difegno di perfeguitare il Cristianelimo più colla fraude , che colla forza , fi mife in cuore di tirare al fuo partito i due ss. Confessori con artifizio. A questo effetto fi fervì d'alcuni nomini scaltri, i quali andarono a trovare i due Santi nella prigione, e fenza moftrare d'effere flati da lui inviati, cercarono defiramente di perfuaderli a dare qualche foddisfazione all'Imperatore, il quale era, dicevan'essi, giustamente sdegnato contro di loro; e foggiunfero, che la maniera più ficura di placarlo, era quella di professare la sua Religione, come avevano fatto tanti altri Crittiani pari loro; e che intal modo non folo avrebbero ottenuto il perdono del loro fallo, ma farebbero fiati anche onorati dall' Imperatore, e promoffi alle primarie cariche dell'Imperio. Ma vani riuscirono I tentativi dell'empio e anuto Principe, perocchè effi resisterono virilmente a tutte le fue lusinghe, disprezzarono le sue osserte, e si proteflarono di effere pronti , anzi bramofi di facrificare la loro vita per amore di Gesù Crifto, appunto per riparare, per quanto era dal canto lo-ro, il torto, che gli avevano fatto quei vili e codardi Cristiani, che avevano rihunziato al suo culto, per compiacere l'Imperatore, e aggiun-fero : Ngi come foldati dell'Imperatore dobbiamo effere difposti a perdere la vita , combattendo per effe, e per la patria . E merendo per tal canfa , qual mercede avremmo noi ? Veffuna , poiche il Re terreno nulla può dar di bene a chi è morto . Ma contbattendo pel Re celette, e perdendo la vita temporale per cagion fua, e per la fua gloria, noi framo certi e ficurt

di acquiffare una gran mercede, e un' eterna corona e nell'anima, e nel corpo.

4. Vedendo dunque Giuliano l'infuperabile co+ ftanza de' due generofi atleti di Crifto, comando, che fosiero decapitati in tempo di notte, e fotterrati i loro corpi in un luogo fegreto, per timore che non fossero dal popolo venerati come Martiri di Gesu Crifto . Fece dipoi divulgare per la città , che i due Uffiziali Gioventino e Maffimo erano stati puniti di morte non per altro motivo, se non perchè avevano perduto il rispetto all' Imperatore, e come ribelli e fedizion; lufingandofi di privarli con tal artifizio dell'onore del martirio. Ma andarono a voto le fraudulenti induttrie dell'iniquo Apoitata; perocche tutta la città di Antiochia gli ozorò fubito come illuttri Martiri di Critto . Inoltre Iddio dispose , che fostero scoperti i loro corpi, e in tal occasione attesta s. Giovanni Grifostomo, che allora viveva in Antiochia, attesta, dico, che usci da essi uno splendore prodigiofo, confimile a quello, che apparve nel volto di s. Stefano, allorche ttava davanti ai Principi della Sinagoga, come si riferisce negli Atti Apottolici . Furono pertanto queste fagre Reliquie collocate in un luogo decente, e da sutti venerate con culto religiofo, fenza far conto della collera, e delle ininacce dell'aportata Imperatore. Segui il loro martirio nell'auno 363. ai 25. di Gennajo, nel qual giorno s. Giovanni Grifostomo fece il loro elogio, a nel medefimo giorno fe ne fa ancora la commemorazione nel Martirologio Romano .

Il fanto coraggio di questi due Santi uomini fecolari, e di professione militare, nel confervarsi fedeli a Dio in mezzo a una Corte empia, e idolatra, e nel disprezzare egualmente si le promede, che le minacce d'un grande Imperatore, quetto coraggio, dico, farà par troppo nel giorno del Giudizio la condanna della vilta, e codurdia di quei Cristiani , i quali per miserabili rispetti umani non temono d'offendere Dio, e di preferire alla fua gracia la foddisfazione di qualche... creatura, o il confeguimento di alcun vantaggio temporale, qualunque esso sia. Per non foggiacere a una sì funella difavventura, meditiamo spesso quelle parole di Gesù Cristo nel Vangelo 1: Chi fi farà vergo nato di me, e delle mie parole nel cofpetto degli uomini, io pure mi ver gognero di lui, e lo rigetterò da me davanti al mio Padre celette, e nel cofpetto degle Angioli . Un timor maggiore, dice s. Agostino, qual è questo di perdere Iddio, il Paradilo, l'anima, e il corpo per tutta l'eternità, vinca un timor minore, un timor vano, com'è quello di dispiacere agli nomini, o di perdere un bene meschino di quetta Terra, oppure d'incorrere in qualche difgrazia temporale. Quante persone si trovano al Mondo, le quali sacrificano il loro ripoto, le fostanze, e fovente aucora la vita al fervizio d'un nomo mortale, come vediamo tutto giorno accadere a coloro, che abbracciano la professon della militisi E perca qual riccompessin ne possion esti aspettare è o nefsius, o di poco valore, e di breve dursta. Al contraro chi serve il the adicidio, e della Terra, senti contraro chi serve il the adicidio, e della Terra, senti ci di contraro, con di distro i sa. Maitti Gioventino, e Massimo, al e suguitare sucagrem serceda, e sur eterra crossa e sull'assiva, e o espo. A, quella mercede douque dispiramo en espo. A quella mercede douque dispiramo gento di ututi i nobrit desideri, durante il corso della vita prefesta.

#### 26. Gennajo. Santa Batilds. Secolo VII.

Fa feritte la fus Vita da un autore anonimo, ma cottanoo e fractro; è ricorista dal Mosillon nel fecondo fecolo ai ist. Benestitini, e dai Bollandiji, è quali agginiquoo ancora un'altra Vita, che in fofanza anoli ta malit è differente dalla forpaldetta, franche andio file.

Acque Batilde in Inghilterra ; ed effendo ancor giovanetta fu rapita, e fatta fchiava da' Corfari, e trasportata in Francia, dove fu esposta in vendita, e comprata a un prezzo vile da Erchinoaldo personaggio illustre della città di Parigi . Effendo ella dotata di ottime qualità sì di animo, che di corpo, in breve tempo fi guadagno l'affetto , e la stima d' Erchinoaldo , e della fua moglie, a cui ferviva di damigella, e di tutta la tua famiglia . Si pretende , ch'ella foffe nata nobilmente, e discendetse dai Principi Anglo-Saffoni, i quali dalla Germania erano nel quinto fecolo paffati ad invadere l' ifola di Brettagna, chiamata poi dal loro nome Inghilterra. Ma Batilde, posta in dimensicanza la condizione della fua nafcita, e riguardando folamente lo stato prefente, a cui Iddio aveva permeilo, ch'ella foffe ridotta, procurò di fervire con attenzione la fita padrona, e di profittarne in vanta gio dell'anima fua coll' efercizio dell' umilià, della pacienza, e d'una piena rafiegnazione alla volontà det bignore. Spiccava fopra tutto ne' fuoi portamenti una grande purità , ed una modettia fingolare , accompagnata da una gravità gioviale , e affabile, per cui fi concilio il rispetto, e l'amore di tutti coloro, che avevano occasione di trattare con effolci.

2. Quanto ella foffe amante di confervare illibata la fiu periti vergiuale, ne diede ben pre-lo un'illultire prova, allorché effendo morta la nogile d'Erchinosaldo, egli invagli ito del luo merito, e della rara fia bellezza, rifoive di froiarto, colla rara fia bellezza, rifoive di froiarle nafostraffe colla figa, e fi nafose per qualc'he tempo in un luogo tanto 6;reto, che con fu prifibile di ritrovaria. Ella vi dimoro nafos, finche

Erchinoaldo ebbe sposata un'altra donna, e allora cessato ogni pericolo, ella si fece nuovamente vedere, e ritorno a fervire in fua cafa come priına . Ma non passo molto tempo , che le convenne cedere alle iftanze d'un personaggio affai più qualificato, e di consentire alle nozze di Clodoveo II. Re di Francia, il quale avendo avuta occafione per non fo qual accidente di vedere Batilde, e di trattare con essa, a' invaghì delle sue fingolari prerogative, e nell' an. 649. la prese per moglie, e così dalla bassa condizione di ferva ella passo al sublime stato di Regina di Francia . Comparvero allora alla vista di tutti le virtù fingolari di Batilde, poichè essendo stata dal Re siso marito ammessa all'amministrazione degli affari del Regno, fece aminirare non meno la sua grande capacità nel governo della monarchia, che la fua pietà, e religione, specialmente nel rimediare a' molti difordini , che l' infelicità di quel tempi, e la debolezza del Re Clodoveo avevano introdotti in pregiudizio della giuftizia, e conoppreffione de suddisi . Ella si conservo umile in mezzo alle maggiori grandezze; era ubbidiente al Re suo marito, come a suo Signore; rispettava i Vescovi, e i ministri della Chiefa; onorava i Grandi del Regno; e fopra tutto amava i poveri , de' quali era la madre , e la nutrice. A fine di effere informata de loro bifogni, e di poterli foccorrere, fenza pericolo di effere ingannata da coloro, che si fingono poveri, benchè in verità non fieno tali, e fe lo fono, non proviene la loro povertà se non dalla pigrizia, e dalla infingardaggine, aveva destinato per suo limosiniere un prete, chiamato Genesio, che su pol Arcivescovo di Lione, di cui si ferviva nella dittribuzione delle fue copiose limosine .

2. Ebbe a. Batilde dal fuo matrimonio con Clodoveo tre figliuoli maschi, che furono Clotario, Childerico, e Teodorico, i quali regnarono l'un presso l'altro dopo la morte del padre, il quale manco di vivere in età giovanile circa l'an. 655. » ond' ella rimase tutrice de' figliuoli, e reggente del Regno di Francia, col confenso, e approvazio ne di tutti i Grandi; tanta era la ftima, ch'effi avevano del fuo talento, e della fua virtù! In fatti ella governo quel Regno per plù anni, durante la minorità del fuo figliuolo Clotario, con una mirabile prudenza, e con gran vantaggio del Regno, e della Religione. Si applicò in maniera particolare a confervare la pace tanto interna nello Siato, quanto efferna cogli altri principi. Seravo i fuoi fudditi da varie imposizioni , e da alcuni tributi, che rovinavano le famiglie. Faceva amminimare un'incorrotta gintigia fenza diftinzione di persone : proteggeva colla sua Reale autorita le perso e povere, le vedove, e gli orfant, accio, chi non foffero oppresse da a cuan; ed era fempre proma, e dipotta a far del bene a tutti quei, che a les ricorrevaro. Aboli ancora in tatto il Reg. o di Francia l'uio della fervità delle persone battezzate, ordinando, che i Cristiani fossero tutti liberi, e non si potessero in avvenire nè vendere, ne comprare come schiavi, nella maniera che fi era fin aliora praticato, e fi praticava ancora negli altri paefi, benchè cri-Riani, parendole cosa inconveniente, che fossero fchiavi d'uomo quelli che erano stati riscattati col sangue di Gesù Cristo dalla schiavità del demonio, e del peccaro. Ebbe s. Batilde una speciale premura, e un ardente zelo per la riforma de coftumi tanto del popolo, quanto del Clero fecolare, e regolare. A questo effetto per mezto di alcuni fanti Vescovi promosse la disciplina ecclesiastica, ed esterminò dal Regno la simonia, la quale vi fiera molto dilatata, non offante i canoni della Chiefa: procurò, che ne' fagri chiostri regnasse la pietà tanto tra i Religiofi, quanto nelle Monache; e fece delle confiderabili liberalità, e de ricchi donativi alle chiefe, e ai monasteri . Fondo ancora più monasterj, e tra gli altri il celebre monastero Corbejense nella Piccardia per gli uomini, e il monastero Callenfe per le donne nel distretto di Parigi. In questo monastero raduno un gran numero di Vergini, e vi costituì Abadessa s. Bertilla, di cui fi è riportara la Vita nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai 28. di Novembre 1.

4. In mezzo però a tante, e sì varie occupazioni, che fono infeparabili dal governo d'una gran monarchia, la fanta Regina non perdeva di mira l'intereffe particolare dell' anima fua : anzi ogni giorno la nutriva col dolce pascolo dellalezione (pirituale, e dell' orazione . Queste erano le fue delizie, quetto era il fue riftoro dalla flanchezza degli affari, dai quali era continuamente affollata. Per mezzo della sagra lezione, e della meditazione de'divini oracoli ella riceveva dal Signore a lumi necesiari per regolar se medesima, e le cose dal Regno, secondo che prescrive la legge di Dio ; e coll'orazione implorava dal Signore la grazia, per metterli in pratica, acciocchè tutte le sue operazioni non avessero altro scopo, che la di lui gloria . Da questo fanto efercizio apprendeva ancora ad umiliarfi in mezzo alle grandezze, a disprezzare tutte le cose terrene come un'ombra vana, e un nulla, e a defiderare ardeutemente i beni celesti, che sono i vert beni, ai quali ogni Criftiano, in qualunque ftato ei fi trovi, dee lopra ogni altra cofa afpirare. Ond' è che la Santa gemeva di vederfi obbligata ad impiegare in affari temporali quel tempo, ch'ella avrebbe bramato di confacrare interamente alla contemplazione delle cose celesti, e a conversare col suo Dio negli efercizi spirituali. Più volte ella tento di dimettere la Reggenza, e di ritirarfi a vita privata in qualche monastero, ma ne su sempre frattornata da' Grandi del Regno, i quali crederono troppo necessario al bene dello Stato, ch' ella presedeffe al governo della monarchia di Francia nel

tempo che Clotario fio figliodo primogenito, e forceibre del Regno era ancor fanciallo. Fatto poi effo dadito, e prefentatafi un'occasione favorevole, etila ficarcio del pedo a lei inollerabile della Regenta, e difete dal regio trono commaggior giubbilo di cuore, che mon y'era faitta, allorchi dalla baffi conditione di ferra, come fi dille, divento Reginal di Francia; indifi ritrito nel fopradateto monafero Callente, da lei alcuni anni prima fondato, e vi prefe Tablo religio di

circa l'anno 665. s. In quefto nuovo frato a. Batilde fi fcordo affatto di quello, ch' era ffata nel fecolo, e piena di riconoscenza e d'amore verso Dio, che ii fosfe degnato di riceverla tra quelle fagre Vergini per fua sposa, non ad altro pensò che a fantificarfi colla pratica efatta di tutte le virtù religiofe. Ella fi soggetto come ogni altra Religiola a s. Bertilla, ch'ella medefiina aveva coftituita. Abadefia di quel monastero, a lei ubbidiva con perfetta fommissione, e la rispettava come sua madre e superiora . Amava con tenero affetto tune le Religiose come sue forelle, e sue figlinole, e a loro preftava ogni fervizio, specialmente allorchè erano inferine . Si efercitava neoli māzi più baffi, e più vili del monaftero, e fe qualche volta per rifpetto della fua Reale qualità volevano le Suore ufarle alcuna diffinzione, non lo permetteva, dicendo, che per questo era entrata in monastero , per poter con piena libertà imitare il suo Salvatore Gesà Cristo, il quale dice nel Vangelo, ch' era venuto al Mondo per fervire , e non per effere fervito . Quelto divino efemplare ella teneva fempre avanti gli occhi, e cercava con ogni studio di ricopiare in se medesima quelle virtà, ch'egli colle fue parole, e coi fuoi esempi ci ha insegnate, virta quali affatto sconosciute, o disprezzate dal cieco Mondo, ma che rendono le anime care a Dio, e grandi al fuo cofpetto, quali fono principalmente la povertà di fpirito, il disprezzo di se stesso, l'annegazione della propria volontà, la mortificazione interiore, l'umiltà e l'abbiezione.

6. Il Signore, per maggiormente purificare la fuz ferva, e accrefcere la fuz corona, dispose, che folle affalita da una colica, che le cagionò lunghi, ed acuti dolori. La Sauta li foffrì con pazienza, e con raflegnazione, e in cambio di lamentarsi, ne rendeva umili grazie a Dio, cheper mezzo di questa fastidiofa e molesta infermità le desse l'occasione di rassomigliarsi viepiù a Gesà Cristo crocifisto, e di acquistare nuovi meriti per l'anima fua . Viffe s. Batilde circa 15. anni fantamente nel monaftero, e con fomma edificazione di tutta quella Comunità religiofa . Avvicinandofi il termine della fua vita, volle il Signore confolarla con una celette vitione, nella quale le mostrò una scala, che dalla Terra poggiava fino al Cielo, e per cui discendevano degli Angioli in

<sup>(1)</sup> In questa Vica di s. Bertilla à serso uno shaglio al num. 5., dove in vece di Closario figliuolo di s. Batilde si è messo il nome di Clodoveo.

ano d'Invitata a falire al Paradio, Certificata persato da quefta vicino gellia, vicino pullaggio da quelà vita alla beata eternità, vi i giprapio can radeoppiare le lus ferrente orazioni, e con atti di ardentifilma carità, e d'infocati delle depti di unifa i prepereto coi fos formo Bene; con atti di ardentifilma carità, e d'infocati delle di unifata i prepereto coi fos formo bene; coi fi fa di effi. commemorazione nel Martirologia Romano, fe ne volo al Ciclio. Appena ebbe fipitata l'anima, che firiempià la camera, inci mori, d'un cellette [bindore; coi qual prodition), de con attri mirzcoli, che figuirono al lione questi fina ferra delle piemo con con attri mirzcoli, che figuirono al lione questi fina ferra delle piemo con con attri mirzcoli, che figuirono al lione questi fina ferra delle piemo con con controlla dell'este, come farra e la fattità di controlla delle delle predette piemo con controlla delle producti piemo con controlla delle producti piemo con controlla dell'este, come farra e la fattità di controlla delle producti piemo con controlla delle predetti piemo con controlla delle productione controlla delle productione controlla delle productione con controlla delle productione con controlla delle productione controlla delle productione controlla delle productione con controlla delle productione con controlla delle productione controlla delle productione controlla dell

Tra tutte le condizioni, che secondo il Mondo fembrano più desiderabili , è certamente. quella di Re, e di Regina, perchè ad effa vanno congiunte tutte le felicità , e tutti i beni, che si possono godere su questa Terra. A tal sublime condizione giunfe Batilde dal baffo ftato di ferva, come fi è veduto; ma per questo fu ella forse selice, e contenta ? Non già : perchè la Fede le fece conoscere, che tutte le grandezze e prosperità umane altro non sono, come già diffe per propria esperienza il Re Salomone 1, altro, dico, non fono, che vanità di vanità, e affizione di fbirito, e che in Dio folo, e nel fuo amore, e nella dolce speranza de' beni eterni fi può trovare la vera felicità. Quindi è, che la Santa gemeva fotto il pefo delle regie grandezze , e procurò di scaricarsene più totto che le su permesso, per vivere a Dio solo nello stato umile di Religiofa . Fa' pure quel che tu vuoi , dice a. Ago-Rino , rivoltati pure per ogni parte , per cercare. d'effer felice, e beato, ebe in vano tu ti affatichi, perche in Dio folo, e nel fuo fervizio fi può trovare quel che tu cerchi altrove. Impariamo dunque a disprezzare di vero cuore le grandezze, e le vane felicità del fecolo, e molto più a non invidiar mai la forte di coloro, che fono inalzati a cariche, e dignità eccelfe, poichè effi , se vi si compiaciono, e in quelle mettono la loro felicità, fono infelici e difgraziati. Se poi non v'hanno attaccato il cuore, e le riguardano come un pefo, e un pericolo, nella guifa che faceva a. Batilde, effi meritano più compafione , che invidia ; perocchè non può far a meno, che non si trovino in uno fiato violento, qual è di dover combattere contro veementiffime tentazioni, alle quali fono continuamente esposti. Al contrario oh quanto è preferibile alla loro condizione quella di vivere nell'ofcurità, e nella baffezza ! Poichè meno gagliarde fono in tale stato le tentazioni, e più facile è l' offervanza de' divini precetti, fpecialmente di quell'importantifimo di umiliarfi, e di mortificarfi, a fine di piacere a Dio, e di confeguire l'eterna felicità del Paradifo.

# 27. Gennajo. S. Aldegonda Vergine. Secolo VII.

Il monaco Ubaldo , o Uchaldo ferifie la Vita di quella farta la Vergine , e la troffe da una Vita di un autore contemporamo , che s' jemerina , e dalle memorie del monachero delle conocucheffe di Malbosto . Si reva profici il Sario forto il di 1,1 di Novembre , più corretta, e più intere fosto il di 1,2 di Novembre , più corretta, e più intere fosto il di 1,2 di Novembre , più corretta, e più intere fosto il di 1,2 di Cennojo prefio il Bollantifii ; il quali riporimo altre das Vite antiche , ferita da autori

S Ant' Aldegonda, della quale ai 30, di Gennajo fi fa commemorazione nel Martirologio Romano, era figliuola di Gualberto, e di Bertilla, ambedue illustri per la nobiltà del fangue, e delle più cospicue, e ricche famiglie della provincia di Annonia nelle Fiandre , Effi ebbero dal loro matrimonio due figliuole. La prima, e maggiore d'età fi chiamò Valtrude, o Valdetrude, la quale fu maritata al conte Maldegario, personaggio affai qualificato, e di gran pietà, col confenso del quale dopo alcuni anni professo vita religiosa , e fondò un monaftero di facre vergini fopra d'un monte, dove fu poi edificata la città di Mons, ed è come Santa venerata dalla Chiefa, come fi dirà nella fua Vita nel mefe di Aprile . Aldegonda fu la feconda figlinola, e di minor età, la quale venne alla luce del Mondo circa l'anno 630. Ella fu allevata con molta diligenza, e iftruita nelle maffime fante della Religione da' fuoi pii genitori , I quali la fecero anche aminaeftrare nelle lettere, acclocche fosse capace di ben intendere i libri fanti . Di fatto ella fi applicò alla fagra lezione con molto gusto dell' anima sua, e da essa apprese a disprezzare tutte le vanità del Mondo, e concept un ardente desiderio di consacrare tutta se ttessa, e la fua verginal purità a Gesù Crifto fuo Salvatore, e Sposo celefte delle anime pure .

2. Giunta Aldegonda all' età nubile, i fuot genitori, e specialmente la madre, che avevano altri difegni fopra di lei, le propofero di maritarii con un gran Signore, fornito di tutte le più pregevoli qualità di avvenenza, di ricchezze, e di nobiltà; ma Aldegonda ricuso di acconfentirvi, e fi protestò, che aveva già da molto tempo determinato di non voler altro sposo che Gesù Cristo. Dispiacque grandemente una tal ripulsa alla madre, che aveva trattato, e poco men che conclufo il matrimonio col giovane, che le aveva deffinato, onde continuò ad infiftere con ogni forta di lufinghe, e alle volte ancora di minacce presio la figliuola, acciocchè si arrendesse alle sue voglie. Lo sposo, le diceva, che vi propongo, non può effere più a propofito per voi. Egli è belliffimo, ricchiffimo, e nobiliffimo. Egli farà la voftra felicità, e voi ne farete contenta, obbedendo, come siete tenuta di fare, a' vostri genitori . Aldegonda però rimafe fempre coftante nel fuo fanto proponimento, e rifpofe alla madre: Lo foofo, ch' io bo cletto, non può effere ne più nohili. a hjún rícu, ne piú helle. Egli P Figlinola di Die 3 padarea eglibus del Ciles, e della Terra, èl ipiù hello fra i figliushi degli umumi, ang la liefa bellezga: Egli bosa upo redem ficili e d'une sera, e ducresti filicità. Un tale fipis, o madre deleifana, in uno pigi, ni debbo ligitor per qualungua cuma breccia nell'animo della matra i para con cuma breccia nell'animo della matra i para con punto della matra della matra i para cuma breccia nell'animo della matra i para cuma breccia nell'animo della matra i para cuma breccia nell'animo della matra i na cuma breccia nell'animo della matra i cuma preccia nell'animo della matra i succia per animo della matra i para della di per dipunto della matra i para di para con intitto, attesti a debolezza delle di Aldegona intitto, attesti a debolezza delle di Aldegona la bignora non lolis vannos in fon coccorda a libera restata per allora da una la pericolo coccorda a libera seriala per allora da una la pericolo coccorda a libera.

3. La divina provvidenza adunque dispose, che in questo mentre Valdetrade forella di Aldegonda, la quale si era già ritirata nel sopraddetto anonaitero, fece premurofe affanze di aver feco in sua compagnia per alcuni giorni Aldegonda per consolazione (cambievole d'ambedue, ne la madre seppe negarle una cosa a) giuffa. Trovandosi inficme queite due fante donne , fi animavano l'una coll' altra ad amare, e fervire Iddio di tutto cuore, e a metterfi fotto i piedi tutte le umane grandezze, e tutte le immaginarie felicità del fecolo, e a non aspirare ad altra felicità, che a quella, che godono i Santi In Cielo. Le parole vive, ed etheaci di Valdetrude vieniù confermarono Aldegonda nella fua rifoluzione, di non voler altro Spolo che Geau Cristo, e a lui confagrare la fua-verginità; e fin d'allora vi avrebbe data esecuzione nel monastero di Valdetrude, se avesfe potuto farlo, fenza recar un grave difgutto alla madre. Di fatto la madre sospettando, che una più lunga dimora della figlinola nel monaftero di Valderrude poteffe maggiormente diftorla dall' accafarst , com'ella bramava , presto la richiamò alla cafa paterna, alla quale convenne ad Aldegonda di far ritorno , benchè di mala voglia , e non fenza gran dispiacere nel separarsi da Valdetrude, e dail'altre fante vergini di quel monaftero.

4. Appens Aldegonda fu entrata in cafa, che la madre le presento un nobile acconcio di vesti preziofe, e di finiffimi llni, che le aveva preparato pel futuro matrimonio, e le intimò bruscamente, che fenza altra replica vi fi disponesse. Aldegonda fece tutti gli aforzi poffibili , per indurre at la madre, che il padre a contentarfi, che rimaneste nello stato di verginità ; mise in opera le preghiere le più tenere, ed efficaci; vi aggiunfe eziandio le lagrime . Il padre mostro di restarne alquanto ammollito, e forse avrebbe condesceso al fuol defideri, fe non che la madre feinpre più oftinata nel fuo penfiero, pretefe di far ufo, o per meglio dire, un intollerabile abufo della fua autorità, per obbligare la figliuola ad accettare il partito dell'accafamento da lei flabilito . Vedendo pertanto la fanta Vergine da una parce non ef-

fervi modo alcuno di perfuadere la madre a defiftere dall'impegno irragionevole, che aveva... prefo; e dall'altra fapendo, che doveva quanto prima venire il giovane deftinatole per isposo ( li quale abitava in un'altra città ) per celebrare gli fponfali ; credè di doverfene fottrarre colla fuga. E però occultamente fe ne parti dalla cafa paterna , e raccomandatali alla protezione del fuo Spofe celefte, che le aveva ispirato un fimile disegno, fe ne ando in una felva, che apparteneva alla fea famiglia, e ivi firicoverò in una cafuccia, pregando giorno, e notte il Signore ad affifterla, perchè potesse compiere il suo desiderlo di consacrarsi a lui, e vi paísò molti giorni in rigorofi digiuni e in altre aufterità , per ottenere da Dio la defiderata grazia.

5. Efaudi il Signore le fervorose preghiere della fua ferva . La madre finalmente fi arrende alle. giuste brame della figliuola, e l'invitò a ritornare presto di lei , con sicurezza di non effere più snolestata, ond' ella piena di giubbilo se ne venne in cafa de' suoi genttorl, ed ebbe di più la comfolazione di vedere effi pure, moffi dalle sue esortazioni, e da' fuoi fantl efempj , intraprendere a menare una vita affai più divota di prima, e ad efercitarii con fervore nelle opere buone, specialmente nel distribuire ai poveri abbondanti Ilmofine, a fine di acquistarsi un tesoro nel Cielo con quell'oro e quell'argento, che avevano radunato In gran copia . Fecero ancora ad infinuazione di Aldegonda de liberali donativi alle chiefe, e si monasteri, e specialmente surono impiegate nel culto di Dio, e per fervizio degli altari quelle vefli preziofe, e le altre cofe, che avevano preparate per lo sposalizio della figliuola . Onde prima il padre, e poi la madre, pieni di meriti, e colmi di opere buone paffarono da questa vita con tal odore di pietà, che fono essi pure onorati col titolo di Besti nell' Annonia . In tal maniera il Sinor Iddio benediffe la fedelta della fua fpofa Aldegonda, eleggeadola colla fua mitericordia per iffruniento della fantificacione de' fuoi amati genitori . Rimafe Aldegonda erede di molte facoltà, e possessioni, delle quali la breve tempo fi spoglio in beneficio de poveri di Cristo, e in aitre opere pie; e fondo circa d'anno 66 .. un monastero in un luogo deferto chiamato Malbodio, eh'era quel medefimo, in cui ella, come fi diffe, erafi ricoverata, fuggendo le moleftie, e veilazioni della madre . Quivi ella edificò una chiefa dedicata in onore della gloriofa Madre di Dio, e radunò un numerofo staolo di vergini, colle quali menò una vita penitente, una vita fanta, e occupata unicamente nel fervi-io di Dio, e nell' efercizio delle virtù cristiane. Questo in mastero fuffifte ancora, ed è nno de' più celebri dell' Aanonia, e le monache di esfo si chiamano Canonichessa, la Superiora delle quali è anche padrona della Terra, o Castello, che col decorfo del tempo vi è stato fabbricato.

6. Mentre s. Aldegonda attendeva colle fue compagne a fervire Iddio in ifpirito, e verità, non mancarono delle porsone oziose e invidiose del bene, ch'esse sacevano, le quali laceravano la fama della fanta vergine con mormorazioni, e calunnie. Ella ne resto non poco turbata ed afflitta, giacche, come fi dice nella Scrittura 1: Le calunnie conturbano il cuore anche dell' uomo fapiente . Ma il Signore , per contolare la sua serya fedele, le inviò un Angelo, il qual le diste : E perche ti rattrifi tu , o Spofa di Critto , per le parole malediche degli uomini onjofi, ed iniqui ? Rammentati , che a te è preparata una fede luminofa nel Regno celette ; al contrario a' tuoi maledici , fe non fantao penitenza , è apparecchiato un eterno fupplizio nell' Inferno, Queste parole confortarono mirabil-mente l'animo della Santa, onde da quel tempo in poi non fece conto veruno di qualunque mormorazione, e maldicenza avventata contro di lei. Oltre questa apparizione angelica su la fanta Vergine favorita da Dio di molte altre vifioni celefti , e anche del dono de'miracoli . Noi tralafciando le altre per brevità, ci riftringeremo ad una fola visione, che ebbe poco tempo avanti che moriffe, e ad un miracolo, che operò, effendo inferma di quella malattia, di cui morì .

7. Fu dunque rivelato alla Santa, che fi av-

vicinava il tempo del fuo passaggio da questa vi-

ta mortale all' eterna . Laonde ( fono parole dell' Autore della fua Vita) become ella fapeva , cie il Signore nella prefente vita fantifica vieprà i funi Santi, e sempre più giustifica i giutti, e che flavella i figliuoli , i quali ama , ed ba eletti alla gloria ; coil lo fupplicò illantemente a degnarfi di flagellarla in quella vita, e di purgarla da ogni macchia nel fecolo prefente, acciocche poteffe dopo la fua morte entrare immediatamente nell'eterno ripoft., f:uza che aveffe bifogno di effere purificata colle pene del Purgatorio da quelle mocchie di peccati, da cui ne meno le anime perfette vanno efenti . Ascoltò il Signore le suppliche della sua ferva, e le mando un canchero nella dettra mammella, che le divorò le carni con dolori acutiffimi fino all' eftremo della fua vita. Ella riguardo quetta moleftiffima infermità come un dono del fuo Spofo celefte, e la fopporto con pace, e tranquillità di fpirito, ripetendo spesso quelle parole del Salmo 25. Probe me, Domine, U tenta me : ure renet meor, & car meum: quoniam miferiendia tua ante oculor meer ell, & complacui in veritate tua . Provatemi, o Signore, colla nilolazione: fa quefta come un fuoco, che purifichi i mies reni , e il mio cuore , perocchè io bo fempre avanti gli occij la vifira mifericardia , e mi fono compiaciuta di camminare nelle vie della voliva... perità . 8. Intanto avvenne, che alcune persone po-

co capaci dello firirio del Crittiarelimo, e meno informate della condotta di Dio verio i fuoi fervi, rettavano maravigliate, e quafi fandalizzate, che una Vergine si lanocente, e si favorita

di doni celefti, fosse tormentata da un male tanto dolorofo, umiliante, e schifoso, com' era quello, che da lei fi pativa. Volle però il Signore mostrare, quanto este s' ingannassero ne' loro falfi giudizi, e con un miracolo, che per di lei mezzo operò pochi giorni prima di morire, far conoscere, che se l'aveva percossa con quel male, e non la liberava da effò , ciò era per fuo bene; e per renderla sua vera spola, e simile a fe, ch'è morto tra dolori incomprensibili sopra d'un legno di croce. Fu dunque presentato al letto di fanta Aldegonda un fanciullino disperato da' medici , e quafi moribondo . Ella ordinò che fofie portato nella chiefa del monaftero, e posto avanti l'altare . Il che effendofi fatto, appena toccò l'altare, che rimate perfettamente guarito con maraviglia di tutti. Finalmente venne il giorno da s. Aldegonda tanto fospirato di effere ammesta colle vergini prudenti alle nozze celesti, il che feguì ai 30. di Gennajo circa l' anno 684.

Le contradizioni, e le vesizzioni de' genitozi di s. Aldegorda, per dittoria dal fuo fanto proponimento di eleggere lo trato verginale, a cui lddio la chiamava, non figolioro certamente fcufare da grave mancamento; perocchè i genitori non hanno alcun diritto di storzare i figliuoli ad eleggere uno fiato piuttoflo che un altro, e molto meno d'impedire, che non abbraccino uno fiato perfetto, con cui fi confacrino al fervicio di Dio . Postono ben esti esaminare la loro vocazione, e far anche qualche prova, per conoscere, se quella vocazione è legittima , purchè tal prova non La contraria alla Legge di Dio, come farebbe quella, che pur troppo ufano alcuni, di esporli cioè a dei pericoll evidenti di perdere l'innocenza, e la grazia di Dio ne'teatri, nelle converfazioni, e in simili altri passatempa mondani. Ma dopo che fi fono afficurati della vocazione de'loro figliuoli con quella morale ficurezza, che si può avere in tale materia, debbono lasciarli in una piena libertà di seguire l' impulso dello Spirito del Signore, Il quale, come fi dice in s. Giovanni 2 , fpira dove vuole, e come vuole, e chiama le fue creature per iftrade diverse, secondo i disegni della sua ammirabile provvidenza . Dall' elempio di s. Aldegonda imparino altresì i figliuoli a perseverare nella loro vocazione , allora specialmente , che Iddio li chiama al fuo fervizio, fempre però col dovuto rispetto verso de' loro genitori , come fece questa fanta Vergine , la quale colla fua perfeveranza, e colle sue preghiere ottenne poi le benedizioni celetti anche sopra gl'istessi suoi genitori . Un solo, dice Gesù Crifto nel fuo Vangelo 3, è il Padre noftro, che abita ne'Cieli, onde la fua volonta dee prevalere a quelle di tutti i padri del Mondo; e piuttotto che al padre terreno si dee ubbidire al Padre celette, unico creatore e dell'anima, e del corpo, unico nottro bene, e unica e fomma nofira felicità nella vita pretente, e nella futura -

### 28. Gennajo .

#### B. MARGHERITA D'UNGHERIA VERG. Secolo XIII.

Un Religiofo dell'Ordine de Predicatori memoto Garino feriffi la Vita della Besta, ricavandola dagli Atti fatticaque anti dopo la fua morte per la fua cancitizazione. Si trova equila Vita profio il Serio fotto da va. di Gennafo e quanto elercata nello filte fevondo il foto coffime, e nella fua originale integrità profio il Botlandili fotto il medigino giorno.

A B. Margherita nacque l'anno 1243., e fu figliuola di Bela IV. Re d'Ungheria, e della Regina Maria, ambedue illustri più per la fingolare loro pietà, che per la sublime dignità di Sovrani . Prima di nascere ella fu consagrata al Signore, poiche essendo l'Ungheria malamente inseftata dai Tartari, sua madre , ch'era di lei incinta, fece col consenso del Re suo marito voto a Dio di dedicare al suo servigio il feto, che portava nel fuo utero , fe fi degnava di liberare quel Regno dalle armi, e dal furore de Tartari, come in effetto ne ottenne la grazia, effendo i Tartari partiti all'improvviso dall'Ungheria, e ritornati alle loro contrade . Giunta pertanto la fanciullina Margherita all'età di tre anni e mezzo, fu confegnata in efecuzione del voto alle-Religiose d'un monaftero dell' Ordine de' Predicatori di Vesprino, acciocche vi sosse educata nel santo timor di Dio, e nella pietà cristiana. Si vide ben presto, che il Signore aveva accettata con gradimento l'offerta fattagli da' suoi più genitori , perocchè Margherita prevenuta dalle benedizioni celefti , comparve fino dai più teneri anni tutta inclinata alla divozione, e bramosa di piacere a Dio solo. Le fante iftruzioni, che siceveva da quelle buone monache, penetravano dolcemente il fuo cuore , e rendevano un frutto abbondante di pietà, affai superiore all' età fua . Ella abborriva ogni forta di vanità, fuggiva quei trattenimenti puerili, che fono sì ordinarj alle fanciulle , specialmente nobili , e metteva tutto il suo gusto in recitare varie orazioni, e particolarmente l'uffizio della fantissima Vergine, alla quale professo poi sempre una tenera e fingolar divozione. Volendo la monaca fuz maeftra qualche volta diftrarla dall'orazione; alla quale continuamente flava applicata, ella fi poneva a piangere dirottamente, e l'unica maniera di quietarla era di lasciarle la libertà di trattenersi in chiesa, o nella cappella del monsflero a far orazione . Quest' esercizio dell' orazione fu di poi in tutto il tempo, ch'ella visse, il foave pascolo dell'anima fua, onde fi può dire fenza elagerazione, che la fua vita fose una perpetus orazione, e un converfare fenza interruzione col fuo celefte Spofo, allora eziandio che fi occupava o nel lavoro , o nelle altre faccende del monattere .

2. I suoi genitori secero a posta sabbricare per lel un monaftero in un'ifola del Danubio, diftante circa un migllo dalla città di Buda, dove ella în età di dodici anni fu trasferita infieme con alcune monache dell' altro monastero di Vesprino, e ivi professò vita rellgiosa sotto il medesimo iffituto di a. Domenico . Fu la fanta Vergine in diversi tempi richiesta per isposa e dal Du-ca di Polionia, e dal Re di Sicilia, e dal Re di Boemia, e specialmente per quest'ultimo il Re Bela fuo padre mostrò molto impeguo, acciocchè ella vi confentiffe, attefochè da questo matrimonio ne potevano rifultare de gran vantaggi alla Religione, e allo Stato; e per toglierle ogni scrupolo Intorno alla confacrazione, che aveva fatta di se stessa al Signore, le promise. d' inviare de' Deputati al Romano Pontefice, e di ottenere da effo qualunque più ampla dispenfa , che potesse desiderare . Ma inutili riuscirono tutti i suoi tentativi, come ancora della Regina madre , la quale univa le sue premurose ittan-ze a quelle del Re ; poichè ella si protestò , che non voleva altro Sposo che Gesù Cristo Re immortale del Cielo e della Terra, e che a queste celesti nozze posponeva l'imperio di tutto il Mon-do. Si pretese d'obbligarvela col motivo dell'ubbidienza, ch'ella doveva a'fuoi genitori . Intutte le altre cofe, ella rispose, fono pronta ad ubbidirvi fecondo che comanda la legge di Dio; ma in quello particolare to fono rifoluta di ubbidire piutto-Ho a Dio che agli uomini . Egli m' ha eletta per fua Spofa, e tale voglio confervarmi per sempre. Non fia mai vero, che to lafet il mio Signore per un uo-

mo peccatore, qualunque egli peffa effere .
3. Questa vittoria , che Margherita riportò d'una sì gagliarda tentazione, fu da Dio ricompensata con una più copiosa effusione de' suoi doni celefti fopra di lei, e coll'accrescimento di tutte le virtà, nelle quali fece maggiori progreffa a proporzione che cresceva negli anni . La fua umiltà, ch'è il fondamento della pietà cristiana, era sì profonda , che non poteva foffrire alcuna diftinzione dall'altre Religiofe, e nemmeno d'effere nominata figliuola del Re d'Ungheria, dicendo , che le sarebbe stata cosa più gradita d'esser nata da un povero contadino, per potere con maggior facilità efercitarfi nell' umiltà, ed effere da tutti disprezzata, come bramava ardentemente , per affomigliarfi al fue Spofo , maeftro , ed esemplare d'umiltà. Effetto della sua umiltà era il riputarfi finceramente inferiore a tutte le fue compagne, e il fervirle negli uffizj più vili, ed abbietti, e anche schifosi, specialmente allorchè erano inferme, per le quali aveva una particolare tenerezza, perchè rappresentavano più che ie altre la persona di Gesu Cristo, talmente che accadde più volte, ch'ella fola fi prese la cura d'affiftere affiduamente quelle, che per malattie fattidiose e setenti erano dalle altre sfuggite e quali abbandonate . Effetto parimente della fua

umil-

umità fui velire fempre di panno 10220, e di pochiffimo prezzo, difpendindo ai poveri quelle vefti di valore, che le venivano fomminitrate per ordine de fuoi Reali genitori. Effetto finalizamente della fias umittà era la prontezza, colla quale ubbidiva alla Superiora del monaftero, di condella quale dipendeva in tutte le cofe, come un fervo dipende da quelli del fito padrone.

4. Eguale alla umittà era in s. Margherita la mortificazione, ch'ella efercitò in tutto il corfo della fua vita con un ardore infaziabile. Ella non mangio mai carne, fecondo che preferivono le regole dell'iflituto Domenicano, se non in caso di grave infermità; e spesso ancora ricopriva, e diffimulava i fuoi mali, per non effere obbligata a intermettere l'suoi digiuni, e le sue penitonze, come tra le altre accadde una volta, che pati per quaranta giorni un flusso di sangue, senza che lo manifestasse a veruno, fuorche ad una sua confidente, con ordine espresso di non parlarne. Si avvezzò fino da fanciulla a portare fulla nuda carne un ruvido cilizio inteffuto di crine di cavallo, e sparso di nodi, che la pungesse continuamente; spesso affliggeva il suo corpo delicato con discipline, particolarmente nella Quaresima, e nella fettimana fanta, fino a spargere il fangue; dormiva eziandio pochiffimo, e non di rado fopra un tappeto ttefo in terra vicino al fuo letto, in cui fi coricava, allorchè era il tempo di alzarfi colle altre Religiofe al mattutino, a fine di nasconder loro questa sua mortificazione, e così schivare ogni pericolo di vanagloria. I suoi digiuni si può dire, ch' erano continui : dalla sefla della Croce fino a Pasqua digiunava con magglor rigore, e molto più nella Quarefima: tutti i Mercoledì e Venerdì non prendeva altro cibo, che un poco di pane, e d'acqua; e lo stesso praticava nelle vigilie delle principali folennità dell' anno, e delle fette della fantiffima Vergine, e nella Settimana fanta. Ma quanto era riporofa verfo se medefima, altrettanto era indulvente e compaffionevole verso le sue compagne, alle quali procurava tutti quei ristori, e follievi, che loro

abbifognavano . 5. Questa sua ardente sete di patire, e di mortificarfi proveniva dal meditare, ch'ella faceva continuamente la paffione del fuo Salvatore crocififio, e dal leggere le Vite de'ss. Martiri, invidiando la forte, ch'effi avevano avuta, di poter dare il fangue e la vita per Gesti Crifto . Che felicità (diceva ella) farebbe tlata la mia, fe mi foffi trovata in quei tempi , ne' quali erano sì frequenti le occasioni di patire i tormenti , e la morte per amore de Gesis Criflo ! Professava una fincolar divozione alla Croce di Gesà Crifto; avanti di essa faceva per ordinario le sue orazioni : avanti di effa fi proftrava frequentemente colla faccia per terra, adorandola con tenerezza d'affetto : avanti di effa fi ftruggeva in lagritne di compunzione . confiderando l'eccesso d'amore del suo Dio, che

per la clate di noi mifere sue creature, e per li notir peccati si era deganto di morire (opra di cilà simmerfo in un mare di dolori, e d'ignomine. Per divotione alla medefina Croce portava 
sempre sopra di se un pezzetto del legno della 
vara Croce, nella quale Gestà Cristo è morto, a 
sine di aver sempre presente alla memoria questo 
ineffibile missen, e continuamente adorare, e 
sono della contra contra contra contra contra contra 
sempre della contra con

ringraziare il fuo Spofo crocififto . 6. Dalla contemplazione altresi di quefto dolciffimo miftero della Paffione, e della Croce di Gesù Crifto nascevano quelle fiamme di ardentiffima carità, di cui era infiaminato il cuore di Margherita verso Dio, e verso il prossimo. I suoi trasporti d'amore verso Dio erano sì vivi e infocati, che frequentemente la rapivano in una foavifilma estali, e qualche volta su veduta col corpo stesso elevarsi da terra in aria per un cubito; il che specialmente le avveniva, quando fi accoftava a cibarfi del pane degli Angeli nell' Eucarillia, rimanendo pullida, e come morta, e feiogliendofi in un profluvio di lacrime, pel defiderio, di cui ardeva, di unirfi col fuo celefte Spofo, e di vederlo e goderlo (velatamente nella... beata patria del Paradifo , Così pure l'amore di Margherita verso il proffimo non aveva alcun limite. Amaya fyifceratamente tutte le Religiofe sue compagne, e le serviva, come si è detto, con grande affetto. Se da alcuna di effe riceveva qualche inginria e qualche torto, ella era la prima a dimandarle perdono, profirata avanti di lei; e fe fi accorgeva, che qualcuna non le parlaffe, ovvero la guardaffe di mal occhio, andava a trovarla, e non era contenta, finchè non aveva interamente guadagnato l'animo suo. Lo steffo praticava, allorche succedeva qualche diffenfione, e alterazione di spirito tra le Religiofe, come pur troppo fuol accadere nelle Comunità. Ela era in tati occasioni la paciera, e la mediatrice, per reintegrare tra loro la concordia, e la fcambievole unione, come cotte fue dolci e affabili maniere felicemente le riusciva, Nutriva nel suo cuore una tenera compassione verso i poweri, ai quali colla licenza della Superiora liberalmente dispensava tutto quello, che da' suoi Reali genitori, e da altre persone qualificate a lei veniva donato; e foleva dire alle Religiose sue compagne, che non potendo esse soccorrere I poveri di Cristo con limotine effettive, dovevano ajutarli colle loro orazioni presso Dio , acciocchè colla fua infinita provvidenza fovveniste ai loro bisogni, e così usare verso di essi quella carità,

2. Si degnò ancora il Signore favorire questi fun dietta terva del dono di profezia, e del dono de' miracoli, tra' quali è celebre quello, ch'efendo una giovane ferra del monaitero cadus in un pozzo, ed efizatta con gran fatica da ello, stutta fracafista, e deuza demituenti, e quali morta la B. Margherita colle fue orazioni la redititui dire pen.

ch'era in loro potere .

pene in litto di perfette guarigione, onde foperavisiti fana, e flura molti anni. Ebbe aucora rivelazione del fino vicino patfinggio da quefto efilica illa bezta partia del Paradio, al quale ella di continuo anelava con infocati fofpiri; il che avvenne nel giorno da lei predetto, che fiu il diciotessimo, o fecondo altri il ventoritessimo di Gennajo dell'anno 231, il membre si complexe pi li Signodi viepiù manifettare la fine fantità con molti mirzoli, che figuriono alla fiat tomba, riferti in

dall' autore fincero della fua Vita . Beata questa fanta Vergine, la quale separata dal Mondo fin da fanciulla , e allevata nella pietà da fante monache, meno una vita fempre innoceute, e immune da quei difordini e perigli, che regnano nel fecolo! Beate ancora quelle fanciulle, le quali in età tenera fono anche ai giorni nostri educate ne chiostri di sagre Vergini, e da esse imparano a disprezzare le vanità mondane, e ad amare, e servire di tutto cuore Iddio unico, e fommo bene delle anime! Preghiamo il Signore, che fi degni di sempre più dilatare, corroborare, a ftabilire questo spirito di pietà in tutti que' monafferi , ne' quali fi sa proseffione di attendere all'educazione delle donzelle, poiche da effo in gran parte dipende la fantificazione e delle fteffe donzelle, e di quelle Religiose che soprintendono alla loro cura e educazione. Tolga il Signore per la sua misericordia da questi sagri ritiri di spofe di Gesù Crifto ogni forta di profanità, ogni motivo di scandalo, e ogni pompa, e curiofità mondana, perocche non fi potrebbe deplorare abbaflanza il vedere tale abominazione nel luogo fanto, deftinato specialmente a lodare Iddio, e ad amarlo, e fervirlo in ifpirito, e verità, E' quefto certamente un obbligo comune a tutti i Crifliani, come egli fteffb c'infegna nel Vangelo 1; effendo tutti tenuti ad offervare quelle promeffe, che fecero nel battefimo, di rinunziare cioè a... Satauaflo, e alle pompe, e vanità del Mondo, se vogliono essere veri discepoli di Gesù Cristo, e falvare le anime loro. Ma poiche pur tropp avviene, che non pochi Criftiani pongano in dimenticanza queste loro obbligazioni, e come ciechi e infensati corrano alla loro eterna perdizione, menando una vita tutta mondana, e contraria alle fante maffine del Vangelo; faccia il Signore, che almeno fi offervino ne luoghi a lui in modo speciale confagrati, e tra quelle persone, che se-parate dal Mondo fanno prosessione di essere seguaci di Gesù Cristo, e di praticare con più d'efattezza i fuoi fanti infegnamenti evangelici, a fine di fantificare le proprie anime, e di afficurare 29. Gennnajo.
SS. Ciro, E Giovanni Martiri.
S. Atanasia colle tre sue figliuole
Teorista, Teodora, E Eudossia
Vergini, E Martiri.

Secolo IV. Gli Atti del loro martirio, benchè non fieno originali, fu-rano però firitti da un grave autore, qual è difronto Pa-riarra di Carglaimme, e irractiti dal grezo in laiso da Anafafio Distruccario della Chrifa Romana. Si vesa ti Tilimona tale Momeria Ecclopifiche von., e i Bod-landità, prefiò i puni trovagi i autonica ticapione di modia marcoli, fain al loro fepotro ne ficoli poperiori. F RA s. Ciro medico di profeffione, la quale egli esercitava nella citta d'Alessandria in Egitto ful principio del quarto fecolo, allorchè incrudeliva la perfecuzione mossa dagl'Imperatori Diocleziano, e Maffimiano, e continuata-nell'Oriente da Galerio Maffimiano, e da Maffimino contro la Chiefa. Siccome Ciro era non folo criftiano , ma criftiano zelante , così nel tempo fteffo ch' ei curava i corpl degl' infermi coll'arte della medicina, nella quale era eccellente, cercava ancora di guarire le anime loro, con perfuaderli ad abbandonare il culto degl' idoli , e abbracciare la Fede di Gesù Crifto , ch'è il vero, e l'unico medico onnipotente, e dell' anima, e del corpo'; onde per mezzo delle fue esortazioni, animate dalla grazia di Dio, gli riufct di liberar molti dalle tenebre dell'Idolatria, e d'indurli al culto del vero Dio, e a professare la religione cristiana. Una condotta si fanta di Ciro recava molto dispiacere ai Gentili , i quali lo accusarono al Governatore , o Presetto d' Egitto, come un uomo perniciofo, che s'abulava della sua prosessione di medico, per corrompere gli animi di quelli, ch'erano da lui curati nelle loro malattie, e per distorli dal venerare gli Dei dell' Imperio, e renderli disubbigienti agli editti degi' Imperatori . Il Prefetto pertanto comando, che Ciro fosse arrestato, e condotto alla sua presenza per render conto del suo operato ; ma il Santo , avuta notizia di queft'ordine, se ne partì occultamente dall' Egitto, e fi rifugio nell' Arabia, feguendo così l'infegnamento, che dà il Signore a chi è perseguitato, di fuggire da una... città nell'altra, per non esporsi fenza necessità

alla tentazione.

2. Pafoè il Santo qualche tempo nell' Arabia, e avendo cambiato abito, e maniera di viere, e avendo cambiato abito, e maniera di viere, e formatica di viere, e a procurare con ogni fludio di convertice de Pagani a Gesi Crifico; e in questa più consupiato e di regiunto per compagno un altro canate cristiano chiamano Giovanni. Questi e realizza cristiano chiamano Giovanni. Questi e canate cristiano chiamano Giovanni. Questi e consultata di baceri acid di baceri acid di viere per alcuni sinti derrettato, a viere consultata di formatica di fare per alcuni sinti derrettato, a viere consultata di formatica d

l'eterna loro falute :

facrato tutto se fteflo al servizio di Dio, e cercava esso pure con molta premura di guadagnare delle anime a Gesti Crifto . Mentre quefti due Santi attendevano unitamente a fansificarfi con quefti efercizi di carità criftiana, ebbero avvifo, che in Canopo, luogo poco diffante da Aleffandria, era flata arreftata, e messa in prigione per ordine di Siriano Prefetto di Egitto una madre crifliana chiamata Atanafia con tre fue figliuole vergipi Teotifia, Teodora, e Eudoffia, la prima... delle quali aveva quindici anni, la seconda quat-tordici, e undici la terza, a fine di obbligarle a rinunziare alla religione criftiana, che totte quattro professavano. Il pericolo, in cui erano queste donne di cedere per la debolezza del loro sesso alle minacce, o alle lusinghe del Tiranno , commosse le viscere pietose di Ciro , il quale è anche affai probabile, che aveile con effoloro qualche vincolo particolare o di parentela, o di amicizia. Comunque però fia, egli firifolvè di ritornare in Egitto a preftar a quelle donne tutto il foccorfo, che per lui fi poteffe, acciocche fi mantenessero ferme, e costanti nella Fede, e di esporre bisognando la sua vita per questo uffizio di carità; e Giovanni volle tenergli compagnia, per effere effo pure partecipe del merito di quetta opera bnona.

3. Giunti i due fanti Ciro, e Giovanni a Canopo , trovarono il modo di abboccarfi con Atanafia, e colle sue figliuole, e di spesso visitarle nella prigione, confortandole coi loro discorsi, e colle vive loro efortazioni, a disprezzare i tormenti, e la morte, piuttoftochè voltare le spalle a Gesù Crifto, e tradire le anime proprie. Non potè la cola andara così fegreta, che non ne arrivaffe la notizia all'orecchie del Prefetto, il quale fattiii arreftare ambedue, e condurre alla fua prefenza, rinfacció loro con parole afpre e minaccevoli il temerario ardire, con cui fi erano avanzati a perversire, come ei diceva, quelle quattro donne, ed infpirar loro con parole ingannevoli e seduttrici il disprezzo degli Dei, e degl' Imperatori . Di poi fogginnie , che sebbene effi meritaffero ogni gaftigo per quefto delitto . tuttavia lo avrebbe loro perdonato, e gli avrebbe lasciati andar liberi, purche sagrificassero ai Numi dell'Imperio, e ubbidiffero agh editti imperiali . Ina avendo i due Santi fatto poco conto de' suoi ein proveri, e disprezzate le sue minacce, irritato al Prefetto, comando che fossero tormentati coi più rigorofi fupplizj, e volle, che Atanafia, e le tre fue figliuole treffero prefenti, allorche effi erano tormentati, lufingandofi, che la vifta di que' supplizi le avrebbe atterrite, e più facilmante indotte a confentire ai fisol voleri .

4. Furono dunque i due Santi crudelmente baflorati per lungo tenno, e ricoperti da capo a piedi di fangue, e di piaghe, fopra le quali fu afperfo del fale, e dell'accto, per maggiormente inafprirle, e renderle più dolorofe; di poi furo-

no applicate delle torce ardenti si loro fianchi. Ma nulla di tutto ciò fu capace di abbattere il loro coraggio, nè di farli punto vacillare nella generofa confessione della lor Fede, e del loro amore verso Gest Critto . Credeva il tiranno , che un st terribile spettacolo cagionerebbe almen dello spavento ad Atanafia, e alle tre fue giovanette figlinole , le quali , come fi è detto , vi fi trovavano prefenti; e con tal mezzo le indurrebbe finalmente a rinunziare al culto del vero Dio, e a fagrificare ai fnoi Dei. Ma refto ben forpreso confuso, quando vide effer avvenuto tutto il contrario, perchè con inaggior coffanza e generofità di prima fi proteftarono d'effere pronte e difposte a soffrire di buon grado gl' istessi, e anche più crudeli (upplizi), anzichè condescendere alle fue inique voglie: onde sdegnato fortemente contro di esse ordinò, che fossero prima tormentate, e poi decapitate; e così queste quattro Eroine crifliane riportarono la gloriofa palma del martirio . Quanto poi ai due Santi Ciro, e Giovanni, coma ndo , che così laceri , e malconci com' erano , foifero rinchiusi in un oscnro carcere .

5. Lopo qualche tempo il Prefetto richiamo i due Santi al suo tribunale, e fece nuovi tentativi per vincere la loro costanza, ora colle promesse lufinghiere di ottener loro degli onori, e de'donativi magnifici dagl' Imperatori, ora celle minacce di nuovi e più fieri fupplizi, se persistevano nella loro offinata disubbidienza, com' el diceva, agli editti imperiali . Ma riuscendo e le promesse, e le minacce inutili, e mostrando essi sempre. maggiore la loro fermezza, e risolnzione di soffrire qualunque nuovo tormento, e di perdere mille vite , per mantenerfi fedeli a qual Dio , che adoravano; finalmente pronunziò contro di ambedue la fentenza , colla quale li condanno ad effere decapitati, come empj verso gli Dei, e ribelli agl' Imperatorl. Compierono effi il loro fagrifizio col taglio della testa ai 31. di Gennajo circa l'anno 311., e le loro reliquie sepolte da Fedeli d' Aleffandria in luogo onorevole, furono poi uma forgente di benedizioni celeffi, e di moltifiimi miracoli, che Iddio operò per mezzo loro, e che da fincere testimonianze di autori contemporanei vengono riferiti,

Quando nel cnore regna una vera, e fincera carità, non fi lafcia patfar alcuna occasione di mostrarne gli effetti, col promovere la gloria di Dio, e procurare la falute de' proffimi . Così fece s. Ciro, benchè nomo fecolare, valendofi della fua professione di medico, per infinuarsi negli animi di coloro, i quali grano da lui curati, e guadagnarli a Gesù Crifto : così ancha praticò il fuo compagno s, Giovanni, benchè nomo militare . Lo ftesso procuriamo di fare anche nol , in qualunque fiato ci troviamo, e qualunque profesfione elercitismo; perocchè Iddio medefimo ci afficura 1, che chi coopera alla falute de' fuoi fratelli, e li riduce a via di falute, copre la molti-На tudino

tudine de' fuoi peccati, e mette in falvo l'anima fua . Ne fiavi alcuno , che fe ne fcufi col pretefto , che ciò convenza folamente a' ministri della Chiefa , e ai Religiosi ; poichè se questi vi sono tenuti per un obbligo più ftretto del loro ministero, non ne sono però dispensati per debito di carità tutti Criftiani, come fe ne protestano ogni giorno con quelle parole dell' Orazione Domenicale Sanelificetur nomen tunm, le quali esprimono un defiderio fincero ed effettivo, che Iddio fia da tutti amato, fervito, ed ostorato. Qual felicità fi può trovare per un Criftiano maggiore di quella, che ebbero questi due santi Ciro, e Giovanni, di es-porre la propria vita, a fine di preservare da'lacci del demonio delle anime redente col fangue di Gesti Crifto, com'effi fecero verso s. Atanana, e le fue figliuole, allorchè feppero il pericolo, in cui elle fi trovavano ? Non vi è, secondo il Vangelo 1, maggior carità di quella di dare la propria vita per li fuoi amici , che fono tutti i noftri proffini . A questa felicità aspiriamo noi pure, questa carità imitiamo ; e giacchè non così frequenti fono le occasioni a' giorni nostri di esporre la vita in benefizio altrui, almeno non ci fia grave di fagrificare qualche parte delle nostre sottanze, per togliere dalle sanci del dragone infernale quelle innocenti fanciulle, le quali pur troppo dalla miferia non di rado fono ridotte in pericolo di perire eternamente, se non sono ajutate e soccorse dalla caritatevole pietà de' Fedeli .

# 30. Gennajo. S. Martina Vergine e Martire. Secolo III.

Quanto certo è il marsirio e il culso di s. Marsina 3 altrettanto interse e dashiofe ne fono le circoftanze contenne ne fono il nti, che fi rifericono dal Surio, e dai Bollandiffi fotto il di primo di Gennojo , ficondo il giudizio del Cardinal Euronio negli Anvali ecclofinitici all'anno 218, e dei readfini Bellandifi.

\* Illustre vergine s. Martina su Romana di nascita, e soffrì il martirio per la Fede di Gesù Cristo circa l'anno 228. fotto l'Imperio di Aleffandro Severo . E' vero , che questo Imperaratore non mosse alcuna persecuzione contro i Criftiani, anzi fu loro favorevole, e moftrò ancora, quantunque Gentile, del rispetto, e della venerazione al nome di Gesti Crifto, e alle fante maffime del suo Vangelo, e specialmente a quella di non fare ad altri quello , che non fi vorrebbe per fe ; la qual maffima fu ad Alesfandro sì cara , che l'aveva fatta fcolpire a lettere cubitali nel fuo palazzo imperiale, e ne pubblici edifizi. Ma ciò non offante, come offerva il Ven-Cardinal Baronto, non mancarono de' Martiri anche nel tempo del suo Imperio, tanto in Roma, quanto nelle provincie, sì perchè fuffiftevano ancora le leggi promulgate dagl'Imperatori, suoi antecessori, contro la Religione cristiana, in vigore delle-

quali il popolo idolatra, e i magistrati non di rado incrudelivan contro i cultori del vero Dio, e li privavano di vita; sì perchè Domizio Ulpiano famojo ginreconfulto, ch'era Prefetto del Pretorio, e godeva fopra ogni altro la grazia e il favore dell'Imperatore, fi mostrò sempre avverso ai Criftiani , e a questo effetto compilo in un libro le leggi, ch' erano flate pubblicate in diversi tempi contro di effi . Ond'è molto verifimile. che talora fi fia abufato del fuo credito grande, e della sua autorità ( specialmente allorche l' Imperatore era affente da Roma, e occupato nelle guerre contro i Persiani , o contro i Germani ) nel perseguitare i Cristiani , e nel fagrificarne alcuni al fuo fanatico zelo per le antiche pagane Superflizioni.

2. Una di queste vittime del furore di Ulpiano, e del fuo odio implacabile contro i Criftiani, fi crede effere ftata s. Martina, la quale e per la nobiltà della nascita, e per la copia delle ricchezze, e per la purità de'suoi costumi, si era renduta affai celebre in questa capitale dell' Imperio Romano. Certamente ella è fempre flata venerata nella Chiefa quale illuftre Vergine e Martire di Gesù Crifto, come apparifce dagli antichi Martirologi, e Sagramentari; e fino dal feito fecolo v'era in Roma nna chiefa dedicata in fuo onore, di cui si parla nella Vita di s. Gregorio Magno. feritta da Giovanni Diacono della Chiefa Romana; e i Fedeli in tutti i fecoli hanno prestato un culto speciale alla sua memoria. Questo culto alla fanta Vergine maggiormente fi accrebbe, allorchè nell'an. 1633. nel Pontificato di Urbano VIII. fu ritrovato il fuo fagro corpo nell' antica chiefa di s. Martina, posta alle radici del Campidoglio verfo il Foro Romano, ora detto Campo Vaccino. Questa chiefa ch'era mezzo rovinata, su in tal occasione di nuovo riedificata con magnificenza, e in luogo decente surono collocate le reliquie della Santa, le quali prima giacevano fotterra riposte in una casia di terra cotta, e in un luogo a tutti incognito . Lo flesso somino Pontefice Urbano VIII. coll' accompagnamento di molti Cardinali si porto a visitarle, e venerarle, e tutti i Fedeli, specialmente della città di Roma, hanno dipot professata una singolar divozione a questa illuttreVergine e Martire di Gesù Cristo .

Veneriamola ancer noi con culto religiofo, pergeliamola, che dal celelle fuo Spofo c'impetri la grazia d'imitare i fioi efempi, per efière fatti parecipi di quella terma gloria, che filo pola in Cielo. Ella in mezzo alle tenebre del Gentille-fimo preferì la grazia di Dio, e la fio vergitati purità a tutte le umane grandezze, e a tutti i beni della Terza, e non terne di produre la vita a conoferre, non efferti al Mondo cofa sicona, la quale polis paragonară al pregio infinire o eincomprendibile dell'amiciai di Dio, e della puriti dell'amia. «Yon el pradurati signa comparti dell'amia. «Yon el pradurati signa comparti dell'amicia. «Yon el pradurati signa comparti dell'amicia».

rinentis anima, come fi dice nel l' Ecclefiaffico 1. Nol viviamo in meazo alla luce del Criftianesimo, e pure quale stima facciamo della grazia di Dio, quale premura abbiamo di confervare illibata la purità dell' anima ? Pur troppo accade spello, che propter pugillum bordei , O fragmen panis , secondo l' espressione del Profeta Eaecchiele 2, vale a dire, per qualunque piccola cofa, che fi speri di conseguire, e per qualunque piccolo male , che fi tema d'incorrere , fi offende Iddio fenza ribrezzo, fi perde la fua grazia, e fi mette in pericolo l'anima propria di cadere nelle pene eterne dell' Inferno .

#### 21. Gennajo.

#### SS. MARTIRI DELLA PRIMA PERSE-CUZIONE GENERALE DE' GENTILI SOTTO L'IMPERATOR NERONE .

Si veda intorno a questa persecuzione ciò, che dagli antichi Storici hanno raccalto il Tillemons nel som. s. delle Memorie ecclefiafiche, e il Cardinal Orfi nella Storia ec-clefiafitica tom., lib. s. num.lo. s. s., e feguenti. Si ve-danora il Ruinare nella prefazione alla Raccolta de-gli Atti finceri de' Martiri dal num.s.o. al num 6s.

Esù Crifto nostro Salvatore aveva più volte I predetto nel Vangelo, che i fuoi discepoli e feguaci farebbero dal Mondo odiati, calunniati, e perfeguitati; che farebbero firafcinati avanti al Re, avanti ai Prefidi delle provincie, e ai Governatori delle Città, e da per tutto maltrattati, Ragellati, e condannati; che gli steffi più stretti parenti avrebbero cercato, e in varie maniere procurato di dar loro la morte, e fino i genitori avrebbero accusato i figliuoli, e i figliuoli i genitori , un fratello l'altro fratello , il marito la moglie, e la moglie il marito; e che finalmente fi farebbe creduto di preftar offequio 2 Dio, con privarli dell' onore, delle fostanze, e della vita, e farli morire tra crudeli fupplizj .

2. Queste divine predizioni cominciarono ad avvcrarfi nella Giudea, e uelle altre città, dove gli Apostoli, e gli uomini apostolici annunziava. no l' Evangelio, poiche o i Giudei stessi, o i Gentili, incitati per lo più da' perfidi Giudei, fi follevarono con furore contro di loro, e li perfeguitarono fieramente, come apparifce dagli Atti Apottolici, e si può anche vedere nelle Vite di fanto Stefano protomartire ai 26 di Dicembre, e di s. Paolo ai 30. di Giugno, nella prima Raccolta delle... Vite de' Santi. Ma queste persecuaioni surono particolari, e ristrette nella Giudea folamente, o in alcune altre città fuori della Giudea, dove gli Ebrei avevano delle Sinagoghe.

3. La perfecuaione più terribile, più fanguinofa, e univerfale fu quella, che il demonio eccitò contro la Chiesa per messo degl' Imperatori Gentili in tutto l'Imperio Romano, che comprendeva l'Europa, l'Affrica, e una gran parte

dell' Afia, cioè la maggior parte della Terra allora conosciuta. Quetta persecuzione degl' Imperatori Gentili, che popolo il Cielo d'innumerabili Martiri d' ogni festo, età, e condizione, benche duraffe per lo fpazio quafi continuo di trecent' anni fino ai tempi del gran Costantino Imperatore : tuttavia perchè alle volte alquanto rallentava, e lafciava godere un poco di pace alla Chiefa ; perciò comunemente fi diftingue in dieci perfecuaioni diverse; e sono le seguenti , la printa fotto Nerone, la feconda fotto Domiziano, la. terza fotto Trajano, la quarta fotto Adriano, la quinta fotto Marco Aurelio, la feila fotto Severo , la fettima fotto Massimino , l' ottava fotto Decio, la nona fotto Valeriano, la decima finalmente fotto Diocleziano e Maffimiano Erculeo, e i loro fuccessori Galerio Massimiano , Masfinino Daja, e Licinio; alle quali fi dee aggiungere la perfecuaione eccitata dall'Imperatore Gin-liano detto l' Apostata.

4. Noi crediamo di far cofa grata al pio Lettore, con dargli una breve e compendiosa notiaia di ciascheduna di quette dieci persecuaioni; il che eleguiremo nell' ultimo giorno d'ogni mese ; e nel tempo stesso avremo campo di rammentare alcuni celebri Martiri , che foffrirono nelle medefime perfecuaioni fecondo le antiche indubitate memorie, benchè più non fusfistano gli atti autentici del loro martirio, Oggi adunque parleremo della prima perfecuaione fotto l'Imperator Nerone. Questo principe, che ne' primi anni del suo Imperio compari piuttofto clemente, benigno, e manfueto, finchè fi regolò colle maffime, e co'documenti del famoso Seneca filosofo Stoico , ch'era stato suo ajo , e precettore; col progresso del tempo divenne un tiranno intollerabile agli fteffi Gentilf, un moftro di crudeltà, e una fentina di tutti i viz) i più vili, e i più brutali . Una delle prove più funeste ch'ei deffe di questa sua mostruosa brutalità, su quella dell'incendio della città di Roma, da lui procurato, e con suo ordine segretamente eseguito da' fuoi emiffarj, per avere il crudele, e bettiale diletto di veder rappresentato l'incendio di Troja, e dicantarlo a suon di cetra su d'un'alta torre, e altri aggiungono, perchè voleva vedere Roma rifabbricata d'una firuttura migliore. e più magnifica, e con istrade più larghe. Ma pot fapendo l'odio esecrabile e universale, in cui egli era incorso presto il popolo Romano per una fimlle brutalità, credè di purgar se medesimo da una tal macchia, con attribuirne la colpa agl'innocenti Crittiani, de' quali fece arrestare un gran numero, come colpevoli del feguito incendio. e li condanno a diverfi e crudeli fapplizi, come già fi difle nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai 24.di Giugno, nel qual giorno fi fa di effi memoria nel Martirologio Romano, come di primizie degl' innumerabili Martiri, che l'alma città di Roma

inviò al Cielo. Questa persecuzione però, come originata da un motivo e pretesto particolare, qual fu il sopraddetto, dell'ioceodio, si ristrinse ai soli Cristiani abitanti in Roma, e non si estesa al rimanente dell'Imperio Romano.

5. Ma non passo molto tempo, che Nerone se la prese contro la Religione medesima cristiana, e contro tutti i professori di essa : e pubblicò editti crudeli, e degni d'un Nerone, per efterminarli, fe aveffe potuto , da tutto l'Imperio Romano, in cui il Cristianesimo si era in poco tempo affai propagato. Circa l'anno 65, ebbe principio questa persecuzione generale mossa da Nerone, e duro fino alla fua morte. I ss. Apostoli Pierro e Paolo furono delle prime vittime, che Nerone fagrificò al fuo furore, lufingandofi forfe di poter agevolmente rovesciare l'edifizio spirituale della Chiefa Cristiana, dopo averne abbattute le due principali colonne . Attefa la grande antichità di questa persecuzione, e atteso ancora l'abbruciamento, che nella perfecuzione di Diocleziano fi fece delle carte appartenenti ai Cristiani, noi ignoriamo i nomi di quei primi Eroi del Cristianesin.o, che in Roma, e in tutte le provincie dell' Imperio diedero coraggiofamente il fangue, e la vita per amore di Gesù Crifto. Sappiamo beusi, che del numero di essi surono i ss, I ROCESSO, e MARTINIANO, i quali erano custodi del carcere Mamertino, in cui stava imprigionato il Principe degli Apostoli s. Pietro, e che furono da eflo convert.ti, e battezzati nello stesso carcere con altri trentasette foldati , i quali parimente riportarono la palnia del martirio. Siccome ancora dalla prima celebre lettera di s. Clemeote Papa a quei di Corioto apparifce, che due illustri matroce Romane per nome DIR-CE, e DANAIDE, dopo effere flate gravemente straziste, benché deboli di corpo, coofeguirono una gloriofa e compiuta vittoria del Tiranno.

6. Così pure altre Chiese fuori di Roma, do-ve, come si è detto, si estese la Neroniana perfecuzione, si gloriano di avere i loro martiri morti per Cristo nella medesima persecuzione. Tra effi fi anooverano s. PAOLINO vescovo di Lucca, e a. TORPETE, martirizzati ambedue nella città di Pifa in Toscana: s. ROMANO vescove di Nepl , e s. TOLOMEO vescovo d'una città vicina: s. ERMAGORA primo vescovo di Aquileja, e s. FORTUNATO fuo diacono. In Ravenna oltre s. A pollinare suo primo vescovo 1, furono corooati del martirio s. VITALE, e s. VALE-RIA fua conforte, e s. URSICINO . In Milano oltre i ss. Gervafio, e Protafio, de quali altrove a fi è parlato, è celebre la memoria de aa, Martiri NAZARIO e CELSO, i quali, fi crede che foffrissero nella persecuzione di Neroce, e le cui fagre Reliquie furono per divina rivelazione trovate da s. Ambrogio, come racconta Paolino ferit-

(1) Vedi la prima Raccolta delle Vite de Santi ai 15. di Luglio.

tore della Vita del Santo, e teftimonio oculate di tal iovenzione.

7. Quali poi fossero i supplizi, e quali i tormenti, che foffrirono gli eletti del Signore, la maggior parte discepoli degli Apostoli, in quefta generale perfecuzione di Nerone, fi può abbastanza argomentare dalla fierezza, che lo ficilo Nerone uso nella particolare persecuzione, po-chi anni avanti moffa contro i Fedeli della città di Roma, di cui fi parlo ai 24. di Giugno nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ; e fi può anche raccogliere da due gravissimi Autori, che in quel tempo medefimo (crivevano . Il primo è Erma, il quale nel famoso libro intitolato il Pa-Hore attefta, che i Crittiani erano fieramente perfeguitati, e che pativano le carceri, i flagelli, le fiere , e le croci . Il fecoodo è l' Autore della celebre lettera a Diognete, la quale sebbene si trovi tra le opere di s. Giuttioo, tutti però fono di feotimento, effer effa più antica, e feritta da un discepolo degli Apostoli, durante la persecuzione di Nerone . Da questa lettera non solameote apparisce la ficrezza de' supplizi, coi quali in tutto l'Imperio Romano erano perseguitati i Criftiaoi; ma eziandio la vita fanta, pura, ed Innocente, ch' effi conducevano, e di cui l' Autore ce ne fa un ritratto quanto semplice, e fincero, altrestanto edificante e naturale. Onde fijmo di far cofa grata a chi legge, riferendo quì un alquanto lungo frammento di così preziolo e antico monumento della Storia Ecclefiattica -

8. I Criftiani (dic'egli) non fi dittinguono dagli altri uomini, nè pel paese, nè pel linguaggio, oè per alcun'altra etteriorita, che abbia del fingolare, e dia nell' occhio. Effi non si curano di apprendere quelle vane e sterili scienze, che ha inventate l'umaos curiofità , e a cui voi altri , cioè i Gentili , con tanto studio vi applicate ; e nè meno effi fi obbligano a fostenere, e seguitare le fentenze di alcuna di quelle Sette, che hanno gli nomini per autori e maeftri. Ma effi vivono spara nelle città o greche, o barbare, dove la Provvidenza gli ha collocati; fono foggetti alle leggi politiche come gli altri, e feguoco nel vitto, e nel veftito, e in tutto ciò che appartiene alla vita umana, quello che si osferva dagli abitanti di ciafchedun paele: e pure fi fanno ciò non oftante ammirare per la fingolare innocenza de' loro coflumi. Abitano nelle loro patrie, ma come foreftieri . Comunicano di buona voglia agli altri i loro beoi, come a loro cittadini; e patiscono tutte le cose con indifferenza, perchè si riguardano come pellegrioi. Ogni paese anche straniero è a loro patria, e la patria è a loro firaniera. Prendono moglie come gli altri, e hanno de figliuoli, ma di effi si prendono una gran cura nell' educarli, nè gli abbandonano. Vivono in un corpo di caroe, ma non fecondo i delideri della car-

(1) Vedi nella fleffa Raccolta ai 19. de Giugno .

University Google

ne.

ne. Sono col cerpo in Terra, ma colla mente e cogli affetti in Cielo. Sono ubbidienti alle leggi, spa il loro tenore di vita è tale, che li rende fuperiori alle leggi.

9. 1 Criffiani (feguita a dire l' Autore) amano tntti, e fono da tutti perfeguitati: fono condannati fenza effere intefi: fono ftrafcinati avanti i tribunali, e messi ingiustamente a morte, e con questo mezzo acquittano la vera vita. Esti fono poveri, e arricchiscono molti: banno bisogno di tntto, e tutto lor fopravanza. Ricevono degli affronti e dell'ingiurie, e in effe ripongono la loro gloria. E' lacerata fa loro fama, e ciò non oftante la loro innocenza vie più rifplende agli occhi altrui. Sono caricati di maledizioni e di contumelie, e dalle loro bocche non escono se non buone e dolci parole. Sono villaneggiati, ed effi onorano chi gli oltraggia . Effi non fanno fe non del bene a tutti, e fono puniti come uomini scellerati; ma in mezzo ai tormenti si rallegrano, perchè questi presto si cambieranno in nna corona immortale. Contro di essi, come se sossero perfone straniere e nemiche, fanno guerra i Giudei, e fono da' Gentili perfeguitati, fenza che nè gli uni, nè gli altri possano addurre ragione alcuna della loro inimicizia, fe non l'odio irragionevo-

le, che portano al nome cristiano. 10. In fomma per comprendere tutto in poche parole (cos) continua l'Autore fuddesto) fono i Criftiani nel Mondo quel ch' è l'anima nel cor-po. Abita l'anima nel corpo fenza effere del corpo, e i Cristiani abitano nel Mondo, senza esfere del Moudo . Dimora l'anima invisibile in un corpo visibile; e i Cristiani, benchè appariscano vifibilmente nel Mondo, lo spirito però di religione, onde fono animati, non cade fotto i fenfi, ed è invifibile . E' l' anima odiata dalla carne . che le fa continua guerra, perchè la tiene in freno, ne le permette lo sfogo delle sue coucupi-scenze; e il Mondo odia i Cristiani, perche si oppongono alle fue false massime, e disapprovano e condannano i mondani e fenfuali piaceri . Ama l'anima la carne, e coll'affiggerla le procura il fuo vero bene ; e i Criftiani amano il Mondo, che gli odia, e a lui defiderano l' nnico fuo bene, che confifte nel culto del vero Dio . L'anima è rinchinfa nel corpo come in nna prigione . ma effa è , che conferva lo tteffo corpo ; e così i Criftiani fono ritenuti nel Mondo come in un carcere, ma effi fono che confervano il Mondo, Abita l'anima immortale in un corpo mortale; e i Critiani abitano in questo Mondo corruttibile, come foreftieri, e afpertano i beni incorruttibili, che fono in Cielo. L'anima diviene migliore, più pura e vigorofa, quanto è peggio trattata nel nuarimento del corpo, o in altre maniere affiitta;

e i Criftiani s' aumentano di numero e di fpirito per mezzo de fupplizj che a' impiegano per efterminarli ; e il fangue de' Criftiani , che scorre a rivi ne'tribunali,facendofi quotidianamente morir molti di loro, è una feconda femenza di fempre novelli Criftiani . Tali fono ( conclude l' Autore ) i Criftiani , quegli uomini ammirabili , de' quali voi altri Gentili vi fiete formata un'idea sì odiofa.... Voi gli esponete tutto giorno alla rabbia, e ferocia delle beftie, per obbligarlı di rinunziare alla loro Religione, ma effi con la generofa fermezza della lor Fede trionfano di tutti i voftri tormenti. Questi prodigi di costanza tanto superiori alle umane forze, tono altrettante prove incontraffabili della potenza di quel Dio, che li fostiene, e li conforta, e ch'è venuto al Mondo a falvare gli nomini fepolti nelle tenebre dell'errore e dell' iniquità . Fin quì l'Autore della lettera a Dio-

Iddio ha disposto, e permesto, che la sua Chiefa per lo fpazio di quafi trè interi fecoli fosse agitata, e vessata da furiose persecuzioni, e che in mezzo di queste tempeste, che pareva, che dovessero sommergerla, e annichilaria, ella viepiù s'aumentaffe, si corrobornte, e divenisse più luminofa e risplendente, sì per far vedere anche ai più increduli, ch'ella era opera della fua onuipotenza, la quale folamente poteva con mezzi all' apparenza contrarj, e fecondo l'umana... fapienza affaito fproporzionati condurre a fine una sì grande e difficile imprefa, qual era la conversione del Mondo alla vera Fede'; e sì ancora per infegnare ai Crittiani di tutti i fecoli, che feguaci di Critto , e i veri profestori del sno Vangelo non folo non debbono cercare beni e comodi temporali, ma che anzi debbono stare apparecchiati in questo Mondo alle tribolazioni, afflizioni e perfecuzioni, e aspirare nnicamente all'eterne e incomprentibili felicità del Cielo; e percio foffrire di buona voglia qualunque male, e da qualunque parte ne venga, per confeguirle. Questo è lo spirito puro del Vangelo; questa è la fottanza, e , dirò con , il midollo della dottrina del nostro sovrano Maestro . Questo è quello, che hanno predicato gli Apostoli a tutti i Cristiani : In boc vocati effit , dice s. Pietro 1: In boc pofiti fumus , ripete s. Paolo 2: Hac ell villoria que vincit Mundum, replica s. Giovanni Apostolo 3. Questo è lo spirito, di cni erano animati quei primi Fedeli, come abbiamo ndito dalla fopraddetta eccellente lestera . Questo finalmente è lo spirito , che dee animare anche di prefente ciaschedun Cristiano, che desidera di piacere a Dio, e di vivese in una maniera degna d'un figliuolo adottivo di Dio, e d'un crede della gloria immortale, che gli tta apparecchiata nel Paradifo.

Fine del Mefe di Gennejo . . .

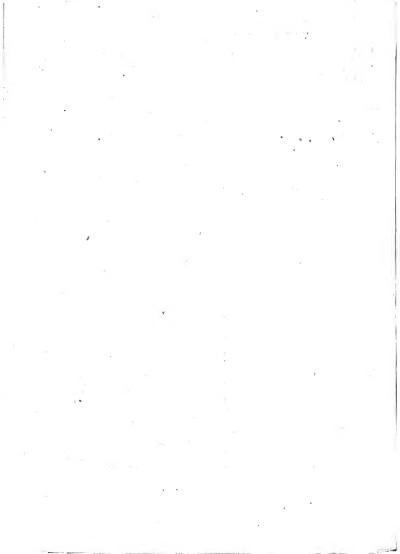

# FEBBRAJO.

1. B. Andrea Consi . \*

2. S. Cornelio Censurione . 3. S. Anfeario Apoftolo della Danimarca , e della

Suczia . 4. S. Giufeppe da Leoneffa .

3. S. Austo Vefcovo , e s. Sigifmondo Martire. 6. S. Dorotea Vergine e Martire , e i fuoi compa-

gni Mattiri . 7. S. Adanco , o Adaulio Martire , e altri Santi Martiri d' una intera città della Frigia .

8. B. Girolamo Miani . 9 9. S. Guarino Cardinale . Martirol. Rom. 6. Feb.

10. S. Auftreberta Vergine .

11. SS. Martiri d' Egitto .\*

12. B. Giacinta Vergine . \* 13. S. Caterina de' Ricci Vergine .

14. S. Auffenzio

15. B. Giovanna Valefia . \*

#### 1. Febbrajo. B. ANDREA CONTI. Secolo XIII.

La Jua Vita fu scritta dal P. Bonucci Gesuita, e stampata n. Roma nell' anno 1718. In occasione della di lui beain Roma nell' anno 1713, in occapone della di lui bea-sificazione, e approvazione del suo culto immemorabile, fanta dalla Sede Apopolica. Nel cap. 1821, della filgi Vita fi riportano gli dutori, che hanno parlato di que-flo Beato. Si voda accore il Vadingo nel tomo secon-do degli Annali de' Frati Minori all' unno 1255. RA le più antiche, e le più illuftri fe-

miglie dell' alma città di Roma fi aonovera quella, che ne' fecoli trafcorfi fi appellava de Conti d' Anagni, e di Segni, e che di pol fi chiamo, e tuttavie fi chiama effolutemente de'Conti, dalla quale oltre moltl altri infigni personaggi sono usciti quattro sommi Pontefici, tre de' quali cloè Innocenzo III., Gregorio IX., e Aleffandro IV. fiorirono nel focolo decimoterzo, e il quarto fu nel prefente fecolo decimo ottavo, cioè nell' anno 1721., efaltato al foglio pontificio col nome d'Innocenzo XIII, Da questa nobilistima famiglia traffe i fnei natali Il beato Andrea Conti circa l'anno 1240. , e fino da' più teneri anni fi mottro affai inclinato alla pietà, e divozione, e alieno dal prendere affetto alle vanità terrene, e alle umane randezze, tra le quali era nato, ed educato. Essendo Andrea dotato di gran talento, e di fingolari prerogative di animo e di corpo, il fuo genitore, chiamato Stefano, avez deffinato di ffabilirlo nel fecolo con un nobile parentado; ma egli ricuso di coofentirvi, e fecondo gl' impulfi dello Spirito fanto, che lo chiamava alla perfesione evangelica, risolve di voltare le spalle al Mondo, e di abbracciare lo stato religioso, per seguire nudo e povero il suo Redentore morto nudo ,

e povero fopre un legno di croce . A queito fine Sec. Race.

16. SS. Teodolo , Giuliano , e Compagni Martiri . 17. B. Aleffio .

18. S. Macedonio . \* 19. S. Eucherio Vefcovo d' Orleans, Martirol.Rom.

20. Febbr. 20. S. Sadot Vefcovo e Martire, e Compagni Martiri .

21. S. Baradato . \* 22. S. Stefano Abate . Martirol. Rom. 13. Febbr.

22. S. Martiniano .

24. S. Vittore . Martirol. Rom. 26. Febbr.

25. S. Tarafio Vefcovo. 26. S. Porfirio Veficos .

27. S. Baldomero 28. S. Severiano , e s. Bosforia fua conforte , s. Ma-

gna, 1. Candida. 29. SS. Martiri della feconda perfecuzione de Gentili fotto l' Imperator Domiziano .

elesse la Religione di s. Frencesco, dette de' Frati Minori ; nelle quale vedeve risplendere in modo particolare lo spirito di povertà , di umiltà , e di mortificazione; e ne veftì l'abito nel convento d' Anagni , e ittà della cempagna di Rome , in cui ere nato; non offante le ripugnanze, e contradizione de fuoi genitori, e conginati. 2. Era in quei tempi il Convento d'Anegal

uno de principali della provincia Romane, e vivevano encora in effo elcuni di quelli , ch' erano flati discepoli dell' umiliffimo a. Francesco, Fondatore dell' Ordine de' Minori, ed eredi delle fue infigni virtà; ond'ebbe il besto Andree tutto il campo di approfettarfi de' loro fanti efempi , e d'incammicarfi e gran paffi nelle vie della per-fezione religiosa. Insetti egli scordatosi effatto di quello ch' era ftato nel fecolo, procurò con ogni findio di efercitarsi in quelle virtà, ch' erano proprie del fno Ordine, e specialmente nelle tre fopraddette della povertà, dell'nmiltà, e della mortificezione, talmente che divenne in breve tempo un modello, ed esemplere di fantità egli altri suoi Religiosi. Parendo ad Andrea troppo comodo, e troppo esposto alla viste degli nomini il Convento delle città d' Anegni, e bremando di menare una vita nascosa , e più povera , e mortificata, dimando a' fnol fuperiori, ed ottenne di fare la fna dimora in un piccolo, e povero convento posto nella Terre, detta il Piglio, che giece tra le alte montagne nella diocefi della medefima città d' Anagni . Ivi egli fece fua ftanza tutto Il tempo che viffe; e morto totalmente al Mondo , ed altro non attefe , che a feguire fedelmente le veftigie del suo santo iffitutore Francefco, e a fantificare l'anima fua co' digiuni, colle vigilie, e con ogni forta di mortificazione, e anfterità: nè effendo contento delle angnitie , e della povertà della fua cella , in cui abitava , fi ritirava frequente mente in una fpelonce fcavata

nei faffo, non molto diftante dal fuo convento, e in quella, che ancora conferva il nome della grotta del B. Andrea Conti, paffava i giorni, e le notti nella meditazione delle divine Scrittare, nell'orazione, e nella contempiazione delle

cofe celefti . 2. Ma fe Andrea cercava di nasconderfi agli occhi degli uomini, e di vivere unicamenta pel Clelo tra l' ofcurità , e l' nmiliazione , Iddio dispose, che la fama della sua virtà, e santità penetraffe non folo nella città d' Anagni, e in altre vicine città , ma giungeffe ancora fino a Roma , e al trono pontificio , onde corfe pericolo di effere tolto dalla fua povera cella , e dalla fua fpelonca, e innalzato alle primarie dignità della Chie-fa. Perocchè effendo falito nell' anno 1294- alla cattedra pontificale il Cardinal Gaetano, appellato Bonifazio VIII., ch' era nipote da canto di madre del B. Andrea Conti , ano de' primi pensieri di quefto Pontefice fu di mettere ful candelliere di fanta Chiefa quefta lucerna rifplendente, che per umiltà se ne stava nascosa sotto il moggio . A questo effetto nell' anno 1295, tra gli altri Cardinali , ch' egli creò nelle quattro tempora dell' Avvento, vi annoverò ancora il B. Andrea Conti, il quale ricevè l' avviso di questa sua promozione nella fina grotta del Piglio. Un fimile annunaio, che per altri fuole pur troppo effere un foggetto di gioja, e di gran ginbbilo, fu per esso un motivo di cordoglio, e di spavento non ordinarlo . Siccome egli era veramente umile , e pieno di baffi fentimenti di fe fteffo , e giuftamente apprendeva i pericoli, a cni gli onori, e le dignità anche fagre, espongono coloro, che le possedono, ricuso costantemente di accettare la dignità Cardinaliaia , e tanto fece , e fi adoprò prima colle orazioni , e colle lagrime presto Dio , e poi colle preghiere , e colle inppliche preffo 'il Pontefice, che gli riusci di sottrarsi da quel sublime posto', e di effere lasciato in pace uel suo povero , e umile flato di Frate. minore.

4... Pieno pertunto il fanto Religio di silegreza, e di riconofonsa verto Dio per quella legnalza gratia, che avera ricevuta; di poete continuare la fua sira povera, e abbietta al cofepeto degli uomini, ma grande, a mobile aventi cebbe di la comparazio del comparazio del comparazio del comparazio del comparazio del contro principara di more revora contro di fempre più prifestre il fono cervore nel contro principara il more di Dio, contro di Paradilo, e al confeguimento di quel beni eterni, il fion fiprito infiammato dell' amore di Dio. Purono dal Signore s'auditi i fiono finto di more di Dio. Purono dal Signore s'auditi i fiono principara di dell' amore di Dio. Purono dal Signore s'auditi i fiono finto di dell' amore di Dio. Accide i unua gran languidezza di forse, per cui acade i unua gran languidezza di forse, per cui

fu obbligato con precetto di uhbidienza dal sno Superiore a contentarfi di effer posto a glacere in un povero letticciuolo ( effendo egli folito di dormire o fulla terra o fopra unde tavole ) nel quale dopo avere ricevuti con fingolar divozione i ss. Sagramenti della Chiefa, riposò felicemente nel Signore il di primo di Febbrajo dell'anno 1300. o fecondo altri 1302, in età di fopra feffant' anni. Iddio fi compiacque di onorare il fuo fervo fedele col dono de' miracoli in vita, e d' illuftrare dopo morte il suo sepolero, e la grotta ancora, la quale era flata la paleftra delle fue penitenze , con... molti altri miracoli ; onde s. Antonino scrisse di lui nella fua Storia 1: Obiis Frater Andreas Nepor Domini Alexandri IV. Papa, qui pronunciatu Cardinalis , renuit , & miracules claruit : e dura tuttavia fino ai tempi nottri la sua virtù di operare prodigj , specialmente nel liberare dagli spiriti maligni gli energumeni, i quali concorrono alla Terra del Piglio , per venerare le sue reliquie , e la sopradderta grotta, e per ottenere, mediante la fua interceffione , la grazia della loro liberazione, come fu legittimamente provato ne' Processi fatti per la fua beatificazione, e approvazione folenne del fuo culto immemorabile , che feguì nell' anno 1723. nel Pontificato della fa. me. d' Innocenso XIII.

Benchè poche fieno le azioni del B. Andrea Conti, le quali fieno giunte alla notizia de' posteri, quelle però, che sappiamo, bastano per la nostra edificazione. Egli, come si è veduto, principalmente fi efercitò nella virtà della povertà evangelica, della mortificazione continua di fe fteffo, e in una profonda umiltà. Ora quefte medefime virtù in qualche grado fono naceffarie ad ogni Criftiano, e fenza di este non vi può effere (peranza di falute . A tutti i Criftiani intirna Gesti Crifto nel Vangelo a di rinunziare, almeno coll' affetto, a tutto ciò, che si possiede, e chiama beati i poveri di spirito, ai quali promerte il Re . gno de Cieli . A tutti parimente comanda 3 di negare se stesso, e di mortificare la carne, e le viziole passioni, e di portar la sua croce . A tutti finalmente e piccoli e grandi dice 4, che se non diventano umili come i fanciulli , non poffono aver l'ingresso nel suo Regno . A tutti dunque è necessario l' efercizio delle virtà della povertà, mortificazione, e umiltà, con quei mezzi, e con quelle pratiche, che fono convenienti ad ogni ftato, ealla diverfa condizione delle persone, o fecolarl, o ecclefiaftiche, o religiofe. E la ragione fiè, perchè tutti per la nottra natura guatta dal peccato, fiamo continuamente affediati, e combattuti dalle tre concupifcenze , cioè dalla... concupitcenza della carne ; degli occhi , vale a dire della curiosità , e dell' appetito disordinato delle riccheaze , e de' bem terreni ; e dalla fuperbia, le quali, secondo l' Apostolo a, Giovan-

ni ,

ni I, regnano nel Mondo, e chi vive schiavo di effe , non può avere nel suo cuore la carità , e grazia di Dio. Ora queste concupiscenze si opposte alla legge eterna di Dio, e nemiche della noftra falute, e forgenti di tutti i peccati, non si vincono, fe non colla pratica delle virtù contrarie, cioè la su perbia coll'umiltà, la concupiscenza della carne colla mortificazione, e la concupifcenza degli occhi collo spirito della povertà evangelica . I Religiosi, per vincerle più facilmente, si foggettano ai voti, e alle offervanze regolari, e con tali mezzi cercano di reciderle, e di estirparle fino dalla radice, come fece il B. Andrea Conti; e le persone, che vivono nel secolo, debbono ftar fempre vigilanti, e cell' armi alla mano, per refistere ai loro assalti, e per non lasciarsi da esse dominare; altrimenti corrono evidente pericolo di effere da quelle vinti , e precipitati nell'eterna perdizione.

## 2. Febbraio.

## S. CORNELIO CENTURIONE .

#### Secolo I.

La Storia della sua vocazione alla Fede è riportata negli Atti Apostolici al cap. 10. Si veda ancora il Tillemont nelle Memorie Ecclesiastiche tom. 1. tit, di san Pietro artic. 15, e 16.

2. Cornelio era Centurione, ch'è quanto dire, Capitano di cento foldati nella Corre Italiana, la quale aveva il fuo quartiere nella Città di Cefarea in Palettina; e benche fosse Gentile, e incirconciso, conosceva però il vero Dio (forse pel commercio, ch'egli aveva cogli Ebrei) ed era uomo pio, e molto dabbene. E ifaceva frequenti orazioni, digiumava spesso fino a nona, cioè tre ore dopo il mezzo giorno, e distribuiva a' poveri abbondanti limosine. La stessa pieta regnava tra i suoi domestici, e tra quei della sua famiglia; il che sa vedere, secondo l'osservane di s. Giovanni Grisostomo, la cura, che si prendeva di loro, e che non contento di servire

esso solo Iddio, procurava d'instillare e colle parole, e cogli esempi la virtù anche in quelli, che da lui dipendevano, conforme all' obbligo che ne hanno i capi di casa, e i padri di famiglia . Mentre che un giorno Cornelio fava occupato nel folito efercizio dell' orazione circal' ora di nona, gli apparve improvvisamente un Angelo in forma umana, veftito di una vefte candida e risplendente, il quale gli diffe, che le sue orazioni, e le sue limosine erano salite sino al trono di Dio; e gli ordinò di mandare in Joppe, e far di là venire l' Apostolo s. Pietro, il quale dimorava nella cafa di un certo Simone conciatore di pelli vicino al mare, poichè da esso avreb-be inteso quel che doveva fare, per piacere a Dio . Ubbidi subito cornelio all' ordine dell' Angelo, e inviò a Joppe due de' suoi domestici con un foldato della fua compagnia, uomo esto pure timorato di Dio .

3. Ora mentre questi uomini, spediti da Cornelio, nel giorno feguente si avvicinavano a Joppe, s. Pietro, ch' era falito nella parte superiore della sua casa a far orazione circa l' ora del mezzo giorno, fu rapito fuori de' fenfi, ed ebbe la seguente misteriosa visione. Egli vide aprirsi il Cielo, e calare da esso un gran lenzuolo, e softenuto nelle sue quattro estremità, formava come un vaso pieno d' ogni sorta d' animali , i quali secondo la Legge Mosaica erano da' Giudei tenuti per immondi , e nel tempo stesso udi una. voce dal Cielo, che gli diffe: Sorgi, o Pietro. uccidi, e mangia . Attonito s. Pietro ad un tal ordine : Non fia mai vero , rispole , o Signore , ch' io trafgredisca il precetto , da me finora sempre offervato, di non mangiar cofa immonda. Ma gli fu replicato : Non chiamare immondo quello , che Iddio ba purificato . E dopo effergli ftata ben per tre volte rappresentata la fteffa visione, fu quel lenzuolo tirato fu in Cielo . Con quefta celefte visione volle il Signore mostrare a s. Pietro , come capo della sua Chiefa , che non doveva in avvenire avere alcuna difficoltà di trattare indifferentemente co' Gentili , riputati immondi da' Giudei , e di ammetterli al battelimo , e ai fagrofanti misteri della cristiana Religione, poiche il Signore colla sua grazia gli avrebbe purificati, e renduti degni d'effere incorporati nel corpo miftico della fua Chiefa .

4. Stava s. Pietro riflettendo fra se medesimo, che cosa significasse questa celeste visione, quando ecco che sopravvennero i suddetti tre uomini inviati da Cornelio, e picchiareno alla porta, dimandando di lui. Allora lo Spirito fanto dise a Pietro: Ecco tre uomini, che cercanote: Sorgi, va loro incontro, e non dubitare d'andar con esponoro secumente, perchè io bli bo mandati. Pietro dun que gli accosse bengiamente, li ritenne per quel giorno in sua compagnia, e inteso il motivo del or viaggio, la mattina del di seguente i incammino con esti vesto Gestara, accompagnato con esti vesto Gestara, accompagnato

da atensi Fedeli della città di Joppe . Intanto Cornelio, radassati in funcatà i sico congiuni ; e i faoi più lattimi amici, flava attendendo l'arri-, vod ia. Pistro. Al primo comparire ch'ei fece, Cornelio gli fi gettò al piedi, per adorario. Ma face, per si della piedi per adorario. Ma face, per si della comparata della comparata della consultata della consul

5. S. Pietro udi con ammirazione le grazie , che il Signore fi degnava di spandere anche sopra i Gentili ; e in poche parole annunzio a Cornelio , e agli altri, ch' erano presenti, il mistero della Redenzione, come Iddio avera mendato al Mondo il suo Unigenito per la falute del genere umano; come i Giudei , al queli egli aveva predi-cato l' Evangello , e fatti innumerabili benefis; , gli avevano fempre contradetto fino a farlo morire fopra d'una croce, nella quale el s'era voloncariamente offerto al divino suo Padre per li peccati di tutti gli nomini ; che il terzo di era rifuscitato glorioso, e che nel solo suo nome si poteva otteuere la remiffione de peccati ; in fomma che la fola Fede ( animata dalla carità ) in Gesù Cristo . mediatore unico fra Dio , e gli uomiui , era quella che recava falute, e faceva confegu ire l' eterna vita . Non aveva s. Pietro ancora terminato il suo ragionamento, quando lo Spirito santo discese visibilmente sopra Cornelio , e sopra gli altri Gentili , che lo ascoltavano , parlando effi lingue diverse, e glorificando Iddio , nella guifa ch' era avvenuto agli Apostoli , e Discepoli nel giorno di Pentecoste. Della qual cosa restarono ettoniti, e ftupefatti quel Fedeli venuti da Joppe infieme con s. Pietro , i quali erano Giudei convertiti, poiche ve devano, che lo Spirito fanto, ch'è il padrone affoluto de'fuoi doni, comunicava la fua grazi a anche ai Gentili, benchè incirconcisi , e perciò da esti dispressati , e riputati immeritevoli delle grazie divine . Quando clò vide i' Apostolo : E chi , dise , può impedire , che fi bettezgino coloro , che banno ricevuto lo Spirito fanto al pari di noi ? Furono dunque tutti batteasati; e s. Pietro rimafe alcuni giorni con effi, per condescendere alle iftanze di Cornelio , e per viepiù confermario nella grazia, che aveva ricevuta .

6. Questo è quanto sappiamo di certo intorno a a. Cornelio, il quale non si può dubitare, che non abbie corrisposto con una vita sante, ed in-

nocente ed una ú prodigiofa vocasione, onde con regione s. Chifati nquetto giorno lo venera, com e le primitie de Gentili, chiamati dalla divian mieicordoita al lame della Fede, e al polfeifo del Regno de' Cieli, del qualeceffi Fede n'è il pegno e la cappara. La cafa di a. Cornelio in Cefarea fo fino da' primi fecoli convertita in una Chiéa, i, le quale; come raccontra. Girolamo, fu con ifgestale divosione vifiatta dalla celebre a. Peto la reflo vo riegglo di Patelta.

Intanto veneriamo noi pure questo Santo, non folo come le primisie de' Gentili , da' quali noi discendiamo, ma ancora come un modello, che dobbiamo imitare , per renderci grati , ed accetti a quel Signore, il quale per fola fua bontà ci ha compartito il dono preziolo della Fede, ci ha eletti per luo popolo, e ci ha meritata, e promessa un'eterna e immensa felicità . S. Cornello benchè uomo militare, e impiegato, fecondo l'obbligo della sua carica di Centurione, negli affari del fecolo , non trafcurava il fervisio di Dio, e l'eferciaio delle opere buone, e specialmente dell' orazione frequente, della mortificazione di fe medefimo co' digiuni , e delle copiofe limofine, che diffribuiva ai poveri, onde ha meritato da Dio medefimo l'elogio d'aomo pio, religioso, e timorate di Dio . In qualunque ftato pertanto , che noi ci troviamo, attendiamo con diligenza alla crittiana pietà, e non lasciamo di esercitarci ad esempio suo nelle opere buone; per messo delle quali l' anima viepiù fi corrobora nella Fede, e fa continui progreffi nella (peransa , e nella carità, fino a giungere a confeguire l' eterna vita. Ci ftia anche a cuore , ad imitazione di s. Cornelio , d'infinuare la pietà criftiana a' nostri domettici , e a tutti quelli, che in qualche modo da noi dipendono, ricordandoci (empre dell' avvertimento di s. Paolo 1, che chi non fi prende cura de fuoi domeftici, e non cerca il loro bene, specialmente spirituale, ch' è il più importante, e il più necesfario , in una certa maniera ha rinnegata la Fede, ed è poco diffimile , anzi peggiore d'un insedele ,

### 2. Febbrajo.

### S. Anscario Apostolo della Danimarca , e della Svezia . Secolo IX.

La fua Vita fu feritta da s. Remberto fuo diferpolo, e fao faccesfore nel Vefevocto d'Amburgo, e di Brema; ed è riportata del Bollendisi fotto quifo giorno di Febbrijo, e dal Mabillon nel Secolo quarto de Santi Benedettini.

Acque s. Anfcario verso il fine dell'ottavo madre, ch'era donna di gran pieta, in etì di circa cinque anni , suo padre si prese la cura della sua ednezzione, e lo mando alla scuola, perchà sepplicasse allo ttudio delle lettere, e v' imparaffe is maffime della Religione . Ma il fanciallo Anfcarto in vece di attendere allo ftudio, fedotto dall' afempio, e dai discorsi fallaci de' spoi compagni , spendeva inntilmente il tempo in giuochi , ed altri vani trattenimenti . Mentre ch'egliera in questo stato, con pericolo di cadere in qualche precipizio , il Signore fi dagnò di richiamarlo ful bnon fentiere, medlante una celefte visiona , che vien riportata da s. Remberto ferittore della fua Vita nella feguente maniera. Parve ad Anfcario una notte, mentre dormiva, di trovarfi in un inogo lubrico, e fangofo, dal quale non poteffe uscire fenza una grande difficoltà; e nel tempo flesso vide vicina a quel luogo una vis amenifima, la quale conduceva ad un fito felicifimo, in cui era una gran Signora piena di maeftà , e di fplendore , la quale era accompagnata da molte donne ornate di candide vefti, tra le quali riconobbe la fua madre. alcuni anni prima defonta . A quefta vifta egli fi sforazva di andare verío fua madre, ma ne era impedito da quel pautano, in cui fi trovava immerfo . Allora gli fi accoftò quella Signora , ch'era la fantiffima Vergine , e gli diffe: Figliuolo , vuoi su venire dov' è sua madre? SI fignora, rispose An-scarto, che lo voglio, e lo desidero. Ed ella replicò : Se tu vuoi venire dov' è tua madre , ed effer ammefo al notiro conforzio , bifogna , che tu fugga le vanità del Mondo , i giuochi , e l' oziofità, e che meni una vità feria, pura, ed innocense . Perocche noi deteftiamo fommamente tutte le cofe wane, e cattive, ne pub aver parte alcuna con noi chi fi diletta di tali cofe.

2. Da quel tempo in por Anscario cambio totalmente il tenore del vivar suo; si allontanò da quai cattivi compagni , ch' erano ftati laprincipal cagione della fua vita difordinata ; abbandono gli oziofi, e vant trattenimenti; e fi applico feriamente non meno allo findio delle lettere, che agli elercizi della pietà crittiana . Fatto adnito, suo padre lo presento al celebre monastero di Corbeja, in cui su ricevuto, a riveftito dell' abito monaftico . Egli diede ne' primi anni bnon fagglo di fe, ma intiepidendofi a poco a poco , e quafi infenfibilmente nello fpirito , e nelle pratiche dalla disciplina regolare , attela l' nmana fragilità , già tendeva al rilaffamento, quando il Signore fi compiacque di ufargli mifericordia, e di reftituirlo al primiaro fuo fervora . Il meazo, di cui Iddio fi fervì a quefto effetto fu un falutare timora , ch' ei concepi de' giudizj divini per la morte dell' Imperatore Carlo Magno . Aveva Anicario veduto questo Principe circondato da una corte magnifica, a pieno di gloria, la maggiore che possa dare il Mondo. Confiderando adunque , che tutto quafto splendore, e tutta quefta gloria era sparita come fumo in an momento, e che quel gran personaggio nell' nicire da quefta vita, nulla aveva portato faco di tutto cio, che tanto fi ftima, e fi apprezza nad Mondo; conobbe con un lume vivo, di cul dali illatiro la fan metre, che trute le cofe del Mondo, ; e più grandi; « le più piccoval; sitro non fono; che vantia; e illindone; a cen-forazo dalita divina grazia riforte di darfi total: non di pere bosa, che lo recompagnafiro all'altra vita; e na potata godere il fratto nell' eternici. Si ricodo sonora della celebra vitione; cha svera zuvta da giovinetto, a dell' ammonitione fattagli alla indiffina Vergina ce pentito di controlla della co

3. Quanto Anfeario promife, tanto efegui con ogni maggior fervore, talmente che d' indi in pol la fua vita fu tutta fanta, mortificata, penitente, e applicata interamente parte allo itudio, e parte agli esercizi monastici, e alle opere di pietà. In progresso di tempo egli fu deftinato ad infegnare le scienze ai giovani, che fi allevavano nel suo monastero di Corbeja; ed esfendofi di poi fondato un monaftero nella Saffonia col titolo della nuova Corbeja, fu da a. Adelardo Abate della vecchia Gorbeja di Francia colà inviato con altri monaci, per farvi fiorire la pietà religiosa , e per edificare quei popoli , convertiti di fresco alia fede . In questo monattero della nuova Corbeja continuò Anfcario ad ammaeftrare i giovani; e inoltre gli fu addoffato il carico di predicare la parola di Dio a quei novelli Criftiani . Questo utfizio ei l' adempiè con gran fervore, e con ugual frutto di coloro, che alcoltavano le sue pradicha ; e su come un preludio del ministero Apostolico, a cui il Signore lo aveva deftinato, di annunaiare l' Evangelio ai popoli infadeli della Danimarca, e di altri paeli fattentrionali . Ed ecco come ciò avvenne . e quale ne fu l' occasione .

4. Erioldo Re d' nna gran parte della Danimarca, effendo flato cacciato da fuoi Statl, venne ad implorare l'ajuto dell' Imperatore Lodovico il Pio, fuccessore di Carlo M. suo padre, per atfere rittabilito nel respo. L'Imperatore l'accolfe cortelemante, e gli promile quanto defiderava; ma nal tempo fteffo l' elorto a profaffare la crittiana Religione , giacche effo , e quafi tuti t fuoi fudditi giacevano ancora nelle tenebre dell'infedeltà . Erioldo di buona voglia fi arrendè alle fante brame dell' Imperatore, e sì egli, che la Regina fua moglie, e turti quelli del fuo feguito farono rigenerati nelle acque del fanto battefimo . Dovendo poi Erioldo tornare in Danimarca, e fostenuto dalle forze dell' Imperatore , rientrare al possesso de fooi Stati , su cercata una persona fornita di pietà, e di dottrina, che andade in fua compagnia, e cha fosse capaca d'ittruire, e viepiù flabilire tanto ini , quanto gli altri novelli battezzati nelle verltà della Religione , e inoltre di procurare la conversione degl' infedeli Danesi

faoi

fuol fudditi . Dopo molte ricarcha fu craduto , che il più idoneo a un ministaro sì difficila, e importante fosfa il monaco Anscario ; nè egli ricuso un tal carico, benchè pravedeffa cha gli doveva costare immense fatiche, ed esporto a gravi pericoli, anchadi perdervi la vita, poichè altro più tion bramava cha di promovere la gloria di Dio, di conquittare delle anime a Geat Cristo, e di con-fe, uire la palma dal martirio, fe il Signore si fossa degnato di concedargliene la grazia. Giunto il Ra Erioldo in Danimarca, e riftabilitofi facilmenta nal luo Regno, cominciò a. Anfcario ad annunziare con apostolico selo l' Evangelio a... qualla naziona barbara, e idolatra, a ad iftruira quei pochi Criffiani, cha vi trovo, affatto ignoranti delle maffime della Raligione, e infetti di molta superflizioni . Effendo la sua pradicazione animata dagli efempi delle fue fingolari virtù, e confermata ancora da' miracoli , cha Iddio operò par mezzo fuo , grande fu il frutto , che na riportò , e grande la moltitudine di coloro , che rinunziarono al Paganefimo, a abbracciarono la

Raligiona Crittiana.

s. Informato l' Imparatora da' prograffi, che facava il Criftianesimo in Danimarca, a in altri passi vicini, a specialmente nella Svezia, dova a. Anfcario infiama con altri Ecclefiaffici, venuti in suo ajuto, si ara portato a predicara l' Evangelio, a vi avava convertiti molti Infedali di quel Regno, na concepì una fomma allegrezza, pensu di rendare più ftabile l' opera di Dio, colla erezione di qualcha Sade Vescovile in quella parti. Fu scelta a quasto fine la città di Amburgo, e richiamato alla Corta Anfcario, fu in un Concilio di Vascovi obbligato ad accattara la dignità Episcopale, e a consentire di essere ordinato il primo Vescovo di Amburgo. Il che saguì circa l' anno 822.; e il tutto fu confarmato con autorità apoftolica dal fommo Pontefice Gregorio IV., il quala onorò Anfcario del Pallio, a lo dichiarò fuo Legato nal Regno di Danimarca, in quello di Svezia , e negli altri vicini passi settentrionali . Riveftito il Santo di questa nuova dignità, fi accefa vie più di zelo per la conversione degl' Infedeli, continuò come prima, e con maggior ardora la fua apostoliche faticha a pro dell' anime , e fagnitò a menara una vita povera, mortificata, e panitante, portando fulle carni un ruvido cili-sio, facando fraquanti digiuni, e vivendo affatto diffaccato da tutte la cofe terrane, e da ogni forta d'intereffe . Fu in Amburgo fabbricata una Chiafe cogli ajuti fomminifirati dall' Imparatora Lodovico , il quala la provida di tutto il bifognavola pel fervisio divine, e pal mantanimento del Cleso , cha a. Anfcario vi flabili , onda il Santo aveva la confolazione di vadere fampre più avanzata l'opera del Signora, e sempre più crescere il numaro di coloro , che deteffate le antiche fuparftizioni, fi arrollavano alla milizia di Crifto.

6. Me circa i'anno 845. Iddio permife, ch' et

fosse parcosto da una graviffima tribolazione, e che fosse costretto a piangere la desolezione quali totala della città di Amburgo . Perocchè un afercito di Normanni piombò all' improvviso dalle coste dalla Norvagia sopra la città di Amburgo 3 in poco tampo se ne impadronì; e mise il tutto a ferro , e fuoco . La Città fu faccheggiata ; incandiata la Gettedrale con una gran parte della città ; a il popolo parte trucidato , e parte difperfo , e condotto da Barbari in ifchiavità . Il fanto Vescovo, che appena potè scampare la vita, fi vida abbandonato dalla maggior parte di quagli Ecclefisffici , e Monaci , che feco dimoraveno, i quali fe ne tornarono al loro peafe, specialmente al monaftero di Corbeia , donde molti di effi arano venuti a coltivare quella vigna del Signore ; a inoltre ai fu ridotto ad una quafi estrama mendicità, per cui gli mancavano le cose più necessarie al softentamento della vita. In tali scabrole circoftanze il s. Prelato non fi perdè d'animo, ma adorando i giudizi di Dio fampre giufti , banchè occulti , a qualli fi raffegnò pienamenta, e feguitò a faticare per la gloria di Dio, e per la faluta delle anime nella fua Miffione della Danimarca, infieme con que' pochi Ecclefiaflici, che gli arano reftati, confermando nalla Fede quei che aveva convertiti, e procurando la conversiona degli altri, cha rimanevano nall' infedeltà, con ifparanza di arrivare alla corona del martirio, al quale, come fi difie, da molto tempo aspirava. Non contento Anscario delleimmense fatiche, che doveva soffrire nel suo miniftaro Apostolico nella Danimarca, si portò ancora nel Ragno di Svezia, perchè avava faputo, che per una fedizione popolare n' era ftato caceiato Gautbarto cogli altri Ecclasiaftici , cha attendevano alla coquarfiona dagl' infadeli di quel Regno; e gli riuscì di ristabilirvi la Religione. criftiana , a di ottanere dal Re, banche infedele, un' ampia licenza di annunziarvi liberamente l' Evangalio .

7. Intanto Lodovico Ra di Garmania , effendogli nota la povertà, a cui il fanto Vescovo era ridotto a caufa dalla fepraddatta defolazione della città d' Amburgo , cradè col configlio di al-cuni Vescovi radunati in un Concilio, di unire al vascovato di Amburgo quallo della città di Brema, cha fi trovava vacante per la morte del vescovo Landarico . Quasta unione , che fu approvata dalla Sade Apoftolica , fomminifirò a s. Anfcario il modo di provvedare non folo alla fua naceffità, ma di promuovere viepiù i vantaggi dalla Religiona tanto nella Danimarca, quanto nella Svezia . Onda fondo in quelle parti molte. Chiefe, e le provvide di buoni Pastori, i quall iffruiffero i popoli, a continuaffero l'opara da fe con tanti feuti , e con tante fatiche incominciata, e profaguita. Era già il Santo aftenueto di forza par le panitenza, cha non avava mai tralasciate, e per li patimanti innumerabili foffarti

nel fino Apofibistò, quando piscque al Signore di chiamzio all' tetren ricompendi della gloric exlette, il che feguì nell' anno 867, e ellendo egli la etd circa 57, anni. Fe la sua beata morre preceduta da una moletifisma e doirocfifima dificantria, che gli durò pe lo l'apsio di quattro meti, egil diede occasione di far a tutti ammirer la fue finore a parienza, e la perfetta (ommiffione a lla volontà di Dio, con cui le sopportò fico ai fine.

Chiunque fi profesta divoto della fantiffima Vergine, come per divina mifericordia fe ne profeffa ogni Griftiano cattolico , effendo ella la nofira buona madre , la nottre grande avvocate , e Il nostro rifugio appresso l' Altissimo , si approfitti della falutevole ammonizione, che ella diede a s. Anfcario ancor giovanetto , allorchè traviava dal resto fentiere della virtà. Chi vive fchiavo delle sue concupiscenze, immerso nelle delizie . e dedito alle vanità del Mondo , è fimile ad uno, che fi trova affondato in un fordido, e limecciolo pantane, come appunto in tale flato apparve agli occhi della beatiffime Vergine Anscario nella visione, che abbiamo di sopre riferita . E però fe vogliamo godere gli effetti della protezione della fantiffiina Vergine, e giungere una volta a godere della sua compagnia nel Cielo. il che dee effere l'unico scopo de' nottri defideri . e il frutto principale della vera divozione verso di lei ; procuriamo con ogni sforzo di uscire da un ai vergognofo pantano, rinuuziando alle viziose passioni, e abborrendo le vanità mondane : imploriamo a tal effetto con fervore , e feuza... ftencarci la sua potentiffima protezione, poichè elle ficuramente ttenderà verso di noi la sua mano ajutetrice , ci caverà dal profoudo abisso delle noftre miferie, e ci folleverà allo ftato felice di coloro, che fono fuoi veri divoti, e fuoi amati figliuoli . Ella di fatto , al dire di a. Beruardo , fi pregia di effere Avvocata speciale de' peccatori, ma di quei peccatori che gemono ful loro iufelice flato , che defidereno d' uscirne , e che a tal fiue ufano i mezai necefferj e convenienti . Questa su la grazia , che le santifime Vergine fece a s. Anfcario , e ch' ella ha fatto a innumerabili altri , i quali per messo fuo fi fono convertiti , fantificati , e falvati . Quefte grazia dimandiamo ancor noi fopra ogni altra alla nottra amantiffima Madre, alla Madre di mifericordia, quel è la fantifima Vergine; altrimenti che ci gioverebbe l' aver ottenute da lei tutte le altre grazie, fe poi perdeffimo l'aulme, e foffimo esclusi dal fuo beatiffimo conforzio in Paradifo? Come pur troppo corrono evidente pericolo di efferne esclusi coloro, che conteuti di una superficiale divozione verío di lei, e non peniano a mutare la loro mala vite , e fi ravvolgono continuamente con piacere come animali immondi, nel fango delle loro sozzure ; perocchè come la stessa beatiffima Vergine diffe a a. Anfcario, ella detefla fom-

mamente tutte le cofe vane , e cattive , nè può avere parte alcuna con lei , chi fi diletta di cofe tali .

### 4. Febbrajo. S. Giuseppe da Leonessa. Secolo XVI. e XVII.

Fred males Print di scalo Ganzo fritto de diverfi, una chibiano ficha multi-casco mais di Print ff et di Circumita fina Cenonitzatione, edudicate alle fre-vine di Circumita XII. del P. Generale dello Printa di Cappanio fi Roma in Roma I anno 1715. Si voda anche il Commissione in Roma I anno 1715. Si voda anche il Commissione in Roma I anno 1715. Vive di Roma Cappanio Cappanio Canno i Circumita di Roma di Bandestro di VIV. alla anno 1716, che fi crova nel com. 1 del Bollario di quisip Panaglie.

Acque Giuseppe in Leonessa Terra delle pro-vincia di Abruzzo nel Regno di Napoli, e diocefi di Spoleto nell' anno 1556. di pii , ed onorati genitori, che fi chiamavano Giovanni Defiderj, e Francesca Paolini . Effendo egli ancor giovinetto , perdè i fuoi genitori , chè morirono embedue in pochi giorni con gran remmarico di Giuseppe, il quale però si rassegnò pienamente al volere di Dio, ch'è il fovrano padrone della vita, e della morte, e da' cui cenni debbono dipendere tutte le creature , foggettandofi el medefimi in ogni cofa e prospera e evversa . Fu pertanto Giuleppe obbligato di portarfi a Viterbo, dove abitava un fuo zio , che ne prefe la tutela , e la cura ; e dopo qualche tempo andò a Spoleto, per ettender in quetta città agli ftudi delle lettere umane . In tutti questi luoghi meuò Giuseppe una vita pura, divota, ed innocente, e applicata alla frequenza dell' orazione, de'ss. Sagramenti, e degli altri efercizi spirituali . Per cuttodire il teforo delle caftità, che nel bollore della gioventù è espotto a tanti pericoli , fi aliontano sempre dalle cattive compaguie, dalle commedie, da' balli , e dalla convertazione delle perfone di feffo diverso , delle quall afuggiva eucora , per quanto poteva, la viste, imirando il a. Giobbe, il quale , come dic egli stesso , aveve fatto un patto cogli occhi fuoi di non mirare in faccia elcuna denna, benchè vergiue e onesta. In questo mentre su Giuseppe affalito da une lunga e sattidiosa infermità, la quale gli fece più vivamente conofcere, quanto vane e fallaci fieno le cofe di questo Mondo, e quanto fragile e di poca durata fia la vita dell' uomo su questa Terra ; onde prevenuto dal lume celefte rifolve di effaticerfi unicamente per l'ecquifto de' veri e folidi beni, quali fono quelli del Cielo, e di aspirare e quella vita, che fola merita quelto nome , perchè dara ineterno . A quetto fine fece ittauza a i PP. Cappuccini di effere ammeffo nel fagro loro Ordine, fenza dir nulla ad alcuno de'fuoi parenti, e nè meno al fuo zio, temendo di effere ditturbato, e impedito dall' eleguire il fuo fante difegno, giacche lo zio era in trattato di collocarlo in un vantaggiofo matrimonio con una giovane delle eittà di Vi-

a. Vefti Giuseppe i' ebito religioso Cappuccino in età di diciaffette enni nel convento , detto delle Carcerelle di Affifi, e allore lafciato il nome di Eufranio, che aveva ricevuto nel battefimo, affunfe quello di Giufeppe, e intreprefe con gran fervore la cerriera delle penitenza, nella quale fi rende mirabile in tutto il tempo del viver fuo ; poicbe non contento delle penitenze e eufterità della fue Religione, che fono molte, e di non lleve momento, ne aggiunfe delle altre particolari ditai pefo, e namero, che parerebbero in-credibili, fe non fossero ettestate da persone degne di sede ne' processi satti per la sua Canoniazeeione, e dall' altra parte non fi fapefie, fin dove posta giungere ii fervore dello spirito animato, e confortato dalla gresia onnipotente del Signore . Informato frattanto il suo aio dell'ingresso del nipote nella Religione, diede nelle imenie, e fece ogni sforzo, e tentetivo poffibile, per fargli lafcier i ebito, e ricondurlo nel fecolo. Mando e tal effetto in Affifi un suo cueino per nome Lelio Ercoleni con altre persone, acciocche parte colle lufinghe, perte colle minacce, o per amore, o per forza, faceffero in modo, che il nipote con-fentiffe e fioi voleri. Ma tutto riufci inutil., oichè Ginfeppe, che aveve di tutto cuore abprecciata la croce di Gesú Crifto, e a quella fi teneve fortemente atteccate, non fi lefcio in alcun modo divellere de effà, e disprezzò con gren coraggio le infinghe non meno che le minacce ai dei fuo zio, che dell' Ercoleni, e degli altri fuoi parenti, iqueli vedendolo coftante, e immobile nel fuo fanto proponimento, lo lafciarono finalmente in pace: e Giuleppe proleguì il cammino della perfezione criftiana e religiofa con tento fervore, che in breve tempo divenne un elemplare compluto di ubbidienza, di mortificazione, di povertà, e diffaccamento da ogni cofa creata, di purità, d'umiltà, e di tutte le virtà, ficchè receve mereviglia, e flupore agli altri fuoi confretelli . Sopra tutto fpiccava in lui un' ardente carità verso Dio, e verso il proffimo, onde non contento di adempiere con efattezze tutto quello, che prescrivono le regole del suo Ordine, bramava di far fempre cofe maggiori a gloria di Dio, e an benefizio de' fuoi proffimi .

3. Quetta fua infiammera cerità fu quella , che lo spinse a far premurose istanze, e replicete suppliche preso il suo P. Generele, acciocchè lo deftinaffe elle Miffione, che fi era rifoluto di mandare, di elcuni Religiosi Cappuccini in Coftanti-nopoli per ejuto de' poveri Criftieni, che colà gemevano fotto la barbara febiavitù de' Maomettani, e enche di procurare la conversione degl'iftess. Insedeli, se loro si offerisse qualche opportuna occasione; peroccbè sperava Giuseppe, che con questo mezzo gli sarebbe riuscito di guadagnare molte enime a Dio, o almeno di confeguire le

gloriofa pelme del martirio , col dere il fangue , e le vite per Grifto. Ottenne nell'anno 1587, il bramato intento, onde pieno di giubbilo e imbarco e Venezie, e dopo nna fattidiofa nevigezione, nella quaie fu non fenze une speciele e prodigiofa affiftenze di Dio liberato più volte del pericolo di perdere le vita, giunfe fano, e falvo ella città di Costantinopoli . Appena ebbe messo piede e terre, e fi fu prefentato el P. Prefetto delle Miffione de' Ceppuccini , che fu deftinato ad affiftere i poveri fchiavi dimoranti in un ferraglio, appellato il bagno. Nell'entrare che fece Giuleppe in quefto luogo, rimale trafitto dal dolore, nel vedere le graviffime miferle di ques meschini criftiani , che ftavano iocarenati , ed erano, per così dire, immerfi nelle fordidesse, e nel lezzo, e per la maggior parte coperti di piaghe, fenza rittoro ne follievo alcuno, e privi di foccorfi fpiritueli , ed in periculo evidente di rinnegare la Fede , per liberarfi da quello flato infelice . Si applico percanto con rutro l'affetto a confolarli, e ad animarli a foffrire con pasienza i loro mali fulla (peranza della ricompenfa, che Iddio teneve loro preparata; offerendofi pronto d'impiegare tutta l'opera fua, per dar loro tutti i foccorfi fpirituali , e temporeli , che avelle potuto . A questo fine vi fi portava ogni mattina , e vi fi tratteneva fino alla fera , e qualche volta anche delle intere fettimane fenza partirne giammai, emministrando loro i ss. Sagramenti, e nutrendoli della perola di Dio , che tanto più riuscive efficace, e fruttuofa, quanto che con grande affezione a' intereffava in tutti i loro bifogni , medicando le loro piaghe , affiftendoli nelle loro infermità, e procurando loro tutti quei follievi, che gli erano permeffi. Onde in breve tempo abandi da quell' ergaftolo le parole ofcene, gli spergiuri, le bestemmie, i giuochi, gli odi , e le disperezioni ; e da un ridotto d' iniquità , ch' ere per l'avanti quel lnogo, lo cambio quafi in un monettero di Religiosi .

4. Ma l' ardente selo dei Santo per la falute dell' enime redente col fangue di Gesà Crifto non fi reftrinfe ai foli eriftiani , perocchè rimirando con occ bio di compaffione quegli infedeli, i quali perivano nell'empie fetta Maomettana, fi accin-fe a procurare la conversione di coloro, nell'animo de' quali gli fi prefentave l'occasione d' infinuarfi, e colle fue dolci, e deftre maniere gli riufc) di convertirne elcuni alle Fede di Gerà Crifto, e di far ritornare ai feno della Chiefa altri , che avevano rinunziato el Griffianefimo , e tre questi un vescovo greco, che eveva vergognofamente ebbracciato il Maomettifmo, per otrenere la cerica di Bassa ovvero Governatore. d' una provincia, e che pol conduste seco a Ro-me, allorchè ei sece ritorno in Italia . Quest i felici fucceffi enimarono viepiù il fuo zelo, onde gli venne in mente il penfiero di prefentarfi el gran Signore de Turchi, e di fare ogni aforao, per indurlo ad abbracciare la Religione cristiana, poiche guadagnato il capo, sarebbe poi stata cosa agevole di propagare il nome di Cristo in quel vasto Imperio . La difficoltà quasi insuperabile era di avere l'accesso al Principe, e diverse volte che lo tento, ne fu ributtato sempre con villanie, con oltraggi, e con percosse. Tuttavia non fiperdè d'animo, ma tanto s'adopero, che una mattina di buon' ora gli riusci di penetrare, fenza essere osservato da veruno, fino alla terza anticamera dell'appartamento del Gran Signore; ma scoperto dalle guardie, su subito arrestato; e riconosciuto per cristiano, su immediatamente, come un traditore ed affassino, che avesse voluto attentare alla vita del Principe, condannato ad un crudele supplizio, detto del Granchio. Confide questo in una gran trave piantata in terra, in cima della quale si ttende un altro pezzo di trave, e da esto pendono due catene, che terminano in due uncini bene aguzzi, ai quali fi attacca il paziente per una mano, e per un piede, restando il corpo sospeso in aria. A questi uncini fu appeso il nostro Santo, il quale tanto fu lungi dal rettarne spaventato, ed afilitto, che anzi mostro del giubbilo di poter così finire la vita col martirio, e non lascio in mezzo a'suoi acerbi dolori di predicare la Fede di Gesù Cristo alle genti , ch'erano concorse in gran numero allo spettacolo. Doveva il Santo morire in quel fupplizio, ma il Signore con un prodigio ne lo libero per mezzo di un Angelo, il quale rifanategli le ferite , gli ordino di ritornariene in. Italia.

5. Dopo diciotto mesi di dimora in Costantinopoli, fece dunque Giuseppe ritorno in Italia, e da quel tempo in poi, finchè ville, s'impiegò nel ministero apostolico di predicare la divina parola, e di guadagnare anime a Dio con uno zelo indefesto, e con un coraggio generolo, e superiore ad ogni rispetto umano. Egli per l'ordinario amava di spargere il seme della parola di Dio, non gia nelle città, e ne' luoghi ragguardevoli, benchè foste fornito di scienza, e di dottrina non ordinaria, ma bensì nelle ville, nelle Terre, e ne'cattelli abitati da povera gente, estendo che si gloriava d'essere anche in questo imitatore del suo divino Maestro, il quale, secondo la profezia d'Isaia, dice di se itesfo, ch' era ttato inviato ad annunziare il Vangelo ai poveri. E' incredibile il frutto, che il Santo raccolfe da per tutto, ove si portò a predicare, e specialmente nelle Terre, e ne'castelli dell' Abruzzo e dell' Umbria . Egli converti, o per meglio dire, il Signore fi fervì del fuo ministero, per convertire innumerabili peccatori a penitenza, per ettinguere odj, e inimicizie invecchiate da molti anni, per ifradicare abufi, e fuperstizioni d'ogni forta, e per togliere dal campo evangelico tutti quegli fcandali, e quelle zizanie, che lo rendevano sterile, e facevano sì, Sec. Racc.

che non desse altro frutto, che sterpi, e spine. Sopra tutto si segnalò il suo zelo, nel perseguitare, e frattornare, quanto mai potè, le commedie, i balli, i festini, e altri simili profanidivertimenti, foliti a farsi, specialmente nel teinpo di Carnevale. Sapendo ben egli, fono parole dell' Autore della fua Vita, che i giuochi, le veglie, i balli, le commedie, e altri fimili divertimenti fono per l' ordinario eccitativi al peccato , non può crederfi, quanto gli abominasse; e in questa parts era coit ardente il fuo zelo , ed egli coit fervide nel secondarlo, che niuno umano rispetto, auzi nemmeno i propri aggravi, uè i pericoli della fua vita fureno mai sufficienti a reprimerlo . E poco dopo foggiunge : Inimicissimo de' balli , e de' festini , ebbe sempre la mira ad estirparti; al che applicandos con tutto lo studio , ne disfece tanti , che fi acquistò il foprannome di GUASTABALLI . E perchè il Carnovale, in cui si frequentano più che in altra Stagione, è il tempo, nel quale il demonio fa più copiofe le fue raccolte , il fervo di Dio vi predicava con più di genio, che nella Quarefima. Egli ufava tali diligenze, e parlava con tal esficacia, che gli riusciva per ordinario felicemente d'impedire le disfolutezze solite a praticarsi in quel tempo . E' vero betisi, fono parole del fuddetto Autore, che non mancava chi biafimaffe le intraprefe del fervo di Dio, come trasporti d'uno zelo imprudente, e inà discreto; ma egli ridendosi della loro prudenza, ad altro non attendeva, che a falvare ovunque, e comunque potesse l'onor di Dio . A fine di ottenere l'ajuto celeite, che secondasse il suo zelo, e lo benedicelle con elito felice, egli foleva premettere orazioni, digiuni, lagrime, e flagellazioni. Si può dire, conclude l' Autore sopraddetto, che ogni anno ei patisse un martirio nel tempo di Carnovale; tante erano le auflerità, e macerazioni, colle quali tormentava il fuo corpo; e ciò a folo fine di placare l'ira del Cielo , provocata dalle iniquità della Terra, che fono in quei giorni gravissime e fenza nunicro .

6. Erano già 20. e più anni, che il nostro Santo dopo il suo ritorno da Costantinopoli s' impiegava nel ministero apostolico d'istruire i popoli delle provincie dell' Umbria, e dell' Abruzzo nella legge di Dio, e di convertire i traviati al retto sentiere della virtà, non tanto coll' esficacia delle sne parole, quanto cogl'illustri esempj della fua fanta vita auftera, mortificata, ed in estremo penitente; quando si avvicino il tempo, tanto da esso desiderato, di sciogliersi da' legami della carne, e di unirsi con Cristo, e del quale ei n'ebbe non oscuro presentimento. Trovavasi neli anno 1611. di stanza nel convento de' Cappuccini dell' Amatrice, allorchè nel principio d' Ottobre fu sorpreso da un' ardente sebbre, accompagnata da un acutissimo dolor di capo, e da una totale inappetenza, che gli duro lo spazio di circa tre mefi, e fu da lui tollerata con un'invitta pazienza . A questi mali si aggiunie una cancrena nelle parti parti più fenfitive del corpo, per cui fu d'uopo ai medici e chirurghi di adoperare il ferro, e il fuoco, fenza che recaffero alcun follievo all' infermo, nia folamente gli accrebbero in immenfo i fuoi dolori , tra' quali l'uomo pazientifimo si diportò in maniera, che sembrava che non avefle più fenfo, e che fi facetfero quelle dolorofe operazioni non fopra di fe, ma fopra il corpo di un altro. Dopo che il Santo fu in tal modo viepiù purificato, e provata la fua virtu, come l'oro nel fuoco, e dopochè egli ebbe riceveti con fingolar divozione i ss. Sagramenti della Chiefa, rendè placidamente l'anima al suo Creatore ai 4di Febbrajo dell'anno 1612. în età di 57, anni. Il Signore si degnò d'illustrare questo suo servo sedele, mentre visse, col dono de miracoli, della profezia, di penetrare il fegreto de' cuori, e di altri doni foprannaturali, e di onorarlo ancora dopo morte con molti prodigi, prima nella Terra dell'Amatrice , dove fu fepolto , e di poi in Leonessa sua patria, dove nell' anno 1639, fu trafferito il fuo corpo, e dove fino ai nostri giorni è con gran divozione, e concorfo della gente venerato, specialmente dopo che nell'anno 1746. fu con folenne rito annoverato nel catalogo de'

Quell'abborrimento, che questo Santo ebbe fempre, come fiè veduto, contro i divertimenti profani del Carnevale, e quell'ifteffo zelo, che egli mostrò, per esterminarli, e tenerne lontani i Fedeli, per quanto gli fu permeffo, fono stati comuni agli altri fanti Paftori della Chiefa, i quali in tutti i tempi, e in tutti I luoghi hanno deteftati i difordini del Carnevale, come affatto opposti alla professione del Cristiano, e come forgenti della perdizione di molte anime battezzate. Tra gli altri, che non disse, che non sece il gran s. Carlo Borromeo, per abolire il Carnevale, e soglierlo affatto, fe aveile potuto, dal Mondo, essendo solito di chiamare questi giorni il tempo della defolazione della cafa di Dio ? Come dunque, dirà forse taluno, il Carnevale, e i divertimenti che in tal tempo fi ufano, di commedie, di maschere, di festini &c. non sono vietati da Superiori Ecclesiafici, anzi si sanno sotto i loro occhi, e anche di loro confenso nel centro del Cristianesimo? Non è questo un indizio manisesto, che non vi è in essi tauto male, quanto si esagera, e che fono leciti, e indifferenti? Di questo vano pretesto pur troppo si servono alcuni, per autorizzarli, e per praticarli fenza fcrupolo. Ma il loro inganno è affai evidente, perocchè effi non fanno, o non vogliono discernere tra quello, che la Chiefa, e i Superiori Ecclefiaffici approvano, e quello che folamente fono costretti non di rado a tollerare, come un male, a cui non possono rimediare, qual appunto è quello del Carnevale. Così fi sono più volte dichiarati i sommi Pontesici, e fenza ricorrere agli antichi, bafta vedere ciò, che futal proposito ha insegnato, e decre-

tato ai giorni noftri il gran Pontefice Benedetto XIV. nella fua Costituzione, o Lettera eocielica, indirizzata agli Arcivescovi e Vescovi dello Stato Pontificio nell' anno 1748. 1 Tra le molte cofe , dic'egli , che ci conturbano , è quella di dover TOLLERARE nel nostro Stato il diversimento del Carnevale: e dopo effersi chiaramente espresso, che i difordini del Carnevale fono contrari alle moffime del Crititanefimo, foggiunge al propofito nottro : Ci contenteremo di dire , fimplicemente TOL-LERARSI, benebe di mala voglia, e per isfuggire mali maggiori, il divertimento carnevalesco, ed efferoi una bella differenza tra le cofe, che fi comandano, e le cofe che fi TOLLERANO . Conclude finalmente col dire, che la Chiefa non è flata mai neghittofa nell' opporfi, per quanto ba potuto, a. quetto pubblico difordine, ed è fempre ricorfa alle orazioni , c alle opere di piesa , pregando Iddio , a fofbendere i flavelli contra i peccatori , e a fontmini-Brare il modo di riparare ad un il gran male ; come di fatto il Pontefice in effa Lettera esorta i Prelati della Chiefa, ad ufare tutte le poffibili induftrie e diligenze , per allontanare i Fedeli dagli avvelenati , e perniciosi divertimenti del Carnevale.

## g. Febbrajo. S. Avito Vescovo, e S. Sigismondo Martire. Secolo V., e VI.

Le sue acioni si rilevano parte de suoi scritti , parte da a. Gregorio Tuvonoste retli Asorio ale Franchi , e da chtari monumenti dell'Isorio Ecclissostico raccolti presso i Bollandisti seno questo giorno. Si veda ancora i siporta Ecclissostico del Curistasi Orga et von. 16 e 17.

Sant' Avito vefcovo di Vienna nel Delfinato fi suo de principali oramenti, e de Preiaci pi hi illustri della Chiefa nel fine del quinto fecolo; e nel principio del fello to. Egli ebbe i gloria di effere l'Apostito della nazione barbara perio Occidentale e de termino in Augustiolo l'anno 475., avevano invasa ilcune provincie delle Gallie; poichè definade fiin fetti dell'erefia Ariana, furono dal a, vefcovo convertiti allactoticia Vede einfeme col loro Re Sigfimondo, ch' à venerato per Santo, e per Martire dillacticia (Chiefa fotto il primo di Maggio). Noi sportetta il perio di Maggio. Noi sportetta il perio di Maggio. Noi sportetta il gran connessione, ch' est fi hanno con quele di s. Avito (no mastro, e padre fipirituale.

2. Era nato Avito d'una nobiliffima famiglia, la quale contava fra i fuoi antenati molti inigni perionaggi, che avevano efercitate le primarie, cariche dell'Imperio, e credefi, che l'Imperiore Avito, il quale reguò circa dieci me fin ell'anno 455., foffe della fteffi famiglia, o almeno fuo firetto attineute. Ma queli urmani vantag-

gi, che fogliono gonfiare vanamente il cuore delle persone del Mondo, non fecero alcuna impressione in quello di s. Avito, il quale anzi li disprezzo, come cose frivole, e di niun conto; a folamente fi glorio avanti il Signore d'avere avute nella sua famiglia delle persone di molta pietà, e tra esse alcuni ss. Vescovi, e più Vergini confagrate a Dio. Di questo numero fu il fuo stesso padre Isichio , il quale dopo estere viffuto alcuni anni colla fua conforte Audenzia dama di gran pietà, abbracciò di consentimento della medefima la continenza, e fu per le sue emineuti virtù follevato alla cattedra episcopale di Vienna: furono altresì di questo numero, e s. Apollinare fratello maggiore del Santo, e velcovo di Valenza, e due loro forelle, della maggiore delle quali, benche non ci fia noto il nome, nou ignoriamo però la virtà, la quale fu tale, che dopo la sua morte, i due suoi santi fratelli ne celebravano ogni anno il giorno anniverfario, piuttosto come un giorno di festa, che per suffragare l'anima sua . L'altra sorella si chiamò Fuscina, la quale, appena nata, fu da' genitori offerta a Dio; e come di cosa a lui consacrata; la pia genitrice si prese una cura speciale, tenendola lontana da ogni forta di vanità, e inftillando nel suo cuore sentimenti di tanta pietà, che giunta all' età di dodici anni dedico folennemente al Signore la sua verginal pudicizia, e fece poi sì gran progreffi nella virtà, che merito di effere da s. Avito celebrata, e venerata, come la maefira, la padrona, e la madre di tutta la famiglia.

3. Circondato dunque , per così dire , Avito da quetti esempi domettici di pietà crittiana, e da eifi sempre più animato a battere la strada della virtù, vi si applico con ogni maggiore studio, e non tralascio ancora di coltivare l'eccellente ingegno, di cui Iddio l'aveva fornito, colle lettere umane, come apparisce chiaramente dal terfo elegante ttile delle sue opere, si in profa, che in verio, le quali sono giunte fino a noi . Essendo nell' anno 490, vacata la Sede Vescovile di Vienna per la morte d'Ifichio padre del Santo, il popolo, e il clero di quella città altri non volle avere per suo successore nel governo di quella Chiefa, che lo stesso Avito, il quale percio, sebbene con grande fua ripugnanza e dispiacere, bifognò che piegatfe il collo a quetto graviffimo, e formidabile pelo, che gli si volle imporre. Allora risple idettero in tutto il suo lume le singolari virtà, delle quali Iddio aveva arricchito quefto suo servo, e si manifetto la profonda sua scienza delle divine Scritture, che aveva acquittata. coll'allidua lezione, e meditazione di elle. La fua vita fanta, mortificata, e irreprensibile era uno specchio di virtà a tutto il suo clero, e popolo, a cui fomminifrava continuamente il dolce pascolo della parola di Dio, esortando ognuno a camminare fedelmente per la via anguita del Vangelo, e a tenere gli occhi fissi in Gesù Cristo noftro maestro, e Salvatore, per imicare i suoi efempi, a fine di giungere alla vita eterna. Queste sue efortazioni erano tanto più fruttuose, quanto più egli stesso precedeva a rutti nell'esferzizio delle virtu cristiane, e specialmente dell'umilità, ch'è la base, e il sondamento della pietà, e, della perfezione evangelica,

4. La carità ardente di s. Avito non si ristrinse folamente a provvedere con tutta la possibile vigilanza ai bisogni spirituali, e temporali del sue popolo , ma fi stese ancora verso gli stranieri, poiche li riguardava tutti come fuoi fratelli, e come membri di un folo corpo . di cui Gesù Crifto è il capo. E però avendo i Borgognoni fatti molti schiavi nella Liguria, nelle scorrerie che fecero in quelle parti della nostra Italia, e condottili nelle Gallie, dove, come si è di sopra accennato, occupavano alcune provincie, s. Avito mosso a compassione del loro miserabile stato, diede loro tutto quel foccorfo, che potè, e impiego delle somme considerabili , per riscattare molti di effi, e rimandarli liberi alle loro contrade . Onde per questa sua generosa liberalità venne molto commendato da s. Ennodio nella Vita, che in quei tempi scrisse di s. Epifanio vescovo di Pavia, decorando il nostro Santo col titolo di Prelato il più eminente in pirtù fra tutti quelli, che allora erano nelle Gallie, e chiamandole un teforo di lume , e di fcienza .

5. Così pure lo zelo del fanto Vescovo non fi contento di procurare la riforma de' costuni, g l'offervanza della disciplina ecclesiastica nella sola sua città, e diocesi, ma cercò con tutte leforze di promoverla nella provincia, di cui era Metropolitano, e nelle altre città, e provincie circonvicine . A questo effetto furono per opera fua radunati in diversi tempi più Concilj, de' quali ello era l'anima, il capo, e il direttore. Tra questi Concili il più celebre è quello tenuto nell' anno 517. in Epaona, città allora su' confini della Savoja, e ora un piccolo borgo; al qual Concilio intervennero 24. Vescovi del Reame de' Borgognoni, e vi presedettero s. Avito, e s. Vivenziolo di Lione . Furono in questo Concilio stabiliti quaranta canoni, indirizzati al buon regolamento de' costumi, e della disciplina, specialmente in riguardo ai ministri ecclesiattici ; la purità, e costumatezza de'quali quanto stesse a cuore di s. Avito, e degli altri Prelati, fi puo facilmente raccogliere da quello, che essi decretarono nel Canone 20. e 25.,nel primo cioè,che foff: proibito ai Vefcovi, ai Preti, ai Diaconi, di far visita alle donne full'ora del mezzo giorno, e la fera: e nell'altro, che non foffe lecito ai medefimi di tenere ne cani, ne uccelli di caccia; perocchè le leggi della Chiesa hanno sempre riguardato come cofa impropria, e inconveniente alla fantità e gravità de' suoi sagri ministri la disfipazione, e il perdimento di tempo, che si spende nella caccia, e molto più la familiare conversazione con persone di sesso diverso.

6. Ma quello che fopra ogni altra cofa rendè ce-Ichre nella Chiefa il nome di s. Avito, e profittevole alla medefima Chiefa il fuo apostolico zelo, fu la conversione de Borgognoni, e del loro Re Sigifmondo, i quali, come fi diffe, fi erano da qualche tempo impadroniti d'una parte confiderabile delle Gallie, ficcome d'un'altra parte se n'erano renduti padroni i Franchi, popoli tutti barbari, e venuti dalla Germania, e dxl Settentrione , ad occupare le provincie Romane . I Franchi, come fi può vedere nella Vita di s. Rsznigio Vescovo di Rems, riferita nella prima-Raccolta delle Vite de' Santi al di primo d' Ottobre, erano idolatri, e furono circa questi tempi dallo fiesso a. Remigio convertiti alla Fede di Cristo inficine col Re Clodoveo, al quale s. Avito ferifie lettera di congratulazione, e di lode per la Fede criffiana, che aveva abbracciata, e di efortazione a rimanere in essa costante, e a professarne i dogmi, e offervarne i precetti . I Borgognoni , ai quali vivea foggetto s. Avito, erano almeno nella maggior parte Cristiani, ma seguaci della perfidia Ariana, ch' era ancor professata dal loro Re Gondebaldo, o Gondebado. Fece pertanto a. Avito tutt'i poffibili sforzi, e per mezzo di conferenze tenute avauti il Re Gondebaldo co' Vescovi Ariani, i quali rimafero fempre convinti, e confufi de loro errori, e per mezzo de' fuoi scritti pieni di lume e di scienza, a fine d' Indurre lo stesso Re Gondebaldo ad abjurare l'erefia, e a rientrare nel feno della Chiefa cattolica. Ma febbene coftui rimanefic. convinto della falfità della fua fetta, e nel fondo del cuore conoscesse la verità de' cattolici dogmi, e anche iu privato confessasse al santo Vescovo di credcrli per veri ; tuttavia un falso rispetto umano, e un vile timore di disgustare i suoi Vescovi Ariani, che l'affediavano, lo trattenne sempre dal farne pubblica professione, com' era necessario, secondo l' Apostolo, per la sua salute; onde se ne morì inselicemente, senza aver fatta l' abiura de' fuoi errori, come n'era stato da a. Avito incessantemente elortato .

7. Quel frutto però, che il fanto Vescovo non Re Gondebaldo, gli riusci di raccoglierio abbonotè ritrarre dalle fue apostoliche sollecitudini col dantemente nella conversione di Sigismondo figliuolo primogenito di Gondebaldo, il quale aveva dal padre ottenuto il titolo di Re, e reguando infieme con effolui , faceva la fua refidenza nella città di Ginevra; e quel ch'è più mirabile, una tal conversione di Sigismondo dall' eresia alla cattolica Fede fi fece di confentimento, e con approvazione del medefimo Gondebaldo . Ebbe dunque s. Avito la consolazione di riceverl'ablura, che Sigifmondo fece pubblicamente dell'Ariana erefia nelle fue mani, come ancora del principe Sigerico figliuolo di Sigifmondo, e di una Real principella forella di Siperico . Que-Ro esempio del Re Sigismondo molto contribuì a facilitare la convertione della nazione Borgogno+ na, la quale dipoi, e specialmente dopo la morte di Gondebaldo, che feguì circa l'anno 516. a poco a poco per le diligenze di a. Avito, e degli altri Vescovi del Regno, abiurato l'errore, abbracció la Religione cattolica. Saut' Avito intanto non fu pago di veder folamente il Re Sigifmondo divenuto Cattolico, ma procuro anche colle sue istruzioni d'ispirargli una fincera pietà, talmente ch' egli riusci un principe di gran virtù, e tutto applicato all' efercizio delle opere buone, convenienti al fuo sublime stato, e governo i po-poli a se soggetti con giustizia, ed equità, e inuna maniera propria d'un Principe veramente pio, e cristiano . Egli divenne ancora zelante protettore della Religione cattolica, e de fagri ministri di essa; e tra le altre sue opere pie si annovera quella di aver fondato, o piuttoflo rittabilito dalle rovine, in cui era caduto, il celebre monaftero di Agauno, dove ripofano le reliquio di s. Maurizio , e degli altri Martiri della legione

8. Ma il demonio invidioso della virtà del fanto Re, per mezzo d'una iniqua donna fuscitò una luttuosa tragedia nella sua samiglia, e lo sece cadere in un gravissimo fallo; permettendolo così Iddio, per fare di esso colla sua misericordia un illustre elemplare di penitenza, e d'un Re verainente umiliato fotto la fua potente mano. Aveva Sigifmondo, morta la prima moglie, dalla quale era nato Sigerico, aveva dico, fpofata una donna di baffa nafcita , di cui s'ignora il nome , e che s' e renduta famofa per le fue scelleraggini . Coftei , secondo il costume delle matrigne , comincio a malignare contro il principe bigerico fuo figliastro, e riempiere continuamente le orecchie del marito di calunnie, di falsi rapporti, e d'iniqui sospetti; e giunse a tanto di persuadere Sigifmondo, che Sigerico macchiuaffe di togliergli il Regno, e di privarlo di vita: onde l'infelice padre, prestando fede alle parole di questa calunniatrice, in un trasporto di collera sece strangolare l'innocente principe suo figliuolo, mentre giaceva nel letto immerfo nel fonno . Appena fi era data efecuzione all'enorme eccesso, che Sigilmondo aprì gli occhi, riconobbe l'innocenza del defunto figliuolo, e ne pianfe inconfolabilmente la perdita: e fant' Avito, come un altro Natanno, non lasciò di rappresentargli la grandezza del fuo delitto, ed efortarlo a farne la conveniente penitenza, per placare l'ira di Dio, e ottenerne dalla fua mifericordia il perdono. In fatti Sigismondo compunto, e contrito del suo peccate, come un altro Davidde, fi umilio avanti la Maestà del Signore, e seguendo il consiglio del fanto Vescovo, si ritiro per qualche tempo nel sopraddetto monastero di Agauno, e ivi fi occupò interamente in digiuni, in orazioni, in lagrime, e in altri efercizi d'una vera, e fincera peniten-22. Vi radunò ancora, meutre ivi dimorava, alcuni Vescovi, e principalmente il suo padre spi-

ritua.

situale s. Avito, acciocchè lo confolaffero nel suo dolore, e gli prescrivessero quelle regole, ch'essa gindicavano opportune, per soddisfare alla divina giustizia, e per riparare allo scandolo, che aveva dato a' suoi sudditi col suo delisto.

9. Una delle preghiere, e forse la principale, che questo Re penitente fece al Signore, per interceffione de ss. Martiri Agannenti, fu d'effere piuttofto punito in questo Mondo , che nel futuro secolo, del suo gravissimo fallo. Non passò molto tempo, che il Signore efandì le preghlère del fuo fervo, perocchè i figliuoli di Clodoveo, ch' erano a lui succeduti nel regno de' Franchi, snoffero una crudel guerra contro il Re Sigismondo, e dopo varie vicende ottennero contro di lui una compinta vittoria, per cui l'efercito de Borgognoni comandato da Sigismondo restò disfatto ; ed essendo egli stesso caduto nelle mani de' vincitori colla moglie, e co' figliuoli, fu barbaramente uccifo, e il fuo corpo gettato in nn pozzo ; donde fu poi estrarto , e trasferito al monastero di Agauno, ove Iddio con frequenti miracoli fi compiacque di dimoftrare, quanto gli fosse stata accetta la sua penitenza, e quanto aveste gradito Il sagrifizio della sua morte; di modo che la Chiefa, come fi diffe, lo ha fcritto nel numero de' fuoi Santi, e l'onora col titolo di Martire, fotto il di primo di Maggio nel Martirologio Romano, Seguì la morte di s. Sigismondo circa l' anno 523., e poco a lui sopravviile s. Avito, il quale, come ognano si può immaginare, reito trafitto da immenfo dolore per la difgrazia avvenuta a s. Sigifmondo, e per la desolazione, che le armi Francesi portarono nella fua città di Vienna, e in tutto il reame de' Borgognoni. Si crede, ch'egli passasse da questa morsal vita alla gloria immortale del Paradiso ai 5. di Febbrajo dell'anno 524. dopo trentaquattro 2n-

ni di Vescovato. Chi apprende col inme della Fede, quanto fia enorme, e mostruosa la malizia del peccato mortale, e quanto orribil cofa fia l'oltraggiare l'Infinita Maestà di Dio, trasgredendo i suoi precetti: chi ben confidera, quanto gravi, e terribili sieno i gastighi, co' quali Iddio punisce i peccatori nelle pene dell' Inferno, alle quali fi espone, e le quali merita chinnque pecca mortalmente, e col peccare diventa nemico di Dio: chi, dico, apprende, e confidera feriamente quefte verità infallibili, che infegna la Fede, non ha bifogno di ftimolo, nè di eccitamento a fare la debita penitenza de' suoi peccati, anzi ad esempio di s. Siglimoudo, prega il Signore a punirlo piuttofto in questo Mondo, a fine di schivare le pene incomparabilmente più gravi dell' altra vita. Donde dunque procede, che non pochi Criftiani, benchè abbiano forfe non una, ma più e più volte offesa la tremenda Maestà del Signore, sono tuttavia sì renitenti a farne penitenza, e fono sì impazienti, allorche manda loro Iddio qualche

flagello ? Non da altra cagione ciò deriva , se non perchè sullus ell, qui recogittt corde, come dice il profeta Geremia 1, non vi fi penfa, ne fi apprende, quanto si dee, la malizia del peccato, e il debito contratto colla divina giuffizia, allorchè si è peccato; debito inevitabile, debito tale, che, al dire di s. Agostino, bisogna, che o il peccatore da se medesimo lo paghi in questo Mondo e colla volontaria penitenza, e col ricevere con sommissione le disgrazie, le infermità, e le altre afflizioni di quetta vita, o pure che glie lo faccia scontare Iddio co gastighi formidabili, e orrendi , che stanno preparati nell' altra vita -Riguardiamo adunque come un efferto della bontà di Dio, allorchè egli come padre mette mano alla sferza, e ci flagella in questo Mondo, per ufarci mifericordia nell'altro ; e fe non abtizmo il coraggio di s. Sigismondo di chiedere al Signore, che aggravi fopra di noi la fua mano, nè di dire con s. Agoftino : Hic ure , bie feca , bie non pareat, modo in eternum pareat; almeno diciamoli col fanto David : Ego in flagella paratus fung 2 : Signore, io fono pronto a foffrire con pazienza. uei mali, che voi mi manderete in penitenza de'miei peccati: e quando ci troviamo fotto il flagello, ripetiamogli co' fratelli del s. Giufeppe : Merito bee patimur, quia peccavimut 3 . Si, o Signore, che noi meritiamo di patire quelto, e ogni altro male, perchè abbiam peccato: dateci, o Signore, grazia di patire con merito, e In penitenza delle noftre colpe .

### 6. Febbrajo.

### S. DOROTEA VERGINE E MARTIRE, E I SUOI COMPAGNI MARTIRI. Secolo IV.

Gli Atti del maririo di s. Dorotea riferiti fotto quello giorno dal Surio, e dai Bollandiffi, brache non ficuno viriginali, hampo però il loro merito, e sono giusticai dece di di fede da uomini dottiffini prefo i medefini Bollandiffi, e dal Tillemon alla Memorie esclefafiiche nom. e, tit di s. Dorotea Ot.

V Iveva ful principio del quarto fecolo in Cefarea della Cappadocia una Vergine per nome Dorotea, adorna di tutte le più fingolari virtù, che possono rendere illustre una donzella cristiana. Risplendevano in lei una tale modestia e purità di costumi, e una tale sapienza, e prudeuza nella condotta del viver suo, che traeva a se gli occhi di tutta la città di Cesarea , onde era nniversalmente, e dagli stessi pagani avuta in grande ftima e venerazione . Effendo circa l'anno 206. giunto in Cefarea un Governatore nemico capitale de Cristiani, chiamato Saprizio, fece arreitare, e condurre Dorotea davanti al suo tribunale, e avendole intimato di fagrificare agli Dei secondo che ordinavano gli Editti imperiali -Io debbo , rifpose Dorotea , ubbidire a Dia , eb' è il foot a-

lamo nuziale.

fevrano padrone del Cielo, e della Terra; egli mi comanda di adorare lui folo . Saprizio diffe : Se tu non facrifichi agli Dei dell'Imperio, farai esposta a foffrire i tormenti dell'eculeo, e a perdere la vita. lo non temo, replico Dorotea, queffi tormenti temporali , che poco durano , nè di perdere que-Elavitafragile, ma benti temo i tormenti dell' Inferno , che mai uon finifcono , e la morte fempiterna dell' anima e del corpo , come m' infegna il mio Signove , dicendo ; Non vogliate temere coloro , che possono uccidere il corpo , e non possono uccidere l'anima, ma piuttollo temete colui , che pud far perire l'anima e il corpo nell' Inferno . Vedendo Saprizio la fermezza della Fede di Dorotea, a fine di maggiormente atterrirla, ordinò ai carnefici di fospenderla nell'eculeo, come se fosse risoluto di farla tormentare, Ma differendo egli di ciò eleguire, Dorotea diffe : E perche induzi tu? fa' pretio quello , che bai a fare , acciocche io men vada toilo a trovar colui, per amor del qual: non.... temo ne i tuoi tormenti, ne la morte, e a godere quel Paradifo di delizie, che mi tiene preparato. dove fono frutti e fiori I immarcefcibili , e ogni forta di beni incorruttibili . Saprizio diffe : Faretti meglio ad ubbidire facrificando agli Dei, e a prender snarito, e così menare una vita lieta, e gioconda . Dorotea ritpole : Io non facrifico ai demoni . perche fono Crifitana, ne voglio prender un unno per marito, perchi fono foofa di Gesti Crifto mio Signore . Lucita è la mia Fide , per mezzo della quale io giungero al fuo Paradifo, e farò ammeffa al fuo ta-

2. Atlora Saprizio vedendo, che a nulla giovavano le minacce de tormenti, per abbattere il coraggio della fauta Vergine, credè di poser ottenere il fuo intento per mezzo della feduzione . Fattala pertanto levare dall'eculeo , la confegnò a due donne per nome Crifta, e Callifta, Re quali poco prima avevano rinunziato alla Fede di Gesù Crifto, e avevano ricevuta qualche mifera ricompenía della loro infelice apottafia , promettendo loro premio affai maggiore, se avessero indotta Dorotea ad imitare il loro efempio. Ma Iddio dispose, che avvenisse tutto il contrario; perocchè furono al vive, ed efficaci l'efortazioni , che loro fece a Dorotea , acciocchè fi ravvedessero del loro fallo, e ne facessero penitenza, che ambedue le forelle Crifta, e Callitta... ne rimafero commoffe e compunte. E perchè esse snoftrarono di disperare di poter conseguire il perdono del loro enorme delitto ; a. Dorotea le animo con dolci parole a confidare nella divina mifericordia , dicendo loro: Non vogliate di-Sperare della bontà del Signore, e fappiate, che quella disperazione sarebbe un peccato peggiore di quello , che avete commeffo facrificando agl' idoli . Iddie è bueno, e mifericordiofo, e non vi è piaga con profonda, e incurabile, ch' ei non poffa guarire. Geth Crifto per quello fi chiama SALVATORE , perche falva i peccatori ; per quello fi appella REL DENTORE , perche redime da' peccasi ; per que-Ho è nominato LIBERATORE, perchè non ceffa di liberare da' lacci del demonio quelli , che a lui ricorrono . Convertitevi di tutto cuere a lui , e pentitevi de' voltri falli , e fenza dubbio ne otterrete il perdono . Le due forelle Crifta e Callitta fi gettarono ai piedi della Santa, e la pregarono colle lagrime agli occhi d'intercedere per loro dal Signore il perdono. Ed ella alzando gli occhi al Cielo , diffe : Mio Signore , mio Dio , che. avete detto : Non voglio la morte del peccatore, ma che fi converta, e che niva; o mio Geru , che dicelle farfi in Cielo maggior feila per un peccatore, ebe fa penitenza, che per novantanove giuffi, che non banno bifogno di penstenza, moitrate, vi fupplico, la antira pietà verfo quette, che il diavolo fi è tfor-2ato di rapiroi . Ri biamate al voitro ovile quelle due pecorelle , accroeche l'efempio loro facciaritornarei colore , che fe ne fono allentanati .

3. Dopo alcuni giorni il Governatore fece chiamare a fe Critta, e Calliffa infieme con Dorotea, e tirate la disparte le due forelle, dimando loro conto di ciò, che avessero profittato nel pervertire la s. Vergine. Ma egli reito fommamente forprefo, allorchè effe dichiararono francamente di effere pentite della loro apostasia, e di non riconoscere altro Dio fuori di Gesù Cristo, per amor del quale erano pronte di dare il fangue, e la vita. Egli pertauto idegnato fuor di modo, comando, che se Crista, e Callista non sagrificava no nuovamente agli Dei , legate infieme colle spalle ri-volte fra loro, fossero immediatamente gettate nel fuoco, e bruciate vive alla prefenza di Dorotea. All'udire questa fentenza le due forelle alzarone la voce , e differo : O Gesti Crifto Signor noffre , accettate quella nolira penitenza, e perdonateci ; e ripetendo continuamente quetta orazione confumarono col fuoco il loro martirio, effendo prefente s. Dorotea, la quale piena di giubbilo, per aver guadagnate quette due anime a Dio , diffe loro : Andate, forelle, andate al Ciele innanzi a me , e tenete per certo , che Iddio vi ha perdonato , e con quello martirio , che per lui fiffrite , ricuperafte quello , che avevate perduto , e che il celefte Padre si verra incontro con le braccia aperte per ricevervi , ed accoglieroi , come il padre evangelico riceve , ed atcolfe il figliuolo prodigo, che aveva perduto .

4. Credeva Saprisio di atterire, e abbattera s. Dorotea, col faris fita prefente al fupplicio delle due forelle Grifia, e Callifia, ma tanto è laugi che cio avvenile, che ami trovo la Sattu alia più intrepida, e più corzagiola di prima contrata della prima contrata della c

<sup>(1)</sup> Con questi simboli di cose materiali e sensibili voleva la Santa finificare le delizie ineffabili del Paradiso.

fici . Finalmente disperato il tiranno di poter vincere la coffanza della fanta donzella, dettò contro di lei fentenza di morte, colla quale la condanno ad effere decapitata . Allora la s. Vergine esclamo dicendo: Vi ringvazio, o Signor mio, amatore delle anime, che mi chiamate al Paradifo, e mi ammettete al voltro celeffe talamo . Mentre chee. Dorotea tutta allegra andava al supplizio, le fi accostò un avvocato del Tribunale del Governatore, chiamato Teofilo, ch'era ftato prefente all' interrogatorio fattole dal giudice, e facendofi beffe di lei, le diffe : O spota di Crifto , mandatemi di grazia dal Paradifo del vostro sposo di quei fiori, e di quei pomi, che ci avete tanto lodati . Si , rifpofe la Santa, mosta dal divino Spirito , ve li manderd certamente . Giunta che fu al luogo del fupplizio, piegò le ginocchia a terra, e fatta una breve orazione al Signore, riceve con intrepidezza il colpo dal carnefice, e col taglio della testa riportò la gloriosa palma del martirio, e se ne volò al Cielo a godere del suo Dio in... eterno .

5. Intanto il sopraddetto Teofilo se ne stava con alcuni fuoi amici, e ridendofi di Dorotea, raccontava loro ciò che aveva a lei detto, e la promessa ch'ella gli aveva fatta; quando ecco che sopravviene un Augelo in forma di fanciullo, il quale tiratolo in disparte, gli presenta in nome di Dorotea alcuni bellissimi ponii, e alcune rose fresche e rubiconde, e immediatamente sparisce dagli occhi fuoi . Era allora il mefe di Febbrajo , e la Cappadocia era tutta coperta di neve e di gelo . A un tal prodigio Teofilo resto attonito, e operando nel tempo stesso la grazia di Dio nel suo cuore, dovechè per l'avanti aveva perseguitato Criftiani, e bestemmiato il nome di Cristo, ora tutto cambiato cominciò a confessare per vero Dio Gesù Crifto, e ad efortare i fuoi amici e conoscenti ad abbracciare la sua Fede, e a divenire fuoi feguaci. Informato il Governatore Saprizio di questo cambiamento di religione di Teofilo, le fece arreftare; e condotto avanti a fe , usò tntti gli sforzi, e tutte le induftrie poffibili, per indurlo a rinunziare a Gesù Cristo, e a ritornare al culto degl'idoli, Ma scorgendo inutili i suoi tentativi, perchè Teofilo con gran vigore refifté alle fue vane perfuafive, e difprezzo non meno le fue lufinghe, che le fue minacce, lo fece ftendere fopra l'eculeo, e tormentare crudelmente. Ma il Santo con grande allegrezza, e tranquillità di fpirito diffe : Ora il , che fono veramente Criffiano , perche ito diftefo in quefto fupplizio come in una eroce insteme cal mio Signor crocififo . Infelice che fei! diffe Saprizio; così disprezzi in il tuo corpo, e fai poco conto della tua vita ? lo disprezzo ( rispole il s. Martire ) il mio corpo , per confervare.

l'anima mia , e il corpo per l'eternità ; non fo conto della vita prefente , per acquiftare la vita eterna. Penía almeno, replico Saprizio, e abbi pietà ai tuoi figliuoli, alla tna famiglia, ed a' tuoi parenti, e non ti voler precipitare per eccesso di folha in una morte vergognofa . Anzi (replicò Teofilo ) io non poffo dare maggior prova di effer faggio , quanto nel preferire le cofe eterne , che non finifcono mai , alle cofe temporali , che poffano in un niomento. Irritato il Governatore da queste risposte rifolute del Santo, comando che gli foffero lacerate le coftole colle unghie di ferro, e dipoi che fi applicaffero delle fiaccole alle piaghe grondanti di fangue. Lu mezzo a questi acerbi tormenti egli altro non diceva che queste parole: Signor mio Genu Cristo Figliuol di Dio, io vi lodo, io vi ringrazio: fatemi, vi fupplico, la grazia di unirmi alla compagnia de vostri Santi . Finalmente estendo stanchi i carnesici di più tormentario, Saprizio pronunzio contro di lui la fentenza di morte, e condannò anch' esso al supplizio di perdere la testa col taglio della spada . La fentenza su prontamente efeguita, rendendone il Santo grazie a. Dio, e così egli ando in Cielo a ricevere quella corona, che mediante la grazia del Signore fi era meritata, quantunque foile flato chiamato nell' ora undecima, cioè verso il fine de' suoi giorni, e poco prima della fua beata morte -

Ammiriamo in quetti ss. Martiri la potenza della grazia di Dio, e in qualunque circostanza noi ci troviamo, animiamoci a confidare in effa, per operare, e confeguire l'eterna noftra falute. Chi è giufto, e fi è confervato sempre innocente, come s. Dorotea , tenga gran conto della fua giuflizia e innocenza, come di un teforo ineftimabile , e dica col fanto Giobbe 2 : Juflificationem ... meam , quam capi tenere , non deferam . Aifidato nella grazia di Dio onnipotente, autore e donatore di ogni bene, refifta validamente a tutte le infidie del diavolo, e a tutti gli sforzi dell' Inferno , e fia disposto a perdere tutto , e a soffrir tutto, anche la morte stessa, ad esempio di questa s. Vergine, piuttoffochè restar privo di un sì gran teforo. Chi poi per fua fventura ha fatto naufracio, ed è caduto nella schiavitù vergognosa del peccato, e del demonio, come le due forelle Crifta, e Callifta, o pure fi trova precipitato nell' abifio dell' infedeltà e dell'incredulità, fino a beffarsi delle sante massime della Religione, a guisa di Teofilo, non fi avvilifca, nè fi perda d'animo, come fe per lai non vi fosse più rimedio; perocchè il disperare sarebbe un sare gran torto all' infinita milericordia del Signore, e un commettere un peccato più grave e più enorme di qualunque altro peccato, come faggiamente diffe la s. Vergine alle due forelle Critta, e Calliffa . Pri-

firaso con delle corde, colle quali fi legavano loro le mani e i picili. Si vyda il Baronto nelle note al Martirologio Romano, e il Gallogio de' tormenti de' Martiri. (1) Job. 17. 6.

<sup>(1)</sup> Era l'Esulco formato di un legno in piano, fossenso da quattro piciti, a guifa di un cavalletto, divide profesia que de Escleo, in latino Faquetto y ein qualite mantea rapprefente, a la sigura della eroce, perche il corre at coloro che si contrattavano, y il sha utifico, ed era

na dipeccare, dice s. Applino , fi tena, e tema moito la divani guidius; per non cader nelle
mani terribili d'un Dio degnato , che ci può
precipitare in un ablio di pene fempierne, (ena
derci fisatio di penitenta; nua dopo aver peccato,
fi condai moito, e con grato coro nella potente
gratia, e nell'infinita bontì di Dio, il quale prepriera ceptidar, come dice il Profesa Isliai , ya
mifferatur, e nou vuole la morte del peccatore,
chiunque egli difa, ma che a cooverta, e che

#### 7. Febbrajo.

#### S. Adauco, o Adaucto Martire, B altri santi Martiri d'un intera citta' della Frigia.

Secolo IV.

Enfehio Cefarienfe nel lib. 2. dello Storia Ecclefuffica, e Lattanzio nel lib. 4. delle divine Ifituzioni riportono il Mottitto di spefi Sonii. Si vedano ascora i Bollandifi fotto quilo girono, e il Tiltemoni nel rom, 5, delle Memorie ecclefuffiche al lir. di 1. Adantio.

T NO de' più celebri avvenimenti, e de' più glorioff per la Religione criftiana fu certamente quello, che riferiscono Eusebio Cesarienfe, e Lattanzio, accaduto circa l'anno 304 nella persecuzione degl'Imperatori Diocleziano, e Maffimiano, e che parrebbe incredibile, fe non venisse attestato da due aotori di tanto peso, e di tanta autorità, i quali vivevano nel tempo medefimo, io cui avvenne. Eravi nella Frigia..., provincia dell' Afia minore, una città (credeli che fosse quella chiamata Antandro ) gli abitanti della quale erano tutti criffiani, che fervivano Iddio in ispirito, e in verità, e animati da una viva Fede vivevano diffaccati da ogni affetto terreno, e aspiravano unicamente al possesso della celefte Gerusalemme, che dee effere il solo oggetto de' defiderj d' ogni vero Criftiano . Rifaputofi dagl' Imperatori Diocleziano, e Maffimiano, che in quella città fi faceva pubblica, e generale professione della cristiana Religione , e che da effa era sbandito affatto il culto degl'idoli; vi fpedirono nn bnon numero di truppe, le quali circondarono la città, come se ne volessero fare l'assedio, benchè niuno di quei cittadioi ricusasfe il dovuto onore, e l'ubbidienza dovuta agl'Imperatori, quantunque Gentili, come comanda.

l'Apostolo, in tutte quelle cose, che non intereslavano ne offendevano la loro coscienza. Dipoi fu intimato a tutti gli abitanti della medelima città l'ordine degl' Imperatori, di rinunziare alla Religione di Gesù Crifto , di venerare gli Dei dell'Imperio, e ad effi facrificare.

2. Una tale intimazione fu da quei beati cittadini udita con orrore, e tutti ad una voce, e nobili e plebei, e uomini e donne, e giovani e

vecchi, e fino i fanciulli, fi protefiarono di effere criftiani , e come tali di deteffare il culto degl' idoli, e di no n potere in niun conto u bbidire agl' Imperatori in pregiudizio delle anime loro. Quindi fi pafso alle minacce di etterminarli . e. bruciarli vivi, con incendiare la città, se perfiftevano nella loro offinazione. E in effetto avendo totti dal primo fino all'ultimo ricufato di arrenderfi agli ordini facrileghi degl' Imperatori, fu con inaudita crudeltà, e inomana barbarie dato fuoco alla cistà, e ridotta in cenere con tutti i suoi abitanti . Avevano i persecutori satto loro fapere, ch' era a ciascheduno permesso di poter uscire dalla città, e mettere in salvo la vita, a condizione di rinunziare alla Fede di Gesù Crifto; ma non vi fu nè pur uno di quell' avventurato popolo, che accettaffe questa iniqua condizione, e fi prevalesse di tal permissione : onde tutti infiesne dalla città terrettre, dove vivevano come foreftieri e pellegrioi, paffarono in un fol giorno a popolare la beata patria del Paradifo.

3. Capo, e diro così, condottiero di questa felice truppa di Martiri fu un illustre Cristiano per nome Adausto, o secondo altri Adauco . Egli era Italiano di nafcita, e di una nobile famiglia, e dotato delle più rare prerogative di animo, e di corpo, e aveva efercitato diverse cariche importanti dell' Imperio, nelle quali per la sua... probità , e per la faggia fua condotta fi era acqoistata la stima, e l'approvazione di tutti, an-che degli stessi Imperatori, i quali l'avevano onorato dell' impiego di Soprintendente, ovvero Teforiere de' diritti imperiali d'una provincia , e probabilmente di quella di Frigia. Ma fopra tutte le altre buone qualità reguava nel cuore di Adaucto una fingolare pietà verso Dio, e un ardente zelo per la Religione di Gesù Crifto , che profesiava, e che preferiva a tutti gli umani vantaggi , i quali in verita poco , o nulla contano avanti Iddio, e fono inutili per la falute, e fpelfo ancora perniciofi , allorche vanno disgiunti dalla pieta criftiana. Si trovava Adaucto in Antandro, allorchè fu circoodata questa città dalle truppe Imperiali, per obbligarla a rinunziare la Fede di Gesù Crifto, onde gli fi apri un largo campo di mostrare il suo zelo per la Religione, non folamente con refiftere coraggiofamente alle inique pretensioni degl' Imperatori, tna con esortare ancora gli abitanti di quella città a mantenersi costanti nella Fede di Gesù Cristo, e a soffrire piottofto, come fecero, la morte violenta tra le fiamme, che mancare di fedeltà al loro Salvatore. E però giustamente in questo giorno è dalla Chiefa venerato come martire illuttre ( fono parole del Martirologio Romano) e come capo e duce di una turba di Santi , di ogni festo , età , e condizione , i quali riportarono infieme con effolui la gloriofa corona del martirio per la difefa della Fede di Gesa Crifio .

Il Mondo, dice s. Agostino, chiama felice quella città , la quale abbonda di ricchezze , ed è ornata di palazzi, e fabbriche magnifiche; dove fi vive allegramente, ora in frequenti e lauti conviti, ora in piacevoli teatri, ora in balli e festini aggradevoli, ora in giuochi, e in geniali conversazioni ; dove non manca alcuna di quelle cofe , che fervono al lusto, al fasto, e alla effemminatezza. E se alcuno, soggiunge il santo Dottore, ardiste di bialimare quelta forta di felicità, o pure tentaffe di chiudere i teatri, d'impedire le danze, e di metter freno alla licenza, e alle voluttà, verrebbe riguardato come un pubblico inimico, e correrebbe pericolo di estere dalla moltitudine oppresso, lapidato, ed ucciso. Ma chi non vede ( continua a dire s. Agottino ) che agli occhi della Fede una tale città farebbe infelice, e infelici i fuoi cittadini? Perocche vivendo tra le delizie, e menando per pochi giorni una vita sensuale e voluttuosa, vanno poi a finire in un baratro di pene sempiterne, e a un breve riso fuccede un eterno pianto. Felice adunque, conclude il Santo, è quella città, dove regna universalmente ne'suoi abitanti il timor di Dio, la pietà cristiana, e l'osièrvanza esatta della Legge di Dio; dove si mena una vita seria, applicata, e divota, e loutana dalle infane allegrie del cieco Mondo; dove si vive in tranquilla pace, e in unione scambievole di carità, dove si tiene conto de' veri beni, che sono le virtù cristiane, e si afpira al confeguimento degli eterni beni del Cielo, per li quali unicamente l' uomo è creato, e che soli possono renderlo felice e beato. Di una fimile città veramente felice ha voluto il Signore darcene un esempio singolare in mezzo alle tenebre del Gentilesimo nella sopraddetta città della Frigia, e ha disposto, che la virtù de' suoi abitanti si rendesse illustre, e famosa per tutti i secoli avvenire, colla persecuzione, e col fuoco, che diffrusse i suoi abitanti in Terra, per trasportarli al Cielo. Impariamo adunque qual fia la vera felicità e pubblica, e privata, che fi debbe avere in pregio da un Cristiano; lasciamo pure, che i figliuoli del fecolo, e i feguaci del Mondo, fempre errante nelle tenebre della sua cecità anche in mezzo alla luce del Crittianetimo, chiamino beati coloro, che passano lietamente, e fra i divertimenti i loro giorni in questa vita, e specialmente nel tempo chiamato del Carnevale: Beatum dixerunt populum , cut bee funt 1 . Noi all' opposto chiamiamo beati quelli, che fervono Iddio fedelinente, che fi allontanano dalle vane, e perniciose allegrie del Mondo, e che menano una vita cristiana, e santa, la quale li rende cari a Dio, e nel tempo presente, e nella vita futura: Beatus populus , cujus Dominus Deus ejus 2 ,

Sec. Race. (1) Pfal. 141.15. (1) Ibidem.

## 8. Febbrajo. Secolo XV. e XVI.

II P. Applino Tortora Cenerale della Congregazione di Somafia ferifie, e dampo in Milano nell' anno 1620, in latino son una filie affai terfe e detegante la Vita di quefo ketate Fondatore della fue Congregazione. Altra Vita in tingna Italiana flampo in Milano l'anno 1610, un altro Retignio della fileda Congregazione per nome Cofantino de Rolfe, e Ni pio Pi Grovo di Veglia. Si veda novoil Decreto della fua beatificazione fatto da Bostelato XIV, nell'anno 1741, nel 1000 z. del fuo Bollivio.

L beato Girolamo Emiliani, o Miani fondatore della Religione de' Chierici Regolari Somafchi , o di Somasca , nacque in Venezia l'anno 1481. I fuoi genitori furono Angelo Miani, e Dianora Morofini , famiglie ambedue patrizie , e senatorie di quella Repubblica, e fu l'ultimo per nascita tra quattro figliuoli maschi, ch'essi ebbero, ma il primo per grazia, e per merito appresto Iddio. Siccome il padre era continuamente occupato negli affari graviffimi della Repubblica, e nelle cariche principali di esia; così l'educazione di Girolamo rimaneva appoggiata alla madre, la quale, essendo dama di molta pietà, non lascio d'instillare nel cuore del figliuolo le massime della Religione cristiana , e di avvezzarlo di buon' ora agli esercizi dell' orazione, e delle virtù convenienti al suo grado, e alla sua età. Ma questi buoni semi restarono ben presto foffocati dal bollore delle paffioni giovanili, poichè Girolamo giunto all' età di quindici anni, fa lascio sedurre dal piacere, e dai perversi esempi di altri nobili giovani suoi coetanei, onde dato bando allo studio, e abbandonata ogni pratica di divozione, ad altro non attendeva, che a darsi bel tempo; e se pur leggeva qualche libro, quefti non erano fe non di quelli detti di cavalleria, e di vanità mondane, che sempre più corrompevano il suo spirito, e lo rendevano abominevole avanti Iddio; benchè nel cospetto degli uomini conservasse quell'apparenza di decoro, che conveniva alla sua nobile condizione, di cui era assai più geloso, che dei buoni costumi, e della grazia di Dio. Essendo in questo mentre morto in età immatura il fuo genitore, del quale aveva qualche soggezione, maggiormente si accrebbe la sua scottumatezza; la quale arrivò, per così dire, al colino, allorchè abbracciò la milizia fervendo la sua Repubblica nelle guerre dissicilispotenti nemici congiurati alla sua rovina nella famosa lega di Cambrè. In mezzo allo strepito dell' armi, e alla licenza militare si diede l'infelice Giroiamo in preda ad ogni forta di vizio; e quanto compariva coraggiolo, e valorolo agli occhj degli uomini negli elercizi militari, e nelle varie zufie, e battaglie contro i nemici dello Stato; altrettanto colla fua vita difordinata e fcandalosa rinforzava le catene de'suoi mali abiti, e

divenisa ogni di più fehiavo de'nemici infernali. In finusa cil tropo delle Universi (sono prod dell' Autore fincero della fia Vita) rimafe inferio di monito di unita petti ; e ficuso i malaria, la temerità, la firenza, con tutti fii altri vizi, che fino he compara di monito di unita vizi, che fino he confinu di malari, più monito gli minima di malari di malari di proprio di malari d

2. In questo mifero , e deplorabile flato perfevero Girolamo fino all' anno trigefimo della fua età, in cui piscque alla bontà divina di convertire questo vaso di contumelia, e d'ignominia in un vafo di onore, e d'elezione : ed ecco come ciò avvenne. Trovandofi Girolamo nell'anno 1513. al comando di Caffelnuovo, fortezza di molta importanza nel Trevifano, col titolo di Provveditore, su la Fortezza nel mese d' Agotto cinta d'affedio dall' efercito Imperiale, e non offante la valida, e offinata difefa fatta con molto valore dagli affediati Veneziani, e specialmente dal Provveditore Girolamo Miani , fu prefa d'affalto, ed egli fatto prigioniere di guerra, e carico di pefanti catene alle mani, ai piedi, e al collo fu rinchiufo nel fondo tenebrofo d'una torre, dove ricevè ogni forta di cattivo trattamento, fino ad effere battuto più volte fieramente, nè altro cibo gli era dato, che un poco di pane, e di acqua a mifura. Allora fu , che il Signore parlo efficacemente al cuore di Girolamo; e colla luce della fua grazia gli fece conoscere chiaramente i disordini della sua vita passata, ond' egli cominciò a temere i tremendi gaftighi del fuoco eterno, che meritava per tante fue colpe commelle contro la Maestà di Dio. La grave tribolaaione, da cui era oppresso, e il pericolo, che gli fovrastava ad ogni momento, di finire i fuol giorni con una morte violenta, l'umiliarono al cospetto del Signore, onde, qual altro Manasse, dal fondo della fua prigione alzo la mente, e il cuore al Dio delle misericordie, e lo pregò con inceffanti Jagrime e fospiri a perdonargli i suoi gravi ecceffi, e a liberarlo non mono dalle catene, che stringevano il suo corpo, che da quelle più dure e più pefanti , che aggravavano l'anima fua, promettendo di espiare i suoi peccati colla debita penitenza, e di menare in avvenire una vita degna d'un Criftiano . Interpose ancora a quefto fine la potentiffina interceffione della fantiffima Vergine, alla quale ricorfe supplichevole, acciocche gli ottenelle dal divino suo Figlipolo una vera contrizione, e remiffione delle sue colpe, ed infieme il foccorfo a' fuoi temporali bifogni . Nè tardo molto a provare gli effetti della divina pietà, e della protezione della Madre di misericordia; poiche fi sent'l tutto cambiato interiormente da quel di prima, e su anche in una maniera prodigiosa sciolto dalle sue catene, e li-

berato da quella dura, e oscura prigione.
3. Fece dunque Girolamo ritorno a Venezia,

pieno di riconoscenza verso Dio per la grazia ricevuta, e rifoluto di riparare con una vita fanta, ed esemplare gli scandali, che aveva dati colla sua mala vita paffata. Benchè non deponesse per anche la toga fenatoria, nè lasciasse d'intervenire alle adunanze pubbliche del Senato, e di efercitare i magifirati della fua patria; faceva però comparire in tutti i fuoi discorsi, e in tutte le sue azioni una fingolar pietà, e una tale mutazione di fentimenti, e uno zelo tale dell'onor di Dio, che recava a tutti molta ammirazione, e grande edificazione . Si mise tosto totto la condotta... d'un direttore spirituale, che cercò tra molti, che fosse dotato di pietà, e di dottrina; e fatta a' fuoi piedi una confessione generale de' suoi peccati , intraprefe col fuo configlio un fiftema di vita penitente, e mortificata. Digiunava frequentemente con rigore, portava fulla nuda carne un ruvido cilizio, e faceva lunghe orazioni, e vigilie, e altre penitenze corporali, sì per loddisfare alla fenfualità della fua vita paffata, e si per tenere la carne foggetta allo spirito, e sì finalmente per implorare sempre più sopra di se in maggior copia le divine misericordie. Attendova con ogni fludio a mortificare le fue paffioni, e specialmente l'iracondia, dalla quale siccome per lo passato si era lasciato dominare, così ebbe molto a faticare per vincerla, e domarla; il che colla divina grazia gli riuscì in maniera, che divenne l' nomo il più umile e manfueto del Mondo . Vifitava gl' infermi negli fpedali; frequentava le chiefe, e i monasteri, amando di trattare delle cose di Dio con persone religiose; si accostava spesso ai ss. Sagramenti , che sono i canali della divina grazia, e faceva abbondanti limofine ai poveri , e specialmente alle samiglie vergognose, alle quali non effendo lecito di andar mendicando per le firade, spesse volte manca il necessario foffentamento. In fomina tutta la vita del Senator Miani dopo la fua conversione era una serie continua, e non interrotta d'esercizi di pietà e di opere buone . Essendo il beato Girolamo asfatto difingannato delle vanità del Mondo, e rimirando tutte le cose della Terra, le più nobili , e le più auguste, come cose da nulla, quals in verità fono, in paragone dell'eterne, alle qua-Il erano allora rivolti tutti i fuoi penfieri , e i fuoi desideri, avrebbe sacilmente voltate le spalle al Mondo, e fi farebbe ritirato in qualche angolo della Terra, per far penitenza, e contemplare unicamente gli anni eterni , e le cose celesti . Ma ne fu impedito dalla morte immatura di Luca suo fratello primogenito, il quale lascio i figliuoli in tenera età raccomandati alle cura di Girolamo. Dovè pertanto il servo di Dio per motivo di crittiana pietà affamere la tutela de fuoi nipoti, e l'amministrazione de loro beni. Egli foddisfece all'uno, e all'altro incarico con fomma diligenza, e fedeltà, talmente che i nipoti furono educati nel fanto timor di

Dio.

Dio, e le loro foftanze non folo non patirono alcun detrimento, ma notabilmente aucora fi aumentarono.

A. Intanto si presentò a Girolamo una bella occasione d'esercitare la fua generosa carità verso de' poveri, e questa fu la carestia, e la same, la quale nell'anno 1528. affiiffe fommamente tutta l'Italia . E' vero bensì, che in Venezia meno che altrove fi penuriava di frumento, e di altre biade, perocchè quei favi Senatori fecero anticipatamente, e ai primi fentori delle fcarfe raccolte, fecero, dico, provvisioni più copiose, che fu loro possibile, non risparmiando a tal effetto nè diligenza, nè fpefa. Ma tanti furono i poveri, e gli affamati, che da tutte le parti concorfero in quella città, che le piazze, e le strade erano piene di gente bifognola, e meschina, la quale più colla pallidezza del volto, e coll'eftenuazione delle forze, che colla voce, e colle parole chiedeva ajuto, e foccorfo alle loro miferie. A questo compationevole spettacolo s'intenerà in modo particolare il pietofo cuore di Girolamo, e riguardando in quei miferabili la perfona di Gesú Critto medefimo, il quale ha detto nel Vangelo , che si dà a lui medesimo quel sovvenimento , che si fomministra per amor suo ai poveri ; fi riiolvè d' impiegare in questa opera di carità tutto fe fteffo, e tutto quanto aveva. A quetto effetto dopo aver distribuito ai poveri e il frumento, e il denaro che aveva, vendè gli argenti, gli arazzi, i mobili preziofi, e le suppellettili del suo palazzo, e si spoglio delle sostanze, che a lui appartenevano, per soccorrere ai bisogni de' poveri affamati. La sua casa era il rifugio de' poverelli, ai quali di fua mano diffribuiva o pane, o danaro, e anche l'albergo, per prefervarli dal pericolo di morire di freddo nelle pubbliche ftrade per la rigida stagione, che allora correva. Ne di ciò contenta la fua carità, s' informava ancora de' bisogni delle povere famiglie, che fi trovavano in effreme angustie e necessità, e loro procurava con affetto di padre tutti quei foccorsi, che poteva, fisto a ridursi egli stesso all' indigenza, di modo che alle volte gli mancò il pane, e il danaro per provvederiene. L'elempio di questa sua eroica carità commose talmente gli animi degli altri gentiluomini, e de ricchi, e berestanti della città, ch'essi pure s'induliero più facilmente a contribuire dal canto loro al foftentamento de poveri, e al follievo delle comuni indigenze.

5. Alla fame , e carella fuccedè , come pur troppo finol avvenire, un morbo contagiolo, che riempiè le café, e gli fpedali di ammalati; onde fapri a Cirollamo un muovo campo di eferciare la fue carità. Egli fi portava continuamente engli fpedali ad affilmete i poven infermi, a continui, frediti ad affilmete i poven infermi, a continui, con parienza i loro mali, e a disporta fire un buona morte, qualora il Suttore il ichiamale all'

altra vita . E tante forono le fatiche , e tali gl'incomodi, che foffrì in queste opere di carità, che finalmente efto pure cadde ammalato di una febbre ardente, e pestilenziale, per cui in pochi giorni fu da' medici mesta per disperata la sua falute. Ma il Signore, che lo rifervava ad operemaggiori per la fuz gloria, e per vantaggio del profiini, gli restituì, contro l' espettazione di tutti, e con una specie di miracolo, la primiera fanità . Il fervo di Dio, che allora si trovava in età di 48. anni, riguardò quefta grazia ricevuta da Dio, e quetto prolungamento di vita compartitogli dalla divina beneficenza, come un invito del Signore a doversi in avvenire impiegare totalmente nel fuo divino fervizio, fenza veruna diftrazione, e verun disturbo d' intereffi nè pubblici, nè privati, e di prepararti con maggior fervore al grau passaggio da questa breve vita mor-tale all' eterna. Che però dimise la cura e amministrazione de' beui domestici al primogenito de' fuoi nipoti, ch'era già in istato da poter reggere la cafa da fe medefimo: rinunzio ai magistrati, e alle cariche della Repubblica : depose per sempre la toga fenatoria, e rivettitoti d'un abito vile, s di panno rozzo di color lionato, quale fi ufava dalle persone povere e plebee, si propose di feguir fedelmente le umili vestigie di Gesu Critto, e di confagrarsi tetto, e senza riserva alla sna gloria, e alla salute de' suoi prossimi. Una tale sua risoluzione, alla quale ei non venne se non dopo molte, e ferventi orazioni fatte al Padre de lumi, e col configlio di persone illuminate nelle vie del Signore, e specialmente del P. Gio. Pietro Caraffa (che fu poi efaltato alla Cattedra di s. Pietro, col nome di Paolo IV. ) il quale era in quel tempo suo direttore; tal risoluzione, dico, in alcusti eccito della maraviglia, in altri della lode, e dell' approvazione, e ad altri molti diede motivo di bialimo, di beffe, e di derisione. Ma egli, che ad altro non mirava, che a piacere al fuo Dio, dispreazò egualmente le lodi, e i biasimi, e le beffe degli uomini, effendo ben perfuafo, non v'esser cosa più opposta allo spirito del vero Cristiano, quanto il vano timore di quel che dirà il Mondo, e la fciocca apprentione de' rispetti

umani. A fatil' also fee bus conferes, a't egil midiatu dan finite da lispecco; percechò comiccio a menare ana vita più perfetta di prima, più mille, peniettes, e merifictate, e intrapra-le per isfirazione divina un' opera pia di grande un'ita dia caine, e di non more prestito al bespiere, e la carelita, e il morbo contegido avevano dedusta l'Italia, e totte di visi nanuera-biti perione, e capi di famiglia; con motificia na candili privi de fore generio, e de che bitinacciuli; privi de fore generio, e di che bitinacciuli; privi de fore generio, e de che bitinacciuli; privi de fore generio, e de che bitinacciuli; privi de loro generio, e con formation de la contrada de l'vitro per le contrade, e vivezano fornat timor di Dio, e fenas chi fi presededi cura.

di loro, onde correvano manifesto pericolo di perire e neli' anima, e nel corpo. Il B. Girolamo pertanto mosso a compassione delle miserie spirituali, e temporali di tanti poveri figlinoli orfani, comincio a radunarli insieme in una cafa, che prese in affirto a questo fine, e a somministrar loro il necessario alimento, e ad istruirli nella via della falute. In breve tempo fi accrebbe molto il numero di questi fancinili, che il Servo di Dio raccoglieva da ogni parte, non folo in Venezia, ma ancora nelle isolette adjacenti alla città; onde fu necessario, ch'ei ricorresse alla pietà, e carità delle persone ricche e benestanti, acciocchè colle loro limofine ajutaslero un' opera sì fanta, e sì profittevole, come di fatto gli riuscì felicemente. Esso poi verso quei poveri orfani faceva le parti di padre, di madre, e di maestro, e stabili un ordine bellissimo nella loro educazione, poiche oltre gli efercizi di pietà cristiana regolati ogni giorno, voleva che tutti imparaffero a leggere, e scrivere; che apprendessero qualche mettiere secondo la condizione di ciascheduno, acciocchè fatti adulti avessero il modo di sostentarfi; altri di maggior capacità, e talento faceva applicare allo fludio ; e tutti, mediante le fue induttrie e diligenze vivevano in una maniera sì divota, e sì regolata, che recavano grand'edificazione a tutta la città di Venezia, che non poteva far a meno di non ammirare, e applaudire il fuo fanto concittadino, il quale, deposta la veste di Senatore, era divenuto il padre de' poveri, e il ricettatore, e protettore degli orfani .

7. Vedendo Girolamo, che questa opera pia in Venezia era stata dal Signore benedetta, e stabilita in modo, che poteva profeguirfi, anche fenza l'affiftenza sua personale; pensò che si sarebbe fatto lo flesso frutto anche altrove, massimamente nelle città del dominio Veneto, dove per le fresche guerre, per la carestia, e pestilenza, che avevano sofferto i popoli negli anni scorsi, il bisogno doveva essere maggiore. Laonde nell'anno 1531. quinquagefimo dell' età fua, non fenza gran dispiacere de' suoi concittadini, egli si parti in povero arnese, e in abito vile da Venezia, e confidato unicamente nella divina Provvidenza, si portò nelle città, e ne' luoghi della Lombardia Veneta a promuovere la stessa opera pia in benefizio de' poveri orfani; e in fei anni che fopravvisse, istituì, e fondo molte case per li fanciulli orfani, concorrendovi a gara colle loro limofine le persone comode, e ricche, mosse dall'efficaci esortazioni del servo di Dio, e dal concetto grande, che ognuno aveva della sua fantità . Nè solamente nelle città foggette al dominio Veneto, ma ancora in quelle del ducato di Milano, e nella stessa città di Milano egli promosse la medesima opera pia, e per suo mezzo furono fondate delle cafe per ricevervi, ed educarvi i poveri fanciulli orfani. Sopra tutte le altre città egli fece più lunga dimora in Bergamo, dove gli parve effermaggiore il bifogno, e più urgente la defolazione, in cui allora fi trovava quella città. Quiviegli non folamente ifitiuì una cafa per gliorfani, come altrove, ma ancora una per le fanciulle orfane, e un'altra per le donne di mala vita, le quali per le fue ifitruzioni, ed efortazioni fi convertirono a via di falute, ed abbracciarono la penitenza.

8. In tutti questi luoghi, e nelle diverse città, dove il Santo si portava per l'effetto sopraddetto, avveniva, che molte persone, la maggior parte gentiluomini, e anche sacerdoti, tirati dalla pietà fingolare, che in lui risplendeva, e dall'essicacia delle sue parole, offerivano se stessi, e le loro fottanze al fervo di Dio, acciocchè ne disponesse a suo arbitrio nelle opere pie da lui istituite; e sebbene egli sossè un puro secolare, nè mai volesse per umiltà ricevere alcun grado, e ordine eccle-fiastico, di cui si credeva indegno; tuttavia non lasciarono di riconoscerlo per loro padre, e di-rettore spirituale, e di dipendere interamente da' suoi cenni in tutte le cose. Il servo di Dio riguardando queste persone, come tanti operarj, che la divina Provvidenza gl' inviava, per coltivare la vigna del Signore, e per ajutarlo nelle opere pie degli orfani, che aveva con sì felice fuccesso incominciate, si prevaleva di ciascheduna di esse persone nelle varie, e diverse incombenze, che loro appoggiava, o di foprintendere alla direzione de' fanciulli, o d'istruirli nelle mafsime della Religione, o d'ammaestrare nelle scienze quei, che erano capaci, o di provvederli di quello, che firichiedeva pel loro fostentamento, o finalmente per infegnare la dottrina criftiana nelle campagne, specialmente del Bergamasco, ai contadini, e alle persone rozze ed ignoranti. Che però essendo cresciuto il numero di tali operarj, credè che convenisse di unirli insieme con qualche vincolo di carità, e così rendere più tfabile, e durevole quello spirito, da cui erano animati in benefizio de' proffimi . A questo effetto egli risolvè col consiglio ed assenso de' suoi compagni di fondare in qualche luogo una casa, la quale fosse come il capo, e il centro delle opere pie istituite fin allora, e di quelle, che in avvenire s'ittituissero sì nello Stato Veneto, che nel Ducato di Milano, e altrove. Dopo matura deliberazione fu scelta a questo fine la piccola Terra, o Villaggio di Somasca, situato nel contado di Bergamo in una valle detta di s. Martino . Da questo Villaggio ha preso il nome di Sontafea la Congregazione fondata dal beato Girolaino per l'educazione specialmente de poveri fanciulli orfani, la qual Congregazione fu poi dopo la fua morte eretta in Religione con autorità della Sede Apostolica. In questa casa di Somasca, come in luogo folitario, e adattato alla contemplazione, egli fi ritirava di quando in quando, per attendere con maggior quiete dell'animo suo all'orazione, agli elercizi della peniten-

za, e a purificare viepiù il suo cuore da quelle piccole macchie, che per l'umana infermità fi contraggono, anche dalle persone fante, nel conforzio degli uomini, e nelle azioni eziandio pie della vita attiva ... In quetta cafa finalmente di Somafca egli terminò i fuoi giorni con una morte preziofa, cagionata da una infermità contagiofa , che aveva contratta nell'affiftere agl'infetti di quel male; onde ficcome tutta la vita dell'uomo di Dio, dopo la fua conversione, su un efercizio continuo di carità verso il proffimo, così pure la fua morte fu un effetto della medefima ardente fua carità, con cui selicemente figillò gli ultimi momenti del viver fuo, Seguì la morte del beato Girolamo Miani agli 8. di Febbrajo nell' anno 1537., essendo egli in età di

Nella conversione, e fantificazione del beato Girolamo Miani ammiriamo, e lodiamo l'infinita misericordia del Signore, il quale lo traffe dal profondo abiffo dell' iniquità, in cui giaceva. e colla fua potente grazia lo ha efaltato ad un eccelfo grado di fantità, riconofcinta da tutta la Chiefa, mediante il culto religioso, che col titolo di Beato gli ha folennemente decretato . Diciamo noi ancora col fanto David 1: Piena è la Terra della mifericordia del Signore, e le fue mifericordie eccedono in grandezza, e in numero tutte le altre opere fue , Animiamoci noi pure a confidare nella infinita, e onnipotente mifericordia di Dio, in qualunque flato ci troviamo, e qualunque sia il peso, e il numero de peccati, che aggravano l'anima nostra ; poichè fiamo certi, ed egli stesso ce ne afficura colla sua infallibile parola2, che non rigetta un cuor contrito, ed umilia-20 . Ma per approfittarci di questa misericordia del Signore, due cose è necessario, chenoi facciamo ad imitazione del B, Girolamo: la prima che non rigettiamo quei rimedi, e quelle medicine , che Iddio fuol ufare , per guarire i mali (pirituali , e per convertire i peccatori a via di falute ; e fono per ordinario le umiliazioni , e le tribolazioni, per mezzo delle quali il Signore parla al cuore colla fua grazia , fa conofcere l'enormità delle colpe commeffe, e diffaccando l' anima dall' amore del Mondo , e delle fue vanità, la chiama, e l'innalza all'amore delle cofe celefti, e al gran penfiero dell' eternità, come appunto pratico col B. Girolamo , il quale , come fiè veduto, allora folamente fi convertì da vero a Dio, quando si vide ristretto, e incatenato in in un foudo di torre, e in pericolo di perdere ad ogni momento la vita. La feconda cofa fi è, che la penitenza non fia efimera, inftabile, e di fole parole , come pur troppo fuol effere quella di molti a' giorni nostri, ma sia vera, stabile, e accompagnata dalle opere buone , proporaionate alla gravezza de' peccati commefii , come fu quel-

la del B. Girolamo . E però la penitenza da' fanti Padri, e dal fagro Concilio di Trento 3 è appellata un battefimo laboriofo, per fignificare, che non fenza grande fatica, e non fenza molte lagrime, almeno di cuore, e opere penitenziali, come foggiunge il medefimo Concilio, fi ricupera quella integrità, che si è perduta nel peccare. Tra tutte le opere, che a questo fine fi posiono fare, una delle più utili, e delle più grate a Dio è quella, nella quale principalmente fi efercitò il B. Girolamo dopo la fua conversione, cioè la carità verso il proffimo, Fate limosina, dice Gesù Cristo nel Vangelo 4, e così sutte le cofe voffre faranno pure, e monde . La carità, foggiunge l'Apoftole s. Giacomo s, copre, cioè cancella, la meltitudine de' peccati .

## 9. Febbrajo. S. GUARINO CARDINALE. Secolo XII.

La faa Vita feritta da un Canonico Regolare di s. Agoftino di Pavia è rapportata dal Surio nel tumo viti, e dai Bollanaifti fotto il di 6. Fesòrajo, in eui fe ne fa la commemos a; ione nel Muritrologio Romano.

N Acque s. Guarino in Bologna circa l' an-no 1084. d'una delle più nobili, e princlpali famiglie di quella città, ed ebbe la forte di ricevere da' fuoi pii genitori una educazione criftiana, allevandolo effi non tra le delizie, nè tra gli agi, che pervertono lo spirito, come pur troppo fi fuol costumare co' fanciulli di nobilcondizione; ma bensì in una maniera feria, e grave, proporzionata alla fua età, per cui fi avvezzasse di buon'ora a menare una vita laboriofa , applicata a cose utili , e lontana da' giuochi . e trattenimenti puerili. Le fante iftruzioni, ch'effi diedero a questo beato fanciullo, innasfiate. dalla celefte grazia, produffero nel fuo animo un frutto abbondante di pietà , e divozione , talmente che ne' fuoi anni giovanili comparve alieno dalle vanità mondane, esento da ogni taccia, e dedito allo fludio, e all'efercizio delle opere buone. I fuoi genitori avevano deftinato di stabilirlo nel fecolo, con fargli prender moglie, e per mezzo fue propagare la fucceffione nella loro cafa; ma Guarino volle, che il Signore fosse l'unica sua porzione, e la sna eredità : onde rinunziando a tutti gli umani vantaggi, fi fece ascrivere al clero della Chiefa cattedrale. della fua patria, a fine d' Impiegaru interamente nel divino fervicio, e attendere all'unico affare della falute dell'anima, fenza imbarazzo d'interessi mondani, e di cure secolaresche. Dopo ch' egli ebbe veftito l'abito di chierico, ad altro non pensò, che ad avanzara nelle virtà convenienti al fuo flato: fpendeva più ore del gior-

<sup>(1)</sup> Pfel. 12. 1. 00 fee 144. 9. (2) Pfel. 10. 19. (3) Jac. 1. 10.

no nell'orazione, nella lezione e meditazione delle divine Scritture, dalle quali la fium menteri-cevera (empre nuovi lumi), e il fiuo cuore fiamme più ardenti di amor di Dio : e attendeva con oggi diligensa allo flusdio delle figgre lettere, per acquilare la ficinazione neceffaria alle finazioni , alle quali lo definava il minifero ecciefatitico, che avves intraprelo; e a quello effetto menava una varianti delle della contra dell

2. Quello però che rendeva più mirabile una tale condotta di vita, che menava Guarino nell' età fua ancor giovanile, fi è, che in molti fuoi compagni del Clero della chiefa, a cui egli era ascritto, non si ravvisavano quei buoni esempj di vita ecclesiaftica, che convenivano al loro sagro carattere ; poichè effi in vece di cercare la gloria di Dio, e il bene delle anime, erano tutti occupati nel procurare i loro intereffi, e vantaggi temporali, e menavano una vita diffipata, e voluttuofa, la quale se è disconveniente ad ogni Cristiano, che si professa seguace di un Dio crocifisto. molto più è impropria, e affatto dildicevole a chi, come ministro di Gesù Cristo, è obbligato di seguire più da vicino le sue vestigie, e di rappresentare in se medesimo le virtù, ch' egli ha insegnate nel Vangelo, e di edificare i suoi profiimi con gli efempj d'una vita virtuola, mortificata, e piena di opere buone. Ma Guarino quanto più vedeva gli altri suoi compagni allontanarsi dal retto sentiere, tanto più si studiava di stringersi col suo Dio, e di accostarsi viepiù a lut con serventi orazioni, e colla contemplazione delle cose celesti. E però a fine di poter più facilmente attendere alla coltura del suo spirito, e avanzarsi nel cammino della virtù, rifolvè di entrare nella Congregazione de' Canonici Regolari di s. Agoftino, da quali fu volentieri ammesso, e inviato di stanza alla casa, ch'essi avevano in Mortara, Terra del Ducato di Milano, il che feguì circa l' anno 1105.

3. Visse Guarino per lo spazio di circa quarant' anni în questa Congregazione de suddetti Canonici Regolari, e vi conduste una vita più angelica, che umana, e fece de gran progressi in tutte le virtà criftiane, e religiose . Quel fervore di spirito, con cui intraprese la carriera della perfezione , continuo fempre in lui , e s'accrebbe in maniera, che divenne un modello, ed un esemplare della più sublime santità . Egli abbracciò di tutto cuore la mortificazione tanto interna, quanto efterna de suoi sentimenti, e delle fue paffioni ; confervo fempre un' unione di carità fingolare co' suot confratelli , compatendoli ne'loro difetti, e servendoli, e ajutandoli in tutte qualle cofe, che da lui richiedevano : la fua ubbidienza verso i suoi Superiori su sempre pronta ed esatta, senza che mai contradicesse a' lora ordini, e disapprovaffe i loro comandi . L'orazione, e lo studio de' libri fagri erano il dolce paícolo, con cui refocillava il fuo spirito, e sempre più fi animava a camminare nella via angufla della virtà, e della perfezione, a fine di giungere al conseguimento della gloria celefte, alla quale unicamente aspirava. Ma sopra tutto rispleudeva in lui una fincera, e profonda umiltà, per cui aveva un baffiffimo fentimento di fe ftefso, e un vero disprezzo delle cose sue avanti Die, e avanti gli uomini . Di questa sua umiltà diede Guarino un illustre esempio, allorchè essendo vacata la fede episcopale di Pavia, il clero, e il popolo di quella città , moffo dalla fama delle fue rare virtù , lo eleffe di concordia per fuo Paflore . Perocchè egli ricusò coffantemente di affumere un tal carico, che credeva fuperiore alle sue sorze, e alla sua capacità. E perché quelli, ch' erano andati a portargliene l'avvilo, gli facevano la guardia, acciocche non fuggiffe; egli trovo la maniera di scappare dalle loro mani, e di nascondersi in luogo si segreto, che non fu posfibile di ritrovarlo , ajutandolo a questo effetto l' Arcidiacono della Chiefa di Pavia, il quale ambiva quel Vescovato, e tolto di mezzo Guarino fperava di occuparlo egli medefimo . Stette ti Santo nascoso, finchè seppe essère già stato elet-to, e ordinato un altro soggetto per Vescovo di Pavia; e allora uscì dal suo nascondiglio, e torno alla fua Congregazione , con gioja grande de' fuoi confratelli religiofi, ove continuò a menare, come prima, tra effi la fua vita umile, mortificata, e applicata ad ogni forta di opere buone.

4. Ma il Signore, che l'aveva dettinato a rifplendere come una fiaccola potta ful candelliere nella sua Chiesa, dispose, che fosse assunto al Pontificato Lucio II. di patria Bolognese, e credeli ancora parente di Guarino, nell' anno \$144., onde questo Pontefice, non ostante le fue ripugnanze , l'obbligo con positivo precetto d'ubbidienza di venirlene a Roma, per fervirfi della fua persona negli affari del Pontificato, e poco dopo lo creo Cardinale della Chiefa Romana, e Vescovo di Palettrina, ch'è uno de sei Vescovi, chiamati Suburbicari, che affiftono al Papa nelle cure paftorali della Chiefa universale . Coftretto Guarino dall' ubbidienza dovuta al fommo Paftore, a prendere questo carico, di cui si credeva indegno, e incapace, fece conofcere co fat-ti, quanto grande folle la fua prudenza, la fua dottrina, e la sua santità. Egli governò per lo fpazio di quindici anni con molta vigilanza, e con profitto delle anime a fe commesse la Chiefa di Palettrina ; contervo nel sublime suo stato lo spirito di povertà, di semplicità, e di vita auftera , che aveva menata nel chioftro , efercitandoù come prima, e per quanto gli era permesto dalle cure pattorali, e del Cardinalato, nelle orazioni, ne' digiuni, e nelle vigilie. Abborn) lempro ogal forta di falto, e di trattamento finanzio e, fessioristo, o nde averadoji il Pontesse registro un treno magnitico, e di motio retiese registro un treno magnitico, e di motio graveto, ggli o verso di bitto, e ne di firito di possione di moti in di di ami, e di mettii riposo piacidamente selbis more i monto signo di non tono di motti miracoli, e di poleco fi da Dio onorato di motti miracoli, e di coli di possione di moti miracoli, e di coli di signo di consistenzio di moti miracoli, e monto di moti miracoli, e monto di moti miracoli, e di coli di alla colo di sociamenti di pole di avera immediatamente odopo la fau morre liberata sial demonio una dono motfoli, fibilio coli chi di accolto la toccure, e motfoli, polito ci chi di accolto la toccure, e

na offeffa, fubito ch'ella fl accosto a toccare, e venerare la fua fepoltura. L'Autore della Vita di s. Guarino offerva, che uno de' mezzi principali tenuti dal Santo, per fantificare l'anima fua, e par giungere al colmo della perfezione, fu quello di aver sempre nella mente, e nel cuore il penfiero della morte, la quale era il soggetto più frequente delle sue quotidiane meditazioni, E in verità, egli soggiunge, chi spesso medita questo novissimo della morte, che gli fovratta ad ogni momento, non folo sfugge facilmente, e con diligenza il peccato, fecondo il detto certiffimo, e infallibile dello Spirito fanto nell' Ecclefiaftico 1 : In omnibus operibut tuit memorare novissima tua, & in aternum non precabit; ma inoltre procura di acquistare, e d'efercitare l'umiltà, la carità, la pazienza, e le altre virtù, per mezzo delle quali sta sempre preparato a riceverla con una giulta fiducia, che ella fia per effere preziofa al cospetto del Signore, qual è secondo la Scrittura la morte de giusti . Al contrario chi fi spoglia del timore della morte, e rigetta da fe un tal penfiere, resta agevolmente preso dai lacci del demonio, e vinto dalle proprie concupifcenze, che lo spingono al peccato, e lo precipitano nell' eterna perdizione . Facciamoci dunque familiare queito falutevole pensiero della morte, della quale ne abbiamo continuamente gli oggetti fotto degli occhi, applichiamo frequentemente l'animo nostro a meditare questo novissimo, da cui dipende l'eterna nostra forte, o di una felicità ineffabile in Cielo, o di una orribile dannazione nell' Inferno: e colla grazia di Dio ci tiuscirà di schivare il peccato. di emendarci de' noftri difetti , e de' viziofi attacchi al Mondo, e alle creature, e di condurre una vita virtuofa, e veramente critiana, la quale farà feguita da una morte buona, da una morte preziola, qual fu quella di s. Guarino . Ma pur troppo il demonio, che inganno i noftri primi padri , con afficurarli , che non farebbero morti, fecondo le minacce che loro aveva fatte il Signore, se trasgredivano il suo comandamento: nequaquam mortemini 3; fa tutti gli sforzi , per fedurre i miferi figliuoli loro , non già con promettere una falfa immortalità, poiche fe ne ha una continua esperienza in contrario, ma o con diffrarre la loro mente dal penfiere dellamorie, come da un pensiere funeito, o pure con

farla loro credere lontana, e che avranno fem-

pre tempo di apparecchiarvifi. A fine perianti di non rimaner dellidi di finili liaganni, e fato di diaboliche, mettiamo in pratica quell'avvertimento (pedir vepilicato nel Vangelo <sup>3</sup> dal notiro Salvatore, di effere vigilanti, e fempre apparecchiati, perchiam torte è più vicina, che no crediamo, e a quifa diun ladro ci forprenderà, allorchè meno vi penfamo.

### 10. Febbrajo. S. Austreberta Vergine. Secolo VII.

Il Mavillon nel Secolo III. de Santi Benedettini riferio fee la Vita di questa Santa scritta da un Autore contemporaneo. Presso il medesimo si trova alira Vita alquanto alterata, che si riporta antora dal Surio, e dai Bollandisti.

celebre nelle Fiandre il nome di s. Auftre-E berta, della quale fi fa oggi commemorazione nel Martirologio Romano. Ella nacque l'auno 623. nella diocefi di Tervana, ch' era allora una città dell' Artelia, al presente distrutta, di genitori nobilifimi , e di fangue reale, e furono Badrofrido, e Frameilde, commendabili ambedue per la loro pietà, e specialmente la madre, ch'è venerata con culto religiofo come Santa. Fino dalla fanciullezza diede Auftreberta fegni non equivoci di quella fantità, alla quale era ftata da Dio predeitinata; al che molto contribuì la pia educazione, che ella ricevè dalla fua fanta madre . Giunta che su all'età nubile , pensarono i suoi genitori di collocarla in matrimonio con un gentiluomo fuo pari ; e benchè ella fi protestaffe . che aveva dedicata la fua verginità al Signore, e che non voleva altro fposo, che Gesù Critto amatore dell'anime cafte e pure ; effi tuttavia tirarono avanti il trattato del matrimonio ideato, poichè credevano, che i fentimenti della figliuola fossero un effetto di divozione paneggiera, la quale presto svanirebbe. Ella dunque vedendo, che non fi dava retta alle fue parole e protefte, e che fi avvicinava il tempo di concludere le nozze disegnate ; se ne parti segrotamente dalla cafa paterna in compagnia d'un suo fratello di minor età di lei, e ando a gettarfi a' piedi di s. Audomaro Vescovo della vicina città di Tervana, e con molta istanza lo pregò a darle il velo di Vergine, e a confecrarla a Dio con quel rito, che fi coftumava anche per le fancialle, le quali nelle loro case facevano prosessione di verginità . Il fanto Prelato, riconosciuta dopo maturo esame la divina vocazione di Auftreberta allo ftato verginale, vi condiscese volentieri; e di poi egli stesso la presentò a' suoi genitori, i quali non potendo più dubitare della volontà di Dio, furono contenti, che la figliuola secondasse l'impulfo dello Spirito fanto, fenza recarle più disturbo. alcuno . Viife Auftreberta qualche tempo nella cafa paterna , affatto ritirata come fe fteffe in

z

0

un monastero, e applicata continuamente all'orazione, alla sagra lezione, al lavoro, e alla penitenza.

2. Ma poi considerando ella, che maggiore sarebbe flato il suo merito presto Dio , se unita ad altre Vergini fosse vissuta in qualche monaflero, dove potefle negare la fuz volontà, ed efercitare l'umiltà, stando soggetta ad una superiora, rifolvè col confenso, e approvazione de' suoi genitori di entrare nel monastero, chiamato di Porto, nel quale alcune vergini menavano una fanta vita fotto la disciplina della beata Borgosteda, che n'era Abbadeffa. Nell'anno pertanto 653. ventefimo dell'età fua Auftreberta entrò nel detto monaftero : ed ivi fcordandofi affatto della fua nobile condizione, ad altro non pensò, che ad imitare il fuo celefte Spofo, il quale per amor nostro si è umiliato fino a prendere la forma di fervo, e a morire sopra un patibolo di croce. La totale mortificazione adunque di se medesima, e una profonda umiltà furono le virtù principali, che la Santa esercitò in tutto il tempo della fua vita . Ella ubbidiva prontamente non folo alla fuperiora, nella persona della quale riguardava Gesù Cristo medesimo, ma eziandio a tutte le monache, come se fossero sue superiore ; si occupava negli uffizj più vili, e più baffi del monastero ; era vigilante, ed attenta a resistere a tutti gli assalti dell'amor proprio, a cui faceva continua guerra, come a nemico della fua falute; con gran fervore di spirito abbracciava tutte le occasioni di umiliarfi, e di mortificarfi, come mezzi adattati a fantificare l'anima fua, e a renderla vera sposa di Gesù Cristo, e rassomigliante a questo divino orginale, che dee essere lo specchio, e l'esemplare di tutti i Cristiani, ma molto più di quei, che ne' chiofiri hanno abbracciato lo flato religiofo. In breve tempo fece Auftreberta de gran progressi neila persezione, e le fue fingolari virtù le conciliarono il rispetto, e l'amore delle Religiose sue compagne; onde di unanime confenso la elessero priora del monasero, non offante la ripugnanza della Santa, che non poteva foffrire il nonie , non che l'uffizio di superiorità; tanto era umile, e difprezzatrice di se medesima . E l'effetto fece conoscere , quanto sia vero quel detto , che per ben comandare, bifogna prima aver imparato a ben ubbidire, perocchè governo quel monaftero con una fomma prudenza; e con maniere dolci, e foavi, ma insieme forti ed efficaci promosse in quelle facre vergini l' efercizio di tutte le virtà, delle quali ella fteffa ne dava loro un continuo, ed illustre esempio .

3. Intanto avvenne, che un certo gran fignore di quelle parti, chiarnato Amalberto, avendo fondato un monaflero per collocarvi la fua figliuola, per nome Aurca, richiefe con moltaidanza Auftreberta, a cciocché prendeffe cura di questo monastero in qualità di Abbadessa. Laonde la Santa, quantunque con molto dispiacere e fuo, e delle fue Religiose, nell' anno 663. su obbligata a partire dal monastero di Porto, ed assumere il carico di governare questo monastero, di cui s'ignora il nome, e la fituazione. Ella procurò d'introdurre, e stabilire in esto una efatta disciplina , e osfervanza regolare , consimile a quella del monastero, da cui era uscita, ma s'incontrò in cervelli torbidi, e in persone indocili, le quali non folo non fecero conto veruno delle fue efortazioni, e disprezzarono i suoi comandi; ma anzi foftenute dalla fopraddetta Aurea figliuola di Amalberto fondatore di quel monaftero, mosfero una fiera persecuzione contro la Santa, la quale corse anche pericolo di perdervi la vita: perciocchè un giorno il medefimo Amalberto, ingannato forse dalle calunniose rappresentanze della sua figliuola, entrò con persone armate nel monastero, e assali la santa Abbadessa colla spada alla mano, minacciandola di ucciderla. Ella fopporté con mirabile pazienza quelle persecuzioni, e con generofa intrepidezza offerì il collo ad Amalberto, pronta a foffrire la morte per la giuftizia ; benchè egli attonito di vedere tanto coraggio della Santa, rimanesse confuso, nè aveste ardire di farie alcun male . Vedendo pertanto la fanta... Vergine l'indocilità, e oftinazione di quelle Religiose, in voler vivere a modo loro, senza freno d'ubbidienza, e fenza offervanza delle regole prescritte, giudicò essere cosa conveniente di ritirarfi da quel monattero 1, e di condescendere all' istanza, che da qualche tempo le faceva s. Filiberto, di accettare il governo d'un monastero da lui fondato nella Normandia, appellato Pauliniaco.

4. Dopo aver dunque raccomandate caldamente a Dio quelle Religiose indocili, si partì da esse nell'anno 672., e affunfe, come Abbaderia, il governo del fuddetto Monastero di Normandia. dove il Signore benedisse talmente le fante intenzioni, e le pie premure della fua ferva, che le riuscì di cooperare utilmente alla sautificazione di quelle vergini, che vi radunò in gran numero, tiratevi dal buon odore delle fue virtà, e. dalla fama della fua fantità. Ella precedeva a tutte col fuo buon efempio, ed era tanto lontana dal pretendere alcuna esenzione, o iniglior trattamento delle altre, come Abbadesia, che anzi vestiva più poveramente di tutte ; trattava se stessa con maggior rigore; e menava una vita più umile , e più mortificata di tutte . Risplendeva fopra tutto nelle fue parole, e nelle fue azioni un'ardente carità verso Dio, e un'altrettanta tenera carità verso il suo prossimo, e specialmente verso le sue Religiose, alle quali si mostrava in tutte le loro occorrenze spirituali, e temporali, qual madre pietofa, fempre intenta, e follecita a compatirle, ajutarle, e confolarle. Il Signore fi degno aucora d'illuftrare la fantità di quetta

<sup>(1)</sup> Non era in quei tempi profino alle Monache di pallare da se medesime in un altro monastero .

fan fond fedele col dono de' miracoli , alcuni de quali vegono riferit sella fan Vita, ferita de unificero Autore contemporane della Satta l'Endamente rovandos fella nei de il anni yr, fe affaita dall' ultima malattia , che in pochigiora la ridifia gali fermi della vita, a dopo averticevui con fingolar divocione i Sagramenti della Chiefa, fen evolo il cilco al dicci di Febbrajo dell'anno 704, a godere in eterno il frutto de' fon travagli , delle fue penieteure , e delle fue

eroiche virtà. Lo stato di verginità, non v'ha dubbio ch'è il più eccellente di tutti gli altri , secondo l' Apoftolo 1, e che fino dalla vita prefente rende l'anime fimili agli Angeli; onde in Cielo faranno/le Vergini onorate d' una speciale corona , seguiranno più da vicjuo l' Agnello immaculato Cristo Gesù, e canteranno in fua lode un cantico nuovo , cioè di gioja , a di dolcezza ineffabile , che ad esse sole, e non ad altri farà permesso di cantare 2. Ma per godere di questi segnalati vantaggi, bifogna, che alla verginità fi congiunga l'efercizio delle altre virtà, e principalmente. dell'umiltà fincera , e di cuore , e della mortificazione, le quali fono le cuftodi della caftita ; e fopra tutto della carità , ch' è l' anima di tutte le altre virtà, come appunto praticò s. Aufireberta. Altrimenti a nulla gioverebbe avanti Iddio la verginità fola, fe fi trascuraffe l'acquifto , e l'esercizio dell'altre virtà , e fi menaffe una vita voluttuofa, alticra, e a feconda delle proprie paffioni, come avvence a quelle indocili , e discole Religiose , le quali , come fi è veduto, fi ribellarono alla propria superiora, ... vollero vivere a modo loro fenza foggezione, e fenza offervanza, Conviene pertanto che quelle, alle quali Iddio ha fatto la grazia di chiamarle allo ffato occelfo della verginità, ftieno molto vigilanti di non rendersi, per loro colpa, inutile un sì gran teforo, e che procurino di confervario con gran gelofia, e di accoppiarvi la pratica delle altre virtù criftiane. Si ricordino a questo fine della parabola delle dieci Vergini, cinque prudenti, e cinque stolte, riferita nel Vangelo 3. Tutte erano vergini , tutte avevano le lampane in mano, cioè la Fede colla verginità, della quale facevano professione; ma pure nella sala delle nozze furono ammesse le cinque sole, che erano provvedute di olio, per tenere le lampane accese ; e le altre cinque , cioè le ftolte , furono escluse dalle nozze, cioè dall'eterna selicità del Paradifo, perche avevano trascurato di provvederfi di olio nel tempo opportuno. E che cofa è quest' olio ? Non altro , secondo i fanti Padri , che la carità , l'umiltà , la mortificazione, e le altre virtà, che fono neceffarie, per confeguire la vita crerna, e per avere l'ingresso nel regno de'Cicli .

Sec. Race.
(1) 1. Cor. 7, 18. (4) Apoc. 14. 4.

II. Febbraio

SS. MARTIRI D' EGITTO.

Gli Atti autenii: , e finceri di questi trentasette Martiri sono riportati dal Ruinare nella Kaccolta degli Atti finceri de Martiri alla pag. 488. acli edizione di Verona,

A terra d'Egitto, la quale prima della venua ta di Gesù Cristo non aveva prodotto se non tripoli e spine, nomini cioè iniqui, e dediti sopra d' ogni altro popolo ad un'infame, e ridicola idolatria, fino ad adorare, come Dei, i ferpenti, e altre bestie; dopochè su innassara dal-la celeste rugiada della predicazione evangelica . divenne feconda d'innumerabili Santi, che popolarono quelle vaste provincie, e di moltiffimi Martiri, che le illustrarono col loro sangue sparso per la Fede di Gesù Cristo. Del numero di quetti ultimi furono trentafette Criftiani, i ouali uniti infieme combatterono per la gloria del loro divino Salvatore, e insieme ancora riportarono la palma del martirio in una perfecuzione de' primi fecoli, fenza saperfi quale precisamente foste, poiche non è espresso negli Arti per altro autentici del loro martirio . Erano questi trentasette Martiri distinti nel Mondo per la condizione della loro nascita, e si crede che o tutti, o almeno la maggior parte fossero semplici latci ; ma tutti però effendo animati egualmente d'un ardente zelo di dilatare il Regno di Gesù Cristo, e di liberare i loro fratelli dalla schiavità del demonio, fecero tra loro una fanta focietà, e fi proposero di andar a predicare il Vangelo, divisi in quattro bande, per tutto l'Egitto; una banda cioè , della quale era capo uno di loro per nome Paolo, nella parte orientale d' Egitto verfo la Paleftina, e il Mar roffo; la feconda verfo la parre settentrionale, o sia il basto Egitto, fino al Mar mediterraneo, della quale era capo Recombo; la terza, che aveva per suo condottiero Teona, se ne andò nel paese meridionale, chiamato l'alto Egitto, e la Tebaide; la quarta finalmente, che aveva alla sua testa Papia , si porto nella regione occidentale fino alla Libia.

2. Quelta beata compagnia adunque di relanti Crifiani d'un comune accordo fi parfero in quel valón paefe, tutto fepolto nelle tenebrasiatmo da per tutto la parola d'ibbe, rifoluri di conquifare delle anime a Genà Crifto, firappandole dalle fauci del d'argone infernale, e convertendole a Dio, o pere di fagrificare le loro vite al signore per mezo dei maririto, fe a libra vite al signore per mezo dei maririto, fe a libra andarono a voto le loro fiperatare, perocché febbene alcani degli Egiri prirono gli occhi gili verità, e abbracciarono la Tede, che loro annuniavano, i la maggior parte però fi oppofror

(1) Matth, 15, 1,

alla lon predictations, e a spill di fenetici in revoluzione con oggi forta di inditi, e di mili revoluzione con oggi forta di inditi, e di mili rottationi controlle controlle

te potevano confeguire la falute delle anime loro . 3. Ma furono alla fine denunziati al Prefesto, ovvero Governatore deil' Egitto, come nomini empj , che diftruggevano il culto degli Dei , e come fediziosi, che turbavano la pubblica quiete . Onde ii Prefetto mando de foldati, ad arreftarli tutti nelle diverse parti dell' Egitto, dov' erano fparfi, e tutti infietne furono prefentati al suo tribunale. Egli resto nel vedere avanti di se una truppa si numerofa di trentafette Confessori . ne' volti de' quali appariva una modefta gravità, e una generosità d'animo, superiore a qualunque timore della morte. Gli accolfe pertanto con buone maniere, e con dolci parole gli eforio ad ubbidire agli editti imperiali, e a riconoscere ed onorare gli Dei deil' Imperio . Schivate , diffe loro , una morte funefta , che vi fovrafta : fagrificate agli Dei; ed eleggete il partito più ficuto per voi , giacche vi trovate in una inevitabile neceffità, o di ubbidire agli ordini degl' Imperateri, o di morire. Allora Paolo, ch'era alla tcha di quella beata compagnia , fenza punto scomporfi , prese a parlare a nome di tutti, e rificole coraggiofamente coni : Noi fappiame, effere cofa affat più perniciosa per noi il sagrificare, che il morire. Noi dunque seguendo il volbro configlio, eleggiamo il partito più ficuro . Fateci pur merire feconde la podeflà , che voi evete fopra di noi ; perocche noi non fagrificheremo giammai al demonj. 4. Irritato il Presetto da questa generosa rif-

4. Irritato il Prefetto da quelta generola rici, polta, e vedendo il rivancialio Cantana di quei magnatiani Corfeftori di Genà Crifto, il conduzi alla rici della considera di considera di

la eterna felicità del Paradifo .

Che bell'esempio d'una fanta unione, e di una cristiana società presenta a tutti i Fedeli questa beata compagnia di fanti Marsiri! Essimimati di una viva Fede, e di un ardente desiderio di promovere contutte le loro sorze la gloria di Dio, e la falute delle anime, esposero volentieri se medesimi a ricevere ogni sorta d'insulti, di derifioni, e di mali tranamenti, e in fine a perdere la stessa vita con un glorioso martirio. Un confimile scopo debbono avere quelle società, o Compagnie, o Confraternite di persone secolari, che fotto diversi nomi fono flate iffituite nelle città cattoliche; di animarfi cioè fcambievolmente a onorare, e lodare Iddio, e a fervirlo fedelmente; di procurare la falute de loro proffimi per mezzo de foccorsi temporali, e spirituali; e di edificar initi coi loro difcorfi, e col buon esempio, il quale suol esfère sopra ogni altra cosa efficace a persuadere la virtà. Questo altresì dee effere il vincolo, e il carattere delle amiciaie, e delle unioni , che le persone particolari contraggono tra loro, d'ajutarfi l'un l'altro a viver bene, e d'impiegarsi in opere di carità, per le quali fi renda gloria a Dio, e edificazione al proffimo, prevalendoli a questo fine delle occasioni, che a ciascheduno fomministra la divina Provvidenza. Se neitun nomo vive a fe folo, anzi fe ognnno fecondo i lumi della stessa ragione naturale, comune ancora a' Pagani, dee contribuire al bene della focietà umana; quanto più cio dee fare, ma con mire affai più pare e più sublimi, un Cristiano, ch'è illuminato dalla Fede, e che sa essergli da Dio comandato di aver cura del fno proffimo ' , e di amarlo come fe medefimo pel fine nnico dell' eterna falute ? Che dovrà dunque dirfi di quelle infelici unioni e focietà, che pur troppo si sanno tra Cristiani per rappresentar commedie profane, o pubbliche fefle di ballo, o per altri fimili fpenacoli, co' quali non folamente non è Iddio onorato, nè edificato il proffimo , ma anzi fi fomminifira l'occafione a molti di offender Iddio, e di rovinar le anime proprie, e d'altrui? Se questo non è scaudalizzare il proffimo , peccato tanto grave , e deteffato dal Vangelo 2 , qual mai altro farà? Abborriamo dunque fimili unioni, allonianiamoci da tali focietà, incompatibili collo spirito di vero Cristiano, e atteniamoci al documento, che Iddio medefimo ci dà per bocca di Salomone 3: Figliuol mio , dic'egli , fe i peccatori ti alletteranno con parole lufinghevoli, e ti diranno: Vieni in nollra compagnia ; entra in ficietà con noi ; e facciamo tra nei una fola borfa: non ti accompagnare con effoloro , allontanati dalle loro vie , perche i lora piedi corrona verso il male .

## 12. Febbrajo. B. GIACINTA VERGINE. Secolo XVI. e XVII.

II P. Francesco de Amatis serifie la Vita di questa Beata immédiaramente dopo seguita la sua morte, a la stampó in Vittebo e anno 1641. Montigeno Ventimissila Vescovo di Lipari serifie altresi la medisma Vita impressa na ma l'anno 1694, in occasione, che si trattava della sua éstissica produce.

L A beata Giacinta su figliuola del conte Marc' Arstonio Marescotti, e della contessa Ottavia Orfini , chiari ambedue in Roma per la nobiltà del fangue, e per la copia delle ricchezze, e nacque l'anno 1585, in Vignanello, feudo antico della cafa Marefcotti, e distante da Roma circa quaranta miglia . Ella fi chiamo al fecolo col nome di Clarice, che poi cambio in quello di Giacinta, quando vestì l'abito religioso; e ebbe, oltre due fratelli, altre due forelle, una maggiore d'età, chiamata Ginevra, e dipoi nella Religione Innocenza, e l'altra minore, che fi appello Ortenfia , fu maritata col marchele Capizucchi. Benchè Giacinta fosse allevata con tutta la diligenza, e con buone maffime di pietà dalla contellà fua madre, ella però, che aveva bensì un gran talento, ma era d' un naturale aipro, ed altiero, vi corrispose assai male, e si lascio trasportare dalle fue paifioni all'amore delle vanità mondane, e de passatempi, ed era tutta dedita agli abbigliamenti, e alle gale, e frascherie femminili. Onde i fuoi genitori crederono op-portuno di metterla in educazione nel monaftero, chiamato di s. Bernardino, dell'Ordine di fanta Chiara di Viterbo, dove aveva già professato la fopraddetta innocenza fua forella maggiore, e vi menava una vita affai efemplare; sperando, che fotto la disciplina di quelle buone Religiose, e cogli esempi virtuosi della sorella avanti gli occhi moderatte le sue prave inclinazioni, e si desfe ad una vita più regolata e divota. Ma ella poco, o nulla se ne approfitto; poichè anche in quel sacro chiostro conservò l'istesso sasto, e alterezza d'animo, e disprezzando gli avvisi, e le ammonizioni della sorella, e delle Religiose, che a ve vano cura della fua persona, ad altro non penfava, nè altro aveva nel cuore, che di fare a fue tempo comparía nel Mondo, quando avrebbe prefo marito; e perdeva il tempo in vane occupazioni, e in trattenimenti, e bagattelle inutili; ficchè i gentitori la levarono dal monaftero, e la ricondufiero a Vignanello, dove fino all'età di vent'anni continuo la stessa vita diffipata, e folamente intenta alle vanità del Mondo.

2. Intanto il conte Marc' Antonio suo padre, il quale, come dice il primo, e sincero Autore della Vita di Giacinta, era un uomo di natura terribile, e che voleva disporre a suo modo delle figliuole intorno allo flato, ch'esse dovevano prendere, colloco Ortenfia forella minore di Giacinta in matrimonio col marchefe Capizucchi, e propose a Giacinta di farsi monaca nel suddetto menattero di s. Bernardino di Viterbo . Non ardì Giacinta di contraddire alla volontà del padre. ma dentro se stessa fremeva in vedere a se preserita la forella minore nel nobile maritaggio, a cui era deftinata , e non fi può credere , foggiunge il sopralodato Autore, con qual occhio dolente infieme, e sdegnoso miraffe le gioje, e le gale apparecchiate alla fua forella fpofa . In esecuzione adunque de voleri del suo genisore, Giacinta prese l'abito religioso di monsca nel monastero di s. Bernardino di Viterbo nell'anno 1695., all' apparenza con ciglio afciutto, e con volto intrepido, ma in verità di mala voglia, e con animo averso alla religione ; talmente che subito entrata nel chiostro disse a una persona sua confidente : Eccemi monaca; corì veglio vivere, e morire, ma da una pari mia. Di fatto col veftire l'abito religiofo, non depose la fua alterezza di spirito, nè la sua inclinazione al fafto, alle delizie, e alle vanità del fecolo; onde per dieci anni menò una vita affatto contraria allo stato, che aveva abbracciato. Si fabbrice pertanto, fono parole dello Scrittore fopraddetto della sua Vita, un comodo appartamento; nè contenta di qualche ornamento religioso, volla addobarlo di vaghi setini, con quadri, scrigni, crocid'argento, crocififfi d'oro, e con altri abbigliamenti fecolarefchi, e in tutto il fuo portamento sì nel vettire, che ne' fuoi difcorfi, e nelle fue azioni ella non fpirava che vanità, e delicatezza. Nè per ridurla a vita più religiofa, e. conveniente al suo stato di monaca di s. Chiara; punto giovarono o gli efempj, o le ammonizione e riprensioni delle altre monache, e specialmente della sua sorella Innocenza, la quale viveva con molta osservanza, e con grand'edificazione di tutto quel monaftero.

3. Tale fu Giacinta per lo spazio, come ho detto, di anni dieci, Religiola cioè di nome, ma non di fatti ; finche piacque al Signore di rimirarla con occhio di mifericordia, e di non folo convertirla a via di salute colla potente sua gragia , ma inoltre di fublimaria ad un eccelfo grado di perfezione, e fantità . Il mezzo efterno, di cui si fervì la divina bontà, per parlare inteziormente al cuore di Giacinta, e per ricondurre all' ovile questa pecorella traviata, fu una grave tribolazione, con cui fi degnò di percuoterla; perocchè ella fu affalita da una molefta, e lunga infermità, che la ftefe, e inchiodo in un letto per molti mesi, senza che punto le giovassero i rimedj, che le furono applicati. In questo abbattimento di forze di corpo, e di fpirito Giacinta aprì gli occhi della mente a confiderare feriamente lo ftato affai più miferabile dell' aniana fua, e rifolvè di mutar vita, e di darfi al

fervizio di Dio, e all' osfervanza esatta delle regole del fuo Ordine, fe il Signore le concedeva la grazia della primiera fanità. Rallentando alquanto il male, e cominciando Giacinta a levarsi di letto, benchè debole e fiacca di forze, stava un di tra se pensando al cambiamento di vita, che aveva promeffo a Dio, e ondeggiando nell'animo mo tra vari progetti intorno al modo di efeguire la fua risoluzione. Ora accadde, che mentre le pareva. che bastasse di vivere bensì con più di riserva, ma non fosse poi necessario di tendere alla perfezione, e divenir fanta, le venne dato d'occhio ad una immagine di s. Caterina da Siena, fotto la quale fi leggeva questo motto: Quid volo. Domine, extra te ? Che voglio io , Signore , fuori di voi? Queste parole a Giacinta, che intendeva la lingua latina, furono come un dardo, che le penetro il cuore, onde tutta commossa, e piena di confusione di essere stata fin allora ingrata verfo il fuo Dio si buono, e sì mifericordiofo, fi prostrò a terra, e chiedendo con un profluvio di lagrime perdono al Signore delle fue passate ingratitudini, e infedeltà, stabili fermamente di confecrarsi tutta, senza veruna riferva, al divino fervizio, e di feguir ignuda l'ignudo Crocifisto, confidando nella sua bontà, che non l'avrebbe rigettata, nè abbandonata.

4. Piena pertanto Giacinta d'un nuovo spirito, fi va a gettare a' piedi della fua Superiora, e nelle fue mani rinunzia tutti i fuoi mobili, ed arredi insieme con quaranta scudi annui, che aveva di fuo livello : si spoglia de suoi abiti delicati, e attillati , e fi rivefte d'una tonaca vecchia , e rappezzata, e si copre la testa con un vile, e ruvido velo di stamigna: si ricovera in una piccola cella ed augusta, nella quale non vuol altro mobile, che un povero letticciuolo con un femplice pagliariccio, e una gran croce di legno in faccia al letto, e alcune sediole di paglia: e intima una guerra irreconciliabile contro il fuo corpo. Da quel tempo in poi frequenti, e quasi quotidiani furono i fuoi digiuni, e spesso in pane, e acqua; nel Venerdi in onore della Paffione di Gesù Cristo non prendeva cibo di forta alcuna, stando digiuna dal mezzo giorno del Giovedì fino all'ora del pranzo del Sabato; offervava con estremo rigore i digiuni , e le quaresime, che si costumano nel suo Ordine, e specialmente quella dalla festa de' Santi fino a Natale; e macerava continuamente la fua carne, per altro affai delicata, e allevata tra le morbidezze, con cilizi, con discipline, e con esporsi a bella posta al freddo, e al caldo delle stagioni. Per riparare allo fcandalo, che credeva d'aver dato valle fue Suore colla fua vita rilaffata, comparve pià volte in pubblico refettorio colla disciplina alla mano, flagellandosi, e chiedendo perdono de' suoi trascorsi a tutte le Religiose, che restavano sommamente edificate dell'umiltà di quefta ferva di Dio. Rinunzio ad ogni forta di amicizia, e di corrispondenza con persone di suori del monastero, e sino co'sulo parenti, ai quali, quando venivano a trovarla, faceva chiarmente conofecre, che non gradiva le loro visite, parendole in quel tempo di star sulle spine, perchà amava di vivere raccolta, e di trattare nell'orazione col suo Dio, e coi Santi, i quali diceva effere i veri suoi parenti, ed amici: e per far conoscere, quanto si fosti forostata si quello, cli era nel secolo, non volle più chiamarsi siacina Marescotti, ma Giantina di Maria Vergine, della quale era divovissima, e nella quale dopo Dio riponeva tutta la fius faducia.

5. Alle fopraddette, e altre volontarie penitenze, e umiliazioni, che la beata Giacinta esercitò in tutto il rimanente del viver suo, che su di ventiquattro anni, dopo che si fu data interamente a Dio, si aggiunsero altre tribulazioni, e afflizioni di corpo, e dispirito, colle quali il Signore sempre più purificò il cuore della sua ferva, e maggiormente la fantificò. E primieramente ella cominciò ad effere affalita di quando in quando, e al più tardi ogni quindici giorni, da acuti dolori colici, i quali la tormentavano fieramente, e l'abbattevano per modo, che rimaneva deftituta di forze, e in uno stato di gran languidezza. Ma in mezzo agli acerbi fuoi dolori ella ringraziava il Signore, che la punisse in questa vita , per usarle misericordia nell'altra; e quanto più fi abbattevano le forze del corpo, tanto più fi rinvigoriva il suo spirito, e si raffinava la fua pazienza, ond' ebbe a scrivere ad una fua confidente : Sono vifitata, per la Dio gragia , ogni quindici giorni da atrociffini dolori ; piaccia a Dio, che una volta mi ravveda, e che ciò ferva per gaffigo di quello, che merito nell' altra vita. Inoltre fu la Santa foggetta agli fcherni , c beffeggiamenti di alcune delle fu-Religiose, le quali deridevano la sua troppo scrupolosa osservanza delle regole monastiche, e le sue, al parer loro, eccessive penitenze, e mortificazioni, e la cenfuravano, chiamandola una ipocrita, e tacciandola di fingolarità. Accadde tra le altre una volta, che baciando ella nel comun refettorio i piedi alle monache, come si suol praticare per umiltà nelle Comunità Religiose, una suora conversa, nel curvarsi che Giacinta faceva, per baciarle i piedi, le diede un calcio nel viso, rimproverandola nel tempo stesso di stolta, ed ipocrita. Sopportò la santa Vergine questa, e altre simili umiliazioni con pace inalterabile dell'animo suo, eprocurava di far del bene, e de' fervizi in modo particolare a quelle, ch' erano a lei contrarie, e la motteggiavano, e disprezzavano, come fece a quella Conversa; onde correva nel monastero il proverbio, che chi voleva favori da Giacinta, bisognava farle del male.

6. Era per altro la Santa quanto rigorofa con fe medesima, astrettanto discreta, e condiscendente

dente con le sue Suore; come fece vedere, allorchè fu eletta Vicaria, non ostante la sua ripugnanza ad accettare un tal carico, da cui non potè esentarsi, come l'era riuscito con molti prieghi di schivare quello di Abbadessa. Se non che ella giustamente procurava l' ostervanza delle cose essenziali del suo Istituto, e si opponeva con tutto il vigore possibile agli abusi, che pur troppo a po co a poco si vanno introducendo nelle Comunità anche offervanti, che poi passauo in coflume, se non si sta attento, e vigilante da chi prefiede, ad impedirne i principi. Quindi è, ch'ella non poteva approvare certa maniera di vestire troppo attillato, e che spiraste un non so che di vanità; benchè per altro amasse la nettezza, e pulizia, onde foleva dire : Povera si, ma pulita: oh che cofa fcbifofa è il vedere una vergine con lordure attorno! Mi piacciono quelle ferve di Cristo, nelle quali risplende anche nell'esterno la nettezza . Così pure non le piaceva , che dalle Monache si facessero presenti, e regali, massimamente a giovani secolari, e però ad una monaca diede questo avvertimento: Il regalare, masfime giovani , benche di fpirito , non è conforme alla via dello spirito; e per suggire le dicerie, la cortefia della monaca fia l'effere fcortefe, nè molto fi dee fermare a difcorrere con effoloro . Parimente non approvava nelle monache certe spese superflue in ricreazioni, ed offizi, e specialmente. quelle che vanno a finire in mangiare, e in qualche forta di crapula, come cose, che troppo founentano, ed allettano il fenfo, nel qual punto fi mostro sempre zelante ; e scrivendo ad una monaca fopra di ciò, le dice : Ob quanto firetto conto nel giorno del Giudizio renderanno alcune di molti abusi de' monasteri! E allora non verranno già a scufarle quelle , che l' banno configliate a quelle superfluità. Vi prezo, vi scongiuro pertanto per li patimenti del voltro Sposo celeste, a non curarvi delle dicerie; a noi toccheranno di quà, e a loro di là. Quanti poveri muojono di necessità, e le vergini religiofe vorranno inondare in superfluità ? Turate. l'orecchie a' tumulti di male configliere .

7. Siccome Giacinfa era dotata di un ingegno molto perspicace, e di un fino discernimento nelle materie di spirito; così astretta dalla carità, dava e in voce, e in iscritto de siggi avvertimenti a quelle, che la richiedevauo, a spergendoli di passi della facra Scrittura molto a proposito. A duna monaca, che le scrisse, che e carisse, che la crisse, che e carisse, che e carisse,

data una persona religiosa di altro paese, perchè si diceva, che facendo orazione, era sempre bagnata da una dolce rugiada di lagrime ; ed effendo ella pregata a dirne il suo sentimento : lo porrei (rispose) effere cola prefente, e vedere, come quella persona è flaccata, come umile, come sopporta, che le fia contraddetta la propria volontà, ancora in cole buone : e poi credero ai fuoi gusti fpirituali . lo per me ( foggiunfe ) inclino a gente difprezzata . ignuda della propria volontà, e fenza tante tenerezne , e gufti : croci , croci ; patire , patire , e fenna guilo, e flar forte, qui si che veramente ci è Dio. Un Confessore di certo monastero proibi severamente ad una Religiosa il tenere belle immagini fagre per sua divozione: ne su sopra di ciò interrogata la Santa, la quale rispose nella seguente maniera : Non pare poffa dispiacere a Gesù Cristo il godere della vista di queste fante figure ; ne fi dee usare cogl' imperfetti , e pretendere il grado di Stato perfetto . Si cammina di passo in passo , ne tutti i Santi banno camminato in un modo, chi più dolcemente , chi più aspramente; nè l'iflesso Crifto uiò tanta rigidezza colli fuoi , effendo tutto pietà , e mifericordia . Il vero fervo di Dio e provetto fa camminare gli altri con destrezza , e piacevolezza , imitando la piacevolezza di Dio co' peccatori . Ond' è , che a proposito di fimili direttori, e delle maniere diverse da essi praticate ella soleva dire : I varj umori degli spirituali banno voluto farmi dar la volta al cervello , con farmi tener per dannata, fe Iddio per grazia fua non mi aveffe dato della capacità , e della calma all' anima mia . Ella sebbene fosse staccata dalle creature, e il suo affetto sosse rivolto a Dio; con tutto ciò prendeva gran contento dai fiori, dalla mufica, e dal canto degli uccelletti; perocchè diceva : Dalla vifta , e dall' odore de fiori mi corre il pensiere ai giardini della fiorita , e fempre verdeggiante eternità . L' armonia della mufica mi ricrea , e inalza l'affetto al concerto , che fanno P anime beate in Ciclo ; e in udendo il . canto degli uccelli, mi fento ammaestrata a ringragiare, e benedire Iddio. Onde in udire il canto degli uccelli, foleva dire alle compagne: Udite quell' animaluccio innocente, come loda il fuo Fattore ? e io con tanti difetti , quando mai lo ringrazio , e riconoses ? E ciò dicendo prorompeva in molti fospiri, e finghiozzi.

\$. Sopra futto regnava nel cuore della beata Giacinta una sì ardente carità verfo Dio, e verfo il suo prossimo, che si sentiva quasi strugere, e consumare, bramando di sare continui progressi in questa virtà, ch' è l'anima, e la regina di tutte l'altre. E in effetto ella, benchè come religiosa claustrale non avesse mulla del suo da sovvenire i poveri; tuttavia non lascio di socorrerli in ogni maniera possibile, eccitando gli alti, e in voce quando enivano al parlatorio del monastero, e per mezzo di lettere indirizzate a quelle persone, ch' erano di sua conoscenza, acciocchè facestro abbondanti limosfine si pove-

relli

relli , che a lei ricorrevano . Iddio m' ba dato ( ella diceva in une fua lettera ) un cuore tutto con:paffionevole, che vorrei foifeerarmi per ajuto del wio profimo. Quando poteva ottener licenza di levarii di bocce la fua pietenza, e portarla ei poveri, allora confessava di benchettere. Accadde spello, che trovandosi effai debole e fiecca per le sue penitenze, e per le sue malattie, se occorreve qualche fatica in beneficio de' fuoi proffirmi, acquistava un nuovo vigore, falive, e fcendeva scale, portava pesi, e scorreva per le officine del monaftero, e fembrava la più robusta dongia del Mondo . Alle volte esclamave : O Dio del mio cuore , perchè non fono io padrona del Mondo , per rinunziarlo tutto per amor pofiro , e de poverelli! Ob quanta pazzia di chi lo pub fare, e non lo ja! che poi bifognera lafeiar tutto con fuo danno, e difgutio. Così va, a chi può, e non vuole, verrà poi la morte, e allora conofeerà, che tutto è fumo . Tra gli altri ricorreva fovente con sue lettere supplichevoli elle sacre vergini di s. Domenico a... Monte Magnanapoli di Rome, implorando foccorfo a' fuoi cari poverelli : Mandate pure ( fcriveva loro ) ogni forta di cofe , panni vecchi , tonache wlate , falviette , fazzoletti Ce. , perebe ogni poca cofa è molta per chi non ha niente . Di fatto quelle buone Religiose pel gran concerto, che aveveno di fuor Giecinta, non lasciavano, colla licenze de loro superiori , di consolarla , con invierle abbondenti limofine, procacciendole ancora da' loro parenti, ch' effendo ricchi, e della primaria nobiltà di Roma, erano in istato di dare copiosi foccorfi . Chi era tanto affezionata per li fuoi profiimi, che dimoraveno fuori del moneftero, ognuno fi può immaginare quento lo fosse per tutte le sue Religiose dentro il monastero. Elle le amava tutte con isviscerata carità, cercava tutte le occasioni di far loro del bene spirituele, e temporale; e allorchè cadevano inferme, le affitteva con quell'affetto, con cui una pietofa madre affifte un fuo cariffimo figliuolo : e giunfe alle volte a ftere dell'intere fettimane quafi del continuo, fenza poco, o nulle dormire, asfiftente al letto delle inferme, fervendole in tut. ti i loro bifogni, enche più vili, fchifofi, ed ebbietti, con grande giubbilo, e contentezza dell' animo fuo.

9. Quanto poi al suo amore verso Dio, si può dire fenza esagerazione, che dal punto, ch'ella fi convert) da vero al Signore, e che fi accese nei fuo cuore il fuoco dell'amor di Dio, questa si andò di giorno in giorno fempre più aumentendo, fino a divenire un vafto incendio, che spesso la rapiva fuori di se, e le riempieve di dolcezze ineffabili . Poehi anni prima , che ella paffaffe alle glorie celefte, ferivendo ad una monaca fua confidente, tra le altre cofe le diceve : Altro io non cerco, ne bramo, che amar Iddio da dovero. Sono ormai diciaffette anni , che mutai voglie , e penferi , avendo una grande anfecta di morire al

Mondo, e per ottener ciò, abbandonai ogni comodia tà di roba , e mi allontanai dall' affetto de parenti , ed amiei . Spelle volte esclemava : Beati quelli , ch: a buon' ora banno cominciato ad amare, e flare con Dio! ob me infelice, e miferabile che tardi ba principiato ad amare il mio Dio! Altre volte diceve con infocati fospiri : O mio Dio , com' effer puo , che io poffa vivere, fe non mi fazio a pieno del voftro amore? Andava fovente con una fue compagna fu la mezza notte aventi il fantifimo Sagramento fcalza , e legrimante , e flefa in terra , replicave più volte al suo divin Salvatore: O Amore, o Amere, venite nel mio cuore. Questa gren fiamma d'emor divino, che ardeva nel cuore di Giacinta , le spremeva degli occhi abbondanti legrime di compunzione, delle quell ere in modo particolere favorita dal suo celeste Sposo, ellora specialmente che meditava le sua dolorofa Paffione, la quele era il più frequente soggesso delle sue pie meditazioni, e che effitteva al tremendo fegrifizio dell'altare, ttando in tel tempo come immobile, e fuor di fe, contemplando l'ecceffive carità d'un Dio umiliato, e ennichilato, fino e divenire nostre vittima, e nostro cibo foito le specie sagramentali ; e molto più cio le avvenive , ellora quando fi eccoftava e rice verlo nella comunione, in cui trovava tutte le fue delizie fu quefta Terre . Venne finalmente il tempo, in cui la cerità delle beeta Giacinte doveva giungere al colmo della fua perfezione, ed effer ella emmeffa e vedere a faccia a faccia quel Dio, a cui unicemente espiraveno le sue ardentissime brame. Era già quelche tempo, da che non aveva provati i foliti effalti de' fuoi dolori colici , quando la fere de' zo. di Gennejo dell' enno 1640. fu forprefa de' medefimi dolori colici con tal impeto, e con tale ferocia, che in poche ore la riduffero agil eftremi della fue vita , con vomiti continui, e angoscie inesplicabili, tra le quali, raffegnete el divigo volere, e piena di fiducia nella divina miserlcordia , dopo essere thata munita dell'eftrema unzione, spirò la beata sue anima ai 31. di Gennajo dell' anno fuddetto 2640. in età di anni cinquanta quattro. Il Signore fi è degnato di testificare al Mondo la sua fantità con molte grazie, e miracoli feguiti al fuo fepolcro, e per la fua interceffione , oude fu dalle fan. mem. di Benedetto XIII. con rito folenne ascritte nel caralego de' Beati .

Sarebbe desiderebile, che non fi trovassero mai de' padri e delle madri, che ebufando delle loro podettà fopre le loro figliuole, le cottringessero con maniere violente, improprie, e inconvenient ad abbracciare lo stato religioso, o le distornassero da esso ; perocchè le figliuole debbono in tal materie godere di una piene libertà, ed eleggere di loro arbitrio quello flato, che loro piace, e e cui fono chiemate per divina ifpirezione, e non per suggerimenti dell'ambizione , dell'intereffe , e di altri fimili fini baffi , ed

amani de' loro genitori . Il fare diverfamente , oltre l'offesa grave, che si fa a Dio, è un esporsi al pericolo d'incorrere gli anatemi fulminati dalla Chiefa ne fuoi Concili cootro coloro, che ufano tali violenze con le loro figliuole. Ma se mai accadesse a qualche fanciulla ciò, che avvenne alla beata Giacinta, cioè di professare di mala... voglia lo staso religioso, per non avere il coraggio di contraddire alla volontà de' loro genitori, esse debbono adorare, e ringraziare la divina Provvidenza, che abbia disposto, e permesfo, ch' effe per qualunque mezzo fieno ftate liberate da' gravi pericoli, che fi corrone nel mare burrascoso del Moodo, di perire eternamente, e che fieno flate ammefle tra le spose di Gesù Crifto nel porto della Religione, dove postono con tanto maggior facilità, e con merito maggiore fantificare, e falvare l'anima propria, ch'è la fola cofa, che fommamente importa in questo Mondo, e per cui unicamente fono state create . e redeote . Ricorraco a quelto fine con ferventi orazioni a Gesù Crifto, acciocche coo la fua potente grazia voti il cuore dell' amore del Mondo, e lo riempia del suo fant'amore, come si degno di votare, e di riempiere quello della beata Giacinta, dopo dieci anni di contratti, e di combattimeoti . Si ricordino a questo effetto , che Iddio, come dice s. Agostino, permette i mali, e i disordini nel Mondo, perchè colla sua onnipotenza dal male ne può, e sa cavare il bene per la fua gloria, e in benefizio de' fuei Eletti . Elle dunque debbono avere una giufta fiducia nella fua bontà, e mifericordia, che convertirà in bene, e vantaggio dell'anime loro quell'aggravio, e pregiudizio, che foffrirono nella loro libertà ; e seguendo gli esempj della beata Giacinta, dopo pochi momenti della presente misera vita, giungeranno insieme con essolei alla beata parla del Paradiso, e goderanno del sommo bene per tutta l'eternità.

13. Febbrajo.

S. Caterina de' Ricci Vergine.

Secolo XVI.

Tre i medici decori enrichi mederni, che hanne regificate i de approvi di Carteni, il prima i modegna Citalia.

Le approvi di Eufon, che freife, e fempo di fine Visa che anne devo de di motte, che consi di care tre, che care del consi che con considerate i dei motte, che odi cana tre, che con considerate i del motte che con del cana tre, che con considerate i del considerate del

Ell'anno 1522, ai 23 di Aprile nacque in Firenzo a Caterina della nobile famiglia... de'Ricci, a cui oel battefimo fu posto il nome di Alessandra, che poi cambiò in quello di Caterina, allorche si secceptioso. Suo padre su France.

cesco de'Ricci, e sua madre Caterina de'Ricafoli fignori di Panzano , la quale poco dopo la nascita della figliuola se ne passo a miglior vita; onde Francesco sposò altra dama in seconde nozze. Ciò però noo fu di alcun pregiudizio alla buona educazione di Caterina, per la quale si il padre, che la matrigna ebbero tutta la cura, acciocche foste allevata nel fanto timor di Dio. Sebbene effi poco ebbero in quefto da faticare, poiche Caterina fino da' più teneri auni fu prevenuta dalla grazia del Signore, e ripiena di celefti favori , e benedizioni ; onde fi mostrò fempre aliena da' trastulli puerili , e dalle vanità del Mondo , e molto inclinata alla pietà , e divozione . Giunta all' età di dieci anni fu messa in educazione nel monastero di s. Pietro a Monticelli, posto ne' sobborghi di Firenze, sotto la direzione d'una fua zia pateroa per nome Lodovica, ch'era religiosa di quel monastero . Quivi Caterina com inciò a dar faggio di quell' eminente fantità, alla quale Iddio l'aveva ab eterno predeftinata , perocchè era ubbidientiffima a tutto quello, che a lei fi comandava, e applicata... quafi di cootiquo all'orazione , di maniera che anche nel tempo che le altre fanciulle, che flavano per educarsi in quel monastero, andavano a ricrearfi, effa trovava tutto il fuo piacere in istare genustella orando avanti un' immagine di un Crocifillo, per cui aveva una special divozione . Fino da quel tempo il Signore le ifpiro di meditare frequentemente la passione del Salvatore , scorreodo colla mente ciascun mistero di effa , e tramezzando la meditazione , con recitare cinque Pater ooftri a ciaschedun mittero con gran gufto dell' anima fua, la quale ogni giorno più a' infiammava di amor di Dio, e defiderava ardentemente di partecipare dell' amaro calico della Paffione del iuo Kedentore, e divenire fua ferva, e sposa diletta.

2. A fine di mettere in esecuzione questo suo io defiderio , rifolverse di voltar le fpalle al Mondo, e veftir l'abito religiofo in qualche monaftero, dove forife io tutto il suo vigore l'offervanza regolare lenza veruna mitigazione , e difpenfa . li padre , che l'aveva levata dal fopraddetto monastero, e ritirata nella propria cafa e che bramava di collocaria in qualche oobile maritaggio, le ne fece più volte la proposizione: ma Carerina fempre costante nel suo fanto proponimento fi protefto non voler altro fpoto , che Gesù Crifto fuo Signore e Redeotore . In occasione pertanto ch'ella fitrovava alla villeggiatura della campagna vicino alla città di Pra-to, a' imbattè a difcorrere con due Suore converse del terzo ordioe di s. Domenico del convento di s. Vincenzo di Prato, le quali, per esfere il convento affai povero, e fenza ciaufura, andavaoo cercando delle limofine per provvedere alle neceffità del medemo convento; e da esfe intefe la vita auftera, povera, e mortificata,

che si conduceva da quelle boone Religiose : ood' ella deliberò di farfi monaca in quel convento, e ne otteooe dopo molte preghiere, e replicate istanze da suoi genitori il bramato intento . Nell' anno adunque 1535., effendo Caterioa in età di anni tredici, veffì l'abito religioso di s. Domenico nel monastero di s. Vincenzo di Prato con tale, e tanta foddisfazione del suo spirito, che nel giorno, e nel tempo della sua vestizione fu favorita da Dio di una dolciffima effafi, in cui le parve di effere da Gesù Cristo, e da Maria introdotta in un amenistimo giardino adorno di

vaghi fiori, e di ogni forta di delizie. 3. Siccome il Signore aveva eletta questa fanta Verginella per foa sposa, cosi si degno poco dopo che su entrata in monastero di visitarla con una lunga, e sastidiosa infermità, per cui ella avesse occasione di viepiù purificare il suo cuore col suoco della tribolazione, come si purifica l'oro nel crogiolo, e di esercitar l'umiltà, e la pazieoza, e le altre virtà, che la rendessero simile, e conforme al fuo sposo crocifisto. Racconta dunque monfignor Catani Vescovo di Fiesole, il quale scrisse, e stampo il primo la Vita di questa... fanta Vergine due anni dopo la fua morte, cioè nell'anno 1592., racconta, dico, che nell'anno 1538. ful principio del mese di Marzo ella fu affalita da una graviffima malattia con febbrequotidizos , e con dolori acuti per tutto il corpo, la quale poi degenero in idropifia, e in inal di pietra, accompagnato da afma. Le duro quetto male, o piuttotto complefio di mali per lo spazio di due anni, nulla giovandole i rimedi, e le medicine, che le veoivano appreffate, talmente che i Medici non fapendo più che cofa farsi, ne abbandonarono la cura, e lasciarono di darle verun rimedio, giacchè vedevano, che questi non le davano alcun follievo, aozi piuttotto tormento, ed aggravio. Sopporto la Santa con mirabile pazienza, e piena rassegnazione al divino volere questi suoi mali, consolandosi colla vista del suo Salvatore crocifisto, e colla ricordanza delle pene , e de'dolori da'lui sofferti nella fua passione, e morte di croce per amor noftro, e per li nostri peccati. Nel mese di Maggio dell'anno 1540, fi accrebbe il male della Santa, a fegno che ftette più fettimane fenza poter punto dormire, e fi teneva già per disperata la sua falute, venendo guardata continuamente da due monache affisteoti . In questo stato ai 22. di detto mefe di Maggio, vigilia in quell'anno della festa della se. Trinità , ecco che le apparve un Santo dell' Ordine di s. Domenico ( lo Scrittore fuddetto non dice qual Santo fosse ) tutto risplendeote di luce, il quale , chiamatala per nome , le fece su lo ttornaco un segno di croce, ed ella vetto immediatamente faoa, e guarita perfettameote da tutti i fuoi mali, con maraviglia e ftopore delle fue monache, e de' medici, che.vennero poi a visitarla. Del goal miracolo ella ne rende umiliffune grazie al Signore, e sempre più a' infervorò a fervire Iddio con fedeltà, e a far progressi maggiori nelle virtù cristiane, e reli-

giole. . 4. Quefte virtà in effetto risplendettero nella fanta Vergine in un modo particolare, ma noi per brevità ci contenteremo di accennarle colle parole stelle, con cui fono riportate dall'ultimo Scrittore t della sua Vita, ricavata da' proceffi della fua Canonizzazione . Ella amava coal teneramente il fuo Dio, che aveva sempre la mente unita in lui, prendendo da ogni cofa motivo di lodarlo, e di benedirlo. La carità poi ch'ella aveva verso del suo profiimo era talmente singolare, che per tal motivo a' impiegava negli efercizi più abietti, e più saticosi del monastero. Quando alcuna delle sue monache s'ammaiava , l'affisteva continoamente in tutti i suoi bisogni, privandosi ella del fonno, acciocchè l'altre si riposassero, nè mai l'abbandonava fino alla morte. Indicibile era la fua pazienza nelle avversità, nelle tribolazioni , e nelle molte , e penoliffime infermità , ch' ella foffri, varie delle quali chiefe al Signore per la falute de' peccatori, e per isconto della pena dovuta alle loro colpe. Moltiffime erano le penitenze, ch'ella faceva, portando sempre una catena di ferro, e uo aspro cilizio fulla nuda carne : digiunava spesse volte la pane, ed acqua, e per lo spazio di quarantotto anni non mangio mai carne, ne uova. Fu feinpre ubbidientiffima a' comandi de' suoi superiori, vincendo ogni ripugnanza, che aveva in eseguire prontamente, quaoto le veniva ordinato. Aveva un abborrimento grandiffimo all' effere flimata, e tenuta in buon concetto, onde ogni volta che fentiva ragionare con lode delle fue azioni, ne provava un fommo cordoglio, procurando di fuggire, e di nascoodersi , quando veniva gente per visitarla . Tra tutte le virtu di a. Caterina, spicco al segno maggiore la sua purità, che su, si può dire, come angelica; onde non è maraviglia, che fi meritaffe tante grazie da quel Signore, che fi pafce tra' gigli, a cui percio ella ripeteva fovente quelle parole della sposa de' sagri Cautici : Diletius meus miei , U ego illi , qui pascitur inser lilia. Sin qui lo Scrittore foddetto della Vita di fanta Caterina .

5. Inoltre fu questa diletta ferva del Signore favorita di molte eftafi , ratti , e visioni celeftiali, anzi fi può dire , che la fua vita foffe una continua serie di fimili , ed altri doni straordinari , e foprannaturali . Fu eziandio arricchita del dono della profezia, e di quello di penetrare i fegreti del cuore altrui , e di operare cose prodigiofe; onde il fuo nome fi rendè affai famofo non folo nella Toscana, dove ella viveva, ma in tutta l'Italia , e nelle altre più rimote regioni . Finalmente effendo già Caterina matura pel Cielo, e antiante alle nozze eterne del Paradito, dopo avere fofferza una penoda infermità, con cuir80 fempre più parificata l'anima fua, e riceventi con una firzoditaria divozione giù ultimi Sagramenti della Chiefa, firiro placidamente ai a. di Pebbrijo, festa della Purificazione della fintificano Vergine dell' anno 1500 in età di fefanta otto anno 1500 in età di fefanta otto anno 1500 in età di festanta otto anno 1500 in età di festa d

Ammirabile certamente fu la vita di quefta fanta Vergine per le tante grazie, e doni fingolari di estali, e visioni, di profezia, e di miracoli, ed altre cofe prodigiose, di cui piacque alla bontà divina di favorirla in una maniera itraordinaria . E pure è fuor di dubbio , ch'ella non fu fanta per questi doni, nè per queste grazie, che fi chiamano gratis date, le quali al più poffono effere tell'imonianze della fantità, e lervono all' edificazione altrui : Lyando io parlaffi (dicco l' Apostolo 1 ) le lingue di tutti gli uomini , e quelle ancora degli Angeli, fe io non bo la carità, non fono altro che un metallo rifonante, e un cembalo che rimbomba . Quando 10 av. fi il dono della profizia , che penetroffi tutti i metierj , e peffedeffi una feienza prifetta di tutte le effe, e giungiff ancora a tanta Fede de trafportare i menti, fe nen bo la carita , io feno un nulla . Nel policifo adunque delle viriù, e topra tutto della carità, che n'è l'anima e la regina, e nell'eferciato di esiè confitte la fantità, la qual è ta tto pou eminente, quanto tiù perfetta è la carita, accompagnata dal coro delle altre virtà. La pratica fedele di queste virtà fu quella, che fantifico l'anima di a Caterina. e la rendè grande al coipetto del Signore. Ammiriamo pertanto, e lodiamo la divina bontà ne doni straordinari, che comparte a' suoi Santi, ma fludiamoci d'imitare le loro virtà, e di praticarle ancor noi con diligenza, se vogliamo piacere a Dio, e acquistare la fantità conveniente al nostro stato. Uno de merzi principali, che usò s. Caterina per far acquitto della fantità, fu la reditazione frequente, e attenta della Paffione di Gesti Critto. Quello medelimo mezzo adopriamo noi pure, e ne riceveremo un gran profitto per le anime notire; perocchè la Paffione, e la Croce del Salvatore, al dire di s. Agoitino, è una fcuola, e una cattedra, da cui s'imparano tutte le virtà criftiane. Chi frequenta quetta... scuola , e ascolta quetta cattedra , impara ad abborrire come un fommo male il peccato, che è fiato l'unica cagione della morte del Salvatore ; impara l'umilià , la pazienza , la manfuetudine , la mortificazione , la carità , e tutte le altre virtu, e giunge a mettere in falvo l'anima fus per tutta l'eternità.

Sec. Racc.

I4 Febbrajo.
S. Aussinzio.
Secolo V.

La fue Vita feritas fedienente de Autore contemporaneo à riferia fotto quello giorno dei Bollendift, e alquento diterat dal Mesafrajte profifi il Sario. Si vedeno ancora il Tiltemost nel tom, 11. delle Memorte Ecclosifiche, e il Cardinal Orfi nulla Sovina Ecclifiqua tom. 11, ib. 14.

NO degli uomini più rinnomati per fantità . e per iniracoli, che illustrarono la Chiesa d' Oriente nel quinto fecolo , fu s. Auffenzio , di cui abbiamo la Vita, scritta sedelmente da Autore contemporaneo; ed è in fostanza la seguente . Adda padre di s. Auffenzio su uno di quei Criftiani della Perfia, che fuggendo circa l'anno 360. la persecuzione di quel Re, chiamato Sapore, fi ritirarono nelle terre dell' Imperio Romano . Effendoli dunque Adda stabilito nella Siria, vi prefe moglie; e il suo matrimonio, al dire di un ce-lebre Storico di quei tempi 2, reco gran giovaniento alla Chiera, poiche n'ebbe questo ainmirabile germoglio, che fin dai più teneri anni fu da Dio prevenuto colle copiose benedizioni della fua grazia. Giunto Auffenzio all'età di circa 20. anni fi portò alla città imperiale di Costantinopoli, per visitare un suo zio, che vi occupava nna carica ragguardevole di Uffiziale nelle guardie dell'Imperatore , ma trovò ch' era già morto . Nondimeno el fi fermò in quella città, ed effendo dotato di eccellenti qualità di animo, e di corpo, confegui egli pure un posto nelle medelime guardie imperiali . Ben presto ei si concilio la ftima, e l'amore de Grandi della Corte, e dello ftesso Imperatore; ma quello che più importa, in mezzo alla Corte, e fotto un abito militare conservo l'innocenza de'cottumi, e fi esercitò in ogni torta di virtù, talmente che anche iu quello trato di secolare su da Dio onorato col dono de' miracolt. Il suo digiuno era poco meno che quetidiano ; la lezione de libri fagri faceva il più deliziofo nutrimento dell' anima fua; converfava frequentemente con uomini fanti, che allora fiorivano in Costantinopoli, e quando gli era per-messo, passava con essoloro le intere notti fielle vigilie, e nell'orazione . La fua carità verfo i poveri era si profuía, che arrivò fino a spogliarsi de' suoi abiti , per rivestirne i bisognosi . Insomma tale era la vita di Aussenzio, che poteva servire di esempio, e di prova, che gli uomini posfono in tutti gli stati estere fedeli a Dio, e giungere anche in mezzo al fecolo ad un alto grado di perfezione .

2. Gió però nonostante, Aussenzio, che amava di piacere a Dio solo, e di vivere assasso sconosciuto agli uomini, credè di dover voltare le spalle al Mondo, e ristrarsi nella solitudine, per attendere a puriscare viepiù il suo cuore da ogni

(1) Sozomeno Iftor, Ecclef, lib, 7. c. 11.

affetto terreno, ed innalzarlo alla contemplazione delle cose celesti . A questo fine dopo l'anno 440. , e forfa il trigesimo dell'età fua, fi ritirò in cima d'un alto a scosceso monte della Bitinia, detto Oxia, lontano dieci miglia da Calcedonia, ed ivi cominciò a menare una vita aufteriffima , privo di tutti i comodi più neceffari al vivere umano, e applicato unicamente all'orazione, alla lezione, e meditazione delle fagre Scritture, e agli efercizi della penitenza. La fua intenzione, come fi diffe, era di paffare il rimanente de'fuoi giorni in quel deferto, separato dal commercio degli nomini, per godervi il conforzio degli Augeli. Ma Iddio dispose per la salute di molti, che non passo molto tempo, che vi fu scoperto, e che per la virtà de' miracoli , di cul aveva arricchito il fuo fervo, quella folitudine fu frequentata da un concorfo grande di gente, che da ogni parte andava a trovarlo, alcuni per foddisfare alla loro divozione , e venerare un uomo di sì eminente fantità, alcuni per effere curati da lui delle loro infermità, e alcuni per udire i fuoi falutevoli ammaestramenti. Nè la carità del Santo potè ricufare tali foccorsi a coloro, che andarono a trovarlo, benchè non fi lasciatse vedere se non a certe ore determinate, e non parlaffe loro fe non dalla piccola finefira del fuo tugurio, la quale era così buila, che poteva ancora toccare gl'infermi, e ungerli con olio benedetto, di cui ordinariamense fi terviva, per guarire le loro malattie; e talvolta ancora applicava loro a tal effetto la eroce, che aveva in cima del fuo baftone. Furono fenza numero i clechí, gl'idropici, i lebbrofi, e i paralitici, che per mezzo dall'orazioni del Santo confeguirono la fanità; e fopra tutto egli esercitava una grande autorità sopra i deinon), cacciandoli in nome di Gesù Cristo dai corpi di molti offeffi . VI fu però alcuno , che ebbe ardimento di burlarfi del Santo, di calunniarlo, e di fpacciare per prefilgj i mlracoli, ch'egli operava. Ma Iddio prese le difese del suo servo, poiche la figliuola di quel tale fu invafata dal demonio, da cui non potè effare liberata , fe non che coll' effer condotta alla prefenza del Santo, il quale rendendo bane per male, la restitul libera, e fana al fuo afflitto padre .

3. Intanto effendofi nell' anno 451. radunato il Concilio generale di Calcedonia, per condannaro l' erefia di Eutiche, Abate di un monastero di Cofrantinopoli, il quale confondeva le due nature, divina e umana di Gesù Cristo; i Padri del Concilio credettero, che convenifie di chiamarvi ancora s. Auffenzio, si perchè col gran credito , cheaveva di fautità, poteva rendere più autentica prello il popolo la decisione del Concilio, sì perchè ad alcuni era fospetta la dottrina dal Santo forse perch' era stato amico di Eutiche, che pasfava per un gran fervo di Dio, allorchè egli faceva la fua dimora in Costantinopoli. Fu pertanto a nome del Concilio, e per ordine dell'Imperatore Marciano invitato ad'intervenire ai Concilio. Ma eoli fi fcuso d' andarvi, dicendo, che si monaci, e folitari non apparteneva di ammaeftrare, ma di effere ammaethrati da' Vescovi, a' quali Iddio ha commessa la cura delle sua Chiefa. A una tal risposta non s'acquietarono nè l' lmperatore, nè i Vescovi, e persuasi dell'Importanza, che un uomo di tanto credito concorresse alla definizione del Concilio, e alla condanna dell'erefia Eutichiana , gl' inviarono alcuni monaci , e alcuni chierici accompagna:l da buon numero di foldati, con ordine di condurlo per forza, quando avelle ricufato di venire frontaneamente. Di fatto fulle prime lo trovarono renitente . allegando la ftella rapione, che a lui non apparteneva di prender parte in fimile affare, nè fu possibile di aprir la fua cella, nè di far movere il carro, in cui fu collocato, finchè con un fegno di croce non ebbe egli fteffo data licenza di far l'uno, e l'altro. Fu dunque messo in un carro, giacchè per l'eftrema debolezza, cagionata dalle fue aufterità, non poteva reggerfi in piedi, e per iftrada operò diverti miracoli, è quali non impedirono, che non fosse potto, come in una prigione, dentro una camera del monastero detto di Filio ( tanta era la prevenzione, che fi aveva contro di lui intorno alla fua dottrina ): e i monaci di quel monastero non lasciarono di trattarlo con asprezza , specialmente perchè sece dittribuire a' povert le limofine, che in molta abbondanza gli furono mandate da perfone a lui divote, fenza dar nulla ad effi , Dal monastero di Filio fu trafferito a quello di s. Ipazio ne' fobborghi di Calcedonia, dove fu da quel a. Abate accolto e trattato con molta benignità, e cortelia, e dove concorfe gran numero di persone di ogni condizione a visitarlo; e nel tampo, che ivi dimorò, vi fece molti miracoli, e diede a quei, che lo visitavano , molti falutevoli avvertimenti , e fpecialmente di fuggire il teatro, come la forgente di molte iniquità. Ma finalmente fu riconoscluta per fana, e incorrotta la Fede e dottrina del Santo, il quale condannò egualmente le due erefie opposte, di Nestorio cioè, che divideva Gesà Cristo in due persone; e di Eutiche, che confondeva le due nature di Gesù Crifto in una fola dopo l' Incarnazione ; confesso chiaramente essere in Gasà Cristo due nature, divina, e 11mana , fuffiftenti nella fola fua perfona divina ; ed effere la Vergine vera madre di Dio; e acconfentà in tutto, e per tutto alla definizione del Concilio Calcedonese,

4. Terminato felicemente un tai affare , s. Aufsenzio non volle più tornare alla prima fua montagna di Oxia, ma firitirò in un' altra più vicina a Calcedonia, e fcelfe la più alta di tutte. quelle ch'e ano in quel contorni, e la più orrida , e fredda . Ivi fi rinchiufe dentro un' angufla cella fatta di tavole dentro il cavo d' una fpelonca, e quivi continuò a menare la stessa vita aufteriffima , a curare le infermità di quei , che a lui ricorrevano, a liberare gli offeffi, e ad operare melti altri miracoli . Si crede, che il Santo prima di partire da Calcedonia fosse ordinato Prete , giacchè con questo titolo è decorato nella fua Vita . Onde trovaudofi arricchito di questo sagro carattere , si prese anche la cura della falute delle anime sì di quelli , chevenivano da lui guariti dalle infermità corporali , e sì anche degli altri , che a lui venivano, per effere aminaeftrati nel cammino delle virtà . Vi furono molti dell' uno , e dell' altro feflo, che vollero abbracciare la penitenza, e meuare vita monaftica fotto la fua direzione a onde quel monte, che poi fu chiamato il monte di s. Auffenzio , fi riempiè di celle di fanti folitari, i quali procuravano d' imitare i suoi asempj, e di tauto in tanto fi radunavano intorno alla fua cella, per udire le fue istruzioni. Quanto poi alle donne fu fabbricato alle radici dello ftefso monte un monattero, e la prima ad abitarvi fu una certa Eleuteria , dama di gran pietà , la quale era stata damigella della fanta Imperatrice Pulcheria. In poco tempo il numero delle Vergini, che vi concorfero con grande alacrità ad abbracciare la vita penitente, giunfe a fettanta e più, le quali di quando in quando andavano effe pure ad ascoltare gli ammaestramenti del Santo, per infammarfi nell'amor di Dio, e ricevere dalla fua mano la fanta Eucarittia . Tale fu il tenore della fanta vita, che Aussenzio condusse fino all'ultimo de'suoi giorni , che fu il dì 14. di Febbrajo circa l' anno 470. Il suo corpo fu fepolto nel monaftero delle sopraddette Vergini, e divenne una forgente di benedizioni, per li molti miracoll, che Iddio operava per l'interceffione del Santo. La fua caverna parimente fu un ricovero di santità, poiché în esta abitarono successivamente per tre secoli nomini fanti. e perfetti imitatori di tutte le sue virtà, tra' quali fono celebri s. Sergio, ch' era flato fuo difcepolo, a. Berdimieno, e a. Stefano il giovane, il cui nome divenne samoso nella Chiesa pel coraggio mostrato nella persecuzione degl' Imperatori Iconoclatti .

Quedo Santo ricevé da Dio una mirable poteñ di cacciar el demon ; tuto dai corpi, liberrado molti oliffi, quanto dalle sinne, conservato del les distribuires de la compania de consecución de la compania viteria, che dise tenere per refeitere sile tenuzioni del demosio, per per pieparare computar viteria. Non fari forfa difera al lettore di under una delle fue ilticioni in si proposito, viferia dall'Aucose della fan Vita del lequesta della desegnativa del fan Vita del lequesta della desegnativa del sunte le machine, centre degli annopi dal egalo un tente le machine, centre degli annopi dal egalo ser el tene, e indult al mult. A quelli, desegliano effer contentar e della fagorazione della in-

moginazioni impure, e commopono il corpo a illecite dilettazioni : agli allinenti rapprefentano il gullo de' cibi , e i defideri di gola : affalifcono gli umili colla prefunzione di fe medefint, e cella vanagloria. Se alcuno è inclinate alla beneficenza , cercano di diffornele col penfiero della cura , che des mere des fuoi : fe uno vuol fare orazione , cofferpare il filengio e il raccoglimento, lo diffurbano con importuni fantafmi , e colla follecitudine de negorj , e intereff terreni ; fe uno procura di effere manfueto , co tollerante dell'ingiurie, gli riempiono l'animo di rancors, e di malevolenza perfo colui, che lo ba offefo e ingiuriato ; e fopra tutto fanno ogni sforzo , per diffruggere la pazienza, la pace , e la carità , che rendono l'anime accette a Dio , e piene de' frutti della Spirito fanto . Noi dunque ( egli foggiunge) refiliamo corargiofamente alle maliene loro fuggeffioni . e fuggiranno da noi confuß, e foergognati ; invochiamo con fervore il divino ajuto, e refleranno difficati i loro perverfi difegni . Ricordiamoci , che la vita del Crittiano è una miligia , e un combattimento , e che noi dobbiamo fecondo l' Apoilolo 1 combattere continuamente, non tanto contra uomini compofli di carne e fangue , quanto contro i principi delle tenebre , e contra le poteflà infernali . E però è nec-fario di bene armatei delle armi invifibili della Fede, e della spada della parola di Dio, e dell'orazione ; e per mezzo di quefle armi invincibili noi riporteremo vittoria contro de nostri nemici . Facciamoci pur coraggio, e mettiamo la nostra fiducia in Geste Crifto , il quale colla fua grazia vince nella noltra debolezza l' audacia diabolica . Perocche quanto noi fiamo deboli e imbecilli , e facili ad effer vinti fenza il fuo ajuto ; altrettanto voi fiamo forti , robue insuperabili, altorebe fiamo fostenuti , e confortati dall' ajuto , e foccorfo di colui , che ci rende vittoriofi , immortali, ed eredi del fuo celefte Regno.

### 15. Febbrajo. B. GIOVANNA VALESIA. Secolo XV.

Le memorie delle sue virtuose azioni , e gli autentici documenti di esse si trovano raccosti presso i Boslandish sotto il giorno 4. di Febbrajo .

No Obliffium fo in andria della besta Giovanna Valefa, poiche ella fie glisulosi di Lodovico XI. Re di Francia, e venne al Mondo nell'anno cade, Sennoch ella fide una in a fisbilme fatto, 1 Iddo però difiolo, che in tutta i fia via intimatelli degretta a motte e gravi tribolaparificata, e fiantificata, iconodo l'ordinatiotume, che il Signore fuol tener verò de' noi eletti. Siccome Giovanna uno aveva forito dalla natura alcana di quelle dori, che rendono le fammies pregevoli, e gradita agli occhi del Mondo, effeado di bratto afetto, e di una fiatura bassa, e svantaggiosa; così fino dagli anni più teneri ella fu riguardata con aversione dal Re suo padre, e disprezzata da tutti gli altri, quasi come una femmina dozzinale, e come fe non fofse del sangue reale di Francia, Appena Giovanna giunse all' età di discernere il bene dal male. che , prevenuta dalle celefti benedizioni , ringrazio il Signore, che l'aveffe privata di quei vantaggi naturali, che si ftimano dagli uomini, poiché rimaneva meno esposta a quel pericoli, che pur troppo s'incontrano da coloro, che fono in titato di piacere al Mondo, di effere cloè fedotti, e adefcati dalle fue fallaci vanità con rovina dell'anima propria. Ella fi confacrò interamente agli efercizi di pietà, e vivendo affatto ritirata nel fuo appartamento, attendevaall'orazione, alla lezione spirituale, e ai lavori manuali, cercando in tutte le sue cose di piacere al fuo Dio colla pratica delle virtà criftiane, le quali fule rendono le perfore accette, e aggradevoli alla Maestà di Dio, di qualunque condi-

zione effe fieno . 2. Cio però non offante il Re Lodovico fuo padre, mosso unicamente da mire politiche, che fogliono effere la fola, o almeno la principal regola delle deliberazioni de' Grandi del fecolo, volle collocar Giovanna in matrimonio con Lodovico Duca d' Orleans, ch'era fuo cugino, e il primo Principe del fangue reale. Quetto matrimonio, a cui la fanta Principessa condescese, per nou contradire al Re suo Padre, su per està una forgente feconda di amarezze, di travagli, d'affiizioni d'ogni forta , le quali però ella riguardo come pegni dell'amor di Dio verfo di lei, e come mezzi proprj, ed efficaci, per viepiù fantificars, e così facilmente, e sicuramente ginngere a quell' eterna felicità, alla quale un vero Criftiano des unicamente aspirare nel breve corfo di questa misera vita mortale. Il Duca suo marito non fece di lei conto veruno, non altrimenti che se non gli fosse stata moglie ; mostrò del prezzo, e dell'aversione verso di lei; e non lasció passare alcuna occasione, che non le desse de gravi difguiti . Ella foffri tutto con nna mirabile pazienza, e con una mansuetudine inalterabile, fenza farne mai querela, ne lamentarfene con alcuno ; anzi confervo fempre nel fuo cuore una fincera affezione verfo il marito, e fi mantenne in tutte le cose a lui soggetta, e ubbidiente, come comanda l'Apostolo alle donne conjugate verso de loro mariti, quantunque molefti, e faftidiosi . Di questa sua sincera affezione verfo il marito ella diede una chiara riprova in una difgrazia, che a lui avvenne, per la quale ei corfe pericolo di perdere la vita . Perocchè avendo il Duca dato orecchio ad una cospirazione contro il Re Carlo VIII., che fino dall'anno 1481, era fucceduto a Lodovico XI, fuo padre nel regno di Francia, e avendo prefe le armi contro di lui, fu per ordine del Re medefimo messo in prigione, dove flette rinchiuso tre anni. Compiuto il processo, e provato il delitto della sua ribellione, era il Re Carlo rifoluto di condannarlo alla morte, a fine di dare un illustre esempio di giufta severità, e d'incuter terrore ai ribelli, e fedizios, che in quei templ spesso caglonavano de tumulti nel Regno. Allora fu, che Giovanna a' interessò con tutto il calore, per liberare il marito dall'imminente gaftigo. Ella adoprò a questo effetto le preghiere le più tenere, e le più umili, accompagnate da molte lagrime, prefi fo il Re Carlo fuo fratello, acciocche perdonaffe al Duca, e gli restituisse la libertà; e tanto diffe , tanto l'importano , che finalmente le riufch di ottenere la grazia bramata. Nè di ciò contenta, procurò ancora di riconciliare perfettamente il Daca medefimo col Re, il quale, fecondando le premure della forella, lo reintegro nella fua amicizia, e lo ammife alla primiera confidenza.

3. Quefti buoni nffizj, e importanti fervizj,

che la s. Principella prestò al Duca suo marico, pareva , che dovessero ammollire il cuore di lui, e renderlo più condifcendente, e più amorofo verfo la fua buona conforte ; ma pure avvenne tutto il contrario , poichè egli feguitò a mostrare la... stessa indifferenza, anzi la stessa aversione verso di lei, fenza che ella punto fe ne doleffe, nè che mai gli rimproveraffe la fua ingratitudine, attefochè in tutti questi avvenimenti riconosceva la volontà di Dio, il quale coll'inmiliarla, ed affliggerla, le dava continue occasioni di acquistar nuovi meriti per l'anima fua . Ma tutto quello , ch' era finora accaduto di finistro, e di molesto alla Santa, fu un nulla in paragone di ciò, che le avvenne, dopochè il Duca suo marito sali sul trono del Regno di Francia . Perocchè effendo morto nell' anno 1408. il Re Carlo VIII, fenza lafciar fuccessione , il Duca d' Orleans , come primo Principe del fangue, e più proffimo parente del Re defunto, fecondo le leggi del Regno, fuccede a uella Corona. Ora il primo fuo penfiere, allorchè fi vide Re di Francia, fu di procurare lo fcioglimento del matrimonio con Giovanna, col motivo, o pretefto, che l'aveffe contratto per forza, e violentato dai comandi del Re Lodovico XI. A questa risolazione diede sorte impulso il desiderio di riunire alla sua Corona il ducato di Brettagna, prendendo per moglie la principesta Anna, ch'era l'unica erede di quel ducato. A quetto fine pertanto egli ricorse al Papa Alessandro VI., il quale deputo de giudici commiffari in Francia, che giudicassero tal astare. La beata Giovanna non fece alcuna opposizione, e rimife la fua caufa alle disposizioni di Dio , e al giudizio della Chiefa . Di fatto il matrimonio fu dichiarato nullo, ed ella fivide in un momento privata del titolo di Regina, e licenziata dal talamo, e dalla corte del Re Lodovico.

4. A questo colpo si duro, che avrebbe sconcertato chiunque altro, ella non replicò parola alcualcuna ; anzi benediffe il Signore , che l'aveffe in qualuuque mauiera liberata dal giogo degli uomini , a fine che potesse cou più di libertà , e più ftrettamente unirfi a lui, e confagrarfi totalmente al divino suo servigio . Avendole il Re Lodovico allegnato per suo mantenimento il ducato di Berri con dodici mila scudi di annua pensione, ella fi ritirò nella città di Burges a menar vita privata e penitente, fi rivettì d'un ruvido cilizio, che portava sempre sopra la carne nuda ; faceva frequenti, e rigorofi digiuni; a' impiegava nelle opere di mifericordia , spendendo in sollievo dei poveri tutte le fise entrate, eccettuato quel poco che serviva pel suo sostentamento, e di quelle poche persone che teneva al suo servigio; e attendeva continuamente all' orazione , e agli altri efercizi della pietà criftiana, con grande foddisfazione dell'anima fua, che il Signore riempieva ogni giorno più del suo fanto amore, delle celefti fue confolazioni , una goccia delle quali val più che tutti i diletti, e tutte le grandez ze del Mondo

5. Siccome la fanta Principaffa aveva femre profestato una fingolar divozione alla fantiffina Vergine, e all'inetfabile mistero della fua Aununziazione , che fu il priucipio , e la forgente delle grandezze di Maria , per cui ella su sublimata all' eccelso , e incomprensibile grado di Madre di Dio ; perciò si rifolvè d' istituire un Ordine di Vergini religiose sotto il titolo dell' Annunziazione di Maria , le quali avessero per principale loro istituto di ve-nerare la fantissima Vergine, e il mistero della fus Annunziazione . Il che ella efeguì nell'anno 1500, nella città di Burges, e le coftituzioni di questo nuovo lstituto furono stese dal suo confessore, ch'era un Religioso dell'Ordine di sau Fraucesco, e dipoi approvate dalla Sede Apostolica . Finalmente ella ftestà volle esfère del nuanero di queste Religiose; e nell'anno 1504. ne westi l'abito, e ne sece i voti con molta umiltà, e con fingolar contentezza del fuo cuore . Nel poco tempo che sopravvisse dopo aver vestito l'abito religioso, diede la beata Giovanna esempi illuftri a tutte quelle Religiofe di mortificazione, di umiltà, di carità, e di tutte le virtù criftiane, finchè nell' anno 1505. si 4. di Febbrajo piacque al Signore di chiamare quelta fua fedele ferva alla gloria celefte, e di coronare le sue sofferenze coll' eterna ricompensa del Paradiso .

Confiderando la ferio della Vita della beata Giovanna, fecondo quello che in tall cafa ne lon giudicare il Mondo, fambra ch' ella fia afortunata, e difgraitara E pure è cerco, che la Fede non ci permette di dubitare, ch' ella non fiandata felice e beata ai cofpetto del Signore, il quale la prevenne colla fua grazia, la fortificò, e la fastifici on mezzo ai rifatti, ai differesti, e alle tribolazioni, da lei fopportate con mirabile patienza, e con perfetta formalifico alla fatti del presenta del proportate con mirabile patienza, e con perfetta formalifico alla fatti del presenta del p

vina volontà. Impariamo dunque a formare i noftri giudizi, e diro così, a pesare le cose non colle bilance fallaci del Mondo-, ma colle bilance del Santuario. La bellezza, l'avvenenza, i taleuti graudi , la ftima , e le lodi degli uomini , che altro fono, confiderati al lume della Fede, fe non impedimenti, e oftacoli ad operare l'eterna noftra falute? Perciocchè, attefa la corruzione della umana natura, facilmente e per lo più fi fa abuso di effi, con levarsi in superbia, e con porre in effi le nostre compiacenze, e il nostro ultimo fine , e in confegueuza cou irreparabile rovina dell'anima per tutta l'eternità. Al contrario la privazione de talenti, e vantaggi umani , e il rifiuto , e l' odio del Mondo , fono mezzi, che colla grazia del Siguore rendono più facile, e agevole la via della falute, ch' è l'unico affare importante, che abbiamo in questa vita; sì perché servono a distaccare il cuore dall' amore del Mondo, e di noi stessi; sì perchè sommissifirano continue occasioni d'esercitare l'umiltà, la pazianza, e le altre virtù, che sono i veri be-ni d'un Cristiano; aì perchè finalmente non tro-vandosi alcuna soddisfazione nel Mondo, fanno rivolgere il cuore a Dio, e aspirare al conseguimento del suo amore, e della sua grazia in que-sta vita, e dell' eterna baatitudine uell'altra... Così avvenne alla beata Giovanna, e così av-verrà a tutti quelli, che feguiranno il fuo efempio,

### 16. Febbrajo .

### SS. TEODOLO, GIULIANO,

Secolo IV.

Il loro Martirio è descritto da Eusebio Cesariense nel lib. 2. cap. 12. della san Storia Ecclesistica, e si reporta del Ruinara nella Raccolta degli Atta Socieri de Martiri alla pag. 191. 6 391. num. 42. 41., 6 44. dell' edizione di Verma.

Uefti Santi confeguirono la gloriofa palma del martirio nella perfecuaione eccitata dall' Imperatore Diocleziano nell' anno 303., e continuata nell' Oriente dagl' Imperatori Galerlo Maffimiano, e Maffimino fino all' anno 313. I loro patimenti, o piuttofto i loro trionfi fono flati descritti da Eusebio Cesariense, testimonio oculato , nella maniera feguente . Firmiliano Governatore di Cefarea nella Paleftina, nomo crudele, e furioso perfecutore della criftiana Religiona aveva condannati alla morte dopo acerbi torme:1tl a, Panfilo, cinque Egiziaui, e altri Criftiaui, de quali fi è parlato nella prima Raccolta delle Vite de Santi fotto il di 15. di Febbrajo . Or avvenue, che un certo criftiano per nome TEO-DOLO moftro della compaffione, e anche della riverenza verfo quegl'illustri campioni della Fede ; e tauto bafto , perchè l'iniquo Firmiliano infieriffe eziandio contro di lui. Era Teodolo an-

noverato tra i domeftici della famiglia di Firmiliano, e a lui molto caro, sì per la fua veneranda vecchiesza, e sì per la fedeltà, e benevolenza, con cui fempre lo aveva fervito. Ciò però non offante, Firmiliano avendo intefo, che il fanto vecchio aveva renduto dell'onore ai ss. Martiri da lui condannati al fupplizio, diede nelle imanie, e chiamatolo alla fua prefenza, gli fece degli amari rimproveri , come se fosse un ingammatore, e un ingrato ai benefizi da fe ricevuti e gli ordino di fagrificare agli Dei dell' Imperio. Ma perfiftendo Teodolo coftante nella. professione della Fede di Gesù Cristo, Firmiliano montato in maggior furore, lo condanno immantinente a perdere la vita fopra un patibolo di croce. Era questo supplizio non solo dolorofo, ma infaine agli occhi de pagani: ad un Cri-tliano però non poteva farii foffrire una morte più onorevole di quelta, per cui diveniva conforme al fuo Salvatore; onde il venerabile vecchio riguardo quella croce, nella quale fa inchiodato, con riverenza infieme e con allegrezza, e per mezzo di effà audo ad unirfi per fempre in Cielo al suo crocifitto Signore, di cui aveva sì perfessamente feguite le vestigie , e imitati gli

esempi. 2. Credeva Firmiliano, che questo estremo rigore uíato contro un fuo antico domeítico e familiare, dovesse inspirar terrore ai Cristiani; ma avvenne tutto il contrario, perocchè prefero maggior coraggio a professare pubblicamente la Fede di Gesa Critto. Uno di quetti generofi Crittiani fu GIULIANO, il quale essendo poco prima giunto in Cetarea datla Cappadocia, donde cra originario , appena ebbe notizie della strage , che per ordine di Firmiliano fi faceva de fanti Martiri nella pubblica piazza, vi fi portò fubito con frettolofo paffo, per ammirare quello spettacolo, funesto e orribile agli occhi carnali, ma glorioso e d'indicibile confolazione agli occhi della Fede . Nel vedere quei fanti corpi de' Martiri , che l'iniquo giudice aveva ordinato di lasciare infepolti, ftefi per terra , non potè contenersi dal gettarfi riverentemente fopra di effi, e abbracciarli, e teneramente baciarli. Fu pertanto nell' efercizio di quest'atto di pietà arrettato da' foldati, e condotto fubito alla prefenza di Firmiliano, il quale viepiù fitibondo del fangue criftiano, trovando il Santo fermo e costante nella... Fede, ordino, che acceso un gran rogo, vi fosse bruciato vivo . All'udire quella fentenza s. Giufizno efulto per l'allegrezza, e ne rende con. gran fervore grazie all' Altiffimo, che lo faceva partecipe d'un tanto onore, e lo aggregava al numero de'fuoi Martiri; e con mirabile coltanza compiè tra gli ardori del fuoco il fuo nobile fagrifizio. Giacquero i corpi di questi sa. Martiri per quattro giorni continui, e altrettante notti esposti all' aria, e ad effere divorati dalle bestie, e dagli uccelli di rapina. Ma per divina disposizione non patirono alcun infulto , e rimafero intatti, ed incorrotti, finchè fu permello alla pieta de' Fedeli di poter dar loro onorevole sepol-

3. Erano scorsi pochi giorni dopo il gloriose trionso de' sopraddetti sa. Martiri, quando giunfero in Cefarea due cristiani per nome ADRIANO ed EUBULO, i quali fi portavano a visitare i fanti Confesfori, e verifimilmente quelli, che da' Tiranni erano stati condannati a lavorare nelle miniere della Cilicia . Giunti alle porte della città, furono dalle guardie interrogati della loro qualità, e del fine del loro viaggio; ed avendo effi ingenuamente confessato di essere cristiani, e incamminati al foccorfo de loro fratelli, furono subito arrestati, e condotti davanti a Firmiliano, come trasgressori degli editti imperiali . Il Governatore dopo averli e con lufinghe, e con minacce in vano efortati ad ubbidire agl' Imperatori, fece lacerar loro i fianchi più volte colle unghie di ferro, e finalmente li condanno ad effere divorati dalle fiere ne' pubblici spettaceli della città . In efecuzione dell' iniqua fentenza fu Adriano esposto nell'austreatro a unleone, e finì di vivere trafitto dalle (pade de' gladiatori . Nella stessa guisa fu trattato Eubulo , benchè il giudice mosso da una falsa pietà verso di lui, fi fosse prima molto adoperato, per indurlo a fagrificare; e così ambedue riportarono in premio della loro Fede la gloriofa corona del martirio. Segul il martirio de' fauti Teodolo, e Giuliano ai 16. di Febbrajo dell'anno 309. , e quello de' ss. Adriano, ed Eubulo pochi giorni dopo, ciue ai s. e ai 2. del mele teguente di Marzo , ne quali giorni respettivamente si fa di essi onorevole commemorazione nel Martirologio Romano.

Chi non ammira la Fede viva, e la carità ardente di questi ss. Martiri, i quali si stimarono fortunati di poterdare il fangue, e la vita in mezzo ai più atroci tormenti per amore di quel Dio, che aveva il primo fagrificato se medelimo so pra un patibolo di croce, per redimerli dalla fervità del peccato, e del demonio, e renderli figlianli di Dio, ed eredi del regno de' Cieli? Questo penfiere altamente imprello ne' loro cuori faceva sì, che riguardaffero con venerazione quei Crittiani . che avanti di loro avevano fofferto il martirio, e che fi giudicassero onorati al sommo, allorchè riceverono effi pure la graria di poter effere aggregati al loro numero, e di finire la loro vita-confumati dal ferro , dal finoso, e dalle fiere . Tali esempj di generosità , e fortezza cristiana riempiano noi tutti d'una falutevole confusione , noi, dico, che fiamo sì fiacchi in foffrire mali tanto minori, e che, come deboli canne, ci lasciamo sì facilmente abbattere da ogni vento di tentazione, e dal timore di qualunque pena, e tribolazione, che ci fovrafti ; onde pur troppo spesso accade, che si abbandoni la giustizia, e la

verità, e fi violi la Legge di Dio, per non foggiacere a qualche patimento, e danno temporale. Ricordiamoci, che, come cristiani, siamo discepoli d' un Dio crocifiso, e chiamati alla partecipazione della fua gloria, colla condizione di prender parte del calice della sua passione. Woi faremo glorificati con Crifto (dice l' Apostolo 1.) fe patiremo con Criflo; noi faremo combagni della fua confolazione, confolazione infinita, ed eterna, fe terremo a lui compagnia nella fua paffione . Il non voler dunque patir nulla per amor di Cristo è lo stesso, che rinunziare alla sua figliuolanza, e alla fua eredità celeste . Se voi ( soggiunge il medesimo Apostolo<sup>2</sup>,) volete esferve esenti da pa-timenti, ai quali tutti i Santi, ed eletti di Dio so-no soggetti, dunque non siete suoi sigliuoli legittimi, e in confequenza decaduti dal diritto all'eterna felicità del Cielo . Ravviviamo adunque la noftra Fede, e armiamoci di queste verità, per refiftere vigorosamente a tutte le diaboliche tentazioni, e full'esempio di questi, ed altri innumerabili Martiri riponiamo la nostra gloria nella-Croce di Gesù Cristo, e nel partecipare de'suoi patimenti , foffrendo almeno con pazienza e raflegnazione quelle afflizioni, che la divina Provvidenza ci manda, da qualunque parte, e per qualunque mezzo esse ci vengano; perocchè an-che nel tempo della pace della Chiesa, quale si gode al presente, noi possiamo, al dire dis. Ago-tino, conseguire una corona consimile a quella de'ss. Martiri , fe siamo disposti a soffrire per amor di Dio qualunque male temporale, piuttofto che violare la legge di Dio, e mancare ai doveri della giuftizia, e della verità.

# 17. Febbrajo. B. A L B S S I O. Secolo XIII.

Nel primo tomo della Raccolta delle Vite de Santi Fiorentini fatta dal facerdote Giufeppe Maria Brocchi dalla pag. 117, hno alla pag. 170, ji pob veare la Vita del B. Alefjo, come anche quelle degli altri beati Fondatori della Religione de Servi di Muita.

El fecolo decimo terzo trovandosi l'Italia, e specialmente la città di Firenze, tutta turbata, e seconvolta dalle discordie, e sazioni de' Guessa, e de Ghibellini, i Idadio suscito sette gentiluomini Fiorentini, i quali situiuriono un nuovo Ordine di Religiosi, chiamati Servi di Maria; e colle eloro orazioni, cogli esempi della loro fanta vita, e coll' essecata della loro predicazione, molto contribuirono a far cessare le invecchiate discordie, e a ridurre in gran parte i popoli al retto sentiero della virtà, e all'ubbidienza di santa Chiesa, e del su cavo visbile il Romaza di santa Chiesa, e del su cavo visbile il Romaza di santa Chiesa, e del su cavo visbile il Romaza di santa Chiesa, e del su cavo visbile il Romaza di santa Chiesa, e del su cavo visbile il Romaza

no Pontefice. Questi gentiluomini furono Buonfigliuolo, Bonagiunta, Amadeo, Manetto, Sostegno, Uguccione, e Alessio, i quali essendo soliti radunarsi in un oratorio della stessa città di Firenze, ad esercitarsi in orazioni, e in altre opere di pietà; nel dì 15. d' Agosto dell' anno 1233., giorno confagrato all' Affunzione di Maria Vergine, fi fentirono ispirati dal Signore, e anche confortati da una celefte visione, a dedicarsi interamente al fervizio di Dio, e ad impiegarsi in benefizio de'loro proffimi , fotto la protezione della fantiffima Vergine, della quale perciò vollero esfere chiamati Servi, e come tali venerarla in modo particolare, specialmente ne' misteri de'dolori, ch' ella sossi nella Passione, e morto del suo divin Figliuolo, e nostro Salvatore Gesta Cristo. A tal effetto essi di comun accordo, dopo avere distribuite le loro fostanze in limosina ai poveri, fi ritirarono in un luogo folitario, non molto distante da Firenze, chiamato monte Senario, che fu loro conceduto dal Vescovo di Firenze; e ivi cominciarono a menare una vita penitente fotto la Regola di s. Agostino, e a guttare i fondamenti di una Congregazione, o fia Ordine Religioso, che per allora su approvato dal sopraddetto Vescovo di Firenze, e poi confermato dalla Sede Apostolica, e particolarmente dal Pontefice Alessandro IV. nell'anno 1254.; dopo il qual tempo questo sagro Ordine si dilato in molte città d'Italia, e anche fuori d'Italia, per opera specialmente di s. Filippo Benizzi, come si disse nella sua Vita, riferita ai 23. di Agosto nella. prima Raccolta delle Vite de' Santi .

2. Ora il beato Aleffio uno de' fette Fondatori dell' Ordine suddetto, del quale si fa oggi commemorazione nel Martirologio Romano, nacque in Firenze l'anno 1200, dell'antica e nobile famiglia Falconieri, e dopo aver fatto i fuoi ttudi delle lettere umane, fi applicò, secondo il coflume di que' tempi, alla mercatura, ed escreito i primi onori e magistrati della sua patria. Gli affari però temporali non gli fecero mai trafcurare gl' interessi spirituali dell' anima sua, i quali unicamente, e fopra tutto importano; ondspello frequentava le chiese, e gli oratori, e specialmente quello, che di fopra fi è accennato. infieme con altri gentiluomini fuoi compatriotti . Ivi fu, come fi è detto, con altri sei compaeni chiamato ad esercitare un' altra mercatura affai più nobile, e profittevole, con cui si acquiftano non ricchezze fragili, e terrene, ma ricchezze immarcescibili, ed eterne. Egli dunque fecondando la celefte ispirazione, abbandonate le vane e fallaci speranze del Mondo, e distribuita parte de' fuoi beni a' poveri, e parte rilafcima a Chiariffimo Falconieri suo fratello (che su il padre di s. Giuliana, di cui cui fi è parlato ai 10. di Giugno nella detta Raccolta delle Vite de' Santi ) & ritirò cogli altri fei fuoi compagni nella folitudine del monte Senario e ivi fi diede tutto alla penitenza, all'orazione, e all'efercizio delle virtù critriane, e specialmente dell'umiltà, ch'è la base, e il fondamento dell'altre virtù . A quetto fine feelfe per fe tutte le occupazioni più vili, e più abbiette della cafa ; e benchè e per la fcienza, e per la bontà della vita ne fosse capace, quanto gli altri fuoi confratelli, non volle mai afcendere agit ordini fagri, come fecero alcunt di effi, ma fi contentò di rimaner sempre, finchè viste, nello flato di femplice chierico . Fu il beato Aleffio così amante dell'aufterità, che non mangiò mai carne ; digiunava tre giorni della fettimana in pane ed acqua; e portava fulla nuda carne un ruvido cilizio, che fi firingeva al lombi con una cintura di ferro . Amava il filenzio , e il raccoglimento, onde frequentemente dimorava in una caverna del monte Senario, la quale perciò fino. al di d'oggi chiamafi la grotta del B. Aleffio, e ivl impinguava il fuo spirito colle dolcezze della contemplazione delle cofe celefti, e colla meditazione delle verità eterne .

3. Effendo egli venuto col progresso del tempo ad abitare in Firenze in un piccolo ofpizio vici-no ad un oratorio, la fama della fua fantità, e il concetto grande della fua virtù mosfero i fuoi concittadini a fabbricare in quel luogo uno spazioso convento per li fuoi Religiofi, e una chiefa detta dell' Annunziata, ch' è una delle più grandi, e più magnifiche di quella città. Ma premeva-al Beato assai più delle fabbriche materiali, l'edifizio spirituale della virrà , e della scienza ne' suoi Religiosi; laonde estendo esti addetti al ministero ecclesiastico, e all'amministrazione de' Sagramenti, e della parola di Dio, conosceva essere necessario, che fossero ben fondati nella pietà, e infieme ben istruiti nella dottrina della Chiesa; quindi è che su sempre molto sollecito, che i giovani religiosi fossero allevati in una piuttofto severa disciplina, e nell'esercizio delle virtà criffiane, e nel tempo fteffo fi occupaffero con diligenza nello ftudio delle fcienze facre. Procurò pertanto di mandare i giovani professi a studiare nelle più celebri Università , e specialmente in quella di Perigi, ch'era in quei tempi nna delle più famose per le scienze teologiche, raccogliendo a questo fine da varj benefattori le limofine pel loro mantenimento. Finalmente dopo avere per lo spazio di settantasette anni servito a Dio fedelmente nella fua Religione, e adificato i fuoi proffimi cogl' illnitri efempj delle fue virsà, se ne volò al Cielo nell' età decrepita di cento e dieci anni nel convento della fantiffima Annunziata di Firenze, effendo prima di morire fiato confortato da una celefte visione, e con sama di aver fempre confervate intatto il preziofo teforo della verginità.

La premura, ch'ebbe il beate Aleffio di ben

fondarti nell' umiltà , e di efercitarti continuamente in questa virtù sopra le altre, ammaestri ancor noi ad usare tutte le diligenze , per far acquifto della medefima virtà, se vogliamo piacere a Dio, e afficurare la falute delle anime nofire. Siccome la perdizione del genere nmano ha avuto origine dalla fuperbia, e da effa procedono tutti i vizj , e peccati , fecondo che infegna la divina Scrittura i , e pur troppo ciascuno , come figliuolo d' Adamo , nasce infetto fino alle midolle di questo morbo pestilenziale, contro del quale è cofiretto a combattere, finchè dura que-fia vita mortale: così Gesù Crifto, ch'è il fecondo Adamo, come celefte Medico dell'anime nostre, ci ha meritata la grazia, e ci ha fomminiftrati i rimedi , per guarire da una tale infermità; i quali altro non fono, che le umiliazioni, e gli efercizi d'una fincera nmiltà. A questo fine egli fi umiliò , come dice l' Apostolo 2, fino alla morte ignominiola di croce , e tutta la fua... vita, al dire di s. Bafilio Magno, altro non fu che un efercizio continuo , e una non interrotta iftruzione d' umiltà : Tota vita Chriffi , dic'egli, disciplina fuit bumilitatis . A questo fine parimente vuole, che di quella virtà fopra ogni altra imitiamo i fuoi efempi , dicendo : Difette a me , quia mitis fum , & bumilis corde 3 . A quefto fine altreal ha intimati gastighi terribili ai superbi, e ricompense ineffabili agli umili, e tanto spessoripete nel Vangelo 4 : Lyi fe exaltat , bumiliabitur ; & qui fe bumiliat , exaltabitur . Abborriamo dunque con ogni studio qualunque superbia, come vizio abominevole agli occhi di Dio, perniciosifimo alle anime nostre, pregando il Signore, che la tenga da noi lontana con quelle parole del fanto Tobia 5 : Superbiam nunquam in meo fenfu, aut in verbo meo dominari permittat ; e ad elempio del beato Aleffio abbracciamo di tutto cuore l'umiltà, che ci rende veri discepoli di Gesù Crifto, e felici per tutta l' eternità .

# 18. Febbrajo. S. M A C E D O N I O. Secolo IV. e V.

Teodoreto nel fuo Filosco cap 12, preffo il Rofveido, e nel lib. t. esp. 20 della Storia Exclesafica riferifee fe fue agioni. Si vocia ancora si Giovana Grifolmon nell'Omilia 17, al popolo Antickeno 20m 2, all'ultimen adipone, e il Il ultiment nelle Memora Esclafifiche tom. 12.

Calebre nella Storia Ecclefiafica il nome di ne principio del quino fa no oggetto di anuma con operato di anumi o per le dignità, o per la ficienza, poichè anui egli era anto poveramente alla campagna, era affatto ignorante nelle lettere, e non aveva alconalitro pergio, e qualità naturale, che lo run altro pregio, e qualità naturale, che lo resultato programme del propositione del propositione

(t) Man. tt. 19. (4) Luc. 14. tt. (1) 4- 14.

(1) Eceli, 10. 1 (, (1) Philip, 1. 8,

defte filmabile; ma bens) per le sue singolari virtù, per le sue straordinarie penitenze, e per li doni foprannaturali, de' quali Iddio l' aveva arricchito; onde ha meritati gli elogi di s. Giovanni Grifostomo , e di Teodoreto , il quale lo trattò familiarmente, e ha registrate nel suo Filoteo le sue mirabili azioni . S. Macedonio si ritirò circa l' anno 360, nelle più alte montagne vicine ad Antiochia, e per lo spazio di settant' anni visfe feparato dal Mondo, e applicato unicamente agli efercizi della penitenza , e dell' orazione . Non aveva nè cafa, nè tetto, ma fi ricoverava nelle caverne, e nelle spelonche de' monti, ora in un luogo, ora in un altro, per nascondersi più facilmente agli occhi degli uomini , e schivare ogni pericolo di vanagloria, e di oftentazione. Il suo cibo per quaranta cinque anni non su altro che un poco d' orzo piftato, e macerato nell' acqua, e folamente in età di fettanta e viù anni a'indusse a prendere un poco di pane, a cagione della sua vecchiezza, e delle sue infermità e ad abitare in un povero e vile tugurio. Egli fu un giorno incontrato da un uomo nobile, il quale era andato con più fervi , e con cani alla caccia nella montagna , ov'ei dimorava . Questi ammirando la vita folitaria , cheivi menava , gli dimando , che cofa facesse ; e in che s' occupatie in quella folitudine . Io vado, rifpofe Macedonio, a cascia del mio Die, come voi andate a caccia di fiere : voi correte in cerea di beflie falvatiche ; ed io continuamente corro , per avvicinarmi al mio Dio, per contemplarlo. o per arrivare una volta a vederlo , e poffederlo: questa è la mia cacsia, e la mia giosonda occupazione .

2. Benche Macedonio, come fiè detto, amaffe di vivere folitario, e lontano dal commercio del Mondo, una volta però la carità verso i suol proffimi l'obbligò a scendere dalle cime de monti, ove faceva la fira dimora, e a portarsi nella città di Antiochia, per confolare, e foccorrere quel popolo, che fi trovava in un'eftrema afflizione , e nel pericolo di vedere tutta la città messa a sacco, e affatto distrutta . Perocchè in occasione che nell'anno 387. l'Impetator Teodosio impote un tributo firaordinario per alcuni bifogni urgenti dell'Imperio, il popolo di Antiochia inafprito contro gli efattori del tributo, fi follevo, e in una popolar fedizione gettò a terra le flatue di bronzo dello fteffo Imperatore, e della piiffima Imperatrice Flacilla fua moglie poco prima defunta ; le ftrascino per le ftrade pubbliche della città, e le mise in pezzi : onde l'Imperatore sortemente idegnato mando in Antiochia due principali perionaggi Ellebico, e Cefario con un buon enumero di truppe a prenderne vendetta, e correva voce, che aveffero ordine non folamente di punire i colpevoli colla morte, ma di ridurre quella nobiliffima città, ch'era la capitale dell' Oriente, in un mucchio di faffi . Allora dunque Sec. Race.

fin , che Maccadonio fe ne venne ad Antiochia a foccorrera linoli restalli affiliti, e dediosti . Avendo un glorno incontrato i due fiopradienti periodo un glorno incontrato i due fiopradienti periodo de la companio del compan

2. Allora Macedonio , facendo ufo di quella celefte sapienza, di cui il suo petto era ripieno fotto quelle vili apparenze : Scrivete ( dific ) all'Imperatore, che firicordi di effere uomo, e però abbia riguardo non folo all' imperiale autorità, ma ancora alla fua natura , eguale a quella d'ogni altro uomo; e che come nomo, benche Imperatore, conviene, she ufi della elemenza verfo gli altri uomini a fe. foggetti , e fi guardi da ogni crudeltà , fe non vuol provare contro di fe lo fdegno del fupremo Signore dell' Universo . Consideri , che ogni nomo è creato ad immagine e fimilitudine di Dio, ed è fattura delle fue mani; ne l'Imperatore con tutta la fua potenza è capace di produrre neppure un capello di quegli, che foffero per ordine fuo uccifi. Al contrario delle Hatue di bronzo fe ne poffono fondere quante uno onole, e ficcome fono già flate viflabilite quelle, the furono atterrate, con fe ne poffono formare delle nuove . Avverta dunque di non distruggere per una smoderata vendetta dell' oltraggio fatto a flatue inanimate, e fenza fenfo, le immagini vive, ed animate, e dotate di ragione . Fate fapere quelle cofe all' Imperatore ; e intanto finibe venga la fua rifpolla, voi aftenetevi dall'ufare crudeltà verfo di alcuno . Un sì fatto parlare dell' uomo di Dio fu da effi udito con rifpetto, e fece ne' loro animi tanto più forte impreffione, quanto avevano più giu-ito, e fondato motivo di giudicare, che lo Spirito del Signore aveffe parlato per bocca fua. Ne avvisarono l'Imperatore, dal quale era già andato il Patriarca Flaviano, ad intercedere per la città grazia e perdono, il quale dal pliffimo Imperatore Teodoso su di poi conceduto, come fi defiderava .

A. Ridabilia, in pace, e la ficurezza nellaciti di Anticchia, a, Macedonio fi ne tombilabito alla fias folitudine; ma il Paristrez Flaviano aumo di tanto merito, e di tanta pieta, lo cheitudine di consultato pieta, por di concelbraza Mella, lo fece accontre, gli impofia le mani, e l'ordinò Sacendore, fenza chi eggi, pra fia gi grande femplicia, fapelia quello che con tale funzione fi facelle intorno alla sia perlona. Quando poli fii detto, chi era attoro tra fina. dinato facerdote, ne concepì an tal dolore, e una tale turbazione contro il Patriarca, e contro gli altri minittri della Chiefa, che erano affirtenti, che giunse fino a dir loro delle parole disdegnose, e a fare degli atti minaccevoli, riferiti da Teodoreto; poichè credeva, che con questa ordinazione fi volesse privarlo della sua folitudine, e obbligarlo a rimanere nella città. Si procuro di calinare il suo spirito tutto turbato, ma per allora inutilmente, finchè effendo ritornato alla fua foresta, il Patriarca dopo alcuni giorni lo fece pregare di venire ad esercitare il suo sacerdoaio colla celebrazione del fanto fagrifizio nella Domenica: ma egli rispose, che non voleva novaenente esporsi al pericolo di essere ordinato Sacerdote, non fapendo, che non fi poteva più reiterare l'ordinazione fatta una volta ; del che con gran fatica fi poté perfuadere. Quefte cofe, dice Teodoreto, ad alcuni pareranno firane, e irregolari, ma io (foggiunge) le ho volute raccontare , amnchè fi veda, quanto grande foffe la fua femplicità.

5. Quanto poi egli fosse caro a Dio per quefta fua femplicità, ben lo dimostrarono i miracoli ch'egli operava. V'era ( dice Teodoreto ) una Signora , moglie di un uomo nobile, la quale pa-. tiva una fame sì rabbiofa e infaziabile, che nemsneno trenta galline il giorno baffavano a faziarla, onde fi rovinavano le fostanze della sua casa. Afflitto il marito di lei per non trovarfi verun simedio alla infermità della moglie , ricorfe a Macedonio, il quale gli diede dell'acqua da fe benedetta col fegno di croce. Bevuta ch'ebbe l' inferma quett' acqua benedetta, rimafe immediatamente guarita, e s'effinse il surore della sua fame per tal modo, che una particella d'una gallina era di poi fufficiente a faziarla . Parimente coll' acqua da se benedetta liberò dalla frenesia un' altra donna nobile , per la quale. erano riusciti inutili tutti i rimedi adoprati dai medici. Fu condotta al Santo una fauciulla invafata dal demonio, il quale, comandandogli il Santo in nome di Gesu Critto che da lei partiffe, refittè per qualche tempo, allegando per iscusa, ch'era coftretto a rimanervi per forza d'un incantelimo fatto da nna tale persona, che nomino; ma continuando il Santo a far orazione, e a comandarè al demonio di uscire da quella creatura, finalmente il maliono spirito su costretto ad ubbidire.

6. Conclude Teodoreto la Vita di Maccéonio col racconto dei miracoli, da elio operati in favore di fina madre, la quale per mezzo della-orazioni di quello gran Santo ottenne di concepire dopo la flerilità di molti anni. Ella era ratiggattifima ai voleri di Dio, ne barnava di avera fipiliodi; ma il marito foffiria con pena di vederfi privo di fiocetione. Ex ricorio a molti dervi di Dio, per ottenere una tal gratia, ma instillente. Alla fine fi raccorazio al Maccéonia.

nio, il quale l'afficurò, che fua moglie avrebbe concepito. Pasiarono tre anni senza vedere l'esfetto della promessa; onde nuovamente sece a lui ricorfo; ed egli torno ad afficurare si lui, che la moglie, che avrebbero avuto un figliuolo, purchè gli promestessero di consecrarlo al servizio di Dio, come effi fecero . In fatti dentro l' anno ella concepì, ma nel quinto mese della gravidanza cadde gravernente inferma con pericolo evidente di abortire. Pregato il Santo a venirla a vifitare, allorchè entro nella fua camera: Sta' di buon animo, ( le difie ) che partorirai un figlinolo, purche ti ricordi della promessa, che hai satta, di consacrarlo al Signore . Indi beneditse dell' acqua, e datagliela a bere , fu immantinente libera dal male , e da ogni pericolo. Quetto figliuolo, ch'ella poi felicemente diede alla luce, fu lo ffesso Teodoreto; di modo che alle orazioni di Macedonio è la Chiesa debitrice di questo grand' uomo, il quale e per dottrina, e per pietà su uno de' principali fuoi ornamenti nel quinto fecolo. Soleva di poi Teodoreto andar fovente a trovar Macedonio, da cui riceveva faiutari iffruzioni, e utili avvertimenti, per camminare fedelmente nelle vie del Signore. Viffe s. Macedonio fino alla decrepitezza, non offante le sue risorose austerità, e si crede, che paffaffe alla beata immortalità l' anno 430. in età di circa cento anni . Fu fepolto con grande onore nella chiefa, chiamata de' Martiri, in Antiochia, e le persone più sublimi per nobiltà, e per dignità vollero per divozione verso di lui sottoporre le spalle, e portare a vicenda il suo feretro alla sepoltura .

Quanto s'ingannano coloro, che fi credono di prolungare la vita col nutrire delicatamente il loro corpo, e col dare alla loro carne tutte le foddisfazioni che defidera! Ecco un Santo, il quale è giunto all'età decrepita, menando una vita duriffima, e facendo delle aufterità più ammirabili, che imitabili, e superiori alle forze umane. Lo stesso si puo vedere d' innumerabili altri folitarj, i quali fecero aufteriffime penitenze, e pure viffero lungamente. Pur troppo è vero quell'antico proverbio, che molti più ne uccide la gola, ebe la spada , poichè le intemperanze sogliono cagionare delle grandi malattie, e abbreviare la vita . Ma quello che più importa, anzi unicamente importa, fi è, che le intemperanze nel mangiare e nel bere aggravano l'anima, e la rendono pefante, ed inetta all'orazione, e alle altre funzioni spirituali, e non di rado la privano della suz vera vita, ch'è la grazia di Dio. E però Gesù Cristo nel Vangelo ci ammonisce di tiar bene appertiti, che i notiri cuori non fieno aggravati dalla crapula , e dall' ubbriacbezza , e dalle cure di quella vita, ma di Har fempre vigilanti, e intenti ad orare, per effere fatti degni di comparire al fuo cofp-tto, e sfuggire quel terribile giudizio, che forraila agli uomini intemperanti , e cas nali .

e la lasciò libera, e sana.

### 19. Febbrajo. S. Eucherio Vescovo d'Orleans.

Secolo VIII.

I Bollandisti fosto il di 20. di Febbrojo, e il Mabillon nel fieldo 211. di Santi Benedettini riportano la Vita finera di 5. Euchrio, ferita da un autore contemporano.

C Ant' Eucherio vescovo d' Orleans , di cui fifa nel giorno di domani commemorazione nel Martirologio Romano, è differente da un altro s. Eucherio vescovo di Lione, che fiorì nel quinto fecolo, del quale fi riportò la Vita ai 16. di Novembre nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Prima che s. Eucherio venisse alla luce del Mondo, la fua pia madre ebbe una visione per mezzo d'un Angelo, il quale le predisse, che il figlinolo, che portava nel fuo feno, farebbe in modo particolare favorito dalle benedizioni del Signore. Che però , quando fu nato, il che avvenne circa l'anno 680., ella lo allevo con gran diligenza, e l'iftruì nelle fante matfiine della Religione criftiana. Giunto Eucherio all' età capace dello fludio , fi applicò alle lettere , e vi fece molto profitto, estendo dotato d'un grande in-gegno, e d'un'eccelleute memoria. Ma fopra tutto egli amo to ttudio delle divine Scritture, e la lettura delle Opere de'ss. Padri, e de'fagri Canoni della Chiefa; onde in breva divenne non folo ben fornito delle fcienze ecclefisstiche nell' intelletto, ma eziandio molto iffruito nella fcienza de' Santi, e infiammato nella volontà ad amare l'unico, e fommo bene dell'uomo, che altro non è, nè può effere che il folo Iddie. Siccome la sua famiglia era una delle primarie della città d'Orleans, e per nobiltà, e per ricchezze; così egli avrebbe potuto facilmente confeguire le cariche più onorevoli , e fare una luminofa comparía nel Mondo . Ma ripenfando spesso a... quelle divine parole di s. Paolo, che tutte le cose del Mondo, anche le più magnifiche, altro mon fono, che una figura che passa prettissimo, e che la fapienza di questo Mondo, tanto pregiata da' fuoi amatori, è una ftoltezza davanti a Dlo; si rifolvè di rinunziare affatto al secolo, e di nafconderfi in qualche monaftero, per non attendere ad aliro, che al grand' affare della fua eterna falute, e a fare acquifto delle virtù criftiane, le quali ci accompagnano nel partire da questa vita, e producono un frutto dolciffimo, che fi gode eternamente nel Cielo.

2. A queño fine Eucherio cercò alcuna di quelle focietà d'sumfai, che aon vivono fe non pel Cielo, e fono applicati unicamente all'a cquiido della perfecione crittiana; e gli riufci di trovarla nel monattero detto Gemerico nella diocefi di Roano, governato da un finir Abate, nel quale fioriva in modo particolare la pietà, e l'offervanza della difciplina regolare. Londe con gravanza della difciplina regolare. Londe con gracontentezza del fuo fpirito egli vi prefe l'abita snonaftico, e cominciò con gran fervore a camminare nelle vie del Signore, mediante il continuo efercizio della penitenza , dell'ubbidienza , d'una totale povertà, e d'una fincera umiltà, e purità di cuore. Eucherio fece in questo monaftero tal profitto in ogni genere di virtù , ch'era riguardato da tutti i fuoi confratelli con rifpetto e venerazione, come un compiuto esemplare di religiosa perfezione : nè egli ad altro pensava , che a viepiù fantificarfi nel fuo stato, e a preparare l'anima fua, ficche potelle con fiducia comparire al tribunale del fupremo Giudice, e confeguire quel premio d' eterna felicità, che Iddio tiene apparecchiato a coloro, che lo amano, e lo fervono fedelmente, durante il breve corfo della vita prefente .

3. Ma la divina Provvidenza dispose, che que-Ra lampana rifplendente fosse tolta dall' ofcurità, in cui flava nascosa, e posta sul candelliere ad illuminar molti ; perocchè effendo vacata la Sede episcopale di Orleans, patria del Santo, il clero, e il popolo fi unirono ad eleggerlo per loro paftore; e non offante le fue ripugnanze, e le fue lagrime, lo costrinsero ad accettare quella dignità. Egli fece quanto potè, per isfuggiretal carico, e fi raccomando a fuoi mouaci, acciocchè l'ajutaffero ad efimernelo ; ma effi riconoscendo in questo satto la volontà di Dio, che lo chiamava al reggimento delle anime, benchè di mala voglia fi rendessero privi della sua presenza per l'affetto che a lui portavano ; tuttavia crederono di non dovervi mettere alcun ottacolo, e lo perfuafero ad acconfentirvi. Fu dunque il Santo condotto ad Orleans, e con gran gioja, ed esultazione di tutta la città collocato sul trono episcopale di està ; il che avvenne circa l'anno 716. Egli riguardo quel potto fublime (dice l' Autore della sua Vita ) non già come un onore, ma come un pelo gravissimo, pieno di pericoli, e circondato di precipizi. E però difidando totalmente di se ttesso, e riponendo tutta la sua fiducia in Dio, fi mise in cuore di adempiere con ogni diligenza le funzioni del fuo fagro ministero. A tal effetto ei predicava frequentemente al fuo popolo la parola di Dio: s' informava de' bisogui spirituali, e temporali del suo gregge, e procurava con ogni studio di apportarvi i convenienti foccorfi : mottrava un' affeaione particolare al fuo clero, confiderandolo come fuo coadiutore a portare il carico impoltogli : colle sue efortazioni, non meno che co suoi fanti esempi cercava di promovere in esto un'esatta disciplina ecclesiattica: onorava sovente della sua presenza le comunità de' Religiosi, e trattenendofi qualche tempo con effoloro, animava tutti all' elercizio fervente della penitenza , e delle virtù convenienti al loro flato . Infomma ne'fedici anni , che il fanto Prelato governo quella Chiefa, vi fece fiorire in ogni genere di persone una fingolare pietà. Tanto può, ed è efficace a fantificare i popoli la fantità di uno zelante, ed

illuminato Paftore ! 4. Invidiofo il demonio di un tanto bene, che per opera del fanto Vescovo si faceva nella città d' Orleans, fuscito contro di lui alcuni uomini analyagi, i quali discreditarono il suo zelo presfo Carlo Martello, che col titolo di Maestro, o Prefetto del regio palazzo governava in quei tempi la Francia con una podeftà quafi affoluta, e gl' imputarono delle atroci calunnie. Qual fosse il foggetto precifo de' delitti apposti al fanto Prelato, l'Autore della fua Vita non l'esprime ; ma ti può credere facilmente, che fosse in materia di Stato, accufandolo, che macchinaffe qualche cosa contro la quiete del Regno, giacchè il Principe infieri non folamente contro di lui, maeziandio contro i fuoi più stretti parenti, condannandoli tutti all'efilio, fenza voler intendere le loro difese , nè esaminare la suffistenza delle accuse. Il Santo, che riguardava tutta la Terra, come un efilio dalla celefte patria, alla quale unicamente aspirava , riceve fenza punto turbarsi , e con fomma pace una tale umiliazione, e fi rizirò nella città di Colonia, che fu il luogo destinatogli pel suo esilio. Ivi su accolto da quei cittadini con un fingolare rispetto, e con molta venerazione, ficchè facevano tutti a gara, per dimoffrargli ogni forta d'onore, e per fomminifirareli con abbondanza tutte le cofe, di cui aveva bisogno. Queste dimostrazioni di stima, e di affetto, che Eucherio riceveva in Colonia, irritarono maggiormente i fuoi nemici, e infospettirono l'animo di Carlo Martello ; onde questo Principe lo fece trasferire da Colonia nel paefe di Liegi, e ordinò al conte Roberto di rinchiuderlo in qualche piazza forte di quelle parti . Il Signore però, il quale permettendo quefte traverse e oppreffioni contro il suo servo , per viepiù purificarlo , e fantificarlo , le temperava in maniera , che gli fi rendessero meno aspre, e difficili, dispose. che il conte Roberto, mosso dal concetto della sua fantità, lo trattaffe con molta cortelia, e lo provvedeffe liberalmente di tutto quello, ch'era neceffario al fuo fostentamiento, e gli defle la facoltà di scegliere per sua dimora quel luogo, che più gli piaceva. Il Santo valendosi di questa libertà datagli dal Conte, scelse per suo ritiro il monaftero di s. Trudone nella diocesi di Mastrich . lvi finì di fantificarsi negli esercizi continui della penitenza, dell'orazione, e della contemplazione delle cose celesti, finche dopo sei anni d'esilio piacque al Signore di chiamarlo al postesso di quel beato Regno, ch' era fempre ftato l' unico oggetto delle fue ardenti brame , e de'fuoi infocati fofpiri; il che avvenne circa l' anno 738 .. e il fuo fenolcro fu illuftrato con molti miracoli. riferiti dal fincero Autore della fua Vita, allaquale cento, e più anni dopo la sua morte fu da un favoleggiatore aggiunta una visione avuta dal Santo, mentre viveva, intorno alla dannazione nell' inferno del fopraddetto Carlo Martello, La qual visione quanto sia falsa, e insuffishene, è stato chiaramente dimostrato si da' Bollandisti, che dal Mabillon nelle osservazioni alla Vita sud-

detta del Santo. I Santi cercano di nascondersi , perchè temono i pericoli, e i lacci, che a' incontrano nel Mondo, come fece s. Eucherio: e noi altro non cerchiamo, che di produrci in mezzo al Mondo, e di esporci temerariamente a tutte le occasioni . anche le più pericolofe, che spingono al male. I Santi fuggono le dignità, e la elevazione a pofti fublimi, nè confentono d'accettarli, se non di mala voglia, e quasi per forza, perchè temono i perigli, e i precipizi, da cui quelli fon circondati, come praticò s. Eucherlo: e not an-diamo in traccia d'onorl, e di dignità, più che poffiamo, e allora fiamo lieti, e contenti, quando le abbiamo confeguite. I Santi finalmente, benchè immuni da' peccati , almeno gravi , nè fi fgomentano, ne fi turbano, allorche fono ingiustamente perseguitati, perchè sanno, che quetta è la ftrada, per cui si giunge più sicuramente, e più facilmente al Cielo, come appunto vi giunfe s. Eucherio : e not che fiam peccatori , e debitori di gravi delitti alla divina giuftizia, non poffiamo foffrire con pace alcun torto, e ingiustizia, che ci venga fatta, e prorompiamo in mormorazioni, in impazienze, e in elcandefcenze, fenza mai finirla. Donde mai viene una sì gran differenza tra la condotta de' Santi, e la noftra? Viene, perché i Santi si regolano colla massime della Fede, e colle verità del Vangelo, affatto opposte a quelle del Mondo, e altro non cercano fu questa Terra, che la falute delle anime loro, e il possesso della beata patria del Paradiso. All' incontro not fizmo pieni dello spirito del Mondo, e schiavi delle sue concupiscenze, e poco, o nulla curiamo i veri, e i foli beni del Criftiano, cioè i beni dell' anima, e dell' eternità. Apriamo dunque una volta gli occhi dell' intelletto, e impariamo a feguitare le tracce de' Santi, se vogliamo giungere a quella gloria, che godono i Santi, la quale dee effere l'unico oggetto de' desideri d' un seguace di Gesù Cristo .



## 20. Febbrajo.

## \$. SADOT VESCOVO E MARTIRE, # SUOI COMPAGNI MARTIRE.

#### Secolo IV.

Gii Azi azsenici, e originali del martirio di quefti Santi fono riportati fotto quillo giorno dai Bollandifi, e anche del Raisen ralla Raccola degli Azi fiscori di Martiri alla pag. 50a. dell'adipione di Verona. Si voda ancora la Raccolla degli Azii de Morriri Orientali pubblicata in Roma I anno 1748. da Monfignor Evodio Affemani pag. 88. tem.

Irca la metà del quarto fecolo, come fi difd fe nella Vita di a. Simeone vescovo di Seleucia e Ctelifonte, riferita ai 21. di Aprile nella prima Raccolta delle Vite de Santi , Sapore Re della Persia, iftigato da' Maghi, e da' Giudei mosse una fiera persecuzione contro i Criftiani dimoranti nel fuo Regno. Dopo il martirio del fanto vescovo Simeone, che su una delle prime vittime di quelta persecuzione, succedè nel Vescovato di Seleucia, e Ctefifonte, città reali nella Persia , poco distanti l' una dall'altra , succedè , dico, a. Sadot, chiamato da altri Sciadufte, uomo pieno di Spirito fanto, e selante predicatore, e difensore della Fede di Gesù Crifto. Infurlando fempre più la perfecuzione per li nuovi editti pubblicati dal Re, e per le ricerche che fi facevano de cultori del vero Dio, credè il fanto Vescovo, che convenisse di nascondersi con una parte del fuo clero, per non esporti senza necelfità , e temerariamente alla tentazione , e dal fuo nascondiglio non cessava di animare i Fedeli ad effere fermi, e coftanti nella Fede . Intanto egli aspettava il momento da Dio prescritto a compiere il fagrifizio della fua vita, e alzando le pure mani a Dio, implorava con ferventi orazioni il di lui foccorfo fopra il fuo diletto gregge . Nè andò molto che il Signore venne a confolarlo con ana celefte visione, in cui fignificavagli la vicinanza del fuo martirio; perocchè dormendo vide una feala, che a guifa di quella di Giacobbe, dalla terra arrivava fino al Cielo; e in cima della fcala vide il fuo fanto predecessore Simeone, il quale l'invitava a falirvi, e andare a lui : Mon semere, gli diffe, afcendi pure franco, e non dubipare : io v'afcefi jeri , e tu v' afcenderai oggi ; dalle quali parole comprese, che dopo un anno doveva feguitarlo nella gloria del martirio.

2. Inforagginto da quella visione s. Sados, raduno à liso ciero, e il popolo nella miglior maniera, che potè, e dopo aver manifenta iuvisione avuta, fece loro la feguente efortazione: Fratelli miei, amiemo ldelia, e il coltro Signo-Fratelli miei, amiemo ldelia, e il coltro Signo-Rivettimosi dilla corazza della Fede, e non trunremo alem male. Nen apreliamo d'asama ell'appetto della firera, e della merta, che ci formali apetto della firera, e della merta, che ci formali a-

ciascuno di noi , come un forte e robuito atleta , si prepari al combattimento . Muoriamo pure da nomini perfetti, muoriamo volentieri per amore del no-Hro Salvatore Gezu Crifto , cb' è morto pet noi . Finshè è giorno, e abbiamo tempo, camminiamo con veloce paffo al domicilio del regno celefte, e all' acquitto di quell'onore , e di quella eredità eterna ; che ci è preparate . Pregbiamo , o fratelli , il Signore notire Dio, che pretto fi compifca in noi quello, che ei è flato moffrato . Perecebè l' nomo fpirituale va incontro con allegrezza , con defiderio , e con amore alla morte , ne teme , allorebe fi avvi cina... , perche fla preparato. Ma l'uomo carnale fi riempie di terrore , e d'orrore all'appicinarfi della morte . L' uomo fpirituale non seme la morte, perche è viffuto secondo lo fpirito . All' incontro l' uomo carnale fi spaventa, e trema, perchè vive a seconda dei de-fideri della carne. Quelli che amano Iddio, fi rallegrano, e godono, quando viene il tempo di andare a lui . Quelli che amano il Mondo , fi contrittano , perchè non portebbero partirne, ma rimanervi . I primi feu vanno ad un gaudio, e ad una efultazione incomprenfibile : e i fecondi ad un pianto , e fupplizio eterno .

3. Non passò molto tempo, che il fanto Vescovo ebbe campo di mostrare co'fatti quei generoli fentimenti di pietà , che aveva espressi colle parole . Concioffiachè per ordine di Sapore fu arreftato infieme con cento ventotto perfone, preti, diaconi , chierici, e facre vergini; e tutti furono rinchiu fi in un orrendo carcere, e ritenutivi per cinque mesi. In questo intervallo di tempo, fi fecero loro foffrire varj e crudeli tormenti , a fine di abbattere il loro coraggio , e indurli plu facilmente ad arrenderfi ai voleri del Re . Finalmente furono prefentati avanti al giudice, il quale promife loro il perdono, e la libertà, se avessero ubbidito ai comandi del Re, altrimenti li minacciò di nuovi tormenti, e di una morte violenta, fe perfiftevano ne loro primieri fentimenti . Allora il fanto Vescovo a nome di tutti diede questa generofa risposta: Udite cia che dovete per parte noffra fignificare al voftro padrone . Siomo tutti animati d'un medefino fpitito , c d' un medefimo volere . Noi abbiamo la fleffa Fede, e crediamo in un folo Dio, e a lui folo ubbidionto . We le volise promeffe, ne le volire minacce potranno mai indurre verun di noi ad adorare il Sole, ed il fuoco, da Dio creati, e dellinati al noltro ufo, e fervizio. Niun timore ci foelletà mai dal cuore una tì fonta rifoluzione . Sfederate pure la fpoda , che pronti famo a riceverne il colpo. Mettete in opera nuovi , e inuftati tormenti , fe così vi piace , che a tutto fianco difposts . Di una fola grazia vi fipplichia. mo , ed è , di non voler più differire di fare delle nofire vice un facrificio al notiro Dio , effendo a not troppo grave e molefla la diluzione.

4. Riferita al Re questa risposta, e la ferma costanza di questa beata schiera di Martiri, egli fece loro intendere, che perseverando nella loro

oftingaione, in quel medefimo giorno avrebbero tutti perduta la vita. Non poterono i Santi udi-· re una più lieta novella di questa; laonde pieni di gioja esclamarono : Noi perdianto la vita, ma acquiffiamo una vita, ch'è eterna, e un regno di gloria, che non ba termine . Noi fiamo pronti a foffrire la morte pel noffro Dio . Noi non adoriamo il fole, ne ubbidiamo agli editti del Re, che comanda sofe inique , e mortifere . Furono pertanto tutti condannati a perdere col taglio della fpada leloro tefte, ch' effi presentarono l' nn dopo l'altro al carnefice con una incredibile alacrità, efortandosi scambievolmente a render grazie a Dio, e a celebrare le lodi di Cristo, che li faceva degni di confeguire la defiata corona . Furono tutti decapitati il dì 20, di Febbrajo circa l'anno 345. fuori di nna porta della città di Seleucia, eccettochè il s. Vescovo Sadot, il quale ( non fi fa per qual motivo ) carico di catene fu trasferito alia... città di Lepta, ove collo stesso genere di suppliaio selicemente compi la sua gloriosa carriera :

Oh quanto è preziosa, quanto è invidiabile la morte de' Santi, o fieno Martiri, o fieno Confessori! Ella non è per loro una pena, nè un suppliaio, ma, coine fi dice nella Scrittura 1, è un viaggio dal tempo all'eternità beata, è nn paffaggio dall' efilio alla patria, e dalla regione della morte all' eterna felicità del Cielo . La vita , che meniamo per pochi momenti fu questa Terra, non ad altro fine ci è flata data , su non che per prepararci ad una buona morte, confimile a quella dei Santi, che ci hanno preceduto, dalla quale dipende la nostra eterna sorte. E perchè dunque siamo noi sì neghittosi, e sì trascurati in una cosa tanto importante, e tanto necessaria, in paragone della quale l'altre cose; per grandi, e importanti che apparifcano agli occhi degli uomini, non fono fe non bagattelle, e giuochi da fanciulli ! L' esempio di questi ss. Martiri, e di tutti gli altri Santi ferva a noi di ftimolo, e di eccitamento, non già a penfare di prepararci alla morte in altro tempo, ch'è incerto, e ci può facilmente mancare, ma a ftare fempre preparati, come ne avverte Gesù Cristo nel Vangelo a, a fine di afficurare una morte buona, una morte preziosa nel cospetto del Signore. Ora in che consista questa preparazione, per incontrare la morte con fiducia criftiana, ce lo infegna il fanto Vescovo e martire Sadot, non meno col suo esempio, che colla bella istruzione ch' ei fece al fuo gregge. Amiamo ( dic'egli ) Iddio, e il noftro Salvator Gesù Cristo con tutto il cuore, e con tutta la mente. Preseriamo la fua legge, e i fuoi comandamenti a tutte lecole del Mondo, Diffacchiamo il noftro affetto dalle cose caduche, e terrene . Aspiriamo con finceri desideri ai beni eterni del Cielo . Infomina viviamo da uomini spirituali, ch'è lo stesso che dire, da veri cristiani, e non da uomini carnali, come fi vive dalle persone mondane; e così la morte nostra sarà selice, sarà il principio della vera vita, e d'nna gloria immensa, ed infinita, che non avrà mai fine in Paradiso.

## S. BARADATO.

Secolo V.

Teodoreto nel suo Filoteo presso il Rosveido nelle Vita de Padri dell' Esemo lib. 9. cap.17. riporta la Vita mirabile di questo sunto Esemita.

L gran Teodorete Vescovo di Ciro nella Siria, uno de più dotti e fanti uomini, che nel fecolo quinto fioriffero nell'Oriente, ha descritte le aaioni di s. Baradato , e di altri ss. Solitari , delle quali egli stesso era testimonio oculato, e che parrebbero incredibili, fe non fossero atteflate da un tale personaggio, superiore ad ogni eccezione. Siccome (dic'egli) il principe delle tenebre insernall, nemico implacabile del genere umano, inventa fempre nuove arti, e nuove fraudi, per fedurre le anime, e tirarle al precipiaio: così gli uomini giufti, e premurofi della loro eterna falute hanno trovati vari modi, per deludere i diabolici artifizi, e fi fono appigliati a mezzi diversi per mettere in sicuro le anime loro . Concioffiaché altri combattono uniti infieme in qualche religiofa comunità , fempre applicati ad eferciaj di pietà, e di fcambievole carità, e questi fono quasi innumerabili in tutte le parti del Cristianesimo: altri eleggono la vita folitaria, feparati dal commercio umano, e fempre intenti a mortificarfi, e a trattare familiarmente con Dio nell'orazione. Questi santi solitari, o eremiti fono sparfi da per tutto, e riportano continue e incorruttibili vittorie contro il demonio con diverso genere di vita . Alcuni si ricoverano in piccole capanne, e poveri tugurj; alcuni fi nascondono nelle spelonche, e caverne delle montagne; e alcuni altri non hanno nè tugurio, nè grotta, nè altro ricovero, ma vivono fempre esposti all' aria aperta, sopportando del continuo la inclemenza delle fiagioni, ora intirizziti dal freddo, e ora abbruftoliti dall'ardore de' rangi

2. Del nomero di queffi ultimi fu s. Baradato, il quie al principio pafio li fu vita per lungo tempo rinchinfo in un piccolo tugurio, ed ivi attefa alia contemplazione dello cofe divine, e a una continua orazione. Indi ufcito fe ne andò fogra una rupe emionete, e vi coftrai un capanna di tavole di legno molto angutta, e codi companna, erano talmente digiunte l'una dall'alte capanna, erano talmente digiunte l'una dall'altra, che non lo potevano difendere dalle joigge, dal venti, e dall'altre intemperie dell'aria; ende era lo Seffo, come fe fosti epipolo all'aria; ende era lo Seffo, come fe fosti epipolo all'aria; aperta, se non che gli si aggiungeva l'incomodo di effer riftretto, e il difagio di ftare in una positura di corpo violenta. Era già qualche tempo, che il fanto Eremita dimorava in tale flato, quando fu a visitario il Patriarca di Antiochia per nome Teodoto, il quale lo efortò, e lo pregò ad uscire da quella capanna, o piuttosto ergastolo di penitenza. Egli ubbidì prontamente alla voce del suo Prelato; donde si scorge chiaramente, quanto ei foffe alieno da ogni forta di attacco, e di affezione particolare al suo proprio giudizio, anche negli esercizi delle sue mortificazioni . Ma lo spirito di penitenza, da cui era animato, gli fece scegliere un altro genere di vita non meno auftera, e su di ftare quasi sempre in piedi, colle mani per lo più alzate verso il Cielo, lodando, e benedicendo Iddio, ricoperto da capo a piedi di una pelliccia, ed esposto alle ingiurie dellestagioni . E quel ch'è più mirabile ( foggiunge Teodoreto ) egli sopporta tutte queste incredibili fatiche, e tutti questi gravi disagi in un corpo di complessione debole, e cagionevole, e soggesto a varie e diverse infermish: ma il vigore dello spirito, e il suoco dell'asnor di Dio, dei quale egli è in una maniera fingolare infiammato, lo rendono forte, robufto, e costante a soffrire tanti patimenti , che sono superiori alle forze

umane . . Era il Santo dotato d'una gran fapienza , e d'una profonda intelligenza, onde i fuoi difcorfi (dice Teodoreso) erano più fensati, più forei, ed efficaci, che non fono quelli de più gran filosofi, i quali fi sono lungo tempo esercitati nelle fottigliezze scolaftiche, e ne' fofismi, e laberinti degli argomenti Aristotelici. Ma ciò che più rileva in un filosofo criftiano, la sua sapienza era accompagnata da una profonda umiltà, e da un fincero disprezzo di se medesimo; onde abborriva, come pette, e teneva da se loniano più che un serpense velenoso, ogni ombra di arroganza, e di vanagloria; ben fapendo, che a nulla giovano gli efercizi più rigorofi delle penisenze corporali, fe il cuore non è voto della fuperbia, e della vana filma di se stesso. Perocchè a chi non iftà bene in guardia fopra di fe, può accadere , che la ftella elevazione della virtù gli guafti lo spirito, e lo privi della base sondamentale d'ogni viriù, qual è l'umiltà criftiana . E percio il servo di Dio cerco sempre di nascondersi agli occhi degli uomini, ed elesse per sua abitaaione le più rimote folitudini, nelle quali non avesse suor di Dio alcun testimonio delle sue virsuose azioni , e delle sue ftraordinarie penitenze . 4. Cio però non oftante Iddio dispose, che la

fama della fiu fantità fi fiandeffe da per tutto, e giungeffe fino alla Corte Imperiale di Coftantinopoli. Onde l'Imperator Leone fucceduto nell' anno 437. a Marciano nell'Imperio d'Oriente, tra gli uomini più illuftri per fantità, e per dotrina, ch' ei confutto negli affari gravifimi della Chiefe, fipecialmente intorno al Concilio Calcedonnée, uno fie. Euradato; il quale rifipoe all' Imperatore con una lettera piena di fapienta, e di vigore, dortando ad defir fermo, e cottante nella Tede cattolica, e a prendere con seto la difficial del dogni defini in el Concilio Calcedonsdelfie da dogni defini in el Concilio Calcedonste del concilio del consistente del consistente del di Baradato in lighosta il l'imperatore, sono giunte fino a noi, e fino regifirate tra gli altri documenti apparaemont al forpardatto Concilio. Non fi fa quanto tempo ». Baradato Opravivicelle dopo firita is findatesi estera, cio dogno del none set, con consistente del consistente del consistente del visio fine per del consistente del consistente del consistente del visio fine se consistente del consistente del consistente del visio fine se potente il premio esterno della la visio fine se potente il premio esterno della la

Non fi può negare, che le firaordinarie penitenze di s. Baradato, e di tanti illuftri fanti monaci ed anacoreti fieno più ammirabili, che imitabili; e bifogna confessare, ch'essi erano mosti da un impulso particolare dello Spirito santo, ad abbracciare un genere di vita tanto superiore alle forze umane; e che colla fola grazia onnipo- . tente di Dio potevano fostenersi, e perseverare in si lungo, e tormentofo martirio volontario di penitenza. Ma il Signore ha ispirato ai medefitni Santi tali rigorole aufterità , e asprissime penitenze; ed ha voluto ancora, che ne giungesse fino a noi la notizia per mezzo di testimoni irrefragabili, quale tra gli altri è il gran Teodoreto, non oftante le induffrie, ch'effi usavano per nafconderfi, e per seppellirfi, dirò così, vivi nelle spelonche, e nelle solitudini, affinche comprendeffino , quanto posta l'umana debolezza, corroborata dalla grazia di un Die onnipotente; e nel tempo stesso imparassimo, che lo spirito del Criftianefimo è uno spirito di mortificazione, e di violenza, che ognuno dee fare a se stesso. per rapire il Regno de'Cieli , come dice Gesù Crifto nel Vangelo 1. Ecco dunque il frutto, che dobbiamo ricavare dal leggere le flupende ponitenze di questi Santi, cioè 10. di abbracciare volentieri quelle mortificazioni, e quelle fa-tiche, tanto più piccole, e di niun conto in paragone di quelle de' fuddesti Santi, le quali fosto iuleparabili dalla professione cristiana, e sono neceffarie , per offervare la fanta Legge di Dio, e per refiftere alle tentazioni de' noftri nemici vifibili e invifibili : 20. di non lafciarci mai abbattere, ne scoraggiare dalle difficoltà, che s'incoutrano uel cammino della virtà, e nella pratica de comandamenii di Dio, poiche quel medefimo Iddio, che ha confortati questi Santi in sare cose si grandi , e si firaordinarie , conforteri noi ancora , fe a lui ricorriamo, come fi conviene, e in lui folo. e nel suo ajuto merriamo turra la nostra fiducia, come praticarono i medefimi Santi .

33. Feb-

### 22. Febbrajo. S. STEPANO ABATE. Secolo VI.

Le novizie delle azioni ai s. Stefano fi trovano registrate prosso s. Gregorio Magno nel lib. 4. de suoi Didloghi cap. 19. , e-nell' Omilia 15. sopra gli Evangelj.

7 Iveva ai tempi di s. Gregorio Magno, vale a dire nel fecolo vz., in un monaftero vicino ulla città di Rieti un fanto mouaço per nome Stefano, del quale le stesso sommo Pontefice ci ha lasciata descritta la Vita, che in sostanza è la seguente. Stefano (dic'egli) uomo venerabile, rlíplendè a giorni noftri in ogni forta di virtù, e governo con molta pietà un monaftero presso le mura della città di Rieti. Egli aveva già disprezrate tutte le cose del Mondo per amore della patria celefte, e fi era interamente dedicato al divino servigio. Egli abborriva di posseder cosa alcuna in questo secolo, plù che gli uomini carnali non defiderano di accumulare ricchezze. Amava la ritiratezza, e il raccoglimento di fpirito, e percio fuggiva, per quanto gli era permeffo dalla carità , il commercio delle persone secolari , e il tumulto degli affari mondani . La fua più diletta occupazione era l'efercizio dell'orazione, nella quale nutriva l'anima sua delle celesti verità, e dalla quale prendeva sempre nnove forze per perfeverare nella via anguita del Cielo, e per acquiffare la perfezione criftiana, ch' era l'unico oggetto de' fuoi defideri .

2. Benchè il Santo fi rendeffe commendabile in tutte le virtit, tuttavia s. Gregorio efalta iu modo particolare la fua pazienza e manfuetudine . Egli aveva fatto ( dice il fanto Pontefice ) tale progresso nella virtà della pazienza, che riguardava come fuol più cari amici coloro, che gli recavano qualche moleftia, e riputava un guadagno grande allorché riceveva qualche danno, e pregiudizio; onde ei foleva chiamare fnoi ajutatori, e benefattori quelli, ch'erano i maggiori fuoi avverfari ; poiche fomministravano a lui l'occasione d'esercitare la carità, l'umiltà, e la... mansuetudine, e in tal maniera d'acquistare nuovi meriti all'anima fua, e immortali corone nella beata eternità . Di questa sua singolare pazienza il Santo Pontefice rapporta un folo efempio, dal quale si può, dic'egli, argomentare, a qual fublime grado ei fosse arrivato nel possesso di tal

3. Era il fervo di Dio folito di feminare di fua snano insieme co' suoi discepoli un campo di frumento, che ferviva al loro povero fostentamento. Or una volta avvenne, che dopo ch'egli in compagnia de medefimi fuoi discepoli aveva con molta fatica mietuto il grano, e radunate le fpighe nell'aja; un uomo malvagio, iftigato dal demonio, vi mife il fuoco, e incendiò in un mo-

mento quello, che con tanti ftenti a' era preparato pel vitto di un anno . Fu fubito portata la trifta novella al Santo, e chi glie la portò, efclamò piangendo : Abimè, o padre Stefano, ebe difgrazia ve mai accaduta! Ma egli allora fenza punto alterarfi, ue turbarfi, rispose con volto tranquillo: La difgrazia non è accaduta a me, ma a colui, che ba fatto quello incendio . Colle quali parole

( foggiunge a. Gregorio ) fece conoscere, che gli dispiaceva affai più il male, che aveva fatto a se chi aveva commesso un tal peccato, di quello che gli dispiacesse il danno, che aveva a lui recato; e ch'ei non faceva conto veruno di ciò, che pativa ne beni efteriori, in paragone della colpa, di cui fi era fatta rea la cofcienza di co-lui, ch'era caduto in umile eccesso.

4. Dopo avere a. Stefano menata una vita fanta , virtuofa , e penitente , venne finalmente il tempo , iu cui il Signore doveva coronare il fue fervo, e dargli quell' ampia, ed ineffablle ricompensa, che tieue in Cielo preparata agli umili, pazienti, e manfueti di cuore. Si compiacque la divina Bontà di onorare la fua morte colla prefenza visibile degli Angeli, i quali da alcuni di coloro , che affiitevano al fuo letto , furono veduti, e gli altri, che non li videro cogli occhj corporali, fentirono l'impreffique della loro prefenza per un certo fagro orrore, di cui furono internamente ripieni , allorche l'anima di s. Stefano fi feparò dal corpo , e fu dagli Angeli steffi portata in Paradiso .

Il medefimo a, Gregorio Magno, dopo aver riferito nella fua Omilia il felice tranfito di a, Stefano: Ecco (dice) come Iddio rimunerò il fuo fedele fervo pel merito della fua pazienza! Procuriamo dunque noi pure (foggiuuge) d' Imitare il fuo efempio, e di efercitarci con diligenza in questa virtù si necessaria ad ogni Cristiano . Noi ne abbiamo continuamente bisogno; perocchè ci conviene tollerare ora i flagelli, co'quali Iddio ci percuote; ora le tentazioni, con cui il demonio ci affalisce; ora le persecuzioni, le contumelie, e l danni, che ci vengono arrecati dagli uomini malvagi. Dobbiamo pertanto stare molto attenti e vigilanti fopra di uoi medefimi , per foffrire con raffegnazione i flagelli, che il nottro Creatore e Padre celefte ci manda, avvertendo di non prorompere in mormorazioni contro la fua Provvidenza. Dobbiamo refiftere coraggiofamente alle tentazioni diaboliche, nè lafciarci mai fedurre dal maligno spirito a conseutire alle fue fuggestioni, o a dilettarci volontariamente in effe . Dobbiamo finalmente sopportare con pazienza i mali, e i pregiudizj, qualnuque fi fieuo, che gli uomini iniqui ci recano, ne mai rendere male per male, ma piuttofto bene per male. Di tntte queste azioni virtnose, conclude il fanto Dottore, non dobbiamo cercare la ricompenía nel presente secolo, ma aspettaria e speraria nella vita futura, dove la riceve il s. Abate Stefano, • dove, secondo le promesse di Gesù Cristo nel Vangelo I, è apparecchiata una mercede infinita, immensa, ed eterna a tutti coloro, i quali con pazeaza fossiono le tribolazioni, le tentazioni, e le persecuzioni per la giustizia 5 cioè per conservarsi sedeli a Dio, e costanti nell' osservanza de' suoi statti comandamenti.

# 23. Febbrajo. S. MARTINIANO. Secolo IV.

Celebre nella Storia ecclesiastica non meno la caduta, che la penitenza di s. Martiniano, che può servire di modello, e di conforto infieme a tutti coloro, i quali esfendo per loro difavventura abbattuti, e vinti dall' infidie del demonio, dopo aver menata una fanta vita, non debbono mai disperare della misericordia del Signore, ma subito rialzarsi, e far penitenza de' Ioro falli . Era Martiniano della città di Cefarea in Paleitina, e tocco dal timore di Dio, e dal desiderio di santificare l'anima sua, si ritirò nel fiore dell' età, cioè di diciotto anni, in un monte alpeitre non molto discosto dalla stessa città di Cefarea, dove menavano vita folitaria e penitente alcuni eremiti, e abbracció con gran fervore di spirito una vita austera, ed applicata di continuo all' orazione, alla meditazione delle divine scritture, al canto de' falini, al lavoro, e all' esercizio di tutte le cristiane virtà. Tale su il profitto, ch' ei fece nella perfezione evangelica, che veniva da tutti riguardato come un esemplare di fantità ; e inoltre il Signore fi compiacque di decorarlo del dono de' miracoli, e di una fingolar podettà fopra i demonj, onde a lui concorrevano molte persone, altre per essere liberate dal demonio, da cui erano invafate, e altre per ricevere la guarigione delle loro infermità.

2. Erano già teorfi venticinque anni, dacche Martiniano conduceva in quella Olitudine una vita più angelica, che umana, quando il demonio dopo averlo in vano affalito con vari fiettri, e con orribili apparizioni, gli tefe un laccio inidiofo di piacere carnale, nel quale gli riufti di farlo miferamente cadere; ed ecco come cio avvenne. Una famofa cortigiana, chiamata Zoe, della città di Ceftra, quanto bella di corpo, altrettanto deforme di anima, fi trovò un giorno prefente, allorchè alcuoi giovani difcorrevano infieme della fantità di Martiniano, della quale correva da per tutto la faira. Costei mossa dallo See. Racc.

(1) Matt. 5. 10.

spirito maligno, si vantò, che a lei bastava l' animo di tirare nella fua rete il fervo di Dio, fe aveile potuto abboccarfi feco, e così far conoscere al Mondo, che la di lui virtù non era che apparente; e perchè quei giovani le replicarono, non esfere cio possibile, atteso che Martiniano era un nomo fanto, e superiore all'umana fragilità, ella s' impegnò con essoloro di venire alle prove. A quest' effetto mestosi indosso un abito da pellegrina, si portò una sera alla cella del Santo, quando già si faceva notte, e fingendosi di avere finarrita la strada, con voce flebile, e con molte lagrime cominciò fuori della porta a supplicare il servo di Dio, che le desse ricovero per quella notte nella sua abitazione, e la scampasse dal poricolo di estere divorata dalle fiere.

3. Martiniano si mosse a compassione di lei , la ricevè nella fua cella, le presento alcuni dattili da potersi rifocillare; di poi usando ogni debita precauzione, fi ritirò in luogo appartato a far le sue consuete orazioni, e a recitar falmi; e prese un breve riposo sulla nuda terra. Intanto però il demonio non ceffava di eccitare nella fua mente laidi pensieri, e fantasmi impuri; e la... sfacciata donna dal canto suo, come ministra del diavolo, si accingeva a mettere in opera le sue fallaci lufinghe. Fattofi giorno, allorche Martiniano voleva congedare la donna, fermandosi alquanto a feco discorrere, a poco a poco il suo cuore si ammolli in maniera, che nel suo interno confenti alla diabolica fuggestione. Ma il Signore, che permise questa caduta interiore del suo Servo, forse per punirlo di qualche sua occulta superbia, e della troppa facilità a fissare gli occhj in quell' oggetto lusinghiero, non lo lascio rovinare affatto nel precipizio; ma colla fua grazia gli toccò il cuore, e gli fece conoscere, e detestare il fallo commesso. Onde egli, per confondere il demonio, ed estinguere quell'ardore di concupifcenza, che gli aveva eccitato internamente col suo fiato diabolico, accese del fuoco, vi mise dentro i piedi nudi, dicendo a se medesimo, mentre gli fi abbruciava la carne con quel dolore, che ognuno fi può immaginare : Che dici tu; o Martiniano? Tu non puoi foffire gli ardori d'un fuoco si debole , come dunque potrai feffrire gli ardori del fuoco dell' inferno ? Se tanto ti duole un fuoco , che paffa sì presto, che farai tu in quel fusco orvibile, che mai non fi eflingue, ma dura in eterno ? Quefto fuoco tu lo puoi finorgare con dell' acqua, ma quel fuoco, accefo dall' ira di Dio , sempre arde , sempre brucia , e fempre vi presiedono gli spiriti infernali, per tormentare i peccatori fenza veruna mifericordia : e buttatofi a terra per la veemenza del dolore, fi dibatteva, e piangeva amaramente.

4. A un tale fpettacolo la donna s'inorridì, e compunta essa pure, e versando un torrente di lagrime, si getto a' piedi di Martiniano, confesisò il suo delitto, ne dimando a lui perdono, e si protesto, che non sarebbe mai di li partita, se prima prima non la indiriasava a via di falute, effendo rifoluta di far penitenza della fua mala vita . Allora Martiniano la inviò alla celebre s. Paola , la quale governava un monastero di donne in Betlemme forto la direzione di s. Girolamo : ed ivi accolta dalla Santa banignamente, intraprefe la carriera d'una rigorofa penitenza , per espiare le innumerabili offele, che fatte aveva al fuo Creatore colla vita fcandalofa tenuta fin allora. Ella visse dieci anui in quel monastero, digiunando tutti i giorni, eccettuate le Domaniche, in pane , ed acqua , dormendo fulla nuda terra , e facendo tali , e tante aufterità , che fanta Paola fu qualche volta obbligata a moderarle. Aggradì il Signore la penitenza di Zoe, e in fegno del perdono, che le aveva conceduto de' suoi peccati, prima che da questa vita passasse alla beata eternità, fi degno per messo fuo operare alcune gua-

rigioni miracolofe . 4. Intanto Martiniano era rimafo sì malconcio, e impiagato ne' piedi brnciati dal fuoco, che gli convenne per fette mefi star coricato nella fua cella a fine, di gnarirne. Di poi delibero di partirne, e di ritirarsi in qualche sito deserto, e inacceffibile a qualunque parfona del Mondo, si per non essere più esposto a quei pericoli, che aveva corsi nel sopraddetto incontro, e sì ancora per fare una più austera penitenaa del fallo commefo. Scelle pertauto a questo fine un'ifolet-ta deferta, o piuttoffo uno scoglio in messo al mare, dove fi fece condurre da un marinaro, col quale ancora reftò d'accordo, che tre o quattro volte l'anno gli portaffe del bifcotto, e dell'acqua, che servisse per suo alimento, e de' rami di palme per lavorare con effi delle fporte, e delle fluore, che darebbe allo stesso marinaro per preazo del cibo, che gli avrebbe recato. In questo fcoglio paísò il Santo fei anni , feparato affatto dall' umano commercio, e fempre intento agli efercizi della fua fevera penitenaa. In capo a fei anni accadde , che una nave fece naufragio in vicinanza di quello scoglio, dove dimorava Martiniano, e tutti i naviganti fi affogarono, eccettochè una giovane di 25. anni, la quale appigliatafi a una tavola, e avvicinatafi allo fcoglio cominciò a gridare, e dimandare ajuto al fervo di Dio, per trarla dal pericolo di affogarsi . Martiniano fi turbò da principio , quando vide la donna, e udì le sue voci, temendo di qualche inganno del nemico infernale; ma poi credendofi obbligato a foccorrerla, ricorfe coll' orazione a Dio, acciocchè l'affiftesse, corse veloceverso di lei, le porse la mano, e la cavò suori dell' acqua .

6. Appena la donna fu in falvo, che il Santo le diffe: Figliuola, la paglia non ilià bene vicina al fuoco, prechè corre pericol d'abbructaff. Però lu rimanti quì, e mangia del pane, e bevi dell'acqua, che ti lafito: fra due mefi verrà un marinaro, il quale fuol partaff a vificami; a lui narta la tua.

fuentura, ch' egli ti prendevà, e ti condurrà al tue parfe. Ciò detto, e fattofi il fegno della Croce, fi getto nel mare, e forfe fopra la tavola, che avava fervito alla donna, dicendo al Signore: Mio Dio , in voi confidato mi getto in mare ; perchè amo pinttofto di morire affigato nell' acqua, che di pormi a rifchio di macchiare l' anima mia . Il Signore protesse il suo servo, e lo guidò felicemente al lido , fenza verun detrimento . Rendute ch' ebbe Martiniano grazie a Dio della mifericordia ulatagli , fi fentì ifpirato di non fermarfi più in luogo alcuno, ma di continuare la sua vita penitente, pellegrinando povero e mendico di terra In terra, e di città in città. Così egli efeguì per lo spazio di due auni , nel fine de' quali giunto ad Atene s' infermò, e affiftito dal Vescovo di quella città, a cui il Signore aveva rivelato il merito, e il bisogno del suo servo, placidamente riposò nel Signore circa l' anno 400.

L' esempio di s. Martiniano c' insegna a temer sempre di noi steffi , e della nostra estrema debolezza, per non asporci a quel pericoli, e a quella occasioni, nelle quali si puo perdere il preziofo teforo della caftità, a macchiare l'anima propria con qualche impurità, benchè foise di folo interno consentimento, e di sguardi impudici, poichè Gesà Crifto ci avverte nel Vangelo 1: Che chi mira un oggetto con occhio impuro, e con compiacenza, o defiderio men che onello, ba già comme fo il peccato nel fuo euore, ed è reo d'eterna pena. Gli altri vizi per l'ordinario fi vincono combattendo, e contrattando col nemico Pfronte a fronte. Ma il vizio dell' impurità non fi vince fe non fuggendo, schivando i pericoli, e allontanandofi, per quanto fi può, dalle occasioni ; estendo pur troppo vero quel detto di s. Martiniano, che la paglia vicina al fuoco corre vifchio d' abbruciarfi . Onde è celebre quella sentenza d'nn antico Padre, attribuita a s. Agottino : Apprebende fugam , frois obtinere villoriam . Prendi la fuga , fe vuoi effere vittoriojo; e celebre ancora è quell altro detto d'un Santo : Mella guerra del fenfo vincono i poltroni . Le funefte cadute d'un Sanfone, di un Davidde, e d'un Salomone, cagionate o da sguardi troppo liberi, o da soverchia domeftichezas con persone di sesso diverso , che fono registrate nella divina Scrittura, servano a noi d'ammaettramanto, perrifolverci fermamente a cuftodire i noftri fentimenti, e specialmente gli occhi, e a fchivare le occasioni pericolose; perocche, come dice s. Girelamo : Wei non fiamo ne più fanti di un Davidde , ne più fapienti d'nn Salomone , ne più forsi d'un Sanfone , a poffiamo anche aggiungere , ne più penitema d'un Martiniano .

# 24. Febbrajo. S. VITTORE. Secolo VI. e VII.

Da das fermoni di s. Bernardo, e spezialetente dal primo, f. accopile de Fia da s. Fiaver. Esfono and townof accopile de Fia da s. Fiaver. Esfono and towndificione di Festita, e in fine del town medishmo fi rapporta l'Oficio composo dallo fullo s. Abuse per la folda di s. Fiaver. Si voda ancora reglo i Bollandifi fosse di primo s.i. di Febriopi la fue Fina, le quale i si suno conforma a di s. herritriti de lain. Bernardo.

Acque san Vittore nella città di Troja della provincia di Sciampagna in Francia nel sefo fecolo, ( non fi fa in qual anno ) di nobili genitori, i quali l'allevarono con tanto maggior cura, quanto che essendo sua madre gravida di lui , fi ebbero degl' indizi della fua futura fantità , della quale il demonio per mezzo d'un offesso mostro di temere, prima ancora che venisse alla luce. Fin da fanciulio egli su inclinato in modo particolare alla pietà e divozione, talmente che in vece de' giuochi puerili metteva le sue delizie nell' orazione , e nella lettura de' libri spirituali; amava ancora il digiuno, e diffribuiva ai poveri una parte del cibo, che a lui fi fomminiftrava; e menava una vita innocente, ed immune da quei difetti, che fogliono pur troppe regnare ne giovanetti . Esfendo poi stato applicato allo fludio delle lettere, fece molto profitto nelle scienze umane, dalle quali pero passò ben prefto allo fludio delle divine Scritture, nelle quali, e nella lezione de libri fagri impiegò il rimanente de giorni della fua vita. Le fue fingolari virtù, e gli esempj della sua vita pura... e fanta gli meritarono d'esfere ascritto al clero della città di Troja, e di effere a fuo tempo innalzato al grado di facerdote, ed impiegato nel ministero ecclesiatico.

2. Ma l'amore, che il Santo aveva alla folitudine, lo fece rifolvere di abbandonare la patria, i parenti, e tutte le cose del Mondo, per vivere nascoso agli nomini, e noto a Dio, nella contempiazione delle cose celefti. Si ritiro pertanto in un luogo folitario presso un villaggio detto Saturniaco nel territorio della città d' Arci, e quivi fe parato dal commercio umano visse il retto de' fuoi giorni negli elercizi della penitenza,e dell'orazione, e meditazione delle verità della Fede. Quivi egli ad altro non attendeva, che a purificare il fao cuore avanti Iddio, e preparare l'anima fua coll'acquitto delle fante virtà, e (pecialmente dell' unitlià, e del disprezzo di fe medeumo, acciocchè fosse degna di comparire al divin rribunale, e ricevere una favorevole fentenza dall'eterno giudice al punto della fua morte , la quale teneva tempre avanti gli occhi, come fe ogni giorno fuile l'ultimo della fua vita,

3. li Signore però, che voleva per inezzo fuo giovare a molti, e ridurre a via di falute più

peccatori colle sue fante esortazioni, dispose, che a rendesse nota la sua fantità, el'onorò ancora dei dono de' miracoli, Onde cominció a concorrere molta gente alla fua celletta; altri per udire dalla fua bocca le iffruzioni convenienti ai loro bifogni spirituali, e imparare le regole ficure della pietà criftiana, altri per effere guariti dalle loro infermità corporali : atteftando l' autore della fua Vita, che il Santo reftituì la vifta a de' ciechi, la loquela a de' muti, la fanità a molti infermi, e che liberò altri invafati dallo [pirito maligno . Concioffiachè Vittore benchè di mala voglia fi vedeffe difturbato da quella quiete, e dal filenzio, ch'egli era andato a ricercare nella folitudine; tuttavia per la carità, cha gli ardeva nei cuore verso de' suoi proffimi, e ch' è inseparabile da quella di Dio, non sapeva dispenfarfi dall' accogliere benignamenta qualli, che a lui ricorrevano , e dal preftar loro tutti quei foccorfi, ch'efigevano le loro necessità spirituali e corporali. Sopra tutto egli aveva una gran compassione, e dissondeva le viscere della sua caristi verso coloro , che si trovavano involti nel vizio , e schiavi del demonio per li loro peccati. E pero non cessava di porgere a Dio fervorose preghiere, e offerirgli la fua auftera penitenza, accciocche fe degnaffe di toccar loro il cuore , e di animare col fuo divino Spirito le fua parole, ficchè le ascoltaftero con docilità, e fi convertiffero a penitenza, giacchè egli folo è quegli, che parla al cuere, ed opera colla fua grazia la giuftificazione de' peccatori .

4. Effendofi fparfa per tutto la fama della fan-'aità , e de' miracoli di Vittore , giunse anche all'orecchio di Childerico Re di Francia; onde trovandosi egli un giorno alla caccia in quelle vicinanze, dove il fanto Sacerdote faceva la fua dimora, fi porto in persona a visitario nella sua povera cella . Il Re nel vederlo così umile, poveramente veffito, e confumato dalle penitenze, fi moffe a compunzione, l'abbraccio teneramente, e seco fi trattenne in discorsi spirituali . Prima che il Re fi licenziasse, bramava il Santo di dar ad esso, e a quei della sua corte qualche ristoro, e un po di rinfresco; ma non avendo nulla nella fua cella, motfo da spirito superiore, fece attingere da una fonte dell' acqua in un vafo, di poi prostratofi a terra prego quel Signore, che altre volte converti l'acqua in vino nelle nozze di Cana, e che ha promesso a'suoi fervi, che avrebbero in suo nome satti gli stessi, e anche maggiori miracoli, se sottero animati da una viva Fede, lo pregò, dico, che fi degnaffe di cambiare l'acqua di quel vafo in vino, Efaudi il Signore le suppliche del suo umile servo, piene di fiducia nella fua bontà; onde avendo effo dopo l'orazione benedetta quell'acqua, divenne un vino eccellente, di cui con loro grande maraviglia e flupore bevvero s) il Re, che quelti della corte, ch' erano in fua compagnia.

talita.

. v. Quefto, ed altri miracoli, che Iddio operava per mezzo del suo servo, sempre più contribuivano a renderlo umile agli occhi fuoi; onde, come offerva l'autore della fua Vita, non fi fapeva flancare di benedire, e ringraziare l'infinita bontà del Signore, il quale è fi dolce, si benigno, e sì miscricordioso verso di quelli, che lo amano, e in lui confidano, quantunque fieno fue mifere, e indegne creature. Efortava perciò tutti quelli, che, andavano a lui , a render gloria in tutte le co'e 2 Dio solo, e a mettere in lui solo la loro fiducia, fenta mai attribuir nulia a fe medefimi, perchè egli folo è grande , egli folo è potente, ed ei folo merita lode, gloria, ed onore. Quello che il Santo infinuava agli altri, molto piu praticava in fe medefin:0, riputandofi un uomo da... nulla, immeritevole d'alcun bene, e degno folamente di effere da tutti disprezzato, e conculcato, qual verme viliffimo della terra. Conque-Hi faceri fentimenti di profonda umiltà egli continuò a fantificarfi nella fua penitenza, e terminò felicemente i fuoi giorni verso il fine del sesto fecolo , o ful principio del fettimo ai 26. di Febbrajo, fenza faperla l'anno precifo del fuo paffaggio da quetta mortal vita alla beata immor-

Abbiamo, dice s. Bernardo nel fuo primo fermone fopra s. Vittore, abbiamo in questo fanto Sacerdote che ammirare, ed abbiamo che imitare . Ammiriamo la potenza di Dio , che rifplendè nel fuo fervo, per li miracoli, ch'egli operò ; ammiriamo la fua bontà per li favori straordinari , di cui lo ricolmò . Ma principalmente fludiamoci d'imitare le fue virtà , e di renderci a lui confimili non nelle cofe mirabili, ch'ei fece, ma ne' fuoi fanti coftumi, e nella vita purificata, cafta, e fobria, ch'ei conduffe. Imitiamo la fua manfuetudine e umiltà, la fua mortificazione, il disprezzo delle cose del Mondo, e la sua ardente carità verso Dio, e verso il proffimo. Amiamo il filenzio, e la ritiratezza, ch' egli amo, per quanto è compatibile col notiro flato . Amiamo l'esercizio dell'orazione , ch'ei con tanto fludio frequento, e aspiriamo a quella gloria beata, per la quale ei continuamente, e fenza intermissione fospiro, finche vitle fu questa Terra, circondato di carne corruttibile e mortale. Questi esempi ( conclude il fanto Abate ) di virtù , queste azioni, e opere buone de Santi debbono effere l'oggetto delle nottre brame; e per effe dobbiamo tempre glorificare Iddio, di cui è dous ell vivere fantamente, e l'operare cofe micobili, e prodiziofe .

## S. TARASIO VESCOVO. Secolo VIII. e IX.

La Vita di s. Tarofio fu scritta fedelmente da Ignazio diacono della Chiefa di Costonunopole, e dijerpolo del Sunso , e dipoi Vescovo di Nicea. E riferita dal Surio , e das Bollandesti setto questo giorno .

Acque fan Tarafio in Coffantinopoli verfo la metà dell'ottavo fecolo di Giorgio , e d'Encrazia , ambedue delle più nobili famiglio patrizie di quella città imperiale . Il padre elercito le primarie cariche dell'Imperio con molta lode , esiendo uosno di gran virtù e integrità , e anche attai addottrinato nelle fcienze, e nelle notizie, che riguardavano la retta amminittrazione della giustizia, talmente che le persone innocenti, e oppresse dalle altrui calunnie, e prepotenze trovavano in esfo un valido protettore, e uno zelante difenfore della loro innocenza.... Tra le aitre, che esperimentarono gli effetti della fua incorrotta e illuminata rettitudine, fi racconta di alcune povere donne, le quali erano accufate di ammazzare i bambini colle loro malie, e fattucchierie, e di penetrare per arte diabolica nelle cafe, anche per le fessure delle porte chiufe, a fine di mettere in opera le loro stregonerie . E benchè simili imputazioni sossero uon solamente false, ma ancora impossibili, e senza alcuna probabilità ; tuttavia non mancavano degli ignoranti , e de'fanatici , i quali le volevano fostencre, e pretendevano ancora di verificarle, como pur troppo era loro riufcito prefio altri giudici poco illuminati, con danno irreparabile di alcune niè fere donne, che furono condannate a morte. Ma Giorgio non fi lascio sorprendere da tali suppofli delitti, che altro non sono per ordinario, se non che sogni del volgo imperito, e vane apprenfioni di gente o fciocca, o fanatica. Ho voluto indicare di paffaggio quetto racconto dell' Autore della Vita di s. Tarafio, perchè fi veda, che in tutti i tempi non fono mancati degl' inventori di fimili favole, le quali qualche volta anche a'giorni nostri trovano spaccio,e credito presto coloro, i quali mancando di giudizio, e di difcernimento, fi lasciano facilmente sedurre a prefiar fede a cofe tali , le quali benchè non abbiano verun fondamento di verità, o apparenza di probabilità, ridondano però non di rado in gran pregiudizio della fama, e qualche volta eziandio della vita di perfone innocenti, co

2. Eucrasia poi madre del Santo era una donna pillima, la quia, efficio di padre occupato
negli affari della giudicatura, fi prefe una cura
fipeciale dell' educacione della ficipiuso, i tirvendolo nelle fante maffine della Religioue crititana
con ai felice funccado , che firperiro dalla corrurione del feccio, e affittito dalla grazia di Dio
fin dall' eti piovanile comparere ornato delle piò
fingolari virtà, e fecciamente d'una gran modicatti e la comparazione della fina di condicatti e la comparazione della fina virta, e
lo readereno cera a Dio, e a manbile nel coferetere di Tarzio in tutto il corfo della fina virta, e
lo readereno cera a Dio, e a mabile nel cofere-

to degli uomini. Eguale fu ancora il profitto, ch'ei fece nello studio delle scienze, convenienti al suo grado; onde in breve tempo su sollevato alla dignità di Confole, e poi di primo Segre-tario di Stato nella corte dell' Imperatore. Egli esercitò queste sublimi cariche in tal maniera, che adempiendo a tutti i doveri di esse con una somma esattezza, e con soddissazione universale e dell'Imperatore, e del Pubblico, non perdeva mai di vista cio, che doveva a Dio, alla Chiefa, e alla fua cofcienza. Ond'è, che in tuttele occasioni mostrò una gran fermezza nel resistere agli uomini malvagi, allorchè richiedevano cofe ingiuste, o contrarie all'onor di Dio, e specialmente fi oppofe fempre agli eretici, che in quei tempi infettavano la Chiefa Orientale; e promoffe, per quanto da lui dipendeva, i diritti della Chiefa, e de' suoi fagri ministri. Ne' suoi discorsi, e nelle fue azioni rifplendeva una vera e fodapietà, che recava ammirazione, e edificazione infieme a tutta la città di Costantinopoli, e a chiunque doveva trattare con effolui, ch'erano moltifimi, e d'ogni genere per cagione del fuo minittero . E in mezzo agli onori, e agl' imbarazzi della corte fapeva confervare il fuo cuore libero da ogni fatto, e da ogni attacco alle vanità mondane, per innalzarlo fovente a Dio, e al desiderio de' veri beni, che fono unicamente quelli del Cielo; al qual effetto nudriva ogni giorno l'anima fua colla meditazione della divina parola, e coll'orazione, che fono le forgenti della pietà crittiana.

3. Mentre che Tarafio attendeva a fantificare fe medefimo nello stato di semplice laico, Iddio dispose, che fosse suo malgrado innalzato alla suprema dignità di Vescovo e Patriarca di Costantinopoli, acciocchè potesse cooperare alla fantificazione di molti, e purgare quella Chiesa illu-fire, anzi tutto l'Oriente dal velenoso fermento dell'erefia; ed ecco qual ne fu l'occasione. Erano già quali ottant' anni, che gli eretici Iconoclasti combattevano il culto delle facre immagini, e chiamando idolatria quella religiofa venerazione, che i Fedeli prestano alle immagini di Gesù Cristo, della fantissima Vergine, e de'Santi, perfeguitavano furiofamente i cattolici, e radevano, o spezzavano da per tutto le medesisne facre immagini. Quest' empia eresia ebbe cominciamento dall'Imperatore Leone Isaurico, il quale iftigato e fedotto da un perfido Giudeo, fino dall' anno 726, mosse la guerra contro le facre inmagini, che fu poi continuata dagli altri Imperatori suoi successori, e quel ch'è più orribile, fu anche foftenuta da' Patriarchi di Coftantinopoli, e da altri Vescovi Orientali. Sopra tutti fi fegnalo nell' empietà l'Imperatore Coftantino Copronimo, figliuolo, e fuccestore di Leone Ifaurico, il quale nell'anno 754. raduno in Costantinopoli un conciliabolo di Vescovi corrigiani, e adulatori fino al numero di trecento e più.

e fece in esto condannare il culto delle facra immagini . Ma effendo nell'anno 780, fuccedato nell'Imperio il giovane Costantino VI, di quefto nome fotto la tutela della Imperatrice Irene fua madre, le cofe n:utarono faccia in favore della Religione . Era in tal tempo Patriarca di Costantinopoli un certo Paolo, uomo chiamato Religiofo nella Vita di s. Tarafio, ma che aveva... avuta la debolezza di confentire all'empia fetta degl'Iconoclasti, allorch questa era spalleggiata, e protetta dalla potenza imperiale. Quefti effendo flato forpreso da una grave malattia, tocco dai rimorsi della fua coscienza per lo scandolo dato al fuo popolo, fi ritirò fegretamente in un monaftero, chiamato di Floro, e deposto l'abito pontificale si rivesti di quello di monaco . In... quello stato fu Paolo visitato dall' Imperatrice Irene, e dal suo figlinolo Costantino, ai quali egli diffe di effere risoluto di finire i suoi giorni nella penitenza, per espiare il peccato della sua prevaricazione; e richiesto da essi a nominare alcuno, che foste atto a reggere quella Chiesa patriarcale, rifpofe, che non conofceva veruno più adattato a tal carico in quei tempi difficiliffimi di Tarafio, primo Segretario di Stato delle loro Maestà Imperiali .

4. Fu dunque s. Tarafio, non offante la fua ripugnanza, e contradizione, col confenfo, e acclamazione del clero, e del popolo Costantinopolitano eletto Patriarca nell' anno 784., e la fua elezione , benchè d'uomo laico , fu anche approvata dal fommo Pontefice Adriano, attefa la sua singolar pietà, dottrina, e zelo per la purità della cattolica Religione . E' bensì vero , che egli prima di permettere di esser confacrato Patriarca, volle una folenne promessa dall'Imperatore, e da' Velcovi adunati alla fua confecrazione, che si farebbe quanto prima nelle forme debite convocato un Concilio generale di Vescovi della Chiefa Orientale, e Occidentale, a fine di coudannare l'erefia degl'Iconoclafti, e di riftabilire da per tutto il culto delle facre immagini; il che gli fu da tutti conceduto . Di fatto le prime, e più premurofe follecitudini del fanto Patriarca furono in piegate nel procurare la convocazione del Concilio generale, il quale dopo molte difcoltà , e contradizioni per parte degli eretici , fu finalmente tenuto nell'anno 782. in Nicea, città della Bitinia, dove fi era già nell' anno 325, tenuto il primo e celebre Concilio generale contro gli Ariani fotto il gran Costantino . In questo secondo Concilio Niceno, e fettimo tra i generali, a cui presedettero i legati del Papa, e intervennero trecento cinquanta Prelati, fu definito il dozma cattolico concernente la venerazione, e il culto religiofo dovuto alle facre immagini, e alle reliquie de' Santi; e furono anatematizzati gli eretici Iconoclafti, i quali avevano ardito di condannarlo, come un'idolatria; nel che pur troppo fogo imitati dai moderni eretici Luterani, e Calvi.

nista.

nifti, i quali perciò fono effi pure ftati giuftamente condannati dal Concilio generale di Trento, quali empi novatori, e temerari fuscitatori delle antiche erefie , con tante folennità condannate

dalla Chiefa univerfale. 5. Compiuto ch'ebbe a. Tarafio quefto grande affare, che riguardava la pace della Chiefa, e la purità della Fede cattolica, fi applico interamente, e con fommo fludio alla riforma de' coftumi, e al riftabilimento della disciplina ecclesistica, che avevano patito una grande decadenza, come suole avvenire, tra le turbolenze da tanti anni fuscitate, e fomentate dagli eretici. E perchè la riforma , che intendeva d'introdurre nella fua Chiefa patriarcale, o nelle altre Chiefe foggette al suo patriarcato, fosse più facilmente ricevuta, cominció, o per meglio dire, continuo a regolare la condotta della fua vita in maniera, che fervisse di specchio , e di esempio a tutti gli altri. Il suo trattamento era modetto , semplice, e frugale, e lontano da ogni ombra di fafto, e di superfluità, si nelle vesti, chene' mobili, e nella menfa, e in tutte le altre cose . Faceva frequenti , e rigorosi digiuni ; vegliava la maggior parte della notte, impiegando quel tempo, che aveva libero dalle cure pasterali, nella fervente orazione a Dio, e nella lezione, e meditazione attenta delle divine Scritture, dalle quati traeva i lumi necessari pur la condotta sua particolare, e per quella del sno gregge. La sua purità era tale, che riluceva ancora efternamente nel fino afpetto, e rifcuoteva venerazione da tutti. Era manfueto, affabile, ed umile con ogni forta di perfone, e giunfe a si alto legno la sua umiltà, che non poteva soffrire di esfere servito da alcuno nelle cose, che riguardavano il fuo fervizio personale, ricordaudosi di quello che dice il Principe de' Paftori Gesù Crifto nel Vangelo, ch'egli era vennto al Mondo per servire, e non per essere servito. Le grandi entrate della fua Chiefa patriarcale erano il patrimonio delle vedove, degli orfani, e de' poveri, diffribuendo egli a tutti abbondanti limofine, secondo il bisogno di ciascuno, e specialmente nella Quarefima, come tempo deffinato dalla Chiefa all'efercizio più particolare delle opere buone. Imbandiva fovente la menfa ai poveri nella fna cafa patriarcale, e li ferviva egli fteffo colle fue mani con una profonda nmiltà, come rappresentanti la persona di Gesù Cristo : fi prendeva una cura speciale degli spedali, e de'monafteri, tanto in cio, che riguardava i loro bifogni spiritnali, acciocchè Iddio vi fosse servito ed onorato in ispirito e verità , quanto in quello , che concerneva le loro neceffità temporali , a finche non mancassero del bisognevole. Dispensava frequentemente il pane della parola di Dio, e in pubblico predicando al popolo nell'adunanze ecclesiaftiche, e in privato iftruendo quelli, che a lui andavano per effere ammaeftrati, e particolarmente gli eretici, de' quali ridusse un gran numero al feno della Chiefa cattolica colla dolce efficacia delle sue parole. In somnia per dire tutto in breve , il fanto Patriarca adempieva con fomma diligenza, e con indefesso selo le parti di un ottimo e vigilantifimo Paftore ; onde ebbe la confolazione di vedere cambiata la faccia della Chiefa di Costantinopoli, e riformati i costumi sì del clero , che del popolo : tanto pnò l' efempio, e lo selo d'un Pattore fanto e illuminato, qual era Taraño! Gli riuscì ancora. sebbene con maggior fatica, d'eftirpare dalle Chiefe subordinate al suo patriarcato la fimonia, e altri abnfi, che la infelicità de tempi, e la negligenza de' suoi antecessori avevano lasciati a poco a poco introdurre con gran pregiudizio dell' ecclesiattica disciplina.

6. Tali erano le benedizioni , che il Signore versava con abbondanza sopra il suo servo fedele, e sopra il popolo a lui commesso, quando nell'anno 705, fi follevo un fiero turbine, che fconvolte la pace di quella Chiefa, e diede a Tarafio occatione di efercitare la sua pazienza, ed umiltà. Perocchè l'Imperator Coftantino disgustato della Imperatrice Maria sua legittima consorte, e incapriccitofi d'una damigella della corte, nomata Teodora , fi risolvè di ripudiare contro ogni legge divina, ed umana l'Împeratrice Maria, col vano, e mendicato pretetto, ch'ella aveffe attentato d'avvelenario, e di sposare, e dichia-rare Augusta l'adultera Teodora. A questo fine fece tutti i poffibili tentativi e per fe medefime, e per mezzo de fuoi uthaiali, per indurre il fanto Patriarca a consentire alle sue voglie. Ma egli con generola fermezza episcopale si protesto d'esfer pronto a foffrire la morte, e i più crudeli fupplizi, piuttofto ch'aver parte in un divorzio al ingiutto, e in un matrimonio si icandalofo: Quendo anche foff: vero ( ei difle ) il fuppotto delitto dell' Imperatrice , non fara mai lecito di feiogliere un vincolo , che il Signore ha voluto , che fia perpetuo , e indiffolubile, ne mai potra l'Imperatore paffare ad altre nozze , fenza coprirfi d' un' eterna infamia preffo tutte le nazioni erifliane : e passo eziandio alla minaccia di separarlo dalla comunione della Chiefa , fe aveffe meffo in efecuzione il tuo perverfo difegno . Ma l'Imperatore Costantino accecato dalla fua fregolata paffione non fece verun conto ne degli avvertimenti, ne delle falutari minacce del Patriarca; e dopo aver cacciata dalla corte l'Imperatrice Maria, e cottrettala a prendere il velo di Religiola in un monastero di monache . osò pubblicamente Teodora, e dichiaratala... Angusta, la sece incoronare solennemente imperatrice per le mani dell' Abate Giuseppe, prete ed economo della Chiefa di Coffantinopoli , il quale aveva avuto anche il temerario ardire di benedire le nouse adulterine dell'Imperatore con Teodora, non offante la refittenza, e difappro-

vazione del fauto Patriarca,

7. Si può ognuno immaginare queli foffero i gemiti, e le legrime di s. Tarafio alla vitta di quefti scendali . Egli ne pianse amaramente eventi Dio, ne moftro encore menifettamente delle disepprovazione sensa curare l'ira del Principe; ma temendo snali maggiori ella Chiefa, se sosse proceduto e fulminare la fcomunica contro l'Imperatore, come per altro meritava il fuo fcandalofo eccesto, fe ne aftenne, contentendos di porgere per lui delle ferventi preghiere alle Maeftà di Dio, acciocche gli epriffe gli occhi e riconoscere il suo misfatto, e lo convertisse a via di falute. Una tale condotta pacifice del Patriarca in vece di ammollire l' animo dell'Imperatore, non fervi che ad irritarlo meggiormente contro di lui, essendo pur troppo costume degli uomini melvagi e potenti del fecolo di non poter foffrire, che alcuno contradica ai loro perversi dilegni, e di passare facilmente e prontamente da un eccesso ad nu altro maggiore, quendo hanno rotto il freno della natural verecondia , e della coscienza . Pertanto l'Imperatore fece circondere il pelazzo patriarcale da foldati, come fe il fanto Patriarca fosse reo di qualche delitto di Stato, dando ordini rigorofi alle guerdie, che l'offervaffero, e custodiffero giorno, e notte dentro lo stesio sno palazzo, di modo che ne egli potesse escir fuori, ne alcuno potesse a lui accoftarfi, e parlargli con libertà . Inoltre fece battere , e condanno all'efilio alcuni fuol domeftici, e familiari, e incrudelì ancora contro de' fuoi parenti, quali fpogliò delle loro foftanze, e bandi dalla città; e in altre maniere efpre ed êmproprie maltrattò l'innocente e fanto Patriarca, il quale foffriva il tutto con mirabile pazien-22, e somme tranquillità di spirito, senze che mat prorompefie in alcnne doglianza contro l'Imperatore , e nè anche volesse arrenders in minima cosa a' suoi inginsti voleri . Quello però, che snaggiormente ferì l'animo di a. Terafio, e gli diede occasione di viepiù umiliarsi , fu che s. Platone, celebre abate di quei tempi in Coftantinopoli, e molto ftimato per le fua fantità, e pe' fuoi miracoli, infieme con tutti i fuoi monaci , come fi diffe nella fue Vita , riferita ai 9. di Aprile nella prima Raccolta delle Vite de' Santi , disapprovo, e biasimo le condotta del santo Petriarca, come troppo molle, e indulgente verfo l' Imperatore, e verso l'ebate Giuseppe, che aveva benedette le fne nozae , credendo egli, che dovesse metter mano elle censure delle Chiesa, e scomunicare l' Imperatore , e tutti coloro , che avevano contribuito al fuo fcandalofo matrimonio . Ma il fanto Patriarca , come offerva il ven. Cardinal Baronio 1, quantunque l'Imperatore fosse meritevole di tal pena, giudico prudentemente, di non doverlo separare dalla Chiefa, perchè essendo Costantino giovane volubile; e instabile, e anche progenie di empj progenitori , poteva per ogni leggier fosho ellere fpinto nell'erefia. Tamo più ch' ereno ancor fresche le ferire della Chiefi, e appena curre per occidente del Concilio tenuto in Nicea negli anni precedenti, e non mancavano molti mendi delle vice e pieni di andacie, i quali cerceveno l'occasione di rimettere in piedi le loro perverse pono ni, il che farebbe ridondato in gravissimo pregiudaio di trute la Chiefi.

8. Non passo però molto tempo, che Iddie pnn) feveramente l'infelice Imperator Coffantino , poichè egli fu deposto dall' Imperio , e gli furono cavati gli occhi con tel violenze, che ne morì di dolore, e di spasimo; onde risalita sul trono l'Imperatrice Irene, cesso affatto la perfecnaione del fanto Patriarca. Egli ellore volle con una grande umiltà render ragione del fuo operato, e chiedere ancora scusa a a. Pletone, e agli altri che s' erano fcandalizzati della fua condotta; e questi due Santi furono poi sempre uniti, e di comunione, e di amiciaia nel rima-nente della loro vita. Separo bena) dalla comunione della Chiefa, e foggetto all'anatema l'abate Giuseppe, che aveva benedette le noase im-pure dell'Imperatore, e incoronata l'adultera Teodora. Egli ripiglio le funaioni del suo miniftero paftorale, e in tutto il tempo che fopravviffe, che fu di circa nove anni , contimuo a fentificare se medesitno cogli esercizi della penitenze, e colla pratica di tutte le virtà, e a edificare il fuo popolo colle iftruzioni frequenti, coll'affittenza vigilante fopra i loro bifogni, e con ogni forta di opere buone , finchè nell'enno 806. fin affalito da une grave malattie, che doveva por termine alla fna vite, e alle fue fatiche apottoliche . Prima di spirare , egli su repito in una specie d'estasi, durante le quale su offervato, che rendeva conto di se, e delle sne azioni, disendendofi dalle accuse de' suoi nemici invisibili avanti l'eterno Giudice, con molta agitazione di fpirito; ma poi ricuperò une liete calma, e placidamente rende l'anima al fuo Creatore ai 24, di Febbraio nell' anno 806. Il fno corpo fu feppellito in un monaftero, ch'egli fteffo aveva fondato vicino a Coftantinopoli ; e il Signore fi degnò d'illuftrarlo con molti mirecoli, de' quali noi ci contenteremo di racconterne un folo, ed è il feguente. Leone, detto l' Armeno, che nell' anno 813. aveve occupeto l'Imperio di Coffantinopoli , favorive l' erefia degl' Iconoclatti . Or avvenne, che in un fogno, o piuttofto visione, apparvegli s. Tarafio circondato di gloria, il quale mostrandosi contro di lui sdegneto per la fina empietà, ordinava ad uno ivi prefente, chechiamo col nome di Michele, di trafiggere con una fpada l'Imperarore, il che egli prontemente efegul. Svegliatofi l'Imperatore, è atterrito da quefto fogno, fece cercare diligentemente nel monaftero fondato del Santo, se vi fosse alcuno nominato Michele, e giunfe alla ftravaganza di far tormentare alcuni di quei monaci , acciocchè gli fco-

priffe-

prissero questo supposto Michele, che s'inmaginava tenersi da essi nascoso, per insidiare alla fua vita. Ma l'evento presto diciserò il significato della visione; conciossachò se giorni dopo egli fu ucciso per mano di Michele Balbo, il quale si teneva da lui prigione, come sospetto di delitto di Stato, ed essendogli riuscito di uscime, lo trassiste con un colpo di spada la notte della vigilia di Natale dell'anno 820, mentre affisteva nella chiesa il divini ustiti, e su poi il medessimo Michele Balbo proclamato Imperatore di Costantinopoli.

Quello che accadde a s. Tarasio, e a s. Platone di avere sentimenti diversi, anzi opposti tra loro, benchè ambedue fossero animati da un retto fine, e da una fauta intenzione; Platone cioè, che fi offervasse il rigore e la severità della disciplina ecclesiastica per punire gli eccessi scandalofi dell' Imperatore colle censure; e s. Tarasio, che credè di dover nfar con effolui della indulgenza, e della dissimulazione, per evitare mali maggiori, che ne potevano venire al bene univerfale della Chiefa, come fi è veduto : quell'istesso può accadere frequentemente in altri casi, ein altre circostanze ad ognuno, finchè si vive nelle tenebre di questo secolo. Ora bisogna in tali casi ad imitazione di questi Santi aver la mira principalmente a due cose; la prima di non lasciarsi trasportare dalla passione, la quale spelfe volte si maschera col pretesto di zelo, matener gli occhi fissi in Dio, richiedere il suo lume, per non essere ingannati, e non cercare altro, che la sua gloria, e il bene del nostro prossimo; che è lo ftello che dire, di non effere animati, nè mossi se non dallo spirito della carità, la quale, come dice l'Apottolo 1, è il fine, e la regola ditutti i precetti, e di tutte le azioni del Cristiano. La seconda cosa si è, di portarsi sempre con umiltà, e con mansuetudine verso di quelli, che sono contrarj a' nostri sentimenti, e di confervare la pace, e l'unione di cuore con essoloro, come pratico eccellentemente s. Taraño, il quale, benche, come Patriarca, fosse superiore di grado e di dignità a s. Platone, non ebbe difcoltà di rendere a lui ragione della sua condotta, e anche di chiedergli scusa del suo operato. In fomma ci prema in tutte le differenze, e in tutte le controversie, che inforgono in qualunque materia, di conservare con ogni studio la carità, e l'umiltà, che fanno il carattere de' veri seguaci di Gesù Cristo, e senza le quali a nulla giovano tutte le altre cose, e di niun conto sono tutti i vantaggi, che si riportassero sopra gli altri in far prevalere i nostri sentimenti . Anzi questi vantaggi nel cospetto di Dio sarebbero vere perdite, e perdite le maggiori, che si possano fare in queto Mondo, perchè riguardano l'interesse dell'anima noftra, e della noftra eterna falute.

# 26. Febbrajo. S. PORFIRIO VESCOVO. Secolo IV. e V.

La Vita di s. Porficio scritta con mirabile sincerità, e nobile semplicità da un lua adjespolo chiumano Marco, il quale por reezi anni sa tossimono oculato delle sa evirtuose avioni spao alla morte di lui, ha meritato gli clossi di tutti gli uomini dotti, e versi in tella Sovica ecclifostica. Ella e rapportata dal Surio, e dai Bollanaisti sotto quafio giorno, in cui sen si adulla Chicja universida conrevole commemorazione. Si veda ancora il Tillemont nelle Mamorie ecclifassiche tom. 10.

Iccome il Signore Iddio aveva ab eterno de-I flinato s. Porfirio, per effere un lume rifplendente della sua Chiesa, e per convertire co' suoi fanti esempi, co' suoi miracoli, e colle sue istruzioni un' oftinata città idolatra, qual era in quei tempi la città di Gaza nella Palettina, città affai celebre, e rinomata nelle divine Scritture; così fino dalla fanciullezza lo prevenne colle sue celefii benedizioni, e coll'abbondanza della fua grazia lo preparò ad esercitare degnamente l'apostolico ministero di Sacerdote, e di predicatore della divina sua parola. Nacque Porfirio in Tessalonica, città della Macedonia, circa l'anno 353. d'illuftri, e ricchi genitori criftiani, i quali l'educarono e nelle lettere, e nella pietà con molta diligenza, ficchè egli si preservo da quei vizj, ai quali pur troppo fuol darfi in preda l' incauta, ed inefperta gioventu. Giunto all'età di 25. anni concep) un tal disprezzo delle cose del Mondo, e un tal desiderio della perfezione evangelica, ch'è il solo, e vero bene della creatura ragionevole, ch' egli abbandono la patria, e i parenti, e quanto aveva al Mondo; e imbarcatosi se n'ando in Egitto, dove fiorivano innumerabili fanti monaci, e folitari, i quali menavano una vita più angelica, che umana. Egli scelse per la sua dimora, e per la palestra della vita fanta, e penitente, che intendeva di condurre, il celebre deserto di Sceti, e vi perseverò lo spazio di cinque anni, seinpre applicato agli esercizi dell' orazione, della meditazione delle divine Scritture, de' digiuni, e di ogni forta di mortificazioni. Dopo cinque anni fi fentì ispirato da Dio di andar a visitare.i luoghi fanti della Palestina, dove dopo aver soddisfatto alla sua fincera divozione verso quelle memorie de' misterj ineffabili della nottra Redenzione, fi ritirò in una spelonca lungo il fiume-Giordano, e ivi dimoro altri cinque anni in continue austerità, per le quali contrasse una grave malattia d'uno scirro nel fegato con una lenta febbre, che l'obbligo a ricoverarsi nella città di Gerusalemine, dove benchè debole e inferino, non lasciava di visitare, appoggiato ad un bastoncello, i fantuari di quella città, e di passare delle ore intere nelle chiese in ferventi orazioni . 2. Quivi fu, che Marco Scrittore della sua Vita,

il quale dall' Afia fi era portato alla vifita de

feco convine fino alla morte. Crescendo ogni giorno più il male di s. Porfirio, egli penso prima della sua morte di disporre delle sostanze, che lasciate avea in Tessalonica, allorche se ne parti per l'Egitto, poichè effendo i suoi fratelli ancor sanciulli, credè di non dover venire in quel tempo ad alcuna divisione con effi. A questo effetto invio Marco fopraddetto a Teffalonica, munito delle dovute memorie, e scritture, acciocchè dividesse l'eredità paterna co'fuoi fratelli, vendeffe que'beni, che fossero a lui toccati di sua porzione, e gliene portalle il danaro ritratto. Tanto su puntualmente eseguito da Marco, il quale dopo tre mesi ritornando a Gerusalemme, trovo il suo maestro persettamente guarito dalla fua malattia; concioffiachè vedendofi egli ridotto quaft agli eftremi, fi era ffrascinato sino al Calvario, a fine di spirar l'anima in quel luogo, dove era morto il suo crocifisso Signore. Ivi giunto era flato rapito in una dolce estati , nelia quale gli apparve Gesù Cristo , il quale ordino al buon ladrone, che aveva in fua compagnia, che si accostasse a Porfirio, e gli dicesse di alzarsi, e di andare a lui; e in quello ftesso momento egli si fentì ritornare le sorze, e sparita la visione, si ritrovo pienamente guarito. Marco adunque confegno al fuo maestro più migliaja di scudi, che aveva seco portati da Testalonica, i quali in breve tempo surono da esso diffribuiti ai poveri, senaa ritenersi nulla per se, amando di vivere poveramente colle fatiche delle fue mani. Il fuo vitto confitteva in poco pane nero, e in alcune erbe, che uon prendeva se non dopo il tramontare del fole, eccettuate le fefte, nelle quali anticipava il mangiare a meazo glorno,e vi aggiungeva qualche legume condito d'olio, e un poco di vino temperato dall'acqua. Quefto fu il tenore di vita, che s. Porfirio ofservò inviolabilmente in tutto il rimanente del viver suo.

lnoghi fanti di Gerusalemme, divenne discepolo

di Porfirio, tirato dall'odore della fna fantità, e

3. Intanto offendo giunta la fama della fua virtà alla notizia del vescovo di Gerusalemme, questo Prelato volle, non offante la ripugnanza del Santo, ordinarlo facerdote della fua Chiefa, e gli diede la cuttodia della vera Croce, fopra di cui Gestà Crifto fi era deguato di morire per amor nostro. la quale con molta venerazione fi confervava in quella fanta città. Ma appena paffati tre anni, il Signore lo deftino al governo della Chiefa di Gaza nella maniera seguente . Essendo morto il Vescovo di Gaza, il piccolo numero de' Criftiani, che erano in quella città, per altro affai popolata, non accordandofi tra loro nell'elezione del nuovo Vescovo, s'indirizzarono a Giovanni Vescovo di Cefarea, e Metropolitano della Paleftina, pregandolo a provvederli d'un Vescovo potente in opere. e in parole, il quale fosse atto a reggerli, e a disenderli dalle violenze degl' idolatri, che comonevano il popolo quafi intero della città di Gaza. Il Vescovo di Cesarea prima di determi-

Sec. Race.

narfi intorno al foggetto, che doveva ordinare vescovo di Gaza, intimo un digiuno di tre giorni. e delle orazioni , per riconoscere la volontà del Signore ; il quale gli rivelò di aver eletto a quel ministerio Porfirio prete della Chiefa di Gerufalemme. Scrisse pertauto al Vescovo di questa città, che fotto altro pretetto gli inviasse Porfirio. al quale, non oftante le fue lacrime, e le fue fuppliche, per efimenti da questo carico, impose le mani, e l'ordinò Vescovo di Gaza. Era allora... questa città, come si è detto, piena d'idolatri, talinente pertinaci nelle pagane superstizioni, che nulla avevano giovato per convertirli le diligen-ae, ed efortazioni di s. Asclepa, di s. Irenione, e di altri fanti Vescovi, che prima di san Porfirio avevano governato quella Chiefa . Si vedevano nella città otto templi dedicati agl'idoli , il più samoso de quali era quello detto di Marna, che e per la sua struttura, e per l'onore che a lui prestava la cieca gentilità, era molto celebre, e tenuto in grande venerazione. Benchè gl' Imperatori criftiani, e specialmente il gran Teodosio aveilero proibito di far fagrifizi agl' idoli, e ordinato di diroccare , o almeno chiudere i loro templi ; tuttavia ai cittadini di Gaza , ad onta degli editti Imperiali, a forza di regali, che facevano ai Governatori della città, era fin allora rluscito e di tener aperti i loro templi , e di continuare i loro profani fagrifiaj , e anche di vessare in più maniere quei pochi cristiani, che erano nella città , e che non oltrepaffavano il numero di 180., compresi i sanciulli, e le donne. 4. A questo popolo indocile, e a questa vi-

gea filveftre, e ripiena di bestie seroci, fu nell' anno quadragefimo della fua età deffinato Vescovo, e Pattore s. Porfirio, il quale però non fi perdè d'animo, ma confidato nell'ajuto di quel Dio onnipotente , che gli aveva imposto quel carico, intraprese il reggimento della sua Chiefa, e imitando gli esempi del principe de paftori Crifto Gesù, il quale, come dice il Vangelo, cominciò a fare, e poi ad infegnare, egli pure cominciò a renderfi commendabile cogli elempj d'una vita tutta fanta, umile , penitente, e ornata di tutte le virtà. Accadde nel primo anno del fuo vescovato, che la città di Gaaz fu afflitta da una grandiffiina ficcità , la quale minacciava una terribile careftia . Gl' idolatri attribuivano questo flagello alla collera del loro Dio Marna, irritato per la venuta del Santo nella loro citeà ; e i Sacerdoti dell'idolo spacciavano delle predizioni funefte fatte dall' idolo medeamo. A fine pertanto di placare il suo sdegno, e di ottenere la bramata pioggia, fecero inolti fagrifizi, delle preghiere, e delle profane processioni per sette giorni. Dopoche esti si surono flançati d'invocare senza frutto il loro idolo M: rna, al quale attribuivano una particolare podestà sopra le piogge; s. Porfirio ordino ai suoi pochi l'edeli un digiuno : dipoi fu la fera gli adunò nella nella sua piccola chiesa di s. Irene, ove durante la notte fi fecero molta orazioni a Dio, tramezzate da facre letture , e dal canto de' falmi a due cori . La mattina seguente inalberata la croce , e cantando inni , e falmi , fi portarono proceffionalmente alla chiefa di a. Afclepa, pofta dentro la città, dove furono fatte altre preghiere; indi andarone pure in processione ad un'altra chiefa, detta di a. Timoteo, fituata fuori della città, ove parimente fecero delle prephiere con molto fervore, per ottenere da Dio la pioggia necessaria alla fartilità della campagna . Di là a' incamminarono di ritorno alla città collo ttesso ordine, e col canto de Salmi : ma i pagani irritati contro di loro, e forse anche eccitati dai Sacerdoti degl' idoli, chiusero loro le porte della cirtà in faccia, quantunque restassero ancora tre ore di giorno . Enrono dunque coffretti ad arreftarfi per due ore fuori delle porte, continuando ad implorare il foccorfo dell'Altiffino con gemiti, e con lagrime. Ed ecco che verso il tramontare del fole, alzatofi di repente un. vento auftrale , si oscurò l'aría con dense nubi, e cominció a cadere una dirottifuma pioggia, fenza che i Fedeli, che rimanevano allo scoperto, se ne turbassero ; tal era il loro giubbilo per la grazia ricevuta . Questo ai evidente miracolo tocco il cuore di molti idolatri ; onde non folamente aprirono le porte della città, ma unitifi ai Fedeli gridavano ad alta voce: Criflo be vinto. Crifto è il folo vero Dio; e con esti andavano in processione alla Chiefa, ove dimandarono d'effere fatti criftiani , e furono da a Porfirio ammeffi nel numero de' Catecumeni. Seguitò poi a piovere dirottamente ne due giorni feguenti, ne' quali altro bnon numero d'idolatri fi converti alla Fede .

latri era una piccola cofa in paragone del rimanente del popolo affai copiolo, che rimaneva offinato, e pertinace nella fua superfizione, e nel culte degl' idoli . Il fanto Vescovo non cessava giorno, e notte di porgera le sue preghiere al Signore, acciocche fi degnaffe d'ammollire quei cuori indurati, e non lasciava d'usare ognà mezro possibile , per guadagnare i loro animi, soffrendo con inalterabile mansuetudine, e pazienza mirabile le villanie, e i mali trattamenti, ch' effo, e il fuo piccolo gregge tutto giorno riceveva dai medefimi farioli pagani, ed efortando i Fedeli a praticare effi pure la Reffa moderazione verso di loro. Ma vedendo, che ogni di più cresceva la loro baldanza ed audacia, la quale non veniva represta dai Governatori della città, ch' erano corrotti dall' oro, ed argento degl' idolatri , credè , che fosse omai tempo di ricorrere all' autorità dell' Imperatore Arcadio , cheallora regnava nell' Oriente . Spedi pertanto nell' anno 398. a Coftantinopoli il luo discepolo Marco, che aveys poco prima innalzato all' ordine

v. La conversione di alcone centinaia d'ido-

del diaconato, con lettere dirette a s. Giovanni Grifostomo, ch' era in quel tempo patriarca di quella città imperiale, pregandolo di ottenere dall'Imperatore un ordine espresso per la demolizione dei templi degl'idoli, e specialmente del principale di essi, cioè di quello di Marna.. Non fi potè per allora ottenere dall'Imperatore la demolizione totale de templi, attefo che da una parte grande e copioso era il tributo, che all'erario imperiale proveniva dalla città di Gaza, e dall'altra fi temeva, che quel popolo attaccatiffimo all' idolatria difertalie dalla città, e ne seguissero altre turbolenze . Tuttavia in esecuaione degli antichi editti l'Imperatore comandò, che fosero chiusi tutti i templi, rotti e fpezzati gl'idoli, e vietato severamente il confultarli, o far loro alcun fagrifizio; e ne commife l'esecuzione ad un niziale nominato Ilario. Allorchè Marco fu di ritorno a Gaza, trovò il fanto Vescovo insermo di febbre, ma tale su il giubbilo, e tanta la contentezza, che provo nel leggere la lettera scrittagli dal Grisottomo, che in quel medefimo ittante rimafe liberodalla febbre. Dopo pochi giorni fopravvenne l'uffiziale Ilario accompagnato da gente armata, per eleguire gliordini dell'Imperatore, ma avendogli il popolo. idolatra di Gaza offerta una gran fomma di danaro, lascio intatto il simolacro di Marna, e lore permife, che poteffero entrare in quel tempio per una porta fegreta, e feguitare a confultario, e anche a farvi occultamente de profani fagrifizj . Laonde nè venne meno l'attacco de Gen tili alla loro antica fuperflizione, nè cessò il loro furore contro i cristiani; anzi si accrebba maggiormente a cagione del ricorio fatto all' Imperat ore , e de' pretefi oltraggi fatti contro le loro f'alfe di-

6. Il fanto Prelato feguitò a foffrire i loro infultì, e le loro ingiurie, e a non opporre per parte fua altre armi, fe non quelle della pazienza..., dell'orazione fatta per loro a Dio, e de miracoli , che operava ancha in favore degli steffi idolatri . Tra' suoi miracoli celebre è quello , che operò in questi tempi a pro d'nna nobile darna principale della città. Erano fette giorni , che coftei pativa dolorl acutiffimi fenza poter partorire, ed erano riusciti inutili tutti i tentativi usati da' medici, per darle soccorso, e vani tutti i voti fatti a'fuoi falfi Dei. In questo stato di cofe andò a visitarla una donna crittiana, e le diffe : Il vefcovo Perfirio ti fa fapere , che Gesti Cristo figliuolo di Dio vivo ti fana: eredi in lui, e viverai. În quel medefimo istante la dama diede alla luce felicemente un bambino. A quefto prodigio tutti gli aftanti alzarono la voce, dicendo: Grande è il Dio de' Cristiani , e grande è il fuo facerdote Porfirio: onde la dama, il fuo marito, e tutti i parenti loro in numero di festanta e più persone abbracciarono la Fede di Gesù Crifto, e dopo effere fati dal Santo ben iftruiti nelle verita della Reli-

gione criftiana, furono battezzati infieme col bam-bino dato alla luce dalla dama, al quale egli impose il suo nome di Porfirio. Ma ne quelto, nè altri miracoli effendo fiati baftanti ad ammollire il cuore, e a raffrenare l'infolenza degl'idolatri, anzi imperversando sempre più contro i cristiani, sino a spogliarli de' loro beni, e a pretendere d'escluderli dalle cariche pubbliche della città, il fanto Vescovo, che attribujva a' suoi peccati e alla fua infufficienza l' infleffibile durezza di quei pagani, pensò di rinunziare alla sua dignità, e di ritirarli nella folitudine . Si portò a quest' effetto a Cefarea a trovare Giovanni vescovo di quella città, e suo Metropolitano, per sare nel-le sue mani l'attual dimissione del vescovato di Gaza. Ma avendo esso ricusato di accettarla., flabilirono di andar infieme alla corre di Cottantinopoli, e supplicare l'Imperatore Arcadio, che mettefle qualche freno all' infolente audacia degli infedeli di Gaza, e che ordinalle l'abbattimento de' templi degl'idoli, e l'abolizione d'ogni re-

liquia d'idolatria. 7. Così in fatti eleguirono verso il fine dell'anno 400., e con una prospera navigazione giunsero alla città imperiale in un tempo affai opportuno da ottener grazie in favore della Religione ; poichè poco dopo il loro arrivo l' Imperatrice Eudoffia diede alla luce il primo figliuolo matchio, che fu chiamato Teodosio, e succede poi al padro nell'Imperio. In quett'occasione l'Imperatore pieno di giubbilo per questa grazia ottenuta da Dio d'un figliuolo mafchio, fece diftribuire. copiofe limofine non folo in Coffantinopoli, ma in tutte le città dell' Imperio, a fine di rendere con quetta opera buona le debite grazie a Dio, e per implorare fopra di fe, e del fuo figliuolo le celetti benedicioni . Perocchè tale era in quei tempi il cottume de' Principi criffiani, cioè o di fgravare i popoli da qualche tributo, o di far a' poveri de' loro Stati larghe limofine, allorche nasceva loro un figliuolo, o ricevevano, o pur sichiedevano alcun benefizio da Dio, fapendo, che questi fono i fagrifizi accetti al Signore, per snezzo de' quali fi merita la fua potente protezione . 1 due fanti Vescovi furono introdotti all' udienza dell' Imperatrice , che gli accolfe beniguamente, e loro promife la fua affifienza preffo l'Imperatore suo marito , perchè ottenessero un favorevole rescritto alle loro giuste domande . In fatti nel giorno, in cui il principino nato di fresco su solennemente battezzato, esti presentarono la loro supplica nella maniera, che l' linperatrice aveva loro infinuato, e ottennero dall' Împeratore tutto ciò, che avevano chiesto, e ne fu commetta l'efecuzione a Cinegio, uomo illuttre, e criftiano piiffimo, e zelantiffimo della Fede . luoltre sì l'Imperatore , che l'Imperatrice diedero ai ss. Vescovi delle grosse somme . per soccorrere a' poveri crittiani di Gaza, e per fabhricaryi una magnifica Chiefa in luogo de tem-

pli de faili Del, che dovevano effere abbattuti, e demoliti; anzi l'Imperatrice flassa a'incarico del peto della fabbrica del nuovo tempio, che doreva innatarafin Gaza al vero Dio.

8. San Porfirio rendè umili grazie a Dio del felice successo del suo viaggio a Costantinopoli, e fece ritorno alla fua Chiefa di Gaza ne' primi giorni di Maggio dell' anno 401. Dieci giorni dopo vi giunfe Cinegio con un buon numero di truppe imperiali, per eseguire gli ordini dell'Impe-ratore. Egli fece abbruciare, abbattere, e demolire fino dai fondamenti tutti i templi degl' idoli , e specialmente il famoso tempio di Marna , che veniva riguardato, come uno de' più magnifici edifizi del Mondo, e rispettato da' ciechi Gentili come uno de' più augusti loro fantuari. E' vero, che fi stette alquanto in dubbio, se convenisse piuttosto purificarlo dalle sozzure idolatriche, e convertirlo in una chiefa dedicata al vero Iddio. Ma avendo s. Porfirio fatto fare da tutti i Fedeli un digiuno, e delle orazioni al Signore, per conoscere la sua divina volontà su talparticolare; Iddio per mezzo d'un fanciullo di pochi anni, da se ispirato, manifesto essere suo volere, che quel tempio fosse affatto distrutto , e diroccato da' fondamenti, a cagione delle grandi scelleratezze , che da' Sacerdoti di Marna fi erano commelle ne luoghi più fegreti di esso; fino ad offrire delle vittime umane al demonj . Fu dunque il tempio prima faccheggiato da' foldati, e spogliato delle cose più preziose, che in quello fi trovavano, senza che alcuno de' Fedeli di Gaza prendesse parte vernna in tale saccheggiamento, fecondo gli ordini, che fotto pena di fcomunica ne aveva loro dati il fanto Vescovo, Furono altresì ridotte in minuti pezzi tutte le flatue degl' idoli, che fitrovavano in gran numero non folone' templi profani , ma nelle piazze , nelle cafe de' particolari , e nelle campagne all' intorno , a fine di togliere ai pagant ogni fomento d' idola-tria . Dipoi con folenne rito , descritto minutamente dall' Antore della Vita di s. Porfirio, fu cominciata a fabbricare una magnifica chiefa in forma di croce , di cut l' Imperatrice Eudoffia aveva mandato da Costantinopoli il disegno, fatto da un celebre architetto, e con mirabile celerità, ed allegrezza fu terminata nello fpazio di cinque anni, e confacrata dal fanto Prelato colle confuete facre cerimonie, e con inefplicabile. giubbilo suo, e di tutti i Fedeli, i quali di giorno in giorno crescevano di numero, mediante la conversione de' pagani alla Fede, a cui più che alla fabbrica del tempio materiale era intento. e follecito il fanto, e zelante Păfiore.

9. Frattano i pagani, che rimanevano oftinati nelle loro superitiaioni, fremevano di rabbia, in vedere abbattuto il culto del 1000 Dei, e trionfante la Reiigione crittiana; e sebbene da ministri imperiali fossero tenuti a freno, accioche non ardistero di ustre alcuna violenza contro

i Fedeli; tuttavia accadde una volta, che uno - de'loro capi, per nome Sanfico, effendo venuto a parole coll' economo della Chiefa, prefero gl'idolatri con tal impeto, e furore le fue parti, che dopo avere uccifi alcuni criftiani , corfero tutti tinti di fangue alla cafa del s. Vescovo per trucidarlo, Egli ne fu avvifato per tempo, onde potè scampare il pericolo, e rifugiarli per di sopra i tetti in una cafa vicina, lasciando esposta la sua al faccheggio di quei furiosi idolatri . Trovò il Santo nella cafa, ove fi ricoverò durante la fedizione, una vergine di quattordici anni, la quale benchè non fosse ancora cristiana, desiderava però di estere istruita, e fatta partecipe de' divini mifteri. Ella fi prendeva cura d'una donna vecchia fua nonna, e le fomministrava il vitto col lavoro delle fue mani; e non lafcio, benchè povera, di provvedere del necessario alimento il santo Vescovo, e il suo discepolo Marco ne' due giorni, che flettero nascosi nella sua casa, finchè il povernatore della città ebbe quietato il tumulto. ed arrestati i colpevoli, che inviò a Cefarea, per effere puniti fecondo le leggi . S. Porfirio in quefto tempo iftrui quella giovane, e la battezzó infieme colla fua nonna, e con una fua zia; e nel partire le promise di somministrarle la dote per snaritarfi. Ma la donzella gli replicò, ch' effendo divenuta sposa di Gesù Cristo, mediante il fanto battesime, desiderava di consecrare a lui la sua verginità, ne voleva altro sposo terreno. Che pero il fanto Vescovo, per secondare i suoi desideri, la pole fotto la cura e direzione d'una favia matrona, e le diede il velo di vergine confecrata a Dio . Ella che si chiamava Salasta ( nome che in lingua Siriaca fignifica pace ) viffe in tale flato con una pietà fingolare, e con grande aufterità; e traffe col fuo efempio molte altre vergini ad imitarla; di forta che ella è, dice Marco, scrivendo la ftoria di s. Porfirio, l'edificazione, e la gloria di tutta la Chiefa di Gaza .

10. Nel rimanente della fua vita procurò il fanto Vescovo con ogni sforzo di convertire alla Fede di Gesù Crifto quegl'idolatri, che perfiftevano nella loro cecità, e benedicendo il Signore le sue parole, e autorizzandole co' suoi miracoli, gli riuscì di ridurne molti alla cognizione, e al culto del vero Dio. La sua vita fanta, austera, umile, e irreprensibile faceva tal breccia su gli ammi degl'infedeli, che o presto, o tardi si arrendevano alle fue efortazioni . Egli predicava... continuamente la divina parola con molta femplicità , e fenza pompa d'ornamenti rettorici , benchè ne fosse capace quanto chiunque altro, concioffiachè metteva la fua fiducia unicamente nella virtù di Dio, nel suo divino Spirito, e nell'esficacia dell'evangeliche verità, che fpiezava in una maniera facile, e popolare ne' suoi discorsi . Siccome aveva amati i poveri intutta la fua vita, diffribuendo loro larehe limofine, e fovvenendo ai loro bifogni; così anche in morte dimoftrò l'amore, che loro portava, poichà ordinò nel fao tettamento, che fi delli loro nella Quarefima ogni giorno quella limofina, chi era thato Silio di Sompria di sulla silio di somi di sulla silio di somi i fondi a chi erano a questi effetto neceffa pi compi i lorofi della fina fanta vita con una con te prezio ai a6. di Febbrajo l'anno 420. in età di circa 68. anai

circa 68. anni . La vocazione di s. Porfirio all' Episcopato fu certamente divina, poiche Iddio fteffo, che l'aveva preparato a questo fagro ministero col dono d'una vita innocente, e ornata di fingolari virtà, lo deftino con espressa rivelazione Vescovo della città di Gaza, come si è veduto, a fine di usare misericordia a quel popolo idolatra. Eppure quante contraddizioni, quante difficoltà quan infuperabili, quanti oltraggi non ebbe egli a foffrire da coloro, de quali procurava la falute? Non ci arrechi dunque inaraviglia, nè ci fgomentiamo, se dopo aver eletto uno stato secondo le regole della prudenza cristiana, vale a dire, dopo d'aver fatte molte orazioni a Dio , per conoscere la sua volontà , e di aver consultati nomini illuminati nelle vie del Signore , e d'esserci prefisio per unico scopo delle nostre deliberazioni di eleggere quello flato, che ci conduceva al confeguimento della nostra eterna falute, come fi richiede in tale importante affare; non ci fgomentiamo, diffi, nè ci perdiamo d' animo, fe dopo d' aver ufate queste diligenze, ci accade d'incontrare delle difficoltà , de' fattidi , e delle traversie in questo stato, che abbiamo eletto, come se a quello non sossimo stati chiama-ti. Perocchè Iddio ciò permette, per provadella nostra fedeltà nel suo divino fervizio, per efercizio di virtà, e per occasione di merito, come lo permife in s. Porfirio. Ricordiamoci, che gli Apostoli, come abbiamo nel Vangelo 1, si erano imbarcati nella nave, che folcava il mare di Tiberiade, per comando di Cristo, e in sua compagaia; contuttocio furono sbattuti dalla tempetta, e corfero pericolo di naufragare, dal quale non furono liberati, fe non col rifvegliare Gritto, che dormiva, e col dimandare il fuo foccorfo, dicendo: Domine falva nos, perimus 2. Ora che cofa è questo Mondo, e la prefente vita, dice s. Agostino, se non un mare burrascoso? che cosa significa quella nave, se non quello stato di vita, in cui liamo entrati? che cofa accenna la tempesta, se non la tentazione, a cui fiamo foggetti, finchè vivia-mo? Che dobbiamo dunque fare? foggiunge il s. Dottore; dobbiamo noi pure rifvegliare Crifto che dorme, cioè ravvivare la noftra Fede addormentata, e implorare con ferventi preghiere il fuo divino ajuto, affinchè ci foccorra colla fiia defira onnipotente, ci liberi dai pericoli, a cui fiamo esporti, e ci conduca al porto della beata... eternità, concedendoci la pazienza, la manfuetudine, l'umiltà, la raffegnazione al fuo divino volere, e le altre virtà, che compartà a s. Porfirio,

dicendo noi ancora con gran fiducia: Domine, falva nos, perimus. Salvateci, o Signore, altrimenti noi fiamo perduti.

# 27. Febbrajo. S. Báldombro. Secolo VII.

Una breve ma finera Vita di s. Baldomero, è riportata dai Bollandifti fotto questo giorno 37. di Febbrajo, in cui se ne sa camenorazione dalla chiesa nel Matiriologio Romano. Si veda ancora Teosto Rainaudo nell'Indice de Santi di Une, sinscrito net tom, 8 delle su opere.

Aldomero, e Baldimero fu uno di quegli uo-mini, che appariscono vili, e dispregevoli agli occhi del Mondo, il quale non guarda per lo più fe non all' esteriore comparfa; ma fu grande, e commendabile nel cospetto del Signore, giusto e infallibile discernitore del vero merito, di cui egli stesso è il donatore, e che penetra i più occulti segreti delle coscienze delle sue creature . Nacque Baldomero verso il cominciamento del fettimo fecolo di poveri genitori, che si guadagnavano il vitto colle loro fatiche, e fu egli stef-fo applicato a lavorare in una bottega di fabbro nella città di Lione. Ma ebbe la felice sorte di conservare l'innocenza, e di rendersi accetto a Dio coll' esercizio delle virtù cristiane, secondo che conveniva alla sua condizione di povero artigiano. Perocchè procurava di regolare la sua vita secondo le massime del santo Vangelo, nelle quali era bene istruito : fuggiva con diligenza tutte quelle case, e quelle compagnie, che potevano offuscare la purità della sua anima, custodiva e mortificava i suoi sentimenti, e specialmente gli occhj, che sono le porte, per cui il demonio si fa strada nelle anime per tentarle, ed abbatterle; e frequentava le chiese, e l'orazione, e le altre opere di pietà, particolarmente le feste, nelle quali egli rimaneva libero, e disoccupato dal lavoro della sua arte, impiegando ancora qualche tempo nella lettura spirituale, principalmente del fanto Vangelo, a fine di viepiù conoscere Iddio, e di amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, e con tutto lo spirito, come egli stesso comanda.

2. Per mezzo di questa sua vita divota, e veramente crittiana, e degli esercizi di pietà, che
praticava fedelmente, si era egli sitto un abito
felice di vivere raccolto, e unito a Dio, anche
in mezzo alle occupazioni de'suoi lavori; onde
spessione de suoi de suoi lavori; onde
spessione de suoi de suoi lavori; onde
spessione si mezzo alle occupazioni de'suoi lavori; onde
spessione si merzo di dio sa sempre lodato, e ringraziato; ed esortava ancora gli altri a ripeterle frequentemente, per ringraziare Iddio degl' innumerabili benesizi, che ad ogni momento si ricevono dalla sua infinita bontà, e misericordia...
Eggi era assiabile, e manustero con tutti, e verso

di tutti, ed anche gioviale nel suo tratto, e ne' suoi discoffi, sempre però dentro i limiti d'una somma modessia. La carità verso de' poveri era la virtù a lui più favorita, come quella, che sopra ogni altra è stata da nostro Salvatore raccomandata ai suoi seguaci e discepoli; ond'esso comandata ai suoi seguaci e discepoli; ond'esso contentandos d'un vitto assa cario e ristretto, del suo guadagno dava la maggior parte per limossina ai poveri, i quali consolava, e soccorreva in tutto quello, che poteva secondo le sue forze.

3. Tal era la vita fanta, e innocente, che menava questo fabbro, con edificazione di tutti quelli, che lo conoscevano, e seco praticavano. Egli riguardava il suo mestiero faticoso, come la penitenza, che Iddio efigeva da lui in questo Mondo, per arrivare alla vita eterna. Prima di mettersi al lavoro, alzava la mente a Dio, e gli offeriva le sue fatiche, dicendo: In nomine Domini; le quali parole sovente andava ripetendo fra giorno, oltre quelle di fopra accennate: Des gratias femper; volendo con esse ricordare a se stesso, che tutte le sue azioni dovevano avere Iddio per principio, e riferirsi alla sua gloria, e da Dio riconoscere tutto il bene, qualunque siasi, e rendere a lui le debite grazie, come appunto raccomanda s. Paolo a tutti i Fedeli. Siccome il suo cuore era distaccato da ogni affetto terreno, e riguardava la vita presente, come un breve pellegrinaggio verso la patria celeste, alla quale egli aspirava con ferventi desider; ; così era contentistimo del suo povero stato, ne si curava di cosa alcuna di questo Mondo, ma bensi procurava con ogni studio di crescere ogni giorno più nell' amore di Dio, nell' umiltà, nella mansuetudine, nella pazienza, e nelle altre virtù, che son le vere ricchezze d'un Criftiano, e i veri e folidi beni, che meritano le nostre premure, poichè per mezzo di esse si giunge al possesso dell'eterna felicità del Paradifo .

4. Trovandosi uu giorno il fant' uomo in una chiela a fare le sue orazioni, accadde che Vivenzio Abate del monastero di s. Giusto di Lione, e che fu poi Vescovo di quella città, pose gli occhi fopra di lui; e osservando il raccoglimento, la compostezza, e la singolar divozione, con cui egli orava, gli venne voglia di conoscere, e di sapere chi egli fosse. Nell'uscire di chiesa lo chiamo a se, e discorrendo seco, scopri facilmente il gran fondo di pietà, e di virtà, che si nascondeva fotto quell'abito vile, e dispregevole, e il tesoro di fapienza celefte, che il Signore avea versato con abbondanza in quell'anima umile, e pura . Volle pertanto, che, lasciato il mestiere di fabbro, prendesse l'alloggio nel suo monastero, acciocche avelfe più libero il campo di esercitarsi nell' orazione, e nelle opere di pietà . Accetto Baldomero l'invito dell'abate Vivenzio, e di li in poi ti occupò interamente nel fervizio di Dio in quel monaftero, senza però vestire l'abito religioso. Faceva frequenti, e poco meno che continui digiuni, e per per non effere d'aggravio al monaftero, per lo più non mangiava altro cibo, fe non quello, che gli vaniva fomministrato dalla pietà di alcune perfone divote; e di questo ancora ne faceva parte ai poveri. Viveva con molta femplicità, e fampre applicato o all'orazione, o alla lezione. spirituale, o alla opera di carità verso de' suoi proffimi .

5. Il Vescovo di Lione Gauderico essendo informato della virtà fingolare di s. Baldomero, affinchè il suo buon esempio fosse di maggior edificazione al fuo popolo, volle aferiverlo al fuo Clero, e ordinarlo fuddiacono . Il Santo refiftè quanto mai potè, amando di vivere da femplice laico, e riputandoù indegno di qualunque grado ecclesiaflico; ma gli convenne cedere agli ordini espressi del suo Pattore. Fatto dunque suddiscono della chiefa di Lione, viepiù risplenderono le fue virtà, e fece fempre maggiori progressi nella pietà, alla quale il Signore aggiunfe il dono de' miracoli .. Aveva il vescovo Gauderico disegno di promoverlo agli ordini superiori, ma egli tanto fi adoprò, che gli riuscì di rimanere nel grado di suddiacono, nel quale continuò a fantificarfi, finche piacque al Signore di coronare la fua fanta vita con una morte preziosa, la quale segul ai 27. di Febbrajo dopo la metà del fecolo fettimo . Il fue fepolero fu da Dio onorato con molti miracoli, i quali testificarono agli uomini la sua fantità, e renderono celebre il suo nome nella città di Lio-

Ecco verificato in questo Santo quello, che dice l' Apostolo s. Giacomo 1 : Che Iddio elegge coloro , che fono poveri in quello Mondo , ma ricchi nella Fede, ed eredi del regno, ch' egli ba promefo a quelli, che lo amano, e lo fervono fedelmente. Ma per aver parte a questa felicità , maggiore della quala non può trovarfi, nè immaginarfi, non basta effere povero di roba, ma bilogna ancera effere povero di fpirito, ch'è quanto dire, avare il cuore diffaccato da ogni affetto, e defiderio di beni terrent, ed amare il suo stato povero, ed abjetto al cospetto degli uomini, come un mezzo, che dà occasione di esercitare più facilmente la virtà criftiane, e rende più agevole il confeguimanto della eterna falute, come feca e. Baldomero. Di fatto Gesù Crifto nostro divino Maestro c'insegna nel Vangelo, che se non sacciamo penitenza , e non ci mortifichiamo , nonpoffiame falvarci 2: che per effer ammeffi nel Regno de Cieli è necessario farsi piccolo, e umiliarsi 3: che l'amore, e l'attacco alle cole del Mondo è un grande offacolo all'amore di Dio, non potendofi fervire a due padroni, al Mondo, e a Dio 4. Ora i poveri, quali specialmente sono coloro, che poco, o nulla poliedendo, debbono vivere colle proprie faticha, come faceva a. Baldomero, e come fanno gli artigiani fimili a lui, hanno tutto il comodo, e tutta la facilità di offervara questi infagnamenti di Gesù Cristo . Le fatiche de' loro mestieri, e i disagi della povertà fone una penitenza , e mortificazione continna ; lo fisto baffo della loro condizione è un meszo facile di esercitare l'umiltà;il non possedera cosa alcuna rende loro agevole il diffaccara il cuore dagli affetti mondani , per innalgario all' amora di Dio, e de' beni eterni del Cielo . Donde dunque deriva , che tanti artifti, e tanti poveri pur troppo vivono male, e in vece di fantificarfi nal loro ftato, fi precipitano in ogni ferta di vizi, e fi dannano? Deriva o dal non effere iftruiti nelle maffime della Religione criftiana, o dal vivere alla cieca fenza timor di Dio, e fenza prendersi cura delle anime loro , e dell'eterna loro falute . L'efempio di s. Baldomero serva loro di scorta per amendara, e per profittare, com'egli fece, del loro fiato, a fine di efercitare la pieta criftiana, di fantificare le anime loro, e così giungere al posiesso del Regno eterno da' Cieli .

### 28. Febbrajo . S. SEVERIANO, E S. BOSFORIA SUA CONSORTE. S. MAGNA, E S. CANDIDA.

Secolo IV. e V. Palladio vescovo di Elenopoli nella sua Storia Laufiaca preffo il Rosveido lib 8. cap. 114. 111. e 141 riferifee le avio-ni di questi Santi, delle quali egli era testimoneo oculato.

S Everiano, e la fina conforte Bosforia erano persone nobili, e ricche di Ancira metropoli della Galazia, e colla loro fanta vita recavano grande edificazione ai Fedeli di quella città . Perocchè tutti i loro pensieri, ed affetti erano rivolti verso il Cielo, e disprezzando le cose visibili, e caduche di quetta Terra, attendevano feriamente all'acquitto de'beni invifibili ed eterni della vita futura . Quindi è che sebbene avasfero quattro figliuoli maschi, e due ferninine, non ficurarono di accumular roba, ed accresce-re il loro patrimonio, ma le copiose rendite de' molti fondi, che possedevano, erano da essi difiribuite liberalmente a' poveri , alle vedove, agli spedali, e altri luoghi più bisognofi, effendo foliti di dire ai loro figliuoli : Tutte le nostre follanze dopo la nofira morte faranno vofire ; ma, finche viviamo , de frutti delle noftre poffeffioni vogliamo farci un capitale per l'eternità , verfandoli in feno de poveri, anzi di Cristo medefimo, che si degnariceverti in persona de poveri. Quindi è ancora, ch'effi erano allai parchi, e rittrerti nel vitto, e trattamento proprio, e della famiglia, a fine di poter dispensare più larghe limosine, astenendosi non solo da ogni spesa supersiua, e voluttuola, ma risecando eziandio più che fosse loro possibile le spese non affatto necessarie .

(4) Matt. 6, 14.

(1) Jac. s. q. (1) Luc. 14. s. (3) Matt. 18. j.

2. Apparve specialmente la carità, e liberalità grande di questi due Sami conjugi in una carestia, che defolava la città d'Aucira, e il paese all' intorno : poiche effi aprirono i loro granai , e diedero tutto ciò, che avevano ( eccettochè i fondi, e le possessioni) a chiunque si trovava in bisogno fenza diffinaione di persone . Onde ne avvenue, che uon folamente prefervarono molti dal perire di same, ma inoltre guadagnarono un gran uu-mero di eretici a Gesù Cristo, e alla Chiesa. Concioffiachè effendo in Ancira molti Eretici di varie fette, i quali avevano fin allora refiftito all' efortazioni de' Sacerdoti, ed erano rimafi offinati ne'loro errori , restarono essi talmente commoffi dalla carità efercitata verso di loro da Severiano, e dalla fua buona conforte, che facilmente s'induffero ad abbracciare la Fede cattolica, nel cui seno vedevano esempi al grandi di carità evangelica - Tauto è vero , che il buon esempio de professori della vera Religione è spesse volte più efficace delle ftesse prediche , e di qualunque altro mezzo a perfuadere la verità, e a ridurre nel buon feutiero coloro, che fono traviati !

3. Erano Severiano, e la fua moglie Bosforia, come fi è detto, della primaria nobiltà di Ancira, ma effi preferivano a qualunque lustro umano la vera nobiltà, che proviene dalla Fede, e dalla figliuolanza di Dio, che di il diritto al regno eterno de' Cieli. E però era loro a enore di efercitarsi nelle sante virtù cristiane, e principalmente nell'umiltà, come quella ch'è il fondamento della vera, e foda pietà, e che dal divino Maestro è stata tanto raccommandata a tutti i fuoi feguaci, proponendo fe medefimo, e la fua vita umile ed abietta fecondo il Mondo. per esemplare da imitarsi da chiunque vuol esfere suo discepolo, e partecipe della sua gioria..... Temendo effi di contaminare le anime proprie praticando colle períone mondane, e di essere, quafi loro malgrado, firafcinati dal torrente de'vizi , e dalle corrotte massime , che regnavano in mezzo al fecolo, amavano la vita ritirata, e per lo più dimoravano alla campagna, applicati all' orazione, alia meditazione delle verità celetti, e agli altri efercizi di pietà. In fomma, conclude Palladio il breve racconte delle virtuole azioni di quefti due beati conjugi, effi attendevano unicamente ad afficurare con una vita fanta, e irreprenfibile l'acquisto di quella eterna felicità, che il Signore ha apparecchiata in Cielo ai fisoi fedeli fervi. Vivevano effi tuttavia, allorchè Palladio feriveva la fua Storia Lanfiaca, cioè circa... l'anno 420. nè fi fa quando moritfero; ma non può dubitarfi, che ad una si fanta vita non corrifpondelle una morte preziosa nel cospetto del Signore. 4. Nella fteffa città di Ancira, e circa i mede-

a. Nella ueua citta aj Antra, e circal measfini tempi fioriva, dice Palladio, una fanta donna per nome MAGNA, la quale per le fue infigni virtù era venerabile ad ogni ordine di perfo-

ne, e rispettata, e venerata da'più illuftri Vescovi . Ella fin da fanciulla aveva date prove certiffime della fua tingolar pietà, e avrebbe bramato di confagrare a Dio la fua integrità verginale . Ma per condescendere ai desideri della sua madre, sposò un uomo nobile e ricco, col quale però visse poco tempo, essendo egli stato rapito da morte immatura ; anzi correva fama, che le fosse riuscito di censervaru vergine nello state conjugale. Ma comunque sia di cio, ella avendo ereditato un pingue patrimonio, lafciatole per testamento dal fuo conforte, l'impiego nel foccorrere i poveri, gli orfani, e le vedove, e nel distribuire copiose limosine agli spedali, e ai monafteri di fagre vergini. Menava una vita dura. auftera, e laboriofifima per ifpirito di penitenza, e per tenere la fua carne foggetta allo fpirito. Nutriva l'anima fua col dolce e frequente pascolo dell'orazione, e della meditazione dell'eter-ue verità. Era affidua ad intervenire ai divini uffizj nelle chiefe, e specialmente nelle notturne vigilie, come allora fi praticava da' divoti Fedeli. In fomma era Magna uno speceblo di ogni virtà, e un perfetto elemplare per le donne, e vedove criftiane , che aspiravano a fantificare le anime proprie, e a confeguire, com' ella fece, la vera vita, la quale altra non è, fe non quella . che fi pode in Ciclo .

5. Finalmente per tralasciare le altre fante donne , di cui faveila il fopraddetto Palladio , aggiungeremo ciò, ch'egli riferifce della beata... CANDIDA, la quale era ftata moglie d'un uomo nobilifimo, chiamato Trajano, Generale dell' efercito Imperiale. Ella aveva una figlipola unica, la quale educata da lei fautamente, abbracciò a fua infinuazione lo flato verginale, e pura, ed illibata fe ne voto al Cielo prima della madre . Effendo Candida rimafa padrona di una ricca eredità, le ne fervi per farti depli amici, fecondo il Vangelo, che la ricevenero negli eterni tabernacoli. Non viera opera di pietà, a cui non accudific di tutto cuore . Macerava il fuo corpocon digiuni continui, non mangiando fe non poco pane fecco, fuorche le fette, in cui fi cibava di piccoli pelci, e di erbe condite con olio . Attendeva colle sue donne a lavorare non folo di giorno, ma anche di notte, e I fuoi laveri erano di cofe faticofe, e convenienti a persone di condizione fervile, a fine, com'ella medefima diffe ai suddetto Palladio, di domare non meno la fua carne, che la superbia del suo spirito. In questo tenore di vita aspra, umile, e mortificata persevero la divota dama in tutto il tempo della fua vedovanza, finchè colma di meriti riposò nel Signore verso il fine del quarto secolo, o ful principio del quinto, e felicemente arrivò al possessió di quegli eterni beni , ai quali ella continuamente, e con infocate brame aveva-

afpirato .
L'apoftolo s. Paolo , efortando i Romani al-

le pratica della pietà criftiana, per fantificare, e falvare le anime loro, gli efortava a fare un fagrifizio al Signore di tutti fe fteffi, e delle cofe loro, come una vittima vivente, fanta, e a Dio gradita, e aftare avvertiti di non uniformarfi si coftumi, e alle ufanze del fecolo 1. Tale fagrifizio offerirono e Dio, e tale evvertimento milero in pretica con tanto loro profitto i due beatl Conjugi , e le altre fante donne , delle quali abbiamo riportate le virtuose azioni nella maniera compendiosa, con cui le ha registrate nella sue Storia il vescovo Palladio . Dal loro esempio posfono apprendere la vera e foda pietà tntte quelle persone, nomini, e donne, e specialmente nobili, e doviziose, che bramano di piacere a Dio, e di fantificare le anime proprie per giungere ficu-ramente all'eterna felicità del Paradifo. Se fono conjugate, e hanno de' figliuoli, fi guardino dall' inganno pur troppo comune a molti, di crederfi dispensate dall'impiegare in benefizio de poveri il superfluo delle loro entrate, per impinguare viepiù il patrimonio, e lasciare una ricce eredità ai medefimi figliuoli . Più de' figliuoli dee loro premere l'anima propria, e perciò debbono procurare di radunarfi un buon capitale di meriti per l'eterna vita con ebbondanti limoline, come fecero a Severiano, e la fua conforte Bosforia, e come a tutti i ricchi comanda espresfamente il Signore per bocca del suddetto apostolo s. Paolo 2. Molto meno alcuno fi creda di effer padrone di spendere le sue entrate superfine al proprio onesto, e moderato cristiano sostentamento, e della famiglia, di spenderle, dico, nel luffo, nel giuoco, nel fasto, e in altre cofe voluttuofe, feguendo le prave ufanze del fecolo, e i cattivi esempi delle persone mondane. No : nossuno è padrone dispotico della roba fua rifpetto a Dio, e cui dovrà rendere stretto conto dell'ufo, che ne avrà fatto, fecondo ie fue eterne immutabili leggi, chiaramente manifeffate nelle divine Scritture . A che gioverà al fuo tremendo tribunale la scusa di aver seguite le costumanze del fecolo, quando egli nel fuo Vangelo, e per mezzo de'fuoi Apostoli ci ha comandato, che ci gnardiamo dall' uniformarci alle maffime, e ai coftumi del Mondo: Nolite conformeri buie faculo 3: e fi è dichiarato , che chiunque vuol effere amico del Mondo, e leguirne le maffirne, e le ufanze, diviene fuo nemico, e farà escluse della fua grazia ed amicizia 4 .

29. Febbrajo.

SS. MARTIRI DELLA SECONDA PERSECUZIONE DE GENTILI SOTTO L'IMPERATOR DOMIZIANO.

Secolo I.

Si vedetto sopra questa persecuzione il Tillemons nelle Memorre ecclessifiche som. s. il Card. Orfi nella Storia ecclessifica com. 1. ilb. 1. nome. 48. e si Ruinari nella prefezione alle Raccolta degli diti finceri de Martiri numero 27. 18. e 10.

Opo la persecuzione di Nerone, di cui fi pariò ai que dello scorso mese di Gennajo, godo la Chiefa una tranquilla pace fotto gl' Imperatori fuoi fuccessori fino a Domiziano, il quale nell' anno 81. prefe le redini dell' Imperio. Romano . Domiziano flesso ne' primi anni del fuo regno non epparisce, che abbie inquieta-ti i Cristiani, perocchè egli affettò per qualche tempo la gloria di clemente, e di pio. Ma poi divenne crudele e fanguinario non meno dello stesso Nerone, chiamato percio da Tertullia-no una perzione di Nerone. Egli odio le persone dabbene, cacció da Roma, e dall'Italia coloro, che facevano professione della filosofia , e pea qualanque leggeriffimo fospetto verso il sangue de primari, e più illustri Senatori. Giunse ancora alla firavagente frenefia di voler effere creduto, e venerato come un Dio; onde vietò che alcuno gli fi eccoftaffe, o gli prefentaffe alcuna fupplica, fenza dargli i titoli di Signore, e Dio. Ad un si fatto mostro, cui la diffomiglianza de coftumi rendeva odiose le persone dabbene, non potevano certamente effer accetti i Criftiani, attefa l'innocenza e fantità della lor vita , e attefo encora l'orrore, che effi avevano, di dare e qualunque nomo l'onore doveto al folo Iddio. Contuttociò il Signore dispose per una speciale provvidenza, che un tale Imperatore per lo fp2zio di circa tredici anni non perfeguitatfe i Criftiani , nè efercitaffe contra di loro la fue crudeltà ; onde le Religione crittiana in questo intervallo di pace fi ftabili, e fi dilatò fempre più sì in Roma

fleffis, chein totto l'Imperio Romano ... 2 Ma finalizanet Domiliano (circa l'anno decinoquarto, o decimoquino del fuo regno pubbibicò degli dettir cuedeli, e finguinolenti contro i bibicò degli dettir cuedeli, e finguinolenti contro i della compania della controle della controle di controle della Chiefa, fabilito (opra la pitra immobile, ch'è Crillo, contro del quale non positiono mai prevalere tatte le podettà o unnone, o infernali Egli mile in opera opni forra di fuppiti ; e di commenti contro i fiqueti di Genò Crifto : altri fopolio dei loro beni, attri mandò in etilio, c etti privo di vita; pana cito no nerri 2 da litre, o

che ad esercitare la invincibile pazienza de Fedeli,e a far loro meritare una corona immarcescibile per mezzo d'un glorioso martirio. Si crede che in quefta persecuzione di Domiziano avvenisse il martirio di s. ONESIMO discepolo di s. Paolo; di s. DIO-NIGIO AREOPAGITA vescovo di Atene, che ne' fecoli posteriori è stato confuso con a. Dionisio vefcovo di Parigi ; di s. NICOMEDE prete della. Chiefa Romana; di s. ANTIPA, di cui fi parlad nel capo fecondo dell' Apocalifie; e di molti altri, de' quali fono perite le memorie, e per la iontananza de' tempi , e per la persecuzione degli scritti de' Criftiani, che fi fece dagl' Imperatori Diocleziano, e Maffimiano. In questa persecuzione di Domiziano accadde il famoso martirio di a. Giovanni Apottolo, gettato per ordine del Tiranno in una caldaja d'olto bollente avanti la porta latina, da cui ne uscì più vegeto di prima e fenza veruna lefione, come fi diffe nella fua Vita ai 27. di Dicembre nella prima Raccolta delle Vite de Santi .

a. Sopra tutti fi rendè celebre non folo presso gli scrittori Cristiani, ma ancora presso gli autori Gentili il martirio di s. FLAVIO CLEMENTE cugino dell' Imperatore Domiziano, che alcuni hanno confuso con s. Clemente Papa e Martire, e della sua moglie FLAVIA DOMITILLA, e di un' altra Flavia Domitilla vergine loro nipote, della quale, e de' due suoi eunuchi Nereo , ed Achilleo si è savellato ai 12. di Maggio, in cui cade la loro fefta , nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Flavio Clemente adunque cugino di Domiziano fu Confole nell'anno as, infieme con lo theffo Imneratore, ina appena fcorfi fei mefi, e uscito dalla fublime carica di Confole, su per comando del Tiranno fatto morire, come reo d'empietà, e d'ateilmo , dice Dione autore Gentile di quei tempi. Questa era una delle calunnie, che i Gentili imputavano ai Cristiani, i quall erano da loro spacciati come empi, ed atei, perchè non riconoscevano i loro Dei, e non adoravano i loro fimolacri. Aggiunge Svetonio altro autore Gentile, ch' egli era un uomo da nulla, di niuno fpirito, e inutile alla Repubblica; e però di neffuna estimazione appresso i Romani, e dispregevole per la fua dappocaggine contemptifime inertie . Un si fatto biasimo d'un censore pagano ridonda in lode del fauto Martire, e contiene il suo elogio, concioffiachè altro non vuol indicare, se non ch' egli era alieno dagl' intrighi , e dalle cabale della corte, lontano da ogni ambizione, disprezzatore del fafto, e delle umane grandezze, e. applicato alle cofe del Cielo, e al grande affare dell' eternità . Per le quali ragioni , sono parole d'un moderno chiariffimo Storico 1, sappiamo effere già flati generalmente i Criffiani difpregiati de Gentili , e riguardati come nomini di niun conso, e affatto inutili alla Repubblica, ed al crotle.... Sec. Race.

(1) Card. Orfi Stor. ecclef. tom. 1. lib. 2. num. 48.

commercio . Fu dunque Clemente per ordine di Domiziano uccifo, come feguace della dottrina dl Gesù Crifto, e la fua conforte Flavia Domitilla rilegata nell'isola Pandataria nel golso di Pozzuolo, dove termino felicemente i fuoi giorni pez la confessione della Fede. Iddio però vendicò il fangue di tanti fuoi fervi fparfo dal crudele-Tiranno, poiche nel feguente anno 96. nel melo di Settembre egli fu per mano de congiurati miferamente uccilo; e così termino quelta feconda persecuzione , poichè Nerva , che gli succedè nell' Imperio, rescisse, e annullo quello, ch'era flato dal suo predecessore decretato, e richiamo dall' efilio coloro , ch' effò aveva condannati , eccettuate le due fante Domitille, in odio di Domiziano, di cui erano firette parenti.

Non è anaraviglia, se i Pagani disprezzavano, ed avevano a vile la pietà, che regnava. ne' Criftiani , perocchè essendo esti privi del luma della Fede, nè conoscendo altra selicità, che quella temporale, che cade fotto i fenfi, e fi gode in questo Mondo dagli uomini carnali, giudicavano persone inutili, codarde, e dispregevoli i Criftiani , che nulla curavano gli onori , le dignità, le ricchezze, e le altre cose caduche della Terra , e che aspiravano unicamente ai beni eterni del Cielo . L' nomo animale , dice l' Apoftolo 2 , non è capace di comprendere le cose dello spirito di Dio : anzi a lui fembrano una follia , e una fioltezza . None, dico, maraviglia, che ciò accadelle tra pagani; ma quello, che des arrecar, non so fe io dica maraviglia, o compassione, si è, che non pochi Criftiani, i quali per la loro profeffione dovrebbero effere figliuoli della luce, come li chiama lo stesso Apostolo 3 , vivano in a) folie tenebre nelle cose della Religione, che abbiano gli stessi sentimenti, e spesso adoprino lo stesso linguaggio de' pagani. Imperocchè quanti Cristiani vi fono, i quali praticamente mostrano di non conoscere, e di non prezzare altra selicità, che quella che fi può godere in quefto Mondo ? Quanti fi fanno beffe delle verità del Vangelo, e deridono, come perfone di niun conto, quelle, che fi allontanano dal tumulto, e dagl' imbarazzi del Mondo, per attendere al grande, ed unico affare dell'eterna faiute? Non è forse vero, che presto molti il perdonare le Ingiurie passa per viltà d'animo, la mortificazione e l'umiltà per baffezza di spirito, il disprezzo degli onori per dappocaggine , e la pietà , e la divozione... per una firavaganza d'umor malinconico ? E all' incontro l'ambizione, la vendetta, il fafto, il luffo, l'intereffe, il piacere, e fimili altri vizj, tanto detestari dal Vangelo, appresso costoro fono riputati poco meno , che per virtà , o almeno per cofe indifferenti, e forfe anche defiderabili. Che giudizio pertanto si dee fare di fomiglianti Criftiani ? Non altro certamente, fe non

(1) 1. Cor. 2. 14. (1) 1. Thefal 5. 5.

non quello che ne fa s. Agoftino, cioè efferefficifitàni di puro nome, e pagani di comuni, sesima Chrilissi, vita, O' mortes pagasi. Zi in confegenza qual farà la loro forte, fe non... cambiano fentiment), e cottumi? Per troppo confimile, anni più infelice, e sfili peggiore di quella de Pagani; poiche, come fia ferito nel

Vangelo \*, Quelli, che non fanno la volonià di padrone, e commettono cofe meritenoli di galliog. (come fono i pagani privi del lume delle Fede) faranno puniti con meno rigore; me quelli, cie farano la volonià del padrone, e cadono ni medidi diferdini, faranno a tutto rigore, e foreramente quellication posse intemperaphili nell' inferno a littoria proportationi nell' inferno.

(1) Luc. 11. 47.

Fine del Mefe di Febbrajo.



#### M A $\mathbf{z}$ R

z. S. Alvino Veferoo . 2. SS. Martiri d' Italia , fotto i Longoberdi .

3. S. Donnina Vergine . \* 4. B. Carlo , detto il Buono . \*

3. B. Coletta Vergine ."

6. SS. Evagrio Vefcovo e Confesfore , e ottanta Ecelefiaftics Martiri .

. S. Equizio . 8. SS. Apollonio , e Pilemone Martiri .

o. B. Giuilina Vergine . 9

to. S. Attalo . 11. S. Eutimio Vefcovo e Martire .

12. S. Teofane, e Irene fua conforte .

13. S. Leandro Vefcovo . 14. S. Nicefore Veferes . Nel Martirolog. Rom.

13. Marzo . 15. S. Probo Veftovo, s. Orfino Prese, s. Speranza Abate .

16. S. Eriberto Vefcovo .

#### 1. Marzo. S. ALBINO VESCOVO. Secolo VI.

La Vita di s. Albino feritta dal celebre Venanzio Foruna-to allora prete, e poi Vefonova della Chiefa di Poettere, e contemporaneo del Santo, e ripportano fotto quello prio-no dal Surio, e de Bollandiffi, i quali agginagono an-cora un'antica relazione de molti mitratoli optenzi per la sua intercessione .

Acque s. Albino circa l'anno 469, nel-la città di Vannes nella Brettagna mi-nore di nobili geuitori, e nel fiore della fuz gioventù illuminato dal divino Spirito , disprezzo tnuti i vantaggi, che il Mondo gli offeriva, e fi ritirò, come in un porto ficuro , nel monaftero Cinvillacenfe, per seguitare le vestigie di Cristo umile, e povero, e far acquitto della patria celefte coll' efer cizio delle virtà da esto insegnate . Preso l'abito monaftico, ii scordo affasto della fua nobile condizione, ed eccettuato quel tratto civile e gentile , ch' è proprio delle persone nate , ed educate nobilmente, nel rimanente era tale la fua umiltà, che fi confiderava come fervo degli altri smonaci, nè voleva alcuna diffinzione , fuorchè quella di effere considerato il minimo di tutti. Impiegava ogni fludio nel mortificare le fue paffioni, e nel loggettare la carne allo spirito co' digiuni, colle vigilie, e colla continua orazione, e meditazione delle verità celefti, le quali erano il dolce pascolo, e il nutrimento dell'anima fua . Siccome l' obbedienza è la virtà principale delle persone consagrate a Dio, e la via compendiofa della perfezione evangelica; così egli in questa virtù fopra ogni altra divenne il modello ed esemplare de' suoi confratelli, mediante una pronta e fingolare ubbidienza, che preftava al suo Superiore, riguardando in esso la persona

17. S. Ginliano Martire . Martir, Rom. 16. Marzo. 18. S. Aleffandro Vefcove di Gernfalemme , e Mara

19. B. Sibillina Vergine . \*

20. S. Giovacchino .

tire .

21. S. Serapione Sindonita . \*

22. B. Ambregio da Siena . Martirologio Romano 20. Marzo

22. B. Wiccolo di Flue . \*

24. B. Chiara di Rimino . \*

25. B. Agnefe di Boemia. \*

26. S. Enflage. Martirol. Rom. 29. Marzo. 27. S. Ruperto Apoftolo della Baviera.

28. S. Gnido Abate . \*

39. S. Cirillo Diacono e Martire , e altri si. Martiri nella Fenicia, e nella Peleftina.

30. B. Amadeo . \* 31. SS. Martiri della terza perfecuzione de' Gentili fosto l' Imperatore Trajano

di Dio medesimo, a cui bramava di piacere in tutte le sue azioni . Onde in breve tempo sece tali progrefu nella pietà, e tale ftima gli conciliarono le sue virtà presso i suol Religiosi, ch' elseudo morto l' Abate del monastero, egli a preferenza degli altri più provetti, fu eletto di comun confenio ad occupare quel posto, non oftante la fua gio vauile età, ch' era allora di anni trentacinque .

2. Corrispose Albino persettamente alle speranze, che si erano concepite di lui, perocchè nello spazio di venticinque anni, che governo in qualità di Abate quel monaftero , vi fece fiorire la più efatta disciplina , e l'esercizio di tutte le virtà crittiane, e religiole. Egli era attento vigilante, che fi offervaffero da tutti fenz' eccezione le regole, e coftituzioni dei proprio Iftituto, nè permetteva, che vi allignaffe alcun abufo, o rilassamento, come pur troppo suole insenfibilmente accadere nelle Comunità, anche più fante, e più regolate, allorchè i Superiori non usano la debita attenzione e vigilanza. Anzi, fecondo l' espressione dell'Autore della Vita del Santo, egli adoprò ogn' industria, per ifradicare dal (no monaftero le inale plante delle inoffervanze, e de' difordini , che vi fi erano introdotti fotto i fuoi antecessori, e per farvi germogliare tutte le virtà , e specialmente la carità scambievole , la pace, ela concordia, che fouo l'anima di tutte le Comunità religiose, e la cosa più essenziale, fenza la quale le altre offervanze poco, o nulla giovano all'acquisto della perfezione. Egli ebbe da faticar molto, per istabilire nel suo monastero questa buona disciplina, ma affistito dall' ajuto di Dio, a cui porgeva continue, e ferventi preghiere, gli riulc) felicemente l'intento; al che fonta ogni altra cola contribuì il fuo buon efempio . poichè egli precedeva gli altri nell'efatta offeryanza delle regole, e nella pratica di tutte le vir-R 2

tù, e mofirendo a' fuoi Religiofi vifcere di padro amorofo, più che di superiore severo, niente estgeve da est, ch' egli il primo non praticasse.

2. Mentre in tal maniera Albino ettendeve con ogni findio e fantificare fe fteffo, 2 cooperere ella fentificazione de' fuoi monaci, e a vivere infieme con loro nascoso agli occhi degli uomini nel ritiro del fuo monaftero, e separeto dal commercio del Mondo, ch' era in quei tempi l'occupazione principale, anzi unica de' monafteri ben re-, goleti; il Signore difpule, che ne folle tratto per forze, e folleveto alle dignità Episcopele. Perocchè effendo morto il Vescovo della città di Angere nell'anno 529, il clero, e il popolo di unanime consentimento elessero il fanto Abate per loro pestore, e non ostante le sue ripugnenze, l'ob-bligarono a prendere il reggimento di quella Chiesa. In quella eminente dignitè egli conservo lo stello spirito d' umiltà , di mansuetudine , e di mortificezione, e.meno le stesse vita penitense ed anstere, che aveve menata nel suo monastero; folemente v'aggiunse le satiche delle cura, e sollecitudine pattorale, nella quale s'occupave giorno e notte, per fantificare il popolo a se commello, come aveva fatto verso i suoi Religiosi nel monaftero . I poveri, e le persone afritte troverono in lui un padre, e un consolatore pieno di tenerezze; gl' infermi nn medico caritetevole, sempre pronto a soccorrere e' loro bisogni spiritueli e temporali; gli orfani, e le vedove desolete un liberale sovvenitore alle loro necesfità ed angustie. Tre gli altri, che sperimentarono la fue (vifcerata cerità, è degne di speciel snenzione una donne di nobile condizione. Era queita aggraveta di molti debiti, e specialmente, per quento apparisce dal recconto , che ne sa l'autore della Vita del Santo, col regio fisco; onde per ordine del Re su sequestrate in cefa, affediata da foldati, che le custodivano, e meltrattata in molte maniere ; ficche ella fi trovava quafi ridotte alle disperazione. In tale stato compasfionevole il fanto Vescovo endò e visitarla, co confolarla; ed ella gettatali e' fuoi piedi non celseva con dirotto pianto d'implorare la sua assistenza, nè volle alzarfi, benchè il Santo più volte le ne replicaffe l'iffanze. Allora uno de' foldati, che ivi stavano di guerdie, con maniere indecenti e bruteli fi feagliò contro di essa, la tolse con violenza dei piedi del Sento , la battè , e maltrattò . Sdegnato il fanto Vescovo contro quell' iniquo foldato, e mosso da uno speciale istinto dello spirito di Dio, da cui era enimato, rivolfe severamente lo sguardo, e colla sua bocca sece un sosfio verso di quel soldato; e tanto basto, perchè colui cadesse immedietamente rovesciato a terra, e poco dopo spirate l'anima, con grende spavento, e terrore degli altri foldati, ch'ereno presenti, i quali a spese del loro inselice compagno impararono ad ufare più d'umanità, c di dolcezza nell'efercizio del loro uffizio. Il fento Prelato poi e da se medesimo, e coll'ejuto di sussigni caritetevoli, che ricerco da altri, procurò di soddisfare i debiti delle dame, alla quele su resittaite le primiera libertà.

4. Siccome s. Albino fi ere findieto di riformare gli abufi, che aveva trovast nel monaftero, di cui fu Abate : così collo tlesso zelo procurò di togliere dalle sua città e diocesi quelle male coftumenze, che vi regnevano, contrarie alle legge di Dio, e della Chiefa. Una di effe era l'abuso de' matrimonj inceftuosi, che fra ftrettl perenti fi contreevano pubblicemente nella fue città, e in altre ancora del regno. Egli pertanto dopo avere consultato uomini dotti e illuminati, e specialmente il celebre s. Cesario, da cui fi portò a bella potta elle fua città di Arles, mile le maui all' opera', per abolire questo pub-blico scandolo . L'imprese era ardua e pericolois , perchè fi eveva a fare con perione potenti, e di grande autorità, ch'ereno infette di questo vizio; e non mancavano de Vescovi vili, e di poco fpirito, i quali credevano doversi usare in tel particolare della diffimulazione, e d'une falfa condescendenza; talinente che avvenne una volta, che da elcuni Vescovi raduneti in un concilio provinciale fu il fanto Vescovo obbligato a levare la scomunica, da lni fulmineta contro una persona potente, e a mandarle in segno di riconcilizzione delle eulogie 1 . Egli pero diffe loro : lo fono da voi forzato a benedire queti' culogie, ma giacche voi abbandonate la caufa di Dio, fapra ben effo prenderne la difefa . In fatti quella persona scomunicata fu colpita dalla morte, prima di ricevere quell' sulogie. Il Sento dunque animero, come dice l'Antore della fua Vita, dallo fietfo zelo, da cni ere motio s, Giovanni Batitte, e pronto e foffrire ad efempio fuo il mertirio, quando fosse d'uopo, non lescio verune diligenza, e fi foggetió a incredibili fatiche, e difgufti, e pericoli , prima che gli potesse riuscire di esteraninare tali nozze incestuose : le quali poi nel terzo concilio d' Orleans tenuto l'enno 538., a cui intervennero più Vescovi di più provincie delle Gallie, furono severamente proibite, e fulminete le censure delle Chiesa contro i trasgressori ; e così s. Albino ebbe la consolezione di vedere

eflipetu um stale abominazione dalla cufa di Dio-5. 3 diegno li Signore di lintere il lietto Peliro, e rendere più attorevola la fia perfora, e rendere più attorevola la fia periodico, acdeno del minerio il che opero il prodicio. Diociccui del quelli fono rifernii da Venanzio Fortunato autore della Vita di lia, e che viveva nel feño fecolo con gran credito di pietà e di dotrrien nelle Galla Vita di lia, e che viveva nel con la considera di considera di concioni, con l'imprimere piere i loro cocci il figno del parallicio; risidicio un giovane morto, e fede parallicio; risidicio un giovane morto, e fece altré opere prodigiose nel tempo del suo Episcopato, che su di anni venti, e mess sei gi dopo quali nell'anno 450, il primo giorno di Marto in età di ottanta anni dall'essilo di questa Terra passo alla partia celeste; e su la sua tomba onorata dal signore coll' operazione di molti altri mi-

racoli, e di prodigiose guarigioni -Lo zelo, che mottrò s. Albino per la gloria di Dio, e per la salute de' suoi profinni, in riformare gli abusi introdotti sì nel monastero, allorche n' era Abate, e sì nella fua diocefi nello flato di Vescovo, merita d'effer imitato non solo da' Superiori ecclefiaftici, e paftori dell'anime, a' quali Iddio ha commella la cura del fue greppe, per condurlo nelle vie rette della falme, e pre-fervarlo dalla eterna perdizione; ma ancora dai femplici Fedeli , e specialmente da quelli , che fono padri di famiglia, e capi di cafa . Questi hanno un obbligo particolare d'invigilare fopra di quelle persone, che da loro dipendono. d'usare dello zelo criffiano, acciocche vivano col timor di Dio, e si allontanino da' vizj. Ma perchè quelto loro zelo sia regolato, e fruttuoso, dee avere le due qualità, che aveva quello di s. Albino . La prima , ch' effi medefimi precedano ai loro inferiori cogli efempi d'una vita ve-Famente criftiana , ed esente da quei disetti e mancamenti, che debbono riprendere, e correggere negli altri; sì perchè escendo lo zelo un germoglio della carità, anzi una carità ardente e raffinata , questa carità affinche sia ordinata , dee cominciare da noi steffi, e poi spandersi e dilatarfi negli altri; e sì ancora perchè farebbe lo steffo ch' edificare con una mano, e distruggere coll'altra, quando alle parole, e alle iftruzioni non corrifpondeffero i fatti, e le opere, le quali fogliono effere di maggior efficacia a perfuadere il bene, e ad infinuario negli animi altrui. La seconda qualità, che si richiede, per rendere lo zelo fruttuofo, fi è, che fia accompagnato dalla dolcezza, e manfuetudine, la quale guadagna il cuore, e lo dispone più facilmente a ricevere in buona parte le correzioni, e a profittarne . Se alcuno (dice l' Apostolo 1) è cadato in qualche mancamento , voi , che fete fpirituali , iffruitelo , e cereate la fua emendazione con uno foirito di placevolezza. E' vero, che qualche volta bisogna nfare il rigore, come pratico s. Albino cogl' incestuofi, e insegno il medesimo Apostolo a Tito 2 verso i Cretensi; ma si può dire, che questa fia l'eccezione della regola, la qual eccezione non può aver luogo se non verso coloro, che sono contumaci e offinati nel male; e in questi casi ancora il rigore dee procedere, ed effere animato dalla carità, e non mai dalla passiore.

# 2. Marzo. \$\$. Martiri d' Italia \$otto i Longobardi. \$codo VI.

Secolo VI. S. Gregorio Magno ne' juos Dialoghi cap. 17. e 18. lib. 1. ri-ferific il martirio di questi Santi , avvenuto a' tempi fuoi . Ell'anno 968. i Langobardi, detti volgar-mente Longobardi, nazione barbara, e feroce, uschti dalle parti fettentrionali, inoudarono l' Italia, e s' impadronirono d' una gran parte di effa, e specialmente di quella, che poi dal nome loro su chiamata Lombardia. Esti misero tutto a ferro e fuoco, ed essendo moltidi loro o Idolatri, o Ariani, faccheggiarono le chiefe, trucidarono i facerdoti, e in odio della Fede cattolica uccifero anche molti del popolo, i quali fono dalla Chiefa venerati come Martiri di Gesù Cristo. In questo giorno si fa nel Martirologio Romano commemorazione di alcuni di effi, de'. quali il Pontefice a Gregorio ha descritto il martirlo nella maniera feguente. Scorrendo i Longobardi le campagne d' Italia , presero quaranta contadini, e non contenti di averli in più maniere maltrattati, pretefero di obbligarli a cibarfi delle carni facrificate aol'idoli, e così renderli partecipi delle loro facrileghe e pagane fuperstizioni. Ma quella beata truppa di contadini ricusò costantemente di condescendere alle loro inique voglie; e benchè fossero minacciati di essere tagliati a pezzi, effi tuttavia perfiftettero fermi nella loro fanta rifoluzione di perdere piuttofto la presente vita transitoria , che offendere il loro-Creatore, e incorrere nella morte sempiterna. E però finirono tutti infieme la vita fotto le spade de' Longobardi, e confeguirono la gloriosa palma del martirio circa l'anno 579.

2. Nel tenipo stesso avvenne, che un' altra masnada di Longobardi secero un profano sacrifizio al demonio, offerendogli una testa di capra, avanti la quale piegavano le ginocchia, cantando in fuo onore delle nefande canzoni . Ora avendo costoro in compagnia loro una moltitudine di quattrocento Criftiani, che avevano fatti schiavi nelle loro scorrerie, e depredazioni, volevano forzarli a feguire il loro esempio, e a piegare essi pure le ginocchia avanti quell' abominevole, e diabolico facrifizio . Ma la massima parte di quella moltitudine di gente criffiana eleffe ( fono parole di a. Gregorio ) di fefirite la morte temporale , e tendore per meggo di effa all' eterna vita , piuttoffo che confervare la mortal vita, e perdere l' eterna, ed immortale, adorando la ereatura in vece del Creatore. Onde quei barbari idolatri accesi di collera trucidarono tutti coloro, che ricufarono di partecipare alle loro scellerate superstizioni. In tal occasione, soggiunge s. Gregorio, apparve, che molti, i quali per la loro vile, ed abbietta condizione fembrano dispregevoli, e di niun conto nel cospetto degli comini, sono di gran merito, e pieni di viva Fede, e di ardeute carità avanti il Signore, il quale perciò li rendè degni di facrificare le loro vite per amor fuo, e li coronò d' una gloria immarcefcibile in Cielo.

Offerva inoltre lo stesso fanto Pontefice . che nel tempo della persecuzione, e della tentaaione fi riconofcono, e fi diftingnono quelli, che fono veri Fedeli, da quelli, che non lo fono fe non di puro nome, e in apparenza. I primi, dic'egli, ficcome camminano per la via angusta infegnata da Gesù Crifto nel Vangelo, e fi fortificano nella Fede , e nella pietà , col mortificare le loro paffioni, e col diffaccare il loro cuore dagli oggetti fenfibili, e innalzarlo al defiderio de' beni eterni; così fopravvenendo la petfecuzione, fi trovano preparati, e disposti ad offervare il comandamento di Dio, di fagrificare tutte le cose del Mondo, e la vita stessa, piuttosto che mancare di sedeltà a Dio, e consentire al pec-cato, conse secero i sopraddetti beati Martiri. All' oppotto coloro, che facendo professione del Cristianesimo, camminano tuttavia per la via larga del fecolo, fecondando le loro paffioni fregolate, e vivendo attaccati coll'affetto ai beni caduchi e transitori della vita presente , sono sacilmente abbattuti e vinti, allorchè fono percossi da qualche grave persecuzione, e tribolazione. Stiamo dunque attenti, e vigilanti fopra di noi medefimi, e non ci lufinghiamo vanamente di effere del numero degli Eletti per la fola prosessione del Cristianesimo, e per qualche opera esteriore di religione, che noi facciamo; ma proeuriamo di ben fondarci nelle fante maffime del Vancelo, di conformare ad esse la nostra vita, e di prepararci coll' efercizio della mortificazione, e delle opere buone alla prova, che Iddio suol fare de' Fedeli per mezzo della tentazione, e della tribolazione ; la quale , secondo s. Agostino , è il vaglio, o com' egli dice, la ventilazione, che separa il grano dalla paglia, gli eletti cioè dai reprobi . La paglia è dispersa dal vento, e rigettata come inutile, e il grano rimane nell'aja, ed è riposto nel granajo, e conservato per la beata eternità del Paradifo .

# 3. Marzo. S. Donnina Vergine. Secolo V.

Teodoreto Vescovo di Ciro nella Siria, testimonio oculato, ha scristo la Visa di s. Donesna nell'ultimo capo del suo filoteo, rapportato dal Rosvesdo nel libro 9, delle Vise de Padri dell'Erono.

N EL fecolo quarto, e quinto forirono innumerabil fanti uomini, e fante donne, che, voltate le fpalle il Mondo, e da abbracciata la visa o folitaria, o monafita e cenobitica, edificarono la cattolica Chiefa colla fantità del loro coftuni, e lafcistono ai polteri efempi illufri di penitera, di untili, di puicena, di untili, di puicena, di carità, e di est-

te le virtà criftiane . Siccome effi cercarono di nascondersi agli occhi degli nomini, e di piacere a Dio folo, da cui aspettavano l'eterna ricompenfa; così farebbero rimafe fepolte nell'oblio le fante virtuole loro azioni, come in fatti di moltiffimi, anai della maffima parte di loro non ci fono nemmeno noti i nomi, che ftanno fcritti nel Cielo, dove sono pienamente felici, e godono, e fenza fine goderanno quel fommo bene, al quale hanno continuamente aspirato con jusocati defiderj , allorchè vissero in questa misera valle di lagrime . Ma la divina Provvidenza ha disposto, che di alcuni di essi, e delle loro virtù fia giunta la notizia fino a noi per inezzo di testimoni degni di sede, e di autori superiori ad ogni eccezione, i quali per divino impulso hanno registrate le loro azioni , acciocchè servano alla nostra istruzione. Uno di questi autori è il celebre Teodoreto, del quale spesso abbiamo fatta menaione; ed egli è, che nel capo ultimo del fuo libro delle Vite de' Santi , che vissero a' tempi suoi nella Siria , intitolato il Filateo , rapporta la Vita della fanta vergine Donnina nella maniera feguente.

coltofi, e fino da' più teneri anni prevenuta dalla divina grazia, confacro a Dio se medesima, e la fua verginità, con rifoluzione di non aver commercio alcuno col Mondo, ma di vivere tuttàintenta all'orazione, e a trattare col fuo Spolo celefte nel filenzio, e nella folitudine . A queft' effetto fi fece nell'orto domestico della casa materna un tugurio coperto di paglia: ed ivi ritirata attefe in tutto il tempo della fua vita a fantificarli cogli efercizi d'una aufteriffima penitenza. Il fuo nutrimento era di lenticchie macerate nell' acqua ; il fuo vestito un ruvido cilizio ; la sua occupazione il contemplare le cofe celefti, e porgere a Dio ferventi orazioni non folo per fe, ma per tutta la Chiefa, e in modo particolareper li peccatori , oltre il lavoro manuale , del quale benche Teodoreto non faccia espressa menaione, fi fa ch'era allora uno degli efercizi comuni a tutt'i folitarj, e monaci dell' uno e dell' altro fesso. Ella non usciva dal suo tugurio, se non che per andare ad una chiefa vicina, dove fi portava due volte il giorno, la mattina per tempo al canto del gallo, e la fera prima del tramontar del Sole, a fine di adorare Iddio nel luogo a lui confagrato, pel quale ella aveva una fpecial venerazione; ed era ancora follecita, ed esortava la madre e i fratelli, acciocchè a' impiegasse una parte delle loro entrate ne' bisogui , c negli ufi facri del divino ministero.

2. Era Donnina nata di genitori nobili, e fa-

3. Ma quello, ch' è più mirabile in quefta divota Vergine, fogginnge Teodoreto, si è, ch' ella soliene taute fatiche, e conduce una vita si austera in un corpo di debole, e gentile complessone, e tainente estenuato, che rassomiglia di uno scheletro, non avendo più se non una.

Sunta Google

pelle

pelle fottilissima sopra le ossa disseccata dalle penitenze . Si grande era l'amore di Dio, che infiammava il suo cuore, che prorompeva in quasi continue lagrime ; ed io stesso ( dice il medesimo Teodoreto ) esiendo andato a visitarla, ed avendomi ella presa la mano, per accostarla a' fuoi occhi, ( il che fece la fanta vergine pel rispetto al fagro carattere di Vescovo, che aveva Teodoreto) mi rimase tutta bagnata di lagrime . Allorchè Donnina usciva dal suo tugurio, per andare alla chiefa, o doveva parlare ad alcuno, era coperta in maniera, che nessuno poteva vedere la sua faccia , ficcome nemmeno effa poteva mirare il volto degli altri . Quanto ella era auftera e rigida con se medesima, altrettanto era pietosa, e compaffionevole verso gli altri; onde usando della libertà, che la madre, e i fratelli le davano di disporre delle loro sacoltà, soccorreva liberalmente le persone bisognose; e specialmente Teodoreto loda la premura, ch'ella si prendeva, che i monaci, che capitavano in quelle parti , dove essa dimorava, fossero provveduti delle cose neceffarie, e non mancaffe loro nulla di quanto fi richiedeva al loro fostentamento.

4. L'esempio di questa Vergine, e la singolar fua fantità fece tal imprefione negli animi delle altre donzelle, che molte fi risolverono di seguitare le sue vestigie, e dedicando a Dio la loro verginità, altre abbracciarono la vita folitaria, e penitente, consimile a quella di Donnina, altre fi radunarono fino al numero di dugento cinquanta a vivere insieme negli esercizi della penitenza, cantando inni di lode a Dio, nel tempo steffo, che fi occupavano ne'lavori di lana, alimentandoli parcamente dello ftesso cibo, ripofando fopra delle fluore, e menando una vitapiù angelica, che umana, Quanto tempo vivesse s. Donnina , e in qual anno passasse da questa Terra al Cielo, non cl è noto, perchè ella viveva tustavia, allorchè Teodoreto fcrisse il suo Filoteo , in cui registro , come si disfe , le sue virtuole azioni . E' però molto verifimile , che finisse di vivere dopo la metà del quinto secolo nel primo giorno di Marzo, in cui dalla Chiefa Orientale fi celebra la fua festiva memoria.

Conclude Teodoreto la Vita di a Donnina, e delle Sante, che vifigora di engli silo sina, e delle Sante, che vifigora di empo fios, afortassio non folo gli somini, ma remo fios, afortassio non folo gli somini, ma più più per fire acquitto della gloria ceitle. Imperocchè la finnmine anorra, dic'egli, fono capaci delle più fiolimi virrio, e posifico affortera illa più alta perfezione, non elimedovi, iccosò l'Azello più alta perfezione, non elimedovi, iccosò l'Azello qualita della più alta perfezione di più alta perfezione di più alta perfezione di restricti dell'amini, e profesiono di tuti agualmente ila fiesili Feder, e dovenno aventi regione di restricti dell'amini, e profesiono di rispirare allo fiesilo regio dell'olici, che Cica: Cristo fio ci di a meritato, e fin prometio a tutti colorità della più di elimenti di elimenti colorità di è (sego e alla fiosi le fiesilo redorteto), le sante

prefo di noi nella Siria , quanto nella Paleffina , nella Cilicia , nell' Egitto, e in molti altri luorbi fono fenza numero coloro il uomini , che femmine , che attendono con ogni fludio ai faticofi efercizi della pietà; che laverano, e lavorando cantano le divine laudi . e da loro lavori ricavano l'alimento neceffario . non folo per fe fleffi , ma ancora per gli ofpiti , e per formenimento de' poveri . Grazie a Dio, anche a' tempi nostri non vi è città, nè luogo nella Chiefa cattolica , dove non vi fieno di questi fagri ritiri, e comunità numerofe di donne, che filono dedicate al culto di Dio, ed hanno abbracciata la vita perfetta, e penitente, oltre quelle che nelle proprie case menano vita divota . e applicata alle opere buone . Piaccia al Signore di concedere ad elle la grazia , che regni ancora tra loro quella pietà , quella mortificazione , quell' umiltà, quella carità, e le virtà, che regnavano ai tempi di Teodoreto; poiche altrimenti, a nulla servirebbe l'aver eletto uno stato di vita persetta, e di estersi separate dal Mondo, se poi regnaffe ancora ne loro cuori lo fpirito, e l'amore del Mondo in vece dello spirito del Vangelo, e trascurassero di attendere alla persezione, che conviene al loro stato.

# 4. Marzo. B. Carlo, detto il buono. Secolo XII.

Due autori contemperanei, cioè l'Arcidiacene Gudirrio, e Gualbetto, [criffero la Vita del beato Carlo immediatamente ciopo la Jua morte. Si riportano ambedea guele Vita dai Bollamijli ael giorno s. di Marqo, in sui nelle Fiandre, e altroye fielden la fue figh.

L beato Carlo su figliuolo di s. Canuto Re di Danimarca, del quale si è riserita la Vita ai 19. di Gennajo, e di Adela figliuola di Roberto conte di Fiandra, la quale dopo la morte del fanto Re suo conforte, martirizzato in una ribellione da' fuoi fudditi , fu coftretta di partirfi dalla Danimarca, e andare dal suo padre Roberto in Fiandra, dove circa l' anno 1087, feco condusse il suo figliuolo ancor fanciullo. Quivi nella corte dell' avolo fu educato Carlo, come conveniva alla fua real condizione, e divenne ad imitazione del fuo fanto genitore un principe non meno valorofo nell'armi, che pio verso Dio nel soddissare ai doveri della Religione. Effendo ancor giovane, volle impiegare il fuo valore, nel far la guerra agl' Infedeli nemici del nome crittiano, al qual effetto fi portò la Terra Santa a combattere i Saracent; e nel tempo che vi fi trattenne, ebbe campo di nutrire , ed accrescere la sua pietà nella vifita di quei luoghi, tantificati dalla preferra del Salvatore, e di adorare gli augusti inifieri della notira Redenzione operati in quelleparti. Fece di poi ritorno in Fiandra, dove nell'

anpa 119. per la morte di Baldevino conte di l'inadra fio cupino, nancato fanza figliosil, fia per volonit dello flefio Baldevino dichiarato fuo inceeffore in tutti quegli Stati con appiato della Nobiltà, e del popolo, che, attefe le ottime qualità di Carlo, ne fiperavano o nelice governo. Nè andarono fallite le loro fiperante, poiche egli rincti un pinori alla si anticata di seguino di di Bunes, venendo dagli Scrittori appellato Carlo il Bunes, visolo sali più gloriolo per un principe crifitano di quanti altri ne ha inventai l'umana siuperbia, e adaptiano le lovere de fiolo presse fiero.

e conquistatori. 2. Appena però egli fu falito ful trono di quel principato, che inforfero contro di lui più principi confinanti, i quali avevano delle pretenfioni fopra de' fuoi Stati; e collegatifi inseme gli moffero una guerra affai fiera, in cui, attefo il numero delle loro truppe, credevano di opprimerlo, e privarlo o di tutti, o di una parte almeno di quegli ampj Stati, che aveva ereditati. Ma Carlo , al quale non mancava nè valore , nè esperienza, essendo riputato comunemente uno de più bravi capitani del fuo fecolo, non fi perdè d'animo; anzi confidato nell'ajuto del Cielo; e nella giustizia della sua causa, si cimento ardiramente co'fuoi nemici, li vinfe, e gli obbligò a dimandare la pace con quelle condizioni, che gli piacque d'impor loro, con molto fuo vantaggio, e decoro. Al valore nell'armi egli accoppiava una fingolar modeftia, una fincera um iltà, e una foda pietà, di cui dava prove non... equivoche colla foa foinmiffione all' autorità della Chiefa, e de fagri ministri di essa, e colla sua condotta piena di equità, e di femplicità criftiana, e affai lontana dal fasto, dal lusso, e da quell' aria fiera, ed altiera, che pur troppo fuole dominare le persone guerriere , allora specialmente che fi trovano elevate in alto fiato, e vittoriofe de' loro nemici. Tra le molte buone qualità, di cui il Conte Carlo era adorno , l' Arcidiacono Gualterio aotore della fua Vita, rileva, e commenda in modo particolare quella, ch' egli aveva . d'amare d'effere avvifato , e ammonito de' fuoi difetti, e mancamenti, i quali fono infeparabili dall' omana infermità, maffime ne principi diftratti da molti affari, e circondati per ordinario da adulatori. Egli perciò quanto si professava obbligato a coloro, che gli davano fimill avvertimenti , de' quali cercava di approfittarfi, altrettanto fi mostrava nemico degli adulatori, the fone la peste delle Corti, e la rovina non meno de' principi, che de' loro fudditi, i quali vengono non di rado angariati, ed oppreffi, an-

che sotto principi di retta intenzione.

3. Sapendo il plo principe effere scritto nelle divine lettere, che sovrafta un giudizio rigorofiffimo nel divino tribunale a coloro, che comandano gli altri in questo Mondo; percio ri-

guardava la fublime fus dignità non tanto come un onore, quanto come un carico, che l'obbligava ad ulare ogni maggior vigilanza, per promovere la gloria di Dio, e per procurare il be-ne, e il vantaggio de fuoi fudditi. Quindi è, che mostrava a tutti viscere più di padre e protettore, che di loro Signore e padrone; tutti accoglieva con molta affabilità, e benignità; afcoltava pazientemente le querele, e le suppliche, che a lui fi porgevano; e cercava con ogni studio di dare quei provvedimenti, ch' erano conformi alla giutizia, ed equità, esaminando tutte le cose con molta diligenza, fenza lasciarsi prevenire da alcuna passione , o da alcun rispetto umano . Quindi è ancora, che rifecò le spese superflue nella fuz corte, le quali ad altro non fervivano, che a fomentare il faito, e il luffo; e follevò i popoli, col diminuire i tributi, e le gabelle, che pagavano al fuo erario. Quindi è finalmente, che diftribuiva abbondanti limofine ai bifognofi, alle vedove, e agli orfani, per ottenere da Dio i lumi, e le grazie necessarie, per ben governare il fuo popolo; giacchè egli ha promefio di ufare mifericordia, e di affistere col suo ajoto quelli, che fono misericordiosi. La sua carità verso de poveri, e degli afflitti rifplendè iu una maniera fingolarissima nell' occasione d'una carestia , cheafriisse le provincie a se soggette . Egli oso totte le poffibili industrie, perche niuno perifie di fame ; votò il fuo erario , per foccorrere gli affamati ; e giunfe a privarii anche delle cofe necestarie, e fino delle sue veiti preziose, per sovvenire alle altrui indigenze. Colla fua autorità impedi i monopoli, e le angherie, che in tempo di carettia pur troppo fi fogliono fare da coloro, ch' effendo privi del timor di Dio, e dominati dallo fpirito d'una fordida avarizia, cercano di approfittarfi, e di arricchire fulle miferie degli altri ; e gaftigo feveramente quelli, che furono convinti rei di fimili ecceffi .

4. Ma quello, che fopra ogni altra cofa stette a cuore di questo buon principe, fu l'amminiftrazione d'una retta, ed incorrotta giuftizia, e il togliere, ed abolire, per quanto potè, da fuoi Stati le oppressioni, e le violenze, che da Grandi, e da Potenti fi facevano quafi impunemente verso le persone deboli a loro inferiori . La qual coía siccome gli concilio l'amore, e la benevolenza delle persone dabbene; così i malvagi, che non potevano foffrire di effere tenuti a freno, e puniti delle loro iolquità, prefero da ciò motivo di odiarlo; di lacerare la fua fama, come d'un uomo troppo fevero, ed inumano; e in fine di tramargli delle iosidie, fino a privarlo di vita. Il principale autore di tali iniqui attentati fu un certo Bertolfo Prepofto della Chiefa di Brugea unito a'fooi aderenti . Costui , ch' era di baffa , e fervil condizione , col favore de principi di Fiandra antecessori del beato Carlo, era falito ad un' alta fortuna, efercitando la carica di Cappellano maggiore, e di gran Cancelliere della Corte; aveva ammaffate immenfe ricchezze ; e sì effo, che una turba di nipoti e di parenti ch' egli aveva, fi erano renduti intollerabili per la loro fuperbia, e prepotenza. Effi, e specialmente. un nipote del Preposto, chiamato Burcardo, senza temere la giustizia nè divina, nè umana, commettevano delle violenze contro coloro, che fi opponevano alle ingiutte loro pretentioni ; gli fpogliavano de' loro beni; e giunfero fiuo ad incendiare le loro case di campagna, e a trucidare barbaramente alcuni, che vollero far loro reliftenza , e difenderfi . Il beato Conte pertanto credè, secondo l'obbligo che corre a chi presiede, e ha da Dio ricevuta la podeftà, e come dice l'Apostolo, tieue in mano la spada, per proteggere i buoni, e punire i malvagi, credè, dico, di non poter dissimulare simili detestabili ecceffi, ma di doverli punire secondo la disposizione delle leggi. Dopo aver tentate inutilmente le vie più dolci , fpecialmente preflo il Prepofto , acciocche metteffe freno alle violenze de' fuoi nipoti, e facesse risarcire i danni, che avevano cagionati, radunò i Baroni principali de fuoi Stati, e col loro contiglio rifolvè di gaftigare i colpevoli fecondo che meritavano le loro fcelleratezze. La prima cofa, ch' ei fece a tal effetto, fu di far incendiare, e demolire un Forte, nel quale fi ricoveravano gli igherri dipendenti da... Burcardo, e dal Prepotto, per fottrarfi dalle mani della giuftizia ; e di più ordinò , che fi formafse contro di loro il conveniente processo, a fine di venir poi alla pena dovuta ai loro ecceffi .

s. Irritato fuor di modo Bertolfo, Burcardo, e gli altri loro parenti contro il Conte, nè potendo la loro alterigia foffrire di effere giudicati fecondo le leggi, deliberarono di vendicarfi, col rivare di vita il Conte medefimo loro Sovrano. Questa detestabile congiura non potè rimanere ranto fegreta, che non ne trapelaffe qualche fentore alle orecchie del Coute, il quale ne fu avvifato, acciocche fi guardaffe dalle infidie de fuoi nemici. Ma egli a chi gli recò un fimile avviso, diede questa risposta: La nostra vita è nelle mani di Dio , a cui apparteniamo . Senza la fua volontà nulla ci può accadere di male . Niente è più gloriofo ad un nomo mortale , quanto il perdere la vita per la difefa della giuffizia, e della verità: nè volle ufare alcuna precauzione, rimettendo tutto fe stesso, e la sua vita nelle mani di Dio. Non pasfareno molti giorni, che l'iniquo Burcardo co' fuoi partigiani efegui l'orribile attentato contro Ja vita del suo buon Principe, perocchè nel dì 2, di Marzo, tempo di Quarefima, effeudofi il beato Carlo alzato di buon'ora, dopo fatte le fue orazioni, e distribuite le limosine ai povert, cosne foleva fare ogni mattina , specialmente nel tempo quarefimale , tempo deffinato all'efercizio delle opere buone, fe ne ufci dal fuo palazzo. Sec. Rocc.

(1) Eceli. 4. 55. (1) Luc. 14, 18,

e fi portò alla chiefa di s. Donaziano, per affifter al divino fagrifizio della Messa; dove mentre egli ftava profteso avanti l'altare della ss. Vergine; recitando divotamente con gran compunzione di cuore i falmi penitenziali, fopravvenne Burcari do cogli altri scellerati suoi aderenti, ed accoftatofi per di dietro al fanto Principe, gli vibro un gran colpo di spada sul capo, per cui rimase estinto; e divenne così, ad esempio del ino fanto genitore Canuto, vittima della giustizia per le mani degli empj . Seguì la fua beata morte at 2. di Marzo dell'anno 1127., e immediatamente il Signore si degnò di mostrare, quanto gli fosfe stato accetto questo suo servo, e grato Il farifizio della fua vita , co' molti miracoli, che furono operati al fuo fepolero, de' quali ne rendono autentica testimonianza i due scrittori della fua Vita, che furono prefenti, e videro cogli occhi propri le cose da loro narrate .

La morte di questo beato Principe sembra

funesta, e disgraziata, se si rimira cogli occhi della carne, e fecondo Il Mondo; ma agli occhi della Fede, e nel cospetto del Signore fu beata, e preziofa, attefochè egli la foffri per la giustizia, e per voler adempiere i propri doveri seuza rispetti umani. Questo è l'obbligo, che corre ad ogni Cristiano; di osfervare cloc la legge di Dio, e di soddisfare alle obbligazioni indispensabili del proprio stato, secondo che prescrive la medesima legge di Dio, qualunque sia il danno, e il pregiudizio temporale, che nepoffa indi derivare o nella roba, o nell'onore, o anche nella vita. Certa ufque ad mortem pro juffitia , dice Iddio nella Scrittura 1 . Combatti fine alla morte per la giuffizia. E fe egli permette, che gli empi prevalgano centro di noi, dobbiamo ad esempio del beato Carlo rassegnarci alla fua volontà, fenza la quale è certiffimo, e di fede, che ne anche un capello può perire dal noliro rape, fecondo l'espressione del Vangelo 2. E'vero bensì, che non è proibito di prendere quelle precauzioni, che fono compatibili colla pletà crittiana, a fine d'impedire quei pregiudizi, che ne possono venire dalla malizia delle persone inique e scellerate ; ne tutti sono strettamente obbligati a quella eroica virtà, che efercito il beato Carlo in fimile occasione . Ma siccome , fecoudo che sta scritto nella Sapienza 3, incerte, e dubbiofe fono le noffre provvidenze, e può accadere, che fieno inutili tutte le nostre diligenze e cautele; così è sempre cosa ben fatta, e profittevole lo stare coll' animo disposto, e preparato a foffrire con pazienza, e con piena ratiegnazione alla suprema divina volonta tutto ciò, che ci può avvenire di finistro, dicendo noi pure colle parole di questo beato Principe: Tutte le cofe noffre, e la nottra vita fono nelle mani di Dio, a cui apparteniamo . Nulla ci può accadere di male fenta la fua volontà. E quando Iddio per li fuoi imperferutabili giudizi, fempre retti, e giutti, benchè occulti, permetta, che noi foccombiamo elle violence, ed inguiditi ede foutri ever-fari, cone vi foccombè il beato Carlo, ridon-deri tutto is profitto, e faitute delle anime no-fire; poichè, com'egli diffe feviamente: Vien-te, è più giuritò per un Crilliono, quanto il foccombere, e perdere exiandio la vita per la giulirizia, e pri la virilà.

## g. Marzo B. Coletta Vergine Secolo XV.

Pietro delle Valli, che fu per molti anni Confessore della bessa Coletta, ferific diffujernente la sua Vine in idioma Francese, tradotta poi in latino da Stefano Cisticco; la quale proporta da Bollandisti fotto il giorno è di Marzo, in cui da tutto Cortica Francescano se ne celebra la fista. Il Surio fotto il medismo giorno riporta il Compendo della medismo. Vita ad i tomo vita.

A beete Colette, celebre per le sue insigne santità, e per la riforma, che introduffe nell' Ordine di s. Chiara , necque l' anno 1380. in Corbia nella Picardia da genitopi di baffa e ofcura condizione fecondo il Mondo, ma di molta pietà, e commendabili avanti Iddio. Ella fi chiamò al battefimo col nome di Niccola, cambiato poi dall' uso comune in quello di Coletta, cb'è lo flesso che dire Niccoletta, perchè era di piccola flatura . Il suo padre per nome Roberto Boelet esercitava il mestiere di salegname, e la sua madre chiamata Margherita era quali felfageneria. allorchè diede alle luce questa unica figliuola, la quale fu da lei educata col fanto timore di Dio, e con inftillarle fino dall' infanzie una tenera divozione verso le Passione di Gesù Cristo, e verso la Vergine fantiffima, ch'ella confervò, ed accrebbe fempre più in tutto il corfo della fua vita. Fino dall' età di quattro anni moftro Coletta una graude inclinazione alle cose di Dio, e specialmente all' orazione, per attendere alla quale fi ritirava in luoghi appartati e folitari più che poteva, e schiveva gl'inutili trettenimenti coll'altre fanciullette della fua età . Il Signore le ifpirò un grande abborrimento elle vanità, e agli ornamenti femminili , e un fingolare emore alla purità, di cui su tauto gelosa, che non poteva soffrire quelunque parola meno che oneffa , nè qualunque sguardo di persone d'altro sesso . Estendofi accorte, che la bellezze ftraordinaria del fuo volto tireve gli occbj delle gente e rimirarla, ne concepì tanto raminarico, che prego iffantemente e con molte lagrime il Signore a levargliela ; e per parte sua tanto fi affatico con diguni continui , e con mortificazioni di ogni forte , che ne ottenne la bramete grazia; onde fi eftinfe in lei la vivacità della fue carnagione, e fi cancellarono di tal maniera le dilicete sue sattezze, che divenne pallide , fmunte , e disfatta per tutto il tempo della fua vita . Me quento più ella attendeva a diffruggere l'uomo efteriore, cioè il fuo

corpo, che doveva una volta ridurfi in polvere; altrettanta premura elle ufava ed abbellire l' uomo interiore, vale a dire l'anima fua coll' ornemento delle virtà, per renderf degna fepóa di Genà Crifto, annatore delle cnime pure, e cafte.

Gest Crifto, amatore delle enime pure, e cafte . 2. Finche viffero i moi genitori , Coletta fi efercitò in cese propria in ogni forta di virtù, e di opere buone . Tutto il tempo che le avanzava alle faccende domestiche, e al lavoro, lo impie-gava nell'orazione, nella lettura di libri foirituali, e in fante meditazioni , particolermente della Vita di Gesù Crifto, e de' mifteri adorabili della fua Paffione . Ne' giorni di festa moltiplicave le fue orazioni , e meditazioni ; fi nutriva con un' ardente fame del cibo eucariffico, de cui ritreeva fempre nuove forze, per efercitarfi nelle fante virtu; visitava gl' infermi, fervendoli in... tutti floro bilogni, e confolandoli nelle loro infermità, acciocchè le foffrissero con pazienza, e con merito; e alle volte ancora redunava delle fanciulle, e con effe faceve delle conference fpirituali, esortandosi, e animandosi scambievolmente all'amor di Dio, al disprezzo delle vanità mondane, e all'esercizio delle virtà proprie del loro ftato. Tal era il fervore di spirito, e tenta l'efficacia delle parole della Santa in quefte conferenze, che penetrarono i cuori di quelle, che l'ascoltavano, e produssero in loro un frutto mirabile di pietà, e di divozione, poichè eltre confacrarono a Dio la loro verginità, e eltre, che prefero marito, attefero a fantificare fe ftelfe, e le loro famiglia nello flato conjugale.

3. Effendo morti i fuoi genitori, la besta Coletta penso di separarsi affatto dal Mondo, e di ritirarfi in qualche monaftero, per attendere nel filenzio, e nella folitudine all'acquifto delle persezione evangelica. Entro e tal effetto in un snonestero di Religiose di s. Chiara, dette Urbanife, da Papa Urbano IV., il quale mitigo il rigore della regole di s. Chiara, e concedè loro la facoltà di possedere. Ma siccome ella trovo, che in quel monastero non regnava quella pletà, che fi era iminaginata, e poco fi offervava la regola, che vi fi profestava; così rifolve d'uscirne, come fece, e per configlio del fue direttore veft) l'abito del terzo Ordine di e. Francesco, chiamato della penitenza, e abbracció la regola di quell' Iffituto, che non obbliga le donne, che lo profeffano, a ftare ritirate in alcun monaftero, ne e convivere con altre infieme; me ciascune nelle proprie case, o dove loro torne meglio, ettende a mener vita divota, e a praticere volontariamente, e fenze vincolo di voti gli efercizi della pietà criffiene , e delle perfezione evangelica . Coletta però, che emava il ritiro, e la folitudine, e di vivere effatto nascosa agli occhi del Mondo, fi rinchiuse in una piccola cella , che ie fu conceduta dall' Abate de' monaci Benedettini di Corbla, effendo ella allora in età di 23.anni . Ivi attefe con ogni fludio a purificare il fuo cuore, » ad offerire a flo celetté Spoß un fagrificio continuo di lode, di mortificazione, e di una funganda penienna. Portava fulla nuda carne nu revudo clitico, che era ciento, e futere da più catene di morti del proposito del

4. Il disegno della beata Coletta ere di finire i fuoi giorni in quello flato di separazione dal commercio degli uomini, e di rigorofa penitenga : ma il Signore, che ab eterno l'aveva dettinata a cooperare alla fantificazione di molte del fuo fello , e l'aveva a quelto fine preparata coll' effusione abbondante della sua grazia, e de suoi doni celesti, dopo tre anni, ch'ella stava rinchiusa in quella cella, le fece conoscere, che doveva uscirne, e attendere in avvenire a comunicare agli altri quello fpirito, di cui l'aveva arricchita. Ella fu un giorno rapita in effafi, durante la quale le fu rappresentato lo stato funesto, e compassionevole delle persone Religiose, che menano vita rilastata, e trascureno di foddisfare con elattezze i doveri del loro Ifituto . e di offervare i voti, che hanno fatti al Signore nella loro professione ; e le fu ancora mottrato il rigore delle pene, che nell'altra vita fono apparecchiete in gaftigo delle loro inoffervanze. Ad una tal vifta ella fiscioglieva in dirotte lagrime; ed ecco che le epparve la fantifima Vergine con s. Francesco, e fentì, che veniva a lel ordinato di procurare la riforma di quelle Religiole, ch'erano decadute dalla primiera offervanza del loro Ittituto . Sparita la visione , rimase la Santa molto affitta, confiderando da una parte a quali pericoli stessero esposte quelle Religiose , che dimentiche della loro professione, menavano nna vita rilaffata, e dall' altra parte, credendost per la sua umiltà, insufficiente, ed inabile ad una imprefa sì ardua, e sì difficile, qual era quella, che le pareva effere flate a lei commeffa. Tuttavia avendo comunicato il tutto al fuo confeifore , e direttore , e fatte molte orazioni , per conoscere più chiaramente la divina volontà, crede di dover ubbidire alla celefte ispirazione, affidata interamente, e unicamente nella grazia di quel Dio onnipotente, ch' elegge le cole deboli, e di niun conto presso gli nomini, per eseguire i difegni della fua Provvidenza fopra le fue

s. Utci pertanto Coletta dalla fina cella, e feguendo i configli del P. Enrico di Balma, Religiofo di s. Francesco, e uomo molto illuminato, ch'era in quel tempo il suo direttore, si portò a

Nizza in Provenea, dove allora faceva la fui refidenza il Cardinal Pietro di Luna, il quale col nome di Benedetto XIII. veniva riconofciuto per legittimo Pontefice dalla Francia, e da altre nacioni , e anche da nomini fanti , come fi diffe nelle Vita di s. Vincenzo Ferrerio , prima che nel Concilio di Coftanza foste dichiarata , e definita la controversia latorno allo scisma , che allora tra due Pontefici divideva la Chiefa cattolica. A questo Pontefice espose Coletta le sue intenzioni intorno alla riforma delle Religiofe di fanta Chiare, e dopo alcune difficoltà ottenne ampia podettà d'intraprendere l'impresa della Risor-ma in quei monasteri, ne'quali avesse trovata disposizione di riceverla , dandole il Pontefice a tal effetto il velo, e l'abito di Religiofa di s. Chiara , e costituendola Superiora generale de' medefini monafteri; al che ancora acconfentì , a concorfe colla fua autorità il Generale dell' Ordine di s. Frencesco, che aderiva allo stesso Papa Benedetto, e a lul ubbidiva. Mnnita di tali facoltà fe ne tornò la beata Coletta a Corbia, e di là endò in altre città della Francia, a specialmente a Bovè, ad Amiens, a Nojon, e a Parigi, a fine di mettere in esecuzione I suoi fanti disegni, indirizzati al bene spirituale delle Religiose di s. Chiara, alle quali comunicò il Breve Pontificio, e l'autorità, che in effo le venive compartita . Me tutti i fnoi tentativi per allora riufcirono vani, ed inutili. Ella fu da per tutto rigettata, e schernita, come una presuntuosa, nna frenetica , nna visionaria . La Santa foffrì con invitta pazienza tutte le dicerie , e le calunnie , che fi spargevano contro la sue persona, e vedendo la sollevazione universale, che ti era mossa contro di lei, giudicò prudentemente di dover per atlora cedere al tempo, fenza però perderfi d'animo , e di coraggio , sapendo , che le opere di fervicio di Dio non fogliono andar efenti dalle contradizioni . Col configlio del fuo direttore. uscì dal Regno, e si ritirò nella Savoja presto una donna, ch'era forella del medefimo fuo direttore. Ivi il Signore aprì il cuore a molte Religiose dell' Ordine di s. Chiara, le quali volentieri accettarono la riforma proposta dalla beata Coletta, e d'indi in poi con una grande edificazione osfervarono esattamente i loro voti, e le costituzioni del loro Iftituto . Il buon esempio delle Religiose della Savoja su imitato ben presto da quelle della Borgogna, e così di mano in mano la Riforma fi andò dilatando nelle altre provincie della Francia , dove finalmente fu riconosciuta la singolar santità di Coletta, e accolta univerfalmente come un Angelo di pace, che recava la benedizione del Signore in quei luoghi, dove ella fi portava o per riformere, e reftituire la disciplina regolare a quei conventi, dov'era fcaduta , o a fundarne de nuovi , avendone di questi nel rimanente della sua vita fondati fino al

numero di diciotto, ne' quali fior) poi ogni forta

di virio, e fecialmente la poverti evangelica, ch' ĉi curstre principale, e, dire con il distitutivo del Religiofi, e delle Religiofe, che militano fotto gili fendardi dis. Francéso, e della fun difepola fanta Chiara. Nè folamente in Francis, na melle Fisiande ancora, nella Germania, e altrove fi propago l'Ifistato, e la Riforma della beata Coletta, e parricoltramente nella cirtà di Gant nel Brabante, dove, come ora diremo, ella termino felicemente il Corto della fun fancia.

6. Ognuno fi può facilmente immaginare. quante fatiche, e quanti travagli ella dovesse soffrire si nell'introdurre la Riforina in tanti Conventi di molte città, e provincie, e sì nella fondazione de' monasteri, che per opera sua furono di nuovo ittituiti. Si aggiunge, ch'ella era speffo affiitta da infermità corporali, ed affalita da gagliarde tentazioni, e da continue moleftie del nemico infernale, che non poteva fenza rabbia vederfi rapire per mezzo di lei tante anime, che teneva fchiave, e foggette al fuo tirannico giogo . Ma la Santa confortata dal foccorfo onnipotente del Signore , nel quale riponeva tutta la fua fiducia, supero tutti gli offacoli, e trionfo di tutte le dithcoltà, ed opposizioni, che a lei si fecero dalla parte degli uoinini, e del demonio. con una cottanza, e magnanimità d'animo invincibile, accompagnata da una profonda umiltà. Fu ancora queita beata Vergine decorata dal Signore col dono della profezia, e di conoscere il fegreto de' cuori, e de' miracoli, de' quali ne operò un gran numero, riferiti dall' Autore della fua Vita, che viveva in quel tempo, e anche per più anni fino alla fua morte fu fuo confesiore, e direttore di spirito. Trovandosi la Santa nel convento delle Religiose di Gant nell' anno 1447. ebbe un chiaro presentimento della sua vicina enorte, alla quale fi preparo cogli atti delle più ferventi virtu, e specialmente d'una viva sede, d'una persetta fiducia nelle misericordie del Signore, e ne' meriti del fuo Salvatore, e d' un' ardentiffima carità, e dopo una breve malattia fopportata con una mirabile pasienza, e raffegnazione, ai 6, di Marao in età di 66, anni reudè l'anima al fuo Creatore, che fi degno illuttrare anche la fua tomba con molte grazie prodigiose, che sempre più testificarono al Mondo la sua insiene fantità .

On quanto è defiderabile , che nelle religiofe faniglie regio quello fipirito dize o per distta offervanza de voti, e delle regole, che il 3igoner ispira o questa fus Serva, e per meza oil lei infinsò a molitifime sitre con tanto profitto delle anime lore ! De fisto Religiosò è certamente molto grato a Dio, perchè comiene un perfetto fagnistio, e un totale olocatibo, chela creatura fa di fe medefima, della fus volontà, e di tutte le colle fise a liso Orcatore, Ma chegio

verebbe l'avere eletto uno flato fanto e perfetto, e l'efferfi confacrato a Dio con voti, se poi fi trascurassero le obbligazioni, che ad esto sono effenzialmente annesse, e non si offervatiero le promesse satte a Dio ? Sarebbe meglio non aver abbracciato un fimile stato, ne esterfi legato col vincolo de voti, che dopo averli fatti, trafcurarne l'offervanza ; perocchè a tali trafgreffori fovrafta un'eterna dannazione in gaftigo delle loro inoffervanae, e infedeltà: Se tu bai fatta qualche promeffa con voto al Signore, dice Iddio medefimo nella Scrittura 1, avverti di non tardare ad efeguirla , poiche a lui dispiace la promessa fiolea , ed infedele; ma fit pronto, e diligente ad offeroure il tuo voto : è affai meglio il non far voto , che il mancare alla promeffa dopo il voto. Chi dunque fi trova ancor libero a disporre di se stesso, prima di legarfi con voti, vi penfi maturamente, premetta molte orazioni, si consigli con persone illuminate, per non esporre a maggior pericolo la fua eterna falute, con affumere un pefo, e contrarre un' obbligazione, a cui non è forse disposto di foddisfare, Rifletta ancora, fe in quell' Iftituto, che vuol abbracciare, vi regni comunemente lo spirito religioso, e l'osservanza de voti, e delle regole di ello; poichè quando fosse diversamente, farebbe miglior configlio l'imitare l'efempio della beata Coletta, la quale, come fi è veduto, non ebbe di ficoltà di uscire per un tal motivo dal monaftero, in cui era entrata, nè volle profeffarvi, quando fi avvide, che non vi fi offervavano le regole del proprio litituto: e ben con ragione, poiché è cofa affai difficile, e che richiede degli sforzi firaordinari, il refittere alla turba degl' inoffervanti, e il non lasciarsi strascinare dal torrente de' cattivi esempj . Lo stato religiolo, diceva un nomo dotto, e pio, è come un cocchio a quattro ruote, che rende più facile il cammino verso la patria celelte, alla quale tutti dobbiamo aspirare . Ma se il cocchio è sfasciato , e le ruote sono mal counesse, in cambio di facilitare il viaggio, lo rende più difficile,

#### 6. Marzo

## S. EVAGRIO VESCOVO, E CONFESSORE,

## Secolo IV.

L'iforia dell'efilo di s. Evegrio, c. del martirio defi ossana Erclefisfici di Cofantanopoli i riporessa de Secrete lib., c. p., 14. c. 11., de Seyomeno ibi. o. c. p. 11. e. 11., c. da Teodoreso lib. 4. cap. 12 dilla loro iforia Erclefisfica: Si vedano accora fii Annali Exclefisfici nell'anno 170., e figurati, e l'Iforie del Caranale Ofino., 18.

R Egnando in Oriente l' Imperator Valente eretico Ariano, e furioso persecutore de Gattolici, avvenne l'essilio di s. Evagrio Vescovo

di Coffantinopoli, e il martirio d'una beata fchiera di Ecclefiattici della medefima città nella feguente maniera . Erano già diciaunove anni . ch' Eudoffio perfido Ariano occupava come Vefcovo la Chiefa di Coftantinopoli, quando verso la meti dell'anno 370. egli passo da quetta vita mortale, e comparve al tremendo tribunale di Dio a pagare la pena delle sue scelleratezze. Trovandofi allora l' Imperatore affente da quella città, i Cattolici prefero coraggio, e non offante la potenza degli Ariani, ch' erano affai numerofi, elefiero Vescovo di Coftantinopoli Evagrio, il quale per la sua incorrotta Fede, e per la fua fingolare pietà, e dottrina meritava di riempiere quel sublime posto . Appena gli Ariani ebbero notizia dell' ordinazione di Evagrio, che eccitarono nella città del tumulto, e foftenuti dal favore, e dall' autorità della Corte, cominciarono a perseguitare in più maniere i Cattolici . L'Imperator Valente, che allora fi trovava in Nicomedia, fatto confapevole dell' elezione, e ordinazione di Evagrio, inviò a Coftantinopoli delle truppe, e comando, che il fanto Vescovo fosse cacciato dalla fua fede, e mandato in efilio, come di fatto fu proutamente efeguito; onde quell' illustre Chiesa fu privata del fuo legittimo Pastore, e data in preda ad un infame lupo , chiamato Demofilo, il quale dal partito Ariano fu intrufo , e intronizzato Vescovo di Costantinopoli. Nou si sa il luogo, in cui s. Evagrio sosse rilegato in esilio, e nemmeno il tempo della sua morte , la quale certamente su preziosa avanti Dio , onde è flato dalla Chiefa annoverato fra i Santi, e di eflo fi fa in quefto giorno commemorazione nel Martirologio Romano.

2. Divenuti per l'efilio del fanto Vefcovo, e pel patrocinio dell' Imperatore più infolenti gli Ariani, continuarono con maggior furore di prima a perfeguitare i Cattolici, ed a far loro foffrire molto più atroci ftrappazzi, ora caricandoli di villanie, ora battendoli, ora firafcinandoli fotto varj pretefti a' tribunali, ov' erano per comando de' Giudici parimente Ariani carcerati , e tormentati, o spogliati delle loro softanze, o in altre guise maltrattati . Effi pertanto determinaroue di ricorrere all' Imperatore, che allora, come si diffe, dimorava in Nicomedia, lufingandost , ch' el fosse per dare qualche provvedimento per la loro ficurezza, e porre qualche argine alle violenze de loro nemici . Furono a queft' effetto deputate ottanta persone ecclesiaftiche di gran pietà, delle quali erano capi i preti Urbano, Teodoro, e Menedemo, Giunti a Nicomedia esposero in una loro supplica all' Imperatore le ingiuftizie, le ingiurie, e i mali trattamenti, che tutto giorno foffrivano dagli Ariani . L' eretico Principe non folo non fi mosse a compaffione de' loro mali, ma s'irritò viepiù fortemente contro di loro. Diffimulo nondimeno il fuo sdegno, e comando segretamente a Modesto

Prefetto del Pretorio, somo iniquo, e fecilerato, e degno misiño d'un empio Principe, comando, dico, di farii tutti morire. Cottui temondo, che i pubblica efecurione dell'injuinta
fentenza di Valente contro un ni gran numero di
Eccleiatici, venerabili pel non carattere, per
la ioro pietà, non eccinise qualche tumulto, e
tali propietà, non eccinise qualche tumulto, e
tità, che rano brattutti condonnati all'efilio.
Il che rifaputofi dai fanti Confederi, con invitta
cofanura, e con giubbilo de'i roc couri fi fortopofero a una taliniqua fentenza per la custo di
Geni Crifio, e per diffet della Fede carolica.

3. Modefto adunque fece preparare una nave , nella quale cornando, che i fanti Confessori fosfero imbarcati a come per inviarli al luogo della loro rilegazione; ma fegretamente diede ordine a' marinari , che quando foffero in alto mare . deffero fuoco alla nave, onde rimanesfero tutti confumati dalle fiamme, e privi ancora dell' onore della sepoltura . In effetto giunta in alto mare la nave , i marinari le diedero fuoco , e falvatifi prontamente nello fchifo, abbandonarono i Santi, e la nave al furor delle fiamme, e alla discrezione dell' onde, e de' venti. Rimasero offe incendiati, come un preziofo olocaufio, dal fuoco: ma siccome fosfiava un vento gagliardissimo. così la nave su con somma velocità spinta verso terra; onde potè giungere mezzo abbruciata fulle coste della Bitinia ; avendo così disposto la divina Provvidenza, affinchè non rimanesse occulta l'empia crudeltà di Valente, e del suo Pre-setto, e molti sossero testimoni del martirio sosferto da questi Santi, de quali perció santa Chiefa , come d'illustri Martiri della Fede cattolica , ne fa onorevole memoria nel dì 5. di Settembre, in cui probabilmente feguì la lor morte ; ma noi l'abbianto riferita in questo gioruo, perchè ella fu una confeguenza dell'esilio del loro santo Vefcovo Evagrio .

4- Non tardò la divina giuftizia a prendere la dovuta vendetta di questa, e di altre molte scelleratezze, commesse dall' empio Imperatore contro i feguaci della cattolica Religione. Perocchè i Goti, nazione barbara e feroce, paffato il Danubio, mossero un' aspra guerra contro il suo Impero, e colle loro scorrerie giunsero ad insultarlo fino quafi alle porte di Coftantinopoli, dov. ei faceva la fua residenza. Ad effetto di reprimere la loro baldanza, egli ufcì dalla città, e radunato l' efercito s' invio verfo il campo nesnico per dar loro la battaglia. Ments' egli marciava verso l'armata de Barbari , passo vicino alla cella d' un fanto monaco, chiamato l'acco, o Ifaccio. Questi nel vederto, mosso da divino istinto, gli si presentò avanti, e alzata la voce, gli diffe : Ove vai , o Imperatore , dopo aver fatta la guerra a Dio , e di efferti renduto indegno del fuo celette ajuto ? Egli è che ha flufcitato contro di te il furore de' Berbart , perche qu il primo bai armato le linene di molti a bellemmiare il fuo fanto nome, e bai perfeguitats i fuoi fervi fedeli . Defili adunque dal far la guerra a Dio ; rendi la pace alla Chiefa; reflituifei alle loro gregge i Paftori da te efiliati ; ed egli farà ceffare la guerra, e ti concederà la vittoria de' tuoi nemici . Ma fe tu difprezzi quelli avvertimenti , e tiri aventi a dar la battaglia , proverai per efperienza, quanto dura cofa fia, il ricalcitrare contro lo flimolo , e il refillere alla voce di Dio . Tu non ritornerai : farai vinto ; e perderai l' armata . Tornerà ( rispose totto in collera l' Imperatore) e ti farò pagare la pena delle tue temerarie, e chimeriche profezie . Me ne contento (roplicò Isaccio ) ne ricuso la morte, se non si avve-rano le mie parole. Valente lo fece arrestare, e comaodo, che fosse tennto prigione fino al suo ritorno

5. Ma pur troppo si avverò la predizione del fanto Mooaco , perocchè l' Imperatore avendo presentata la battaglia all' esercito de' Goti, retto affatto (confitta, e dispersa la sua armata, ed egli obbligato a cercare lo fcampo colla fuga, accompagnato da alcuoi pochi de' fuoi . Mentrefuggiva a briglia sciolta, rimase ferito da on colpo di freccia tirato a cafo da alcuno de' Barbari, che infeguivano i fuggitivi; onde cadde da cavallo, e fu da' suoi domettici portato in una casa di campagoa, che trovaroco solla strada. So-praggionie ben tosto una truppa di Goti, i quali fenza fapere chi vi foffe dentro, cercarono d'entrarvi, per faccheggiarla; ma non potendo forzarne le porte, dopo alcuni inutili tentativi, vi mifere il fooco. Ivi fu, che il mifero Imperatore in preda al dolore, e alla disperazione su bruciato vivo nell'anno 378,, cinquantefimo dell' età foa. Deguo fopplizio di colui, che aveva, come vedemmo, fatti abbruciar vivi fol mare ettanta Ecclesiaftici per la Fede cattolica .

Ed occo come il Signore Iddio anche in quefto Mondo qualche volta punifce i peccatori oftinati nella loro malizia in una maniera proporzionata ai loro delitti. Ma che cofa fono, dice s. Agostino, tutti i supplizi più terribili di quefto fecolo, i quali, per quanto fieno dolorofi, ed atroci, paffano in pochi momenti, in paragone di goegli eterni , e inefplicabili tormenti , co' quali Iddio gaftiga gli empi, e i peccatori nel-le fiamme eterne dell'inferno? Temiamo adunque, e temiamo molto la sua divina giustizia, poiche febben il più delle volte Iddio taccia, e paja che diffimuli i peccati degli uomini , durante la presente vita, per dar loro luogo, e spazio di ravvederfi, e di farne penitenza, come dice l' Apostolo 1 ; tuttavia se esti fanno i fordi alle voci fue, e de fuoi ministri, e feguitano ad abofarsi della sua infinita misericordia, non possono sfuggire i tremendi flagelli della for giuttizia ; anzi all'improvvifo , e quando meno vi peníano, ne faranno colpiti, ed opprefii con un' eteras rovina, com egi inello na zvereta null'Eociefafilico <sup>3</sup>, dienendo : "Que suber radura di esc veritti al Signere, e non differire di girera in gueno, coi dere, is misferiendia di loi è grande; por recebè alla miferiendia figueda la giuffitta; s: la fin collera punda fighiesante i popula; s: rea fin collera punda fighiesante i popula; s: rea cognito a chicchesia; il che des riempiere d'on ditutevo le figuevato chionque fi steta ia colcienat macchiasa di peccato grave, per non differire un foi tumonoto a convertifi di vero cuora e Dio, a abbracciara l'onico rimedio, che gli rinicata la collectiona di considera di considera di misera che quello d'una vera, od effectita pemisera che quello d'una vera, od effectita pe-

7. Marzo

S. E Q U I Z I O.

S. Gregorio Magno ne fuoi Dialoghi lib. t. eap. 4. ha deferitto ciò, che noi Jappiamo della Vita di s. Equirio . Si vedano ancora i Bollanashi fosto questo giorno 7. Marz o.

V lveva s. Equizio nel festo Secolo nella proviocia di Valeria, che corrisponde a quel la parte di Abrozzo, di coi ora è metropoli la città dell' Aquila . Fino dalla fuz gioventù egli fottopose il collo al soave giogo del Signore, fi rende illuftre per l'efercizio delle virtù criftiane, onde merito di effere in quelle parti padre di più mooasteri, e maestro di molti fanti monaci, de quali alcuni furono conosciuti, e trattati familiarmente dal Pontefice s. Gregorio il grande. Egli fu per longo tempo veffato con gran veemenza da tentazioni carnali, non oftante la foa vita penitente e mortificata; e però faceva continue, e fervorose preghiere al Signore, acciocchè colla fua poteore grazia lo affitteffe, e lo liberaffe da tali molestie, che mettevano in pericolo l' anima sua . Esaudi il Signore le orazioni del suo serwo, e per mezzo d' on Aogelo, che gli apparve di notte in visione, estinfe in lui il fomite della carne in maniera, che da quel tempo in poi non fu più foggetto a tentazioni fenfuali. Dopo che Equizio ebbe ricevuto questo dono fingolare dalla divina bootà, si seotì ispirato a prendere la cura, e il governo di monafteri di monache, le quali spesso vifitava, per iffruirle nella legge di Dio, e ne' doveri del loro flato . Era però folito dire a' fuoi difcepoli, che in questo non imitassero il soo esempio, ne fiarrifchizffero di trattare familiarmente con persone di sesso diverso, benchè vergini consacrate a Dio, perchè effi non avevano ricevuto quel dono, che a lui era stato compartito, senza il quale correrebbero pericolo di cadere , e di perderfi .

2. Avvenne, che facendos in Roma ricerca

di colore, che attendessero elle magie, e agi' incantefimi, per gaftigerli, fecondo che meritevano i loro infami maleficj, uno di effi per nome Basilio se ne fuggi da Roma, e per sottrarsi dalla giuftizia, fece ittenza d'esser ammesto nel monaftero di e. Equizio; e per ottenere il suo intento , v' interpose la mediazione di Castorio Vescovo d' Amiterno, Il fanto Abete nel vedere le persona di Basilio, essendo illustreto da lume celefte , diffe : Coffui non è un monaco , ma un demonio: e ricusò di riceverlo. Ma perfiftendo il Vescovo e pregarlo, che lo ricevesse, coi dirgli, che quella era una fcufa, e un pretefto, che el prendeve, per non fargli il favore, che richiedeve da lui; il Santo fi errende alle fue iffanze, foggiungendo però : lo vi dico , ch' egli è quel che wedo , ma perche non crediate , ch' io non voglia ubbidirvi , faccio quel che mi comandate , Non passò molto tempo , da che Basilio era stato aminesso nel monaftero, che una delle moneche, che flavano fotto le cura di Equizio, la quele era affai venufta, fi ammalò di febbre ardente, e negli acceffi della febbre grideve, che fi facesse venire da lei il moneco Bafilio , altrimenti elle fe remoriva , Il fanto Abate ere allora affente dal monaftero, nè i fuoi mouaci, che fenze l'ordine fuo non fi eccostavano al monattero delle monache, vollero permettere , che vi andafie Bafilio; tanto più che essendo da poco tempo entrato tre loro, non evevano di lui quell' esperienza, che conveniva : bensì inviaroro persona, cha informafie il Santo di quanto occorreva . Equizio, nel ricevere fimile avvifo , diffe con rifo sdegnofo : Non diffi io , che cofini era un demonio? Andate (foggiunfe) e cacciate fubito Bafilio dal monaflero; e quanto alla monaca, ella gia da quefto punto è guarita , nè più richiede Bafilio , come di fatto avvenne. Bafilio poi feacciato dal monaftero, venne in potere della giuftizia, e fu in Roana bruciato vivo in gastigo da' suol malesiaj .

3. Benchè il Santo non aveffe alcun Ordine ecclesiastico, non lasciava tuttavia di predicare la divina parole, e d'iffruire nella legge di Dio i popoli delle campagne circonvicine; dopoche lddio medefimo con une visione, nella quale gli purificò la lingua, gli aveva comande to di occuparfi in questo ministero. Egli andava girando poveremente vettito, e qualche volta montato fopre un vile giumento , per le terre , ville , calali , e enche per le case de particolari ; esortave eutti all'offervanza de com andamenti di Dio , e al defiderio della petrie celeffe, portendo fulle spalle in due bifacce i codici delle facre Scritture, de cui treeve i lumi da comunicare egli altri : e le sue parole enimate dal divino Spirito , e dagli efempi della fua vita fante, ed auftera, producevano un gran frutto nelle anime . Ciò non oftante non maucerono degl' invidiofi, i quali lo denunziarono al fotnmo Pontefice , come un nomo rozzo, ed ignorente, a cui non convenif-

ŧ

se d'esercitare un ministero, ch'era proprio di persone ecclesiastiche, alle quali è de superiori commessa le predicazione della divina parola. Oude il Pontefice ordinò ad un certo Giuliano difensore delle Chiesa Romana, e che fu poi Vescovo di Sabina, che audaste e trovare il Santo, e gli comendaffe di venire in Rome e rendere regione delle sua condotta, senza però usargli alcuna violenza, Arrivato Giuliano al monaftero di a. Equizio, per efeguire gli ordini pontifizi, tro-vo ch'egli flava con altri fuoi mouaci fegando il fieno in un prato vicino. Fattolo chiamere a fe, ei venue prontamente in un ebito vile dispregevole, e portendo le sua salce sulle spelle. Giuliano rimirendolo in quel povero arnese, ne concepì del disprezzo, e già si disponeve a. parlargli con maniere afpre, ed altiere. Ma nell' accoftarfi che fece il Santo a lui, fi fentì riempier l'animo d'un fubitaneo terrore, e comincio a tremare da capo a piedi , e appena trovava le parole ; onde pieno di rifpetto fi gettò a' fuoi piedi, lo pregò a raccomandarlo a Dio, e con snolta umiltà gli manifesto l'ordine del fommo Pontefice . Equizio fi mostro pronto e pertire... in quell' ora medefima infieme con lui verfo Roma, per presentarsi al Papa; ma avendo replicato Giuliano , ch'effendo flanco dal viaggio , voleve differire le partenza al glorno (eguente, il Santo gli diffe: Se non andiamo adeffo, dimani non partiremo più . Così in fatti avvenne . perocchè avendo il Papa avuto lu fogno una celefte visione, nella quale fu ripreso della moleflia , che recave all' uomo di Dio , la mattine per tempo foprevvenne un messo mandato a tutta... corfa dal Papa, il quale rivocave l'ordine dato e pregava il Santo a tenerlo reccomendato el Signore nelle fue orazioni .

4. S. Gregorio, da cui si è preso, quanto abbiamo reccontato di s. Equizio, non ci dice... quanto tempo ei vivesse, nè in quel anno pa-fasse alle petria celeste: solamente soggiunge due miracoli, che feguirono dopo le fua fanta morte el fuo fepolero. Il primo fu, che evendo un contadino potta un'erca piena di grano fopra il luogo, in cui era feppellito il fuo corpo, all'improvviso fi alzo un turbine impetuoso, che lasclando intatte le eltre cofe, trasporto quell'arce in un luogo loutano, per puntre il contadino del poco rifretto ufato alle reliquie dell'uomo fanto . Il fecondo miracolo avvenne in fevore de fuoi monaci . Effendo i Longobardi penetrati colle loro incurfioni nella provincia di Valeria, e faccheggiando tutto il paese, i monaci di s. Equizio, per falvasfi, fi rifugiarono nell'oratorio , dove era fepolto il fuo corpo, raccomandandofi alla fua affiffenze, e protezione. Sopravvenutivi I Longobardi, alcuni di loro entrarono nell'oratorio, e misero le mani eddosso at moneci, per trarneli suora, e torn entarli, o ucciderli. Ma furono di repente invalati dal demonio, che li gettò per terra, e gli fitulis col malamente, che ebbero di gratia di seffi triti ad una precipiosi fuga. Negli autichi martivologi è registrato il nome di a. Equisione el giora, ci di Marzo, in cui probeblimene se figul 1a fua morte; ma nel Martivologio Romano se ne se commemorazione segli undici di Agolto, nel qual giorno credono il Bollanditti, che le Reliquie di L. Equitio foffero trasfirtire nella-città dell'Aquilia, dore è venerato come uno de' protettori della medefine città.

Intanto noi riflettiamo collo flesso s. Gregorio, quanto fieno differenti, enzi tra fe oppofti i giudizi degli uomini, e quelli di Dio. Equizio (dice il fanto Pontefice ) nel cospetto degli uomini appariva vile, abietto, e dispregevole a segno, che chi a'incontrava in lui, appena si degnava di faluterlo, o di corrispondere al faluto, che aveva da lui ricevuto ; e vi volle un sniracolo, perchè non fosse meltratteto da colo-70, ch' ereno coffituiti in dignità, e tenevano posti sublimi nella Chiefa. Ma evanti al Signore, giufto, e infallibile ftimatore de meriti degli uomini , egli era grande , di molto preglo , e degno di fomma ftima . Questo è quello ( foggiunge a. Gregorio ) che sovente accede nel Mondo, che si disprezzino cioè quelli, che Iddio apprezza per le loro umiltà, e baffezza; e che fi onorino quelli, che Iddio rigetta per la loro fuperbia, e alterigia, di cui vanno gonfi avanti gli uomini, fecondo che fia feritto nel Vangelo I. che è abominevole avanti Iddio ciò , ch' è alto , e fublime al giudizio degli nomini . Imperizino dunque a regolare le nostre azioni, e i nostri giudizi fecondo la verità, e non fecondo l'eppereuza ingannevole del Mondo . Le fola virtà , eprincipelmente l'umiltà , e il disprezzo di noi fteffi, e delle ftima degli uomini, ci ftia a cuore ; la fola virtà fia l'oggetto de noftri defideri, se vogliamo piacere a Dio, e divenir grandi al fuo cospetto, ricordandoci sempre di quella sentenza al spesso repliceta da Gesà Cristo nel Vangelo, e confermata coll'illuftre esempio di tutta le fua vita divina ; Chi fi umilia, farà efaltato 1 e chi fi efalta, farà umiliato,

### 8. Marzo. SS. Apollonio, Filemone,

B COMPAGNI MARTIRI. Secolo IV.

Raffico Aquilejenfe nel cap. 19. delle Vite de Padri . e Palladio nella Storia Ladifica cap. 61, e 66, prefio il Rofievido lib. 2, e fib. 8, delle Vite de Padria della Erome , rapportano il martirio di quelli Santi. Il softo di Raffico è acorna infesio una gi dini finore de Martirio del Rusnaro pag. 48. dell'Euripose di Verona. Si veda il Tiltemono nella Hampie ecdifosilica 10, tili, di Arriano.

SUL principio del quarto fecolo tra gli altri monaci della Tebaide in Egitto fioriva in...

gran virtù e fantità Apollonio, il quale menando vita folitaria nelle vicinanze delle città d' Antinoe, o Antinopoli, meritò di effere innalzato al grado di diecono di quella Chiefa . Infierendo in quelle perti la persecuzione di Diocleziano, continuata dall'Imperator Maffimino, e verifimilmente circe l'enno 311., egli fi portò alla città di Antinoe, per affiftere, e fortificare nelle Fede i fanti confessori di Cristo. Li visitava nelle prigioni , gll animave a foffrire con fortezza i tormenti, e gli accompegnave intrepidamente, allorchè erano condotti al supplizio. Questa sua eroica carità fu da Dio ricompensata coll'effer egli stello fetto pertecipe de' patimenti , e de' trionfi de'as, Mertiri . Effendo ftato meffo in prigione, i Gentili, che avevano concepito un odio mortale coutro di lui, endeveno ad infultarlo nelle carcere, e non desisteveno di lacerare con orribili bestemmie nou meno la sua persona , che la sua Religione, trattendolo da uomo empio, e malvegio. Ma il più furiofo, e il più moletto al fanto Martire, era un famolo fonetere di flauto, chiamato Filemone, il quale e per le fue erte di fonetore, e per le sue buffonerie era a tutto il popolo graditiffino. Un giorno tra gli altri coftui affal) Apollonio con mille ingiurie e villenie, chiamandolo un feduttore, un ingannatore, e uno fcellereto, meritevole dell' efecrazione di tutto il Mondo, e de' più crudeli supplizi. Apollonio ricordevole degl' infegnamenti, e degli esempj di Gesù Cristo, soffriva il tutto con maravigliofa umiltà, e menfuetudine, e a Filemone non rispose se non che queste parole : Iddio , o figliuolo, abbia pietà di te, ne l'imputi a peccato alcuna di quelle ingiurie, che bai deste contro di me. Tali parole, dette in une meniera dolce e foave : furono un dardo, che penetrò il cuore di Filemone, il quale ne rimafe compunto, e operando in lul la divina grazla, fi fontì talmente cambiato , che in quel medefimo momento profesad ed elta voce d'effer egli pure criftieno. Nè di ciò contento, se ne andò subito a ritrovare il Governatore della città, meutre stava affiso nel fuo tribunale, e pubblicamente aventi a una gran turba di popolo lo riprese della ingiusta persecuzione , ch'ei faceva contro i Criftiani , i quali erano uomini pii, emebili a Dio, e degni di ono-

re, per la sura Religione che professivano.

2. Crededa principio il Governatore, che Filemone con parlesti per giucoo, e che questa fossi una delle fan folli bush delle fan folli bush delle fan folli bush delle fan folli propio. Ma accortos di poi, ch'ei parlava feritamente: "L'u vangegiagi, gli dista, o l'internone, e hai pedato il giudatio. Jei avangiata, rispote l'ilemone, e, consi y i che untitrate d'avergiata il giudatione, e non si y che untitrate d'avergiata il giudatione, e non si y che untitrate d'avergiata il giudatione, e non si y che un mortanti. In fono Crittianon; a si via ad Aldone profisse uniciliere, e più fanta del Critianosfino. Allore il Governatore procuro con buone unainere di dusture Filemonne a rimunaire.

alla Fede di Cristo, e a riconoscere nuovamente . e adorare gli Dei dell' Imperio . Ma vedendolo coftante, e infleffibile nella fua credenza, comandò, ch'ei fosse messo sotto ai tormenti; il che fu efeguito con ogni maggior rigore, fenza che per questo si potesse far cambiare sentimento al besto Martire . Esfendo poi informato , che per opera di Apollonio era feguita una si improvvi-fa muazzione, ordino, che il Santo foffe dalla carcer e presentato avanti il suo tribunale, e trattandolo di feduttore, e incantatore, lo fece crudelmente firaziare. Apollonio fenza punto commoverfi, ne alterarfi : Iddio pol: ffc , rifpofe colla fua folita mansuetudine, e dolcezza, che voi, o Governatore , e tutti quelli , che m' afcoltano , vi laferaffe , come voi dite , fedurre , ed ingannare , come Filemene, dalle mie parole, e che abbracciatte la Religione di Crifto , che io profesto . Montato il Giudice in maggior furore, pronunziò la fentenza di morte contro Apolionio, e Filemone, comandando che fonero bruciati vivi alla prefenza fua, e di tutto il popolo. Mentre dunque ambedue travano fulla catafra, alla quale fi era già dato fuoco, Apollonio fece ad alta voce quelta orazione al Signore, colle parole del Salmo 73. Non vogltate, o Signore, dare in potere delle be-Hie coloro, che confessino il vottro nome : ma dimo-Mate la vofira potenza per la nofira falute . Furono da Dio esauditi i suoi voti, poiche di repente furo no i due fanti Martiri circondati da una nuvola piena di rugiada, la quale in un momento effinse la fiamma . Un tal prodigio riempiè di stupore il Giudice, e quelli ch' erano presenti; onde alzaro no attoniti la voce, e unitamente efclama-rono: Grande è il Dio de Criffiani, ed egli felo è immortale; e il Giudice ftesso si converti alla Fede di Gesù Crifto . Era il nome di questo gindice Arriano, nome celebre negli atti di molti martiri, che furono per ordine fuo tormentati barbaramente, e condannati alla morte. Onde nella fua convertione non fi può abbaftanza ammirare la mifericordia grande di Dio verso di lui, e la potenza della fua grazia, la quale fa cambiare in un momento in vafi d'onore, e di elezione i vafi d'ira, e di contumelia.

3. Giunta la notizia di tutto questo , ch' era feguito in Antinoe, al Prefetto dell'Egitto residente in Alesfandria, in vece di profittarne egli pure, con riconofcere il vero Dio, e adorario, fi accefe di maggior furore contro la fua fanta Religione, e contro coloro che la professavano. Onde fpedi tofto alcuni de'fuoi ministri, i più barbari, ed inumani, ch'egli avelle tra' fuoi uffiziali e foldati, e comando loro di condurre cawichi di catene in Alesfandria il governatore Arriano infieme con Apollonio, e Filemone. Mentre effi viaggiavano verfo Aleffandria, Apollonio comincio a catechizzare i foldati, che lo cuftodivano ; e tale fu l'esficacia delle fue dolci parole . che quei cuori duri fi ammollirono, e fpirando Sec. Race.

(1) Proy. 15. 4., & 15. 15. (1) Eccl. 5. 6.

in loro la divina grazia, di leoni feroci fi carnbiarono in manfueti agnelli, e di perfecutori crndeli divennero Confesiori illustri del nome di Crifto. Potevano effi lafciar liberi i tre fanti prigioni , giacche avevano abbracciata la flessa Fede . Ma perchè meglio trionfasse la gloria del nome di Gesù Crifto , effi profeguirono il loro viaggio , e giunti in Aleffandria, fi prefentarono al Prefetto, e tutti unitamente fi dichiararono di effere criftiani. Retto il Prefetto attonito da una tale dichiarazione, ma fempre più oftinato nella fua fuperflizione , e nell'odio contro de' criftiani , fece tutti i poffibili tentativi per pervertirli. Avendoll trovati fermi e coftanti nella loro Fede, e nella rifoluzione di perder la vita, piuttofto che mancare di fedeltà a Dio, ordino, che fossero tutti gettati, e annegati nel profondo del mare; e così riportarono la gloriofa palma del martirio circa l'anno 311. I loro corpi furono dalla divina Provvidenza confervați intatti, e trovati alcunt giorni dopo fulla riva del mare dai Fedeli, i quali diedero loro onorevole sepoltura. Ruffino, e Palladio fcrittori degli atti del loro martirio ne afficurano, che continue erano le grazie, le quali Iddio difpenfava per mezzo delle loro re-liquie a quelli, che le vititavano, ed invocavano il loro padrocinio, e la loro interceffione, come di se medesimo attesta il sopraddetto Russino .

Ammiriamo, e lodiamo la potenza della grazia del nostro Salvatore, la quale risplende in modo particolare nella conversione d'un giocolatore sì avverso alla cristiana Religione, qual era Filemone, e degli altri nemici, e persecutori di effa; grazia confimile a quella, per cui fu convertito alla Fede l'Apostolo s. Paolo, il quale di bestemmiatore, e persecutore del nome di Crifto fu di repente cambiato in uno zelantissimo predicatore . Se non che la conversione di s. Paolo fu operata immediatamente da Cristo medesimo, il quale colla fua voce onnipotente profirò a-terra il s. Apostolo, e lo rende docile alle sue parole ; dovecchè nella conversione di Filemone . di Arriano, e degli altri fi fervì del ministero di s. Apollonio, della fua inquifuetudine, e delle fue foavi parole . E quindi ancora impariamo , quanto la maninetudine, l'umiltà, e la dolcezza, e piacevolezza nel parlare, e trattare co'nostri proffimi sia opportuna, e adattata ad ammollire, e guadagnare i loro cuori, quantunque fossero a noi avverti, e duri, ed ottinati. Lingua placabilis, dlce lo Spirito fanto ne' Proverbj 1 , lignum vita ; 6 lingua mollis frangit duritiem : Un parlare dolce , e manfucto è come l'albero della vita; e una... lingua piacevole ammollifce qualinque durezza,. Verbum dulce multiplicat amicor, dice altrove 2, O mitigat inimicos: Le parole dolci e foavi moltiplicano gli amici, e placano, e guadagnano gl' inimici . Ma pur troppo si fa per ordinario tutto l'opposto, perchè si parla, e si opera non fecondo le regole della divina fapienza, nè feconao gii elempi lufinitti da Genà Critto, il quale el., en el vangole : Impurest e dure, de joue suile , e une jute di care: ma ab bene faguendo le

gen el vangole : a care: ma ab bene faguendo le

gii mon el constante de Mondo, e foccolando la

gili mo pertanto a. Apollonio, e gli altri a. Mar
rit, ad imperarta dal Nigoror quello figirio di

garrit, ad colezza, e di manfentodine, ch'à al

graptio, e corresti dal Nigoror quello figirio di

garrit, da constante da la Confidence, a ch'à al

de'n odrit profilmi, sifinchi li noftro parlare fate, quale lo voue l'Apoflonio a, cio di parce
tae, e quale lo voue l'Apoflonio a, cio di parce
le, e condito coi fate della figiranza, e così fat

de efficatione a quello, coi quale relianno , e di

el definicatione a quello, coi quale relianno ; e

#### q. Marzo.

# B. GIUSTINA VERGINE. Secolo XIII. e XIV.

Le sua Vita ricavata da antichi menoscritti della città di Arezzo, è riserita da Bollandisti setto til ai 12. di Marza.

A B.Giustina nacque in Arezzo città della To-fcana dopo la mesà del decimo terzo secolo, e in età di tredici anni fi ritirò a vivere in un monastero, o piuttofto conservatorio di donne, che unite infieme fervivano Iddio, feparate dai pericoli del Mondo, e intefe alle opere di pietà crifliana . Ivi dimoro Giuftina per lo fpazio di alcuni anni, finchè fi fensì ispirata dal Signore ad abbracciare un tenore di vita più auftero e penitenie . Onde avendo inteso parlare della vita, e fantisì di una certa donna chiamata Lucia, la quale flava rinchiusa in una piccola cella, o casetta, non molio diftante dal caffello di Civitella, col configlio, e licenza de' Superiori fi paril dal sopraddetto monastero, e ando a vivere inseine con quella buona donna, esercitandosi in continui digiunt, in orazioni, in vigilie, e in mortificazioni d'ogni forta con gran profitto dell'anima sua, che ogni giorno più cresceva, e s' inservorava nell'amor di Dio, e nel desiderio de' beni celefti . Mentre Giuftina dimorava in quella cella, la divina Proevidenza le prefento una bella occasione di efercitare la carità verso il prossimo, la quale è indivisibile compagna dell'amor di Dio. Imperocchè Lucia su affalisa da una grave infermità, la quale la tenne per un anno e più inchiodata in un letto; e Giuttina la fervì con grande affetto, affiftendola giorno, e nosse in sutti i fuoi bifogni, e prestandole tutti quegli ajnti, e conforti, ch'erano a lei poffibili, finchè pafsò da quefta all'eterna vita. Morsa che fu Lucia, ella rimale fola in quella cella per qualche tempo, converfando con Dio nell'orazione, e macerando il fuo corpo con penitenze, con cilizi, e con altre aufterità.

2. Ma poi considerando, che per esser ella an-

çora di fresca età, poteva correre qualche pericolo, flando fola in quella cella in mezzo alla campagna, giudicò miglior contiglio di abbandonarla, e di ricoverarfi altrove . Scelfe a quell' effetto un convitto di povere donne, le quali vivevano infieme, o attendevano a fervire Iddio con purità di cuore. Era ai grande la loro miferia, che bene spesso si irovavan prive del necesfario fostenzamento, a cui forfe non bastavano i loro lavori, oppure perchè neinmeno v'era chi ad esse somministratse da lavorare a suficienza. Ma non per quelto Giuftina fi perdeva d'animo, anzi animava le forelle a confidare nella divina bontà , la quale siccome provvede gli uccelli, che volano per l'aria, e le fiere che ttanno intanate ne' boschi, conì avrebbe molto più provvedute le fue ferve, che in lui mettevano la fua speranza. Di fatto coni avvenne, poich è un giorno tra gli altri, che mancava loro affatto il pane, e ttavano percio turbate, ed afritte, Ginftina fi mife in orazione infieme colle fue compagne, pregando il Signore, che le soccorresse in quella neceffità : ed ecco che fentono picchiare ad una finettra, ed effendo una di effe accorfa a quella fineftra, vi trovo un caneftro di pane, fenza che mai fi potefie fapere, chi ve l'avefse portato, onde ringraziarono umilmente il Si-

gnore, che l'aveva in sal maniera provvedute. 2. În questo convitio persevero poi sempre-Giuftina; fe non che venendo effa, e le fue compagne moleftate da alcane persone malvage in quella cafa , ove dimoravano , mutarono abitazione, e fi ricoverarono in un' altra cafa, che fu loro data da una persona pia, e divota. Continuo Giuftina ad efercitarfi nelle fue penitenze, e mortificazioni, e a praticare l'umilià, la manfuetudine , la carità , e le altre virtù criftiane , onde il sno buon esempio recava somma edificazione non folo alle fue forelle, ma ancora a tutte quelle, che avevano occasione di favellare, e converfare con effolei . Il Signore però, che fuol formere i fuoi Santi per mezzo delle tribolazioni , le quali fervono a viepiù parificarli , e a far loro acquiftare un maggior cumulo di meriti per l' eternità , dispose , che questa sua ferva fosse molestata da varie, e gravi infermità, le quall furono da lei sopportate con una mirabile pazienza , e con perfetta raffegnazione al volere di Dio. Venti anni prima della fua morte le sopravvenne un male nepli occhi, che la rende affatto cieca. Ella riceve quefta cecità, come un favore fingulare del Signore, e in vece di surbarfene . ed affliggerfene , ne ringraziava continuamente Iddio, pregandolo ad accrescerle il lome interiore della mente , acciocche poteffe fempre più conoscerlo, ed amarlo con maggior fervore nel rimanente della fua vita, finchè giungeffe a vederlo a faccia a faccia, e amarlo, e lodarlo nella beata eternità.

4 Quanto foffe a Dio gradita la virtù di Giuftina, ftina, e quanto gli piacesse quella ilarità di spirito, can cui foffriva la sua cecità, volle dimofirarlo con un miracolo, che per mezzo suo operò a pro d'una giovane, che pativa un male gravissimo negli occhi, il quale era stato da' medici curato inutilmente, e senza frutto. Il padre della giovane la condusse da Giustina, sperando di ottenere per mezzo delle fue orazioni la guarigione. Nè andarono a voto le sue speranze; perocchè Giustina dopo aver fatta orazione al Signore per la giovane, le toccò gli occhi colla fua corona, che anche le diede da tenere presso di fe, e in breve tempo la giovane restò assatto gua-rita. Era già la serva di Dio giunta all'età di circa sessantatre anni, quando su assatta dall'ultima infermità, che pole termine alla fua fanta vita, e liberandola dal misero esilio di questo secolo, la fece pastare alla patria celeste. Ella morì ai 12. di Marzo dell'anno 1319. dicendo queste parole: Ricevete o Signore l'anima mia, dopo quarantanove anni, da che si era dedicata al servizio di Dio, e dopo venti anni, da che era divenuta cieca.

5. Si degno il Signore d'illustrare la fantità della fua ferva con molti miracoli, feguiti immediatamente dopo la fua morte, de' quali noi ne riferiremo alcuni operati in favore di persone, ch' erano o cieche, o moleffate dal male negli occhi. Eravi una donna d' Arezzo per nome Felenda, la quale si trovava priva della vista à causa delle cataratte, che le avevano offuscato gli occhi. Ella, intesa la morte della beata Giustina, si portò con gran fiducia a venerare il suo corpo, e raccomandandofi alla fua interceffione, ottenne in un fubito la bramata grazia, ricuperando perfettamente la luce perduta. Lo stesso avvenne ad un certo uomo chiamato Giovanni del contado d' Arezzo, il quale essendo privo del lume d'un occhio, ando a visitare il corpo della ferva di Dio, che stava ancora esposto in chiesa, e accostando riverentemente una mano della Beata all'occhio infermo, incontanente ricuperò il lume perduto. La medefima grazia finalmente confegui un altro per nome Goro, che aveva perduta affatto la vitta d' un occhio . Trovandosi egli in campagna a lavorare, e fentendo raccontare i molti miracoli, che si facevano al sepolcro della beata Giustina, concept una gran fiducia di ottenere esso pure la grazia di ricuperare la vista di quell'occhio per la sua intercessione, e inginocchiatosi nel sito, dove allora si trovava, le ne porse fervorose preghiere. In effetto appena finita la sua orazione, si senti confortato l'occhio, e ricuperò esso ancora persettamente la vista.

Osterva s. Agottino, che siccome il Signore Iddio dittribuice in questa vita grazie differenti a' servi, ed amici suoi, come integna l'Apostolo '; così sembra che lo stesso faccia con loro anche dopo che sono andati al Cielo, poichè si vede per esperienza, che ai sepolori de' Martiri, e degli altri Santi, e alla loro interceffione non fi operano da per tutto gli stessi miracoli, ma dove fi concede una forta di grazie, e dove un' altra diversa, secondo che piace alla imperscrutabile sapienza di Dio, che il tutto dispone per sua gloria, e ad onore de' Santi fuoi . Ora lo ftesso noi possiamo dire della beata Giustina . Ella fu percossa, come si è veduto, dalla cecità, che foffrì non folo con pazienza, ma con allegrezza per lo spazio di vent'anni; onde pare, che il Signore in ricompensa di questa sua virtà, le abbia compartito il dono di fovvenire coloro, che fono afflitti dal male degli occhi, come apparisce dai miracoli per mezzo fuo operati, e in vita, e dopo morte in favore di quelli, che pativano un simile morbo. Abbiamo dunque una speciale divozione verso di lei, acciocche ci preservi la vista da quegl'incomodi, a cui è soggetta, o ci ottenga la liberazione dalle moleftie, che foffriamo in esfa. Ma fopra tutto imitiamo i suoi esempj in rassegnarci alla volontà di Dio, se a lui piacesse di privarcene, o in tutto, o in parte. Consideriamo a questo fine il doppio vantaggio, che da tale privazione ne può ridondare alle anime nostre: il primo che non siamo esposti a tante pericolose tentazioni, le quali per mezzo della curiofità degli occhi entrano nel nostro cuore, e alle quali con tanta difficoltà si resiste. come pur troppo dimoftra una continua funesta esperienza. Il secondo vantaggio è il merito grande, che si acquista presso Dio, soffrendo con pazienza una tale tribolazione, e di cui si gode il frutto per tutta l' eternità, come è avvenuto alla beata Giuftina . Noi crediamo molte volte di non essere da Dio esauditi, e che sieno gettate le preghiere, che porgiamo ai Santi, allorchè non otteniamo qualche grazia temporale . Ma c'inganniamo, poiche le orazioni fatte nella debita maniera, sono sempre esaudite, o con ottenere quella grazia, che chiediamo, o una grazia maggiore, qual è di foffrire la tribolazione con pazienza, e con merito per le anime noftre, e per conseguire l'eterna felicità . Questa fu la grazia, che Iddio concedè alla beata Giustina, e che da ogni Cristiano si dee desiderare sopra d'ogni altra ; onde si avvera quel celebre detto di s. Agostino, che il Signore sempre esaudisce le orazioni de' suoi fedeli servi, non ad voluntatem, cioè com'essi chiedono, ma ad utilitatem, cioè come è espediente alla loro eterna falute .

\* :

10. Marzo. S. A T T AT O.

Secolo VII. La fua Vita serieta fedelmente da Giona suo discepolo, è reportata dal Surio, e da Billandissi sotto quesso giorno 10. di Marzo, e dal Mabillon nel secondo secolo de Santi Benedettini.

A Ttalo, o Attala fu nativo della Borgogna d'una famiglia nobile, e dopo aver fatto i primi studi nella casa paterna, fu consegnato ad Arigio vescovo di Lione, acciocchè fosse edncato nelle lettere, e nella pierà fra il clero di quella Chiefa. Ma vedendo il fanto giovane, che vi faceva poco profitto, attefochè in quegli Ecclesiastici non fioriva quell'efatta disciplina, che fi conveniva alla loro professione; si fentì ispirato ad abbracciare la vita monastica, e dedicarsi al fervizio di Dio, feparato affatto dal Mondo, e lontano dai pericoli, che in esso s'incontrano di perdere il preziofo teforo dell'innocenza , e della orazia di Dio. A questo fine egli se n'andò al celebre monaftero dell' ifola di Lerino , fondato gia due fecoli avanti da s. Onorato, e vi veit) l'abito religiolo. In progretto però di tempo si avvide , che le cose di quel monastero , ch' era già flato una scuola di virtù, e di perfezione evangelica, avevano cambiato faccia, poichè comunemente da quei Religiosi si trascurava l' offervanza delle regole flabilite dal loro fanto Fondatore, e fi menava una vita poco conforsne alla loro professione. Onde Attalo ternendo giuttamente, che il fuo fpirito non restasse cor-rotto dai cattivi esempi de suoi confratelli, e ch' ei non facesse un infelice naufragio in quel luogo medetimo, ch'egli aveva scelto come un porto ficuro per l'anima sua, delibero di partirfene, e di cercare altrove un afilo, dove potesse con maggior ficurezza operare la fua falute. Era in quei tempi famoso il nome di s. Colombano, quale aveva fondato un monaftero, detto Luf-foviense, nella parte settentrionale della Borgogna, appellata dipoi Franca-Contea, e vi aveva stabilita una santa disciplina regolare, che in quei principi, come fuol accadere ne' nuovi litituti, fi offervava efattamente da tutti i fuoi monaci. Attalo adunque se ne ando a trovare s. Colombano, e lo pregò ad ammetterlo nel numero de' fuoi discepoli. Colombano scorgendo con lame celefte le ottime disposizioni dell'animo suo, lo accolfe benignamente, e Attalo fotto la direaione di un sì fanto maettro fece in breve tempo de' gran progressi nella virtù e pietà religiosa; onde il fanto Abate benediceva continnamente il Signore per le grazie fiagolari, che fi degnava verfare con abbondanza nell' anima di quetto fuo dilcepolo , verso di cui egli mostrò sempre una freciale benevolenza.

2. Di quanta fisma facesse s. Colombano della virtù di s. Attalo, ne diede una chiara testimonianza, allorchè essendo il s. Abate ttato obbligato ad uscire dal regno di Francia, e portarsi in Italia, dove nel Milanese fondò il celebre monaftero di Bobbio, lafciò in fua vece Attalo al governo del monastero Lussoviense in preserenza di ogni altro, e ordinò a' fnoi monaci, che gli ubbidiffero, come a fe medefimo. Ma Attalo, che di mala voglia foffriva di effere fenarato dal fuo amato maestro, e di non poter godere il vantaggio delle sue ittruzioni, e de' suoi fanti esempj , uscì esso pure dal regno di Francia, e nell'anno 612. fe ne venne a trovare il fanto Abate al monaftero di Bobbio, eleggendo di essere piuttofto feniplice monaco in fuz compagnia, e fotto la fua ubbidienza, che di comandare agli altri , come fuperiore , da lui disgiunto . Essendo s. Culombano paffato all' eterna vita nell' anno 614. , i monaci di Bobbio elessero per loro Abate s. Attalo , il quale benchè di mala voglia, fu costretto di accettare un tal carico . Egli seguendo fedelmente le tracce del fuo fanto maeftro, volle mantenere nel fuo vigore quella fteffa esatta disciplina, e quello spirito di mortificazione, ch' era stato praticato nel governo del medefimo s. Colombano ; e fi oppose con sermesza ad alcuni monaci tiepidi, i quali pretendevano di scuotere in qualche parte il giogo di alcune offervanze monastiche, quasi che fossero troppo gravose, e intollerabili. Effi perciò riempierono il monastero di clamori, e di mormorazioni contro il fanto Abate, fpacciandolo per uomo rigido, severo fuor di misura, ed infiestibile. Il Santo usò da principio le maniere più dolci, e i mezzi più foavi per ridurre questi monaci turbolenti a riconoscere il loro sallo, e ad adempiere i loro doveri , fecondo il prefcritto delle regole ; ma inutilmente , poiche effi perfiftettero nella loro contumacia, e inoffervanza. Onde s. Attalo credè di dover usare della sua autorità di Superiore, per cottringerli a ravvedersi. ed emendarfi, attesoche era risoluto di non permettere alcuno benchè minimo rilaffamento , che a poco a poco fuole poi degenerare in maggiori difordini, e cagionare la rovina delle cosnunità le più fante, e le nieglio regolate.

2. Difguftati pertanto quei monaci refrattari della coftanza, e fermezza del fanto Abate, fe ne partirono dal fuo monaftero, e andarono altrove in luoghi divern, per vivere a modo loro, e fenza foggezione . E poichè essi erano dalla gente riguardati, come fuggitivi, ed apostati; perciò per iscusare la loro deserzione e apostasia non cessavano di lacerare la fama di s. Attalo con imposture, e calunnie. Ma ben presto si aggravò fopra di loro la mano vendicatrice dell' Altiffimo . Uno di effi , e forse il più protervo , fu asfalito da una febbre ardente, per cui fi fentiva abbruciare le viscere; onde ridotto agli estremi

della vita, e lacerato da rimorfi della fua coscienza, confesso i suoi mancamenti, si protetto pentito del fuo mal operare contro il fanto Abate, e fece delle promefie al Signore di ritornarfene al di lui monaftero, e fottoporfi alla fua ubbidienza, fe ricuperava la fanità. Ma non furono efauditi i fuoi voti, e come un altro Antioco, se ne morì in preda alla disperazione . Il gaftigo di questo inselice monaco sece aprire gli occhi agli altri fuoi compagni, i quali andarono a gettarfi ai piedi di s. Attalo, e pieni di confufione, lo pregarono a perdonar loro l'errore. commeffo, e a riceverli nuovamente tra' fuoi discepoli. Il Santo gli accolfe benignamente come pecorelle traviate, che tornavano all'ovile, e imitando l'esempio del buon pattore, fece provare loro gli effetti della fua clemenza, e carità. Lo fleflo buon accoglimento, e la medefima carità praticò verso alcuni altri de' medesimi monaci ribelli, i quali dimorando infieme in un altro luogo, videro due de'loro compagni puniti dal Signore con altri flagelli, ficchè effi pure rientrarono nel monaftero, e vinero poi ubbidienti al fanto Abate, e foggetti alle regole, ed offervanze del loro litituto.

4. Un tal esempio della protezione, che Iddio moltrava in favore della condotta di s. Attalo, ficcome riempì di timore falutevole tutti i fuoi monaci , così diede ad esso maggior facilità di viepiù stabilire tra effi una perfetta disciplina, e l'offervanza puntuale degli efercizj monattici, ch' erano tutti indirizzati alla loro fantificazione. Onde quel monaftero di Bobbio divenne celebre per la fantità, e perfezione, che in esto regnava, e meritò di effère riguardato da tutti, e venerato come una scuola di virtà, e un ritiro d'uomini, che menavano in Terra una vita angelica. E tanto più fi accrebbe la ftima, e la venerazione verso il fant' Abate, poiche il Signore fi degnò d' illustrarlo col dono de' miracoli, i quali fono riferiti dallo Scrittore della fua Vita, ch'era uno de'fuoi discepoli , e testimonio oculato di esti . Quello che poi sopra ogni altra cosa faceva imprefione nell'animo tanto de' fuoi monaci, quanto degli altri, che seco trattavano, era l'esempio delle fue virtà, delle quali Iddio l'aveva arricchito in modo particolare. Egli era umile o affabile con tutti, pieno di fervore di fpirito nel fervizio di Dio ; dotato di una fingolare carità verso i poveri e i pellegrini ; forte e costante nelle cole avverse, e sobrio, e mansueto nelle prospere; prudente e favio nelle fne deliberazioni ; dotto e fapiente nel rifpondere alle questioni più disficili; semplice e discreto nel trattare coi semplici ; generofo,e magnanimo nel refiftere ai superbi; amante della mortificazione, e della penitenza ; nemico ugualmente della fregolata triftezza, che della diffoluta allegrezza ; in fomma era ll Santo ornato di tutte quelle qualità più eccellenti, che possono rendere un uomo commendabile avanti Dio, e avant jel nomini. Egli governò fantamente il monaturo di Bobbio circa tredici anui, depò i quali avendo avato dal Signore rivelazione del fio vicino patliggio il l'esemità beata fotto il fimbolo d'un viaggio, a cui dovera preparati, vi fi pre; arb in fatti con moltpilicare le orazioni, i digini, e le mortificazioni; e pieno di meriti, e di fiducia nella divian miferiordi, rendò lo fiprito al fuo Creatore ai pe. di Marzo verfo l'anno 657.

Due documenti principalmente fi possono apprendere dalla con dotta di questo Santo, l'uno comune ad ogni forta di persone, e l'altro conveniente a coloro, che prefiedono alle comunità ecclesizitiche, e religiose. Il primo si è di schivare con ogni diligenza, quanto è mai poffibile, la compagnia delle persone viziose, per non... restare contaminato dalle prave loro massime, e dai perversi loro esempj, e non estere indotto quafi infenfibilmente a commettere il male, come fuol accadere, vedendofi pur troppo avverato la pratica quel detto di Salomone ne' Proverbj :: Lyi cum fapientibus graditur , fapient erit : amicut autem flultorum finilir efficietur . Onde s. Attalo fag. giamente abbandono, prima la compagnia, e converfazione degli Ecclefiaftici di Lione, e poi quella de' monaci Lerinefi , allorchè fi accorfe , che tra loro fi era introdotto il difordine, e la rilaffatezza ; e con tanto fuo profitto eleffe il fuo foggiorno nel monaftero di a. Colombano, in cul regnava la pietà religiosa. Questo stesso avvertimento dava frequentemente s. Paolo ai primitivi Fedeli, e in persona loro ai Cristiani di tutti i fecoli : Denunciamur vobit , egli fcriffe a' Tellalonicensi 2, in nomine Domini noftri Jefu Christi, ut fubtrabatic vos ab omni fratre ambulante inordinate: Noi vi intimiamo, e ammoniamo in nome del nostro Signor Gesù Cristo a ritirarvi dalla... compagnia di tutti quei fratelli, che menano una vita difordinata . Scripfi vobir , egli dice a' Corintj 3 , ne commisceamini cum fornicariis , aut fi quis ell avarus , aut maledicus , aut ebriofus ; cunt ejulmodi nee cibum fumere. Io vi bo fcritto, ed avvertito di schivare ogni commercio, anche di federe alla fteffa menfa, con persone diffolute, o avare, o malediche, o dedite al vino. Il fecondo documento rignarda i Superiori delle comunità religiose, i quali debbono resistere coraggiofamente, e con vigore, come fece s. Attalo, agli abufi, che si volessero o introdurre, o mautenere contro le regole del proprio lftituto, benchè foffero di cole all'apparenza piccole , e di poca importanza. Perocchè avviene pur troppo spesso, e una funesta esperienza lo dimostra abbaffanza , verificars quell'assoma di s. Bernardo, che a minimit incipiunt, qui in maxima proruunt. Si comincia a trascurare l'offervanza esatta delle proprie coffituzioni in cose piccole, e a pocó a poco, e quafi fenz' avvederfene, fi paffa a cofe maggiori, finchè si giunge al precipizio della

rilassatza, e al disordine quasi irremediabile di una totale inosfervanza. Le regole, e costituzioni dei corpi ecclessatici, e religios, e la fedele pratica di este, sono simili ad un quadro di mosaico, ch'è composto di molte pietruzze, messe tutte al loro luogo, e rappresentanti qualche bella immagine. Se queste pietruzze si sconnettono, e se alcuna di esse si leva dal suo sito, le altre ancora a poco vanno a cadere, e in breve tempo l'immagine assatto si ssigura, e perisce.

### 11. Marzo.

# S. EUTIMIO VESCOVO E MARTIRE. Secolo IX.

Le azioni di s. Eutimio pervenute fino a noi , fi raccolgono espli Atti del Concilio generale Niceno II., e da ultre memorie di autori contemporanei , raccolte dai Bollandifi: fotto questo giorno II. di Maryo.

C' Ant' Eutimio fu uno di quegl' illustri difensori del culto dovuto alle fagre Immagini, i quali nel fecolo nono virilmente combatterono contro gli eretici Iconoclasti, così appellati, perchè spezzavano, e laceravano le medesime sagre Immagini. Egli nella sua gioventù si esercito nella pietà, e negli fludi ecclesiastici in un monastero, dal quale fu tratto, e collocato fulla cattedra episcopale della città di Sardi metropoli della Licia, fotto l'imperio di Costantino VI. di questo nome, e d' Irene fua madre, i quali cominciarono a regnare nell'anno 780. Siccome allora faceva grande ftrage nell'Oriente l'erefia degl' Iconoclatti, la quale col favore degl'Imperatori predecessori di Coftantino fopraddetto fi era affai dilatata in. quelle parti; per ovviare a un sì gran male, fu nell' anno 787. radunato in Nicea un Concilio generale di trecento cinquanta Vescovi, a cui, come si disse nella Vita di s. Tarasio ai 25. di Febbrajo, presedettero i Legati del sommo Pontesice Adriano I. In questo Concilio s. Eutimio vi fece una luminosa comparsa pel suo zelo, e per la fua dottrina, tanto nel confutare gli errori degli eretici Iconoclasti, quanto nello stabilire con-prove irrefragabili tratte dalla divina Scrittura, e dalla Tradizione della Chiefa, il dogma cattolico della venerazione dovuta alle Immagini, che rappresentano il nostro Salvatore Gesù Cristo, la fantissima Vergine, e i Santi, e alle loro reliquie. Finchè vissero, e regnarono Costantino, e Irene, il fanto Vescovo governò pacificamente la sua Chiesa di Sardi, e attese a pascere colle fue istruzioni, e cogl'illustri suoi esempi il gregge a se commesso. Ma salito sul trono nell' anno 802. l'Imperatore Niceforo, fu il fanto Vefcovo per ordine di lui cacciato dalla fua Sede, e mandato in esilio, perchè ricusò di condescendere alle sue ingiuste pretensioni intorno ad una vergine, a cui aveva dato il velo, e l'aveva confagrata a Dio contro la volontà dell' Imperatore medefimo. Chi fosse questa vergine, e quali sossero le circostanze di questo fatto, per cui s. Eutimio meritò di sossiri l'esilio, non si esprime da alcuno degli Autori di quei tempi.

2. Morto l'Imperatore Niceforo nell' anno 811. gli fuccedè nell' Imperio Michele Curopalata, principe cattolico, e pio, il quale richiamò dall' esitio il santo Vescovo, e gli permise di tornare alla sua Chiesa di Sardi. Ma ben presto si sollevò un nuovo turbine, per cui il Santo fu esposto ad altri patimenti, e maggiori persecuzioni. Perocchè avendo Michele dimessa la porpora, per abbracciare la vita monastica, e lasciato libero il campo a Leone, detto l'Armeno, d'impadronirli dell'Imperio di Costantinopoli; il che avvenne nell' auno 813. ; ficcome coftui era un empio Iconoclasta, così rinnovò la persecuzione contro la Chiesa cattolica, e contro i veneratori delle facre Immagini. Eutimio pertanto unitofi a s. Niceforo Patriarca di Costantinopoli, e ad altri illustri Prelati, prese coraggiosamente la difesa della cattolica verità ; e senza temere l'ira del Principe , in loro compagnia si presentò all'Imperatore, e con libertà apottolica gli rappresento l'ingiustizia della sua condotta, e l'empietà della setta, che favoriva della sua protezione, benchè fosse stata solennemente condannata nel Concilio Niceno II., e tra' Concili ecumenici il fettimo: Ascoltami, gli difie , o Imperatore . Da che Crifto è venuto al Mondo fino al prefente per ottocento e più anni , in tutte le chiefe di Oriente, e di Occidente fi fone venerate le facre Immagini . E chi è tanto arrogante che ardisca di riprovare, e in qualunque maniera sambigre una tradizione di tanti anni, proveniente dagli Apostoli, e confermata dai Padri; e di contraddire all' Apostolo, il quale dice: State fermi, o fratelli, e confervate la tradizione, che avete ricevuta: e altrove : Quando anche un Angelo dal Cielo v' annunziasse un evangelio differente da quello, che vi è fiato annunziato, ei fia anatema ? Laonde chiunue si oppone a quello, ch' è stato desinito nel Concilio Niceno, merita di effere anatematizzato. L'Imperatore in vece d'ascoltare con docilità le rappresentanze del venerabile Prelato, monto in furore, lo cacció vergognosamente dalla sua prefenza, e lo condanno all'esilio, che su dal Santo con invitta costanza sofferto sino alla disgraziata morte dell' Imperatore, il quale, come si disfe nella sopraddetta Vita di s. Tarasio , finì di vivere nell' anno 810.

3, Michele Balbo, che occupò l'Imperio dopo la morte di Leone Armeno, benchè egli pure
fone infetto dell'erefia degli iconociati; ruttavia
o perchè ful principio del fuo governo volcife
affettare qualche forta di moderazione, e nondifguftare i Cattolici, o piuttoto in odio del fuo
predeceffore, e in detefitazione di quello, che
fera da lui operato, richiamo dall'efilio molti di
coloro, che da Leone erano fiati condannati.
Sant' Eutimio adunque ebbe la libertà di far ri-

torno

terno alla sua Chiesa, dove si applicò con maggior fervore alle fne funzioni paftorali , e alla eura del fuo amato gregge . Intanto l'Impera-tore Michele Balbo , dopo efferfi stabilito sul trono, rinnovello la persecuzione coutro le sacre Imenagini, e abulandosi della fua podestà, fece ogni sfor, o , per indurre in errore i Cattolici , e precipitarli nell' erefia. Sant' Eutimio vedendo il pericolo, a cui era esposta la Fede cattolica, e la verità della Religione, specialmente nella città imperiale, alla quale non aveva potuto fare ritorno dall' efilio il fuo Patriarca a. Niceforo, rlfolvè di combattere per la causa di Dio, e della sua Chiesa fino all'effusione del suo sangne. Si portò pertanto a Coffantipoli al foccorio di quei Cattolici, e unito a s. Metodio , che fu poi Patriarca di Coffautinopoli, procurò colle sue esortazioni, e predicazioni di raffodare nella Fede quei, ch'erano vacillanti; di rialzare molti di quelli, ch'erano caduti; e di animare, e confortare tutti ad effere coffanti uella professione della Fede cattolica, Irritato l'empio Imperatore contro i Santi atleti. li fece arrestare ambedue, cioè s. Eutlmio, e s. Metodio, e li condanno all'efilio in un prosnontorio della Bitinia, dove però non giunfe fe non s. Metodio, che vi fu ritenuto in prigione; ma quanto a a. Entimio, aumentandofi fempre più contro ello lo fdegno del furibondo Imperatore, ordinò al fuo figliuolo Teofilo, di farlo battere cou nervi di bue, finche spiralle l'anima. Teofilo, che non era meno empio, nè meno crude-Je del padre, elegu) puntualmente i fuoi iniqui comandi, onde il fanto Vescovo sotto una tempesta di colpi, e di battiture conseguì la gloriofa palma del martirio agli undici di Marzo circa l' anno 819.

Se questo Santo avesse voluto imitare la condotta di non pochi vili e codardi Prelati, i quali, come apparifce dalla floria di quei tempi, fi lafciarono vincere da un' obbrobriofa timidità, e come caui muti, non ardirono di alzar la voce contro l'errore, diseso, e protetto dall'autorità in periale; avrebbe egli pure potuto memare tranquillamente i fuoi giorni, e godere in pace, e senza diffurbo i comodi della vita pre-fente. Ma egli sarebbe flato inselice avanti Iddio, e svrebbe goduto uns pace falfa, quale è quella, che va difgiunta dalla verità, e dall'adempirrento de' propri doveri . Nou è quefta la pace, che Gesu Cristo ha promessa a suoi discepoli, e feguaci . Anzi fi è chiaraziente proteftato nel Vargelo', ch'egli era venuto a portare non la pace , ma la spada , e la guerra , cioè contro l'errore, contro il vizio, e contro i difordini del Mondo , opposti alla fua fanta legge . V'è dunque una pace vera, e una pace falia. Pace vera è quella, che viene da Dio, e couduce a Dio, ed è accompagnata dalla verità, e dalla carità, e quetta è quella pace, che Gesù Critto annunziò , e lasciò come una preziosa eredità a' fuoi Apostoli, e zi loro successori, anzi a tutti i Criftlani , allorche diffe a : Pacem relinque vobis , pacem meant do vobit; non quomodo Mundus dat, ego do vobis . Pace falfa , pace moudana , e riprovata dal Salvatore, è quella, che diffimula l'errore, lascia correre il vizio , non impedisce i disordini , e gli abusi contrari alla legge di Dio , allorche puo, edee impedirli, non per altro motivo, che per uon tirarfi addosto odiofità o molestie ; o pure per non disgustare coloro , da" quali fi teme, o fi spera qualche cosa in questo Mondo. Contro questa falsa pace esclamava il Profeta Geremia 3 : Dinerunt pan , pan , & non ell par; e un altro Profeta 4 chiama queffa pace più amara della guerra: Ecce in pace amaritudo, mea amarifima . Abborriamo dunque la pace falfa . che couduce le anime ad nn eterno precipizio; e amiamo la vera pace, che unifce i cuori con una fcambievole carità, e concordia, che ba per fondamento la verità, e la virtù, che è animata da un fanto zelo, per opporfi generofamente, fecondo le occasioni, e gli obblighi di ciascheduno, agli errori, ai vizì, e alle corruttele, ancorchè ne doveffimo foffrire de' difgufti , de'difturbi , e del pregiudizio agl' intereffi noftri temporali, imitando glj esempj di s. Eutimio , e di tutti i Santi , che ci hanno preceduto, a fine di giungere infieme con loro a godere di quella pace inalterabile, e fempiterna , ch' è apparecchiata in Cielo a quelli , che combattono nella vita prefente , la. quale perciò uella Scrittura 5 è chiamata una tentazione, e una milizia, e non un luogo di quiete , di riposo , o di ozio , come alcuni vorrebbero .

#### 12. Marzo.

# S. TEOFANE, E IRENE SUA CONSORTE. Secolo VIII. e IX.

La Vita di 1. Teofane su scritte da un autore costanco, che si crede 1 Teodoro Studita. El riserita dai Bollandisti inseme con un'altra Vita del medessimo, attribuita al Metasfrosse, ma che si crede più autrea.

A Acque Teofane l'anno 7,48 di nobilifimi genitori nel militari di Contantino poli. Il padre chiamato l'acco fu rapito da una morte immatura, allorchè derictiva la caria di Governatore dell'Ibid no gliuolo in ettà di tre anni recono latico il fion gliuolo in ettà di tre anni recono latico il fion gliuolo in ettà di tre anni recolora, rimata vedova, fa papile con ongi diligenta ai debeare il figliuolo Teofane, come conveniva alla fiac condizione, e tra le altre perfone che detiriò al fuo fervizio, gli afigno per ajo un uomo dotto di una pieta fingolare, il

uale inspirò al glovanetto Teofane sentimenti degni d'un Criftiano, e un grande amore per la virtù. Ond' egli fatto già adulto riguardo con difrezzo gli onori, le ricchezze, e le dignità del fecolo, e abborrì i piaceri, i divertimenti, e tutse le vanità mondane, menando in mezzo agli agi, e alle delizle, di cui abbondava la fua cafa, una vita mortificata, e dedita agll esercizj dell'orazione, della lestura de' libri fanti, e di altre opere di divozione . Fin d'allora egli concepì un ardente defiderio di separarsi dal commercio del Mondo, e di confacrarsi interamente al servizio di Dio in qualche monastero, a fine di attendere con maggior facilità, e ficurezza all'unico importante negozio della fua eterua falute. Ma ne fu Impedito, e fraftornato non folo dalla madre, ma dall'Imperatore, il quale era fiato impegnato da Leone, nomo patrizio, e della primaria nobiltà di Coffantinopoli, a concludere il maritaggio d'una sua figliuola con Teosane. Fu adunque il Santo giovane costretto, benchè di mala voglia, a condescendere alle premurose iffanze, e poco meno che ai comandi dell'Imperatore, e a celebrare gli fponfall colla fopraddetta figliuola del patrizio Leone, la quale noi chiameremo Irene, poiche questo è il nome, ch'ella affunfe, allorche, come si dirà in appresso, vesti l'abito monaftico. Andava pero Teofane differendo di giorno in giorno la conclusione delle nozze con Irene, tanto più che in quetto mentre era paffata all'altra vita la fua madre Teodora , e in confeguenza el fi trovava in maggior libertà di disporre di se stesso, e delle cose sue . Ma l'Imperatore ad iffanza del fuddetto Leone l'obbligo finalmente ad adempiere la promessa gia fatta negli spousali, e surono con ogni magnificenza celebrate le nozze colla medelima Irene .

2. Nel giorno fteffo delle nozze, allorchè Teofane fi trovò folo colla fua fpofa Irene, moño da un particolare impulso del divino Spirito, le parlò con tal efficacia della brevità, incertezza, e caducità della vita, e di tutte le cofe umane, e a) vivamente le rappresentò la felicità di chi serve s Dio con purità di meute, e di corpo, e fi 2ftiene da ogni forta di piaceri umani per amor di Dio, e per conseguire gli eterni beni del Cielo, ch' ella volentieri a' Induffe a vivere con effolui non come moglie, ma come forella, e ad offervare insieme una persetta continenza nello flato conjugale. Teofane rendè umlli grazie al Signore, che fi era degnato di efaudire i fuoi voti, e d'inspirare ad Irene una a) santa risoluzione. Uniti pertanto ambedue di cuore, e di fpirito, e amandofi fcambievolmente con fincero, e puro affetto di carità, menavano una vita divota, e applicata alle opere buone . Facevano continue , e fervorole orazioni al Signore, per ottenere la grazia di perfeverare ne' loro fanti propofiti; maceravano la loro carne con frequenti digiuni, e con altre aufterità ; diftribuivano si poveri abbondan-

ti limofine, impiegando in foccorfo de' bifognofi le loro graudi entrate, che altri diffipavano nel luffo, e nelle pompe del fecolo; ed erano tutti inteli ad accumularli un teloro di meriti, di cui poteffero godere il frutto per tutta l'eternità. Quantunque effi usaflero ogni studio di tenere segreta la loro fanta rifoluzione, al per ifchivare la ftima e lode degli uomini, giacche Iddio, che n'era l'autore, era altresi il folo oggetto, a cui s'indirizzavano le loro azioni; e al aucora per non dar occasione di ciance, e di falsi giudizi alle persone mondane; contuttoció ne pervenne qualche fentore, o almeno grave suspetto al patrizio Leone, il quale perciò ne sece delle amare doglianze all' Imperatore, a cui rappresento Teofane come un nomo d'una bizzarra firavaganza, e un prodigo diffipatore del fuo ricco patrimonio. Perocchè coffui poco capace dello spirito di Dio, come pur troppo fogliono effere le persone mondane, reputava ffravagante bizzarria la virtù eroica de' due fanti fposi, e prodiga diffipazione l'uso fanto, ed evangelico, che facevano delle loro ricchezze în vantaggio delle anime loro per acquiftarfi in Cielo un' eterna mercede .

2. L' Imperatore aderendo alle ifta uze di Leone , a fine di diffrarre Teofane da quella vita divota, che menava in Cottantipopoli, e forfe ancora per allontanarlo da quelle persone religiose, che era creduto, che fomentassero il suo umore malinconico, e ipocondrico, (così essi chiamamavano la fua divozione) gli commife la fopraiutendenza delle pubbliche fabbriche dell' Ellefponto, e della Mesia, e specialmente d'una fortezza, che l'Imperatore faceva edificare nellacittà di Cizico. Ubbidì Teofane agli ordini dell' Imperatore partendo da Costantinopoli verso Cizico , e probabilmente in compagnia della fua fanta conforte Irene ; e colà fi trattenne lo fpazio di circa tre anni, eseguendo con poutwalltà, e con ogni dovuta attenzione la commissione a lui inglunta dal fue Principe. Ma chi ama davvero Iddio, non camblasentimenti, nè mauiera di vivere col cambiar luogo, e abitazione. Teofano in Cizico confervo la fteffa pietà , e fi efercito nelle pratiche di divozione, come aveva fatto in Coftantinopoli . Tutto il tempo, che gli rimaneva libero dalle occupazioni della fua carica, era da esso impiegato non in passatempi, o lu altri inutili trattenimeuti, ma bensì nell' orazione, nella lezione spirituale, e in altre opere pie. Visitava aucora più spesso, che gli era permesso, alcuni fanti monaci, che menavano vita religiofa, e penitente in un luogo chiamato Sigriana, nou molto diffante da Cizico : e dai loro discorsi, ed esempj si accese nel suo cuore una maggior fiamma d'amor di Dio, e un'ardente brama di abbracciare effo pure la vita monaftica, e di vivere unicamente occupato nel grando affare dell' eternità. Quefti medefimi fentimenti, e defideri nutriva ancora nell'animo suo Irene; onde am-

bedue aspettavano solamente l'occasione propizia di poterli mettere in efecuzione . Nè quetta occafione tardo molto a presentarsi, poiche dopo tra anni incirca, da che dimoravano In Cizico, morirono sì l'Imperatore, che il sopraddetto Leone suocero di Teofane, e padre d' Irene . Ond' effi ebbero la libertà di tornariene in Coftantinopoli, e di disporre di se madasimi, e delle proprie sostan-

se, come più loro piaceva.
4. La prima cola, che fecero tomati in Cofizntinopoli, su di dare la libertà a' loro schiavi, e distribuire alle Chiese, e ai poveri la maggior parte de loro beni ; e poi di scambievole confenfo rifolverono di voltare affatto Je spalle al Mondo, e di ritirarsi a menare il rimanente del loro giorni iu un monaftero . Irene pertanto nell' anno 780, fi feparò dal fuo amato conforte, per nou rivederlo più, nè feco riunirfi fe non in Cielo, e prese il velo religioso in un monastero dell' ifola, detta la Principessa, dove visse, e mort fantamente, e su anchè da Dio savorita del dono de' miracoli. E Teofane se ue ando nella Messa a ritrovare i monaci di Sigriana, ed ivi vesti con gran giubbilo del fuo cuore l'abito mouatlico, e comincio, o piuttofto profeguì con inaggior fervore la carriera dalla fua vita penitente ne' digiuni, nelle vigilie, nell' orazione, e meditazione delte celefti verità , a nel lavoro manuale , per softentarsi colle satiche delle sue mani, occupandosi specialmente ttallo scrivere, e copiar libri, e gli scritti de'ss. Padri. Edificò ancora in una fua possessione, che aveva nell'isola Calonima, un monastero, dove raduno de monaci, e con effoloro fi trattenne qualche anno, ubbidendo, come gli altri monaci, a quel Superiore, ch'egli vi aveva flabilito. Fece dipoi ritorno nel paele di Sigriana, e quivi fondò iu un luogo, detto Campo grande, un altro monaftero, nel quale viste il rimauento della sua vita, finchè ne fu per forza aftratto, come fi dirà in appreffo . Egli su obbligato a prendere il governo di questo monaftero, nel quale nou tanto colle sue iftruzioni, quanto cogli esempi illustri della sua san-ta vita sece siorire una singolare piesà, e l'esercizio di sutte le virtà, effendo Iddio fervito da' fuoi monaci in ispirito e verità. Intanto s'era radunato in Nicea il Concilio ganerale, per definirvi il culto delle fagre Immagini, impugnato dagli eresici Iconoclasti, come fi diste nella Vita di s. Tarasio ai 25. di l'ebbrajo. A questo Concilio fu chiamato con grande istanza anche a. Teofane, il quala, benchè vi comparisse in un abito povero e vile, vi fu però da tutti ricevuto con grande onore; e con applaufo univerfale furono altresì ascoltate le sua parole, allorche con prove evidenti , prese dalla Scrittura , e dalla Tradizione, dimottrò il culto legittimo, che alle fagre Immagini fi presta uella Chiesa cattolica.

3. Siccome il Signore aveva dellinato di follevare questo suo servo ad un'emineute santità,

Sec. Race.

e di farne un modello di criftiana perfezione : così dispose, ebe la sua virtù fosse provata, e radinata come l'oro, nel fuoco della tribolazione , a della persecuzione. Erano già circa vent'anni, che il Santo menava una vita mortificata, penitente, e piena di opere buona nel monaftero , quando fu affalito da varie , e dolorofe infermità, che l'affiffero in tutto il rimanente del viver suo. In età di sopra cinquaut'auni egli cominciò a patire dolori acuti di reni, che fenza quali mai dargli tregua lo tormentavano giorno . e notte : 2 quefti dolori fi aggiunie come un' appandice l'altro male più grave della pietra, che gli cagionava fpafimi dolorolifimi nelle parti più fenfitive del corpo. In mezzo a questi suoi dolori il Santo benediceva il Signòre, che per fuo bene l'affliggeva, e confortato dalla potente grazia del Salvatore, li fopportava con una maravigliofa parienza. Quanto più il fuo corpo s'indeboliva , oppresso dalla violenza de' suoi mali, altrettanto si rinvigoriva il suo spirito, e il suo cuore fi univa viepiù al fuo Signore e Redentor ciocififo. A quefta tribolazione succedè, o per meglio dire, fi accompagno una fiera perfecuzione mosta contro di lui dall' Imperatore Leone, detto l' Armeno . Avendo questo Principe occupato il trono imperiale di Costantinopoli nell'anno \$13., rinnovò nell' anno feguente, coma fi diffe nella Vita di s. Eutimio, riferita nel giorno di jeri, la persecuzione contro i Cattolici, veneratori delle fagre Immagini; altri ne bandì, altri ne fece morire, e altri perfeguitò in vari modi, o violenti, o infidiofi. Ora fapendo Leone quanto grande fosse il credito di fantità, e di dottrina, in cui era teuuto universalmeute Teofana, s'invogliò di tirarlo al fuo partito, e vana-

finghavoli, e piene di fallace cortefia . 6. A queft'effetto l'aftuto Principe scrisse al Santo una lettera , colla quale , colmandolo di lodi, lo invitava a portarfi a Coftantinopoli, per ajutarlo a diffruggera l'idolatria; così quell' empio chiamava il culto delle fagra Immagini . Il Santo, benchè aggravato da fuoi mali, non lafciò di rispondere all' Imperatore una lunga, e fenfata lestera, nella quale ripeteva con vigore e zelo apostolico quello, che molti anni prima aveva detto nel Concilio tenuto in Nicea , in prova', e confermazione della cattolica verità. Dipoi con libertà evangelica, e superiora ad ogni rifpetto umano, afortava efficacemente l'Imperatore a cessare dalla ingiusta persecuzione, che aveva mossa contro i servi di Dio, se non voleva provere i gaftiehi terribili della divina irritata... giuftizia. Finalmente concludeva la lettera con dirgli, ch'egli avrebbe fatto maglio di andare a combattere i nemici dello Stato, che d' imprendere a far la guerra alla Chiefa di Gesù Crifto. Questa lettera irritò si fortemente l'animo del fuperbo Imperatore, che invio a Sigriana un Uf-

mente si persuase di guadagnarlo con maniere la-

fizia-.

fiziale con una banda di foldati, con ordine di demolire il monaftero di Teofane, e di condurre il Santo carico di catene in Coffantinopoli . Di fatto quei barbari esecutori di un sì iniquo comando, dopo aver battuti, e difperfi i monaci, diedero fuoco al monaftero, e lo rovinarono fino dai fondamenti ; dipol perchè il fanto Abate non fi reggeva in piedi a cagione de' suoi mali, lo misero incatenato sopra di un carro, e lo condufiero a Coftantinopoli, dove fu gettato in un'ofcura prigione, e lasciato ivi marcire per lo spazio di due anni con una incredibile crudeltà. In quefto mentre l'empio Imperatore fece più voltede' tentativi per mezzo de' fuoi emissari, per indorre il fanto Confessore di Cristo ad arrenderti a' fuoi iniqui voleri: ma nè le minacce, nè le lufinghe , ne i mali trattamenti d'ogni forta , furono baftanti ad abbattere la fuz invincibile coftanza. Finalmente lo condanno all' efilio in un' itola deserta, e prima d' inviarvelo, lo fece battere più volte barbaramente a colpi di nervi di bue, dai quali, oltre i suoi mall abituali, egli altri patimenti fofferti in una si lunga prigionia, fu il Santo ai mal ridotto, che appena giunto al luogo della fina rilegazione, dopo tre fettimane, fpirò la beata fua anima, e dalle miferie di quetta Terra paísò agli eterni godimenti del Cielo circa l' anno 8:8: , e probabilmente in questo giorno 12. di Marzo, in cui dalla Chiefa fi fa di lui onorevole commenorazione.

Con regiones. Teodoro Studita, che fi crede avere fritte le virtuole azioni di a. Teofane, afferma, che la fua Vita è una fcuola di virtù per ogni genere, e stato di persone. Perocchè da essa primieramente i padri, e le madri posiono apprendere, quanta premura debbano ufare nel provvedere i loro figliuoli di maefiri, e di altre persone addette al loro servizio, che sieno dotate di nna fincera pietà criffiana, affinchè fieno in iffato d'infinuarla ai loro figliuoli, e d'infegnar loro per tempo il fanto timor di Dio, e il disprezzo delle vanità mondane . Così avvenne al nofiro Santo per le diligenze della fua buona madre . nel provvederlo d'un ajo timorato di Dio, come fiè veduto; onde quei buoni femi gettati nel fuo cuore ancor tenero produfiero poi a fuo tempo frutti si copiofi di virtà . Da effa parimente i giovani, in particolare i nobili, possono imparare a non ingolfarfi nelle vanità, ne piaceri, e ne' passatempi del secolo, e a non lasciara trasporsare dal bollore delle passioni, e dagli esempi di altri lor pari, a trasgredire la fanta legge di Dio; ma bensì a cominciare di buon ora ad amare, e servire fedelmente il loro Creatore, ch'è l'unico fine, per cui vivono su questa Terra, per arrivare al beato termine dell' eterna felicità . Da essa ancora le persone conjugate debbono perfuadersi d'una verità , quanto certa ed infallibile, altre tranto poco conosciuta da non pochi Criftiani, cioè che il matrimonio è un vincolo fagro, che dee unire più i cuori, che icorpide' conjugati, per amarfi scambievolmente con un amore puro, e fincero, e per ajutarfi l'un l'altro ad operare la loro eserna falute coll' efercizio delle opere buone . E febbene rari fieno quelli, che sieno in grado d' imitare la perfetta continenza, che offervarono a Teofane, e la fua conforte Irene; tutti però debbono nel loro fiato, e tra loro insieme, offervare ana tale purità, che renda il loro matrimonio accetto a Dio, ed esente da ogni taccia, che in qualunque modo fi opponga all'onettà : Honorabile connubium in omnibut , dice l' Apostolo 1 , C' thorus rimmeculatus; altrimenti, com' egli ftello foggiunge, /ar anno condannati alle pene degli adulteri , e de' fornicatori . Da effa altres: le persone ricche apprendano l'uio, che debbono fare delle loro ricchezze, in radunarfi cioè un tesoro di meriti in Cielo, fecondo che prescrive il Vangelo 2. L'un inganno assal permicioso di quei ricchi, che si credono padro+ ni affoluti de' loro beni, e di poterli fenza krupolo impiegare, e diffipare nel giuoco, nel luf-fo, e nelle pompe, e vanità secolaresche. Effi ne fono padroni rispetto agli uomini , ma non gia rispetto a Dio , ch'è il padrone afioluto di tutte le cose, e che gli ba coffituiti amminittratori di cio che possedono, coll'obbligo indispenfabile di renderne un giorno firetto conto al fuo tremendo tribunale. Da essa imparino le persone incericate de' pubblici affari, e occupate in negozi temporali, a non trascurare il principale, e importantiffimo affare della loro eserna faluse ; ma bensì ad esempio di s. Teofane, allorchè su destinato dall'Imperatore a soprintendere allefortificazioni della Mefia, diano effi pure qualche tempo ogni giorno all'orazione, alla lezione spirituale , e all' interesse dell' anime loro . Finalmente dalla vita di quefto Santo impariamo tutti a disprezzare, com'egli fece, i rispetti umani, e le dicerie del cieco Mondo, allorchè chiama firavaganza la divozione, e umore ipocondrico il vivere secondo le regole del Vangelo; impariamo a foffrire con pazienza, e con merito le Infermità, e le altre tribolazioni, con cui il Signore ci flagella per noftro bene; e ad effer tenaci della verità, e della giuffizia, e coffanti in effe fenza mai abbandonarle, qualunque aforao facciano contro di noi le potettà delle tenebre, e le violenze degli nomini iniqui, e scellerati. Quefta è la firada, che conduce al Cielo, firsda per verità angusta; e repugnante all'amor proprio . e alle inclinazioni della natura , ma che dura poco tempo, e va a terminare in una gloria infinita, e incomprentibile, che non avrà mai fine.

12, Mar-

## 13. Marzo

### S. LEANDRO VESCOVO. Secolo VI.

Da' Bollandiffi sotto questo giorno si è raccolto quello, che del s. Vescovo hanno scritto s. Gregorio Magno, s. Gregorio Turonese, e altri autori contemporanei.

CAN Leandro, ornamento fingolare della Chie-Ia di Spagna, e Apostolo della nazione del Viligoti, che nel festo fecolo dominavano in quel regno, nacque di fangue illustre, e fu fratello di e. Ifidoro, di cui fi riferì la Vita nella prima Raccolta delle Vite de Santi ai 4. di Aprile , di s. Fulgenaio Vescovo di Cartagena, e della vergine s. Florentina . Nel fior degli anni egli fottopole il collo al foave giogo del Signore, entrando in un monaftero , nel quale per longo tempo fi efercito ne' rigori della penitenza, nell' orazione, e nello studio delle divine Scritture, e delle scienze occlesiastiche ; in coi fece un tal profitto , che riosci nno de più eccellenti, e de più dotti uo-mini del suo secolo. Essendo vacata la sede episcopale della città di Siviglia, ona delle più illuttri Chiefe metropolitane della Spagna, vi fu, benchè contro sus voglia, sollevato e governò quella Chiefs con tanta pietà, e vigilanza, che eneritò grandi elogi dal Pontefice s. Gregorio il Grande, il quale, come vedremo, contraffe, e confervo fempre una firetta amicizia col fanto Vescovo, ed ebbe una stima singolarissima della sua virtà. Egli era applicato giorno e notte alla cura del gregge a se commesso dalla divina-Provvidenza; e non meno colle continue ittruzioni, che con gli esempi della soa fanta vita, guadagnava le anime a Dio, e fantificando prima se medefimo, cooperava alla fantificazione degli altri . Ma quello , che fopra ogni altra cofa rendè celebre il fuo vescovato , e che gli costo incredibili, e quali immense fatiche, su il combattere ch' ei fece, finchè vitte, l'erefia Ariana, la quale fi ere introdotta, e dilatata ne paefi della Spagna per meazo de' Vitigoti, che fi erano renduti padroni di quelle provincie, nella decadenza dell' Imperio Romano in Occidente . Il fanto Prelato non cessò mai e colla voce, e cogli scritti, e in conferenze sì pubbliche, che private, di venire, dirò con, alle mani con quegli eretici, de'quali ne convertì un gran numero alla Fede cattolica.

2- Una delle principali, e delle più gloriofe conquite del santo fo la converione del Re Ermènegiido, figliano del Re Leovigildo, il quale dal padre est sitto affocita o I regno, e governava una parre della Spagna, facendo la fus refidenza rulla città di Sivigiia. Sa Leandro feppe con 
tal efficcia dimottrare ad Ermeogiido la falità della fua fetta, che egli sibyrò pubblicamente la perfidia Ariana, e di mantenne poi coffante 
mally cattolia Religione, che aveva abbracciara, per 
mally cattolia Religione, che aveva abbracciara,

contro tutti gli sforsi, che fece Leovigildo fue padre, per indurlo ad abbandonaria, fino a spargere per està il fangue, e divenir martire illustre della divinità di Gesù Cristo, come si dise nella fus Vita , riferita ai 13. di Aprile nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Quefta conversione di Ermenegildo irritò talmente l'animo di Leovigildo, che mosse una fiera persecuaione contro i Cattolici del suo dominio . Band) molti Vescovi del Regno; tolfe le rendite, e i privilegi alle. Chiefe : e parte colle minacce , parte colle lufinghe fi sforzò d'indurre i Cattolici a foggettarfi a'fuoi pestiferi dogmi . Il fanto Vescovo Leandro fu anch' egli involto in questa procella, e obbligato ad picire dalla Spagna; onde se n' ando alla città Imperiale di Coffantinopoli, per implorare la protezione dell' Imperatore in favore de' Cattolici di Spagna presso il Re Leovigildo. Si trovava in quel tempo, cioè negli anni 582., e 583. in Coftantipoli, come Nunzio della fede Apostolica, s. Gregorio Magno, allora Diacono della Chiefa Roenana, che fu poi innalanto al fommo Pontificato. La conformità de' costumi, e la somiglianza delle virtù di questi due Santi, gli un't ben presto in ona firetta confidenza e amiciaia , la quale durò per tutta la loro vita . S. Gregorio alle preghiere di a. Leandro mife fin d'allora mano alla belliffima e utiliffima opera de' Morali fopra Giobbe , la quale termino poi al fuo ritorno in Roma , ed effendo già Papa la dedicò , come apparifce dalla prefazione di esta, alle stesso e, Leandro, che n' era flato il promotore.

3. Intanto effendoù alquanto calmato il forore, che Leovigildo aveva concepito contro i Cattolici, fpecialmente per li miracoli, ehe avvenpero alla tomba del s. Martire Ermenegildo fuo figlinolo, fatto da lui uccidere in odio della Fede cattolica, come attetta s. Gregorio Magno, a. Leandro ebbe la permissione di ritornare alla fua Chiefa di Siviglia, dove ripigliò con maggior fervore di prima le fue funzioni paftorali, e fi adoprò con generofa , e apostolica libertà per la conversione de' Visigoti infetti dell' Arianismo , fenza che il Re Leovigildo vi metteffe alcun oftacolo . Anzi questo Principe conobbe , come l'afferma a Gregorio Magno, la verità della Fede cattolica, e secondo s. Gregorio Toronese pochi giorni prima di morire rinunzio alla fua erefia . Ma sembra più probabile, ch' ei non fosse degno di ricevere questa grazia dal Signore, e che trattenuto da un falfo rifpetto minano morifie oftinato nel suo errore, come similmente l'afferisce s. Gregorio Magno. Bensì è certo, che prima di morire raccomando a c. Leandro il suo figliuolo Reccaredo, che gli doveva foccedere nel regno, acciocchè l'affittesse co'suoi consigli, e lo indirizzatfe per quella via , che avrebbe giudicata a lui più utile e conveniente, anche in riguardo del-

la Religione.
5. Morto dunque Leovigildo nell'anno 587.

falito al trono di Spagna Reccaredo, questo Principe, ch' era dotato di eccellenti qualità, moftro rutta la deferenza e venerazione verso s. Leandro : afcolto con docilità le fue iffruzioni ; e feguendo l'esempio del fuo fanto fratello Ermenegildo, abjurata l'eresia Ariana, abbracció di tutto cuore la cattolica Religione . Ne di ciò contento, fu tale , e tanto il fervore della fua Fede, che unitofi a s. Leandro procuro con ogni studio la conversione della fua nazione de' Visigoti, come di fatto gli riusc'i rispetto alla maggior parte di essi . Grandi certamente furono le fatiche, e fenza numero î travagli, che il fanto Prelato dove foffrire, nel condurre a fine questa fant' opera; ma grande altresi , e incíplicabile fu la confolazione , che provò il fino spirito , nel vedere le copiose benedizioni, che il Signore fpargeva fopra quella nazione, con ammollire i loro cuori, e renderli docili, ed arrendevoli alle sue predicazioni. A fine di rendere più folenne, e più autentica quefta generale conversione de Visigoti alla Religione cattolica, fu nell'anno 590, ad infinuazione di a. Leandro convocato un Concilio nazionale de' Prelati di Spagna in Toledo, al quale intervenne il Re Reccaredo co' Grandi e Signori del regno; e una delle cose più importanti, che furono flabilite in quetto Concilio , ( che è il terzo fra' Concili Toletani ) fu di abolire per sempre l'Arianifino , e di accettare di comune confentimento la professione di Fede conforme a quella del funbolo Niceno. In tal occasione ognuno confessò, che la gloria di un si felice avvenimento dopo Dio fi doveva attribuire principalmente alle industrie, alle fatiche, e alle diligenze di s. Leandro; ma egli ben sapendo, che nè chi pianta, nè chi innaffa, come dice l'Apostolo, fa nulla, ma che il tutto fa Iddio colla fua grazia, a Dio folo volle, che fe ne attribuisse la. gloria, e a Dio solo se ne rendessero umili grazie . Quefti fuoi pii fentimenti espresse egli in un' · eloquente orazione, che pronunzio nel medefiano concilio avanti al Re, e a tutti i Grandi della fua corte ; la qual orazione efifte ancora fra le poche cofe, che ci fono rimafe de' fuoi scritti. 5. Impiego tutto il rimanente della fua vita il fanto Prelato nel rendere fiabile e permanenta l'opera incominciata con sì fausti principi ; e perchè è inutile la Fede, se non è animata dalla carità, e accompagnata dalle opere buone, egli uso ogni maggior diligenza e da fe tnedefimo, e per mezzo di icelti Ecclefisfici, che foffero tutti istruiti nelle massime del fanto Vangelo, e che ad esse conformi fossero i loro costumi . A tanti travagli, e a tante fatiche fopportate dal fanto Vefcovo per la gloria di Dio, e per la falute de' fuoi protiimi, negli ultimi anni della fua vita fi aggiunfe l'incomodo di varie infermità, che affliggendolo nel corpo, viepiù purificavano, e fantificavano il fuo spirito. Tra gli altri mali quello

della podagra era al Santo il più molefto, e il più continuo: onde s. Gregorio Magno, che pur era foggetto alla steffa infermita, in una delle lettere, che gli fcriffe confolandolo, e animandoli fcambie volmente a foffrire il loro male con pazienza, così dice: Il male della podagra, che affligge la Santità vollra, reca ancora a me un continuo , e veemente dolore . Ma troveremo facilmente onde confolarci , fe tra i flagelli , che noi patiamo . ci riduciamo alla memoria tutti i noffri, peccati ; perocchè con riguarderemo i noffri mali non già come fiagelli , ma come doni di Dio , che ci fomminifivano il mezzo di purgare coi dolori della carne i peccati, che abbiam commeffi colla dilettazione della carne. Tali erano i fentimenti di umiltà, che questi due gran Santi si comunicavano fcambievolmente nelle loro lettere . Termino a. Leandro la sua faticosa carriera su questa Terra circa l'anno 600., e se ne ando al Cielo, a godere dell'-eterna ed ineffabile ricompenía ab eterno apparecchiatagli dalla divina mitericordia . Seguì probabilmente la fua morte al 13. di Marzo, in cui da tutte le Chiefe di Spagna fe na celebra la festa, benchè il fuo nome nel Martirologio Romano, e ist altri Martirologi fia notato fotto il giorno 27. di Febbraio ,

La vita di quetto fanto Vescovo e Apostolo della Spagna fu certamente fempre innocente, fempre fanta, fempre applicata alle opere buone, come si è veduto . E pure il gran Pontefice s. Gregorio, che conosceva intimamente il fuo merito, e che in fantità eguagliava, e forpatfava ancora lo ttesso s. Leandro, credè, che avessero ambedue bilogno di purgare i peccati coi flagelli delle malattie, colle quali furono da Dio percoffi, e che dovessero riguardare i dolori, che soffrivano, come un dono della divina bontà verfo di loro a Perocchè neisun uoino, quantunque fanto, finchè vive fu queita Terra, va esente dal commettere quotidianamente qualche difetto, e mancamento, onde ha bitogno di domandarne ogni giorno il perdono con quelle parole, infegnate da Gesil Critto nell'orazione dominicale: Dimiste nobis debita uplira , heut & nor demittimus debitoribus noffris, e di farne penitenza. Quanto più adunque noi, che certamente non fiamo si fanti, com' effi erano, e che forse non fiamo rei di sole colpe veniali, e leggiere, ma di peccati gravi e mortali, noi, dico, dobbiamo umiliarci avanti Iddio, allorchè ci flagella con qualche infermità, o con altra tribolazione; e riconofcendo, che 1' abbiam meritata per li nostri peccati, dobbiamo profittarne in vantaggio dell' anime noftre, fopportandola con pazienza, a fine di soddisfare ai debità contratti colla divina giuftizia, da noi offefa, ed oltraggiata . Figlius mis, dice lo Spirito fanto nell' Ecclesiattico 1, accetta di buona voglia tutto quello, che ti accaderà di finifiro; fopporta in pace, e con umiltà il tuo dolore; poiche ficcome l'oro, e

l'argento fi purifica nel fuoco; così nella fornace della umiliazione fi purificano coloro, che il Signore ha eletti per fe, e destinati alla fua gloria.

# 14. Marzo. S. Nichforo Vescovo. Secolo VIII. e IX.

Ignazio Diacono della Chiefa di Coffanzinopoli, e poi Vefevono di Nicce, autore contemporaneo, ferife la Viac di s. Nieforo, che è riportata da Bollandifi ficasi di Liudi Maryo, L'ifuffo dutore ferife ancora la Vita di s. Torafio, riferia at s.t. dello focojo mefe di Febbrajo.

S An Niceforo fu uno di quegl' illuttri perfo-naggi, che il Signore fuscito nel fecolo ottavo. e nono, per la difefa del culto delle facre 1mmagini contro gli eretici Inconoclafti, e gli armò di zelo e di coraggio, per reliftere alla potenza degl' Imperatori d'Oriente, i quali con incredibile furore perfeguitavano i Cattolici veneratori delle medesime facre Immagini . Egli nacque in Costantiropoli nell' anno 758., e i fuoi genitori furono Teodoro Segretario dell' Imperatore Coftautino Coprouimo , ed Eudoffia'; ambedue ornati di molta pietà, e seguaci de dogmi della... Chiefa cattolica, per cui ebbero la gloria di foffrire una fiera persecuzione. Perocchè Teodoro ricufando di aderire agl' iniqui voleri dell' Imperatore Cottantino Corronimo, capo e protettore degl' Iconoclasti, fu per tal caufa privato della fua. carica, tormentato, e mandato in efilio, nel quale volle effergli compagna anche la sua conforte Eudosfia. Egli morì nel luogo del suo esilio, allorchè Niceforo era ancor fanciullo , onde la madre fi prese la cura della sua educazione . e l'iftruì con ogni diligenza nella pietà criftiana, nel tempo fteffo, che gli fece ftudiar le lettere fotto eccellenti maestri in Costantiuopoli, dove fi era restituita dopo la morte del marito. Esfendo Niceforo d'una bella indole , e di un gran talento, fece un'ottima riufcita, e fi acquifto tal credito, che dall'Imperatrice Irene, e dal fuo figliuolo Costantino, succeduro a Leone IV., fu inualzato alla carica di Segretario di corte, che aveva efercitata il fuo padre Teodoro. La fua madre Eudoffia vedendo il figliuolo non aver più bifogno della fua affiftenza, disprezzate tutte le cofe del Mondo, che da lei fi riputavano come vili tele di ragno , fecondo che dice l' Autor della Vita di Niceforo, fi ritiro in un mouaftero di facre vergini, dove viste fastamente il resto de fuoi giorni . Niceforo non degenero punto dalla virtù de' suoi genitori, ed esercitò la sua carica di Segretario con una fingolare integrità,e con vantaggio ancora della Chiefa, i cui intereffi gli flavano a cuore non meno che quelli dell' Imperatore. Egli molto contribuì al buon efito del Concilio generale tenuto in Nicea l' anno 787. contro gli eretici lconoclatti, a cui intervenne come uno de' commissarj deputati dall' Imperatore , per regolare le cose in maniera, che i Padri radunati nel Concilio godessero una piena libertà, e non fossero distribati dai tumulti, e dalle violenze deeli eretici.

degli eretici . 2. Terminato questo grande affare, da cui dipendeva la falute, e la quiete dell' Imperio orientale, Niceforo disgustato già dell'umane grandezze, degl'intright della Corte, e delle vanità del Mondo, rinunzio alla fua carica di Segretario, e fi ritiro in una folitudine del Bosforo, non molto loutana da Costantinopoli, per attendere unicamente a fe fteffo, a'facri ftudi, per Il quali aveva una grande inclinazione, e agli efercizi della penitenza, e della pietà criftiana. Ivi edifico un monaftero, in cui radunò alcuni monaci, che ferviffero, e lodaffero Iddio, ed effo pure interveniva con effoloro alle divine laudi, e agli altri efercizi monaftici, benchè non ne vettifle l'abito, nè abbracciasse la prosessione di monaco. Tutto il tempo, che gli rimaneva libero dalle occupazioni religiofe, e dalla lezione, e meditazione delle divine Scritture, l'hnpiegava nello fludio delle scienze umane, nelle quali riusci uno de' più dotti uomini del suo tempo. Le vaste e prosonde cognizioni, ch'egli acquiftò di tutte le kienze più sublinii, non gli gonfiarono punto il cuore , anzi vedendone per esperienza il voto, e il nulla, e quanto fia vero quello, che diffe già Salomone, che tutto è vanità, e afflizione di fpirito, divenue più umile, e disprezzatore di se medefimo, e pose ogni maggiore studio ad acquiflare la fcienza de' Santi, e praticare le criftiane wirtù , che fono il vero bene dell' uomo , perche l'uniscono a Dio, e lo conducono all'eterna felicità. Egli era fobrio, cafto, e affabile, manfueto, religioso verso Dio, caritatevole co suoi proffimi, liberale verso de poveri; in una parola , benchè in abito secolare , era adorno di tutte le virtù de' più persetti religiosi.

2. Mentre Niceforo attendeva in tal maniera a coltivare nell'oscurità, e nel filenzio della folitudine il fuo intelletto collo ftudio delle lettere, e la fuz volontà colla pratica della virtà , difpose la divina Provvidenza, ch' ei ne fosse tratto fuora, e fosse collocato ful candelliere, per ifpandere in benefizio altrui quei lumi abbondanti, di cui Iddio l'aveva arriccbito. Imperocchè effendo vacata la Sede patriarcale di Coftantinopoli per la morte di s. Tarasio , seguita ai as. di Febbrajo dell' anno 806., come fi diffe nella fua Vita , l'Imperator Niceforo , che allora reggeva l'Imperio , credè che niffuno fosse più atto a rimpiazzare quel fublime posto, e a ristorare la grau perdita, che si era fatta, colla morte del santiffimo patriarca Taraño, quanto la persona di a. Niceforo . A questo fine lo chiamò a Costantinopoli, e con molta efficacia l'eforto in un privato congresso ad accettare quel carico . Il Santo, che niente più amava, e defiderava quanto la folitudine, e la quiere, refifte, quanto mal potè, ad una tale proposta, rappresentò da una parte la sua indegnità, e insufficienza, e dall' altra il suo stato di puro laico, totalmente rimoto dai gradi ecclesiastici, e in particolare dal più sublime di tutti; e prego istantemente l' Imperatore a gettar l'occhio sopra qualcuno di tanti ecclesiastici, che componevano il clero numerofistimo della Chiesa di Costantinopoli. Ma l'Isnperatore flette forte, e costante nel suo proponimento, e seppe addurre ragioni si valide, e sì efficaci, che finalmeute viuse la ripugnanza del Santo, il quale, benche di mala voglia, abbafsò il capo, e accettò quella dignità, quando fosse eletto legittimamente, e nelle forme consuete, come di fatto feguì con applauso di tutta la città, pel concetto grande, che si aveva del suo merito. Volle il Santo prima di ogni altra cosa vestire l'abito monastico, e farne la professione, a fine di obbligarsi più strettamente a quella perfezione evangelica, alla quale obbliga lo stato Episcopale; di poi passare gradatamente per tutti gli ordini inferiori, fecondo la disposizione de' canoni, e finalmente ai 12, d'Aprile dell'anno fuddetto 806. fu confacrato Patriarca di Costantinopoli.

4. Il santo Prelato si applicò subito a pascere il fuo gregge e colle parole, nelle quali valeva molto per la sua eloquenza, e cogli esempi della sua vita santa, e irreprensible. Procurò di purgare il campo del Signore dalla zizzania degli errori, e delle eresie, e specialmente di quella degl' Iconoclasti, della quale molti erano infetti, e leconfutò con gran sodezza di dottrina, riducendo molti eretici all' ovile di Crifto, e al feno di fanta Chiesa. Cercò di stabilire, e promovere sempre più nel suo clero un' esatta disciplina ecclesiattica, continuando a perfezionare quello, che aveva incominciato il fuo fanto predecessore. Si oppose con petto forte a coloro, che scandalizzavano la Chiesa co' loro depravati costumi, e disprezzavano le leggi ecclefiaftiche. La quale intrepidezza egli dimostro specialmente verso d'un uomo illustre, e potente, che viveva in un pubblico, e scandaloso adulterio, avendolo obbligato a licenziare l'adultera, e a fottometterfi all' autorità della Chiefa. Si prese ancora una cura particolare de' monasterj sì di uomini, che di femmine, acciocche vi fiorissero le virtu religiofe, e proprie del loro stato. Trovò in questo propolito tanto in Costautinopoli, quanto in altri luoghi del suo patriarcato, un abuso introdotto da qualche tempo, cioè che si erano fabbricati, e fi andavano fabbricando de' monasteri di donne vicini, e confinanti a quelli degli uomini, e queti monasteri possedevano in comune le possessioni, e le facoltà, fotto preteito d'imitare la vita perfetta de' primitivi Fedeli . Quindi ne veniva, che i monaci sovente trattassero, e parlassero colle monache, e pastasse tra loro una familiarità, e domestichezza tale, che esponeva la loro castità al pericolo, fe non altro, di compiacenze, e

tentazioni contrarie alla purità del loro flato, e che dava occasione al popolo di sospettare, e mormorare di loro. Laonde il fanto Patriarca pose il conveniente rimedio a un tale disordine, e volle che i monasteri delle religiose fossero disgiunti , e separati dai monasteri de' religiosi ; che le possessioni di questi non fossero in comune con quelle, ma che si assegnasse a ciascheduno ciò, che gli apparteneva; e finalmente proibì la familiarità, e domeftichezza tra lore fotto qualunque pretesto, ammonendo i religiosi ( sono parole dell' Autore della fua Vita ) che attendeffero a fantificarfi dentro i ritiri de' loro monasterj, e nelle fante pratiche de loro ministerj, ed uffuj, e fuggifsero il conversare colle semmine, come il morso d' un ferpente , fe volevano confervare intatta la loro purità.

5. Fintantochè visse l'Imperatore Niceforo . e che resse l' Imperio Michele Curopalata, ambedue principi pii e cattolici, il s. Patriarca governo in pace la sua Chiesa, ed ebbe tutta la libertà di adempiere il suo ministero in vantaggio delle anime a se commesse. Ma essendo nell'anno \$13. falito al trono imperiale Leone l' Armeno perfido Icohoclasta, si eccitò una crudel guerra contro la Chiesa, e contro il santo Prelato. L'eretico Imperatore, come si disse nella Vita di s. Entimio agli undici di questo mese, perseguito i Cattolici veneratori delle fagre Iminagini, bandì quei Vescovi, che non aderivano al suo errore, e fece imprigionare s. Niceforo, che fopra ogni altro relifteva alla fua empia erelia, e gli faceva delle vive e forti rimostranze, acciocchè desistesse dalla sua iniqua persecuzione. Mentre il Santo flava in prigione, l'Imperatore radunò un conciliabolo di Vescovi cortigiani, e adulatori, e pretese, che s. Niceforo comparisse avanti di loro, per difendere la sua causa, e disputare, e conferire sopra il culto delle sagre Immagini, minacciandolo di deposizione, e anche della perdita della vita, se non ubbidiva. Il Santo ricusò di conferire, e disputare sopra di questa materia già definita nel Concilio generale Niceno II., efibendosi però pronto di rispondere a tutte le vane, e cavillose obiezioni, che si facevano contro il legittimo culto delle Immagini ; fi protestò di non riconoscere l'autorità del conciliabolo di quei Vescovi ribelli alla Chiesa, ed eretici; anzi li denunziò incorsi tutti nellafcomunica, fulminata dal Concilio Niceno; e rispetto alla sua persona si dichiarò di esser pronto a perdere la vita, e spargere il sangue per l'onor di Dio, e per la difesa de'dogmi della Chiefa cattolica. Questa generosa risposta, e la costanza invitta del santo Patriarca sconcerto i fuoi nemici; onde finalmente l'Imperatore per togliersi davanti- agli occhj un uomo, che riusciva troppo molesto alla sua superbia, e troppo a vverso a' suoi iniqui voteri, lo rilegò nel suo monastero del Bosforo, e poco dopo in un altro monaftera più lontano . Il Santo fi riputò felice al lofirire questi mali trattamenti per la causa di Gesu Cristo, al quale non cesso mai di porgere fervorole preghiere per la falute de suoi nemici, e per la pace della Chiesa. Dopo la rilegazione del Santo, gli eretici leonoclasti ebbero l'ardimento di mettere su la Cattedra patriarcale di Costantinopoli, come se fosse vacante, un miserabile usurpatore, chiamato Teodoto, infetto del loro errori, e dopo la morte di costui v'intrafero altri due l'uno dopo l'altro, i quali riempierono di consussono, e desolarono la Chiesa. Orientale.

6. Nell'anno 820., come fi diffe in fine della Vita di s. Tarasio, l'empio Imperatore Leone Armeno riceve il condegno gastigo de' suoi delitti, essendo flato ucciso nella notte di Natale, mentre affifteva ai divini uffizi in quella Chiefa. che aveva profanata con tanti facrilegi, e con bandire da essa, e distruggere le sagre Immagini. Michele Balbo, che gli fuccedè nell' Imperio, mostro da principio qualche moderazione verso i Cattolici, e richiamò ancora dall'esilio coloro, ch' erano stati ingiustamente condannati dal suo antecessore. S. Nicesoro dal luogo della sua rilegazione gli scrisse un' efficace lettera, esortandolo a reflituire la pace alla Chiesa, l'uso, e il culto delle fagre Immagini, secondo la definizione del Concilio Niceno. Ma essendo egli pure contaminato dell' cresia degl' Iconoclatti, gli fece sapere, che se ci voleva godere della libertà conceduta agli altri di ritornare alla fua Chiefa di Cettantinopoli , doveva promettere di non parlare in conto veruno delle Immagini, nè del Con cilio Niceno, ma offervare su tal materia il filenzio, latciando a cialcheduno una piena facoltà di seguire quell' opinione, che più gli piacesse. Il santo Patriarca rifiutò costantemente una fimil pace, peggiore della guerra, poichè con essa si voleva sar andare del pari l'errore colla verità, e chiudere la bocca ai difensori de' dogmi cattolici, ficche pon combattessero i partigiani dell'erefia. Che però continuò a dimorare nel luogo del fuo efilio, e a impugnare co' fuoi luminofi scritti l'erefia degl' Iconoclafti, finchè nell'anno 828, ai 2, di Giugno piacque al Signore di scioglierlo dai legami del corpo, e chiamarlo agli eterni godimenti della Patria celefte . 11 suo fagro corpo, regnando l'Imperatore Michelelll., e la fua piissima madre Teodora , su con solenne pompa trasferito in Coftantinopoli nell'anno 846. ai 13. di Marzo, nel qual giorno se ne sa percio la commemorazione nel Martirologio Romano.

La vita di questo Santo il privata, che pubblica, allorche su innalata olla dignit di Patriarca, è certamente un esemplare di virtù insigui, le quali debbono eccitare ciascheduno non folarmente ad ammirarle, ma ancera ad imitate, giacche questo è il frutto principale, che si dee ricavare dalla lettura delle Vite de Santi, Merita però una speciale attenzione la condotta, eh'ei tenne nel togliere l'ufo, o piutcofto abuso, che sotto specie di pietà si era introdotto da qualche tempo, di trattarsi insieme con troppa familiarità i Religiofi, e le Religiofe, le quali dovevano forse professare il medesimo Istituto. Non sarà probabilmente mancato chi avrà voluto difenderlo, e continuarlo, come suole in casi simili accadere ; tanto più che s. Tarasio immediato antecessore di s. Niceforo, nomo di singolar virtù, dottrina, e fantità, non aveva avuta difficoltà di lasciarlo correre, nè vi aveva fatta alcuna opposizione, o proibizione. Come dunque, avranno effi potuto dire, si vuole al presente riprovare, e proibire quello, che da un sì fanto Prelato non è flato riprovato, anzi almeno tacitamente approvato? Come può essere cosa disordinata, e meritevole di riforma quella, che e per tanto tempo, e fotto il governo di uomini fanti, e illuminati è ftata tenuta per innocente? Pur troppo queste fogliono esfere le scuse, questi i pretetti, co' quali fi procura d' impedire, che non fi tolgano gli abufi, e non fi riformino i depravaticoflumi da coloro, che da Dio ne hanno ricevuta la podestà. Ma il santo Patriarca Nicesoro non fece conto alcuno di finili scuse, e disprezzò tali pretefti. E ben con ragione, perocchè una consuetudine, quantunque antica, quando è priva del fondamento della verità, è sempre una corruttela, e quando si può, dee essere tolta ed abolita: Confuetudo fine veritate non eft nifi vetuflas erroris . E se qualche volta è stata permessa, e tollerata da uomini pii, ciò si dee attribuire a mancanza di lume, o a difetto di coraggio, giacchè gli uomini pii, e anche fanti fono fempre uomini, e soggetti, finchè vivono in questa carne corruttibile, a commettere de' difetti, e mancamenti, o d'ignoranza, o di debolezza, i quali pero fono ricoperti dall' abbondanza della loro carità: Navum ifium, come diceva s. Agostino del gran martire s. Cipriano , tegebant ubera charitatis; ed effi ancora hanno avuto bisogno di dire ogni giorno al Signore : Dimitte nebis debita noffra. Oltre di che le circostanze, nelle quali esti si trovarono, erano forse tali, che non permitero loro di togliere quegli abusi, e disordini, senza cagionare maggiori scandoli, e disturbi, o almeno esti così credettero . Impariamo adunque a non contraddirea' nostri superiori, nè a disapprovare la loro condotta, e il loro zelo, allorchè procurano di correggere i disordini, e di emendare, e riformare gli abusi, benchè invecchiati; poichè essi sono a ciò obbligati, quando lo possono, dovendo, come infegna l' Apostolo 1, rendere conto a Dioe vegliare sopra i costumi delle anime a se com, messe; al che, come soggiunge lo stesso Apostolo, noi dobbiamo per parte nostra contribuire in maniera, ch'effi lo possano sare con gioja, e non gemendo, a causa delle nostre contraddizioni , colle quali faremmo a noi medefimi gran danno, e pregiudizio nel cospetto del Signore, di cui effi tengono le veci.

# 15. Marzo. S. Probo Vescovo, S. Orsino Prets, E S. Speranza Abate.

#### Secolo VI.

Le notivie di questi Santi si ricavano da s. Gregorio Magno nel libro 14. de suoi Dialoghi cap. 10. 11. e 12.

S I fa in questo giorno nel Martirologio Roma-no la commemorazione di s. Probo Vescovo, la cui preziosa morte descrisse il Pontefice s. Gregorio ne' suoi Dialoghi; e in tal occasione riferiremo ancora cio, ch'egli nello ftesso luogo racconta del Prete Orino, e dell' Abate Speranza. Dice adunque s. Gregorio , ch' effendo caduto infermo Probo Vescovo della città di Rieti, fuo padre uomo avanzato negli anni, chiamo non folamente il medico di Rieti, ma i medici ancora circonvicini, acciocchè vifitaffero il fuo figliuolo, e gli procuraffero tutti i rimedi poffibi-li, e profittevoli alla fua falute, della quale il vecchio padre era affai follecito, ed anfiofo. Vennero in fatti più medici a trovare l'infermo, e dopo aver riconosciuto, ed esaminato lo stato della fua malattia, conclufero, che la loro arte non fomministrava medicamento valevole allaguarigione dell' infermo. Intanto Probo inlinuò ai medici, e a tutti quelli che l'affiftevano, e li prego , che andassero a ristorarsi col cibo , poichè l'ora era tarda, mostrando, come dice s. Gregorio, maggior premura del loro riftoro, che della fua falute . Così effi fecero , e insieme col suo padre fi affifero alla menfa nell'appartamento fuperiore della casa episcopale, lasciando nella camera dell' infermo un giovanetto, che lo affifteffe . Ed ecco che il giovanetto vede entrare nella ftanza due uomini venerabili, vestiti di candide vesti, e tutti risplendenti di luce, onde egli atterrito da una tal vitta cominciò a gridare, chi essi fossero, e che cosa volessero. Ma Probo rivolto al giovane : Non temere ( gli diffe ), eff fine s. Gicvenale , e s. Elenterio martiri , che fono venuti a visitarmi , e confolarmi . Il giovane andò subito correndo a darne l'avviso al padre, e ai medici , i quali in tutta fretta fcefero alla camera del fanto Vescovo infermo, ma trovarono, ch'egli era già da questa vita mortale passato alla beata ed immortale del Paradifo .

2. V'era (dice il medefimo s. Gregorio) nella provincia dell'antica città di Norcia un fanto Prete per nome Orfino , il quale reggeva Congran timore di Dio una Chiefa parrocchiale in quelle parti. Ora ficcome eggi aveva la moglie ancor vivente, fin dal tempo della fus ordinazione l'aveva-allontanta ai 6, e de bench' a maf-

se come forella, non volle però mai permettere, che dimoraffe con effolui, e nemmeno aver feco alcuna familiarità, nè anche per le cofe necessarie. Imperocchè questo è proprio degli uomini dabbene , foggiunge a. Gregorio , di aftenerfi da ciò , ch' è lecito , per effere così più ficuri dal non cadere in alcuna cofa illecita.... Erano già paffati quarant' anni dopo la fua ordinazione, ed egli era già molto avanzato in età, allorche fu affalito da una febbre ardente, che in pochi giorni lo ridusse agli estremi della sua vita . In tale stato venne a trovario la donna sopraddetta, ch'era ftata fua moglie, la quale certamente doveva ella pure effere affai avanti negli anni. Or avvenne, che Orfino rimafe fenza moto, e fenza favella, talmentechè si credeva già morto; tuttavia per afficurarfene meglio , la. donna accosto l'orecchio alle sue narici , per sentire, fe ancor respirava . Il fanto Prete, che ancor viveva, benchè sopito ne senfi, avvedutofi di ciò, raccolto con grande sforzo quel poco di fiato, che ancor gli reftava, rivolto alla donna: Scoffati da me (le diffe ) e donna; vive ancora is me qualche favilla di fuoco, cioè della concupiicen-22 ; allontana la paglia . Recede a me, mulier, adbue igniculus vivit , paleam tolle . Allontanatafi la donna, ed egli avendo ripigliato alquanto di forze, poco dopo cominciò con grande allegrezza ad esclamare, e a ripetere più volte : Siem ben venuti i mici Signori; e chi fon io povero vofire ferve, che vi fiete degnati di venirmi a vifitare? le pi ringrazio : ecco ch' io pengo . Stupefatti gli aftanti di questo suo parlare, gli domandarono con chi favellaffe . Ed egli : 9 on vedete ( rifpole ) i 11. Apolioli Pietro , e Paolo , che fono venuti a viftermi? E rivolto ad effi, continuò a ripetere le ftesse parole con una grande esultazione di spirito, e con tali parole in bocca rende a Dio la

beats fus anima 3. Nelle fteffe parti della città di Norcia , dice lo fteffo s. Gregorio, viveva un venerabile Padre, chiamato Speranza, il quale aveva edificato un monaftero in un lungo detto Camplo, lontano fei mielia da quella città . Il Signore , per viepiù fantificare quelto suo servo, e dargli occasione di acquiftare maggior merito, lo percosse colla cecità, la quale gli durò per lo spazio di quarant' anni. Il fanto Abate foffri con maravigliofa pazienza quetta tribolazione , poichè il Signore, che con una mano lo flagellava, lo fosteneva, e confortava coll'altra, riempiendo l'anima fua... di confolazione, e illuminando nell'interno la fuz mente col lumi della fuz grazia, a proporzione dalle folte tenebre, che offuscavano nell'efterno gli occhi del corpo . Nell'anno quarantefimo della fua cecità, Iddio all' improvvifo gli reftituì. prodigiosamente la vitta, e avvisandolo del vicino fuo paffaggio all' eterna vita, gli ordinò, che andasse prima a visitare i monasteri, ch' erano in quelle parti, e vi predicaffe la divina parola.

Egli

Egli ubbidì fubito al comando ricevuto da Dio, e li pertò in giro a trovare i monaci, che colà dimoravano, e con molto fervore di fpirito, e profito loro annunzio a tutti la divina parola. Scor fi quindici giorni, è ne netronò al fuo monactero, e radunati fuoi monaci, ricevè in prefenza loro il corpo, e il fangue del Signore, di poi cominciò in loro compagnia a cantare de falmi, e mentre effi continuavano a falmeggiare, egli frendè lo fiprito a Dio. Nel tempo felfo ch' egli fpirò, tutti i fratelli ch'erano prefenti, videro udicire della fua bocca una colomba, la quale fe ne volò verfo il Cielo; avendo il Signore voluto con questo fimbolo denotare la purità, e fimplicità, colla quale dal Santo era stato fervito.

Il sopraddetto Pontefice s. Gregorio Magno prima di raccontare questi, e altri avvenimenti prodigiofi, accaduti nella morte di alcuni Giufti de' tempi fuoi, offerva, che ficcome gli uomini carnali, vivendo immersi ne'sensi, e attaccati alle cose visibili, e transitorie, s'inducono difficilmente a credere le cose invisibili, spirituali, ed eterne; così Iddio ha voluto anche in questo condescendere alla loro debolezza, e sollevare il loro spirito dalle cose di questa bassa Terra a quelle del Cielo, per mezzo di avvenimenti visibili, e di apparizioni prodigiose, che in diversi tempi, fecondo i disegni della sua altissima sapienza, ha disposto che accadessero ad uomini fanti, e che fossero testificate da persone degne di fede, alle quali uon si potesse negare la credenza, senza una manifesta, e stravagante temerità. Gli uomini carnali, foggiunge s. Gregorio, fono sì ftupidi, ed infensati, che vedendo morire un nomo nella stena guisa, che muore un animale, e non apparendo ai loro fensi alcuna cosa visibile, allorchè l'auima esce dal corpo dell'uomo, s'immaginano, che non vi sia alcuna differenza tra loro, e fono tentati a dire con quegli empjincreduli, de' quali parla Salomone nell' Ecclesiafte 1, che è uguale la condizione degli uomini, de' giumenti , e che l' uomo morendo , nulla ba di più del giumento. E donde vieue una simile stupidità ed empia immaginazione? Viene, ripiglia s. Gregorio, perchè l'uomo carnale non può, nè vuol intendere le cose spirituali: viene, perchè non vuol foggettare il fuo intelletto alla Fede, la quale appunto, come dice l'Apostolo 2, riguarda le cose, che non si vedono, poichè di quello che fi vede, fe ne ha l'esperienza, e non si ricerca la Fede: vique finalmente, perchè non confidera, che lo spirito non è corporeo, e in conseguenza non fi può vedere cogli occhi corporali, altriementi non sarebbe spirito, ma corpo. Qual maraviglia adunque, che l'anima uscendo dal corpo non si veda, nè apparisca ai sensi di chi si trova prefente? L'anima, mentre ancora fta nel corpo, non è visibile in se medesima, e solamente si vedono le sue operazioni, le quali estendo Sec. Racc.

tanto differenti, e diverse da quelle degli animalia, fanno eziandio conoscere, quanto grande sa
la disferenza, che passa ra gli animali, e l'uomo, e quanto diversa sia la loro condizione dopo
la morte. Ma ciò che toglie ogni dubbio, mette la cosa nell'ultima evidenza, si è il ristetere alle tante apparizioni delle anime separate
dal corpo, riserite nelle divine Scritture, e in altri autentici, e indubitati monumenti, e ai ranti
innumerabili miracoli, e cose prodigiose, che si
santo dai santi uomini dopo la loro morte, che
non si possono negare, se non da chi non solo
ha perduto la Fede, ma ha perduto ancora il
senno, e la ragione.

## 16. Marzo.

## S. Eriberto Vescovo.

## Secolo X. e XI.

Il celebre Ruperto Abate Tuiziense scrisse al Vita di s. Eriberto, seguendo le tracce acl monaco Lamberto, il quale paco dop) la morte del s. Vessovo avves ferito la fua Vita. L'una, e l'altra è rapportata dai Bollandissi sotto questo giorno 16. di Marzo, e quella dell'Abate Ruperto anche dal Surio.

Acque Eriberto in Vormazia città dell' Alemagna di nobili genitori, e dopo aver pas fati i primi anni in una pia educazione, e nello studio delle lettere umane nella casa paterna, fu inviato al celebre monastero di Gorza nella Lorena, dove fiorivano in modo particolare le scienze unite ad una gran pietà, acciocchè vi profeguise i fuoi studj, specialmente delle divine Scritture, e della teologia, e v'imparasse il santo timor di Dio, ch'è il principio, e la base della sapienza, fotto la disciplina, e le istruzioni di quei buoni Religiosi. Eriberto coll'affidua applicazione, e colla regolarità de' fuoi costumi fece molto profitto nelle scienze, e nelle virtù cristiane, e prese tanto gusto alla vita ritirata, e mortificata, che vedeva praticarsi nel monastero di Gorza, chebramava di vestire egli pure l'abito monattico, e di essere ammesso nel numero di que' fanti monaci. Ma fu obbligato ad ubbidire a fuo padre, il quale con assoluto comando lo richiamò a Vormazia. Era Vescovo di quella città Ildebaldo, il quale vedendo la pietà singolare, e la scienza ecclesiastica, di cui era fornito Eriberto, lo ascrisse al suo clero, e poco dopo gli conserì la dignità di Prevosto della sua Chiesa, con intenzione di averlo anche per successore nel suo Vescovato, per quanto poteva da lui dipendere . Ma la morte immatura di Ildebaldo fece fvanire tutti i fuoi disegni, ed Eriberto continuò a servire la Chiesa della sua patria nell'uffizio di Prevosto, e ad edificarla cogli clempj della sua vita irreprensibile.

2. Dopo alcuni anni però fu obbligato a partirne , perocchè l'Imperatore Ottone III. . il quale bramava di avere presso di se degli uomini, the foffero letterati, e infieme dabbene, cercaneloli a quest' effetto con gran diligenza dovunque erano, informato dell'eccellenti qualità di Eriberto, lo chiamo alla Corte, e lo elesse per sno gran Cancelliere . Eriberto corrispose pienamente all'idea , ed afpettativa , che l'Imperatore aveva concepita della fua capacità, e probità, onde dimoftro verso di lui un amore speciale, e si serviva della sua persona negli affari più importanti, e più fcabrofi dell'Imperio . In quetto ineutre effendo vacata la Sede episcopale di Erbipoli, fu eletto Eriberto per riempiere quel fublime potlo; ma egli ricusò costantemente di soggettarsi a un tal carico, e gli riuscì di esentarsene, con proporre in fua vece un fuo fratello, chiamato Enrico, nomo per altro di merito, il quale di fatto fu confagrato Vescovo di quella città. Essendosi l'Imperatore portato in Italia, per ricevervi la Corona dalle mani del Papa, Eriberto l'accoinpagnò in quel viaggio, e fu adoperato negli affari più difficili, e più spinosi, che occorfero nel tempo, che l'Imperatore dimerò in Italia, e specialmente per sedare alcune gravi turbolenze accadute in Ravenna, le quali furono dal Santo acquietate con mirabile destrezza, e con soddissazione dell'Imperatore . Mentre questo Principe continuava la fua dimora in Italia infieme con Eriberto, nell' anno 998, venne a vacare la Chiefa di Colonia, una delle primarie, e delle più illutri dell' Alemagna, e dopo molti dibattimenti. e varie sciffure, che avvennero intorno all'elezio-ne del nuovo Vescovo, finalmente tutti gli eletsori fi unirono nella persona di Eriberto; onde fpedirono de' deputati all' Imperatore, che allora fi tratteneva in Benevento, chiedendogli il fuo confenfo, e la fua approvazione, giacchè fi trattava di persona addetta al suo attuale servicio di gran Cancelliere. L'Imperatore, come principe pio, che amava la Chiefa, benchè di mala voglia fi private d'un ministro di tanta abilità e fedeltà, tuttavia preferendo a'fuoi vantaggi quelli della Chiefa, vi confentì. Ma non riuscì cosa sì facile l'ottenere anche il confenso d'Eriberto. Egli reftò atterrito dal formidabile pefo, che gli fi voleva imporre, e quanto più la Chiefa, di cui era flato eletto Paffore, era illuftre, e vatta la fua diocefi, tanto più fi accrebbero i fuoi timori, e protesto con ogni maggior esticacia d'essere incapace, e inabile affatto a portare un si gran pefo fuperiore alle fue forze . Nulla però a lui giovarono tali proteste dettate dalla sua umiltà, e alla fine gli convenne cedere alle ittanze premurofe del clero, e popolo di Colonia, o piuttofto alla volontà di Dio, che con indizi troppo chiarl lo chiamava alla cura pattorale delle anime .

3. Stette Eriberto ancora due men presso l'Imperatore, per terminare i negozi della sua carica , ch'erano nelle sue mani ; dipoi se ne parti verso Roma, dove ricevè il Pallio dal Papa silveftro II.; e di la fi porto immediatamente alla sua Chiesa di Colonia, di cui prese il possento la vigilia di Natale dell'anno 9,9. Appena egii fu collocato fu quella Castedra, che fi conobbe di quanta grazia il bignore l'aveife dotato, per reg-gere il popolo a se commenò; conciossichè si applico con fomma diligenza a toddisfare a tutti i doveri dei suo sublime tiato, e a cooperare alla fantificazione del suo gregge . Egli s' informo e:attamente di sutti l bilogni spirituali, e temporali di ello, e procuro di loccorrere ai primi con lagge ordinazioni , e con predicare attiduamente la parola di Dio, e ai fecondi con distribuire abbondanti limofine . Gli efempi della fua fanta vita , e specialmente di una profonda umilta, lonta a da ogni forta di fatto e di luflo, e della fua ardente carità, fempre intefa a far del bene a tutti, contribuivano topra ogni altra cofa a renderlo commendabile prefio il fuo popolo, e a far ai, che querto riceverle con docilità, e con profisto le ittruzioni , e le ordinazioni del fuo Pattore . Conotcendo Eriberto il gran bisogno, che aveva della continua affiftenza del Signore, per adempiere le tante, e sì gravi obbligazioni del fuo unizio pattorale, e il conto firettiffino, che un giorno ne doveva rendere a Dio, fi umiliava continuamente avanti fua divina Maetta, e le porgeva fervorose preghiere, per ricevere i lumi, e i soccorsi opportuni: e all'orazione aggiungeva la mortificazione della fua carne, facendo frequenti digiuni, e portando un ravido cilizio fotto gli abiti convenienti alla fua diguità .

4. Appena era scorso un anno, da che il fanto Prelato era al governo della fua Chiefa, quando gli convenne, non fenra fuo dispiacere, allontanarfi per qualche tempo dal fuo amaio grezge. Perocchè l'Imperatore Ottone, dovendo portarsi novamente in Italia, per domare i ribelli, che fi erano follevati contro di lui . l' obbligo a tenergli compagnia in quella spedizione, per valerfi de' suoi consigli. Fu però questa volta affai funesta all' Imperatore la sua venuta in Italia, conciosiiachè vi lasciò la vita, essendo trato per quanto porto la fama, avvelenato da fuoi nemici. Il Santo lo affitté fino alla morte, e rimale l'elecutore dell' altima volontà dell' Imperatore, che adempiè con tutta la fedeltà . Indi fece fubito ritorno alla Chiefa di Colonia, con rifoluzione di non dipartiriene mai più, e di attendere con ogni vigilanas alla cura del numerofo popolo a fecommesso dalla divina Provvidenza. Si prese il penfiere di rittaurare con non poca fpela molte chiefe, che andavano in rovina, e altre ne fabbrico di nuovo, e fece ancora edificare un monastero nelle vicinanze di Colonia, a cui asiegnò per dote nn ricco fordo, lasciato di dall' Imperatore, e vi itabilì un'e atta disciplina regolare. Ma molto maggior pensiere, e premura ei si pi-

gliò de' templi fpirituali, provvedendo le Chiefe di buoni pattori, e procurando con tutti i mezzi possibili la riforma de' costumi nel clero, e nel popolo. Intanto il Signore gli presento una bella occasione di far risplendere la sua grande carità; poiche effendo stata affitta la Germania, e la... Francia dalla carettia, egli impiego tutto fe ftesfo, e quanto aveva di foffanze, per cibare gli affamati, e per soccorrere agli urgenti bisogni non solo de'fnoi diocefani , ma di molta gente ancora di altri paeli, che in folla accorreva in Colonia. tiratavi dalla fama della carità fingolare del fanto Vescovo, il quale tutti accoglieva con benignità di padre, e a tutti spriva le viscere della fua carità, riguardandoli come fratelli di Gesù Cristo, e come membri del suo corpo mistico. Temevali molto , che la carettia potesse continuare anche nella nuova flagione, a caufa d'una grande ficcità, che inaridiva le campagne. Onde it Santo intimò delle pubbliche preghiere, e delle penitenze, per placare il Signore, e ottenere la pioggia. Egli poi fopra ogni altro afrliggeva fe Rello con rigorofi digiuni , e con altre aufterità , attribuendo a' fuoi peccati quetto flagello dell' ira di Dio . Si degnò il Signore di efaudire le orazioni del suo servo fedele, concedendo in una maniera straordinaria, e prodigiosa, confimile a quella, che racconta s. Gregorio Magno, avvenuta a fanta Scolattica, una copiofa pioggia, che innaiho le campagne, e confolo at tuo afitirto popolo.

3. La virtù de'Santi per ordinario non va efente dalle calunnie degl' invidiofi, e de' malvagi, o da altre fimili prove , che Iddio permette per umiliarli , e viepiù purificarli dalla ruggine di quei difetti, che commettono per l'umana fragilità, e anche per dar loro campo d'efercitare la pazienza , la carità , e le altre virtà critiane . Così avvenne a s. Eriberto, il quale fu calunniato presio l'Imperatore Enrico 1, succeduto ad Ottone , che averie mancato della fedeltà , a lui dovuta, e che foife flato contrario alla sua promozione all'Imperio . L'Imperator Enrico , quantunque principe piissimo, e venerato per fanto dalla Chiefa, fi lascio preoccupare l'animo dalle calunnie apporte al fanto Vescovo, a cui diede varj difgutti, che furono da lui fofferti con filenzio, e con piena rattegnazione al voler di Dio, ch' era il testimonio, e il giudice della sua innocenza. Anzi ando tanto avanti la persecuzione dell'Imperatore contro il fanto Prelato, che fi accorto verio la citta di Colonia, per fare de' gravi ritentimenti contro la fua perfona, e forfe ançora per cacciarlo dalla fua Sede ; tanto egli era prevenuto, ed irritato contro di lui. Ma il Signore, che aveva permeffa per molti anni quefia grave tribolazione, e periecuzione contro il fue fervo , venne in fuo toccorfo , e volle nel tempo stesso usare misericordia a s. Enrico, acciocchè non cadelle nel precipicio, a cui lo spin-

gevano, fenza avvederfene, le lingue malediche, e le calunniose imposture degli avversari del santo Prelato . Imperocche nella notte del primo giorno, ch' ei giunse in Colonia, gli apparve, mentre dormiva, un uomo venerabile vestito degli abiti pontificali , ( che fi crede fosse l' Apostolo s. Pietro ), il quale lo riprese delle sue ingiuste prevenzioni contro s. Eriberto, e gli proibi di fargli alcun male : Guardati bene ( gli diffe ) o Impevatore , di non far alcun male , e di non peccare contro il mio confero Eriberto . Sappi ch'egli è accetto a Dio; e fe l'effendi, su fenza dubbio ne porterai la pena. Difingannato l'Imperatore da questo celafte avviso delle sue prevenzioni, allorchè la mattina seguente gli si presentò avanti s. Eriberto, con molio timore di non ricevere qualche mal trattamento, lo accolfe con una firaordinaria... benignità, l'abbracció teneramente, lo bació più volte, e gli dimando perdono di tutte l'ingiurie, e di tutti gli aggravi, che per tanti anni gli aveva recati, ingannato dalle lingue malediche , e menzognere. Nè di ciò contento, la sera istessa ando privatamente a trovare il Santo nella propria fua abitazione, gli fi getto umilmente ai piedi, e con lagrime lo prego nuovamente di perdonareli i torti a lui fatti , e d'intercedergli colle fue orazioni dal Signore il perdono del fue peccato.

6. Questa consolazione si degno Iddio di dare al fuo fedele fervo poco prima che lo chiamafle a partecipare delle vere , e perpetue confolazioni, che gli teneva apparecchiate in Cielo, in ricompensa della sua pazienza, della sua carità, della fua umiltà , e delle altre fue virtà , delle quali lo aveva arricchito in quefta vita mortale. Erano già venti, e più anni, che il Santo reggeva la Chiefa di Colonia, e gemeva fotto il grave carico, che gli era flato impofto; ma pieno però di fiducia nella divina mifericordia bramava quel felice giorno, in cui sciolto da' legami del corpo, e libero da pericoli, a quali del continuo flava esposto nel misero esilio di questo secolo, potesse unirsi col suo Dio: onde andava sovente ripetendo colle parole del fanto David: Una cofa fola bo domandata al Signore, e quella cerco unica-mente, di abitare per sempre nella casa del mio Signore . L' anima mia è affetata di vedere , e godere Iddio vivente : quando verra quel giorno , in cui comparirò avanti la faccia del mio Dio, e lo vedrò, e godesò ? Altre volte con infocati sospiri diceva coll' Apostolo : Defidero d'effere sciolto da questi legant , e di effer con Cristo: quetta è la cofa miglioreper me. Efaudi il Signore i fervidi voti del fuo fervo, poiche facendo egli la vifita della fua dioceli secondo il solito suo, su affalito in un luogo chiamato Nuffia o Nuitz da un'ardente febbre. che conobbe per divina rivelazione dover metter termine alla sua vita; onde fece venire da Colonia l'Abate del monaftero da se fondato; e volle per le sue mani ricevere l'estrema unzione, e il Via-

Viatico del Signore. Dipoi fi fece portare per acqua a Colonia, e prima d'andare alla fua abitazione, volle entrare nella Chiefa dedicata a fan Pietro , dove fece una ferventiffima orazione, che mofte a compunzione tutti gli affanti . Giunto finalmente alla fua abitazione, chiamato a fe l'economo della fua cafa, gli ordinò di diffribuire a' fuoi fignori e padroni (così egli chiamava i poveri) tutto quello, che vi era di fuo, benchè poco vi rimanefie, perchè se n'era privato in vita, con sar sempre abbondanti limoline . Indi rivolto a quelli, che circondavano il fuo letto, tra' quali v'erano i principali perfonaggi della... città sì ecclesiaftici, che secolari, disse loro: Figlinoli cariffimi , voi fapete tiò che dice la Scrittura , che fi dà ad ufura a Dio quello , che fi da ai poveri , e ficcome l' acqua effingue il fuoco , corì la limofina refille ai precati . Se io vi bo dato in quello , buon esempio , obbedendo a Dio , se io bo seminato del buon seme , facendo abbondanti limosine ai poveri , ora ne spero la mercede, ora sono per raccogliere una meffe copiofa, giacche, come dice l' Apollolo, Chi poco femina, poco raccoglie, e chi femina molto , raccoglie anche molto . Il tempo di seminare è per me finito, e flo per andare dove fi vaccoglie . E perd in quelli ultimi momenti della vita mia vi ammonifio, e vi prego, come miei figlinoli amotisfimi , ad effere liberali verfo de poveri , a difiribuire loro quelle Heffe limofine, che io era folito fare, finatantoche fia eletto il mio fucceffore . Dette quefte parole, che eccitarono una tenera compunzione in tutti coloro, che le ascoltavano, spiro placidamente l' anima tra i gemisi, e i pianti di tutto il fuo popolo, ch' era inconfolabile per la perdita di un ai buon padre, e di un sì vigilante. pastore . Seguì la sua morte ai 16. di Marzo dell' anno 1021., o fecondo altri dell'anno 1022., e il fuo fepolcro fu illustrato da molti miracoli operati a fua interceffione, ficcome altri ne aveva fatti ancora ln vita, riferiti dagli Scrittori finceri delle fue fante azioni .

Quanto mai bisogna star avvertito, e vigilante di non lasciarsi ingannare da' falsi rapporti! Quanta cautela convien usare, per tener da noi iontane certe lingue maligne, e fufurratrici, le quali, come dice Salomone 3, fono fiamme arden-ti, che accendono fuoco di difcordie, e d'inimlcizie! Quanto è mai grande il pericolo delle in-giuste prevenzioni , le quali rompono affatto , o almeno fnervano il dolce vincolo della carità, tanto da Gesù Cristo raccomandata nel Vangelo a' fuoi feguaci! L'Imperatore Enrico era certamente un fanto principe , il quale , come attefta lo stesso Ruperto Abate autore della Vita di s. Eriberto, nulla faceva o intraprendeva, fenza premettere molte orazioni, limofine, e altre pie opere, per ricevere dall' alto i lumi, e gli ajuti necessari , per camminare dirittamente , e non offendere la giuftizia. E pure fu forpreso, e sedotto da tali lingue malediche, e inormoratri-

ci, e per molti anni confervò un' ingiufta prevenzione contro un innocente Prelato, qual era fant' Eriberto; nè vi volle meno d'un iniracolo, e d'una celefte visione, per disingannarlo, e per impedire, che non divenisse il persecutore d'un uomo giufto, e d'un amico di Dio. Chi dunque dopo un tal esempio non temerà di se stesso, e non istara bene in guardia contro le prevenzio-ni pregiudiziali al suo profiimo, quantunque appariscano giuste, e ben sondate? La carità ben radicata nel cuore è il rimedio di sì gran male, pur troppo comune anche tra persone dabbene, poiche la carità, come infegna l'Apostolo 2, quanto è facile a credere il bene del fuo proffimo, altrettanto è difficile e reftia in credere il male. La carità odia i rapporti, e le maledicenze, come un veleno mortale: la carità non opera precipitofamente, ma tutto efamina con lentezza, tutto scusa con benignità, e tutto opera con prudenza. Ma se rale è il male, e il pericolo di chi fi lascia sorprendere dalle prevenzioni, e sedurre da' rapporti, chi può mai ridire, quanto grande, ed enorme fia il peccato di coloro, che fanno fimili rapporti , e che colle loro inique fufurrazioni feminano discordie, e sono la causa, che si estingua, o si raffreddi la carità nel cuore de' proffimi ? L' somo fufurrone , e di doppio linguaggio ( dice lo Spirito fanto nell' Ecclefiaftico 3) che turba la pace de' fusi fratelli , è maladesto . Egli colla fua lingua maligna contamina l'aninza fua, e fi rende odiofo , e abominevole avanti Iddio , e tale diverrà ancora chi pratica con effo lui .

### 17. Marzo.

# S. GIULIANO MARTIRE NELLA CILICIA . Secolo III. o IV.

Il mortirio di s. Giuliano ? flato descritto, e celebrato con luatis da s. Giovanni Grissomo in una sua omitia, s. la quale fi urva tra le sue Opereom. 1, pag. 1911. dell'altima enzisone, e presso il Rainart tra gli Atti sincere de' Martiri pag. 471. dell' Estripone di Verona.

A provincia della Cilicia « probabilmente la ciul di Trono, cha svesa otto alla Cibia di grande Apotto delle geni a Paolo, fu la patria dell' liultire Marrie di Gene Grifto s. Giuliano, i cui nobili trioni deferitire colla fua confessa e depuesa. « Giovanni Griftofformo. Egli finare tatto per ordine del Governator della Cilic Marciano) « prefentato al fio montho della Cilic Marciano) « prefentato al fio ortibanile » ove quegli fece tutti i fiosì dorzi, per indurlo, or colle luingho, or colle luingho, or colle luingho, per prefentato al fio colle luingho, per prefentato al fio della prepara di preda di Centa Crifto, e adorre gli Dei dell' perchè li fore e generola telta Cirito, tennado fifi gli occhi in Cielo, differetava tutte le codi della Terra, e dera fingeriora tutto quella con della Derra, e dera fingeriora tutto quella con della Terra, e dera fingeriora tutto quella.

lo, che la potenza degli uomini scellerati potesse o promettergli di bene, o minacciargli di male, comendo che fosse posto ella torture non una volta fola, ma più, e più volte; lufingandofi il giudice di vincere le fua coftanze col replicare spesso i tormenti, e col differire per lungo tempo a pronunziere contro di lui la fentenza di morte. Attefta s. Giovenni Grifostomo, che il Governatore per un anno intero se lo strescinò dietro eerico di cateue, e coperto di piaghe per tutte le città delle Cilicia, dov'egli fi portava per gli affari del fuo uffizio, credendo di espor-lo così agl' insulti, e alle ingiurie del popolo infedele, e di riempiere di terrore i Cristiani, con rinnovare, dovunque endava, fopra di lui i torsnenti , e i supplizi . Me l'invitto Martire di Crifto ciò riguardava come un trionfo delle grazie di Dio, che risplendeva ella vista di meggior numero di testimonj, spargendo da per tutto il buon odore della generolità criftiena, e delle sue eccellenti virtà . Lo spettacolo del suo corpo lacero da' flagelli, eftenuato delle fame , e grondante di fangue, ch' ere pe' Gentili un oggetto d'orrore, e d'infamia, nel cospetto di Dio, degli Angeli, e de' Fedeli era un gloriofo trofeo della Fede di Gesù Crifto, e della fua onnipotenze , che rende forti , e insuperabili coloro , che confidano in lui, e patificouo per le gloria del fuo fanto nome.

2. Dopo che il fanto Martire ebbe in tal maniere girato per tutta la Cilicia, fu ricondotto elle città della residenze del Governatore, il quale volle fare l'ultime prove, per abbattere il suo eoreggio, e divenir vincitore delle fue coffanze . Ordino pertanto, che Giulieno fosse tormentato più fieramente che mai; onde i carnefici lacererono il fuo corpo eon tanta barbarie, e crudeltà, che giunfero fino a scoprirgli le osta, e a penetrare nelle sue viscere; di poi furono applicete delle fiaccole eccese, e delle lamine infocate fopra le piaghe aperte, e grondanti di vivo fangue. Ma il fanto Martire in mezzo e si fieri tormenti, e e' dolori sì atroci, confortato internemente dall'amore di Gesà Crifto, che combetteva in effo, e cou effo, foffri il tutto con inwitta pazienza, fenze mai lamentarfi, nè eprir la fue bocca, se non per iodare Iddio, ed esaltere il suo sento nome . Finalmente il Giudice pieno di confusione, e di rabbia insieme, per vedersi vinto dalla immobile sermezza del sento Martire, risolvè di dar fine alla di lui vita, ma con un supplizio Il più berbaro, e il più erudele, che potesse eader in mente del più iniquo, co fcellerato tiranno . Fece rinchiudere il fanto Martire in un facco di cuojo, e dentro il facco fece mettere de' serpenti, delle vipere, e degli scorpioni, e poi cucito il facco, lo fece gettare nel prefondo del mare. Così s. Giuliano riportò la paima del martirio quanto lungo e terribile altrettanto nobile e gloriofo, in una delle perfecuzioni della Chiefa, che uon fi fa qual foste, ma probabilmente in quelle o di Decio, o di Diocleziano, che furono le più crudeli, e le più fanguinose.

3. Iddio, che aveva combattuto nel suo Martire, e l'eveve confortato, e coronato, fi degno di mostrare agli uomini la gloria grande, di cui egli godeva in Cielo, per mezzo de'miraeoli , che le sue reliquie opererono in Terre . Imperocchè il fuo fagro corpo, essendo stato trovato da' Fedeli alla rive del mare, fu trasportato, e con molto onore sepolto nella città di Antiochia, dove innumerabili erano le grazie, che ricevevano coloro, che lo visitavano, e ricorrevano elle fua interceffione . S. Giovanni Grifostomo originario di Antiochie, e prete di quelle Chiefa, prima di effere affunto el Vescovato di Costentinopoli , essicure nell'Omilia , che pronunzio el popolo Antiocheno nel giorno delle fue feste, essicura, dico, che i demonj tremaveno alle preseuze delle sue reliquie, ed erano costretti ad uscire dai corpi di coloro, che avevano invefati; e che la tomba del fanto Martire era divenuta un tesoro di beni, e una miniere di grazie, non folo per gli abitanti di Antiochie, ma per tutta le Siria; onde il nome di e. Giuliano era divenuto presso tutti glorioso, e venerabile .

Offerve il medefimo s. Giovanni nella fuddetta Omilia in onore di s. Giulieno, che non basta lodare i santi Mertiri, e venerare le loro reliquie, me bisogne ancora sforzera d'imitare i loro esempi, disprezzendo quelle cose, ch'essi disprezzarono, e amando, e cercando quelle cofe ch' effi e amarono, e cercarono. Effi disprezzarono tutti i beni, e i mali temporali, come cose di nulla, e di brevissima durate, e cercarouo di ssuggire i mali eterni, e di conseguire i beni eterni. A questi beni eterni aspirerono, e per giungere e questi soffrirono ogni forta di tormenti , e di fupplizi ; perocche teneveno impresse nella mente, e scolpite nel cuore quelle parole di s. Paolo 1: Momentaneum, & leve tribulationis nollræ fipra modum in fublimitate eternum gloria pondus operatur in nobis ; non contentplantibut nobit, que videntur, fed que non videntur ; nam que videntur , temporalia funt , que non videntur, eterna . Sono le tribolazioni della vita prefente momentance , e leggiere , e producono in noi un pefo eterno di una gloria fublimisfima , e incomprensibile : e però noi confideriamo , e teniamo fifigli occhi non nelle cofe vifibili , che paffano prefiffimo , ma nelle cofe invisibili , che durano in eterno . La gloria ifteffà , foggiunge il fento Dottore , colla quale Iddio onore i fuol Santi, e i loro corpl in queste Terre dopo la loro morte presto gli uomini, è un piccolo saggio di quelle gioria immenfa, ed infinita, ch' effi godono in Cielo, e

che avrà la fua per fezione, e comparirà alla vifta di tutto il Mondo nel giorno della Rifurrezione . E però, conclude a. Giovanni Grifoftomo, allorche voi vedrete ( fono fue parole ) alcuno involto nelle delizie, e immerfo ne piaceri , non lo crediate felice per li godimenti di quella vita, ma piuttoffo gindicatelo infelice per li fupplici, che gli fooratlano nella vita futura . All'incontro quando vedrete. qualcuno afflitto , e copresso da mali innumerabili in quello fecolo, non per quello dovete divlo misero ed inselice, poiche seegli soffie con parienza i suoi mali, e le fue tribolazioni per amor di Dio , ad imitazione di s. Giuliano, e degli altri ss. Martiri, egli è felice e beato per la fperanza della corona di gloria, ebe gli fla apparecchiata in Cielo per tutta l' eternità . Di queste verità ne abbiamo una prova eminente, e un esempio illustre nel ricco Epulone, e nel povero Lazzaro, de' quali fi parla nel Vangelo 1. Visse l' Epulone tra le delicie, tra gli 2gi, e in mezzo al luffo; ma morendo, l' anima fua diferaziata fu fepolta nell' inferno, e precipitata in un tremendo, e fempiterno abisto di fiamme divoratrici. Lazzaro visse nelle miserie, coperto di pizghe, derelitto da tutti, e disprezzato peggio che se sosse un cane; ma alla sua morte affilterono gli Angeli, i quali trasportarono la... beata fua anima nel feno d' Abramo, a godervi un perpetuo ripolo, e una felicità fempiterna. Quette verità sì certe, ed infallibili, fe bene fi apprendeliero, e fi teneffero ben file nell'animo, batterebbero a difingannare coloro, che fi credono felici per li beni, che godono in queto Mondo, e a consolare coloro, che sono oppresi dalla poversà, dalle infermità, dai dolori, e dagli altri mali della vita prefente .

### 18. Marzo.

#### S. ALESSANDRO VESCOVO DI GERUSALEMME, E MARTIRE. Secolo III.

Eufebio Cefarienfe nel lib. 6. della Suoria Ecclefiaftica , e s. Girolamo nel libro degli Scrittori Ecclefiaftici , riferifcono le azioni di quello sllufte s. Vefcovo , e Martire .

Ant' Aleffandro fu uno di quei grandi uomini, che nel fecolo terro edificarono il Chiefic collà fantial del coffami, colla dottrina, ccoi patimenti fofferti per amor di Gesi Crifto.
Non fi fa di qual passe egli fofo, ma fi poò verifimilmente credere, che tratife i fuol natuli dalla Cippadocti, nella qual provincia; coma veun rovovidenza fosfi delfinato a riempirere la cattestra della fanta cirri di Geraficamene. Nella

fua gioventù Alesfandro si portò ad apprendere le

scienze in Alesfandria, dove in quei tempi fiori-

vano gli fludj; ma Iddio dispose, che ivi imparaffe una scienza aifai più importante, e necelfaria, qual è quella della Religione. Teneva allora in Alestandria la famosa scuola de catechismi criftiani s. Panteno, di cui fi è riferita la Vita ai 7. di Luglio nella prima Raccolta delle Vite. de Santi . Da quetto gran Dottore, e dal cele-bre Clemente Alessandrino, che succede a Panteno in quella castedra casechiftica, allorchè questi audo 2 predicare il Vangelo nell' Indie, 2. Aleffandro imparò la fcienza delle divine Scritture, e la pratico fedelmente colle opere, menando una vita fanta e conforme alle maffime del Vangelo. Ivi aucora conobbe, e trinfe amicizia con Orlgene, il quale benchè giovane d'età, era da tutti riguardato, come un maestro eccellense della dostrina ecclesiatica, e un modello perfetto di virtà criftiana, e per esso conservo poi fempre un fincero affetto , e una veraco ttima, facendofi fuo protettore, e difenfore in suste le turbolenze, dalle quali Origene fu dipoi agitato. Compiuti i fuoi fludi, e arricchito Alesfandro non di argento, e d'oro, che altro non fono fe non terra bianca, e gialla, ma delle vere ricchezze spirituali, cioè della cognizione del vero Dio, e delle verità della Religione, e delle più fublimi viriù, fece ritorno nella Cappadocia, dove ben presto su innalzato alla dignità episcopale in una ciuà di quella provincia, di cui non fi fa il nome 2; e così gli fi aprì un large campo di fpandere negli altri quei lumi abbondanti , di cui era ripieno , e di convertire colla sua predicazione alla Fede di Cristo molti pagani, che giacevano nelle tenebre dell'infedelià.

2. Avendo l' Imperator Severo eccirara una fiera persecuzione contro la Chiesa nel cominciamento del serzo fecolo, s. Alesfandro fu nell'anno 204, arrestato, e prefentato al tribunale del Governatore, avanti al quale fece una generofa professione della sua Fede, e col suo esempio anime il suo popolo ad effer costante nella Religione, e a disprezzare ugualmente le lutinghe e le minacce, i tormenti, e la morte, per contervaria fedele a Gesù Crifto, e per confeguire la vita-eterna, che dee effere l'unico oggetto delle brame d'un Cristiano . Iddio pero, che voleva valeru di quetto suo minittro pel servizio della sua Chiefa, dispose, che per allora non gli fosse tolta la vita, ma effendo messo in prigione, vi foffrì un lento martirio per lo spazio di sette anni . In questo mentre, benchè il suo corpo fosse riftresto tra' ceppi, ad imisacione del grande Apoftolo delle Genti, non lasciava di prendersi cura del fuo gregge , anzi del bene di tutta la Chiefa . Scriffe dalla fua carcere alla Chiefa di Antiochia una lettera, in cui fi rallegrava della ele:ione di s. Asclepiade per Ve covo di quella città , uomo di gran merito, e illustre per la confessione del-

la Fede avanti i tiranni , In questa lettera scritta uell'anno 211. s' intitolava fereo, e prigioniero di Gein Crifto, efi protettava, che quan più non feutiva gl'incomodi della fua prigionia, e leggiere gli sembravano le sue catene; tanta era la gioja, che aveva concepita nell'animo per l'eleziona d'un sì fanto Pattore a reggere quella gran Chiefa, metropoli dell'Oriente. Da quetta lettara ancora apparifce, come la divina Provvidenza avea inviato alla fua cirtà Clemente Aleffandrino, ch' era stato già suo maestro in Alesfandria, e ch' era di la partito, per fottrarfi alla perfecuatore; onde lo flesso Clemente nel teinpo della fua lunga cattività aveva a fua ittanza... adempiuta la parti di buon pattore verio il fuo gregge, talmente che non tolo non s'era intepidiro nella tede , ne aveva patito alcun detrimento, ma anzi fi era mantenuto fermo, e coflante nella persecuzione, ed aveva profittato nel-

la pietà . Poco dopo scritta questa lettera , e dopo fette anni , come fi è detto , di prigionia , fu a. Aleffandro metto in libertà, per effere cellata la perfecuzione colla morte dell'Imperator Severo, a cui succede il suo figliuolo Antonino Caracalla, che ron inquieto i Cristiani. Ognuno si può di leggieri immaginare, quale fosse la gioja del popolo crittiano la ricuperare il suo fanto, e zelante paftore. Ma poco tempo potè godere di un tale vantaggio, posciachè Iddio in una maniera firaordinaria chiamò Alessandro al governo della Chiefa di Gernfalemme. Era allora Vescovo di quella città s. Narcisso, il quale, come si disse nella sua Vita riportata ai 29 di Ottobre nella prima Raccolta delle Vite de' Santi, dopo effere trato lungo tempo affente da quella Chiefa, a cagione di una calunnia apportagii da alcuni uomini malvagi, vi era di poi ritornato, e ne aveva ripigliato il governo pastorale in un'eta attài avanzata, e che allora era di circa 110. anni, e in confeguenza troppo debole per fottenere le fatiche del fuo ministero. Iddio dunque con fua celeste visione ifpirò a s. Al ffandro di portarfi a Gerusalemme, per vifiture quei fant: luoghi, e farvi orazione; e il giorno avanti, ch' ei giungesse a Gerusalemme, rivelo chiaramente per me zo pure d'una visione, eanche di una voce venuta dal Cielo, sì a Narcifio, che alle períone principali del clero, effere fas volorta , che Aletfandro fotfe dettinato coadiutore dis. Narcisso a reggere quella Chiesa. Di fatto giunto ch' ei fu nel giorno feguente 2... Gerufalemine, fu accolto con ettrema allegrezza a) da s. Nurcifio, che dal clero, e dal popolo di quella città, a concorrendovi ancora il contenfo del Vescovo di Celarea, e degli altri Vescovi della Patentina, gli tu appoggiata la cura pattorale di quella Chiera, perche la governaffe infierne col medefimo s. Narcuto . Quetto i il primo efempio. che fi legga nella Storia ecclefiattica, della traffaaione di un Velcovo da un Velcovato ad un altro.

faguis in ubbilienza d'un ordine fiprefit » entou di Ciclo ; ed s'intre il modello di fimili traliszioni, e anche delle conditurorio, delle quali il motro unico de esficie a ancessito, o l'utilià della 
Chicla, corna preserviono i facri canoni della mavita. Narassito in una estima vecchieza, conjunuo a Ateliandro per lungo tempo a governare siamaneria egale il nilutre Chicla, e rischi un viglalastassimo palaves, fencondo il core di Dio, quaarari cara tiato eletto dal Ciclo a quel ministero.

4. La rimotiffima antichità del tempo, in cui visse sant' Alexandro, ci ha privati della notizia delle sue azioni particolari, che riguardano il governo della Chiefa di Gerufalemme, Solamente fappiamo, ch' egli vi fondò una copiofa libreria nella quale raccolle da ogni parte gli fcritti de'grandi uomini , che avevano fiorito nella Chiefa... ne' due fecoli precedenti, vale a dire ne' fecoli apostolici, ed anche fiorivano nel suo secolo; il che ridondo in gran vantaggio di tutta la Chiefa , per aver confervati tauti monumenti , che forle farebbero periti, come è accaduto di tanti altri, de'quali deploriamo la perdita. Questa libreria fuilitteva ancora nel quarto tecolo, allorche Eufebio Cefarienfe feriveva la fua Storia ecclesiattica; ed egli profets, avergli quetta somministrato un'ampia materia, onde poter arricchire la fua Storia. Sicchè tecondo la giudiziofa rifleffione d'un moderno Storico 1, noi fianto obbligati non meno ad Eufebio, che gli ba copiati, che as, Alcfandro, che gli baraccolti, della confernazione di quelli preziofi monumenti ; e mentre li leggramo in Euf bio , poffi.mo in qualch: modo immaginarci di effere a fludiare uella libreria di s. Aleffundro. Corono il fanto Vercovo il fuo apottolico ministero colla gloria del martirio; concioffiachà nella perfecuzione mossa dall' Imperator Decio nell' anno 240 egli fu de' primi ad effere arreftato come una delle principali colonne della Chiea ; ed egli collo tteff> vigore di spirito , د. colla ftessa alacrità d'animo confesso la Fede di Gesù Crifto avanti il Presidente in Cesarea, come aveva fatto quafi cinquanta auni prima nella... Cappadocia nella perfecusione di Severo. Fa percio il venerabile Vecchio, fenza che fosse avuto riouardo alcuno alla fua canutezza, rinchiufo in una firetta ed ofcura prigione, dove tra le anguftie , e i patimenti fofferti per amor di Critto . termino felicemente il corio della fua fantiffima vita circa l'anno 250., e come uno de' fuoi più illuttri prelati, e martiri è venerato in quetto giorno dalla Chiefa.

La premura, ch'ebbe s. Aleffandro di radunare, e confervare gli feritti, e monumenti ecclefiatiti, e così di iomminittare al fuo clero la comodità d' ittruirsi della dottrina della Chiefa, e di sondarsi nella sicienza della radizione al a quale è uno de principali fondamenti della criftiana Religione; questa premura, dico, del fanto Vescovo dovre bbe star a cuore de' Prelati della Chiefa, procur ando che le persone dettinate al fagro altare, e al governo delle anime fostero provvedute di bnoni libri, da quali apprendessero la scienza conveniente al loro stato, e tanto necestaria per adempiere le funzioni del loro ministero, che senza di esta non sarebbero to non guide cieche, che condurrebbero altri ciechi . Ora le divine Scritture , le Operde' fanti Padri, e gli altri libri, che contengono non le opinioni incerte degli nomini, ma la dottrina della Chiefa, fono la vera forgente, dalla quale deriva, e s' impara la fcienza ecclefiaftica. Fa dunque un gran benefizio alla Chiefa, chi, ad imitazione di s. Aleffandro, forma delle biblioseche di tali libri, e fomminiftra agli altri il comodo di leggerli, e di fludiarli. Quante spese si fanno in cofe inutili, o superflue, o almeno non tanto necessarie, quanto è questa di contribuire all' acquitto delle fcienze ecclefiattiche per coloro, che mancano di mezzi per acquiftarle?

# 19. Marzo. B. Sibillina Vergine. Secolo XIV.

La fua Vita scriua brevemente da un autore contemporanto, che si crede foste suo Confessore, è riportata da Bollandisti sono questo al 19 di Marzo.

A beata Sibillina nacque in Pavia d'onorati genitori nell'anno 1287., e fu da fanciulletta ittruita ad amare Iddio, e a frequentare l' orazione, e specialmente a recitare divotamente un determinato numero di Paternoftri più volte il giorno in quell' ore, in cui dalla Chiefa fi recitano le ore canoniche; dalla qual pratica di divozione l'anima fua ritraffe molto frutto. Giunta che fu Sibillina all' anno dodicefimo dell' età sua, perde affatto la luce degli occhi, del cha rimale molto afflitta, particolarmente perchè non poteva guadagnarfi il pane col lavoro delle fue mani, come bramava; ed estendosi provata di filare così cieca com' era, il lavoro non riufciwa a dovera, onde fu obbligata a tralafciarlo . In queste angustie ella ricorse alla intercessione di s. Domanico, al quale professava una particolar divozione, pregandolo con gran fervore ad intercederle dal Signore tanta vilta, quanta bastaffe a poter fare i fuoi lavori manuali . A tal effetto più giorni prima della festa del Santo, ella fece delle molte orazioni, e penitenze, sperando di ricuperare la vifta nel di della fua fefta . Si portò pertanto alla Chiefa de' PP. Predicatori di Pavia nel giorno festivo di s. Domenico con grande anfietà di ottenere per mezzo del Santo la grazia bramata, e fpele tutto quel giorno in ferventi orazioni , lufingandofi da un' ora all'altra, che farebbero efauditi i fitoi voti.

2. Ma arrivata la fera, nè avendo ottenuto cià che defiderava, il fuo cnore fi riempì d' una grande amarezza, e sfogando il fuo dolore in lagrime, proruppe in lamenti, e in doglianze col fuo Santo protettore, come se fosse stato fordo alle fua voci, e non aveffe alcun riguardo a tantefuppliche, che aveva a lui fatte. Mentre la buona, e semplice giovanetta stava così afflitta, e rammaricata, furapita in ifpirito, e le apparve s. Domenico, il quale la conduste prima in un lnogo ofcuro, e tenebrofo, e ripieno d'orrore : dipoi la fece passare in un giardino amenissimo, risplendente di luce , a d'una bellezza , e fragranza inefplicabile, che la ricolmò d'una tale contentezza, che fgombrata dal fuo cuore ogni meflizia, fi fentì tutta confolata, e l' anima fua ripiena di una gran gioja. Con questa visione volle il Signore infegnarle, che bifognava prima foffrire con pazienza, e raffegnazione le tenebre della fua cecità per breve tempo, qual è quello della presente vita, se voleva effere ammesia agli eterni godimenti, e alla fplendidiffima, e incomprenfibile luce del Paradifo . Sibillina ringrazio nmilmente il fanto Protettore della grazia ricevuta per mezzo fuo dal Signore, affai più vantaggiofa all' anima fua di quella che aveva richiefta : e da... quel tempo in poi, non fi dolfe più del la cecità, e la fopportò finche visse, nou folo con pazienza, ma con ilarità di fpirito.

3. La beata giovane, per dimoftrare la fna gratitudine a s. Domenico, volle vestire l'abito del terzo Ordine delle suore della penitenza di a. Do-menico, le quali fanno voto semplice di continenza, e vivono nelle proprie case, o pure dua, o tre insieme, esercitandos in pie orazioni, e meditazioni, e in opere di carità. V' erano allora in Pavia molte di quette fuore della penitenza, le quali fi prefero cura di Sibillina, e le infegnarono il modo di orare, e di meditare le cose di-vine, e specialmente la Passione di Gesù Cristo. Ella cominciò a frequentare più spesso la chiesa de' PP. Domenicani, e ad ascoltarvi con grande attenzione la parola di Dio, ruminandola poi nel fuo cuore, e accendendofi viepiù per mezzo di essa nell'amore di Dio. Ma sopra tutto ella cavò gran profitto dal meditare affiduamente la dolorofa Passione del Salvatore, scorrendo posatamente tutti i mifteri di effa, e specialmente quello della flagellazione nel pretorio di Pilato. Con-templando Sibillina il fuo Redentore, e il fuo Dio umiliato fino ad effere crudelmente flagellato, come un vile schiavo, da' manigoldi, e ricoperto da capo a piedi di piaghe, e grondante di vivo fangue per la nostra falute, e per li peccati nostri, fi fentiva trafiggere il cuore da una tenera compaffione, che la faceva sciogliere in lagrime ; e piena di flupore, e di confusione ad un amore si eccessivo del suo amabilissimo GESU' verso di lei, s' infiammava di un ardente defiderio di corrispondergli, con patire ella pure qualche cosa per amor suo, e dimostrargli la sua gratitudine,

con initare i fuoi efeinpj .

4. Quindi è, che scorsi tre auni, da che aveva veitito l'abito del terzo Ordine di s. Domenico, e fi era posta sotto la direzione delle suore della Penitenza , ella rifolvè di separarsi affatto dal Mondo, e ritirarsi in luogo folitario, a meaure vita penitente, e applicata unicamente a conversare con Dio . Scelse a questo effetto una cella annessa alla chiesa de' PP, di s. Domenico ; in quella fi rinchluse in età di quindici anni, e vi dimoro tutto il rimanente della fua vita . Nei primi fette anni, ch'ella viffe in quefta cella, inacerò il fuo corpo con penitenze più ammirabili, che imitabili . Digiunava contiguamente , bastandole per suo cibo un poco di pane d'orzo; prendeva un breve ripolo fopra una nuda tavo-la; li flagellava ogni notre con asprifime discipline, nelle quali verfava una copia abbondante di sangue, in memoria della flagellazione del fuo Salvatore ; portava una fola tonaca sì d'estate, che d'inverno; non usava mai fuoco anche ne' maggiori rigori del freddo, onde le fi gonfiavano, e crepavano talmente le maui, che ne grondava il fangue ; per rifcaldare alquanto il fuo corpo intirizzito dal freddo, faceva frequenti genufleffioni , e proftrazioni in terra , con gran scrvore di spirito adorando la maesta dell' Altis fino, alla cui prefenza ella flava . Dopo fette anni di questa sua austerissima penitenza, ella ne moderò alquanto il rigore; e foleva poi dire alle sue suore, e ad altre persone, che venivano a visitarla, che usassero della discrezione nelle penitenze corporali, e ch'era cosa più utile, e profittevole il mortificare lo spirito coll'esercizio delle virtà, e specialmente della carità, che il macerare ecceffivamente, e flagellare la carne.
5. Fu questa serva di Dio favorita dal Signore

di celesti visioni, e dello spirito di profezia, per cui vedeva le cose lontane, come se fostero prefonti, e prediceva i futuri avvenimenti. Sperimentava una dolcezza ineffabile alla prefenzadell' augustiffimo Sagramento dell' altare; oude uua volta accadde, che portandofi il Viatico ad un infermo con una particola non confacrata, attelo che il paroco per ricoprire la fua trafcuraggine in caso repeutino di Comunione, mancandogli le particole consagrate, ebbe il sacrilego ardimento di prenderne una non confagrata, ella si accorse benissimo di questo mancamento, perchè profiratafi a terra nel paffare che fece quel facerdote colla Comunione, non provo in se medesima i foliti movimenti di divozione. Cheperò chiamato a fe quel facerdote, e ammoniiolo del fuo orribile facrilegio, egli vedendofi fcoperto, non feppe negarlo. Ella aveva ancora riceurta da Dio una cognizione firaordinaria delle fpirituali, delle quali parlava con una mirabile unzione di spirito a quelle persone, che Sec. Race.

andavano a vifitaria; e quanto era cieca degli occhi corporali, alteratano gra illuminata di ince celeite negli occhi interni dell'anima. Vitile ia fatta Vergine fino agli ottan' anni, fempre rinchian calli fatta cella, ad cui none ra uficia fono deve volte; e priena di meriti fe ne ando alla patria celeite ai api. di Marzo dell'amon 1367, e di floro conferva tuttava incorrotto nella chiefa de' PD - Predicatori di Patro.

Oh quanto c'inganniamo, allorchè ci lamentiamo di non effere efauditi nelle orazioni, che facciano al Signore Iddio, e a' Santi fuoi, per essere liberati da qualche tribolazione ! Ecco nella beata Sibillina un efempio illustre di quella verità, tanto spesso replicata nelle divine Sritture, che la tribolazione è il più delle volte una grazia fegnalata del Signore, per purificare, e fantificare le anime nottre, e coudnrle per mezzo di esta al possesso dell' eterna selicità. Impariamo dunque se avviene, che domandiamo grazie temporali, a domandarle fempre con la condizione, fe fieno utili, ed espedienti alla nostra eterna salute per la quale unicamente dobbiamo effere folleciti, ed ansios. E se dopo molte orazioni fatte a Dio, alla Vergine fantiffima , e ai Santi , per ottenere qualche grazia temporale, qualunque ella fia, e per quanto ella ci fembri utile, e neceffaria..., com' era quella, che chiedova la beata Sibillina. non fiamo efauditi, non c'iuquietiamo, nè ci contriftiamo foverchiamente, ina raffegnamoci al divino volere , e confidiamo nella fua infinita bontà, che ci concederà una grazia maggiore, com'è quella di soffrire la tribolazione con pazien-22, ed anche con ilarità di spirito, nella guisa che la concedè alla beata Sibillina . A questo fine adopriamo i mezzi, ch'ella adoprò, di meditare cioè la Paffione di Gesti Crifto, ch'è il fonte delle vere confolazioni, e di peufare con viva Fede a quell' eterna gloria, ch'è in Cielo apparecchiata a coloro , che per atnor fuo foffrono pazientemente le brevi , e momentanee tribolazioni della vita prefente . Questo è quello , a che ci eforta l'Apoftolo s. Paolo 1 : Rimirate , dic' egli , e contemplate Gesà Crifio autore , e confumatore della Fede, il quale , propotlofi il gaudio , fotlenne una croce ignominiofa, e ora fiede alla delira di Dio . Tenet: gli occhi fiff in lui , acciocche non vi Hanchiate , ne vi perdiate d'animo . Ricordatevi di quelle parole piene di coufolazione, colle quali Iddio vi dice : Figliuol mio , non diffrezzare il gaffigo del Signore, e non ti voler perder d'animo, allorebe egli ti flagella; perciocebe il Signore galliga quei , ch' egli ama , e flagella quelli , che riceve nel numero de' fuoi figliuoli . Non ti tiancare dunque di foffrire , perchè Iddio ti tratta come fuo figliuolo; al quale ha deftinata un' eredità, fempiterna nel Cielo .

(1) Heb. 12. 2. & feq.

#### 20. Marzo S. Giovacchino.

#### Prefo i Bollandifli fi trova fotto questo giorno ciò, che in lode di questo gran Santo è stato detto da s. Episano, da s. Giovanni Damasceno, e da altri antichi Autori.

S AN Giovacchino collo stesso suo nome, che per divina disposizione gli su imposto, denotava il fublima ufficio, a cui abeterno era flato da Dio eletto, di effere cioè il fortunato padre della più fanta, e della più grande fra tutte le pure creature , qual è la gran Vergine Maria madra di Dio, Perocchè Giovacchino nella lingua originale vuol dire Preparazione del Signere; dal che possiamo giustamente argomentare la straordinaria fantità, di cui Iddio l'aveva arricchito, e le infigni virtù, colle quali l'aveva disposto e preparato, affinche fosse degno di produrre un frutto si raro, si preziofo, e si eccellente, qual era-quello di generare una figliuola, che doveva nel fuo puriffimo feno concepire per opera dello Spirito fanto l'unigenito Figlipolo di Dio, e dare alla luce il Meffia, il Salvatore del Mondo, Gesù Cristo Signor nostro, da tanti secoli promelib , e con sì infocati fospiri desiderato da' patriarchi, da profeti, e da tutti i Giufti, che vissero e nello stato di natura , e sotto l'autico Testamento. Egli traeva la sua origine dalla tribù di Giuda, e discendeva dalla regia stirpe di David; onde contava fra'fuoi antenati tanti Principi, e tanti Re, quanti avevano per lunga ferie d'anni regnato in Gerusalemme . Ma coll'andare del tempo, e dopo tante rivoluzioni, ch' erano avvenute nel popolo Ebreo, la fua famiglia era caduta nell' ofcurità , nell'abbiezione , e nella povertà. Così aveva Iddio disposto, perchè secondo gli altiffimi difegni della tua infinita fapienza il suo Figliuolo, facendosi uomo, doveva da una parte nascere dalla stirpe di Davidde, per avveraro le profezie, e dali' altra egli volcva, che comparisse al Mondo non tra le grandezze, nè tra le ricchezze, ma in mezzo alla povertà, e all' umiliazione , per confondere l' umana superbia, che di tali pregi fi gonfia, e va in cerca, e infegnare col fuo elempio l'umiltà, la mortificazione, e il dispregio di tutte le cose terrene.

2. Sebbane la parisa di a. Giovacchino fosie Betlenmae, che nella Seritura vinne chiamata la città di Davidde, perchò quebo principe in efficie a consultata di città di particolo di fina fanta conforte Anna, di citi di apratta o sella fina fanta conforte Anna, di citi di apratta o sella fina fina ai da di lugglio nella priori Recuttade del le Vite del Sarti, aveva, dico, fifista la fina dimora, e la fina bilizzione nella piccola città di Naztarer nella Gallitzi edi vi viveva poveramente, come factava i, fordiergo, e di rer fuo firetto pacome factava i, fordiergo, e di rer fuo firetto pa-

rente, e della fteffa ftirpe di David, e che fu poi Sposo della fantiffima Vergine sua Figliuola; o pure, come altri vogliono, industriandoù, col tenere un piccolo gregge di pecore, e da esso ritraendo il suo sostentamento. Ma in mezzo alla fuz povertà, e in questo suo stato umile ed abbietto agli occhi degli uomini, egli era grande avanti al Signore, perchè menava in compagnia di a. Anna una vita fanta, innocente, e ripiena d' ogni forta di virtù . Egli era cesto, umile, manfueto, fobrio, prudente, amante dell'orazione, applicato alle opere buone, e offervando efattamente tutti i comandamenti della legge Mofaica, ferviva Iddio in ispirito e verità. Infomma egli era del numero di quei Giufti, i quali, vivendo fotto la legge antica, come dice a. Agoffino, vivevano tecondo lo fpirito della nuova legge, animati cioè da una viva Fede, da un' ardente carità, e da una ferma speranza de' beni eterni, ai quali unicamente aspiravano, e de' quali aspettavano il possesso per mezzo del Salvatore, che doveva venire a redimere, e falvare il genere umano.

3. Erano già scorsi più anni, da che s. Giovacchino viveva in una fanta pace nello flato conjugale colla fua beara moglie Anna, fenza cheavessero avuto frutto veruno del loro matrimonio . E ficcome la sterilità in quei tempi era confiderata come un obbrobrio, e come una specie di maledizione del Cielo; così i fanti contugi portavano quefta umilizzione, e quetta ignominia... con pazienza, e con raffegnazione al divino volere. Ma venne finalmente il tempo predeftinato abeterno da Dio, in cui Anna concepì, e dopo nove mesi partorì una figliuola; e quetta fu la fantissima Vergine, la quale come una felice aurora spuntò nel nostro orizzonte, e rallegro colla fua nascita il Cielo, e la Terra, perchè prometteva vicino il nascimento del Sole di giuflizia, Gesù Crifto noftro Signore. Ognuno fi può di leggieri immaginare, quale fosse il giubbilo, a quanto grande la consolazione di s. Giovacchino, per questo preziosissimo dono ricevuto dall' Altissimo, e quali i cantici di gioja, e di lode, che offert al Signore, che si era degnato di esaudire i fuoi voti con una grazia sì grande, e con

una miferioredia i abboodante.

4. Nicome i cilono incognite i elante azioni particolari di r. Giovacchino, nd di elle ha volitori dido, che fa a nod prevennati a notti ai; colo i la raficita della bestiffina Vergine. Na olumpo, berve che fa fatto questo tempo, in cui s. Giovacchino e fogravvisitoro, tono fi può deblirre, che gli sono ne abbla profitatto, per fire farmere maggiori proprefii nell'amor di Dio, e nella instituta della bestifina Vergine. Na columpo con controlla della controlla di controlla di

qual

qual er la fastifima Vergine fas figlioola. E fe ella vifitando pol fanta Elifabetta, e on effolei trattenendoli per tre meli, riempià quella cafa di copiole benedira cicelti, come narra a Luca copiole benedira cicelti, come narra a Luca ridire, quanto grandi, ed eccellenti foffero la grazia, quanto rya, e difiniti ciono; che iddioper mezzo di Maria fantifina verso nell'ani mi di a. Gioraction, che avven l'ornore di efgrazia, quanto ria, e diffiniti cionore di effocondo la Carne, a l'altro del Figliosio di Dio ficondo la Carne, a l'altro file diegno di firi sono nelle partifime vicere delli fielli fantifima Vergine las figliosis A, «Reginat del Cio», e della gire les figliosis A, «Reginat del Cio», e della

Abbiamo pertanto nna speciale divesione verso questo gran Santo; veneriamo con umile offèquio il fino merito fingolare; e imploriamo la fua potente protezione ne' nostri bisogni spirituali , e remporali . Impariamo dal fuo efempio, quali sieno i veri pregi, e quali le prerogative, che rendono gli nomini commendabili , ed accetti avanti al Signore, e che debbono defiderarfi dal Criftiano. Le umane grandezze, gli onori, e le ricchezze nulla contano avanti Iddio, anzi fono bene spesso, come insegna il Vangelo, un oftacolo all'eterna falute, perchè gonfiano il cuore, ed espongono chi le possiede, a mille tentazioni, e pericoli . Al contrario la povertà, la vita ofcura, ed abbietta, fono mezzi, che rendono più facile il confegnimento dell'unico be-ne defiderabile, della grazia cioè di Dio, e della gloria celefte. Temano dunque i Grandi, e i ricchi del fecolo, temano, dico, del loro ftato, come opposto a quello, che Gesù Cristo ha eletto perfe, e in cui ha voluto, che nascano, e vivano le persone a se più care, come sono la fua fantifiina Madre, e i fuoi fanti genitori Giovacchino, ed Anna; e però facciano ogni sfor-20, per umiliarli avanti Iddio, e per divenire poveri di spirito, se vogliono salvar le anime loro . Si confolino i poveri , e fpec almente quelli , che da uno ttato nobile, e ricco fono caduti in battà fortuna , e fono privi di quelle cofe , che converrebbero alla loro condizione ; poichè effi rasiomigliano i fanti genitori della gran Madre di Dio , nati , e vissuti poveri , e nell'abbiezione , benchè fossero di fangue reale , e discendenti per retta linea da tanti famoli personaggi, che avevano fednto ful trono d' Ifraele , e di Giuda . Procurino essi con ogni diligenza d' imitare i loro esempi, sopportando con pazienza, e con raffegnazione il loro povero fiato, e vivendo fantamente, come fecero i ss. Giovacchino, ed Anna : e così arriveranno infieme con loro alle vere, e permanenti grandezze, e alle vere, e perpetue ricchezze, che fono in Cielo apparecchiate a coloro , che amano Iddio , e fedelmente lo fervono nel breve corfo della vita prefente.

# 21. Marzo. S. Serapione Sindonita. Secolo IV.

Le notivie di s. Serapione, detto il Sindonita, si hanno da Palladio nella Storia Laussica cap. 81. e seguenti presso il Rosveido nelle Vite de Padri dell' Eremo cap. 8.

RE fantimonaci col nome di Serapione fiorirono in Egitto nel quarto fecolo. Il primo fu innalzato alla dignità episcopale nella città di Tmuis da s. Atanalio, e con ello stette sempre unito in tutte le perfecuzioni, ch'egli ebbe a foffrire dagli Ariani . Il fecondo fu padre di molte migliaja di monaci nel deferto di Arfinge. Il terzo s. Serapione si chiamo per soprannome il Sindonita , perché non portava nè tonaca , nè mantello a guifa degli altri monaci, ma folamente una veste di tela di lino . Egli rinunziò a tutte le cofe del Mondo, e fi ritirò nell'eremo a menare nua vita molto afpra, e penitente. Era idiota nelle lettere, e scienze umane, ma leggeva continuamente la divina Scrittura, che imparò tntta a mente ; e dalla meditazione di essa ritraeva fempre nuovi lumi, e nuovo fervore nel fervizio di Dio. Dopo che Serapione ebbe dimorato qualche tempo nella folitudine, fi fentà ispirato di andar girando per diversi paesi, in. quel suo abito vile, e dispregevole, per guadagnare anime a Dio, ed efercitare la carità verse i fuoi proffimi. Quanto questa sna carità sosse ardente, ed eroica, si può faclimente raccogliere da quei pochi fatti ftraordinari , che di lui fi raccontano, i quali parerebbero incredibili, se da una parte non fi trovaffero registrati in autentiche, e antichiffime memorie, e dall'altra non fi fapesse fin dove possa giungere un nomo confortato dalla divina grazia, e infiammato d'un acceso desiderio della falnte dell'anime redente col fangue di Gesù Crifto .

2. Eravi in nna certa città una compagnia di commedianti, i quali menavano una vita diffoluta , e coll'efercizio dell'arte loro d'iftrioni servivano d'istromento al demonio, per tirare alla perdizione molte anime , specialmente dell' incauta gioventà. Serapione mosso a compassione del loro stato infelice , rifolvè di fare ogni sforzo, per guadagnarli a Dio, e far loro abbandonare quell'infame, e fcandalofa professione di commedianti . A quelto effetto fi vendè per lore schiavo, e il prezzo di cento scudi, che ne ritraffe, lo confervo preffo di fe ben cuftodito, s figillato. Entrato così nella loro casa come uno fchiavo, li fervi per alcuni anni con nna fingolar diligenza, ed attenzione negli uffizi più vili, fino di lavar loro i piedi . Intanto menava una vita auftera, e penitente, come se stesse nel deferto, cibandos folamente di pane, ed acqua; offervava nn rigorofo filenzio; meditava continuamente le parole della divina Scrittura, che, Y 2

come fi diffe, fapeva a memoria; e porgeva... frequenti preghiere al Signore per la loro con-versione. Un tenore di vita sì mortificata, l'esempio d'una virtù sì insigne, secero tal impreffione nel capo di quei commedianti, che fi convertì a Dio, e poco dopo lo stesso secero la fita moglie, e finalmente tutti pli altri commedianti, onde ascoltando con docilità le pie esortazioni di Serapione, rinunziarono alla loro comica professione, abbandonarono affatto il teatro, e riceverono il battefimo, per attendere in avvenire a vivere da veri Cristiani. Ripieni pertanto di gratitudine verso di Scrapione, per mez-20 del quale avevano sicevuta da Dio una sì grande mifericordia, non permifero, ch' ei più li fervisse come loro schiavo, ma gli offerirono di metterlo in libertà, e di trattarlo come loro fratello : Won ? , differo effi , cofa ginfla , che voi fiate più noffro fervo , dopo che avete liberati noi dalla vergoznofa fervitu del demonio .

3. Allora Serapione manifestò chi egli foste, e quello, che aveva fatto in favor loro, dicendo: To fono un monaco d' Egitto , ed effendo nato libero , mi fono venduto a voi fibiavo, per infinnarmi nella vo-Hra cafa, e procurare la liberazione delle anime vo-Fire dallo flato compassionevole di perdizione , in cui eravate. Ora che è piaciuto al Signore d'efaudire i mici voti , e che per la fua grazia vi vedo bene flabiliti nella via della falute; eccovi il voltro danaro, ebe fpendefte per la mia perfona; permettetemi , ebe io mi parta da cafa voltra, e me ne vada ad ajutar altri . Restarono essi attoniti di una carità si eroica del Santo, e lo pregarono con ogni istanza a rimaner con effoloro : Voi ( gli differo ) farete in avvenire nostro padre, e nostro signore, e per tale fempre vi considererento; non ci abbandonate dunque , ma reflate con effonoi . Ma per quante preghiere eglino facessero al servo di Dio, non su poffibile di rimoverlo dalla fua rifoluzione . Almeno ( effi foggiunfero ) ritenetevi il danaro , cb' è Stato il prezzo della votiva libertà , e il mezzo , e l' occasione del benefizio, che abbiamo da voi ricevuto. E ricufando Serapione di condescendervi, perchè voleva viver povero, come aveva fatto fin allora, fenza posseder cosa alcuna in questo Mondo, eglino lo pregarono a prenderlo, per farne lisnofina a' poveri, giacchè non lo voleva accettare per uso suo. Ma neppur questo poterono ortenere : Lyello danaro (rispose loro ) è vollro , e a voi appartiene; distributtelo voi a poveri, fe volete ; a me non conviene di caricarnii del davaro altrui , per farne limofina . Ciò detto , fe ne partì con grande loro dispiacere, e se n'ando nella Grecia.

4. Giunto in Atene, nella dimora che vi fece, non trovò alcuno, che gli deffe un poco di pane, per riilorarfi; onde paffati tre giorni fenza inangiar nulla, il quarto giorno fentendofi fimolato dalla fame, se ne ando nella pubblica piazza,

dove fi folevano radunare i filosofi d' Atene, e cominciò a piangere, e a lamentarfi ad alta voce. Accorfero i Filosofi a quelle grida, e gli dimandarono, perchè così gridaffe, e che male aveffe . Egli rispose : Io son originario d' Egitto , e dopo che mi trovo affente dalla mia vera patria ( per vera sua patria egli intendeva il Paradiso, da cui a causa del peccato sono sbanditi i miseri figliuoli d' Adamo ) fono caduto nelle mani di tre moleili creditori . Due di effi mi è riufcito di quietarli , ma il terzo non ceffa di molestarmi . E richiedendogli i Filosofi chi , e dove fosse quel suo creditore, a fine di preftargli ajuto, ei foggiunfe : I tre erc-ditori, fono l'avarizia, la lufferia, e lagola. Mi fino già liberato dalle molellie dell' avarigia , abbandonando tutto, e non poffedendo nulla; e della... luffaria , rinunziando ad ogni forta di piaceri , e di deligie ; ma la gola fegue a tormentarmi , e moleflarmi ; e poiche fono quattro giorni , che non le bo dato nulla , mi firmola colla fame , e mi altringe a gridare, perche vuole, che le paghi il confucto debito, Allora quei Filosofi credendo, che fostaqualche mendico, che ciò diceffe per cavar danaro, gli diedero uno scudo. Egli gettò quel danaro in una bottega di un fornajo, e non prese altro, che un pane, quanto bastava per saziar la sua same; dal che i Filosofi argomentarono, ch'egli era non un mendico vagabondo, ma un vero Filosofo, cioè un nomo virtuoso, e disprezzatore del Mondo.

5. Da Atene paísò Serapione a Lacedemone, dove s' incontrò in un uomo dabbene, quanto alle virtù morali, ma che aveva la disgrazia di effere contaminato dell'empia fetta de' Manichei infieme colla fua moglie, e con tutta la fua famiglia. Il fervo di Dio mosso a compassione del loro mifero flato, per la feconda volta fi vendè loro schiavo a preazo vile, per avere la comodi-tà di convertirli alla vera Fede, conforme gli riusci nello spazio di due anni, che dimoro in casa loro . Dopo averli ricondotti al seno della Chiefa cattolica , volendolo effi ritenere prefio di se, non più come servo, ma come fratello, anzi come padre, egli non vi confentì, ma fe ne ando, per continuare con altri gli atti della fua eroica carità . Dalla Vita di s. Giovauni Limofiniere Patriarca di Alesfandria apparisce, che Serapione per la terza volta fi vendè schiavo, per foccorrere col prezzo ritrattone una povera vedova, la quale fi era ridotta infieme co' fuoi figliuoli ad un' eftrema neceffità. Poichè il s. Patriarca leggendo questo fatto nella sua Vita I si mife a piangere dirottamente, e chiamati i fuoi familiari: Vedete, diffe loro, fin dove è arrivata la carità di quello fant' nomo : a noi pare di far molto, quando diamo ai poveri le nostre fostanze. Abimè quanto fiamo lontari dalla perfezione della carità quanto dobbramo umiliarci avanti Iddio della noffra debolezza, e imperfezione!

(1) Questa Vita di s. Serazione, che allora efisteva, si è perduta, o almeno finora non è venuta alla luce.

6. Bi-

. Bisogna dire, che anche questa terza volta Serapione foste lasciato andar libero dalla sua vo-Iontaria schiavitù, perocchè Palladio racconta, che il Santo dopo aver fatti altri viaggi in altri paeli, s'imbarco verso Roma, dove giunto cercò di conoscere, e di trattare quelle persone, che vivevano in concetto di pietà , fenza curarfi di vodere le magnificenze di quella metropoli dell' Imperio . Tra le altre persone di simil fatta a' incontrò a parlare con una Vergine, che da venticinque anni viveva rinchinfa in una cella, e menava una vita penitente; onde era affai lodata, e comunemente venerata come una fanta . Ma Serapione, che aveva dal Signore ricevuto il dono del discernimento degli spiriti, si accorse, che quella vergine non andava efente dallo fpirito di vanità ; giaccbè afferiva di fe medefima. ch'era morta al Mondo. Il Santo le fece conoscere, ch'ella non era altrimenti morta al Mondo, come fi vantava; la liberò dallo spirito di fuperbia; e le infegnò ad effere veramente umile, e a gnardarsi dal compiacersi di se stessa, e delle sue virtu, se voleva far acquifto della fantità, della quale l'umiltà è la base, e il sondamento. Finalmente in Roma termino Serapione i fuoi giorni in età di feffant' anni , non fi fa in qual tempo preciso, ma probabilmente nel fine del quarto fecolo, o nel principio del quinto .

Il fanto Patriarca d'Aleffandria Giovanni lecgendo gli esempi della straordinaria carità di Serapione, come fi è veduto,fi sciolse in dirotto pianto , considerando quanto ei fosse lontano dalla perfezione di questa virtà , ch' è la regina di totte l'altre, e che fopra tutte rende le anime accette a Dio. E pure questo fanto Patriarca su al profuso nelle limosine verso de poveri, che si acquiftò il glorioso nome di Limosiniero, come si diffe nella sua Vita riferita ai 23. di Gennajo nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Ma noi poffiamo con maggior ragione piangere fopra la dnrezza, e infenfibilità di tante persone ricche, che trascurano di adempiere il precetto della carità verso de' poverelli, tanto da Geaù Crifto raccomandato nel Vangelo; e nemmeno vogliono impiegare il superfluo delle loro rendite in soccorrere i bifognosi, come vi fono obbligati. Gran cofa ! 11 Signore fa nella Scrittura delle promeffe magnifiche al limofinieri, fi protesta, che riceve come dato a se medesimo quello, che per amor suo si dà ai poveri, e in ricompensa tiene apparecchiato per essi un regno eterno di gloria 1. Al contrario minaccia un terribile, e sempiterno gastigo a coloro, che mancano a questo dovere indispensabile della pietà cristiana a. E pure si disprezzano tutto giorno le sue promesse, non fi fa conto delle ine minacce; e potendofi comprare il Cielo con tanta facilità, dispensando almeno il suo superfluo ai poveri si vuole piuttofto accumulare fempre nuova roba, che quanto prima

#### 22. Marzo.

# B. AMBROGIO DA SIENA. Secolo XIII.

La sua Vita su scritta da quatro Religiosi dell' Ordine de Predicatori, deputati dal Pontesce Onorio IV. immediasamente dopo la morte di esso; ed è inserita nella gran Raccolta de Bollandisti, sotto il di 20, di Maryo.

N Acque Ambrogio l'anno 1220. ai té. d'A-prile in Siena città della Tofcana, dalla nobile famiglia de' Sanfedonj, ed estendo uscito dall' utero materno colle membra del fuo corpo mal formate, e contraffatte, riceve per le preghiere di Giustina fua madre la grazia, che fossero prodigiosamente riftabilite nel suo effere naturale. A questa grazia, che risgnardava la buona dispofizione del corpo , Iddio ne aggiunfe nn' altra affli più importante in riguardo all' anima fua, poiche lo dotò d' un' indole inclinata al bene, e lo preservò dai pericoli , ne' quali par troppo sovente incorrono i giovanetti , di perdere l'inno-cenza battefimale . Ei comincio fino da' più teneri anni ad odiare il peccato , ad amare il fuo Creatore, e ad efercitarfi in cofe pie, e divote. Crescinto negli anni fi accrebbe ancora in lui una foda pietà, e divozione, facendo frequenti oraaioni, leggendo volentieri, e con gusto libri spirituali, conversando con persone dabbene, e suggendo più che i serpenti, la compagnia de giovani diffolnti , e licenziofi . Per confervare intatto il prezioso tesoro della purità, custodiva con gran gelofia i fuoi fentimenti, e particolarmente la vista; schivava i balli, le veglie, e le converfazioni; e amava talmente la ritiratezza, che fi afteneva d' intervenire a certe pubbliche adunanze, e a certi conviti folenni, specialmente di nozze, ancorchè fossero di suoi parenti . Questa sua ritiratezza, e questo suo amore alla folitudine, non ischivò la censnra di molti, che lo chiamayano un nomo ruftico ed incivile, ed anche lo motteggiavano come uno scrupoloso, e d'nmor fanteffico, e bizzarro. Lo fteffo fno padre non approvave nne tale condotta del figliuolo, parendegli troppo fevera, nè conveniente alla fua età, e condizione . Me Ambrogio guideto da lume celefte, e verifimilmente badando più elle infinuazioni delle persone religiose, colle quali foleva praticere , che alle dicerie del Mondo , fi mantenne coffante nel fuo tenore di vita divota, ed innocente, e ne' fuoi fanti propofiti. Era folito il fanto giovane di frequentare gli spedali nelle Domeniche, per affiftere, e consolare gl' infermi, e di visitare in tutti i Venerdi i carcerati, ai quali fomministrava quei conforti ed ajuti che poteva, e ogni Sabato in onore della santissime Vergine, della quale su sempre divoto, conduceva in sua case cinque poveri, e ad effi con licenza de' fuoi genitori egli dave da mangiare, e poi li licenziava con qualche buon av-

vertimento, e un poco di limofina,

2. Questi, ed altri esercizi di pietà praticò Ambrogio, anche visse nel secolo; ma ginnto all' età di diciassette anni risolvè di stringersi vienià con Dio, rinunziando el Mondo, e abbracciando la professione religiosa. Scelse e quett' effetto l' Ordine de' Predicatori, fondato pochi anni prime da s. Domenico, in cui vedeva fiorire la pietà, e lo zelo della falute delle anime; e ne veitì l'abito nel giorno stesso, in cui era nato, cioè ai t 6. di Aprile dell' anno 1227. Compiuto ch' ebbe il noviziato con molta edificazione, e con una esatte offervanza delle regole delle fue Religione, che poi confervò in tutto il rimanente della sea vita , su invieto a Parigi , per sere i suoi studj in quella celebre Università . Nel tempo steffo, che con feria applicazione attendeva allo findio, per rendersi idoneo alle funzioni del suo Ittituto, non trascurave il principal affare della fantificazione dell' anima fne, e il profitto nelle virtù; onde rinfei un Religiofo non meno dotto, che fanto. Dopo qualche tempo fu da' fuoi Superiori destinato ad insegnare le Teologie, al che, sebbene di mala voglia, egli condiscese per ubbidienza, poichè la sua amiltà evrebbe brama-to di non fare alcune compersa di dottrina, ma di attendere unicamente agli efercizi spiritueli, ell'orazione, elle contemplazione delle cofe divine , e all'edificazione de' fuoi proffimi . Egli Infeguò la teologia prima in Parigi, e poi in Colonia , dove anche gli su deta incombenze di predicare la divine parola, Era in quei tempi la Germenia sconvolte dalle sazioni, e da diffenfioni di ogni forta, e pubbliche, e private; onde fi aprì ad Ambrogio nn largo campo d'impiegare il suo telento, e la sua ardente carità ; e fu un engelo di pace in tutti quei luoghi, dove fi porto a predicare, poichè coll' efficacia delle fue efortazioni fedò le difcordie, e calmò gli animi efacerbati, e mediente il divino aiuto riftebili la concordia, l'nnione, e la pace non folo tra le

famiglie, una encora tra le città, che prima s'infestavano l'una l'altra, con gran pregindicio si della pubblica quiete, che delle coscienze.

3. Intento la città di Siena fi trovava molto afflitta, e turbata, non folamente per le inteftine discordie, le quali non meno che nella Germania in quei tempi infelici mettevano fotto fopra le città d' Italia; ma ancora perchè era fleto contro di effa fulminato l' Interdetto dal Pontefice , per aver aderito el pertito di Federico IL contro la Chiefa Romana . Quei cittadini pertanto pregarono con grande istanza il beato Ambrogio di venire el foccorfo della fua patria, e di ricondurre in effa quelle pace , che sapevano per fama aver per mezzo suo ricuperate non poche città della Germania . Egli perciò dalla Germania venne in Italia, e nell'anno 1263, fi portò in Roma ai piedi del Pontefice Clemente IV., e benche il Papa fosse molto irritato contro i Senesi, gli riusci nondimeno colle fue dolci, ed efficaci maniere di plecario ; ficchè fu tolto l'Interdetto , e riconciliata le città di Siena colla Chiefa Romana; il che reco molto giubbilo, e straordinaria gioja a quella città , onde ne secero pubbliche fefte , rinnovate poi ogni anno in memorie di un tal benefizio, ottenuto per mezzo del loro fanto concittadino. In questa occasione il sommo Pontefice Clemente IV., come anche il fuo fuccessore Gregorio X., scorgendo i gran telenti di piete, e di dottrina, de quali il Signore averve arricchito il suo servo Ambrogio, vollero i nnalzarlo alle prelature della Chiefa, per fervirfi dell' opera fua ne' bifogui allora occorrecti specialmente di pacificare i popoli, e le città divise in fazioni, e in guerre civili , ed anche per predicere la. Crociata contro gl' infedeli . Il fervo di Dio ricusò costantemente di accettare quelunque prela-tura, o eltra dignità, che lo dittinguesse del numero de femplici Religioù, offerendoù per altro pronto d'impiegare tatto se stesso el servizio della Chiefe, e di ubbidire agli ordini pontifici in tutto ciò, che gli fosse stato comaudato. Di satto egli efeguì con grande elecrità dell' enimo fuo, e con non minor frutto, molte, e varie commiffioni appoggiategli dalla Sede Apostolica, per pacificere le diffentioni, che sconvolgevano le città d'Italie, e per riconciliare tra loro i Principi, e le Repubbliche, che guerreggievano infieme con gran danno delle Criftienità. Era tale il concetto, che fi aveva univerfelmente della fua fantità, e tanta l'efficacie delle fue parole, animatedallo spirito di carità, e eccompagnate da una fincera umiltà, che veniva da tutti escoltato con docilità, e tutti ancora abbracciavano voleotieri quelle condizioni di pace, e di concordia, ch'egli

loro proponeve.

4. In quefte pis occupazione impiego il beato Ambrogio il rimanente della fia vite, fcorrendo da una città all'altra, predicando da por
tutto la parola di Dio con molto frutto delle ani-

me, e spargendo in ogui luogo il buon odore delle fue virtà. Egli confervo fempre in mezzo a tanti viaggi, che fu obbligato di fare, e in mezzo a taure, e ai diverfe negoziazioni, che gli convenue intraprendere colle persone del secolo, conferve, dico, lo fteffo raccoglimento di fpirito . le fteffo tenore di vita penitente , e mortificata, che aveva offervata nella quiete del chioftro . Perciocche tutti i fuoi discorfi, e tutte le fue azioni erano indirizzate alla gloria di Dio, e alla falute de' fuoi proffimi ; nè mai tralafciava per quanto gli era permeffo, i fuoi efercizi fpirituali , impiegando in effi le ore della notte, che toglieva al fonno, allorchè n'era impedito dalle occupazioni del giorno. Offervò ancora... fempre una grande cautela nel trattare con perfone di fesso diverso, oude quando doveva parlare con esse per motivo di carità, si afteneva di fiffare loro gli occhi nel volto, e cercava di sbrigarfi con poche parole, perché temeva di fe medelizno , e di offuscare quel candore di purità verginale, che per divina mifericordia fino dalla fua fanciullezza aveva conservato intatto . Nell' anno 1286. trovandosi il beato Ambrogio in Siena, vi predicò nella Quarefima col folito fuo fervore di fpirito, nè volle ceffare dal predicare, benchè gli fopravveniste un vomito di fangue. Ma aggravaudofi il male, e replicando in maggior copia un finil vomito, fu obbligato a metterfi in letto, dove riceve i ss. Sagramenti con tal divozione, che moffe a lagrime di compunzione tutti i fuoi Religiofi, ch' erano presenti : e pieno di meriti fpirò placidamente l'anima nelle mani del fuo creatore ai 20. di Marzo dell' anno 1286. En il beato Ambrogio illustrato dal Signore in vita e anche dopo morte cel dono de' miracoli, i quali fono riferiti dagli Autori della fua Vita compilata poco dopo la fua morte per comandamento del fomino Pontefice Quorio IV.

Le cautele praticate dal beato Ambrogio nello frato fecolare e religiofo di allontanarsi dagli oggetti pericolofi, e di non mirare curiofamente persone di fesso diverso , a fine di mantenere illefa la fua purità ; quefte cautele, dico, le quali fono flate comuni anche agli altri Santi , confondano la temeraria prefunzione di coloro, che esponendosi a tutti i pericoli seuza riguardo, mirando fiffamente ogni forta d'oggetti , trattando , e converfando familiarmente fenza neceffità cou perfone geniali, fi lufingano poi di non effer vinti dalla loro concupifcenza, e di non in correre alcuna macchia. Lo Spirito fanto in più luoghi della Scrittura, e specialmente nel capit. 1x. dell' Ecclefiaftico , avverte iutti , e raccomanda di fuggire le occasioni, e di allontauarfi dai pericoll , dicendo . Averte faciem tuem a. mus'iere compta, U ne circumfpiciai fpeciem alienam : propter fectiem mulierit multi perierunt, & ex boc concupi fcentia quafi ignis enardefcis . Rivolgi la sua

faccia dalla femmina adorna; e non fiffare gli occhi nell' altrui bellezza, perocche per quetto molti fi fono perduti , e da queflo viene , che la concupificenza fi accende, e brucia come il fuoco . E poco prima aveva avvifato di allontanarfi da una feminina ballerina, e cantatrice, per non reftar preso ne suoi lacci . Quefti , e fimili avvisi dello Spirito di Dio flavano fcolpiti nel cuore de' Santi, e questi erano la regola della loro condotta, e perciò fi confervarono puri, e cafti, fi preservarono dalle cadute, e giunfero felicemente al possesso dell' eterna felicità . Coloro adunque che tangono nna condotta diverfa, e fovente aucora chiamano ferupoli, e inutili fofiticherie tali cautele, contraddicono espressamente alla parola di Dio, e danno chiaramente a vedere di effere ignoranti, o prefontuoli ; igneranti , perchè non conofcono la propria fragilità , e il difordine della concupifcenza cagionato del peccato originale in tutti i figliuoli d' Adamo, o presontuosi, perchè si perfuadono vanamente di poterfi mantenere illesi in mezzo alle fiamme, e di camminare, come dice Salomone ne' Proverbi 1 fulle brace ardenti fenza bruciarfi le piante.

#### 23. Marzo. B. Niccolò di Flus.

Secolo XV.

La Vita del B. Niccolò ricovata da memorie antiche, fu feritta nell'an.1016. dal P. Pietro Ugone Gefuita Svizzero; ed è riportuta dei Bollandifti fotto il di xx. di Marzo.

L beato Niccolò di Flue ( parola tedefca , che nella nostra lingua vuol dire della Kape ) nacque nell'auno 1417. ni 20. di Marzo in Safter luogo appartenente al Cautone d'Underval negli Svizzeri . Quei della fua famiglia, benche fosse una delle più antiche, e delle più nobili del paefe, a guila degli autichi Patriarchi efercitavano la proteffione di pattori, fecondo il costume di quelle parti , dove le maggiori ricchezze confiftono in palcoli, e in armenti di pecore, e di altri fimili bestiami. Il Signore aveva dotato Niccolò d'un naturale inclinato al bene, e disposto a ricevere l'impressioni della virtà, anzi si vuole, che dalla più ienera infanzia godesse l'uso della ragione, e il discernimento del beue, e del male; onde la pia educazione, che a lui diedero i fuoi buoni genitori, rendè un frutto copioso, e si vide in lui fin d'allora una tal maturità di fenno, e una tale modeftia, e compoftezza, che riscuoteva l'ammirazione di tutti . Fino da fanciullo comincio a digiunare prima tutti i Venerdì, e poi tre giorni , e finalmente quattro della fettimana ; imitare gli efempi, che gli venivano proposti, di s. Niccolo di Mira, e di s. Niccolo da Tolentino, de'quali portava il nome . Egli fu allevato feura lettere, perchè attendeva a pascere gli armenti

alla campagna; ma imparò di buon' ora la scienza de'Santi, che rende gli uomini accetti a Dio, esercitandos continuamente nell' orazione, meditando la Paffione di Gesù Cristo, recitando più corone al giorno, specialmente in onore della beatissima Vergine, della quale fu sempre divotissimo, e praticando altre opere di pietà con profitto grande dell' anima sua. La vita semplice, innocente, e applicata agli efercizi pastorali della campagna, ch'ei condusse nella sua gioventù, lo prefervò da quei pericoli, che si corrono nel Mondo nell'età giovanile ; ed ebbe la felice forte di non contaminare mai l'anima sua con alcuna macchia contraria alla purità. Anzi questa virtù angelica fu tanto da lui amata, ch' era risoluto di conservarsi celibe in tutto il tempo della sua vita: ma per condescendere al desiderio de' suoi genitori, ai quali professava un gran rispetto, e una perfetta ubbidienza, consentì di accasarsi con una virtuofa donzella, chiamata Dorotea, dalia quale ebbe dieci figliuoli, cinque maschi, e cinque feminine, che furono allevati con molta diligenza nel fanto timor di Dio, e tutti fecero un'ottima riuscita .

3. Lo stato conjugale non disturbò punto i suoi esercizi di pietà, e le sue divozioni, nè recò verun pregiudizio alla sua virtà. Nel tempo stesso, che attendeva agli affari doineftici con tutta quella cura, che si conveniva, non trascurava l'interesse principale dell' anima sua; e perchè spesse volte gli mancava di giorno il tempo, per occuparsi ne' suoi esercizi spirituali, si alzava dopo la mezza notte da letto, e spendeva più ore prostrato avanti la Maestà di Dio in pie orazioni, e meditazioni . Amava il filenzio , e la folitudine , per quanto era compatibile col suo stato, e non si produceva al pubblico, se non quando lo richiedeva qualche uffizio di carità, la quale ficcome sapeva essere la regina di tutte le virtù, così abbracciava volentieri tutte le occasioni di esercitarla, ora con sovvenire i poveri ne' loro bisogni, ora con visitare, e consolare gl'infermi, ed ora con interporsi nel pacificare le discordie, che inforgevano tra' fuoi concittadini; nel che riuscì così destro, ed eccellente, che veniva riguardato come il paciere del suo paese, e l'arbitro di tutte le liti, e controversie, che nascevano non folo tra perfone particolari, ma ancora tra le Comunità, e i paesi degli Svizzeri; sicchè una volta tra le altre essendo in procinto di venire alle mani, e di sar tra loro la guerra i Cantoni di Berna, di Zurigo, e di Lucerna, egli entrò mediatore de' loro litigi, e gli riuscì di pacificarli insieme con soddisfazione scambievole delle parti .

3. Non offante però questo suo amore della solitudine, e della pace, gli convenne prender l' armi, e andare alla guerra, per ubbidire alle leggi del passe, le quali non esentano veruno dall' arrolarsi alla militia, allorchè le richiede il bifogno comune della patria, e i Magistrati comandano di prender l' armi. Due volte adunque, cioè nell' anno 1436., e nell' anno 1460. Niccolò fervì la sua patria nella milizia, per la difesa della comune libertà, e per ordine de' suoi Superiori, e fece vedere, come il vero coraggio, e il valore è compatibile colla pietà criftiana. Perocchè comando come uffiziale le truppe del suo Cantone da bravo capitano, e combattè valorosamente, e con molta sua lode contro i nemici dello Stato. Egli faceva offervare al Soldati una efatta disciplina, e impediva, che non si facessero angherie. ed aggravj ad alcuno. Faceva rispettare i luoghi fagri, e dedicati a Dio, ed estendo una volta l' efercito in procinto di metter fuoco ad un monastero, e disertarlo, egli colle sue esortazioni tanto fi adoprò presso gli altri uffiziali, che non fi eseguì il concepito disegno. Procurava ancora, che verso gli stessi nemici si usasse dell' umanità, e particolarmente non si recasse molest la alle vedove, agli orfani, e ad altre persone innocenti, le quali pur troppo sono bene spesso il bersaglio del furor militare. In fomma faceva Niccolò la guerra da foldato cristiano, e col buon esempio mostrava agli altri la maniera di esercitare la milizia fenza pregiudizio della cofcienza, e fecondo le regole della giustizia, e dell' equità, le quali non di rado fono conculcate da coloro, che falfamente fi credono effer loro tutto lecito e permesso, quando hanno in mano la forza, e la potenza dell' armi. Finita la guerra. volevano riconoscere il suo merito, è ricompenfarlo de' fervizi prestati alla patria, con innalzarlo ai principali posti, e alle primarie prefetture del paese; ma egli ricusò costantemente di accettarle, preferendo una vita umile, oscura, e laboriosa a qualunque onore, e comodo mondano.

3. Visse il B. Niccolò fino all' anno 1468. in una fanta pace, ed unione colla sua consorte Dorotea; e insieme attesero a educare santamente i loro figliuoli, e ad esercitarsi nelle opere di pietà. Ma aspirando egli ad una maggior perfezione, e a vivere affatto separato dal commercio umano, per conversare folamente con Dio nella folitudine, nell'orazione, e nella penitenza, propose alla sua moglie, se si contentava, ch' egli se ne andasse altrove, per seguire la divina ispirazione, giacchè non v'era più bisogno della sua assistenza agl' interessi della casa, ch' era provveduta di susficienti facoltà, e i figliuoli erano già in età da potersi reggere da se medesimi . Ella mostrò da principio della renitenza, ma poi conoscendo tal essere il voler di Dio, vi acconsentì . Onde Niccolò tutto allegro, e pieno di giubbilo di potersi fgravare del peso degli affari temporali, e di esfere in piena libertà di badare al folo intereffe dell'anima sua, se ne partì, come un altro Abramo, dalla casa paterna, da' parenti, e dagli amici, e fi ritirò in un' orrida folitudine del Cantone di Underval, non molto distante da Sasler,

ed

ed lvi intraprese un genere di vita sì anstera, e sì penitente, che fi può dire, che rinnovafie nel fuo fecolo, e nel fuo paefe degli Svizzeri, quei grandi efemp) di penitenza, che si ammirarono ne' primi secoli della Chiesa ne' deserti dell' Egitto, e della Siria. Egli prese per sua abitazione una fpelonca fotto nn monte alpettre, circondato da burroni, da roveti, e da faffi scoscesi. Ivi dimorava più contento, che se abitasse in un regio palazzo, fempre occupato nell'orazione, e nella contemplazione delle cofe celefti . Ivi prendeva un breve ripofo fulla nuda terra, e fi vuole, che passasse il resto de suoi giorni, fenza prender cibo di alcuna forta; o pure, come altri dicono 1, fi alimentaffe di fole radici, ed erbe falvatiche, che la terra produceva all'intorno della sua spelonca. Si divulgò ben presto la fama della fantità, e della firaordinaria penitenza del B. Niccolò; onde la gente comincio ad accorrere in folla alla sua spelonca, e l'obbligò a ricoverarfi in una cella, che a questo fine gli fu fabbricata in quella folitudine, e l'Arciduca d'Auttria vi agginnse un Oratorio, e vi assegno un fondo, per mantenimento di un Sacerdote, che vi celebrasse la Messa. L'uomo di Dio non potè sottrarfi dall'accogliere coloro, che andarono a... trovario, per udire dalla fua bocca le parole di falute, e le istruzioni di pietà, ch' egli dava proporzionate allo ffato, e alla condizione di ciafcheduno, benchè fosse un nomo laico, rozzo, e fenza lettere; ma lo spirito di Dio, di cui era ripieno, gli apriva la bocca e lo rendeva eloquente per insegnare a battere le vie della. falute, a fuggire il vizio, e ad abbracciare la virtà, con gran profitto di quelli, che l'ascoltavano.

5. Fu ancora il Servo di Dio favorito dal Cielo de' dont gratniti e soprannaturali, di operare miracoli, di vedere gli occulti del cuore, e di profetizzare le cofe future. Tra le altre cofe, che predifie, su quella sunesta catastrofe d' errori, e di erefie, che non molto dopo la fua morte porto la desolazione nella Germania, e nel suo paese degli Svizzeri, e riempì di stragi tante provincie cattoliche. Perocchè trovandofi egli un giorno circondato da primari Signori del fino Cantone di Underval : La Religione ( diffe loro gemendo ) o padri della patria, dopo la mia morte feffrira delle sciffure, le quali cagioneranno de gran danni a tutta la Repubblica. Guardatevi bene , o figliuoli mici , guardatevi di non lafciarvi ingannare dalle profane novità, e dalle fallacie degli uonimi fraudolenti. State fermi , e collanti , e infieme uniti nella vollra vera Fede . Non vi lasciate piegare come canne ad ogui vento, ma infillete nel retto cammino, e non vi allontanate punto dalle velligie de veliri Maggiori . Conferente intatta quella Fede, che avete fucchiata col latte . Furgite i feduttori . e cacciateli da voi lontani . Con vi preferverete dalla tempellofa procella ,

Sec. Race.

che si forralla. L'evento pur troppo avverò la profezia, allorchè circa l'auno 1520. il demonio fufcitò dall'inferno l'empie fette di Lutero, di Calvino, e di Zuinglio. Il luo Cantone però di Underval fu uno dei fette Cantoni, che fi approtiro degli avvertimenti del Santo, fi mantennacofiante nella vera credenza, e conferrò inattre il depofito della Fede cattolica; che avvera rice-

vuta da' fuoi Maggiori . 6. Erano già diciannove, e più anni, che il beato Niccolò menava la sua vita eremitica, ed austera , quando nel mese di Marzo dell' anno 1487, fu affalito da nna gagliarda febbre, che doveva porre termine alla fua vita, come egli aveva già predetto. Otto giorni prima della fua morte su afflitto da acutiffimi dolori, che penetravano tutte le membra, e le offa, e le midolla del fuo corpo, e che l'obbligavano a divincolarfe con gemiti or da una parte, or dall' altra del tavolato, in cui giaceva. Egli foffrì con mirabile parienza, e raffegnazione al voler di Dio per otto giorni questi acerbissimi dolori, che non gli davano ripofo alcuno nè giorno nè notte, finchè, dopo aver ricevuti con fingolar divozione i ss. Sagramenti della Chiefa, fpirò la beata fua anima in quel giorno medelimo, in cui era nato, cioè . ai 20. di Marzo dell' anno 1487., fettuagefimo della fua età. Molti furono i miracoli, che il Signore operò al fno fepolero, e a fna interceffione , onde il fuo nome divenne celebre non fola in tutto il paese degli Svizzeri, ma ancora nella Franca Contea, nella Germania, ne' Paefi baffi, e altrove, dove è con culto religioso venerato, con approvazione della Sede Apostolica .

La vita penitente, che il beato Niccolò condusse nella solitudine, per ispirazione particolare del Signore, è più ammirabile, che imitabile ; e da essa solamente possiamo raccogliere , quanto a Dio sia gradita la penitenza, e mortificazione, giacchè ad alcuni fuoi fervi ha ifpirato un rigore di vita al auftero, e in confeguenza... quanto dobbiamo anche noi amare, ed abbracciare nna discreta penitenza, e mortificazione, non folo interna, ma anche efterna, se vogliamo piacere a Dio, e vivere fecondo lo spirito del Vangelo 2, il quale espressamente insegna a tutti fenz' eccezione, che fe non farento penitenza, corriamo evidente pericolo di perire . Ma la vita, che il medefimo Servo di Dio menò nel fecolo fino all' età di cinquanta, e più anni nello flato conjugale, può fervire d'esemplare ad ogni forta di persone, che vivono in mezzo al Mondo, per fantificare le anime loro . Sopra tutto merita una speciale rifleffione quell' amore, ch' egli ebbe al filenzio, alla ritiratezza, e alla folitudine, per quanto gli era permesso dagli obblighi, e dalle occupazioni del fuo flato ; concioffiache quefto è uno de' mezzi più importanti, per non reflare infetto dallo spirito contagioso, che regna

(1) Si veda la sua Vita presso il P. Croises ai 22, di Marzo. (2) Duc. 13, 3,

nel Mondo, il quale fecondo l' Apostolo s. Giovanni 1 è tutto inondato dalla corruzione . e dalla maligia. Bafta dare un'occhiata così di paffaggio alle maffime, che corrono nel Mondo, e alla vita, che menano le persone, che sono seguaci del Mondo, e pur troppo vedremo, ch' es-fe non solamente non vogliono sare il hene, ma non possono soffrire, che lo facciano gli altri. Vedremo, che lo spirito della Religione v'è quasi effinto, e che le più fante verità del Vangelo vi fono o sconosciute, o disprezzate: vedremo, che la virtà, e la divozione vi è derifa, e il vizio applaudito: vedremo, che l'amhizione, la superbia, il luffo, il fasto, la vanità, l'interesse, la libidine, in pna parola tutto ciò, che il Vangelo condanna, vi trionfa, vi fi loda, e fa il foggetto de' discorfi , e de' desider j delle persone mondane. Ora com'è poffibile il refiftere ad un torrente sì impetuolo, fenza estèrne quali per forza ftrascinato? Come si può stare continuamente esposto a tanti colpi , e a tanti dardi , senza esserne ferito? Il partito adunque più ficuro, e il miglior configlio per chi ha premura di confervare la grazia di Dio, e di falvare l'anima propria, fi è quello, che abbracció il heato Niccolò prima ancora di andare al deferto, cioè di viverne più che fi può ritirato, di allontanarfi dalle fue adunanze, e convertazioni, e di poco vedere, poco praticare, e poco parlare, a fine di parlar con Dio nell'orazione, e di attendere feriamente al grande, ed nnico importantifimo affare della-eterna falute. Questo è il configlio, che lo Spirito fanto c'inculca tanto spesso nelle Scritture: Fuzite, dice l' Apostolo s. Pietro 2, ejus, que in. Mundo ell, concupifeentie corruptionem, Fuzgite la corruzione della concupifcenza, che regna nel Mondo , Exite de Babylone , ripete s, Giovanni Apostolo 3, popule meus, ut ne participes fitis deli-Borum ejus , & de plagis ejus accipiatis . Allontanatevi da Babilonia (ch' è figura del Mondo corzotto) o popolo mio , per non partecipare de fuoi delitti , e per non foggiacere alle pene terribili , che le fourailano .

#### 24. Marzo.

### B. CHIARA DI RIMINO. Secolo XIV.

Le Visa della bota. Chiara compilota con illicara da un astore ammune consempranso, è pira publicata colle flampe in Romat' amos 13t. da Monife. Giafpape Carampé Casonito della Buffica Vaticase, chet ha arricchita di accuratificme note, e di erusitificme differtuzioni.

TRA le molte illustri donne, che è piaciuro in diversi tempi al Signore di richiamare, dalla via delle mondane vanità, e de' diletti secolareschi ful diritto sentiero dell' evangelica umittà, e della crititana penitenza, si dee annoverare la beata Chiara di Rimino, così chiamata, perchè nacque in quella città d' una delle più nobili famiglie della medefima, e in esfà conduffe, e fini i suoi giorni. Ella venne alia luce del Mondo circa l'anno 1 (00:, e in età di feste anni perdè la madre, che fi chiamava Gaudiana . Il padre nominato Chiarello rimato vedovo . benchè avesse oltre Chiara due figliuoli maschi. pur volle paffare alle feconde nezze con una vedova fna pari, al figliuolo della quale diede per moglie Chiara, che ancor era di tenera eta. Ma poco tempo durò questo matrimonio, perchè in. breve la morte rapì a Chiara il marito; il chepero anzi che produrre nell' animo suo disgusto delle cofe dal Mondo, fu occasione ch'ella vie più s' immergesse nell'amore delle medesime. Conciossachè godendo ella della libertà dello stato vedovile nel più hel fiore della fua età, piena di compiacenza della fua straordinaria bellezza a tutt'altro pensava fuorchè a Dio, e alla salute dell'anima fua . Tutti i fuoi pen fieri erano rivolti alle vanità femminili : vertiva pompofamente, e con immodeftia; cercava di piacere altrui, e le impure paffioni fignoreggiavano l'animo fuo . S'innamorò alla fine d'un cavaliere suo pari, e molto facoltofo, e con esso si congiunse in matrimonio, essendo allora in età di 24, anni. Continuo con questo secondo marito lo stesso tenor di vita, che aveva condotto prima, cioè vano, e immodetto; e sopra tutto si diede a secondare i desideri della lua gola, a cui non negava alcuno de' più foavi, e delicati cibi, che fi poteffero ritrovare, tirando anche il marito a feguire il fuo cattivo esempio.

2. Così ella visse per lo spazio di dieci anni . quando piacque al Signoré di toglierla da uno ltato così infelice, e di cambiarla in altra donna da quella, ch'era stata fino allora. Un giorno adunque effendo ella entrata nella chiefa di fau Francesco di Rimino sua patria , mentre stava recitando l'orazione domenicale, cominciò Iddio a farle gustare una certa spirituale soavità, e una si tenera divozione, ch'effi medefirma... non sapeva comprendere; se non che a mitura che andava in lei crescendo questa spirituale dolcezza, fi diminuiva l'ardore delle mondane vanità, tal che ella più non cercava le geniali conversazioni, nè i luoghi frequentati, ma piuttofto amava il ritiro, e la folitudine, con grande ammirazione de' fuoi domeftici, che of-fervavano in lei un sì notabile cambiamento. Na paíso molto tempo, che il Signore la fece molto più avanzarenel cammino, per cui aveva destinato di condurla alla più alta perfezione - Conciossiachè le richiamo alla memoria, come il suo primo marito da lei amatiffimo, era stato da una febbre violentemente rapito, senza che nè la gioventà, ne le ricchezze, ne la nobiltà, ne la continua affiitenza de' medici aveflero potuto fcamparlo dalla morte. A quefla viva rimembranza accompagnata della poente prazia del Signore, che operava nel fuo cuore, Chiara fa fenti tutta inveltita d'un movo fiprito, per cui diferezzando ogni cofa terrena, rislovè di darri interamente al fervizio di Dio, e di figiori le pedate di Gesti el frevizio di Dio, e di figiori le pedate di Gesti di vano orimanzato, e di overi prompole, contra di vano orimanzato, e di overi prompole, controlo dello di conveniva a donna piattolto religiori, se feccolare.

2. Poco dopo quetta rifoluzione prefa dalla ferva di Dio, venne a morte il suo secondo marito : onde Chiara trovandosi in istato di poter disporre di se medesima a proprio talento, seguì più liberamente gl' impulti della grazia, che la chiamavano ad una vita penitente. Riflettendo ella dunque full'obbligo, che le imponeva il Vaugelo, di compeniare con opere penitenziali la fua pastata vita molle e licenziosa, comincio ad affliggere il suo corpo, che tanto aveva per l'addietro accarezzato. St mife fulla nuda carne un giaco, ch' è una specie di corazza satta di maglie di ferro affai pefante; e con cerchi parimente di ferro fi cinfe le braccia, e le cofce (co' quali ordigni di penitenza fu ritrovato il corpo della Beata, allorchè nel fecolo paffato fu aperta l'arca, dove ripola). Le sue vesti poi furono da li innanzi di panno groffolano grigio , fopra dellequali foleya portar un mantello bianco fecondo il coftume di quelle, che in quei tempi fi chiasnavano Begline, le quali fi davano alla vita penitente, e mortificata, fenza però obbligarfi ad alcuna regola particolare, e s'unì pure con alquante di queste pie donne , benchè non tutte praticaffero fimili aufterità . Camminava a piè nudi ai d'estate, come d'inverno ; sicché riguardando anche il fuo esteriore portamento, era a tutti esempio d'umiltà, e di penitenza.

4. Molto maggiori pero erano quelle mortificazioni praticate dalla beata Chiara, delle onali fi può dire , che il folo Dio fosse testimonio . Perocchè ella dormiva pochiffimo, prendendo fopra nnde tavole quel poco riposo, che l'era affolutamente necessario per vivere, e nel tempo della Quarefima paffava tutte le notti ritta in piedi in un certo fito, in cui ella rimaneva esposta alle ingiurie dell'aria, da cui non fi riparava (e non col metterfi na pannicello ful capo . Così obbligata a vegliare le notti quasi intere, pregava continuamente il Signore , dicendo: Signor mis Gesti Critio, che in quello Mondo dal feno del Padre venille per ricomprarci dal peccato, e che non per li gintti , ma per li peccarori volette abitare fu que-Ha Terra, a/coltate, ed efaudite, Signor mio, e Dio mio, me precatrice, colpevole, ed indegna. E con quefte, e con altre fimili parole provenienti da un cuore pieno di contrizione, e d'amore, implorava dalla divina mifericordia il perdono de'fnoi peccati. Il qual coffume ella tenne quali per trent\* anni, in molti de' quali praticò le fuddette vigilie non folamente nella Quarefima, ma le cominciava dall'ottava di Natale, continuandole fine a Pafqua.

s. A queste ansterità aggiunfe la beata Chiara un rigorofo, e continuo digiuno. Il fuo ordinario vitto confifteva in pane ed acqua, che prendeva una fola volta il giorno dopo nona, cioè tre ore dopo mezzo giorno, e in sì poca quantità, che nè pur baftava a levarle del totto la fame, ina folamente a mantenerla in vita. Che fe talvolta flando colle fue compagne era per una ragionevole condiscendenza costretta prenderequalch' altra cofa, si riduceva questa ad alcuni pochi leguml . Più rigorofo poi era il digiuno, ch'ella offervava in varie Quarefime, che faceva nel corso dell'anno , e particolarmente sa quella comandata dalla Chiesa a tutti i Fedeli per preparazione alla Pasqua, poiche in esta altro non mangiava che erbe crude, senza gustar mai pane. Una volta effendo caduta in gran debolezza di forze per questi rigorofi digiuni, il demonio comincio si fortemente a tentarla di gola, iftigandola a ripigliare l'antica fina maniera di mangiare cibi delicati, ch' ella non potendo in altro modo liberarsi da a) molefta tentazione, fece preudere nno schifoso animale, e messolo in pezzi se lo firofinò per la bocca, e per li denti, dicendo: Pielia colofa i delicati cibi , e mangia. Dopo di che il demonio non ardì mai più di tentaria di gola.

6. Corrispondevano alla mortificazione della carne gli altri efercizi di pietà , che praticava questa Beata . Ella affisteva con affiduità , e con fomma divozione ai divini uffizj, che fi celebravano nelle chiefe , dove foleva trattenerfi fino all' ora di nona, e poi ritornarvi la fera. Continua era, e fervorofa la fuz orazione, tenendo fempre davanti agli occhi, ad imitazione del fanto David, i suoi peccati per piangerit, e chie-derne a Dio il perdono. Meditava frequentemente la Paffione del nostro Signor Gesù Cristo, nella quale tanta compunzione , e tale tenerezza provava il fno cuore, che spesse volte rimaneva come tramortita ; e per divozione alla fteffa Paffione uso per molti anni nel Venerdì fanto di fare straodinarie mortificazioni, che raffomiglialfero i tormenti patiti da Crifto . Faceva ogni fera un diligente esame della sua coscienza, e pnniva riporofamente in fe medefima qualunque. mancamento, in cui fosse caduta, massime a' era uno di quelli , de' quali aveffe altre volte propofto d'emendarii; e fopra tutto niava feverità nel gaftigare i trascorsi della sua lingua. Tre o quattro volte la fettimana, e anche più fpesso si confeffava, e ogni Venerdì a' accoftava con gran divozione e riverenza alla menfa Eucariffica , da cui ritraeva nuove forze, per procedere avanti nella firada della perfezione, e viepiù a' infervorava nell'amore del fuo Signore Gesà Crifto .

7. Era poi questa beete Donne piena di cerità verso del suo profismo, e cni si studiave di rendere ogni servizio possibile, ingegnandosi in tutte le maniere di soccorrere le eltrui necessità . Pereiò elle foleve endar accattando di porta in porta a tutte le cese delle città , e quel che le veniva dato per carite, ella fteffa lo diffribuive ei più bisognofi, acciocche dalle povertà effi non fossero indotti a rubare, a mentire, e ad offendere in qualfivorlie modo Iddio. Di tal sua cerità diede la Serva di Dio un memorabile esempio in occafione, che certe monache furono coffrette, per le guerre, che devastaveno in quei tempi tutta l'Italia, rifugiarti dal Ceftello, dov'era il loro monaftero, nella vicina citta di Rimino, come in luogo meno esposto alle ingiurie de' foldati. Ma ficcome in Rimino esse nulle eveveno, con che foftentarfi, la beete Chiara fi prefe la cura di provvederie del bisognevole, come le riuscì di fare a forza di limofine, ch' ella endeva raccogliendo . E perchè fra le altre cose, onde quefle monache avevano bilogno, v' eren le legna; un giorno le Serva di Dio, trovato un grofio ciocco, se lo cerico sopra del capo. Mentre cos) lo portava per la città, s' imbattè a vederla un certo fuo parente, persone allei nobile e ragguardevole, che subito diede ordine al suo servitore di fcaricarla di quel greve peso, e di farle portare il ciocco dov' elle avene voluto; me la beata Chiara non volle in alcun modo confentirvi, e da fe medefima continuò così carica il fuo cammino fino el luogo deffinato . Tant'ere lo spirito di carità infieme, e d'amiltà, che animava quefta

divota penitente! 8. Un'altra volte ch'ella e ceso sentì, come una overa persona travagliate, ed assitte aveva biforno di mandar subito qualcuno in Urbino per certo suo intereffe ; la beata Chiere senz' elcun indugio prefe e fare quel viaggio a piè nudi, com' ere suo coftume, benche sofie tempo d' inverno, e le firade fossero ricoperte di ghieccio e di neve, onde i fuoi piedi grondaveno fangue; e così ella, come fosse steta una donna dozzinale. o una vile fantesca, fervì con tanto suo difagio chi per le sue miserie non poteva estere fervito da altrui . In fomma quette Serve di Dio niente più emava, che l'impiegarfi in opere di carità a favore de' fuoi proffimi , de' queli anche molti libero dalle prigione; molti ch' erano In discordia riconciliò, ne mei ebbe e schifo di curare le più puzzolenti pieghe, e d'affiftere i lebbrofi, e gli altri poveri infermi, da qualunque malattia fosfero attaccati.

9. E fictome ella fapeva, che quanto più nobile del corpo è l' anime, tento più pregevoli fono le opere di carità [pirituali, delle corpositorio così con molto meggior fervere ella s'applico procurare, per quanto comporteva i ilto fiato, a liberare i fuoi profilmi dalle miferie del peccato, E il Signore tanta grazia donava, e tanta te, E il Signore tanta grazia donava, e tanta efficacia alle parole di quefta fua ferva, che moltiffimi furono quelli, che per le fue efortazioni fi riduffero e miglior vita; molte donne maritate, e non maritete, anche di nobili famiglie, depofero i loro vani ornementi, e abbendonate la vita loro licenziose e immodefta, fi diedero alla penitenza, e alla mortificezione, di maniera che la contrede delle città, dov' ella ebitava, le quale era per l'eddietro piena di fcendoli , divenne in breve tempo un luogo, dove più che in ogni altra parte risplendeve le costumatezza, e la modeftia criftiane . Famola fra le altre persone convertite da quelta Beeta, fu une certa Conteffa, che nello flato vedovile, in cui fi trovava, viveve molto vanemente, e lontena da ogni regola di onettà. Andò un giorno la beete Chiere e trovarla, e con buona maniera la riprese di tante sue venità, e del poco decoro, che offervave, con difonore del fuo frato, configliandola e piuttofto maritarfi, che continuare quel tenore di vite. Le rispose la Contesse, che non aveve fin allore potuto trovar persona, che le piaceffe, e che fosse di suo genio, per maritersi. E perche (replico la beata Chiare) non pigliate per voltro fpofo quel Dio eterno , ch' è più nobile di voi ; che ne s'invecchia, ne diviene mai brutto, o deforme per alcun tempo , e che regnerà per tutti i fecoli ? Quefte parole furono come un dardo al cuore delle Contessa, che in quel punto risolvè di darfi tutte e Dio, e di li a pochi giorni fi vetti d'un ebito penitente, fimile a quello delle noftre Beata; e negli efercizi della mortificazione, e dell' umiltà evangelica confumo il refto delle fue vita.

10. Iddio è folito di provare, e purificare i fnoi fervi, e le fue ferve in questo Mondo per mezzo delle tribolezioni. E così appunto praticò con questa sua serva fedele, permettendo, ch' elle provasse delle gravi contreddizioni e perfecuzioni . Perciocchè alcuni cominciarono a... mormorere contro di lei, e a caricarle di calunnie, le quali crebbero a fegno, che fino i Predicatori dal pulpito avvisavano le persone a guardarfi da lei , come de donna fospetta d'eresia , e invafata dal demonio , e ammonivano tutti e afuggire di praticarle, e di conversare con lei. Le quali parole de Predicatori erano cagione, che fino i fanciulli, allorchè vedevano la beate Chiara, la chiamavano eretice, la deridevano, e le fchernivano, e le tiraveno telvolta anche de' faffi . La Serva di Dio però non fi turbo punto per questo; enzi di buona voglia endava ella medefims ad afcoltere que' Predicatori, che in sì fatta meniera la diffamavano, e fi compiaceva nel Signore degl' improperj, che contro di lei fi dicevano; e afficurò le fue compagne, che non eveve mai provata confolazione maggiore di quella, che fentiva in fimili occationì . Tanto ella amava il proprio disprezzo , e sì bene ella sapeva imitare gli Apostoli, che come si dice negli Atti

loro, gioivano d'effer fatti degni di foffrir contumelie pel nome di Gesù . Con quest' arme della pazienza ella venne a capo di far ceffare quefte contraddizioni , disponendo Iddio , che la gente prevenues contro la fua persona, si disingannasfe . e non folamente conosceffe la sua innocenza . ma prendeffe concetto della fua fantità . la fama della quale andò poi fempre crefcendo fino alla fua morte, che feguì, fecondo alcuni, ai 10. di Febbrajo del 1346., ovvero 1326., come crede più probabile l'eruditiffimo editore della fua Vita. Contribuirono alla celebrità del nome di queffa Serva di Dio, e mentr'ella visse, e dopo la sua morte, i miracoli, che per mezzo fuo Iddio opero; molti de quali feguiti nel tempo della fua vita fono riportati dal compilatore delle fue gefte, e altri avvenuti dopo la fua morte fono riferiti dal mentovato editore, fra i quali è degno di particolar memoria quello accaduto il di 17. di Marzo del 1751, in persona di Suor Maria Vittoria Comandini conversa nel monastero di s. Maria degli Angeli di Rimino, la quale fu iffantaneamente guarita per l' interceffione di quefta Beata da un orribile canchero, che aveva per molti anni fofferto in una mammella .

Per quanto possa comparir aspra, e difficile la via della penitenza, della mortificazione, e dell' umiltà criftiana, ella nondimeno riesce facile e foave, quando entra nel cuore l'amore di Dio, e delle cofe celefti ; per acquiftar le quali, allorchè fi amano da vero, fi credono ben impiegate tutte le fatiche , e volentier! fi foffrono tutte le afflizioni della vita prefente . Ma fintantochè il nostro cuore è pieno dell' amore del Mondo , delle vanità , e de' piaceri fenfuali , pur tro po fi ha abborrimento alla mortificazione, e alla penitenza, come appunto avvenne alla beata... Chiara, la quale finchè amò la vanità, e la vita libera e diffipata, pensò unicamente a foddisfare tutte le sue voglie. Ma quando il Signore le fece la grazia di guffare le cose celeffi, e di dar luogo nel suo cuore alla divozione, e all' amor di Dio, subito si disgustò di quanto le poteva dar il Mondo, e con gran coraggio a'appigliò a quel genere di vita così penitente, umile, e mortificata, che si è riferito. Preghiamo dunque il Siguore istantemente , che fi degni d'infondere nel noftro cuore quella foavità celefte, la quale rende infipide e disgustofe le vanità del Mondo, e di accenderci nell'animo nna viva fiamma. dell'amor suo, il quale, come dice s. Agostino, rende leggiere, e quali di nessun peso le cose anche più gravofe all' inclinazione della noftra corrotta natura, Ricordiamoci, che la fatica, qualunque ella fiafi, che fi prova nella via della penitenza e mortificazione criftiana , è breviffiina, e paffa in pochi momenti; ma il frutto dolciffimo di effa è permanente, flabile, e non avrà mai fine nella beata interminabile eternità del Paradifq,

# 25. Marzo. B. Agnese di Bormia Vergine. Secolo XIII.

La fua Vita composta pochi anni sopo la fua morte, si riferifee fosto il guerno s. di Marzo di Bollandisti, i quali promessono quanto statera e lai ferite da n. Chara dalora vivenne, e altri ausentica monumenti, che riguardano le fus virtuole artoni. Si vede autora di Vasingo negli dannali tell'Ordine di Minori.

N questo giorno consagrato al mistero inetfabile dell' Annunziazione di Maria Vergine, e dell'Incarnazione del Figliuolo di Dio nel suo purissimo seno, di cui si è parlato nella prima Raccolta delle Vite de' Santi , riferiremo la Vita d' un' illuftre Vergine divotiffima di questo mistero, e fedele imitatrice della purità di Maria fantiffima . Ella è la beata Agnese, figliuola di Primistao Ottocaro Re di Boemia, e di Costanza, principeffa d' Ungheria, la quale venne alla luce del Mondo in Praga nell' anno 1205, ai 20 di Gennajo vigilia della celebre vergine, e martire s. Agnese, di cui perciò le fu imposto il nome, e ne fegut poi felicemente gli esempi. In età di tre anni fu meffà in educazione nel famolo monastero Trebaicense fondato da s. Eduvige Regina di Polonia , che ancor viveva ; e dipoi in un monaftero della cistà di Praga dell' Ordine di a. Norberto . In ambedue questi monasteri ella imparò a conoscere di buon' ora Iddio, e ad amarlo con tutto il cuore ; e fu istruita nella pietà tanto cogli ammaestramenti , ed esempi di quelle fante Religiose, quanto colla lezione continua delle sagre Scritture; e concepì una fingolar divozione verso la beatifima Vergine Madre di Dio, di cui celebrava le feste con un tenerissimo affetto, e ne digiunava le vigilie rigorosamente in pane ed acqua . Il principal frutto però di questa sua divozione su un desiderio ardente d'imitare la purità della fantiffima Vergine, e di confacrare a Gesù Cristo la sua verginità sotto gli aufpici, e la protezione di Maria Regina delle Vergini . Un tale defiderio firinnovava in lei . e fi accendeva viepiù, specialmente nella festa anniverfaria dell' Annunziazione della beatiffima... Vergine, poichè considerando in questo misterio da una parte la degnazione infinita del Figliuolo di Dio nello fpoiarfi colla natura umana, prendendo carne nelle viscere castissime di Maria : e riflettendo dall' altra all' augusta dignità . a cui fu esaltata la verginità illibata di Maria, col divenire Madre di Dio; fi fentiva infiammare il fuo cuore di un'ardentiffima brama di effere ella pure del beato numero di quelle, che colla profestione della verginità sono catte spose del Figliuolo di Dio, e fedeli imitatrici della purità della fua fantiffima Madre .

2. Ma affai diversi erano i disegni de suol genitori sopra di lei; perocchè essendo stata richiefla in isposa da Federico II. Imperatore,glie ne fecero la promelle, fenza punto curarfi d'esplorare, qual fosse intorno a ciò la fua volontà . Dovè pertanto per ordine loro uscire dal monaftero, e vivere tra le prendezze, le pompe, e le delizie della corte peterna, fintantochè venisse il tempo di celebrare le nozze coll' Imperetore . Ella però, che confervava sempre nell' animo la rifoluzione di effere sposa non di un Re terreno, e mortale, ma del Re fovrano, ed immortale del Cielo, e della Terra, non cessava di porgere e Dio i fuoi voti ferventi, ecciocche le concedeffe le grazie di adempiere il suo fanto desiderio . E intanto non si lasciò punto abbagliere dallo splendore della corte, nè emmollire il cuore dagli agi, e delle delizie di essa, ma viveva, più che sosse possibile, ritirata colle sue damigelle, e applicata insieme con esse egli eserciz) di pietà, che aveva impereti, e preticati nel monaftero. Feceva frequenti digiuni, e specielmente il Mercoledì, e il Venerdì in pane, ed ecqua; portava fotto gli abiti preziofi un ruvido cilizio i prendeve un breve ripolo fulla nuda terra, o pure fopra un vil pagliaccio; e impiegava gren parte delle notte in pie lezioni, e in orazloni. La. snattina per tempo andeva alla Chiefe, dove fpendeve più ore inginocchioni, ascoltendo più Mesie, e spandendo il suo cuore aventi Iddio con gren divozione, e compunzione di fpirito ; e diffribuive ebbondanti limofine ai poveri. Allorchè era obbligata d'intervenire alla menfa del Re suo padre imbandita di leute vivande, e di delicati liquori, sapeva usare tale industrie, che eppena ne affaggiava quelche piccola poraione, e ne partiva da essa samelica, senee che ne il Re, nè gli altri se n' evvedessero . Queste ceutela di nescondersi egli occhi altrui useve ancore più che poteva negli altri efercizi delle sua penitenza, e fine di schivare e il pericolo della vanaglorie, e le lode degli uomini. In fomina Agnese menava in mezzo al fafto, e al luffo della corte una vita mortificata, divota, e applicate a ogni forte dl opere buone .

3. Intento il Signore chiamò all'altra vita il Re suo padre, ond' ella si trovò in maggior libertà di poter disporre di se medesime, e di sottrarfi ell' impegno delle nozze coll' Imperator Federico. Ma ficcome questi faceva continue istanze presto Vencesiao fratello d' Agnese, succeduto el padre nel regno di Boemia, acciocchè fi celebraffe il difegnato matrimonio, evendo a... quest' effetto inviati a Praga i suot ambascietori; e Vencessao mostrava tutta le premura di contenterlo; così Agnese sece ricorso al sommo Pontefice Gregorio IX., pregandolo d'Interporre la fue pontificia autorità, e mediezlone prefio Vencesizo, affinche fosse liberate da queste angustie, e le sosse permesto di confecrare al Signore la sua verginità. Il fommo Pontefice, epprovando, e lodando il suo santo proponimento, scriffe lettere

efficaci in suo savore el Re Vencessao, e vi spelli ancora a questo effetto un suo Nunzio, al quale riuscì di ottenere, che la principessa Aonese sua forella rimanesse libera dall' impeg no contratto coll' Imperetore, e potefie mettere in efecuzione i suoi fanti desiderj . Fatto consapevole l' Imperator Federico della risoluzione della beata... Principeffa, da principio ne mostro gren dispiacere, e dispetto, minacciando di vendicarsi del torto , che pretendeve di ever ricevuto del Re Vencesseo, coll'armi ella mano. Me pot rientrato in se medesimo, e calmeto lo sdegno, si espresse con sentimenti di principe cristiano, che avendo la principessa preserito elle sua persona non un Re terreno, ma il supremo Re del Cielo, non eveva motivo di effere disgusteto, ma anzi doveva per ogni conto effere contento della rifoluzione, ch'ella aveva prefa, di effere sposa di Gesù Crifto , 4. Di quefto selice evvenimento rende la bea-

ta Principefie umili, e servorose grazie al Signore, e ella sua grende avvoceta, e protettrice Marie sentiffima . Qualunque estra doneella evrebbe riputata sue gran ventura di salire el trono imperiale, ed effere conforte d'un Imperatore; ma la Santa, che riguardava le cofe di queste Terra cogli occhi illumineti della Fede per quel che fono in verità , fragili cioè , caduche , e di niun conto in paragone degli eterni beni, ai quali aspirava, fi giudicò fortunata, allorchè fi vide libérata da un tale impegno; e ed altro più non pensò, che a ftringerfi fempre più col fuo Spofo celefte , mediante l'efercizio delle più fublimi virtà . A questo effetto volle spogliarfi delle sue ricchezze, che dovevano servirle di dote pel matrimonio fopraddetto, Impiegandole in fondare un grande spedale nelle città di Praga per ricovero de' poveri infermi, e invalidi. Diftribul le sue vesti preziose, e le sue gioje per ornemento delle chiefe, e de vest fagri di esse. Dipoi sece fabbricare due conventi colle sue chiese annesse, uno per li Religiofi dell' Ordine de' Minori , iftituito pochi anni evanti da s. Francesco, e l'eltro per le Religiose di e. Chiera, figliuole spirituale , e discepola del medefimo s. Francesco , che encora viveve nel suo convento di s. Damiano di Affifi . Da quefta fanta Fondatrice richiefe, ed ottenne colla mediezione del fommo Pontefice cinque Religiose, le queli andarono a Prega, e collocate in quel monaftero fondato dalla beata Agnese vi radunerono melte vergini , che con greude edificezione offervavano efattamente la regola di e. Francesco, prescritta alle monache di fanta Chiera. Ne di cio contenta la sente Principesse, deliberò di dedicare tutta se stessa el divino fervigio, prendendo esta pure l'ebito, e profeffando la regola della medefima fante Chiara . Onde nell' enno 1235, nella feste della Annuneiazione della fantiffime Vergine alla prefenze del Re Vencesseo suo fratello, della Regina, e di un numero grande di Baroni del Regno, in compagnia di altre fette nobilifime vergini, che vollero feguire il iso efempio, fu confagrata a Dio per le mani dell' Arcivescovo di Praga, affistio da altri facte Vescovi, che intervennero a quella fagra funzione, per renderla più nobile, e più

5. Allora fu, che la beata Agnese con sommo fuo giubbilo giunse al colmo delle sue brame . quando fi vide affatto separata dal Mondo, e dalle sue vanità : ricoperta di una vile tonaca, e ridotta allo flato di un totale spogliamento delle cose terrene. Voleva il Re Vencestao suo fratello assegnare de' fondi, i quali servissero al sostentamento di lei, e delle Religiose sue compagne, al che vi concorreva ancora il configlio, e l'approvazione del Legato Apostolico, che allora si trovava in Boemia; ma ella ricusò costantemente di consentirvi, e in tutti i modi volle, che in quel monaftero si offervasse una perfetta povertà, quale si prosessa dalle Religiose, che osservano puramente l'Istituto di santa Chiara ; fidandosi della divina bontà, che non avrebbe mancato di provvedere le sue spose delle cose necessarie colle limofine de' Fedeli, dove non arrivaffero i loro lavori, come di fatto avvenne. In breve tempo divenne quel monastero uno specchio di santità, e un esemplare di osservanza regolare, e vi concorse un numero grande di vergini della primaria nobiltà della Boemia, e di altri Regni vicini, e anche di principesse, e figliuole di Re, tirate dall' odore delle virtù, e dai fanti esempj della beata Agnese. Siccome ella era la fondatrice di quel monastero, e a tutte precedeva colle sue singolari virtù; così di unanime consenso deliberarono di averla per loro Superiora, ina non fu possibile di vincere le ripugnanze della sua umiltà, per cui altro non ambiva, che di effere la ferva di tutte, e di efercitarsi negli uffizi più vili, e più abbietti della casa. Fu pertanto necessario interporvi l'autorità del Papa Gregorio IX., il quale con un suo Breve indirizzato al Ministro Provinciale dell' Ordine de' Minori, comando, ch' ella fosse costituita Abbadessa di quel monastero.

6. La fama delle infigni virth della beata... Agnefe giunfe alle orecchie di s. Chiara in Affini; ond'ella ringraziando unnilmente Iddio delle grazie diffinite, che compartiva a quetta di lei figliuo-la fiprituale, feguace del fuo littiuro, credè di doverfene con esiolei rallegrare nel Signore, e confortarla a fare fempre maggiori progressi nella perfezione. A questo fine le kriste più lettere, ch' esitono ancora; in una delle quali la Santa così si esprime: E' arrivata fino ano ila fama dila una vita funta, e in represpiale, nota già a tutto il Mondo, onde io, e le religiofe miz compagne ce se fiamo molto rallegrate; e n'efaltiamo fommamente nel Signore, ch' è il donatore d'ogni bene. Tutti famo, che tu agli onori più fubblimi, alla gloria.

più eccella di questo Mondo, e al trono dell'augustifmo Cefare , bai preferito con grande affetto la fanta povertà , e la mortificazione della carne , e l'uniliazione di Gesti Cristo, che bai eletto per tuo fofo fopra ogni altro nobilissimo . Egli colla sua grazia suffodirà illibata ed incorrotta la tua verginità; egli ti arriccbirà di doni preziosissimi , e immarcescibili ; egli ti renderà sua sposa diletta, e ti riempirà del fuo fanto amore - Laonde , o forella dilettiffima , anzi o mia venerabile fignora, confortati nel Signore, e fotto le infegne della povertà , che bai eletta , prosiegui con coraggio, e con fervore a servire il tuo celeste sposo Gesu, e ad imitare gli esempj di lui, il quale per notiro amore , e per liberare noi altri dalla schiavità del principe delle tenebre, si fece povero, e mort povero tra incomprensibili tormenti fopra una Croce. Ob beata povertà, che dispensa beni eterni a quelli, che l'amano, e l'abbracciano di buona voglia! Ob fanta povertà, alla quale è promesso il Regno de' Cieli , e una gloria sempiterna ! Ob amabile povertà , ch'è flata fingolarmente amata , ed abbracciata da quel Signore, che ha create tutte le cose, e che tutte le ha governate, e le governa con affoluta podefia! Rallegrati dunque , e il tuo cuore firiempia di una grande Spirituale letizia, perocchè fei stata eletta per isposa dell' Altissimo Figliuolo di Dio, e per fuo amore bai disprezzato la gloria, e le ricchezze di questo Mondo, preserendo ad esse la povertà , e i tefori celefti . Tu fai , che il Regno de Cieli è promesso ai poveri, e che non si può servire a Dio, e alla mammona. Ob quanto è dissicile vivere splendidamente in questo fecolo, e poi regnare con Cristo nell' altro ! E però tu faggiamente bai abbandonate le cose più splendide, e più stimabili del Mondo per giungere più facilmente al regno celeste, camminando per la via angusta della povertà, e dell' umiltà . Prendi dunque coraggio nel fervire Iddio fedelmente, come hai cominciato, e cresci ogni giorno di bene in meglio, e di virtù in virtà, acciocchè il Signore, a cui tu fervi con tutto l' affetto del tuo cuore , fempre più ti adorni della fua grazia, e ti riempia... de' fuoi doni celesti .

7. Queste, e altre simili esortazioni di santa Chiara produssero un mirabile frutto nell' animo della beata Agnese, poichè in quarantasei, anni ch' ella visse rinchiusa nel monastero, fece stupendi progressi in tutte le virtà. La sua carità verso Dio era sì ardente, che qualche volta era rapita in estafi, e non sapeva saziarsi di trattare col suo Dio nell'orazione, in cui impiegava più ore del giorno, e della notte. Amava le fue religiose con isviscerato affetto come sue figliuole, e le onorava come sue signore, e spose di Gesù Cristo. Quanto era rigida, e severa verso se medesima nel mortificarsi con austerità, e con digiuni quasi continui, e con privarsi d'ogni sorta di comodità le più necessarie; altrettanto era indulgente, e condiscendente verso le sue religiose, alle quali senza pregiudizio dell' osfervanza delle regole dell' litituto, permetteva quei fellievi, lievi, che giudicava convanienti ai loro bifogni. A tal effetto ella ottenne dal Papa la facoltà di dispensaria dai digiuni in pane, ed acqua, praferitti dalla regola di fanta Chiara, di poter alle volta ufara dei latticini, come anche di andare calzata, e veftite con doppie tonache, e col mantello foderato di pelli, a cagione del clima rigidiffimo della Boemia; febbene ella per la fua perfona non fi farville di fimili facoltà, e difpanfa; tanto era amanta del patira, e del mortificarfi! Allorchè erano inferme, le affifteva con tanerazza di madre, la confolava, e procurava loro tutti i conforti possibili , Risplandeva in tutte le sue azioni , a in tutti i suoi discorsi una fincera, e profonda umiltà, per cut fi riputava la minima di tutte le fue foralle . Efercitava una maravigliosa pazienza in tutti gl'incontri fastidiofi, che le avvenivano, a specialmante nalle varie, e diverse malattie, colle quali il Signore sempra più purifico questa sua serva diletta. Ella tenava fempre fiffi gli occhi della fua mente nel suo Salvatora crocifisto, e nalle virtà della fua fantiffima Madra, dalla quala, come fi diffe, fu divotifima; a metteva ogni fludio, par conformare la fuz vita a quafti perfetti originali . Vanne finalmente il tempo, in cui ella doveva ricevere dal Signore l' eterna ineffabila ricompenfa dalla fue virtuofa operazioni; e n'abbe di asso ancora un anticipato prefantimanto .

8. Effendo cominciata la Quarefima dell' anno 1282., la baata Agnese volle offervaria col folito rigore, che aveva fampre praticato per lo paffato , cioè in pane, e acqua , non offante la fua decrepita eta di fettantafette anni, e la dabolezza della fue forze . Ma paffati alcunt giorni dovatte cedere alla violenza del mala, che le fopravvenne, e che da' medici su dichiarato mortale. Ella si premunì subito, e si praparò al passaggio da quetta vita all' aterna, col ricevere i ss. Sagramenti della Chiefa, e con atti ferventiffimt di amore di Dio, e d'infocati dafidari della patria celaste, ch' erano stati l'unico oggetto dalle sua brama in tutta la fua vita . Aggravandosi sempra più il mala, raunò intorno al fuo povero letticciuolo le sue care figliuole spirituali , e l'asortò efficacementa alla virtà, dicando loro : Mettete sutta la voltra confidenza in Dio , ch' egli avra cura di voi, e vi cullodirà in tutti i voltri bifogni : difprezgate tutte le cofe fragili , e caduche della Terra , e sereate Iddio folo , hui folo amate: vi prema l'efer-sizio delle virtà , ma fopra tutte vi fia a cuore la carità , la pace , e la concordia fra voi altre : riguardate la povertà come il fondamento principale, e la bafe della voftra Religione, e praticatela fedelmente: confervate sempre l'ubbidienza, e veuera-zione dovuta ai Superiori, e particolarmente alla Sede Apollolica. Dati qualti avvisi salutevoli alle fua religiose, cha le facevano corona intorno al letto, e si struggevano in lagrime a cagione della perdita d'una sì buona è fanta madre, ella piena di fiducia nel fuo amabile balvatore, e nalla protezione dalla fantiffima Vergine, a coi loro fanti nomi nalla lingua, e nel cuore spiro placidamente l'anima ai 6. di Marzo dall' anno 1282. Pochi momenti prima ch' ella spiraste , una religiosa..., ch'era impedita ne piedi, e non poteva cammi-nare, fpinta dal defiderio di vedere la fua cara madre, fi fece portare avanti a lei, a la prego a benedirla i piadi col fagno di croca, fparandone la guarigione del suo male. Ma ricusando la beata Agnale per umiltà di condascendervi ; ella... staffa prefa la fua mano, e fattofi con effa il fegno di croce , immadiatamente fi fentì guarita, e potè poi libaramente camminara. Quefto, e altri miracoli, cha faguirono dopo la fua morta, viepiù teftificarono la fantità fingolara di quefta beata, e sedele sposa di Gesù Cristo.

In tutti i fecoli, e in tutti gli ffati Iddie rinnova nella sua Chiesa esempj illustri di santità, acciocche fieno, come dice s. Gregorio Magno, tante stelle risplandenti, e tanta fiaccole luminose, che insegnino a noi la via di andare al Cielo nel cammino tanebrofo di quatto Mondo. Tale appunto è la vita di questa illustre Vergine . ricolma di tutta la virtù infegnate da Gesù Cristo nal Vangelo, ch'ella pratico fedelmante e nella corta, e nal chioftro, e nallo flato fublima di principassa, e nello stato umile di religiosa. Procuri dunque ognuno nel fuo flato , qualunque fiafi, o grande, o abbietto, che ciò nulla conta avanti Iddio, che non è accettatore di persone, come dice l' Apostolo 1, e non riguarda se non i meriti e le virtù, delle quali, coma foggiugne s. Ago-ftino, agli ftaffo è il donatora, procuri, dico, col divino ajuto d'imitara i fuoi afempi, e fantificare l'anima propria coll'efercizio delle virtù criftiane, e spacialmente della purità, dell' umilta, e della mortificazione. Gioverà molto a quefto fine una vera, e fincara divozione alla fantiffima vergina Maria Madre di Dio , nella quale, come si è veduto, la bezta Agnese in modo particolare fi fegnalò . Ma perchè questa divozione fia vera e fincera, a infiame fruttuofa alle anime nostre, bisogna, ad asempio suo, accompagnarla colle buone opere, e procurare, com' ella fe-ce, d'imitare, per quanto è possibile alla no-fira fiacchezza, la intigni virtù dalla fantissima Vergine. Ella è, dice s. Ambrogio, un esemplare perfattiffimo di tutte le virtù , che ci è proposto coma uno specchio lucidissimo , in cui se terremo fiffi gli occhi, scopriremo facilmenta i difetti della nostra vita, cha dobbiamo emandare e le azioni fante, che dobbiamo efercitare, per confegnire il Regno de Cieli.

26. Marzo.
S. Eustasio.
Secolo VII.

La fud Vita è fista fedelmente feritue del monaco Giona fuo contemporanto, ed è riportats da Bollandifii fosso il di 19. di Marzo, in cui ne fa commemorazione il Mărtirologio Romano.

S Ant' Eustasio su uno de' più fanti discepoli del celebre s. Colombano, il quale dall' Irlanda fi porto prima in Francia, e poi in Italia, e vi fondò de' monafterj , ne' quali fiorì per più fecoli un'efatta disciplina regolare . Nacque Eustasso nella Borgogna d'illustri genitori circa l'anno 580., e fu da giovanetto confegnato alla cura di un suo zio vescovo di Langres, presto del quale riceve un' ottima educazione sì nella pietà criftiana, che nelle lettere. La sua nascita, il suo talento, e le altre belle doti, delle quali era adorno, potevano fargli sperare ogni maggior avanzamento nel Mondo, qualunque frato ei prendesse, o secolare, o ecclesiattico. Ma scorgendo con lume divino i lacci, e i pericoli, che s'incontrano nel fecolo, giudicò miglior partito di voltargli le spalle, di abbracciare la prosessione religiofa, e di paffare i fuoi giorni nell'ofcurità, e nella penitenza, Siccome era in quei tempi afiai famoso il nome di Colombano, che aveva poco innanzi edificato nella Borgogna un monastero chiamato Lussoviense, così egli si prefento al fanto Abate nel principio del fettimo fecolo, e su ammesto tra' suoi discepoli nel suddetto mouaftero Lufloviense. Sotto la direzione di un sì fanto maestro, e tra i buoni esempi di quei Religiofi, fece Euftafio un gran profitto nella perfezione, e colla sua affiduità all' orazione, e colla pratica fedele di tutti gli efercizi monaffici divenne ben presto uno de più serventi discepoli di a.Colombano, il quale amandolo teueramente per le sue buone qualità, e principalmente per la sua ubbidienza, lo conduste seco, allorchè nell'anno 609, fu costretto a nscirsene dalla Borgogna a caufa delle persecuzioni mossegli contro dalla Regina Brunichilde, e dal Re Teodorico fuo nipote . Eustasio accompagno fedelmente s. Colombano nel viaggio che sece alla corte di Teodeberto Re d' una parte delle Gallie , che allora si chiamava comunemente col nome di Auftrafia; ed avendo il fauto Abate avuta da questo Principe la facoltà di edificare un monastero iu qualunque parte de' suoi stati , che a lui fosse piacinto , fe ne audo uel paefe, che ora fi chiama degli Svizzeri, nell' estremità del lago di Costanza, dove fondò una comunità religiosa, della quales. Euftasio, e s. Gallo altro discepolo di s. Colombano furono le prime pietre fondamentali , e i modelli di quella fanta disciplina, ed offervanza, che il fanto Abate vi stabilì .

2. Intanto però informato s. Colombano delle veffazioni, e moleftie, che dopo la fua partenza fi recavano al fuoi monaci del monastero Lusfoviense dai cortigiani del Re Teodorico, inviò colà Eustasio, acciocche procurasse d'apportarvi qualche rimedio, e d'impedire la diffruzione di quella comunità religiofa . L'arrivo di s. Euftafio fu molto opportuno, poichè colle fue buone, e dolci maniere gli riusci di sar cessare la persecuzione, e di ottenere, che quei Religiosi fossero lasciati vivere in pace, e seuza verun difturbo . Egli prese circa l'anno 612, il governo di quel monaftero per comando di s. Colombano, il quale in quett' anno medefimo fi era portato in Italia', dove fondo il celebre monastero di Bobbio nello ftato di Milano . Euftafio governo il monastero Lussoviense, finchè visse, e vi fece fiorire un si buon ordine, e una si efatta disciplina regolare, che l'odore della fantità, che vi regnava, si sparse da per tutto, e vi trasse un numero sì grande di persone a vestire l'abito religioso, che in poco tempo giunse a più centi-naja di monaci. Il santo Abate Eustasso precedeva a tutti col suo tenore di vita virtuosa , penitente, e mortificata. I fuoi digiuni, le fue vigilie, e le altre aufterità, che praticava, la fua umiltà, la fua carità, e le altre virtà, nelle quali continuamente fi efercitava, erano altrettante lezioni, ch' ei dava a' fuoi mouaci, tanto più efficaci, quanto che gli esempi sono più delle parole , e delle iftruzioni adattati a persuadere il bene. Egli invigilava con gran premura e diligenza fopra la condotta de fuoi monaci ; mottrava loro viscere di padre amoroso, sempre intento a provvedere a tutti i loro bifogni spirituali, e temporali; e allorchè era obbligato ad ufare il rigore verso gl'inofiervanti, lo faceva cou tale discrezione, e con manlere sì proprie, che guadagnava il loro cuore, e li riduceva a fare per amore quanto da effi efigeva. Oude egli ebbe la confolazione di vedere il fuo monaftero Luffoviense non tanto moltiplicato di numero quanto ripieno di ettimi Religiofi, molti de' quali per le loro fingolari virtù furono inalzati alle primarie dignità della Chiefa, e fono annoverata fra' Santi ne' fafti , e nelle memorie ecclesiaftiche .

3- In metto però a quefte confoiationi iddio permife, che a Enflaño povardi delle non piccole amarezze, cagionategli per patre d'un monacco rebedento, se fidulindo, runto de la Tecodorico, per un fabitaneo movimento di divotione, era pualto a verifier l'abito religio fon el monaftero Lellovienia. Ma rafferdidato à spoca poco quel primo ferovera, comincità al amoja rafecto quel primo ferovera, comincità al amoja rafecto del presento del sufficiento del proposito del proposito del proposito del proposito del presento del sufficiento del monafero, chiefa a Estafa fo la permificione di sudar a predicti l'Evangelio agl' infedeli mel paete della Baviera. Il a. Abate da principio ricaso di cominità proposito del p

presentandogli, ch'ei non aveva quel fondo di dottrina , e di virtù , che fi richiedeva per un tale ministero. Ma persistendo Agrestino ostinatamente nel fuo mal concepito difegno, eimportunando continuamente il fanto Abate a concedergli la bramata licenza , finalmente l'ottenne . Ando Agreftino nella Baviera, e fi mile ad efercitare l'uffizio di predicatore , ma inutilmente , e feuza riportarne alcun frutto . Di là passo ad Aquileja, dove ebbe la disgrazia di cadere nello scisma, che allora teneva involto quel patriarcato, e separato dalla Chiefa Romana, a cagione della controversia de' tre capitoli , e della definizione fatta fo pra di effi nel Concilio quinto . Finalmente fece ritorno al monastero Lussoviense, dove gouño di superbia , e sedotto dallo spirito diabolico , adoprò ogui industria, per tirare nallo scisma quei monaci, e fino lo ftello s. Abate. Euflasio cerco tutti quei mezzi, e uso tutte quelle diligenze, che gli suggeriva la sua carità, per far ravvedere dal suo errore, e liberare dalle sue illusioni questo difgraziato mouaco. Ma vedendo, che tutto riufciva inntile, alla fine lo cacció dal fuo mouaftero, accioccbè non infestaffe gli altri monaci delle sue perverse opinioni .

4. Inafprito Agrettino contro il s. Abate, e pieno di mal talento, cominciò a declamare contro la regola di s. Colombano, che fi profeffava nel monaftero Luffoviense, accusandola di varie perniciose fingolarità, contrarie ai sagri canoni, e alla buona disciplina monastica; e avendo guadagnato l'animo del Vescovo di Giuevra sno parente, e di altri personaggi, si fece ardito di prefentare al Re Clotario una ferittura piena di accufe calunniose contro la memoria di fan Colombano, e contro la fua regola . Il Re rimife l'affare a un Concilio di più Vescovi, che circa l'auno 62 3. fu radunato nella città di Maffon, acciocchè efaminafie le accuse prodotte da Agreftino, e pronunziasse sopra di esse il suo giudizio fecoudo i canoni della Chiefa . S. Eustafio fi prefento al Concilio, e con si forti ragioni difese la resola di s. Colombano, e dimofirò l'infuffiftenza delle accuse di Agrestino, che quei Prelati, benchè alcuni di loro fostero stati prevennti dagli artifizi di Agrestino, riconobbero la fantità della regola di s. Colombano, e decifero la controverfia interamente a favore di s. Euftafio; il quale però fu da effi pregato a perdonare ad Agrestino il fuo fallo, e a riceverlo nella fua amicizia. Il s. Abate, che altro più non bramava, che il ritorno di questa pecorella traviata all' ovile di Crifto, volentieri condescese ai loro desideri; abbracciò teueramente Agrestino; gli diede il bacio di pace, e tutti i contraffegni più finceri d'una perfetta riconciliazione. Ma guai a chi fi lascia occupare il cuore dallo spirito d'orgoglio, e di malevolenza, poiche di rado avviene, che fi converta daddovero a Dio, e che deponga faccramente le fice linguiste pervenzioni. Con is cedde all' infelice Agrefino. Egil perfeverò uel fino errore, e nolla fia animofial courtor. Entaño, finche ricevè il meristro galligo de finoi trafeorfa, facendo una morte digranista, succió de un fino ferridore, al cui correra finna, che avuelle tra la realizació de con con establica de la compositio de color de la color del color de la color de la color de la color del color de la color

s. Lo zelo di s. Euftasio per la falute delle anime nou fi restrinse a procurare solamente quella del numeroso suo gregge nal monastero, ma si estese ancora in benefizio degl'infedeli , che rimanevano nelle montagne di Vosga, e in aliri paesi, e colla fua predicazione ne convertì molti alla Fede di Gesù Cristo . Predico eziandio con molto frutto nelle serre circonvicine al suo monastero, riducendo a via di falute molti peccatori. Onde il fuo nome divenne celebre in tutta la Borgogna, e altrove; e il Signore fi degno ancora illustrarlo col dono de miracoli, tra quali fi annovera quello di aver reftituita la viffa ad una fanciulla cieca, chiamasa Salaberga, come fi diffe nella Vita di quefta Santa riferita nella prima Reccolta delle Vite de' Santi ai 24. di Settembre, e ad un'altra fanciulla parimente cieca per nome Burgondofora . Giunto il fant'Abate all' età di fopra fessant'anni, fu assalito da una grave insermità, che gli cagiouava acuti dolori . Pregando egli il Signore a concedergli qualche allevianiento del fuo male, ebbe una visione, nella quale udi una voce, che metteva in sua elezione, o di soffrire quegli acuti dolori per trenta giorni, e immedia-tamente dopo di effi andare a vedere, e godere Iddio lu Paradifo, o pure di vivere più lungo tempo con minore incomodo,e con allegger imento del fuo male. Il Santo, che ardentement bramava di unirfi quanto prima potesse col suo Dio, scelse di soffrire piuttosto per trenta giorni i suoi gravi dolori, che di vedere differito anche per breve tempo il suo ingresso nel Cielo . Onde pienamente raffegnato al divino volere dopo aver ricevuti i ss. Sagramenti della Chiefa , spirò nel trigelimo giorno placidamente l'anima fua nelle mani del fuo Creatore circa l'anno 625.

Sant' Eefthio, bench's veike mentat a fempre una vita innocente infeme e printiente, come à veidno; pere chèe bilogno di effere purificato con una grave maistita, accompagnita da corre con una grave maistita, accompagnita da corre con una grave mentatita, accompagnita da corre con una grave de presentation de la compagnita del compagnita de la compagnita del co

frire le pene tanto più gravi ed acerbe del Purgatorio per qualche tempo nell'aitra vita . Quetta confiderazione de' debiti, che noi abbiamo contratti colla divina giuftizia , e forse non. tanto piccoli, com' erano quelli di s. Euftafio, ci ferva di conforto nelle nostre tribolazioni , e nelle noftre infermità molefte, e dolorofe, e fpecialmente in quella che precederà la nottra morte; poiche per mezzo di effe l'anima nostra rimane purgata dalle fue macchie, e viene accelerato il tempo di quella ineffabile gloria , che fperiamo di godere nel Cielo. Altrimenti ci converrebbe, e Dio fa per quanto tempo, foffrire le pene del Purgatorio , le quali , come offerva s. Agostino , sono senza paragone più gravi, e più tormentofe di qualunque pena, e tormento di questa vita . Oltre che le pene del Purgatorio fono puramente soddisfattorie, e non meritorie, come fono quelle che si foffrono pazientemente in questa vita mortale. Mettiamoci dunque interamente nelle mani del nostro buon Padre celefle, e raffegnamoci pienamente al fuo divino volere, allorchè ci flagella per noftro bene; e fperiamo nella fua infinita mifericordia, che per mezzo delle leggiere, e momentanee affizioni di questa vita, come dice l'Apostolo 1, giungeremo tosto a quella immensa eterna gloria, che Gesù Crifto ci ha meritata, e ci tiene apparecchiata co' fuoi Santi in Paradifo .

27. Maizo.

S. Ruperto, o Roberto Apostolo
Della Baviera.

Secolo VII. e VIII.

I Bollandifi riportano fotto quefto giarno due Vise di s. Rapetro. Un'altra psis bevez, e psis antica è riferita dal Mabillon nel terro giccolo de s. Beneactimis; e preffo di quefio Autore viene ancora flusiteto il tempo precifo, in cui
pori queffo fanto Aposso della Baviera.

C AN Ruperto, o Roberto, è chiamato Apofto-Io della Baviera, la quale in quei tempi comprendeva l' Auftria, e altri paefi all' intorno, perchè egli fu da Dio inviato a predicare la Fede a quei popoli, sepolti la maggior parte nelle tenebre dell' idolatria, o dell'erefia. Imperocche febbene quelle provincie, conosciute anticamente fotto il nome di Norico, avessero già ricevuta la criftiana Religione a tempo de' Romani Imperatori; tuttavia, come si diffe nella Vita di a. Severino agli 8. di Gennajo, effendo flate invafe nel uinto fecolo nella decadenza dell' Imperio Occidentale da nazioni barbare ed infedeli, e parte uccifi, parte cacciati, o partiti da effe gli antichi abitatori, vi rimase poco meno ch' estinto il Criftianelimo, e quali per due fecoli interi vi regno il paganefino : e se vi refiarono alcuni Criffiani .

erano infetti di molti errori, e di perniciose su-

perstizioni . S. Ruperto adunque fu eletto da Dio a portare is iuce del Vangelo in quelle regioni, e a coltivare quel vasto campo insalvatichito , e ripieno di triboli, e di fpine. Egli era nato di una ftirpe nobiliffima tra' Franchi, ma ciè ignoto il luogo del fuo nascimento, e ignote aucora ci fono le azioni della fua prima età, fenonchè ap-parifce, ch' egli era dotato delle più fingolari prerogative di virtù, di pietà, e di fcienza ecclofiaftica , allorche fu innaltato alla dignità di Vefcovo di Vorms, o Vormazia, città dell' Alemagna. Questa città parimente aveva la diforazia di effere per una gran parte abltata da gente idolatra, onde il fanto Vescovo procurò colle sue continue iftruzioni e predicazioni di flabilire prima nella Fede, e di purgare dagli errori, e dai vizj quei Criftiani, che vi dimoravano, e poi di convertire coloro, che giacevano nelle tenebre dell' idolatria. Egli fi mostrava benigno, umile, ed affabile verso di tutti , e apriva a tutti le viscere della fua carità, foccorrendo con abbondanti limofine i poveri e bisognofi, e interestandosi con paterno affetto in rutte le loro neceffità . Lafuz vita fanta , mortificata , e irreprensibile era un vivo esemplare di tutte le virtà ; onde la fama del suo nome si sparse ne paesi all' intorno, e da lui venivano frequentemente persone straniere d'ogui condizione, per effere istruite, e indirizzate nella via della falute . Ma quefte virtà medefime del fanto Prelato gli concitarono l' odio de' mal viventi del fuo popolo di Vorma, che non volevano abbandonare le loro viziose pratiche, e anche degl' idolatri, i quali non potevano folfrire di effere difturbati nelle loro superftizioni dalle zelanti esortazioni dei fanto Prelato . E giunse a tal segno il loro furore, che dopo aver-lo battuto, e in molte maniere maltrattato, e oltraggiato, finalmente lo cacciarono ignominiofamente dal loro paefe.

2. San Ruperto ricordevole dell'avvilo dato da Gesù Crifto a' fuoi Apostoli, e discepoli, ch' ei ki mandava come pecore tra' lupi , e ch' essendo perfegultati in una città, fuggiffero in un'altra foffri con invitta pazienza, e manfuetudine tutti gli oltraggi, e mali trattamenti, che gli furono fatti da quei medelimi, de' quali cercava la falute; e partitofi da quelle parti , fe ne venne a Roma , forse per consultare la Sede Apostolica intorno alla condotta, che doveva tenere in avvenire con un popolo sì duro, ed offinato nel male. Intanto il Signore, i cui giudizi sono altissimi, e imperferutabili, e che mentre usa della fua... giutticia verso gli uni , lasciandoli nelle ioro tenebre, e nella loro malizia, efercita verso altri ia fua mifericordia, illuminandoli colla luce della fua grazia, e chiamandoli al fuo regno, aprì il cuore d'un Principe barbaro, ed infedele, ede' Grandi della fua corte, e loro ifpirò d'invitare s. Ruperto a venire a predicare il Vangelo nelle loro Terre, e farli partecipi del gran be-A 2 2

nefizio di conoscere, e adorare il vero Dio, e di abbracciare la sua Religione. Teodone adunque Duca della Baviera, la quale, come fi diffe, comprendeva allora più provincie della Germania, fece pregare s. Ruperto di portarsi alla città di Ratisbona, dove egli faceva la sua residenza, e di annunziare ad esso, e a tutti i popoli del fuo dominio, ch' erano la maggior parte idolatri, la Fede di Gesù Cristo, e la parola evangelica. Ognuno si può immaginare con quanto giubbilo Ruperto accettaffe un fimile invito, e abbracciasse questa occasione, che la Provvidenza gli presentava di promovere la gloria di Dio, e la salute de' suoi prossimi. Egli si porto subito circa l'anno 697, a Ratisbona dove fu con grand'onore accolto dal Duca Teodone, e dai Signori della fua corte: istruì il medesimo Duca e molti nobili del paese de' misteri della cristiana Religione, e delle verità del Vangelo; e predicò e da se medesimo, e per mezzo di alcuni operaj, che aveva seco condotti, al popolo la parola di Dio con tal frutto, che si convertì alla Fede di Gesù Crifto un numero grande d'infedeli. Quando li credè disposti ad essere rigenerati nelle acque del fanto battefimo, intimo un digiuno generale, e con inesplicabile consolazione del suo spirito li battezzò tutti, e gli aduno nell' ovile di Gesù Cristo. Quindi scorse le città della Baviera fino ai confini della Pannonia, che poi chiamoffi Ungheria, ed essendo molta la messe, e pochi gli operaj evangelici, fece venire, non dall' Irlanda, come alcuni hanno creduto, ma dal paese de' Franchi, dov'egli era nato, dodici degni facerdoti, i quali lo ajutarono a seminare da per tutto la divina parola, e convertire una moltitudine innumerabile di Bavari, e di Schiavoni, gettando per terra i Templi, e spezzando i simulacri delle loro falle divinità, ed edificando chiese al ve-

3. Dopo che il Santo vide l'opera di Dio bene ftabilita, risolvè di fondare una sede Episcopale, la quale fosse il luogo della sua ordinaria residenza, e come il centro della Religione in quelle parti . Elesse a quest' effetto Juvavia città altre volte celebre, ma allora quasi affatto distrutta, e desolata, la quale fu dal Duca Teodone conceduta in dono al fanto Vescovo, e che di poi per opera sua fu riedificata, e novamente popolata. In questa città, che si chiamò poi, e tuttavia fi chiama Salisburgo, egli fabbricò una chiefa dedicata in onore del Principe degli Apoftoli s. Pietro, e la coffitui fua cattedrale, o piuttosto metropolitana di tutta la Baviera. Nè contento il fanto Prelato di aver introdotta, e stabilita in quei paesi la Religione cristiana, vi fondò ancora de' monafterj di Religiofi, che fervissero di rifugio a coloro, che volessero separarsi dal Mondo, e menare una vita più perfetta, e penitente. Fece anche venire dalla fua patria una fua nipote appellata Erentrude, vergine confagrata a Dio, della quale si servì, per radunare molte vergini, le quali abbracciarono lo ftato religioto, e colle loro virtù recarono molta edificazione a quella Chiesa nascente. In sonmane' venti anni, in cui s. Ruperto sopravviste dopo esfer entrato nella Baviera, fece cambiar faccia a quel paese, e dove prima regnava l'idolatria, la superstizione, ed ogni sorta di vizi, vi fiorì, mediante le sue apostoliche fatiche, la Religione, il culto del vero Dio, e l'esercizio delle virtù criftiane in ogni genere, e condizione di persone. Finalmente essendo venuto il tempo, in cui il Signore aveva destinato di coronare il suo Servo, egli nella Quarefiina dell'auno 718. fii forprefo dalla febbre; onde conoscendo essere giunto il termine della sua vita, si fece riportare alla sua residenza di Salisburgo, dalla quale era allora lontano, occupato nelle funzioni del fuo apolico ministero; e dopo pochi giorni, munito de'ss. Sagramenti, rendè il suo beato spirito a Dio nella festa di Pasqua ai 27. di Marzo dell' anno fopraddetto 718. Siccome il Signore aveva onorato il suo apostolato col dono de' miracoli, durante la fua vita; così anche dopo morte feguitò ad illustrarlo con altri prodigj e miracoli in favore di quelli, che visitarono il suo sepolero, e implorarono la fua interceffione.

Quanto incomprensibili sono i giudizidi Dio, esclama s. Paolo 1, e quanto imperserutabi li sono le fue vie! Il popolo d'Ifraele, foggiunge l'Apostolo, al quale erano state fatte da Dio le promesse del futuro Messa, quel popolo eletto, da cui il Figliuolo di Dio si degno prender carne, facendosi uomo, e a cui egli medesimo annunzio il suo Vangelo, accompagnato da tanti prodigj, e miracoli, questo popolo, dico, ricolmato di tanti benefizj, e favori, è stato da Dio, eccettuatone un piccol numero, rigettato per la sua persidia; e in luogo suo il Signore ha chiamato il popolo Gentile, che viveva senza legge, senza cognizione di Dio, e sepolto nelle tenebre dell' idolatria, e del vizio. Questo popolo in preferenza del popolo Giudaico ha ricevuto la grazia della predicazione evangelica, e di esso si è formata la Chiesa di Gesù Critto. Un consimile avvenimento sembra che noi possiamo ravvisare in ciò, che accadde a s. Ruperto . Egli fu inviato per Pastore al popolo di Vorinazia, ma questo popolo ingrato al benefizio, che il Signore gli offeriva per mezzo suo, rigetto la sua predicazione, e si rendè indegno della grazia del Signore. Al contrario i popoli della Baviera riceverono con gaudio la sua persona, ascoltarono con docilità le sue istruzioni, e ne profittarono con vantaggio delle anime loro. Impariamo dunque a temere i giudizi tremendi di Dio, e a corrispondere prontamente alla sua grazia, e a profittare delle sue misericordie, allorchè si degna di farcene provare gli effetti, per mezzo delle sue segrete ispirazioni, o della voce de' suoi ministri, e de' pastori della sua ChleChida, per non especia perículo di effere abmonanti alla fise giuntitia alle trenetre, e alla cormitione del nofire cutore in pens a, e gathigo della notira softunati, a retifienta. Perioccia della notira softunati, a retifienta. Perioccia della notira softunati, a retifienta a. Perioccia della notira softunati, a retifienta a pensionale chiara mente cole perioco particolari. Cio apparifec chiara mente da quell'a verentinanto, che per bocchiara mente da quell'a verentinanto, che per bocchiara mente da quell'a verentinanto, che per bocchiara del directoria della comuna musa. Conferen cia, che ti i illati chen controlla perioccia della giunti, e del fedele corrisponanta ad effa, accitacib i la tra cerona non fa differella ad altri: colo la giunti, e del fedele corrisponanta ad effa, accitacib i la tra cerona non fa differella ad altri: colo la giunti, e del fine controlla della della colora della controlla della della colora della colora della colora della della colora della color

#### 28. Marzo. S. Guido Abath.

Secolo X. e XI.

La fua Vita, feritta da un fuo discepolo, è riportata dai
Bollandisti fotto il di 11. di Marre.

N Acques. Guido, o Guidone, nel diffretto di Ravenna in un luogo chiamato Cafamare, diffante dieci miglia da quella città , dopo la metà del decimo secolo. Il suo genitore si chiamava Alberto, e Marcia, o Marocia la madre, i quali erano persone di nobile condizione , e provvedute sufficientemente di beni , detti di sortuna . Effi allevarono questo loro figliuolo ne'sentimenti della pietà criftiana; e giunto ch'ei fu all'età capace delle lettere, lo applicarono allo findio nella città di Ravenna . Quivi Gnido corfe gran pericolo di effere adefcato dalle vanità, e lufinghe del fecolo, e di cadere nella rete, che il demonlo fuol tendere all' incauta, ed inesperta gio ventà. Ma il Signore con una speciale provvidenza lo prefervo, ispirandogli un grande or-rore al peccato, e facendogli conoscere con lume chiaro , quanto brevi , ad efimere fieno le cofe tutte del Mondo, e quanto fia cofa importante e necessaria il conservare la grazia di Dio, per ischivare un'eterna dannazione, e per mettere in falvo l' anima propria per tutta l' eternità. Quefti fanti penfieri tennero Guido lontano dal vizio, e lo fecero rifolvere ad attendere feriamente al grande, ed unico affare della fua eterna salute. Onde avendogli Alberto suo padreproposto di accasarsi, giacchè egli era il primogenito , fe ne fcusò , dicendogli : lo bo per le mani due partiti di norze ; il primo è di una sposa affai nobile, potente, e dotata di gran virit, la quale mi può rendere felice, e beato, benebè ella fia povera, e mi debba coffare gran fatica il confeguirla. Il secondo partito è di una sposa, che apparisce bella, e ricea, e che poffo averla facilmente , perche ella Heffa m' invita , e m' alletta a prenderla , maella è di una condizione affai inferiore alla prima, e tale

che prendendala per moglie, preunda che mi debba collure solli fictai, codfamat . Zinde il quelle due mi configliate voi, che so debba degagere per miapfost è La prima, vilpote il patra, piatritisteli la in feronda. Ziglio aspunto, replico Guido, è il partino, che lo bo ripliato di prendere, intendidinatio di applicari totalinente, con rimunitare alle vant perante , a il faliat allettamenti del focolo.

2. Deposte pertanto le vesti preziose, che fin allora aveva portate, per foddisfare al genio de' suoi parenti, si rivesti d' un abito modesto, e di poco prezzo, e cominciò a menare una vita più ritirata, e più attenta agli efercizi spirituali. Dipoi partitofi da Ravenna, fe ne ando a Roma, dove prefe la tonfora clericale, ed aveva in animo di fare il viaggio di Gerufalemnie, ch' era una divozione affai frequente , ed ordinaria in quei tempi, e colà passare il rimanente de' snoi giorni nella penitenza, e nella vifita di quei fan-ti luoghi, confacrati dalla prefenza del Salvatore . Ma poi fi fenti ifpirato di tornarfene a Ravenna, e di porfi fotto la disciplina d'un fanto eremita, chiamato Martino, il quale con gran fama di fantità menava vita penitente in una ifoletta fitnata nel Pò di Volana. Martino ricevò con giubbilo Guido nel suo romitorio, e per lo fpazio di tre anni lo efercitò nelle pratiche dell' orazione, della penitenza, e di ogni forta di mortificazione. Paffati tre anni, ficcoine questo fanto Eremita aveva ancora la cnra, e foprintendenza del monastero della Pomposa , distante due miglia dal fuo romitorio, e circa fei miglia dal mare Adriatico, volle che Guido paffaffa in quel monastero, ed ivi in compagnia di quel fanti monaci fi efercitafte nell' nmiltà, nella carità, nell' ubbidienza, e nell'altre virtà religiofe. Guido che negli ordini, e comandi di Martino riguardava la volontà di Dio, ubbidi prontamente, e visse per alcuni anni nel monastero della Pompofa con grande esemplarità, e con... edificazione di tutti i fuoi confratelli, finche la flesso Martino lo destinò al governo del monaftero di s. Severo di Ravenna, il quale parimen-te dipendeva dalla fna cura. Di là dopo qualche tempo circa l' anno 998. lo richiamò nuovamente alia Pompola, poichè estendo morto l'Abate di questo monastero, Martino volle, che Guido assumesse il carico di governario; al che egli , benchè di mala voglia, vi confentì, per ubbidire al suo maestro, e direttore, per cui aveva nna fingolar venerazione; col patto però , che fosse in sua libertà di dimettere un tal carico a ogni volta che avesse voluto ritirarsi a menar vita folitaria, come aveva fatto uno de'fuoi prede-

cessori chiamato Guglielmo.

3. Era allora questo monastero della Pomposa
assai povero, e composto di poessi monaci, i

quali però fervivano Iddio in ispirito, e verità. Molto più fi accrebbe il fervore, e la virtù di quei buoni monaci, allorchà ebbero alla tefta, e per loro Superiore un uomo di tanta fantità, qual era s. Guido. Egli ftabilì in quel monastero una si buona disciplina, e una si esatta offervanza delle regole monaftiche, che ben presto v' accorse un gran numero di persone a vestirne l'abito, e a vivere nella penitenza fotto un maeftro sì illuminato, e sì accreditato. Tra gli altri vi vennero ancora suo padre Alberto, e un suo fratello chiamato Gerardo, i quali con molta confolazione del s. Abate abbracciarono fotto di lui la professione monastica. Egli fu obbligato a dilatare la fabbrica del monastero, acciocche fosse capace di contenere tanta moltitudine di monaci , e il Signore ancora dispose, che da persone pie fossero lasciati, e donati de'molti fondi al medesimo monastero, di modo che in breve tempo il monastero della Pomposa divenne assai ricco, e rinomato. Il Santo però temendo il pericolo delle ricchezze, le quali pur troppo fogliono effere cagione di rilassamento, e di vita molle, ed oziofa, auche nelle comunità religiose, avvertiva i fuoi monaci a tenere il loro cuore distaccato da ogni affetto terreno, e ad esser costanti, ed esatti ad offervare quelle pratiche di penitenza, di mortificazione, di orazione, di filenzio, e ritiratezza, e delle altre virtù, che vi aveva stabilite. Egli medesimo precedeva a tutti coll' esempio della sua vita santa, penitente, e mortificata, e non contento di quelle pratiche comuni di penitenza, che si osservavano nel monastero, di quando in quando si ritirava per qualche tempo in una folitudine vicina, per occuparsi con maggior libertà in rigorosi digiuni, in continue vigilie, e nella meditazione, e contemplazione delle cofe celefti. A fine che la cura delle cofe temporali non lo distornasse punto dall' esercizio dell'orazione , e dall'istruire , e indirizzare i fuoi monaci nella via della perfezione, fe n'era totalmente scaricato, e ne aveva data la commissione a persone fedeli, e intelligenti. In somma tutto lo ftudio di questo santo Abate, è tutta la fua applicazione altra non era, se non che di fantificare se medefino, e di cooperare alla fantificazione di coloro, che la divina Provvidenza aveva commeffi alla fua cura, riputando tutte le altre cose un nulla in paragone di questa, che gli stava fommamente, e continuamente a cuore.

4. Tanta virtà del fanto Abate, e una sì buona dificipina, ché n offervava nel fuo monaftero, non impedì, ch' egli non fosse calunniato presso. l'Arcivescovo di Ravenna, chiamato Eriberto, suo superiore, si quale concepì sì grande adegno contro di lui, e contro i snoi monaci, che disegnò di andare in persona al monastero della Pomposa, e farne una strepitosa vendetta. Informates s. Guido del mal talento dell' Arcivescovo;

non oppose altr' arme per sua difesa, se non quella dell'orazione. Ordinò a tutta la sua comunità un digiuno rigoroso in pane d'orzo, e in acqua per tre giorni, ne' quali tutti insieme porfero fervorose orazioni al Signore, vestiti di cilizio, e umiliati nel suo divino cospetto, pregandolo del fuo celeste ajuto. Nè andarono a voto le loro preghiere; perocchè essendosi l' Arcivescovo incamminato verso il monastero della Pomposa, accompagnato da gente armata, per faccheggiare il monastero, e discacciarne i Religiosi, s. Guido gli andò incontro co' fuoi monaci pieno di fiducia in Dio; accolfe il Prelato con fomma umiltà, e riverenza, e l'introdusse a dirittura nella chiesa, dove egli entrò, per farvi orazione. Mirabil cofa ! Mentre l' Arcivescovo stava in chiesa. Iddio gli cambiò il cuore sì fattamente, che deposto ogni sdegno contro il s. Abate, si mostrò tutto benigno verso di lui, e verso tutta la sua comunità; e da quel tempo in poi divenne loro protettore in tutte le occasioni, in cui esti avevano bisogno della sua assistenza.

dacche s. Guido fosteneva il peso del governo del monastero della Pomposa, quando l'Imperatore Enrico III. venendo dalla Germania in Italia, fece sapere al Santo, che andasse a trovarlo a Piacenza, perchè voleva fervirsi de' suoi consigli in affari importanti . Egli ubbidì prontamente ai comandi dell' Imperatore, benchè si trovasse infermiccio, e prevedesse prossima la sua morte, come chiaramente se n'espresse co'suoi monaci prima di partire dalla Pomposa. In fatti giunto a Borgo s. Donnino gli si aggravo il male, e dopo tre giorni di febbre ardente ivi riposò in pace ai 71. di Marzo dell' anno fuddetto 1046. I monaci, che l'avevano accompagnato in quel viaggio, posto il suo corpo riverentemente in una casfa, s'incamminarono con esso di ritorno alla Pompola. Ma nel paffare che fecero per Parma, tanti furono i miracoli, co' quali il Signore glorificò il suo Servo, che surono da quei cittadini obbligati a lasciarlo in quella città. Ivi ftette per lo spazio di sette meli, finchè l'Imperatore Enrico sopraddetto volle rendersi padrone di quel fagro tesoro, e trasportarlo in Germania, dove fece collocarlo con grande onore nella città di Spira, la quale sperimentò una particolar pro-

5. Correva l'anno 1046., e il quarantefino

cato, e protettore appresso l'Altissimo.

La premura grande, ch' ebbe s. Guido fin
da giovanetto, e che conservo in tutto il tempo della su vita, di fantificare, e falvare l'auima sua, tenendosi lontano dal peccato, e forvendo Iddio fedelmente; questa premura, dico,
dovrebbe effere propria d'ogni Cristiano di qua-

tezione del Cielo da quelle sacre reliquie per li

molti miracoli, che furono operati a pro di quelli, che ricorrevano alla fua intercessione, onde

quella città eleffe s. Guido per suo singolar avvo-

inque

Innone genere, e condizione. Perocchè febbene varj, e diversi sisso gli stati delle persone, e varie e diverse ascora le occupazioni di ciaschednoo ftato, un lob però è l'affare necessario, unico, ed importante fopra ogni altro, comme a tutti . e del quele nessuno si può dispeosare, senza incorrere is una tremenda, ed eterna rovina. E questo affare altro noo è se ooo quello di schiva-re il peccato, e di santificare l'anima propria colla sedele offervanza de' comandamenti di Dio, e coll' esercizio delle virtù proprie di ciascuno stato, a fine di confeguire l'eterna falute. Porro unum ell neceffarium, dice Geau Critto nel Vaogelo 1. Querite primum Regnum Dei, & juititiam ejus, egli dice altrove 2. Che cosa sono tutti gli altri affari , benche fossero di regni , e d'imperi , in paragone di questo, se oon bagattelle, e tele di ragno, che Iddio diffipa in un momento, e con un folo foffio della fua bocca? Ubi funt , dice Iddio medefimo pel suo Proseta 3 principes gen-tium? Dove ora sono tanti principi, che secero sì grande ftrepito nel Mendo? Dove fono coloro , che avevano ammoffati immenfi tefori d'oro, e d'argento , e confidarono nelle loro ricebezze ? Exterminati funt , foggiugne il Profeta 4 , & ad inferos defcenderunt. Sono svaniti, e spariti io nn momento. Quello dunque, ch'è eterno, e che conduce alla beata eternità, e il folo neceffario, ed importante affare, e merita la noftra attenzione, e la nostra premura; tutto il rimanente in confronto di questo, ad esempio di s. Guido, si debbe riputare un bel nulla.

#### 29. Marzo.

#### S.Cirillo Diacono, e Martire, e altri ss. Martiri nella Fenicia, e nella Palestina.

#### Secolo IV.

La descrizione del loro martirio si trova presso s. Gregorio Nazianzeno nell'orazione terza contro Giulinno e gresso promeno lib. 1.c. 9.e 10.; e Teodoreso lib. 1.c. 7, nella loro Sioria ecclessostea.

Dope che Ginliano Apofitat nell'amo glót. cocapò l'imperio Romano, e fi moftro ze- lante protestore dell'idolatria, abbattuta dal gran Cofinatino, e de Cofinatino e de Godinatino e de Godinatino e de Cofinatino e la Cofinatino de Cofinatino e de Cofinatino de Cofinatino e Cofinatino de Cofinatio e Cof

Ellopoli, città della Feoicia a' piedi del monte Libano, eravi nn fanto diacono chiamato Cirillo, il quale a' tempi dell' Imperator Coftantino, e in esecuzione de suoi ordini, aveva fatti inpezzi molti fimnlacri delle falfe divinità, ch' erano teouti in gran venerazione da quei ciechi idolatri ; e aveva con fingolare zelo procurata la conversione di coloro, che diedero orecchio alle fue parole, e ai quali il Signore aprì il cuore, .per abbracciare la Fede. Allora dunque che à Pagani si videro in libertà di potere sfogare il loro odio cootro il fanto diacoco, e vendicarfi della pretefa ingiuria fatta ai loro Dei, s'impadronirono della fua perfona , e barbaramente l'uccifero. Nè di ciò cootenti, apertogli il veoere, n'estraffero il fegato, e fe lo maugiarono . Ma se essi andarono immuni dal gastigo della umana giuftizia per una al barbara crudeltà, non poterono sfuggire anche in questo Mondo il flagello terribile della divina vendetta. Perocchè primieramente a quanti vi avevano avuta parte, caddero i denti; di poi fi putrefecero le loro lingue, che a pezzi vomitarono dalle loro facrileghe bocche; e finalmente rimafero privi degli occhi; e così reodereno loro malgrado nna pubblica teftimonianza della virtù, e della fantità di quella Religione, che avevano perfeguitata, ed oltraggiata nel suo santo ministro Cirillo .

2. Ma tuttavia qui noo fi riftette il beftiale furore di quei miseri pagani di Eliopoll. Siccome in quella città fi prestava un infame culto alla Dea Venere, la quale vi aveva un fontuofo tempio, e regnava tra loro ogni forta d'impndicizia, a fegno che proftituivano le loro figliuole per motivo di religione in onore di Venere; coaì l'Imperatore Costantino aveva severamente proibito un al lniquo costume, ed aveva fatto abbattere, e diroccare il tempio di Venere, e in fuo luogo vi era ttata edificata una chiefa, dedicata al vero Dio . Costoro pertanto a fine di rifarsi de torti, ed oltraggi fatti alla loro impudica Dea fotto Coffantino , prefero alcune vergini criftiane. confacrate a Dio, le condustero a suria di popolo nella pubblica piazza, e spogliatele delle loro vefti, l'esposero agl' insulti, e alle derisioni della plebe; e poiche ebbero fatto loro foffrire ogni genere di ludibri, e di tormenti, rafero loro la tella, aprirono loro il ventre, e cavatene le viscere, e mescolatele con dell'orzo, e con delle ghiaode, le gettarono ai porci, affinchè le viscere di uelle pure vergini fossero cibo di quegl'immondi animali. La stessa barbara inumanità esercitarono nella Paleftina gl' idolatri della città di Gaza, e di Afcalona; aprendo il ventre, e gettando ai porci le viscere, con solamente delle facre vergini, ma eziandio dei facerdoti, ed altri miniftri della Chiefa . De' molti criftiani , uomini, e donne, che in quelle città caddere vittima del furore popolare de pagani, non fi fanno i nomi, i quali però fono feritti nel Cielo, dove riceverono una gloriofa coroua de fofferti

fupplizi . j. Di tre fratelli folamente, che in Gaza-in questa medesima occasione foffrirono il martirio , fappiamo i nomi . Effi fi chiamavano EUSEBIO, ZENONE, e NESTABIO, i quali essendo consapevoli dell'odio, che contro di loro avevauo concepito gl'idolatri a cagione della loro pietà, fi tenevano rinchiufi, e nascofi nella propria cafa. Ma una tale cautela nulla giovò a prefervarli dal furore degl'infedeli, poichè que-fti andarono a cercarli în cafa loro, e trattili fuora, e caricatili di battiture, li mifero in prigione. Di poi mentre stavano adunati nel teatro, fi diedero a declamare contro di esti, e a riempiere l'aria di firida, accusandoli di aver violati i templi de'loro Dei, e di essersi abusati del favore del paffato governo, per oltraggiare la loro Religione. Così gridando, e incitandosi gli uni gli altri a prenderne vendetta, corfero come for-fennati alla prigione, e cavati fuora i tre fanti fratelli, gli strascinarono per le strade, altri battendoli co' bastoni , altri pestandoli colle pletre, altri avventando contro di effi quanto veniva... loro alle mani. Le donne iftesse uscendo furiofe da' loro telai, li pungevano colle loro spole, e i cuochi, che stavano intorno alla piazza, al-tri versavano sopra di loro pentole d'acqua bollente, e altri li trafiggevano con gli spiedl . Finalmente poiche furono così laceri, e le tefte fracassate , gli strascinarono fuori della città in quel luogo, dove folevano gettare i cadaveri de giumenti . Ivi acceso un grau suoco, bruciarono i loro corpi , e le offa ch'erano avanzate alle fiamme , mefcolarono con quelle de giumenti , affinche uon fofe facile ai Criftiaui di rinvenirle , e di preftare il dovuto enore a... quelle facre reliquie . Ma Iddio fuscitò una donna criftiana, alla quale in visione mentre dormiva , ordinò di raccogliere quelle reliquie de fanti Martiri, e di confegnarle a un cugino de' medesimi Santi chiamato pur Zenoue, al quale era riuscito di fuggire in quel tumulto popolare, e che si era ritirato a Majuma, città marittima poco diffante da Gaza . Egli ricevè per ordine di Dio questo facro deposito, il quale dipoi fotto l'Imperator Teodofio fu collocato in una chiefa edificata fuori delle porte della città, e venerato da' Fedeli infieme colle reliquie di S. NESTO-RE, il quale in quella stessa sedizione aveva sofferto iu Gaza il martirio pel nome di Gesù Crifto .

Con ragione l'ittorico Sozonieno, raccontando le forraddette crudeltà commesse contro i santi Martiri, dice, che parerebbero incredibili, se non sosseno di attendate da quei che ne furono testimoni oculati. Perocchè come mai possono gli uomini spopiiarsi d'onni forta d'umapossono gli uomini spopiiarsi d'onni forta d'uma-

nità, e divenire peggiori delle fiere più feroci contro altri nomini fimili a loro, e fino contro in-nocenti, e caste verginelle? Ma por troppo, come offerva a Giovanni Grifoftomo , questo e l' effetto , che producono le viziose paffioni , allorchè fi fomentano , fi nutrono , e fi lascia loro la briglia sciolta . Esse conducono a preclpizi orribili, e spingono a commettere le, più brutali, e le più nesande scelleratezze, delle qualt sembra, che nessun uomo ragionevole dovesse effer capace . Sopra tutte le paffioni la più beftiale, la più cieca, e la più capace di trasportare ad orrendi eccessi, è quel-la dell' impudicizia, allorchè arriva a dominare nel cuore umano, poichè eftingue lo stesso lume della ragione, e come dice il fanto David 1, rende gll uomini fimili alle beffie, e ai giumenti. Stiamo pertanto attenti e vigilanti fopra di noi enedelimi , e ulizmo ogni diligenza , affinchè nelfuna viziofa paffione s'impoffeffi del noftro cuore, poichè non fappiamo a quali precipizi ella fia per cendurci, ne quali difavventure fia per recarci e in questa vita, e nell'altra. Per ischivare tali pericoli, a cui pur troppo ogni uomo è foggetto per la sua corruzione, bisogna mortificare le nothre paffioni ne' loro principi, finche fono ancor tenere, e deboli, e non lasciarle crescere, e divenir forti e robuste. Questo è l'avvertimento, che fecondo s. Agostino, ci dà lo Spirito fanto con quelle parole del Salmo 2 Beatut qui tenebit , Wallidet parvulos tuos ad petram . Chi fono , dice il fanto Dottore, questi piccoli figliuoli di Babi-lonia, che si debbono schiacciare fulla pietra? Non altri, egli rifponde, se non che male cupiditates nescentes . Queste cattive passioni sul loro nascere, dic' egli , bisogna reprimere, e schiacciare prima che fi rinforzino, e diventino robufte , e fchiacciarle fulla pietra ; petra autem eff Chriffus , cioè colla virtà di Gesà Crifto , ricorrendo umilmente alla fua potente grazia, implorando con fervore il fuo ajuto, e tenendo gli occhi della mente fift ne fuoi esempi, e in quelle eterne verità, ch' egli ci ha infeguate nel fanto Vangelo, le qualt debbono effere l'unica regola delle noffre azioni.



30. Mar-

30. Marzo.

B. A M A D E O.

Secolo XV.

Pietro Frantesso Maleti Canonico Regolare Lateranense serifica Vita del betao Amuseco jul en memorie antache, es la spocussificati per la fina canonitzazzolaro. Si trovua con alter monument presso i Bollandishi jotto quosfo giorno yo. Margo. Si vesta anone un compensa della lua Vita nel tratatao de Officio Principis del Carainal Bellarmino sib. s. cap. 9.

I L beato Amadeo fu figliuolo primogenito di Lodovico Duca di Savoja, e di Anna Principessa di Cipro, e venne al Mondo il di primo di Febbrajo dell' anno 1435. Parve che la fua nafcita fosse foriera di pace per li suoi sudditi, poichè fin d'allora fu stabilito il matrimonio tra effo, allorchè fosse giunto all'età conveniente, e la principesta Violante figliuola di Carlo VII. Re di Francia, ch'era in età di tre anni ; colla qual promella di matrimonio refto conclufa la pace tra quei Principi, e cenarono le moleftie della guerra, la quale fin allora aveva cagionati mol-ti danni e difturbi. La buona educazione, che-Amadeo ricevè da' fuoi genitori , e da coloro , ch' effi destinarono al suo servizio, e i pii sentimenti di Religione, che furono di buon' ora inftillati nel fuo cuore, produffero in lui un copiofo frutto di pietà; talmente che crescendo negli anni, egli faceva fempre maggiori progreffi nelle virtù criftiane . L'orazione , la lezione fpirituale, e la meditazione della vita, e della paffione di Gesù Crifto , facevano le fue delizie ; in esse si occupava non solamente nelle prime ore della mattina, che confacrava a' suoi fanti esercizj , proftrato avanti la Maestà di Dio , ma ancora fra giorno, quando gli rimaneva qualche tempo libero dalle altre occupazioni, e allora eziandio che passeggiava per diporto nel suo ducale giardino, recitando in tal tempo de' Salmi, meditando i mitter) della Religione, e facendo delle frequenti aspirazioni al Siguore . Assisteva ogni mattina al fanto facrifizio della Messa con nna tale divozione, e compunzione di spirito, che recava fomma edificazione a' fuoi cortigiani, e a tutti quelli, che fi trovavano prefenti. Sovente fi accostava ai fanti Sagramenti sotto la direzione d'un pio, e dotto Religioso dell' Ordine di fan Francesco, onde l'anima sua viepiù si corroborava nella foda pietà, e fi accendeva di amore... verso Dio, e di desiderio de' beni eterni del Cie-lo. Quindi ne seguiva, ch' egli rimirava con oechio indifferente le umane grandezze, tra le quali era nato, ed allevato, e teneva il fuo cuore distaccato dalle delizie, e da' divertimenti mondani, de quali abbondano le corti de Principi, riguardandoli come una pania, che invifchia... l'anima, e la impedifee di follevarfi a Dio.

2. Giunto Arnadeo all' età di diciassette anni, Sec. Racc.

furono con regia magnificenza celebrate le nozze tra esso, e la sopraddetta principessa Violante, dalla quale ebbe fei figliuoli mafchi, e tre figliuole femmine. Siccome egli era condefceso a un tal instrimonio unicamente, per ubbidire al Duca fuo padre , e per aver de' figliuoli , che fuccedeffero ne' suoi Stati, e non per altro fine baffo , e carnale; così il Signore sparse sopra di questi conjugi le fue copiose benedizioni, onde si amavano infieme con un fincero, e costante affetto criftiano, e infieme ancora s' impiegavano nel fervizio di Dio , e nell'efercizio delle opere buone, per fantificare le anime proprie, e per accumulare de' meriti per la beata eternità. Era il fanto Principe dotato non folo di eccellenti virtù d'animo, ma ancora di belle prerogative di corpo, d'un aspetto maestoso, di maniere dolci , ed affabili, per cui riscuoteva amore e rispetto da' suoi sudditi. Il Signore però, siccome fuol temperare i doni, che concede a' fuoi eletti , con qualche contrappeso d'umiliazione , che gl'impedifca di levarsi in superbia; così avendo ornato questo suo servo di tante grazie naturali, e soprannaturali, dispose, che in età giovanile sosse attaccato da una sastidiosa infermità d'epilessia, la quale gli duró per totto il corso della fua vita, affalendolo di quando in quando co fuoi molefti parofifmi . Egli riguardò questo male . come un favore speciale fattogli dal suo Padre celeste ; e parlando di esso co suoi domestici, e familiari, era folito di ringraziarne il Signore, poichè con questo mezzo lo teneva umile e abbattuto al fuo cospetto, acciocchè non si lasciasfe fedurre dall' orgoglio, e dalle adniazioni, che fogliono corrompere lo spirito de' Principi, e mettere in pericolo l'anime loro . Riconosceva ancora in questa infermità un altro benefizio qual era quello di dover menare una vita regolata, e lontana dai difordini dei eibi, e delle be. vande, e da altre delizie, le quali avrebbero potuto recare del gran pregiudizio all' anima propria; e perchè finalmente effendo continnamente foggetto agli affalti di questo male, aveva anehe sempre presente l'immagine della morte, la quale pur troppo da Grandi fi pone bene fpesso in oblio, e poteva per esperienza più sacilmente conoscere la caducità, e il nulla di tutte le umane

grandezze,

3. Effendo nell'anno 1455. morto il Duca Lodovico fio padre, e gli affunfe il governo de fuol
statt, e riulci un Frincipe fornito di tutte quelle
qualità, t.che fi puboto deidelerrationi di tutte quelle
qualità, t.che fi puboto deidelerrationi dell'anno
diffiorito a far loro del bene, amandoli come padre, e cercando di follevarli in tutte le occasioni, che gli fi prefentavano. Avendo una volta
intelo l'aggravio, ch' effi pativano per un certo
tributo loro impedto, ordino fubito che fossio
abolito. È perchè i fisio ininitàri gli rapprefisitavano il biloggo, in cui l'ovana l'estrationi

cale, per fupplire alle pubbliche fpele, egli diede le sue gioje preziose, e fino quelle dell' insegne dell' Ordine, che portava al collo, acciocchè si vendessero, e il prezzo s' impiegasse ne'bifogni dello Stato. Benche et tenesse una corte magnifica, e conveniente al fuo eccelfo carattere, e alla fna dignità, abborriva però le spese superflue, il fasto, e il lusso; e la stessa moderaatone richiedeva dal nobili, e dai fignori della fua corte. Fu una volta interrogato da un ambafciatore d'un Principe firaniero, quanti cacciatorl, e canl da caccia ei tenesse; in rispotta ad ana tale interrogazione Amadeo lo condusse in nna gran fala, dove flavano a menfa una quantità di poveri, ai quali foleva dar da mangiare ogni giorno nel suo palazzo, e qualche volta ancora fervirli colle proprie fue mani; e rivolto all' Anibasciatore : Ecco , diffe , i miei cacciatori ; per mezzo di effi io spero di arrivare a possedere le beate cacce del Cielo. Di fatto la fua carità verso de'povert non aveva limite alcuno, e in follievo delle vedove, degli orfani, e de bifognofi empiegava una gran parte delle sue rendite . Alcuno de' suoi minittri gli rappresento un giorno, ch' era necessario moderare le limosine, a fine di poter fortificare le piazze, che avevano bifogno di molta spesa, per metterle in istato di refiftere ai nemici in cafo d'attacco. Ma il fanto Duca rispose, non esservi miglior fortezza della limofina, nè migliori foldati de poveri, e che con tali prefidj egli sperava di mettere in istato di ficurezza la città, e le castella del suo dominio.

4. Sapendo il fanto Duca di quanto aggravio, e dispendio sieno le guerre, e quanta desolazione cffe fogliano recare ai fudditi, procurò di mantenere una pace flabile con tutti i Principi confinanti : e allorchè inforcevano delle differenze . che potevano dar occasione a qualche guerra, ulava tutti i mezzi poffibiii, per terminarle amichevolmente fenza spargimento di faugue, come praticò col Duca di Milano, coi Marchefe di Monferrato, e con altri. Perocchè avendo effi invase alcune Terre del suo dominio, egli interpose la mediazione del Re di Francia, ch' era suo cognato, come fratello di Violante fua conforte. e ali riusci di ridurre quei Principi a ceffare dalle moleftie, che avevano intraprefe contro i fuoi Stati, e di riftabilire con loro una concordia, e ana pace onorevole. Dovè però il pio Principe foffrire con non piccolo fuo difgufto delle vefiàzioni , e poco meno che una guerra civile, dagli steffi suoi fratelli, e specialmente dal Principe Filippo, il quale non contento della Contea di Breffa, che gli aveva affegnata per suo appannaggio, pretefe di effere ainmeflo all' amministrazione degli Stati del Duca suo fratello, in preferenza della Ducheffa Violante, e di alcuni fignori Savojardi, ai quali il beato Amadeo aveva appoggiati gli affari del governo, giacchè per le fue frequenti indifpolizioni non poteva dar ad

effi tntta quella applicazione, ch'era necessaria. Gionfe a tal fegno la infolenza di Filippo contro il fuo buon fratello, che raccolte delle truppe, all' improvviso l' affedio nel castello di Monmeliano, dove allora faceva la fua refidenza colla-Ducheffa fua conforte, e colla fua famiglia. Poteva il Duca respingere colla forza delle armi le violenze del fratellu, e già dalla Francia veniva una potente armata in fuo foccorfo, mandata da quel Re suo cognato: ma egli, ch' era un nomo mansuetissimo, e nemico di vedere lo spargimento di umano fangue, invitò il fratello ad un colloquio con effolui, e ottenutolo, seppe parjargli con tale dolcezza di parole, che gli fece conoscere il torto ch'egli aveva, di modo che rientrato in se medesimo, e vergognandosi di molestare più oltre un sì buono, e pio fratello, da cut aveva ancora ricevuti molif benefizi, abbandono la mal ordita impresa, e si ritiro nella sua Contea di Bressa. La Duchetla Violante però luasprita dall'affronto ricevuto, voleva in tutti i modi, che sosse punito, come meritava, al qual effetto erano già incamminate verso la Savoja le truppe inviate dal Re di Francia fuo fratello. Mail beato Amadeo , rappresentandole gli esempi di Gesà Crifto, e il suo comando di perdonare le ingiurie , procurò di placare il suo sdegno , e d'indurla a rimestere di buon cuore, come ella fece, qualunque foddisfartone, che poteva giaflamente pretendere, dell'infulto ch' era itato fatto non meno al Duca suo consorte, che a se mede fima .

5. Pacificate in tal maniera col divino ajuto le discordie interne, ed esterne, il beato Amadeo attefe, per quanto gli permetteva la fua debole fanità, a governare con ogni maggior diligenza, e applicazione i suoi Stati della Savoja , e del Piemonte, invigilando, che fi amministrasse a tutti i sooi saddiil indisserentemente una retta, ed incorrotta giuffizia, e fi gaffigaffero fecondo le leggi i delinquenti fenza umani rispetti, acciocche non fosse disturbata la quiete e pubblica, e privata: onde aveva fovente in bocca quelle parole del fanto David : Deur diffipabit offa corum , qui bominibus placent, confuft funt, nec potuerunt Hare , quia Deut fprevit cor . Benche inclinaffe piuttofto alla clemenza, che alla feverità , era però rigorofo contro coloro , che ardivano di bastemmiare il nome fanto di Dio, e voleva che foffero gaftigati, come merltava il loro delitto, acciocchè servissero d'esempio agli altri, di astenersi dal mettere le loro empie bocche in Cielo. Intanto gl' infuiti che il beato Principe di tempo in sempo foffriva dal fuo male epiletico, andavano logorando la fua fanità, talmente chenell'anno 1472, trigefimo fettimo dell'età fua, truvandoù in Vercelli, su assalito da una grave malattia, che previde dover perre termine alla fua vita . Dispose pertanto con una persetta tratquillità d'animo della reggenza de' fuoi Statt, che appoggiò alla Duchessa Violante sua consorte, fin-chè durava la minorità del suo figliuolo primogenito, che gli doveva succedere nel Ducato di Savoja, e Principato del Piemonte; di poi raccomando alla medefima fua conforte, e a principali fignori della corte l'amministrazione d'una retta giuftizia a' fuoi fudditi, e di continuare abbondanti limofine a' poveri, per ottenere le benedizioni del Cielo ; e dopo aver ricevuti con fingolar divozione i ss. Sagramenti della Chiefa, rendè placidamente l' anima a Dio ai 30, di Marzo dell'anno 1472. Fu la fua morte compianta con amare lagrime da tutti i fuoi fudditi, che perderono nella sua persona piuttofto un padre amorofo, che un Sovrano, e Signore, e fu acclamato universalmente per Santo . Egli volle effere seppellito nella chiefa di a Eufehio di Vercelli in terra fotto i gradini dell' altar maggiore, per dimoftrare anche dopo morte quell'umiltà, che aveva tanto amatz in vita; e il Signore che fi compiace di efaltare gli umili , ha illuftrata la fua tomba con un gran numero di miracoli riferiti diftintamente dall' Autore della fua Vita, e verificati ne' processi fatti per la sua canonizazzione, godendo intauto il culto religiofo col titolo di Beato in tutti i domini della Real cafa di Savoja, e altrove.

Con ragione il Ven. Cardinzi Bellarmino nel fuo trattato de officio principis propone il beato Amadeo, come un esemplare, degno d'esser imitato da Principi, e da Grandi del secolo. Perocchè in esso risplendono quelle virtà, che sono proprie del loro fublime flato, coll'efercizio delle quali possono santifiacare le anime loro, e giungere dopo il breve e momentaneo corso della presente vita al regno eterno de'Cieli, ch'è l'unica cofa , che dee star loro cuore , e in paragona della quale tutte le altre , quautunque grandi , ed eccelle appariscano agli occhi del Mondo, non fono in verità fe non vili tele di ragno, come le chiama il Profeta Ifaja 2. Che gioverebbe loro l'aver fatta una gran figura nel Mondo per quei pochi momenti che vi fono viffuti, e l'aver foggiogati popoli, e riportate gloriose vittorie, fe poi perdeffere l'anima per tutta l'eternità, e cadeflero in quel fempiterno obbrobrio , e in quella terribile dannazione, in cui fono miferamente caduti gli Aleffandri , i Cefari , gli Augusti , e tanti famoli perfonaggi, e celehri conquittatori, i quali, come dice s. Agostino, abbruciano nel fuoco dell' inferno, mentre fono lodati, ed ammirati dal cieco Mondo? La religione, la carità , l'umiltà , la caftità , la mifericordia verso de' poveri bisognosi , la giustizia , l'amor della pace, e le altre virtù criffiane, infegnate da Geaù Crifto nel Vangelo, e praticate dal bezto Amadeo, fono l'unica moneta, che ba fpaccio nell'altra vita . e colla quale fi compra il reono de' Cieli . Tutte le umane grandezze , tutti i pregi pu-

ramente natorali, tanto filinati dal Mondo, la potenza, le ricchezze, la dominazione spariscono in un momento al punto della morte, e fi dileguano come nebbia in faccia al fole ; nè di effe altro rimane, per chi le ha possedute, se non che un rigorossissimo conto, che ne dovrà rendere all'eterno Giudice, com'egli stesso se ne protesta nella Scrittura 2 dicendo: Judicium duriffimum bis , qui prafunt , fict : exigue enim conceditur mifericordia, potentes autem potenter tormenta patientur. Facciano dunque i Principi della loro grandezza , e potenza , a delle loro ricchezze quell'ufe fanto, che ne fece il heato Amadeo ; indirizzino tutte le loro operazioni alla gloria di Dio. al vantaggio de'loro proffimi, e al profitto delle anime proprie; si guardino sopra tutto dallo spirito della superbia, e dall'amore della gloria mondana, fuggano come peste le adulazioni, e gli adulatori ; amino la pace , la giuftizia , e la misericordia; e in tal maniera metteranno in... falvo le anime loro, e confeguiranno quell' immensa, ed eterna felicità, che ha conseguita il beato Amadeo .

# 31. Maizo. SS. Martiri della terza Persecuzione de' Gentili sotto L' Imperator Trajano.

Secolo II.

Di questa persecuzione di Trajano si vedano il Tillemone
nelle Memorie ecclississiste tom. 1., e il Ruinare nella
presigione alla Ruccolia degli atti fineeri de Maruri

Opo la morte dell'Imperatore Domiziano, fuccede nell'Imperio Nerva, fotto di cui non apparisce, che i Cristiani fossero molestati ; ma breve so questa pace, perciocchè dopo sedici men Nerva fiul di vivere, ed ebbe nell'anno 98. per suo successore Trajano, il quale era già stato da lui adottato per figlinolo, a creato Cefare, e collega nell'Imperio. Ora febbene Trajano pubblicafle nuovi editti contro i Criftiani, ed egli fia dagli Autori pagani commendato, come on principe faggio, umzno, e clemeute, e fosfc in verità adorno di molte belle doti politiche, e militari; tuttavia, essendo egli per testimonianza degli stessi autori gentili di costumi corrottissimi, non lascio di perseguitare i Cristiani; e molti surono quelli, che fotto il fuo Imperio riportarono la gloriofa palma del martirio . I più celebri fono s. Simeone Vescovo di Gerusalemine, di cui si riferì la Vita nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai 18. di Fehbrajo, e il graude s. Ignazio Vescovo di Antiochia, il quale, come fi diffe in detta Raccolta nel di primo di Febbrajo, fu per ordine di Trzjano espoito alle fiere , e divorato da' leoni nell' Anfiteatro di Roma. Sotto di esso ancora consoma-Rh a

rano il mattino i st. Nemes, e debilleo, e la. Avgrigue Domitila colle fue compagne, di cini fi pario nella fopraddetta Reccolta ai z. di Maggio, come anche S. CESARLO Glaccoo, in non-re del quale abbiamo fin dai primi fecoli um chiefa in Roma, a decorata con titolo di Diaconia Cardinalizia, e altri molti, di alcuni del quali fi memoria negli antichi Martinologi, e degli al-tri il nome folamente è feritto in Cielo, giacohi per l'antichi del dengi, per la refeccasione con la control del primi primi i no contro gli ferittà del Cinfilia.

2. Per concepire però qualche idea di quefta perfecuzione, e della moltitudine de' Fedeli, che in essa soffrirono il martirio per amor di Cristo in tutte le provincie dell' Imperio Romano fotto Trajano, il quale regno fino all'anno 117., basta far riflessione a ciò, che Plinio secondo, esfendo Governatore, o Proconfole delle provincie della Bitinia, e del Ponto, scrisse su tale propofito allo flesso Trajano. Siccome questa lettera di Plinio, e la risposta datagli da Trajano, sono uno de' più antichi, e preziosi monumenti della Storia ecclesiatica, e tanto più pregevoli, quanto che provengono da persone autorevoli, e nemiche del nome cristiano, non farà forse discaro al lettore, che noi qui rapportiamo l'una, e l'altra interamente . Plinio dunque così scrive all' Inperatore 1: Io mi fon fatte, o Signore, una legge inviolabile di confultarvi in tutti i mici dubbi , non potendo alcuno meglio di voi o dirigere la mia dubbiczza, o istruire la mia ignoranza. Nou sono mai intervenuto agli atti, e a process, che si sormano contro i Cristiani: per la qual cosa sono assatto all' ofcuro intorno al modo, con cui io debba in cio contenermi; quali fieno i loro reati, e fino a qual fegno debbano effer puniti . Se del ba averfi qualche riguardo all' età, o pure fe con ugual rigore debbano effer trattati e i più teneri fanciulli , e i più robuffi uomini , e più provetti . Se vi fa luogo al perdono mediante il pentimento, o fe nulla giovi l'avereabjurato il criftiancfimo , dopo averne fatto una volta professione . Se il nome folo , benche immune dagli altri delitti, o fe i delitti anneffi al nome debbano foggiacere a' fupplizi . Frattanto ecco la condotta da me finora tenuta a riguardo di quei , che mi fono flati denunziati . Gli bo interrogati , fe erano Criftiani . Se confessivano d' effere , gli bo interrogati di nuovo, e anche la terza volta, minacciando loro il fupplizio , cui gli bo finalmente condannati , fe gli bo trovati nella loro professione perseveranti ; avendo giudicato , per quanto potelle quella effere in fe fleffa innocente, meritevole di calligo laloro pertinacia , ed inflefibile offinazione . Tra foggetti a una fimile frenchia avendo eziandio trovato de cittadini Romani, gli bo feparati dalla turba degli altri col-pevoli per inviarli a Roma . Indi, come fuole accadere in fimiglianti perquifizioni , scoprendos sempre nuovo paefe, fono occorfi diverfi cafi, e prefentate

nuove difficoltà . Mi è flato prefentato un libello , ma fenza il nome del denunziante, in cui molti mi erano nominatamente deferiti come Criffiani , i quali non folo negarono di effere di prefente, ma altresì d'effere gianiniai flati di quella fetta: e in confermazione di ciò , dandone io loro efempio , fi moilrarono pronti al invocare gli Dei, aprofirarfi con offerta d'incenfò, e di vino avanti alla voltra immagine , che coi fimulaeri dei numi io aveva esposta alla loro venerazione , e a bellemmiar Geiù Crifio ; a niuna delle quali cofe è possibile di forzare quei , che fono veramente Criffiani ; onde giudicai di deverli dimettere come innocenti . Alcuni altri indiziati nello Heffo libello, confessarono d'effere già flati Cri-Hiani, ma negarono di effere di prefente, ed efferfene feparati , alcuni omai da tre anni , alcuni da più lungo tempo, e taluno eziandio venti anni printa . Tutti finalmente venerarono la voltra immagine. co fimulacri degli Dei , e bestemmiarono Cristo . Lyella poi conf: favano effere Hata in follanza la fomma della lor colpa , o pinttofio del loro errore ; d' effere cioè flati foliti di adunarfi in un giorno determinato prima della levata del fole, indi recitare a due cori cantici di laude a Crifto , come ad un Dio; di obbligarfi folennemente, e in mezzo ai loro più tremendi miflerj , a non commettere alcuna fielleratezza , e a guardarfi dai furti , dai latrocinj , dagli adulterj, dal violare la fede, o manear di parola, dal defraudare i depositi Ge. Terminate poi queste funzioni , e dopo effere flati per qualche tempo in ritiro , efferfi di nuovo adunati a celebrare infieme un ordinario , ed innocente convito : ma aver dimeffo tali adunanze, dacche io , fecondo il voltro editto , avea proibito fimili conventicole . Per maggiormente afficurarmi della verità di tali deposizioni , ho giudicato opportuno , e neceffario fottoporre a tornienti due del numero di quelle, che chiantano diaconeffe : ma non ne bo potuto vicavar altro fe uon il loro attaccamento a una mal regulata ed eccessoa super ilizione . Laonde fospefo il proseguimento di quella causa, bo voluto prima informarvene, e attenderne il voliro oracolo . Mi è paruto l'affare degno di un maturo configlio per la moltitudine di coloro, che vi fi trovano inviluppati , concioffiache molti di ogni età, d'ogni grado, e condizione, e dell' uno, e dell' altro feffo, fi trovano tutto giorno , e fi troveranno in pericolo ; effendofi propagato il contagio di quella fuperflizione . non folamente per le città, ma per li borgbi ancora. e per le campagne; cui nondimeno pare, che poffa apportarfi qualche riparo . Vediamo in fatti , efferfi di nuovo cominciato a frequentare i templi, che omai parevano quafi affatto defolati , e a celebrarfi i folenni facrifiti, ebe da gran tempo erano fiati intermeffi, e a venderfi copiofe vittime , delle quali rariffmi erano i compratori . Onde fi può azevolmente congbietturare , qual turba di u:mini fi potrà guadagnare . e mettere in falso , quando vi fia luogo al penti-

3. Rifpose a questa lettera di Plinio l'Imperatore, commendando primieramente la condotta

da lui tenuta verso i Cristiani, indi prescrivendogli alcune regole, che in avvenire doveva offervare intorno ai medesimi : Ti fei , dice , appunto , o mio Secondo , contenuto , come dovevi , nell'efaminare le cause de' Criffiani , che ti evano ficti denunziati; non effendo poffibile ilabilire una certa forma e regola generale in quella forta di affari . Non occorre farne una diligente perquifizione: ma quando fieno accufati , e convinti , fa di mettiere punirli . Se però l' accufato negberà di effere Crittiano , nè colle fole parole , ma co' fatti ancora ne darà chiara , e manifeita tellimonianza , invocando i nofiri Dei , benebe fia flato fofpetto per lo paffato, ottenza mediante il pentimento il perdono . Quanto poi alle denunzie, e a' libelli non socioscritti, non vi f debbe averenè in questa, nè in altra cansa criminale, verun riguardo . Ciò sarebbe di un pessimo esempio, e una cofa troppo indegna del notiro fecolo. Quelta risposta, o rescritto imperiale, benchè iu qualche parte mitigaffe per allora il furore della persecuzione, in quanto che proibiva di fare inqui-fizione de' Crittiani con ausorità pubblica; il lafciava tuttavia esposti ad essere denunziati da chiunque volesse farlo, e mesteva in obbligo i governatori, e i magistrati delle città e provincie di punirli coll'ultimo supplizio, allorchè ricufaffero di rinunziare alla Religione criffiana, e di adorare gli Dei dell' Imperio . Ora fi fa , quanto grande fosse l'odio , che i Gensili comunemente nutrivano contro i Criffiani, e quale ancora fosse la rabbia de' Sacerdoti degl' idoli di vedere susto giorno crescere il numero di quelli . che abbandonavano i loro templi, e abominavano i loro profani fagrifizi . A ciò fi aggiungano e l'intereffe di coloro, i quali anelavano ad impossessarii de loro beni , e le calunnie , che da per tutto fi spargevano contro i Cristiani, i quali erano accufati di commettere delle nefande abominazioni , e di mangiare le carni de' teneri bambini nelle loro adunanze . E quindi fi può argomentare, quanto grande fosse il numero de' Cri-Riani, che venivano denunziati in suste le provincie dell' Imperio, e in confeguenza trucidati per la Fede di Gesù Crifto . In fatti Eufebio Cefarienfe, che aveva fotto gli occhi le antiche memorie di quei tempi, e che aveva eziandio fatta un'ampia raccolta degli Atti de' Martiri, la quale è perita con tanto danno della Storia della Chiefa; Eusebio, dico, attesta, che moltissimi furono quelli, che nella persecuzione di Trajano furono uccifi per Cristo, e confeguirono la gloriofa corona del martirio .

Tertulliano, che viveva nel fine del medefimo fecolo, in cui regnò l'Imperator Trajano, dopo aver riferita la rifposta da esso data a Plinio

intorno ai Criftiani , esclama : O sententiam necesfitate confusam ! Egli confessa, che sono innocenti, ed immuni da ogni delitto, e come tali Plinio glieli aveva rappresentati dopo un rigoroso efame fatto fopra la loro condotta; e pero vuole, che non fi faccia inquifizione contro di loro ; e poi comanda, che fieno punisi coll' ultimo supplizio, allorchè fieno denunziazi, non per altro delitto, se non per quello di essere, e voler effere Criftiani . A quelte folte tenebre , e a quefte folli firavaganze giunfero i grandi eroi del Paganefimo, abbandonati alla propria corruzione , e privi del lume della Fede ! Eff fi credevano fapienti, come dice l'Apostolo I, e banno operato da stolti e mentecatti , e il loro custe si è riem-pinto di oscure tenebre . E però , come soggiunge il medefimo Apostolo 2, sono caduti in eccessi versoonofi, e fi fono imbrattati di fcelleratezzo contrarie alla fiella natura, come avvenne al medesimo Imperatore Trajano, per testimonianza... degli ffeffi autori gentili, che l'hanno tanto lodato, ed efaliaio. Quindi si dee affatto rigetiare ciò che intorno a Trajano fi racconta di s. Gregorio Magno, che il fanto Pontefice cioè dopo cinque secoli pregasse per l'anima di Trajano, e che gli ottenesse da Dio il perdono della sua... insedeltà, e l'eterna faiute. Imperocchè, come dimostra il Ven. Cardinal Baronio ne' suoi annali ecclefialtici, è questa una favola infussitente inventata più fecoli dopo s. Gregorio, e da alcuni troppo facilmente creduta. Trajano non folo fu infedele, e addetto fopra modo alle pagane superstizioni, ma inoltre persecutore della Chiesa di Dio, e schiavo inselice di vizi vergognofiffiml, per li quali merita di effere deteftata, e abominata la fua memoria. E' vero, ch'egli ebbe alcune buone qualità naturali, e qualche virtù politica e militare : ma queste gli fono state inutili, poiche fenza la vera pieta, come offerva s. Agostino, e senza il culto del vero Dio, nulla giovano al confeguimento dell' ultimo fine, e fono virtù sterili, di bella apparenza bensì presso gli uomini, ma vote di merito presso Iddio. E quindi apprendiamo , quanto fieno differenti i giudiri di Dio da quei degli uomini; e quanto fieno diverse le vie del Signore da quelle del Mondo, il quale fi lascia facilmente abbagliare da certi vani splendori e da menzognere apparenze : e in confeguenza impariamo a regolare i nostri giudizj, e la nostra condotta secondo le verità immutabili manifestate nelle divine Scritzure, a tenore delle quali folamente faremo giudicati nel tremendo tribunale di Crifto giudice, ed esse sole decideranno dell'eterna forte di tutti gli uomini.

Fine del Mefe di Marzo .

### APRILE

- 1. S. Ugo Abate . 2. S. Teodofia Vergine e Martire .
- 3. S. Ricardo Vefcovo .
- 4. S. Teodora . \* 5. S. Entichio Patriarca .
- 6. S. Celeffino I. Papa .
- 7. S. Valtrude . Nel Martirol, Rom. 9. Aprile . 8. S. Bademo Martire . \*
- S. S. Bademo Martire
- 9. S. Maria di Cleoja. 10. S. Macario Vefcovo.
- 11. S. Ifacio.
- 12. S. Godeberta Vergine . .
- 13. SS. Carpo e Compagni Martiri .
- 14. S. Lamberto Vefcovo . 15. B. Ida madre di Goffredo Buglione . \*
- 16. SS. Martiri di Saragozza,e s. Eneratide Vergine.

### 1. Aprile.

### S. U G O A B A T E.

Secolo XII.

La fia Vita fu feritu poco dopo la fiae more de un monaco Cultrecoje, el quale non la termodo effaco E coro la latinación de la Bernardo, che è la 111-nelle almos de la Bernardo, che è la 111-nelle almos de lorgenes de la 111-nelle almos circo de la 111-nelle almos circo del 111-nelle almos circo d

bilmente, e tra le ricchezce nelle

Gallie, e probabilmente nella Borgogna, fi confagrò nel fiore degli auni al servizio di Dio, abbracciando la professione religiofa nel monattero Mazeriense. dell' Ordine di Cittello . Quetta fua pia rifoluzione merito gli elogi di a. Bernardo, il quale nell' anno 1138. allorchè Ugo era ancor novizio, gli fcriffe una sua lettera, congratulandosi con esiolul del generofo disprezzo, ch' egli aveva fatto del Mondo, e delle fue vane grandezze, e confortandolo a perseverare nella fanta carriera intraprela, a fine di confeguire la corona immortale di gloria, ch' Iddio tiene apparecchiata a coloro, che fono coftanti nel bene fino alla morte. La notizia della votira converfiene ( dice il Santo Abate ) mi ba riempiuto il cuore d' una ilraerdinaria allegrezza. E in verità, come non giciranno gli uomini , allorebe fi vallegrano gli Angioli & Un giovane nobile, e delicato ba vinto il maligno, ba fuperato il Mondo, ba rinunciato agli effetti de fuoi congiunti , ba febivati i lacci delle vicebezze . Donde è derivata in vei , o mio figliuolo Egone , tanta fapien-3a? Certamente è derivata non dalla Terra, ma dal Cielo . Voi adurque , o figlissolo , non fute ingrato a

un il gran benefizio del Redentove . Le afprezie

dell' Ordine non etterrifeano la volira tenera età .

Lyanto è più rigorofa la disciplina, tanto più pura

- 17. B. Chiara Gambacorta Vergine . .
- 18. S. Perfetto Martire .
  19. S. Leonida Martire. Martirol. Rom. 22, Aprile.
- 20. S. Anaflafio Sinaita . 21. S. Anaflafio Patriarca .
- 22. S. Tarbula Vergine e Martire, con due compagne, e altri moltifini st. Martiri della Perfia.
- 23. B. Egidio . \*
- 24. S. Fedele Martire .
- 26. B. Elena di Udine . \*
- 27. B. Zita Vergine . 28. S. Patrizio Vefcovo e Martire .
- 28. S. Patrizio Vefcono e Martire 29. S. Maffino Martire.
- 30. SS. Martiri della quarta persecuzione de' Gentili fotto l'Imperator Adriano.

f conferva la coficiera. Non vi leficate inganare dalla spirito nalizvo, se vi fuzgrrise, che vi fice troppo especiato, e che ad altro tempo dovevate diferre la voltra risburione. Credete piutolis dispirito di Dio, che vi dice: Bonoa costa dil somo, si prinder sopra di se sin dalla zionenti il giogo del Siguore.

2. Questi faggi avvertimenti di s. Bernardo non furono baltanti a fare che Ugo non vaciliafie nel cammino della perfezione, che aveva abbracciato . Patiati quei primi fervori , comincio ad annojarfi del filenzio, della folitudine, e della vita aspra e penisente, che allora fi offervava nell' Ordine Cirtercienie; onde dando luogo nel fuo cuore alla tentazione, già pensava di lasciare l'abito religioso, giacchè non aveva ancora compito il tempo del noviziato, e di tornariene al fecolo. Prima pero di eleguire quelto fuo disegno se n' ando alla chiefa, e proftrato avanti l'altare, con gemiti, e lagrime implorò il lume, e l'ajuto celeite, e fi raccomando alla protezione della gloriosa Vergine Maria. Ed ecco che questa Madre di misericordia, mostà a compassione di lui, gli apparve in visione insieme col suo divino Figliuolo Gesù, e rammemorandogli i misteri della Vita, e Paffione del medefimo Salvatore, e quanto egli aveva fatto, e patito per lui, lo animò, lo confolò, e lo conforto a perfeverare nella via firetta, e penitente, che aveva abbracciata, afficurandolo, che di fi in poi non avrebbe più patito fimile tentazione. Sparita la visione, Ugo si fent'i tutto confolato, e ripieno di fervore nel fervizio di Dio, onde rendute umili grazie alla fantiffima Vergine del fingolare favore compartitogli, rifolvè di perfeverare con fermezza nella Religione fino alla morte, e di operare in effacon tomma diligenza la fua ererna falute .

3. In fatti, diffipate già dal fuo cuore tutte quelle tenebre, e quelle dubbiezze, delle quali il maligno spirito si era servito per tentarlo, seguito a camminare a gran pass, e con molto fervore nella via della perfezione religiofa. Nè contento delle penitenze, e aufterita comuni del fuo Ordine, ven' aggiungeva delle altre particolari, macerando la sua carne con rigorofi digiuni, e continue vigilie, e impinguando il fuo fpirito con lunghe orazioni, e con affidue meditazioni delle verità evangeliche. Tali, e tante furono le sue austerità, e penitenze, che finalmente dovette soccombere al peso di esse, poiche s'infermo gravemente, e su in pericolo di perdere la vita. Informato a. Bernardo dello stato pericolofo, in cui fi trovava il fuo diletto figliuolo Ugo, v'accorse prontamente, e si prese una cura speciale della sua falute. Gli procuro tutt' i rimedj, e conforti poffibili ; lo affifté con quella attenzione, con cui una madre amorofa affitte un fuo cariffimo figliuolo ¿ ed ebbe la confolazione di vederlo restituito alla primiera fanità. Sotto la direzione d'un si gran maestro di spirito sece s. Ugo mirabili progressi nella virtù, e persezione, onde non paíso molto tempo, che fu creduto capace d' ammaestrare gli altri, e su destinato Abate del monastero detto di Bonavalle della diocesi di Vienna nel Delfinato dal Capitolo generale del fuo Ordine, allorchè tali posti si concedevano unicamente al merito di coloro, che si credevano per le loro virtù più atti a promuovere la buona disciplina monastica, la quale in quei primi tempi dell' iffinazione dell' Ordine Cisterciense era molio auftera, ed efemplare

4. Dagli effetti fi conobbe, quanto giuste erano state le premure di s. Bernardo verso la perfona di Ugo, il quale dal fanto Abate con lume divino fi prevedeva dover effere utile alla falute di molti. Imperocchè egli riusci un persetto modello di virtà, e cogli esempi della sua vita più che colle sue istruzioni contribuì alla fantificazione di quelli, ch' erano commessi alla sua cura, e mantenne nel suo vigore, finchè viste, l'offervanza delle regole, e conflituzioni del fuo Ordine . Egli ricevè ancora dal Signore in un modo particolare il dono del difcernimento degli spiriti, e di penetrare il segreto de'cuori, e le cofe avvenire, del che ne diede in varj tempi molte prove. Eravi un Novizio, prima affai fervoroso, ma che poi raffreddatosi nello spirito, già difegnava di abbandonare la Religione . Sant' Ugo accortofi della tentazione del Novizio, l'eforto efficacemente a perseverare nella sua vocazione, predicendogli, che se rimaneva costante nel fuo proponimento, fra pochi anni farebbe passato al possesso della gloria del Paradiso. Così di fatto avvenne, perocchè avendo il Novizio creduto alle parole del fanto Abate, non paíso molto tempo, che s'infermò, e avendo per due anni fopportata con molta pazienza una fattidiofa malattia, finì di vivere; e dopo la... morte apparve rifplendente di gloria al medefimo

s. Abate, ringraziandolo, che per mezzo suo avesfe dal Signore ricevuta la grazia di perfeverare nell' Ordine, e di falvare l'anima fua. Affai diversa su la sorte d'un altro Novizio, il quale prima d'entrare nella Religione era stato soldato, e aveva avute delle inimicizie . Costut anuojatosi de' rigori della vita monaftica , rifolvè di tornarfene al fecolo. Il Santo fece ogni sforzo, per diffuaderlo, avvertendolo, che se lasciava la sua vocazione, e partiva dal monastero, dopo tre giorni farebbe miferamente perito, fecondo una visione, che lo stesso Novizio aveva avuta in sogno, e che dal Santo gli fu interpetrata con ifplrito profetico. Il Novizio non fece conto di quefti avvifi del Santo, e volle onninamente partirfene. Come il s. Abate aveva predetto, così avvenne, concioffiachè dopo tre giorni egli fu affalito, ed uccifo.

5. Un giorno mentre s. Ugo stava in coro salmeggiando co'fuoi monaci, vide comparirvi il demonio in forma orribile, che lo riempià di spavento. Da tal visione egli argomentò, che alcuno de'fuoi monaci aveste la coscienza macchiata di peccato mortale; onde gli avverti tutti ad efaminarfi diligentemente, e a purgarfi colla penitenza. Così effi fecero, ma avendo avuta un' altra volta la stessa visione, il Signore gli rivelò, chi fosse il monaco reo di colpa mortale. Che però chiamato a se quel monaco, lo ammonì a farne penitenza, com'egli fece, umilmente confessandos colpevole del peccato, che il Signore aveva al Samo rivelato. Con che il demonio cessó di più comparire, e di turbare la pace del monaftero del fanto Abare. Un' altra volta s'ammalò un monaco venuto a Bonzvalle da un altro monastero ; e aggravandosi il male, l'infermo domando la fanta Comunione. Il fanto Abate che scorgeva con lume celeste, che il monaco aveva taciuto un grave peccato nella Confessione , l'esortò a fare una buona Confesfione, e a non prefumere di ricevere il corpo di Gesù Crifto, se prima non aveva sinceramente confessati i suoi peccati. Ma il monaco asserendo, che fi era confessato bene, persitè a richiedere la Comunione. Gli fu dunque portato il fantiffimo Viatico, ma appena l'ebbe ricevuto, che cominciò a gridare : Mifero me che farò , che farb mifero me ! E così dicendo , e gridando l' infelice fpirò l'anima, fenza poter inghiottire la particola, la quale gli resto fulla lingua ; donde gli fu poi levata dal Sacerdote, che gli aveva ammi-

nifirata la Comunione.

6. L'ultima azione di s. Ugo, che ci è cognita, fu l'effère egli flato incaricato di entra mediatore a pacificare le diforcidie, che vertevano tra il Ponteñee Aleffindro III., e l'Imperator Federico Barbaroldi.

7. Federico Barbaroldi.

7. Federico Barbaroldi.

7. Federico Barbaroldi.

8. Federic

clufa

clusa in Venezia: la pace tra il Pontefice, e l'Imperatore. Dopo quetto importante servigio recato alla Chiefa, egli poco sopravvisse, e coronò la sua fanta vita con una morte preziosa agli

occhj del Signore .

Il funetto, ed infelice fine del fopraddetto monaco, che ardì di confessarfi, e comunicarsi indegnamente, riempia di un falutare terrore coloro, che foffero dal demonio tentati a tacere i peccati in Confessione, e ad accostarsi alla men-sa Eucaristica colla coscienza macchiata di peccato mortale. Perocchè farebbe questo un doppio orribile facrilegio, un profanare, e calpettare il fangue di Gesù Cristo, un convertire in veleno gli stessi rimedi preparati alle anime noftre dalla divina mifericordia , e un imitare il perfido Giuda, che con un bacio di pace tradì il fuo Salvatore, e fu il primo a fare una Comunione facrilega. Non vi fia mai alcuno, che fi lafci vincere da una mal intefa vergogna a tacere i fuoi peccati ad un confessore, ch' è obbligato ad uno strettiffimo ed altissimo filenzio, altrimenti si espone a provare un' eterna consussone, e una perpetua ignominia in faccia a tutto il Mondo nel giorno del Giudizio, e per tutti i fecoli nell' inferno. Così pure nessuno ardisca mai di acçoftarfi a cibarfi del pane degli Angeli fenza la debita disposizione; altrimenti secondo l' Apostolo 1 egli mangerebbe la fua terribile condannazione ; e non folamente esporrebbe se medefimo agli eterni gastighi nell'altra vita, ma eziandio in questa vita; perciocchè, come foggiunge l'Apoftolo 3 fpesse volte il Signore manda delle gravi, e fastidiofe infermità, e delle morti immature a coloro, che fi accostano indegnamente all'augustiffimo Sagramento dell' altare: Ideo, dic' egli, inter vor multi infirmi , & imbecilles , & dormiunt multi . Per quello fi trovano tra voi melti attaccati da varie infermità, e da languori diverfi, e molti encova dormono del fonno della morte, in gaftigo delle Comunioni fatte fenza quella disposizione, e fenza quel rispetto, che richiede un si gran Sagramento, in cui fi riceve il Corpo fagratiffimo, e il Sangue preziosiffimo di Gesà Crifto, ch'è l'autore della vita, e il fonte d'ogni fantità.

2. Aprile .
S. TEODOSIA VERGINE E MARTIRE,
E COMPAGNI MARTIRI.
Secolo IV.

Il fuo martirio è descritto da Eusebio Cesariense, testimonio oculato, nel libro entreo della sua Storia Ecclifagica, e inportato dal Ruiner nella Recolta degli Arti finceri de Martiri pag. 184. num. 17., come anche quello di s. Ulpiano peg. 181. num. 11. e de si. Domino, e Austria al num. 18. e 19. dell'edizione di Ferona.

U No de' più furiofi, e de' più crudeli minifiri della persecuzione mostà contro i Cristiani Sec. Racc.

(t) 1. Cor, 11, 19. (1) Iyi y. 10.

dagl' Imperatori Dioclaziano, e Massimiano sul principio del quarto fecolo, e continuata nell' Oriente da Galerio Maffimiano, e da Maffimino, fu un certo Urbano, il quale riempiè di fangu. e di stragi la provincia della Palestina, che governo per più anui a nome degl' Imperatori . Coffui mife in opera contro i Fedeli i tormenti più atroci, i fupplizi plù barbari, che fi potessero immaginare; e giunfe fino a rinnovare l'ufo d'un fupplizio, che da molto tempo più non fi praticava come troppo firano e crudale. Era quefto il fupplizio decretato contro i figliuoli, i quali foffero giunti all' enorme eccesso d' imbrattarsi le mani nel fangue de' genitori : e confifteva nell' effer meffi dentro un facco di pelle fresca di bue ben cucito , insieme con un cane, e un aspide, e gettati nel profondo del mare. A questo orribile fupplizio, inventato contro i parricidi, l'iniquo giudice condanno il fanto martire ULPIANO della città di Tiro, giovane di fresca età, dopo averlo in molte, e crudeli maniere tormentato; del qual illustre Martire fi fa nel giorno 3. d'Aprile onorevole commemoraziona nel Martirologio Romano.

2. Con questi eccessivi rigori si lusingava il Tiranno di spaventare i Criftiani, ed indurli a facrificare ai falfi Dei . Ma il Signore armò i fuoi Fedeli di tal forza, e coraggio, che non folamente gli nomini, ma le donne ancora, e fino le tenere donzelle vollero foffrire piuttofto ogni forta di tormenti, e la morte, che rinunziare alla Fede di Gesà Crifto . Una di queste generose donzelle fu l'illuftre vergine Teodosia, di cui si fa oggi menzione nel Martirologio Romano. Ella era nativa di Tiro città della Fenicia, ed era ftata allevata nella Religione cristiana, e nell'innocenza de' coftumi. Non aveva ancora compiuto l'anno dicjottefimo della fua età, allorchè ella trovandofi in Cefarea nel giorno folenne di Pafque dell' anno 307., cha era il fecondo di Aprile..., ebbe notizia, che fi dovevano prefentare al giudice Urbano alcuni Confessori di Cristo, onde mosfa dall' ardore della fua Fede, e deliderofa di rendere pubblica teftimonianza alla Religione, che ella professava, se n'andò sollecita al palazzo del Presidente, dove stavano incatenati i beati Confessori di Gestà Cristo, per essere giudicati. Ella fi accosto loro senza timore, e dopo averli salutati con molta riverenza, Il prego, cha giunti che foffero al Signore, fi degnaffero avar memoria di lei. Da quest' azione i foldati argomenta-rono, ch' ella fosse cristiana, onde subito l'arrestarono , e la condussero avanti il tribunale del Prefidente, come fe avesse commesso qualche grave fcelleratezza .

 Il Presidente, ch'era già pieno di rabbia, e suori di se, a cagione del cattivo successo, che avevano le sue violenre contro i Griftiani, nel vedere quella giovane, che arditamente confessava il nome di Crifto, monto in un estremo surore, e ordino che fofte stefa full'eculeo, e tormentata con tutto il rigore. I carnefici spogliarono immantinente la fanta Vergine delle fue vefti . e postala sull'eculeo, cominciarono a tormentarla seramente, e a lacerarle i fianchi, e il petto coll'unghie di ferro, talmente che il fangue. scorreva a rivi dal suo corpo verginale. Teodosia in mezzo a quetti barbari tormenti non diede alcun feeno di triftezza, e di dolore, anzi il fuo volto compariva ilare, e lieto, moftrandofi pronta a foffrirue anche de'maggiori . Laonde l'iniquo giudice vergognandofi di eiler vinto da una donzella delicata, e di poca età, comando, che foffe pettata nel profondo del mare ; e coaì ella riportò la gloriosa palma del martirio, e nel di fopraddetto 2. di Aprile del 307. ch' era in quell'anno la folennità della Rifurrezione del Signore, fe ne volo al Cielo a celebrarvi con festivi e perpetui Alleluja una fempiterna Pasqua col suo celeste Spolo in compagnia degli Angeli, e de Santi tut-

ti del Paradifo. 4. Eulebio Cefariense dopo aver racccontato il martirio della Vergine fanta Teodofia, foggiunge quello di altri due , i quali fotto il medefimo Urbano Presidente della Palestina conseguirono la ftesta corona, Il primo fi chiamava DONNINO, il quale molte altre volte era comparito in ciudizio, ed era snolto rinomato in tutta la Paleflina per la fua generofità nel confessare la Fede . e per la fua libertà nel parlare di essa fenza verun timore. Egli finalmente confumò il fuo martivie in mezze alle fiamme, alle quali fu condannato dal Prefidente . Il fecondo era un venerabile e fanto vecchio chiamato AUSSENZIO . il quale per ordine dello stesso inumano Presidente fu esposto alle fiere nell'aufitentro; e coat egli pure termino gloriofamente la fua carriera, e se ne audo agli eterni godimenti del Cielo.

Il fante ardire , e generofo coraggio della s, vergine Teodosia, e di altre innumerabili fanee Martiri nel professare la loro Fede avanti ai tiranni, riempia di una falutare confusione quelle donne cristiane, le quali si vergognano di comparir fagge, e modette, e divote, e che per timore di esfere besfeggiate, e motteggiate da aleuni infenfati, che di criffiano non hauno altro che il uome, non di rado abbandonano il retto fentiero della pietà, e divozione, e fi danno in preda al luffo, al fafto, e alle voluttà del fecolo. Si ricordino esse di quelle formidabili parole di Gesà Critto nel Vangelo 1: Chi fi vergognerà di me , e delle mie parole nuenti gli nomini , io pure mi vergagnerò di lui avanti il mio Padre celefle, e avanti gli Angioli , allorche verrò nella mia macfià a giudicare tutti gli uomini . Ne fi lufinghino , che loro bafti di ritenere nel cuore la pietà, e divozione, e che nel rimanente fia loro lecito di accomodará alle ufauze depravate del Mondo.

Perocchè Iddio vuole, e comanda, che anche esternamente si faccia professione della sua Fede, e delle fante maffine del fuo Vangelo, le quali fono direttamente opposte, e contrarie a quelle del Mondo . E però per bocca del fuo Apottolo 2 ci fa fapere, che chi vuol effere amico del Mondo, fenza fallo diventa fuo nemico. Amino dunque il loro Padre celefte con tutto l'affetto del loro cuore, e si professino ancora esternamente seguaci, e discepole di Gesà Cristo loro Salvatore, e delle fante maffime del fuo Vangelo. E fe per tal motivo conviene loro foffrire delle derifioni , de' dispregi , e de' motteggiamenti , se ne rallegrino, e se ne consolino sommamente, poichè è fegno, che non fono del partito del Mondo ma che appartengono a Gesù Cristo, e che sono del numero de' fuoi eletti, ai quali è apparecchiata un'eterna ineffabile ricompensa in Cielo . Se voi foffe del partito del Mondo, dice egli fteffo nel Vangelo 3, il Mondo vi accarezzerebbe, e Inderebbe come fuoi seguaci . Ma perebe voi non fiete del partito del Movdo, ed io vi bo eletti per mici, e a me appartenete; perciò il Mondo vi odia, vi dileggia, e vi perfeguita.

## 3. Aprile. S. RICARDO VESCOVO. Secolo XIII.

Le Vita di s, Ricardo, ferina da un autore aconimo fubito dopo la fua morte, fi trova presso il surio, beschi ediquano clerana nello file, ma nella fius originale sempletta presso il bollancisti, e quali risportano autora un'attra l'in spi di siffa, o compossa da Radolo Religisso Domenicano, ch' era stato Consissore del lanto Viscovo.

C terra in un luogo della diocefi di Vorcefter Irca l' anno 1197, nacque Ricardo in Inghilchiamato Ufchio di cenitori di mediocre condizione ; e benchè effi passassero all'altra vita in tempo ch'egli era ancor fanciullo, tuttavia il Signore lo prefervò con una speciale provvidenza da quei pericoli , ne' quali fuol incorrere l' Inesperta gioventà, di perdere l'innocenza battefimale, ch' ei confervo intatta in tutto il corfo del viver fuo . Uno de principali mezzi, che Ricardo uso per ottenere da Dio questa grazia singolare, fu di fuggire i cattivi compagni, e di allontanarfi dagli spettacoli, da' balli, e dagli altri piaceri, e pasfatempi del Mondo, non offante che vi fosse spelfo da fuoi coetanei invitato, e quafi forzato a voler effo pure parteciparne con loro . Aveva il fanto giovane un fratello di molto maggior età, il quale per una lunga prigionia, che aveva fofferta, si trovò ridotto ad una gran povertà, e miferia . Egli perciò lo fovvenne con tutte le fue forze, e impiego non folamente le cofe fue, ma eziandio la fua steffa perfona nelle fatiche, e nei lavori della campagua, affinchè potette rimettere in buon ordine i fuoi affari, e rendere fruttiferi i fondi, che aveva ereditati da' fuoi maggiori. Onde in breve tempo il fratello col foccorfo di Ricardo riftabilì in ottimo stato le cose sue domestiche; e per mostrare la sua gratitudine verso il medesimo Ricardo, e per vie più guadagnarfi il fuo affetto, volle fargli donazione di tutto ciò che possedeva . Intanto accadde , che a Ricardo fu proposto un matrimonio con una giovane, che gli portava una ricca doto, del che essendo informato fuo fratello, ne mostrò molto dispiacere , e concepì pentimento della donazione, che aveva fatta in fuo favore, forse perchè temeva di estere in avvenire maltrattato dalla futura cognata, e da' fuoi parenti, come persona inutile, e che non aveva più nulla del suo. Ma Ricardo ben presto lo liberò da simili augustie, e timori, perchè avendo il cuore diflaccato dalle cose terrene, e caduche, e aspirando a beni migliori, e più folidi, rinunziò non folo alla donazione fopraddetta, ma anche alla... sposa, che gli veniva proposta, e si parti dal suo paese, per servire Iddio più liberamente, e per attendere ancora all' acquitto delle fcienze, alle quali fi fentiva molto inclinato. Si portò a questo effetto alla Università di Oxford, dove per qualche tempo fi applicò alle lettere umane, e di là passò a quella di Parigi in Francia, dove apprese con molio profiito la filosofia, e l'eloquenza; e finalmente se ne venne a Bologna in Italia, per attendere allo ftudio delle leggi civile, e canoca, le quali in quei tempi fiorivano in modo particolare in quella città, onde da tutte le parti vi concorreva la gente ad impararle.

2. Dimorò Ricardo fette anni in Bologna, e fu tale il progresso, ch'ei fece nello studio delle leggi, ch' esseudosi ammalato il professore di esse, ne potendo fare le folite lezioni alla numerofa fcolarefca di quella Università, egli su prescelto a fimile utizio, che adempiè con applaufo, e foddisfazione di tutti per lo fpazio di fei mesi e più. Onde quel professore gli offerse per moglie una figliuola unica, ch'esso aveva con tutta la fua roba. Ricardo lo ringrazio cortesemente di tale sua efibizione, e fi scusò di poter per alloza condescendervi , attesoché doveva prima sar ritorno per alcuni suoi affari in Inghilterra - Partitofi adunque da Bologna, e ritornato ad Oxford, fornito d'un capitale di fcienza eminente, ma quel che più importa, di virtù e pietà fingolare, che col crescere degli anni si era in lui sempre aumentata, fu eletto per Cancelliere di quella Università. Egli esercito per alcuni anni questa importante carlca , finchè a. Edoardo Vescovo di Cantorbert , e Primate del regno d'Inghilterra defidero di sverlo presso di fe, e di fervirsi dell'opera fua per gli affari della fua Chiefa. Nell' anno pertanto 1237. Ricardo fu promosto da s. Edoardo alla dignità di Cancelliere della Chiefa di Cantorber), ch' esercitò con fomma integrità, e con un totale difintereffe . Il fanto Prelato a lui commetteva gli affarl più gravi, e più importanti, che occorrevano alla giornata, i quali egli spediva con molta prudenza, e fedeltà. Era affabile. e mansueto con tutti, e lontano da qualunque fafto ed orgoglio; procurava di comporre le liti, e le controversie, che inforgevano fra le perfone particolari ; e fi guardava dal ricevere regali da... chicchefia, tenendo file in mente quelle parole della Scrittura, che i prefenti, e regali acciecano gli occhi de' fapienti ; nè voleva altra mercede delle sue fatiche, se non quella, che Iddie ha prometfà a coloro, che amministrano la giuftizia, e foddiafanno gli obblighi del loro ftate con rettitudine, e nella maniera ch'egli comanda nella fua fanta legge . Siccome a, Edoardo dovette foffrire delle ingiufte perfecuzioni dalla Corte reale, e su vessato in molte maniere per la difefa della giurifdizione della fua Chiefa; così Ricardo lu mezzo a questi turbini si conservo sempre a lui sedele, e su esso pure partecipe delle medefime perfecuzioni, e lo accompagno ancora in Francia, dove s. Edoardo fu obbligato di rifugiarfi. Effendo poi nell'anno 1241. morto a.Edoardo nel monastero di Pontiguì in Francia, Ricardo trovandofi libero da ogni impiego, fi portò ad Orleana, dove per tre anni fi applico allo fludio della Teologia fotto un dotto maeftro dell' Ordine de' Predicatori , e in quella città ricevè ancora gli ordini fagri.

2. Intanto a a. Edoardo era fucceduto nell' Arcivescovato di Cantorberi un altro degno Prelate per nome Bonifacio, il quale bramando di godere egli pure il vantaggio di avere al fuo fervizio un uomo di tanta dottrina, e probità, qual era s. Ricardo, l' obbligò ad affumere nuovamente. benché di mala voglia, la carica di Cancelliere della sua Chiesa. Ma poco tempo egli potè esercitarne le funzioni , perchè la divina Provvidenza lo destinò al grado di Vescovo della città di Cicefter in Inghilterra ; il che avvenne nella maniera feguente. Effendo morto nell'anno 1244, il Vefcovo di Cicefter, fu eletto per fuo fuccessore un Canonico della medefima Chiefa, che non aveva altro merito, fe non quello di effere flato raccomandato dal Re Enrico III. Presentatofi costui all' Arcive(covo di Cantorber) suo Metropolitano, e agli altri Vescovi, per ricevere l'ordinazione episcopale, esti dopo un maturo esame lo giudicarono immeritevole, e affatto indegno di quella dignità, onde caffarono, e dichiararono nulla la fua elezione, e in luogo fuo crederono di non poter furrogare miglior Paftore per quella Chiefa, che la persona di s. Ricardo, il quale perciò fu eletto, e confagrato Vescovo di Cicester, anche coll'approvazione del fommo Pontefice Innocenzio IV., che allora dimorava in Francia. Il Re Enrico fi mostrò assai sdegnato di tal promozione , 2) perchè era flata rigettata la persona da lui proposta, e raccomandata, al perchè riguardava Ricardo, come suo nemico, ed avversario, a ca-

Cca

gione

gione delle controversie, che il Re aveva avute con s. Edoardo, nelle quali egli aveva prefa parte come suo Cancelliere. Onde fece subito conficare tutti i beni temporali della Chiefa di Cicefter, e fino la cafa episcopale, di modo che s. Ricardo non ne potà avere il possesso, se non dopo due anni, ad istanza del sommo Pontefice, che v'interpose la fua autorità. Intanto però s. Ricardo non fi credè dispensato dall' esercitare le sunzioni pastorali nella Chiefa a se commessa. Egli si porto a Cicester, e intraprefe la vifita della fua diocefi, rallegrandofi di effer povero, e privo di ogni comodità tempovale, come erano gli Apostoli, allorchè annunziavano l' Evangelio alle nazioni . Noi fiamo ( diceva egli ) successori degli Apostoli , e dobbiamo seguire le loro tracce , e patire a loro imitazione , quando Iddio lo vuole, la fame, la fete, la nudità, e la perfecugione per la fua gloria , e per la falute delle anime . In quello stato di povertà, sensa equipaggio, e fenza fervi, egli fcorfe la fua dioceti, predicando cen gran frutto la parola di Dio, riformando i coftumi de' fuoi diocefani, amministrando i Sagramenti, e adempiendo con uno zelo infaticabile tutte le funzioni del suo ministero pastorale. Ricuperate ch'egli ebbe le fostanze del soo Vefcovato, queste divennero il patrimonio de' poveri, al quali diftribuiva abbondanti limofine, ritenendo per la fua persona, quanto era appena bastante pel suo nutrimento non solamenre sobrio, e frugale, ma povero, mortificato, e pe-

nitente . 4. Governò s. Ricardo la Chiefa di Cicefter per lo spazio di nove anni con somma vigilanza, con sentimenti di profonda umiltà, e con viscere di paterna carità verso di tutti, senza accettazione di persone, ma nel tempo flesso con una costanza invitta, dove fi trattava dell'onor di Dio, e dell' offervanza della disciplina ecclefiaftica . Aveva il fanto Vescovo privato de' suoi benefizi, e dell'onore del facerdozio 1 Ecclesiattico, che aveva commeffo un fallo fcandalofo con una monaca. Siccome coftui aveva delle grandi aderenze, ed amicizie alla corte del Re Enrico, e preffo le persone più qualificate del Regno, così su il s. Prelato da molti ragguardevoli personaggi, e fino dal Re medelimo, e dall' Arcivescovo di Cantorberì pregato di affolvere quell' Ecclefiaflico, e di reintegrarlo nel primiero onore , e ne' fuoi benefizj . Ma egli refifte generofamente a tutti questi uffizj presfanti, e a queste importune raccomandazioni ; e si protetto , che finchè aveffe vita, non avrebbe mai contentito, che quell' Ecclefiaftico, che perfitteva ancora ne' fuoi difordini, efercitaffe alcun miniftero della fuadioces. Lo stesso giusto e fauto rigore uso ancora con tre Vicarj, o Curati, i quali fcandalizzavano il popolo colla loro vita diffoluta, privandoli de loro benefizj. Quanto egli era severo verso gli Ecclesiaftici scandalosi, e perversi; altrettanto poi era benigno, umile, e manfueto

verso di quelli, che menavano una vita buona, e conveniente al loro stato , compatendo que difetti, e mancamenti, ne quali talvolta cadono per umana fragilità, e fovvenendo con liberalità ai loro bifogni, specialmente quando dalla loro vecchiezza, o da altro accidente fi trovavano ridotti in miferia. Temendo il fanto Vescovo gl'inganni dell'amor proprio, e i lacci dell'affezione difordinata alla carne, e al fangue, non volle mai conferire verun benefizio ecclefiaftico ad alcuno de' suoi parenti, benchè ne avesse molti, e fossero per altro capaci e degni di confeguirli . In fomma in tutte le fue azioni egli non aveva altra mira, che di piacere a Dio, e di edificare il suo popolo, e fantificando se stesso, cooperare alla fantificazione di quelli, che il Signore aveva confegnati alla fua cura pattorale. Era il fanto Prelato affiduo nel predicare la parola di Dio, riguardando la predicazione come una delle primarie, e più importanti funzioni del fuo ministero Episcopale: nè contento di esercitare questo ustizio apostolico nella sua città e diocesi, qualche volta aucora si portava a fare lo fiesso nell'altre vicine città, alle quali era chiamato, ed invitato dai Vescovi, e dai popoli di quelle, e da per tutto soleva raccogliere un co-pioso frutto, benedicendo il Signore le sue fatiche colla conversione di molti peccatori .

5. Nell'anno 1253, mentre il fanto Vescovo era impiegato in tal ministero suori della sua diocefi , predicando la Croclata per comando del fommo Pontefice, su assilito da una grave infer-mità, la quale in pochi giorni lo ridusse agli estremi della fua vita . In questo stato egli ripose tutta la sua fiducia ne' meriti di Gesù Cristo suo Salvatore , e nella protezione della fua fantiffima Madre. Che però tenendo in mano l'immagine del Crocififo, spesso imprimeva de teneri e divoti baci nelle piaghe de' piedi, delle mani, e del fantiffimo suo cottato, e stringendolo amorofamente al petto , diceva : Mio Signor Gesti Crifto , vi ringrazio degl' innumerabili benefizi, che mi avete compartiti : vi ringrazio delle tante pene , e de' tanti obbrobri, che per amor mio avete fesserti . Voi conostete , o Signore , che io fono pronto, fe così a voi piaceffe . di foffrire qualunque pena, e tormento . Io vi prego ad aver mifericordia dell' anima mia, e a riceverla nelle volire mani: e spesso replicava quelle parole del Salmo : In manus tuas , Doutine , commendo fpiritum meum . Di poi rivolgendofi alla beatiffima Vergine, andava ripetendo con gran tenerezza di cuore quest'orazione: Maria mater gratie, mater mifericordie, tu me ab boffe protege , & mortis hora fufcipe . Maria madre di grazia , madre di mifericordia, proteggetemi dal nentico infernale, e ricevetemi nell' ora della mia morte ; e ai fuoi Cappellani , che l'affiftevano , ordino , che spesso gli andassero replicando all' orecchio questa medefima orazione, finchè fosse spirato. In tal maniera tra i gemiti, e le lagrime de circofanti per la perdita di un 21 degno, o fanto Paftore, egli tendè lo fipiri o Dio a 13 d. di 1971 le dell' 1839. In età di circa cioquantafei anni a Oltre imiracio, ch' egli avera operati in via, tanti furono quelli, che operò depo morte, cho il formo Pontefec Urbano IV, nell' anno 1263. ch' era il nono depo la fua morte, lo afcrifie folememente, al catalhori d'accidente.

lennemente ai catalogo de' Santi . Molte sono le virtà, che risplendono nella Vita di questo Santo, le quali meritano non solo la noftra ammirazione , ma eziandio la noftra imitazione. Sopra tutto però fembra, che meriti una speciale ristessione il suo distaccamento dalle cose di quetta Terra, le quali pur troppo fogliono aliacciare una gran parte degli uomini, e precipitarli in molti peccati, e finalmente nell' eterna perdizione. Egli come si è veduto, fin da giovanetto fi mostrò alieno da ogni interesse; ondo, allorchè vide contriftato, ed afflitto il fuo fratelio a causa della donazione, che aveva fatta in fuo favore, volentieri vi rinunziò, e rimile il medefimo fuo fratello nel poffesio de fuoi beni, a fine di togliergli ogni motivo di difgusto, e di conservare la pace, e la concordia tra loro . Oh quante liti , e quante dissensioni tra' fratelli , e congiunti fi schiverebbero ! Oh come regnerebbe nelle famiglie la pace tanto raccomandata da Gezù Cristo, se si avesse meno di attacco alla roba, e fi cedeffe di buona voolia a qualche interesse, anche legitrimo, per mantenere iliefo il preziofo teforo della fcambievole carità, che val più che rutti i beni del Mondo ! E' bensi vero, che per non foggiacere al pericolo di provare quelle triftezze, che temè il fratello di s. Ricardo , e per non esporsi al rischio d'inntili pentimenri, i quali postono cagionare del pregiudizio alla quiete dell'anima, e alla cofcienza, pare, che fosse cosa più utile di non ispogliarfi della roba propria, nè cederla ad altri con irre vocabile denazione , poichè non fempre fi trova nelle persone del secolo quella corrispondenza , e gratitudine, che sperimento in a Ricardo il suo fratello . E però lo Spirito fanto nell' Ecclesiastico 1 dà ad ognuno questo avvertimento : Non dare ad altri quel che tu poffiedi , durante la vita tua , fia egli tuo figliuolo , o fratello , o tua conforte , o tuo amico , acciocche non abbi poi a pensirti , e ti convenga dimandare con pregbiere quello , di che hai bifagno . Finche tu vivi , e respiri , non ti privare del tuo, nè cederlo ad altri . Improcchè è meglio, che i tuoi figliuoli dipendano da tr, e ti preghino , che non è , che tu fi obbligato a dipendere da loro , e attendere dalle lor mani quel che ti bifogna. Eccettuato dunque il caso, in cui uno rinunzja'fuoi beni, per amore della povertà evangelica, e per attendere alla perfezione più spedito dagli imbarazzi terreni , come fanno coloro, che abbracciano lo flato religiolo, sembra effere miglior configlio di non privarsi delle sue fostanze, finchè si vive, ma bensì di fare di esse quell'uso, che prescrive la Legge di Dio.

# 4. Aprile. SANTA TRODORA. Secolo IX.

La sua Vita, scritta in forma d'encomio da Niccolò Cabafila Arctoricovo di Tessalonica, viene riporteta da Bollantisti sono il al c. di Aprile.

CUL principio del nono fecolo nacque Teodora O nell'isota d' Egina di nobili, e pii genitori, chiamati Antonio, e Crisanta, I quali l'allevarono nel fanto timore di Dio, e l'iftruirono diligentemente nelle maffime della cattolica Religione . Ella passò i primi anni più pericolosi della gioventù con una grande innocenza di coftumi, disprezzando tutte le gale, e i vani ornamenti femminili , e vivendo ritirata nella cafa paterna, e applicata alle faccende domeftiche, e agli esercizi di pietà, finchè fu maritata con un gentiluomo suo pari . Colla mutazione dello stato Teodora mon cambio maniera di vivere, ma soddizfacendo efattamente a tutti gli obblighi, a cui era tenuta verso il marito, e verso la famiglia, confervò fempre il fuo cuore unito a Dio, alla gioria del quale indirizzava le azioni della giornata, pregandolo del fuo celefte ajuto, acciocchè ella non piegaffe nè a deftra, nè a finiffra, ma dirittamente camminaffe per la via angusta, che conduce al Cielo. A questo fine abborriva ogni forta di vanità mondane, converfava meno che poteva fuori di sua casa, ed amava il filenzio, il ritiro, e la folitudine, ftando intenta a' fuoi lavori, o all'efercizio dell'orazione, e lezione spirituale, per ricreare il suo spirito, co vie più fortificarsi ne fuoi fanti proponimenti.

2. Circa l'anno 822, fu la fanta donna obbligata infieme col fuo conforte ad abbandonare la patria, i parenti, e le foftanze, che possedeva-no nell' ifola di Egina. Perciocchè avendo gli Arabi occupato già l'ifoia di Candia, e l'altre liole circonvicine, e minacciando di accostarsi ancora all' isola di Egina , e d'impadronirsene , come avevano fatto delle fopraddette, giudicarono questi buoni conjugi, che loro convenisse di fottrarfi alla dura schiavità di quei barbari; e raccolto quello che poterono de loro beni, fi ricoverarono in Teffalonica, città della Macedonia, ed ivi ftabilirono la loro abitazione pel rimanente della lor vita. Ricevè la Santa questa grave tribolazione dalle mani del Signore con una erfetta rassegnazione al divino volere, e poichè fi confiderava foreftiera, e pellegrina fu questa Terra, come in verità fiamo tutti nel breve corfo di nostra vita, e aspirava a quella città permanente, cioè alla celefte Gerusalemme, ch'è la noftra vera patria, riguardo con occhio indifferente quelto cambiamento di fortuna, il dover lasciar per sempre la sua patria terrena, e i comodi che in essa godeva.

3. Ella viffe in Teffalonica colla fteffa pietà, con cui era vifluta in Egina ; anzi fece in effa tanto maggiori progreffi, quanto più il suo cuore era diffaccato da ogni affetto terreno , e in. confeguenza più disporto a ricevere gl' influffi della celefte grazia, e del divino amore. Ella ebbe dal suo matrimonio una figliuola, la quale fino dall' infanzia confacrò al servizio di Dio, e si prefe nna cura particolare di educaria in maniera, che divenuta poi adulta fosse in istato di dedicare la sua verginità al Signore, come avrebbe fatto essa medesima, se i suoi genitori non avessero dispotto altrimenti della sua persona. Esaudi Iddio i fanti defiderj della fua Serva, poichè la figliuola elesse lo stato verginale, e si consacrò a Dio in un monastero di facre Vergini della città di Tesfalonica . Rendè Teodora umili grazie al Signore, che si fosse degnato di accettare tra le sue spose una porzione di se medesima , parendole in una certa maniera di vivere ella stessa tra quelle sagre Vergini, e di partecipare delle loro sante operazioni, avendo tra loro questa sua diletta figliuola, di cui aveva fatto un dono a sua divina

Maestà. 4. Non passo però molto tempo, che la fanta donna potè ella medefima dedicarfi interamente a Dio, e vivere tutta occupata nelle divine lodi in quel medefimo monastero, nel quale fi era ritirata la sua figliuola. Perocchè essendo morto il suo consorte, e così trovandose ella in piena libertà di disporre di se medesima, fece sì vive istanze, e sì efficaci di effere ammestà in quel monattero, e di vettirvi l'abito religiose, che quelle monache condescesero al suo pio desiderio . Allora sì che Teodora giunse al coimo delle fue contentezze, e non cesso di benedire continuamente il Signore di questa grazia fingolare, che le aveva compartita. Benchè ella fi trovaffe in età già avanzata, non volle effere dispensata da alcuna di quelle pratiche di penitenza, e di mortificazione, che fi offervavano dalle altre Religiose. Ella era la prima, e la più puntuale all' orazione, al lavoro, e agli efercizi monastici, anche più faticofi, portando su le sue spalle la legna dove occorreva, facendo ne giorni dettinati la cucina, e lavandone i vafi, impiegandofi in fomma in tutti gli altri uffizj più vili, e più baffi del monaftero.

5. Anni sì grande era la fua mmiltà, che ftimandofi indegna di effire annovarta tra quelle fione di Gesù Critlo, fi protestava, che niente più bramava, che di effera la ferra di tutte lu attre. E la fatti cercava tutte le occasioni di fervirile con grande amore nelle loro occorrente, poiche foleva dire, che a questo fine era entrata in quel monattero, par initare ggi elempi del nostro divin Sulvatore, il quale dice nel Vangelo, ch' era venucu al Mondo, perfevrire, e non per effere servito, e che giunse sino a larare i piedi de suoi discopoli. Ella era così diffaccita da ogni così terrena, e dall'affetto della carne, e de singue, che in quindici anni che sopravvilfe, non si una vedua parire de solo a solo colo sun figlinola, riguardandola, e da amandola coll' sinsessi antica di carità, con cui riguardava, e, a mava le altre Religiose, sonza veruna parzialità, e distinziona.

6. Quefte, e altre virtà fingolari, che rifplendevano in tutta la condotta di s. Teodora, molfero quelle buone Religiose a bramarla, e volerla per loro Superiora, e direttrice. Ma ella tanto fece, e tanto fi adoprò preflo di esse, per distorle da una fimile risoluzione, che finalmente le riusc'i di esentarsi da un tale carico, di cui sinceramente fi riputava indegna, benchè in verità ne sosse degnissima. In questo stato adunque di umile, e ubbidiente Religiofa ella vitfe il rimamente de' suoi giorni con grande edificazione di tutto quel monastero, finche piacque al Signore di scioglierla dai legami del suo corpo mortale, e di chiamarla circa l'anno 880. da questa mifera valle di lagrime agli eterni godimenti del Cielo. Il suo sepolero su illustrato da grazie miracolofe, e specialmente da quella, che dal suo corpo usciva un falutifero liquore, come attesta lo scrittore della sua Vita, ch'era un Vescovo della città di Tessalonica, dove riposavano le sue facre Reliquie.

La Vita di s. Teodora, benchè breve, può nondimeno servire di esemplare della vera pietà a tutte quelle del suo sesso si vergini , che vedove, e maritate. La vera pietà criftiana, cherende le anime accette a Dio, e le conduce si Cielo, confifte in un tenore di vita eguale, continue, e per quauto fi può, uniforme, fecondo le maffime del Vangelo, e nell'efercizio delle fante virtà, e principalmente di un fincero disprezzo del Mondo, e delle sue vanità, e di una feria applicazione alle opere buone convenienti al proprio flato; confifte nel tenere il fuo cuore diffaccato dagli affetti terreni , vivendo come pellegrini , e viaudanti fu questa Terra , e sospirando quella patria celefte, e quel Regno eterno, che Gesà Crifto ci ha meritato, e che ci ha infegnato di domandare ogni giorno con quelle parole dell' orazione domenicale: Adveniat regnun tuum. Questo è quello, che praticò a Teodora e da aittella, e da maritata, e da vedova, e da Religiosa; e questo istesso debbono praticare tutte quelle, che vogliono mettere in ficuro la falute delle anime loro . Alcune forfe fi lufingano , che per falvarfi basti loro di esercitarsi di quando in quando, e in certi tempi, o giorni determinati în alcune opere di pietà, a cagione di efernpio nel fare ogni anno alcuni giorni di ritiro, ogni mele, o più spesso ancora accostarsi a' ss. Sagramenti, ogni giorno recitare quella tale orazione, fare la visita di quella chiesa, e cose simi-

li. Nel rimanente poi non fi fanno ferupolo di menere nne vite mondana, voluttuofa, e dedi-ta alle vanità del Mondo, di passare oziosamente in giuochi, in converfazioni, e in paffatempi i giorni, e spesso encora le notti quas intere, tra-scurando le cura della samiglia, e l'adempimento de' doveri del proprio ttato . In fomma credono di poter dividere il loro cuore tra Dio, e il Mondo, unire infieme le foddisfazione delle proprie paffioni, e le divozione, e dare qualche tempo, e forse una minima particella, agli esercizi di pietà, e il reftante impiegarlo a loro capriccio, feguendo le prave contumanze del fecolo . Ma a' ingennano all' ingroffo ; Iddio vuol effere fervito ed ameto con tutto il cuore, con tutto lo fpirito, e con tutte le forze, come egli ftello comanda in a. Matteo 1, le queli parole, come offerve a Agostino , comprendono tutte le azioni della vita, fenz'alcuna eccezione, e tutto il tempo fenza diminuzione. Egli ci fa fapere nel Vaugeloe, che non fi può fervire a due padroni, a Dio, e al Mondo, ne unire insieme la pietà, e la vanità, nella flessa guisa, che non possono flare infieme la luce colle renebre, e l'ecqua col fuoco . Ulquequo clandicatis in duas partes ? E fino a quando andate voi zoppicando er da una er dall' algra parte? rimproverava il Signore per bocca del fuo Profete 3 al popolo d'Ifraele, il quale perció fu da Dio riprovato. Dio non voglia, che la stessa funestiffima disgrazie non accada a coloro, che non temono d'imitare il perverso esempio del popolo Giudaico. .

g. Aprile .

# S. EUTICHIO PATRIARCA. Secolo VI.

Euflo vio prete della Chiefa di Costantinopoli familiare di a. Euichio, e telipinossio ordano delle cofe, ch egli nerra, fesife la fua Vitu in forma e meconio, o pausgrico. Si trova in greco, e in latino presso il Bollandisti nel quinto gionno di Aprile.

Macque Entichio in un longo della Frigia l'emitation, o sono di gran pietà, attefochi fio per dei der chiamato Aleidmaro, avendo una criscia... di l'ordine d'uffixila enlle truppe imperiali forto il femolo dell'irio, and dell'irio di uffixila enlle truppe imperiali forto il femolo dell'irio, nella quale gran dell'ordine dell'irio, and quale ficuratione del fio orono extra condetta di los evotos, chiamato ello per Entichio eri quel mediefimo uso, per infinuare la divonice nel concerne mediefimo uso, per infinuare la divonice nel concerne con contratte del fio nepote Entichio, eri quel si sche, casione, esta concerne del fio nipote Entichio, eri quel la ci conducto effecti ella chies, alta quale era, la di conducto effecti ella chies, alta quale era, anzione.

fleto battezzato, ed Inginocchiati ambedue avanti il fonte battefimele, gli ricordava la grazia, che eveva in quel fonte ricevuta, di divenire figliuolo di Dio, e le rinunzie folenni, che aveva fatte al demonio, al Mondo, e alla cerne, colla promeffa della vite eterna , fe era fedele ad offervere i comandamenti di Dio . Gli faceva rinnovare le fteffe rinunzie, e l'animava ad effere coftante. nell'emor di Dio, e nel disprezzo delle vanità mondane, per conseguire la gloria immortale del Paradiso. Lyesto è (diceva egli) l'unico fine, per cui voi ficte al Mondo, e quello dec effere l' unico voltro defiderio in tutti i giorni della voltra vita. Si prese anche il pensiere d'insegnargli egli stesso le lettere umane ; e per dargli qualche onefto divertimento, come convien fare co' giovanetti, chiameve in sue cesa degli altri fanciulli suoi coetanei di buoni coftumi, ecciocchè fi traftullaffero infieme, e così steffe lontano da quei pericoli, ne'quali pur troppo fogliono incorrere i giovanetti, di perder l'innocenza battefimale, prazicando indif-ferentemente con altri loro part, poichè uno folo che fia maliziato, bafta non di rado ad infinnare la malizia ancora negli eltri .

· 2. Giunto che su Eutichio ell'età di dodici anni, l'evolo suo lo inviò in Costantinopoli, acciocche apprendesse le scienze sotto eccellenzi maestri , de'queli ebbondava quella gran città metropoli dell'Imperio. Si applicò Eutichio primieramente allo fludio della Filosofia, leggendo ciò, che di meglio avevano scritto gli antichi Filosofi, fpecialmente intorno alla disciplina de costumi, e alla moderazione delle paffioni ; questo effendo negli antichi fecoli lo ftudio principale, che a' intendeva fotto nome di Filosofia, studio molto ntile al buon regolamento delle ezioni della vite umana, e pur troppo trascurato ai tempi nostri . Dalle scienze umane passò Eutichio allo studio delle divine Scritture, e delle scienze ecclesiaftiche, le quali divennero poi l'unico oggetto delle fue applicazioni nel rimanente della fua vita, e fece in effe tanto profito, che riufci nno de' più dotti nomini del suo secolo. Ma quello che maggiormente importa, fi è , che ei profitto anche più nell'efercizio delle virtù criffiane , menando una vite mortificata, ritirata, e occupeta nel fervizio di Dio, e nell'efercizio delle opere buone. Onde fu giudicato degno di effere emmeflo tra chierici delle Chiefa di Coftantinopoli, e poi fu promoffo all' ordine del Diaconato , e nell' età di trent' enni el grado del Sacerdozio. Nel qual tempo trovandofi in Coffantinopoli il Vescovo di Amasea Metropolitano delle provincia chiamete Elenoponto, pose gli occhi sopra di lni, per sollevarlo alla dignità di Vescovo di Lazico, città di quella provincia, sebbene un tal suo disegno non potesse aver effetto, perchè un estro occupò quel-la Sede, primachè Eutichio ne ricevesse l'ordi-

3. Men-

3. Mentre gli nomini pieni di ftima per la virtà, e per la dottrina del Santo, procuravano di efaltarlo ai primi posti della Chiesa, egli cercava di nascondersi agli occhi altrui, e di vivere nell'oscurità, nel filenzio, e nella folitudine, per attendere al grande affare della fua falute . A quest'effetto fi parti da Coftantinopoli, e fi ritirò in nn monattero della città di Amafea, dove si esercitò nell'umiltà, nella penitenza, nella mortificazione, e nelle altre virtà della vita monaftica . Il Vescovo però di Amasea, che ben conosceva il suo merito, per cni lo aveva riputato degno del grado Episcopale, lo deftino, e coftitui Superiore generale di tutti i monasteri della sua provincia; il che ridondò in gran vantaggio de' medefimì monafterj, poiche Eutichio non meno colle fue istruzioni, e colle frequenti visite di essi, che co'suoi buoni esempi, promosse mirabilmente l'offervanza della disciplina regolare, e vi sece fiorire tra quei monaci l'efercizio delle virtù convenienti al loro trato. Intanto effendofi convocato nell'anno 552, il Concilio generale quinto nella città di Costantinopoli, il Vescovo di Amasea, che si trovava impedito d'intervenirvi in persona , v' inviò la fua vece s. Eurichio , che dovette perciò trasferirfi alla regia città di Coffantiuopoli, e affiftere alle conferenze preparatorie, che si facevano da' Prelati, colà radunati prima del Concilio, alla presenza dell' Imperatore Giufiniano. In quefte conferenze diede Eurichio tale faggio di dottrina, e di prudenza, ch' effendo in questo mentre vacata la Cattedra Patriarcale di Coftantinopoli per la morte di s. Menua , l'Imperatore credè, che nessuno meglio di Eutichio potesse rimpiazzare quel sublime posto. Onde per opera dello ftesso Imperatore, e col consenso del clero, e del popolo, il Santo fi vide di repente dallo flato di umile monaco follevato alla dignità di Patriarca della città medelima di Coftantinopoli .

4. Collocato il Santo ful candelliere della Chiesa dalla divina Provvidenza, risplende in ogni forta di virtà, e governo il popolo 2 se commeffo con fomma vigilanza. La prima fua cura fu di purgare il campo evangelico dalla zizzania degli errori, e delle erefie, che fi erano infenfibilmente introdotte in alcuni del suo gregge . Egli predicava continuamente la parola di Dio , e per quefto mezzo procurava con ogni aforzo la riforma de' costumi nel clero, e nel popolo. Era sem-pre intento a sovvenire ai bilogni spirituali, ... temporali delle sue pecorelle, e si prendeva una cura particolare delle vedove, e degli orfani, come fino dal tempo degli Apostoli si è sempre praticato nella Chiefa da quei Paftori, i quali col carattere episcopale hanno ricevuto lo spirito proprio del facro loro ministero. Erano già dodici anni, che il fanto Patriarca reggeva la sua Chiefa in nna perfetta pace, e con profitto delle anime a se commesse, quando il demonio suscitò un turbine, she la mile foftopra, e cagiene gravi di-

fordini nell'Imperio Orientale . Perocchè l'Imperator Giustiniano, che si era mostrato per lo pasfato affai zelante della purità della Fede cattolica, fi lascio ingannare dagli eretici, e cadde mi feramente ne loro lacci, abbracciando la fetta degl' Incorrutticoli , così chiamati , perchè crodevano, ed infegnavano, che il corpo di Gesti Crifto dopo l' unione colla fua divinità, e così dal momento della fua incarnazione, fosse divenuto incorruttibile, ed impassibile. Onde col vano pretefto di render maggior onore alla persona di Gesù Crifto, effi venivano a diftruggere il miftero della Redenzione, e a far credere, che la paf-fione, e morte del Salvatore non fosse stata se tion un'apparenza, fenza fondamento di verità. Il fanto, e vigilante paftore Eutichio fi oppose fubito vigorofamente a un sì perniciofo errore, ch' era un germoglio dell'erefia degli Eutichiani, già condannata dalla Chiefa nel Concilio Calcedonele . Fece eziandio delle forti rapprelentanze e in voce, e in iscritto all' Imperator Giuftiniano, per difingannarlo, e per farlo ritor-nare ai fentimenti cattolici. Ma tanto fu lungi, che il fuperbo Giustiniano desse orecchio alle ammonizioni del Santo, che anzi pretendendo egli di farla da maeftro, e da dottore della Chiefa, come pur troppo aveva ardito di fare in altre occasioni , propose uno scritto al medesimo s. Patriarca, che conteneva gli errori degl' Incorrutticoli, acciocche l'approvaffe colla fua fottofcrizione, come avevano fatto alcuni Vescovi cortigiani, e adulatori . Avendo il s. Prelato ricufato di condifcendere agl' iniqui voleri dell' Imperatore, e persistendo a predicare la verità cattolica, e a condannare coraggiofamente l'errore, fu nell' anno 565. ai 22. di Gennajo cacciato dalla fua Sede in efilio, e fu intrufo in fuo luogo nel Patriarcato di Costantinopoli un usurpatore, chiamato Giovanni lo Scolaftico .

5. Il fanto Patriarca Eutichio fu da principio mandato in esilio in un'isola deserta, detta la Principesta, e di poi confinato nel suo antico monaftero della città di Amafea . Egli foffrì con pace, e tranquillità di spirito, come sogliono fare gli uomini fanti, le Ingiurie, gli affronti, e gli oltraggi del furibondo ed emplo Imperatore; e dispiacendogli solamente i mali della Chiefa, e la perversione delle anime, quanto alla sua perfona, ringrazio Iddio di effere ridotto allo fiato di vita privata, e di potere fenza disturbo de'pub-blici affari attendere alla (antificazione dell' aniena propria. Egli ripigliò gli antichi efercizi del-la vita monaftica, e si applicò interamente all' orazione, alla penitenza, e a comporre ancora degli scritti contro gli errori, che allora spargevano gli eretici contro la fana dottrina della Chiefa cattolica. Mentre però gli uomini, e le potenze del fecolo cercavano di opprimere il fanto Prelato, e di oscurare la sua gloria, il Signore fi degnò di renderlo illuftre col dono di molti miracoli, ch' egli operò, durante il fuo efilio, nel-la cistà di Amasea, riferiti diffusamente da Eustazio, scrittore della sua Vira, il quale, come suo domestico, e suo compagno nel medesimo esilio, racconta le cose, ch'ei vide cogli occhi propri, e toccò, per così dire, colle sue mani . Stette s, Eutichio dodici, e più anni in esilio, finchè essendo morto nell' anno 377. il sopraddetto Giovanni uferpatore della Chiefa di Coffantinopoli, e regnando gl' Imperatori Giustino II., e Tiberio, fucceduti a Giuftiniano, egli fu richiamato dall'efilio, e con acclamazione, ed applaufo universale fu rimesso nella sua sede Parriarcale ai 3. di Ottobre dell'anno fuddetto 577. Ne' pochi anni che sopravvisse, continuò il s. Patriarca a reggere il suo popolo con una sviscerata carità, e con una profonda umiltà, che specialmente dimostro verso di quelli, che avevano contribuito alla fua deposizione dal Patriarcato, e al fuo esilio , poiche diede loro i fegni più fensibili di affetto, fecondo il costume di chi si regola colle massime del Vangelo, e cammina sulle pedate di Gesù Crifto, il quale ha comandato di amare i propri nemici, e di rendere loro bene per male, ed ha confermato questo comando cogl'illustri

efempj ch' egli ce ne ha dati. 6. Iddio pero permife , forse perchè il s. Patriarca aveffe occasione di viepiù nmiliarsi, e di riconoscere la propria infermità, e debolezza, permife, dico, che mentre egli procurava di purgare la fua Chicfa dal fermento della cattiva dottrina, e di confutare con molto zelo e in voce, e in iscritto gli errori sparsi dagli uomini turbolenti, e amatori delle novità, cadelle egli stesso in un errore iutorno alla qualità de nostri corpi dopo la loro gloriofa rifurrezione, pretendendo, o almeno infinuando coll' espressioni da se usate, che dopo la rifurrezione la carne de noftri corpi non sarebbe palpabile , ma sarebbe più fottile dell' aria , e confimile allo spirito . Trovandosi allora in Costantinopoli, come Nunzio del som-2110 Pontefice Pelagio II. , s. Gregorio Magno, che su di poi assunto al Pontificato, si oppose coraggiosamente ad un simile errore, e in una conferenza tenuta avanti l'Imperatore Tiberio, convinse Entichio del suo fallo in maniera, ch'egli stesso umilmente lo consesso, lo ritratto, e giudicò degno di effer gettato nelle fismme il suo libro, che lo conteneva . Onde essendo il s. Patriarca poco dopo caduto infermo dell' ultima malattia, prima di morire fi toccava la carne delle fue braccia, e diceva a quet ch'erano presenti, come narra lo stesso s. Gregorio: lo credo, che tutti risorgeremo in quella medesima carne. Era già qualche tempo, ch'egli bramava ardentemente di effere sciolto dai legami del corpo, e di uscire dal misero esilio di questa Terra, onde andava fovente ripetendo quelle parole del s. Apostolo: Cupio diffoloi , & effe cum Chrifio ; e altre volte quelle del fanto David : Quemadmodum defiderat

Sec. Race.

cervus ad fontes a quarum, its defiderat anima mea ad te , Deut . Quando veniam & apparebo ante faciem Dei ? Come il cervo defidera di diffetarfi ai fonti dell' acque , coil l' anima mia defidera di venire a voi , o mio Dio . Lyando verrà quel giorno, che io comparirò alla presenza del mio Dio , e vedrò la sua faccia ? Efaudi il Signore i fervidi voti del fuo fervo, concioffiache nel giorno di Pasqua, che in quell'anno cadde ai 29, di Marzo, fu forprefo da una febbre gagliarda, dopo aver la mattina celebrato il divino fagrifizio, e comunicato un numeroso popolo. Volle ciò non offante intervenire ai Vespri solenni nel dopo definare, indi postosi in letto, e aggravandosi sempre più il suo male, nell'ottavo giorno, ch' era il festo d' Aprile dell'anno 582. in età d'anni 70. rendè placidamente lo spirito a Dio, e dall'esilio di questo Mondo passò alla patria celette.

Profittiamo degli esempj di questo santo Patriarca, e specialmente di rinnovare spesso i vosi del nostro battefimo, come egli fece fino da giovanetto; e infegniamo anche agli altri a noi foggetti, e massime ai fanciulli, questa fanta pra-tica, dalla quale esso ricavo tanto frutto per l'anima sua, conservando intatta quella stola d'innocenza, e quella grazia, che aveva ricevuta nel fonte battefimale. Io chiamo voti quelle rinnnzie, e quelle promesse, che in nome nostro furono fatte in faccia ai fagri altari, allorche fummo battezzati, e da schiavi del demonio, divenimmo figliuoli di Dio, ed eredi del Paradifo; perchè così vengono appellate dai ss. Padri, attefochè contengono un obbligo speciale da noi contratto di fervire Iddio in tutto il tempo della nostra vita coll' offervanza fedele de' suoi fanti comandamenti, e di schivare le opere di Satanasfo, cioè ogni peccato, e le pompe, e vanità del fecolo, e le concupifcenze della carne. Sopra di queste rinunzie, e promesse noi faremo esaminati nel giorno del Giudizio, Beati noi, fe le avremo offervate con fedeltà , poiche faremo certamente al possesso di quel regno eterno de'Cieli, di cui, allorchè fummo battezzati, acquittammo il diritto, e ricevemmo, dirò così, l'investitura dalla divina bontà per li meriti di Gesù Crifto nostro Salvatore ! Ma pur troppo accade, che non pochi Criffiani mettono in oblio fimili rinunzie, e promette, e portando il nome augusto di Criftiani, menano una vita poco diffimile da quella de pagani . Renunciate , diceva s. Agottino al fuo popolo , non tantum vocibus , fed etiam moribus; non tantum fono lingue , fed & allu vite . Rinunziamo dunque a Satanaffo , riunuziamo al Mondo , rinunziamo alla carne, che fono i capitali nemici della noftra falute, non folo colla voce, ma coi coftumi , non folo colla lingua , ma coll'opere , e colla vita, condotta fecondo le maffime del Vangelo, e conforme agli esempi di Gestà Gritto nottro capo, e nostro maestro. Quetta è la nostra professione, questo è l'obbligo, che tutti abbiam

con-

contratto nel battefiino; e nell' adempimento di effo confifte la nostra vera felicità nella vita prefente, e nella futura . Non ci lafcianto ingannare dalla moltitudine de' prevaricatori , nè ftrafcinare dal torrente de' perversi esempi, ricordandoci fempre di quella terribile fentenza, fpesse volte replicata da Gesù Crifto nel Vangelo, che multi funt vocati, molti sono quelli che portano il no-me, e il carattere di Cristiani, pauci vero elesti, ma pochi fono quelli, che vivono da veri Crifriani, e che giungono al possesso della gloria del Paradifo .

#### 6. Aprile . S. CELESTINO I. PAPA. Secolo V.

Le azioni di s. Celefino Papa si roccolgono degli Annoli Ecclefiolites, e dalle füe lettere. St veda ancora la Sto-ria ecclefiulica del Card. Orli tom. 12. e 13., e il Tille-mont tom. 14. delle Memorie ecclesiofiche.

S An Celeftino primo di questo nome succedè nel somino Pontificato a s. Bonifazio, morto ai 4. del mefe di Settembre nell' anno 422. Delle fue azioni prima d'effere affunto al Pontificato, altro non fi fa, fe non che egli era figliuolo di Prisco, e diacono della Chiesa Romana. Benchè restassere ancora in Roma de' partigiani dell' Antipapa Eulalio, che aveva eccitato lo fcifina fotto s. Bonifazio; tuttavia il suo merito singolare, e e le virtù fublimi, che in lui rifplendevano, fecero aì, che nessuno ardiste di opporti alla sua elezione, la quale feguì ai 10.di Settembre dell'anno fuddetto 423. di unanime confenso del clero, e popolo Romano. In fatti egli era degniffimo di riempire la cattedra di a. Pietro, sì per la fua dottrina ecclefiaftica , e fantità della vita , e sì per lo suo ardente relo a favore della cattolica Religione. Di questo suo zelo egli diede prove assai chiare nel tempo del fuo Postificato, e nelle diverie occasioni, che gli si presentarono, E primieramente egli tolfe ai Novaziani alcune chiefe, che per tolleranza de' suoi antecessori essi avevano in Roma, e proibì severamente le loro scismatiche adunanze; onde Rusticola, che portava il titolo di Vescovo de' Novaziani, fu costretto a radunare nascotamente quei del suo partito nelle caseprivate. I Pelagiani ancora già più volte condannati da Pontefici suoi predecessori, ma non affatto abbattuti , ed eftinti , furono alla fine fconfitti interamente da a Celeftino . Imperocchè non folo non volle ammettere l'iftanza, che a lui fece Celeftio, discepolo e compagno di Pelagio, di effere nuovamente ascoltato , e di mettera a nuovo efame la fua caufa, che anzi procurò, che fosse cacciato da tutta l'Italia insieme co'principali della fua eretica fetta . E perche il perverso eretico fi ricoverò nella Gran-Brettagna, donde ayeva tratta l'origine Pelagio, e in quell'ifola

andava spargendo i suoi errori pestilenziali , il fanto Pontefice non lascio di perseguitarlo anche in quelle rimote parti, inviando colà fuo legato a Palladio, diacono della Chiefa Romana, al quale infleme con a Germano Vescovo d' Otserre. e con s. Lupo Vescovo di Troja riusci di purgare

quell'ifola dall'infezione della Pelagiana erelia. 2. Ma quello, che fopra ogni altra cofa rendè illuftre , e memorabile il Pontificato di a Celeftino, e in che egli fece spiccare maggiormente il suo zelo, su il coraggio, e vigore apottolico, con cui fi oppose a una nuova erefia suscitata nell' Oriente da Nestorio Patriarca di Costantinopoli. Concioffiache appena il a. Pontefice ebbe avviso da a Cirillo Patriarca di Alessandria dei mostruosi errori, che Nestorio e nelle sue prediche, e ne' fuoi fcritti andava spargendo contro il mistero inessabile dell' Incarnazione del Verbo di Dio nel feno della Sautiffima Vergine ; pretendendo costui, che siccome in Cristo sono due nature diftinte, una umana, e l'altra divina, così ancora fossero due persone, onde Maria Vergine dovesse dirsi folamente madre di Cristo uomo, e non madre di Dio; appena, dico, a. Celeitino fu fatto confape vole di fimili profane, ed eretiche novità, che raduno in Roma nn Concilio di Vescovi, e solenmemente condanno l'eresia Nestoriana; e di poi per opera fua su radunato nell'anno 431. il Concilio generale di Efefo, al quale prefedè il fopradietto a. Cirillo, come legato della Sede Apottolica, e due altri Vescovi, e un prete della Chiesa Romana, speditivi dal sommo Pontefice, -e in esso Concilio fu novamente condannata l'erefia Nestoriana, ed anche la Pelagiana, e Nestorio su deposto dalla sua sede di Costantinopoli, e mandato poi in esilio per ordine dell'Imperatore Teodofio il giovane, E così dopo molte fatiche, e follecitudini innumerabili , il a. Pontefice ebbe la consolazione di veder abbattuto l'errore, e trionfante la cattolica verità, e viepiù confer-mato, e stabilito alla beatissima Vergine Maria

il glorioso titolo di Madre di Dio. 3. Non folamente a Celeftino deteffo, e condannò le novità, che gli nomini inquieti e turbolenti eccitarono intorno ai dogmi della Chiefa; ma inoltre si oppose a qualunque altra no-vità, che riguardava la disciplina ecclesiastica. Tra i Vescovi delle Gallie si era da qualche tempo introdotto un coffume di vestire in una maniera divería da quella, che fi era fin allora praticata, di portare cioè certi mantelli, e certe ciuture, non convenienti al loro grado. Il finto Papa pertanto con una fua lettera indirizzata ai medelimi Velcovi riprovo una tale affettata novità, ricordando loro: che i minifiri della Chiefa (tono fue parole) debliono distinguerfi dal popolo, e dagli altri colla dottrina, e non co vellimenti ; nello fantità de collumi , e non negli abiti; colla purità della mente , e non col culto effe-

riore del corpe . Così pure estendo venuto a sua notizia, che nell'elezione de' Vescovi non si osfervavano i canoni della Chiefa, e spesso accadeva, che si promovencro alla dignità episcopale delle persone laiche, le quali non erano istruite della dottrina della Chiefa ; il fanto Pontefice nella medefima lettera biafima un fimile abufo. e vuole che l'elezioni de' Vescovi si sacciano col confenso del ciero, e del popolo di ciascheduna città, e che dal corpo degli ecclesiafici di essa città, quando vi fieno persone capaci, e non... da' ftranieri, fi prenda colui, che dee presedere agli altri , e infegnare quella dottrina , ch'egli fteffo ha prima imparata . Perocele ( foggiunge il s. Pontefice ) conviene , che fia prima Hato difcepolo , chiunque defidera divenir macilro , affinche pofla infegnar ciò , che ba imparato . Come può effer macitro di lettere, chi non La attefo allo fludio di eff-? Il folo facerdozio dunque fi terrà coi a vile, che fi conferira così facilmente a chi non bala fufficiente abilità di adempierne le funzioni ?

4. Una delle ultime azioni di questo santo Papa fu di reprimere la temerità di alcuni preti, i quali nelle Gallie ardivano di lacerare la fama, e la dottrina di a. Agostino intorno alla Grazia, come se nelle dispute da esso avute contro i Pelagiani aveffe ecceduto i debiti confini, e fi fosse fervito di espressioni troppo dure, ed avanzate. Erano questi preti temerari principalmente quei di Marsilia, de' quali era capo il samoso Giovanni Caffiano, e loro aderivano, almeno col filenzio, e con tacita connivenza, alcuni Vescovi delle medefime Gallie . Informato s. Celeftino di tal disordine da s. Prospero, che a bella posta si portò a Roma nell'anno 431., per rappresentare a fua Santità le male maniere di procedere de' fuddetti Preti, e le persecuzioni, ch' egli soffriva per la difesa della celette dottrina di a. Agoftino , il quale nell'anno antecedente 410. erapatlato a miglior vita, egli ne reito fommamente turbato, ed afflitto. Onde per apportare il conveniente rimedio a un tanto male, per cui fi turbava la pace della Chiefa, e fotto la maschera di pietà fi manteneva vivo il fermento degli errori di Pelagio, e de'suoi seguaci,, scrisse ai Vescovi delle Gallie una fenfatisfima lettera, in cui li riprefe della licenza, che permettevano si loro preti, d'impugnare la dottrina di s. Agostino sopra la Predettinazione, e la Grazia, onde col tacere , e col lasciare impunita l'audacia di quei preti, fi rendevano effi medefimi fofpetti d'effere tinti della fuliggine Pelagiana. Vuole pertanto il fanto Pontefice, che di quei tali preti sa corretta la licenza, e che non abbiano la libertà di parlare in avvenire fecondo il loro capriccio : Ceff (el dice) la novità d'infilture all'antichità : ce ff l'inquietudine di turbare la tranquillità delle

4. Conclude finalmente il fommo Pontefice la

fua lettera, coll' efaltare il merito, e la dottrina di s. Agostino, contro di cui, come tanti cani mordaci, abbajavano i preti di Marfilia, e i loro aderenti Semipelagia ni : Abbiamo fempre, dic'egli, tenuto nella nostra comunione Agostino uonto di fanta memoria , per lo splendore della fua vita, e de' fuoi meriti, ne contra di lui t'è mai fentito ne pure un lieve rumore di finifiro fospetto . Anzi fappiamo effere lui flato un uomo di tanta feienza, che anche da noltri predeceffori è flato creduto uno de' più eccellenti macilri , e come tale è flato da tutti aunto in grande filma; non effendovi luogo, ov' egli non fia ad ognuno in venerazione ed onore . Per la qual cofa convien refillere a coloro , che vediam erefeere con danno della Chiefa univerfale , alla quale fono di pregiudizio tutte le novità . Bramiamo perciò d'intendere , che tali cofe , le quali non piaccione a noi , dispiacciano anche a voi . Del che avremo una prova ficura, fe imporrete filenzio ai maligni, e farete in avvenire ceffare fu tal materia le difpute , e le querele. Poco tempo sopravvisse s. Celestino dopo scritta questa lettera ai Vescovi delle Gallie, e fi crede comunemente , che ai 16. , o 26. di Luglio dell' anno 432, ei finisse di vivere su questa Terra, per regnare con Crifto in Cielo, beuchè la sua memoria negli antichi Martirologi, e nel Romano sa registrata fotto il giorno 6. d' Aprile .

Quei medefimi fentimenti di ftima, e di venerazione, ch' ebbe s. Celestino per la dottrina di s. Agoftino intorno alla Grazia di Gesù Crifto, hanno avusa dipoi tutti i Pontefici, che dopo di lui sono succeduti nella Cattedra di s. Pietro . etutti i Concilj, allorchè si è trattato di qualche controversia, che riguardatte una tale materia, della Grazia cioè, e della Predeftinazione. Onde un ce ebre Autore del paffato fecolo I non ha dubitato d'aiserire , che 1. Agostino per confenso di tutti i Teologi è il principe di tutti i Padri Latini e Greci , e che le fue fentenze intorno alla Grazia fono flate seguitate, ed abbracciate non folo dai Padril, e Dottori , che fono venuti dopo di lui , ma eniandio da tutti i Pontefici della Chiefa Romana, e dalle adunanze de' Prelati ne' Concili ; talmente che quello fi è da effi giudicato ficuro , rato , e cattolico , che apparifice effere flato da Agoftino tenuto, e flabilito . Abbiamo dunque anche noi una particolare venerazione per la dottrina di s. Agottino , il quale è stato eletto da Dio, per abbattere la superoiz Pelagiana, e per istabilire, e disendere la Grazia di Gesù Critto, ch'è il fondamento dell'umiltà criftiana, e feuza la quale non vi può effere speranza di salute. Imperocchè sebbene dopo il peccato d'Adamo, di cui tutti nasciamo rei, ci rimanga il libero arbitrio, questo però è si infer-sro, e sì debole, e sì inclinato alle cose sensibili, che non può follevarti a Dio, nè concepire un buon penfiere, nè fare alcuna opera di pietà cristiana, come ha definito il Concilio di Treuto2, fe non è prevenuto, ajutato, e confortato

Dda

(1) Perat , Theolog. dogmat, lib. 9. cap. 6. (a) Concil. Trid fel. 6. dalla Grazia di Gesù Crifto, alla quale pertanto dobbiamo attribuire tutto il bene, che facciamo in ordine alla noftra falute, e gloriarci non in noi fteffi, ma in Dio folo, del quale è ai grande la bontà, che vuole, che feno noftri ineriti quelli, che fono doni fullorchè corona i meriti noftri dioi doni, allorchè corona i meriti nofta.

### 7. Aprile . S. VALTRUDE. Secolo VII.

La fua Vita feritta da un antico autore anonimo, fi riporta dal Mabillon nel fecondo fecolo de Santi Benestettini, e dal Bollandifii fotto til giorno, ai Aprile, nel usale fe ne fa dalla Chufa la commemorazione nel Martirolocio Romano.

S Anta Valtrude, o Valdetrude su sorella di s. Aldegonda, della quale si è riferita la Vita ai 27. del mese di Gennajo, Ella ricevè una criftiana educazione da' fuoi genitori Gualberto, e Bertilla, i quali erano delle più illustri, e ricche famiglie della bassa Austrasia, che poi su chiamata Annonia nelle Fiandre, e fono ambedue per le loro virtà onorati col titolo di Beati. Giunta all'età nubile, fu collocata in matrimonio con un nobile personaggio appellato Maldegario, dal quale ebbe quattro figliuoli, due mafchi, e due femmine, tutti quattro venerati per Santi nelle Chiefe dell' Annonia . Da ciò si può facilmente argomentare, qual fosse la pietà, e fantità di Valtrude, della quale il Signore fi fervì come d'istromento, per santificare il marito, e i figlinoli, nella guifa appunto che infegna l'Apottolo, dover fare la buona e pia moglie fedele verso il suo consorte, e i suoi figliuoli. Ella su di bnon' ora da Dio ispirata a disprezzare le grandezze e vanità del Mondo, e a camminare per la via ftretta, ed angusta del Vangelo. Quindi è che febbene fosse dama molto venusta, e abbondasse di tutti gli agi, e comodi, che fomministrano le ricchezze : tuttavia attefe a menare una vita ritirata, e mortificata nella propria cafa, e applicata alle faccende domestiche, e ai doveri del proprio flato. In vece di spendere il danaro in gale, e abbigliamenti femminili, come facevano le altre donne fue pari, ella fi radnno un teforo di meriti nel Cielo, con distribuire abbondanti limofine alle vedove, agli orfani, e ai bifognofi, con rifcattare gli fchiavi, e con fare altre opere pie. Le fue delizie, e le fue ricreazioni erano l'orazione, la lettura fpirituale, e il conversare con Dio, ch'è il fonte delle vere confolazioni, e d'ogni dolcezza e foavità, e che folo può render paga e contenta l'anima, ch'egli ha creata a fua immagine .

 Con questi esercizi di pietà si accese ogni giorno più nel cuor di Valtrude l'amor di Dio, ond'è ch'ella gemeva sotto il giogo degli obblighi matrimoniali, e bramava di roter godere quella felice forte , che l' Apostolo attribuisce alle donne sciolte da' legami del matrimonio, di servire cioè a Dio fenza divisione, e di essere catta, pura, e fanta di anima, e di corpo. A questo fine pertanto seppe così bene infinuarfi nell'animo del fuo conforte, e ispirargli tali sentimenti di pietà, e divozione, ch'egli volontariamente fi rifolve di far voto di continenza; anzi dopo aver dato buon ordine agli affari della fua cafa, fi confacrò interamente a Dio, veffendo l'abito religioso nel monastero detto di Altomonte, dove termino fantamente i fuoi giorni, ed è venerato per Santo con culto pubblico ai 20. di Settembre, col nome di Vincenzio, che aveva affunto, allorchè prese l'abito monastico. Trovandosi in tal maniera Valtrude più libera dagl' imbarazzi del fecolo, fi occupò tutta con gran fervore nelle opere di pietà. I fuoi digiuni erano continui e rigorofi, continne ancora le vigilie; l'orazione, e la meditasione delle celefti verità erano il fuo pascolo quotidiano, che non era interrotto fe non dalle opera di mifericordia, ch'efercitava verso i miferabili, vifitando gl'infermi, fovvenendo le neceffità de poveri, consolando gli afflitti, e cercando tutte le occasioni di giovare a' suoi prossimi , verso de'quali ella ardeva d'una fingolare carità, la quale non

va mai disgiunta dall' amore di Dio . 3. Una vita sì fanta, e diffaccata da ogni affetto terreno, e sì intefa alle opere buone, che conduceva Valtrude, non poteva piacere al Mondo, il quale è sempre flato, e par troppo farà sempre nemico de veri fervi di Dio, e non lascia di cenforarli , e di vituperarli in tutte le maniere poffibili, allorchè ne può avere qualche pretetto . Ebbe la fanta donna una visione, mentre dormiva, nella quale le apparve a. Gangerico Vescovo di Cambré, il quale le presento un calice ب pieno di vino, acciocchè lo beveffe, e bevutolo, ella fi fentì infiammata dell'amor di Dio, e del desiderio della patria celeste in una maniera straordinaria. Ella comunico questa sua visione in confidenza ad alcune persone indiscrete, le quali la divulgarono nella città . Quindi le persone maligne, e libertine prefero occasione di screditare la Santa come una visionaria, una fanatica, una ffravagante. Siccome il Mondo ha un fegreto piacere di persuadersi , che la virtù delle perfone dabbene non sia che ipocrisia, e par che trionfi, quando può malignare fulle loro azioni virtuole ; così la vita della Santa fu il foggetto delle censure, de'motteggi, e delle calunnie di tutti gli oziosi, e ciascono aggiungendo qualche cofa del fuo a ciò, che dagli altri aveva intefo, come suole in casi simili accadere, in breve tempo la pia dama divenne la favola del volgo. e il berfaglio delle detrazioni, de beffeggiamen-

e il beriaglio delle detrazioni, de beneggiamenti, e delle impoffure di tutto il paefe, 4. Valtrude reftò molto turbata e toccata ful vivo da tali dicerie e mormorazioni fparfe contro di lei; e perchè ella non era ancora avver-

22 ,

ga, e per così dire, sperimentata in questa sorta di prove, fu tale il dispiacere, che ne concepì , che ne cadde gravemente inferma . 11 Signore però fi deguò di confolare la fua ferva, fuggerendole alla mente le derifioni, gli obbrobri, le ignominie, e le contraddizioni, ch'egli aveva fofferte nella perfona sua, e quelle ancora, che i Profeti, gli Apostoli, i Martiri, e tutti i fuoi fedeli fervi avevano patite, finchè vissero su questa Terra. Si ricordo ancora di ciò, che sta fcritto nel Vangelo, che il discepolo non può effer maggiore del maeliro , ne il fervo del fito padrone ; onde fe il padre di famiglia era flato maltrattato, e fino chiamato Beelzebub , quanto più i fusi domellici dovevano afpettarfi fimili mali trattamenzi dal Mondo. Rimafe pertanto la fanta donna confolata dalla\_ considerazione di queste verità, e molto più dalla unzione interiore dello Spirito di Dio, a cui fece umile ricorfo nell'amarezza del fuo cuore. Servì questo avvenimento, a viepiù disgustaria del Mondo, e a farle bramare di mettere totto in esecuzione la rifoluzione, che già da gran tempo aveva concepita, di ritirarsi in qualche solitudine. Onde volentieri abbraccio il configlio, che a lei diede s. Gifleno fuo direttore spirituale, di farsi fabbricare una cella, o casetta con un oratorio in un vicino monte, chiamato allora Caftriloco, dove poi fu edificata la città di Mons, ed ivi attendere a fantificarsi negli esercizi della peni-

5. Fece dunque s. Valtrude in un terreno da fe comprato su quel monte edificare una piccola cafa con un oratorio, dedicato in onore di s. Pietro Apostolo, e vi si ritirò più presto che potè circa l' anno 656., dopo aver preso solennemente il velo facro dalle mani di s.Oberto Vescovo di Cambrè, come in quei tempi si costumava da quelle donne, che in modo particolare fi confacravano al fervizio di Dio. Così ella feparata dal tumulto del Mondo, e lontana dai vani e frivoli discorsi degli uomini, intraprefe un tenore di vita zuftera, e al fomme penitente, e fi diede all'eferciaio di tutte e virtà criftiane, per far acquifto della perfezione evangelica, e per unirsi viepiù ftrettamente col suo sposo celefte, al quale fi era dedicata. Il demonio però nemico d'ogni bene non lascio di affalirla con gravi tentazioni, e di difturbare in pace del fuo cuore con molefte fugstioni. Sopravvenne inoltre alla Santa una noja împortuna della folitudine, e un difgusto quasi totale degli efercizi di pletà , ch'ella praticava . Nel tempo ftesso il demonio le rappresentava alla mente il posto decoroso, ch'ella teneva nel Mondo, e il bene che faceva colle opere di mifericordia, che vi efercitava, e le fuggeriva non effer possibile, ch'ella potesse perseverare in quello ftato per sì lungo tempo, quanto le reftava ancora di vita; esfere pertanto cosa migliore per lei ritornariene alla propria cafa, e ripigliare quel tenore di vivere, che prima praticava. A questi

fuggerimenti il maligno spirito aggiungeva fantasmi impuri, e stimoli gagliardi di sensuali diletti, che maggiormente conturbavano l'animo della fanta donua, e la facevauo vacillare nella fua rifoluzione. In mezzo a queste aridità, e tentazioni, e turbazioni, che Iddio permife per prova della fedeltà della fua ferva, ella fece ricorfo all'ajuto del Signore ; fiumilio avanti la fua divina Maeftà, raddoppiando le sue penitenze; e\_con quei gemiti inenarrabili, che lo Spirito fanto forma nel cuore de' fuoi eletti, imploro il celefte foccorfo, che le venne prontamente dall' alto. Perocchè a pono offuscato il suo intelletto; cessarono quelle. dubbiezze, che conturbavano il suo animo; e alla tempetta fuccedè la calma, effendofi rafferenato il suo spirito, e avendo acquistata la primiera pace ; onde riportò una piena vittoria della diabolica tentazione, e potè continuare con maggior fervore i fuoi spirituali esercizi .

6. Le virtà fingolari della Santa non iftettero lungo tempo nascose, e benchè contro sua voglia, ella fu obbligata a ricevere fotto la fua direzione delle nobili fanciulle, le quali defideravano di vivere la sua compagnia, e di imitare i suoi santi esempi; onde a poco a poco si formò in quella folitudine una religiofa Comunità di facre vergini, le quali col buon odore della loro fantità edificarono la Chiefa di Dio. Questa Comunità fuffifte fino a' giorui noftri , ed è composta delle donzelle della primaria nobiltà della... Fiandra, le quali col titolo di Canonichesse servono Iddio in ispirito e verità. Santa Valtrude divenne dunque madre feconda di molte figliuole spirituali, le quali ella e colle sue istruzioni, e co' fuoi buoni esempj indirizzo per la via del Cielo . Sant' Aldegonda fua forella qualche volta fra l'auno veniva a visitarla dal suo monastero, ch' ella ancora, come fi disse nella sua Vita ai 27. di Gennaio , aveva fondato in un luogo detto Malbodio; e queste due Sante si confortavano, e animavano fcambievolmente a correre a gran passi per la via della perfezione, e a fare sempre maggiori progressi nelle virtù cristiane, per giungere al possessió del fommo bene, al quale am-bedue aspiravano con tutto il fervore del loro spirito. I loro discorsi in occasione di queste vifite non erano d'altro, che della patria celeite, e di quella ineffabile eterna felicità, che il Signore ha preparata in Cielo a quelli, che lo amano, e lo fervono fedelmente nel breve corfo di questa vita . Fu anche la fanta donna illustrata dal Signore col dono de' miracoli, non meno che la sua fanta forella Aldegonda . Ella visse circa trent' anni in quella folitudine, e colma di sneriti fe ne volo al Cielo verso l'anno 686- al 9. di Aprile, due anni dopo la morte di s. Al-

degonda, in età di fopra feffant' anni .

Che bella felicità fu mai quella della fami-

glia di a, Valtrude, di effere composta di tanti

Santi, quante erano le perfone di effa! Santi, come s'e veduto, e fi diffe ancora nella Vita di s. Aldegonda, furono i fuol genitori Gualberto, e Bertilia; fanto il suo consorte Maldegario, poi Vincenzio nel chiostro; fanta la sua forella Aldegonda; fanti finalmente i fuoi quattro figliuoli , cioè Landrico , e Dentlino , e le due Vergini Adeltrude, e Madelberta. Questa felicità merita di effere fantameinte invidiata, e con ogni ardore bramata da qualunque Criftiano. In paragone di essa che cosa sono tutte le grandezae più eccelle, tutti i titoli più pregevoli, tutte le profperità più defiderabili di questo Mondo, se non fumo, illusione, fogni, e ombre vane, ed efimere? Di tanti Principi, e personaggi dell' uno e dell' altro fesso stati una volta sì celebri nel Mondo, che altro refta fe non al più qualche memoria sterile , e inutile nelle storie ? E di moltif. fimi altri, che il cieco Mondo giudicò felici, allorche viffero sù questa Terra , rimane fepolta nell'oblio la memoria, come fe mai stati non foffero . La loro felicità fu fimile ad una favilla di fuoco, che risplende in un momento, e subito fi eftingue, ne più fi vede; doveche la felicità de' Giufti è ftabile, permanente, ed eterna . In memoria eterna erit juflut, fi dice nella Scrittura 1 . La beata memoria de'Giufti è eterna avanti Iddio, e perpetua ancora nella Chiefa, che li venera con culto religiolo. E pure quanti fono i Criftiani, che vanno in cerca con infaziabile avidità delle vane, e fallaci profperità di quetta vita, che paffà rapidamente come un baleno; e poco, o nulla fi curano delle vere, e fode felicità, che durano in eterno? Impariamo adunque una volta a pressare le cofe per quel che fono in verità, e non fecondo l'apparenza de' fenfi, e l'ingannevole giudizio del Mondo. Afpiriamo con tutto lo fpirito alla fantità, vivendo fecondo le regole, e le massime del Vangelo, per confeguire l'eterna felicità . Quefta cerchiamo, e domandiamo con incessanti sospiri al Signore fopra ogni altra cofa, come faceva il fanto David, il quale, benche foste collocato fopra d'un trono Reale, tuttavia fi proteffava, chequesta fola era l' oggetto de' fuoi desideri a : Unam petii a Domino , diceva egli , bane requiram , nt inhabitem in dome Domini . Di questa finalmente procuriamo d' iustillare la brama nel cuore di tutti i noftri congiunti, amici, e conofceuti, e e colle parole, e coll'esemplo, poichè tutto il rimanente, fecondo il detto celebre di Salomone , altro non è fe non vanità , e vanità di panità , e afflizione di fpirito .

### 8. Aprile. S. Bademo Martire. Secolo IV.

Gli Atti autentici , e originali del fuo martirio fi riportano del Surio , e fono injerni ire gli Atti fiaceri di Martiri nella Recolota del Ruinara alla pag. e vi. dell' edizione di Verona. Si totta aucoro la Raccolte degli diti Orienali pubblicati de Monglepore Evodio Affontano in Roma

f anno 1748. tom. 1. pag 165. \*illuftre martire a. Bademo nacque in Persia nella città di Betlapeta di genitori affai ricchi , dai quali , essendo cristiani , fu educato nella pietà, e nel timore di Dio . Effendo divenuto erede delle ampie facoltà della fua famiglia, non fi lascio abbagliare dal vano splendore delle ricchezze, nè fedurre dai fallaci piaceri del fecolo, ma dopo avere distribuiti tutti i suoi beni a' poveri, fondo nelle vicinanze della fua patria un monaftero, nel quale fi rinchiuse insieme con. alcuni monaci, ed ivl menò una vita auftera, e penitente, dedita all' orazione, e all' efercizio delle opere buone , per far acquifto della vita eterna . Egli attese con ogni studio a mortificare le fue paffioni, e ad inferire nell'animo fuo l' umiltà, la carità, la mansuetudine, la pazienza, e le altre virtà evangeliche. Siccome fu obbligato a prendere il governo di quei monaci in qualità di Abate, o Archimandrita, così fi credè anche tenuto di viepiù crescere nella pratica delle virtà a fine di darne a' fuoi Religioli l' efempio, e con questo mezzo affai più esticace delle parole , ftimolarli all'acquifto della perfezione del loro flato . Era inoltre il Santo di grand' edificazione a tutti coloro, che venivano a trovarlo, confolando gli afflitti, rimettendo ful buon fentiero i traviati , e fovvenendo ancora , per quanto poteva, i poveri con abbondanti limofine. 2. Mentre Bademo attendeva in tal guisa a fantificare se medefimo, e gli altri nella quiete del suo monastero, si follevo il turbine della persecuzione, che mile tutto fosfopra, e tirandolo fuorl del monaftero, lo fece giungere alla gloria del martirio, al quale fi era preparato coll'efercizio della penitenza . Egli fu per ordine di Sapore Re della Persia arreftato, e messo in un tetro carcere infieme con fette fuoi monaci verso il fine dell'anno 375., e vi foffri per lo spatio di quattro men una duriffima prigionia, essendo continuamente battuto, e in altre guile tormentato, e maltrattato pel nome, e per la Fede di Gerà Crifto. Si trovava risenuto nella fletia prigione un uomo nobile, e principale nativo della città di Aria nel diffretto Bedergemense, chiamato Nariete, il quale avendo ricufato di adorare il Sole, Deiti de' Perfizni, e confessato generofa-mente la Fede di Gesù Cristo, aveva sosserti gravi tormenti, e la couficazione di tutti i fuoi beni . Ma raffreddatofi a poco a poco nel fuo cuore l'amor di Dio , e annoiatofi di foffrire più langamente le miferie della prigione, e le battiture, foce un infelice naufragio nella Fede, e per ricaperare il primiero fplendore, e il godimento de fioto beni, i defib pronto di efiguire quanto gli folic ordinato dal Re Sapore. Prefo l'aumo miferabile, come dicono gli Atti di a. Bademo, dall'amore delle cofe momentane di quecono della superio del retro del Ciclo, et con con presentatione del come del ciclo, et Re terreno e mortale alla grazia del Re celelle ed immortale.

2. Udi Sapore con gioja la rifoluzione di Narfete, e comando, che sciolto da suoi vincoli sosfe condotto al suo regio palazzo , e con esto infieme anche s. Badeino incatenato . Indi per mezzo de' suoi ministri sece sapere a Narfete, che se voleva ricuperare la sua grazia , la libertà, e i fuoi beni, doveva egli stesso di propria mano uccidere Bademo . Accetto l'infelice apostata l'infame condizione, e impugno la spada, per trafiggere il fanto Martire, ma forprefo da un improvvilo terrore, e lacerato dai rimorfi della fua cofcienza, cominciò a tremare, e resto immobile come un fasso. Allora s. Bademo, compasfionando il suo misero stato: Corl dunque ( git diffe ) o Narfete , ti fei lafeiato vincere dalla tua malizia ? Così bai tu perduto il fenno, ebe non folamente ti fei indotto a negare il tuo Dio, ma ti vuoi ancora imbrattare le mani nel fangue de fervi fuoi ? Che farai infelice , che rifponderai all'eterno Giudice , quando comparirai avanti al fuo tremendo tribunale ? Dove fuggirai , dove ti nafconderai , quando fi pronunziera contro di te la terribile fentenza? Per me è cofa dolce , e foave il morire in tellimonio della vera Fede per Crifto : ma avrei defiderato , che con altro ferro, e non mai col tuo foffe dato compimento al mio martirio. A queste voci Narsete rimafe pallido e attonito, ma il fuo duro cuore non fi ammolii ; e perseverando nella perfidia , alzò la fpada più volte per ferire il fanto Martire, e vibro contro di esto più colpi, ma sempre con mano tremante, talmente che fecegli foffrire un più lento, e più dolorofo martirio : e nel temo ftcfo espose se medesimo alle risa, e alle besfe de' Gentili , ch' erano presenti , ammirando effi da una parte la forzezza , e virtù del Martire , e deridendo dall'altra la viltà , e la vergognofa codardia del mifero apostata; il quale poco potè godere del frutto della fuz iniquità, poichè non molto tempo dopo ricuperati i fuoi beni, fu afflitto, ed oppresso da vari malori, e finalmente perdè la vita con una morte violenta, trafitto da un colpo di fpada.

4. Seguì il matritio di s. Bademo agli \$\frac{3}{6}\$, ord, Aprile , quattro anni avanti la morte di Sapore, vale a dire nell'anno 376., e in tutto quefto inservallo di tempo i fette Monaci di s. Bademo flettero rinchiufi nella prigione , dalla qualenoni furnon librati e non dopo la morte del Sapore , avvenuta nell'anno 380., dopo fettant' (11 Pidan. 25).

anni di regno; ond'egli è chiamato nella Storia il Lengero, cioè di lunga et à Na che cofa fono fettant' anni di regno, anche felice su quefta Terra; in parragno dell'interminabile infelice eternità, nella quale in un momento el precipitò, per ardere senza fine nelle fiamme divoratrici dell'inferno?

Chi non deplora la difgraziata forte del mifero Narfete, il quale dal fublime grado di Confeffore di Crifto, e dalle porte del Cielo, alle quali flava già vicino, cadde nel profondo baratro dell'apoffafia, e della dannazione eterna? Chi non retta flupito della frenesia di questo infelice, il quale per non perdere pochi momenti della presente vita, e i beni transitori della Terra , che doveva presto lasciare , perdè Iddio , perdè l'anima , perdè tutto irreparabilmente, e per sempre? E pure in una finile sunesta difgrazia, e in una frenefia poco, o nulla inferiore incorre chiunque confente al peccato mortale, e perfevera in effo, esponendosi senza ribrezzo per un piacere fugace e momentaneo, o per un mifero intereffe , o per qualunque bene temporale e caduco, all' evidente ri chio di cadere nel suoco eterno. E' vero che col semplice eccare contro i divini precetti non fi perde la Fede , come fece Narfete coll'apostalia , ma pero è certo, che si perde la Carità, ch'è l'anima della Fede , e fenza la quale a nulla giova la Fede per confeguire l'eterna falute ; ed è altresì certo, che il peccato mortale degrada il Criftiano dalla nobiliffima qualità di Figliuolo di Dio, di membro vivo di Cristo, e di erede del Paradifo , e lo coffituifce schiavo del demonio, inimico di Dio, e reo di pena eterna, che gli fovrasta ogni momento . Donde adunque viene, che fapendofi, e credendofi quefte verità infallibili , tuttavia fi pecca allegramente , e fenza rimorfo, e fi vive in pace col peccato mortale full'anima? Viene, perchè il demonio accieca il peccatore , onde diviene stolto , ed infenfato nelle cose dell'anima, come appunto ftolti, ed infenfati fono appellati nelle fante. Scritture tutti i peccatori: viene, perchè fi vive attaccati coll' affetto ai falfi beni di questo Mondo, e questi foli si prezzano, senza curarsi degli eterni : viene finalmente, perchè poco, o nulla fi penfa a quel tremendo tribunale, a cui quanto prima dobbiamo comparire, e a quella fentenza formidabile, che l' eterno Giudice pronunzierà irrevocabilmente contro i reprobi. Auferuntur judicia tua a facie ejut , dice il fanto David 1 parlando del peccatore, e perciò inquinate fant vie illius in omni tempore . A fine pertanto di non incorrere in una si funetta cecità, e di schivare una si grande disgrazia, scolpiamo nella noftra mente, e nel noftro cuore quelle infocate parole, che il s. martire Bademo diffe a Narfete, e ripetiamole spesso a noi medesimi, acciocchè ci servano di freno, e di ritegno a non

pecca-

peccare, o di filmolo, ed eccitamento a riforgere fubito dal peccato colla penitena, le mai per notra difavventura foffimo caduti nell'abilefo di qualche colpa mortale. Che frasi infracie risponderai all'eterno Gindire, quanda comparirai azzati a fino truncado trimanal? Doreggirai, dece ti nafonderai, quando fi pronunzierà carno di te lateribile festenza.

#### 9. Aprile . S. Maria di Cleofa. Secolo I.

Le nosivie intorno a questa fanta donna fi ricavano principalmente dai se. Evangelisti. Si veda ancoca cio, che adpel antichi Seritori ha raccol coi I Tillemont nei primo somo delle Memoria della Storia ecclessifica, sotto ii titoloi si s. Giccomo minora Applolo at. L., a. nelle nota

M Aria di Cleosa, della quale si sa oggi me-moria nel Martirologio Romano, è chiamata nel Vangelo forella, cioè cugina della fan-tiffima Vergine, fecondo l'uso delle fante Scritture, e come in alcun luogo fi pratica ancora, di chiamar fratelli, e forelle i cugini, e le cugine. Si crede ch'ella venga denominata di Cleofa, perchè questi fosse suo secondo marito, e che in prime nozze avesse sposato Alfeo, giacchè s. Giacomo minore suo figliuolo è appellato nel Vangelo Giacomo di Alfeo, cioè figlio d' Alfeo. Altri però credono, che l'ifteffa perfona avesse questi due nomi, Cleofa, e Alfeo, come era ordinario coflume degli Ebrei d'avere due nomi, anzichè altri vogliono, che Cleofa, e Alfeo nella lingua... originale fia lo stesso nome pronunziato in due diverse maniere, e che Cleofa fosse fratello di s. Giuseppe sposo di Maria Vergine . Checche sia di ciò, ella fu felice madre di più figliuoli, i quali furono o Apostoli, o Discepoli di Gesù Crifto, e chiamati nel Vangelo fratelli, cioè cugini, e parenti del Salvatore; e fono s. Giacomo Apostolo detto il minore, a distinzione dell'altro Apottolo s. Giacomo, detto il maggiore, figliuolo di Zebedeo, e di Salome; s. Giuda, o Taddeo parimente Apostolo; s. Giose, o Giosesse; s. Simeone, o Simone, che succede nel Vescovato di Gerufalemme al fuo fratello s. Giscomo, ambedue martiri di Gesù Crifto, come si è detto nelle loro Vite rapportate nella prima Raccolta delle Vitede' Santi .

2. Ma quello che più importa, e che fu fopra ogni altra coda vantaggiofo a quella fanta donna, fi è, che ella infieme col fuo conforte Cleofa fu dicepo la di Gea Critto, mentre converto fra giu uomini in carne mortale, e fedele oftervatrica deluo precetta, e imitatrica deluo divini efempi. Improcchè dal Vangelo apparite, ch' ella era man di quelle più donne, ja quali figgivano Genana di quelle più donne, la quali figgivano Generalia Galliea, o nella Giudea, affottando con riepetto de parole di vita eterna, che usigivano figetto de parole di vita eterna, che usigivano

dalla fua divina bocca; e l'affiftevano colle loro facoltà nelle cofe temporali, che a lui occorrevano nel tempo della fua predicazione. Quanto grande fosse l'ardore della carità, di cui era acceso il cuore di questa fanta donna verso il Redentore del Mondo, si può abbastanza raccogliere dalla fedeltà, che gli confervò anche in mezzo alle ignominie, e agli obbrobrj, a cui egli volle foggettarfi per la nostra falute nel tempo della fua Palfione . Concioffiachè ella lo feguì fino al Calvario, e fi mantenne costante a' piedi della Croce, o almeno in poca diftanza da essa, allorchè egli fidegnò di confuniare fopra di esta in mezzo a due ladri il gran sagrifizio della sua vita divina. Ella non temè il furore de Giudei, nè le spade de' foldati, nè le derifioni, e le beffe degli Scribi e de' Farisei , che tutti insieme bestemmiavano il nome di Gesà Cristo; ma piena di coraggio stette ferma ed immobile nella fua Fede, e nel fuo amore verso di lui insieme colla fantissima Vergine . con s. Maria Maddalena , e con altre fante donne nel tempo stesso, ch'egli era dagli Apoftoli , e Discepoli , eccettochè da s. Giovanni , abbandonato.

3. L'ardente amore, che Maria di Cleosa portava a Gesù Crifto , non rimafe punto raffreddato dalla morte di esso. Perocchè ella volle preftare gli ultimi uffizi al fuo fagratiffimo corpo, dopo che su deposto dalla Croce, e si trovo presente alla sua sepoltura insieme con s. Maria Maddalena, e con Salome, che alcuni chiamano Maria Saloine. Nè di ciò contenta ella andò fubito la stessa sera di Venerdì in compagnia delle altredonne a provvedere degli aromi, a fine d'invol-gere con est, e imbaliamare il corpo di Gesù Cristo, passato che sosse il giorno di Sabato, che presso gli Ebrei era giorno di riposo, nel quale era proibito di fare alcuna opera faticofa. In fatti la mattina del giorno seguente del Sabato, cioè di quello che da noi fi chiama Domenica, affai per tempo ella colle altre fante donne si portò al luogo del sepolcro, per esercitare il pio uffizio, che aveva difegnato, non fapendo che Gesù Cri-fto era già rifuscitato a vita gloriosa. Nè questa pia loro follecitudine, e questo loro fingolare amore verso Gesù Cristo, su senza ricompensa, poichè queste sante donne surono le prime ad avere la beata sorte di vedere Gesù Cristo risorto, e di proftarsi a' fuoi piedi, e di abbracciarli, e baciarli con quella tenerezza d'affetto, che ogneno si può immaginare. Questo è quanto dai ss. Vangelifti fi ricava intorno a s. Maria di Cleofa; nè altre notizie fincere ci restano del rimanente della fua vita, la quale certamente fu tutta fanta, e piena di buone opere, e su da essa terminata con una morte preziofa nel cospetto del Signore. Il fuo corpo fi conferva, e fi venera in Veroli, città della Campagna di Roma, e per mezzo di esto ha Iddio operato, e opera tuttavia molti miraçoli,

Che bella gloria per s. Maria di Cleofa, e per le altre pie donne di effere ftete discepole di Gesù Cristo, di aver impiegate le loro facoltà pel fuo fostentamento , e di esfersi mentenute a lui fedeli fino al Calvario, e di non ever punto vacillato nel loro amore verfo di lui, anche dopo la anorte di effo! Onde meriterono di effere le prime, elle queli Gesù Crifto epparisse dopo la sue gloriose Risurrezione; il loro nome è rimaso celebre in tutte le Chiefe, e per tutto il Mondo, dovunque filergono I ss. Vangeli, che di esse fanno onorevole memoria; e quel che più importa, este della loro pietà, e del loro amore ne rodono un eterno frutto in Paradifo, fempre felici e beete, e sempre unite con Gesù Cristo In Cielo, che hanno ameto, e sedelmente seguito, ed imiteto in Terre . A questa glorie espirino tutte quelle del loro fesso, anzi chiunque porte il nome di Cristiano, che altro non vuol dire se non discepolo, e fedele seguece di Gesù Cristo. Ma per effer tale in verità, e non di puro nome, bifogna imitare i loro escinpi. Elleno seguivano Gesti Crifto da per tutto, ed ereno fantemente avide di ascoltare la sua divina parola. Sieno dunque ancor esse sameliche delle parola di Dio, l'escoltino volentieri de'suoi ministri, la leggeno attentamente ne' fanti Vangeli, e negli eltri libri spirituali, e la pratichino colle opere, uniformendo la loro vita non alle melline del Mondo, me agl' infeguamenti di Gesù Critto. Elleno fi confervarono fedeli a Gesù Crifto, estandio elfora quendo lo videro divenuto il ludibrio del furore Giudaico, e pendente in croce tra due ledri, ricoperto d'obbrobri, e d'ignominie, e da tutti, fino dagli stessi Apostoli, abbandonato, e non temerono di esporsi elle besse, ai motteggiementi, e ei mali trattamenti de fuoi nemiei. Pnr troppo enche a' giorni nostri, anche in mezzo al Criftianelimo, Gesù Crifto è nuovemente crocifilo, secondo l'espressione di s. Paolo 1, da coloro, che menano une vita contraria el fuo Vangelo, che portano in trionfo il luffo, l'immodeftia, le superbia, l'ambizione, la venità, e gli altri vizi, che fono abominevoli agli occhi di Dio e pur troppo non mancano persone che deridono, motteggiano, e in eltri modi snaltratteno, e perfeguiteno quelli, che tengono una vita opposte ella loro. Ora queste sono le occasioni di mostrare la sue sedettà, e il suo emore coftente e Gesù Crifto, mettendofi fotto i piedi tutti i rispetti umani, disprezzando le infane derifioni, e i ridicoli motteggiamenti de' libertini, feguendo fedelmente le faute maffime del suo Vangelo , che fono effatto contrarie a quelle del Mondo, e partecipendo voleutieri del calice della fua Peflione, nel foffrire con allegrezza per amor fuo qualunque cattivo trattamento, piutcofto che voltargli le spelle, e lesciarsi strascinere dal numero grande di coloro, che cammina-Sec. Race.

(1) Hebr. 6. 6. (1) Matt. 25.

no per la vie larga, e speziosa della perdizione. Quelle fante donne finelmente impiegarono con tanto loro venteggio le proprie fostanze nel foftentamento di Gesù Crifto, del quale ne henno ricevuta un' eterne ineffabile ricompense. Lo flesso possono sere tutte quelle, che lo vogliono anche di presente. Perocchè egli nel Vengelo 2 fi protefta, che ascendendo al Cielo, he lasciato in sua vece i poveri, i queli reppresentano la sua persone, e che si fanno e lui medesimo tutti quei servizj, che si sanno ai poveri, e si dà 2 lui medefimo tutto ciò , che fi dà ai poveri , e che ne darà in ricompense una gloria eterna in Gielo. Oh quanti tesori di meriti si potrebbero acquistare per l'eternità, fe in benefizio de po-veri, e in sollievo de miserabili, a impiegassero per amor di Cristo tante superflue , inutili spese, che per piacere el Mondo pur troppo da molti fi fenno in vani ebbigliementi, ia gale , in mode , in conversazioni , e in altre mondane venità!

## 10. Aprile. S. MACARIO VESCOVO. Secolo X... e XI.

Prifio i Bollandiffi fotto questo giorno si riportano due Vite as s. Mascario, la prima più breve, feritta immediatamente dopo la fue morre, e i alara più disffia, feritacinquantacinque anni dopo. Quasa feconda Vita si trova ferita in compendio presso il Surio.

N Acque s, Macario nell'Armenia dopo le me-tà del decimo fecolo di nobili genitori chiamati Michele, e Maria, i quali appena ch' ei fu uscito dall' infanzia, lo consegnarono ed un loro parente, ch'era Vescovo di una città dell' Armenia, eppellata Antiochia, forfe della provincie di Pisidie, che presso gli antichi quelche volta è compresa sotto il nome d' Armenie . Questo venerabile Preleto si prese cure speciale della educazione del fanciullo, al quale impose il suo nome di Macario. Aveva il Signore dotato Mecario d'una buona indole, inclinata alla virtù, e allo fludio, onde col crescere degli anni fece marawigliofi progress sì nelle lettere, che nelle pietà. Il Vescovo Macario vedendo le buone disposizioni del giovene suo allievo, lo escrisse al clero della sua Chiesa, e giunto che fu ell'età conveniente, lo promoffe al gredo del Sacerdozio . Gli effetti secero ben conoscere, che i venteggi, e l'utilità delle Chiese, piuttosto che la carne, e il fangue, aveveno mosso il Preleto e sere quett' ordinezione. Imperocchè il giovane Macerio riusci un degno facerdote, adorno di tutte le virtù ch' efigeva il suo sublime stato, applicato ad edempiere con diligenze, e con profitto delle anime, I doveri, e le funzioni del Secerdozio; di modo che fi meritò in breve tempo la ftima, e l'affetto di tutti . Il Vescovo pertanto non ceffava di benedire il Signore della grazia, che gli aveva compartita, di dargli questo suo parente in ajuto nel fuo ministero pastorale, e in follievo delle fatiche a quello annelle. Intanto trovandofi egli affal avanzato negli anni, credè che neffuno potesse meglio continuare l'opera da fe cominciata della fautificazione del fuo popolo, quanto lo stesso Macario, se gli sosse succeduto nel Vescovato. Onde vedendosi già vicino al fuo fine : raduno il clero , e il popolo della fuz Chiefa, e diffe loro : Voi mi vedete inoltrato negli anni , e che già picchio alle porte della morte . Sono vicino a rendere conto a Dio della mia amminiffrazione ; e però mi vaccomando con tutto lo fpirito alle votire orazioni . Effendo io al fine della mia carviera, tocca a voi a penfare di eleggervi un Pallore. che mi fucceda nel Vescovato, e che ripari alle mie mancanze . Lyanto a me , io credo , che il Cielo vi abbia deflinato il prete Macario, di cui o'è già no-

to il merito, e la virth . 2. Applaudirono tutti alla propofizione fatta dal venerabile vecchio, ed esclamarono ad una voce, che altro Vescovo non volevano in luogo fuo, che il prete Macario. Di fatto effendo poco dopo passato all' altra vita il Prelato, su coucordemente eletto, e posto sulla cattedra di quella città a. Macario, il quale non potè refiftere al confenso unanime del clero, e del popolo, che lo bramava per suo Pastore. Allora su che le virtù fingolari dell' uomo di Dio, dal luogo eminente . in cul era ftato collocato , comparirono più chiare, e più luminofe. Egli era mansueto, umile , ed affabile con tutti , ed univa insieme nel fuo tratto una certa dolcezza e gravità, che guadagnava facilmente il cuore di quegli, che feco conversavano . Era affiduo nel dispensare la parola di Dio al fuo popolo, e,vigilante ed attento nel fovvenire ai fuoi bifogni spirituali, e temporali. Moftrava in tutte le fue azioni un totale difprezzo delle cofe terrene, a caduche, e una fomma premura di fantificare se medesimo, e il fuo gregge, ficche fosse un popolo fanto, accetto a Dio, e applicato alle opere buone. Non fu mal veduto ne idegnato, ne in collera con alcuno, e quando doveva ammonire, e riprendere secondo l'obbligo, che gli correva, lo saceva con maniere tanto foavi, e infieme efficaei , che non recava a veruno nè disgusto , nè emarezza d'animo, perchè ognuno ben conofceva, che le fue ammonizioni, e riprenfioni non procedevano, se non dall'affetto paterno, che loro portava, e dalla premura, che aveva del loro bene . La condotta del fuo vivere privato non poteva effere ne più fanta , ne più virtuofa, nè più mortificata. Concioffiachè egli schivava ogni sorta di delizie sì nel cibo, che nel vestito, e ne' mobill, e in tutto il suo trattamento. Era perco, e riftretto con se medesimo , per effere in iftato di foccorrere più liberalmente i poveri, che riguardava, ed amazuneramente come fion figlioni dilttri. Fuggha ogni forta di oftentazione, edi vanagloria com una pelle su u vedeno, che poteva intettra, e, contaminate tutte le fiee operazioni. L'orticita di la compania di la mortica di la contina fia, e in fial impiegata tutto quel tampo, che gli rimaneva libero dalle fise funzioni paluriali. Si grande era il ferrore dalla fia orziòne, e la compunzione del fiso coree nell'orae, che fisilova quali fempre in copiole lagrime, e dera obblicato al aciognafi gli occidi fia.

3. Uno di questi fazzoletti inzuppato dalle lagrime del fanto Vescovo, essendo capitato nelle mani di un lebbrofo, fi toccò con effò la fua lebbra, e ne retto immediatamente mondato, e guarito. Quetto primo miracolo fu poi feguitato da molti altri, che il Signore operò per mezzo del fuo Servo, e delle cofe ch' egli aveva adoprate ; talmentechè l'acqua fteffa , con cui filavava le mani, fenza ch'egli ne fapefle nulla, era riferbata, e distribuita agl' infermi, i quali per mezzo di essa ricuperavano la fanità . Ma questi medesimi miracoli , che si divulgarono da per tutto, e accrebbero in una maniera particolare il rifpetto, e la venerazione universale verso il fanto Prelato, questi mira coli, dico, lo riempierono di affanno, e di tirmore, e furono cagione, ch'egli si sgravasse del peso del Vescovato, il quale per altro ancora miufciva intollerabile alla fua umiltà, e alla delicatezza della foa coscienza . Perciocchè temendo , che gli applaufi, e le lodi, che riscuotevano generalmente le sue virtà, e i suoi miracolì, non gli gonfiaffero il cuore di orgoglio, e non lo privaffero dell'eterna mercede, alla quale egli unicamen-te aspirava, risolvè di suggirsene occultamente, e andarfene in altri pach a menare una vita ofcura , nascosa , e penitente . Bisogna confessare, che una tale rifoluzione non era conforme alle regole comuni, ed ordinarie, per le quali un Pattore d'anime non può dimettere la fua Chiesa di proprio arbitrio, e senza il consenso di chi ha la legittima podeftà di sciogliere quel vincolo, che lo tiene legato al fuo gregge . Ma fi fa aucora, che la condotta de Santi è talvolta superiore alle regole ordinarie, perchè fono guidati dal divino Spirito, il quale li regge, e li conduce per vie ftraordinarie, come a lui piace. Tanto niù cio fi dee credere nel caso presente, poiche il Signore fi degnò di continuare al Santo il dono de' miracoli, dovunque egli fi portava, come vedremo, e gli concedè la grazia di menare fino alla morte una vita umile , penitente , e ri-

colma di virtù.

4. S. Macario adunque prima d'efeguire il suo disegno, distribut intio cio, che aveva, per limosima ai poveri, considò la cura del suo popo-

Jo d' Antiochia ad un venerabile prete, chiamato Eleuterio, al quale, come si raccoglie dalla sua Vita, rin unzio, per quanto apparteneva a fe , la sua dignità vescovile ; di poi se ne partì segretamente verso la Palestina con quattro persone, che non vollero separarsi dalla sua compagnia. Giunto a Gerusalemme visitò con gran tenerezza di cuore, e con ispargere copiose lagrime, que' fauti luoghi fantificati dalla presenza del Salvatore, e bagnati col fuo preziofo fangue. Era la Palestina in quei tempi ripiena di Saracini; onde s. Macario compassionando il loro infelice stato, non potè contenere il suo zelo, ficche non annunziasse loro il santo Vangelo, per convertirli alla Fede di Gesù Cristo. Irritati i Saracini dalle sue prediche, lo flagellarono crudelmente, per farlo desistere dal predicare, ma inutilmente. Imperocchè rallegrandosi il Santo d'essere stato fatto degno di patire ludibri, e flagelli pel nome di Gesù Cristo, continuo la sua predicazione con maggior fervore di spirito . Laonde quei barbari dopo averlo in varie guife maltrattato, lo rinchiusero in un oscuro carcere; e per insultare alla Religione, ch' ei predicava, lo stesero supino in terra in forma di croce, stringendogli le mani, e i piedi con funi, raccommandate a chiodi fitti in terra, e gli pofero sul petto una grossa pietra infocata. In quefto ftato l'animo del beato Vescovo era pieno di giubbilo, perchè il Signore si degnava di farlo partecipe del calice de suoi patimenti , e vi avrebbe volentieri confumato il fagrifizio della fuz vita; ma Iddio con un prodigio fimile a. quello, che già operò verso s. Pietro, gl' inviò un Angiolo, il quale sciosse i suoi legami, e lo fece uscire sano, e salvo dalla prigione. Questo miracolo, accompagnato da un altro, che il Santo fece a pro di un Saracino muto, e fordo, a cui restituì la loquela, e l'udito, ammollì il cuore di quegl' infedeli, i quali in avvenire ascoltarono con più di docilità le sue parele, ed egli ebbe la consolazione, che molti di effi si convertissero alla Fede di Gesù Cristo.

5. Intanto i parenti del Santo, e i cittadini d' Antiochia, avuta notizia della sua dimora nella Palestina, mandarono colà alcune persone, le quali fecero ogni sforzo poffibile, per ricondurlo alla fua Chiefa. Ma vani riuscirono i loro sforzi, poichè il Santo, per esimersi da simili istanze s' imbarco verso l'Occidente, e giunto nell' Epiro, ora detto Albania, e traversata quella provincia, s'indirizzo verso la Germania... Entrato nella Baviera paíso per Magonza, e per Colonia,nelle quali città fi trattenne qualche tempo, e vi opero diversi miracoli, e specialmente in Magonza, rifanando la moglie del fuo ofpite da un gravissimo male, per cui era ridotta agli estremi della vita. Di la se ne andò ne' paesi baffi, e nel paffare per Malines, per Turne, e

per altri luoghi di quelle parti, lo feguiva da per tutto la grazia de' miracoli, e delle guarigioni prodigiose . Giunse finalmente alla città di Gant nell' anno 1011., e ivi fu accolto, come un Angelo venuto dal Cielo, dall' Abate Eremboldo, e da' suoi monaci nel loro monastero di s. Bavone . Il foggiorno, ch' ei fece in questo monastero, riusci sì gradito, e di tauta edificazione a quei Religiofi, che lo pregarono istantemente a voler presso di loro finire i suoi giorni. Venuta tuttavia la primavera dell' anno seguente 1012., egli aveva deliberato di far ritorno nell' Oriente, ma ne fu impedito dal male di podagra, che gli gonfio i piedi . Era allora la città di Gant afflitta da una epidemia, che faceva strage grande nel popolo. Si ebbe pertanto ricorfo alle orazioni del santo Vescovo, il quale prediste, che in breve farebbe egli stesso stato assalito da quel male epidemico, e che quelto colla fua morte affatto cesserebbe . L'avvenimento verificò ben presto la sua predizione. Egli morì nel sopraddetto monastero di s. Bavone ai 10. d'Aprile. dell'anno 1012., e dal momento della fua morte la città di Gant resto libera dall'epidemia . Seguirono poi moltissimi prodigi alla sua tomba, onde il suo nome si rendè celebre, e venerabile non folo in Gant, ma in tutti i paesi delle Fiandre, e altrove.

I Santi si conturbano, e si riempiono di timore, quando si vedono stimati, lodati, ed applauditi dagli uomini. Al contrario fi rallegrano, e sono pieni di giubbilo, allorchè sono disprezzati, maltrattati, e perseguitati, come vediamo aver praticato questo s. Vescovo, fino a fuggire, e allontanarli, per ispirazione particolare di Dio, dalla sua Chiesa d'Antiochia, perchè v' era troppo lodato, ed applaudito, rallegrandosi poi nel Signore, allorchè nella Palestina fu sottoposto a tanti oltraggi e patimenti . E donde mai procedono fentimenti sì contrarj alle inclinazioni della noftra natura, e si opposti alle massime del Mondo? Non da altro procedono, se non dall'esser eglino intimamente persuasi di quello, che dice Gesù Cristo nel Vangelo 1 : Guai a voi , quando gli uomini vi loderanno , e. applaudiranno , perocchè così per l'appunto i loro padri lodarono, e applaudirono i falfi profeti . Beati voi , quando gli uomini vi caricheranno d' ingiurie , vi perfeguiteranno , e diranno ogni forta. di male contro di voi per cagion mia. Rallegratevi allora , ed efultate , perchè così fono flati trattati i profeti , che vi banno preceduto . Queste verità infallibili del Vangelo scolpite nel loro cuore, erano il motivo della triftezza de'Santi, quando fi vedevano lodati, e applauditi, e della loro allegrezza, quando erano inalirattati, e perseguitati fenza loro colpa, e a cagione del bene ch'effi facevano. Impariamo dunque anche noi a regolare i nostri sentimenti, e la nostra condotta se-Ee 2

condo queste massime evangeliche ad esempio de Santi. Non ci curiamo delle vane lodi, de' friveli applausi del Mondo, anzi temiamoli molto , si perchè ci possono enfiare il cuore d'orgoglio, di vana ftima, e compiacenza di noi steffi, e così privarci del frutto delle nostre bnone opere; sì perchè ci debbono far dubitare di non effer forse noi del partito del Mondo, il quale, come dice altrove Gesù Cristo 1, non suol lodare, ed approvare se non quelli, che a lui appartengono, e che vivono secondo le sucprave maffime , e i fuoi corrotti cottumi , e che in confeguenza fono nemici di Dio, e abominevoli al fuo cospetto . Al contrario , se vivendo noi bene, e seguendo sedelmente le vestigie di Gesà Crifto, e de' fuoi Santi, accada, che il Mondo ci odj, ci perseguiti, e ci ricopra di obbrobri, di calunnie, e di maledizioni, non ci rattriitiamo, anzi rallegriamoci pure, ed efultiasno nel Signore, posciachè questo è uno de'più cerei contratiegni, che noi apparteniamo a Gesù Crifto, che camminiano, e viviamo secondo le regole del suo santo Vangelo, che saremo in con-seguenza ammessi al godimento di quella eterna ineffabile ricompenfa, ch' egli ha promessa a coloro, che fono odiati, e perfeguitati per la giuftizia, dicendo a: Gaudete, & exultate, quoniam mercer veltra copiofa ett in celis .

### S. I s A C C O . Secolo VI.

8. Gregorio Magno ne' fuoi Dialoghi lib. 2. cap. 14. ha deferitte quelle azioni di z. Ifacco, chi egli aveva intese da un venerabile servo di Dio, chiamato Eleuterio.

RA s. Isacco nato nella Siria, e circa il prin-E cipio del fetto fecolo dall' Oriente fe ne ven ne in Italia, e fiso la fua dimora nella città di Spoleto . Siccome la sua più dolce, e più assidua occupazione era il fare orazione, e trattenerfi più lungo tempo che poteva a quelto effetto inchiefa; così aveva ottenuto dal portinaro di una chiefa di Spoleto, che lo lasciasse star dentro la medefima in quell'ore ancora, che cifa itava... ferrata. Ora avvenne una volta, ch'egli vi fi trattenne tre giorni continui, sempre intento alla fuz orazione; lo che vedendo uno de cuitodi di quella chiefa, in cambio di edificarii della divozione firaordinaria del fervo di Dio, ne prefe occafione di fcandolo; e trasportato dalla collera, fo carico d'ingiurie, e di strapazzi, chiamandolo un ipocrita, e un impostore, che cercava di farsi ftimare fanto dagli nomini con quelle fue affettate orazioni: nè di ciò contento gli fcaricò fulle guance uno schiaffo . Isacco soffri con pazienza, e fenza risponder nulla, un al grave affronto; ma il Signore prese subito le sue difese, e vendicò l'oltraggio fatto al filo fervo . Imperocchè l' uomo iniquo e surioso su invasaro immantinente dal demonio, che lo getto a terra, e cominciò a tormentarlo . Moifo líacco a compaffione di quell'infelice, e rendendo bene per male, com' è proprio de' Santi, fi proftro a terra, e pregaudo con fervorose preghiere il Signore, che lo liberafie dal maligno spirito, ne ottenne la grazia bramata. Era a quetto prodigio accorfa inolta gente della città di Spoleto, la quale su testimonio di quello ch' era feguito: onde fi sparse ben tofto la fama della fantità del fervo di Dio, molte persone nobili gli offersero danari, e posfestioni , per sabbricare un monattero , e altre volevano in ogni modo ricovrarlo nelle cafe loro, a fine di effere per li fuoi meriti, e per le fue orazioni, partecipi delle benedizioni del Signore.

2. Ma Ifacco ricusò tutte queste offerte, e cercando di nascondersi agli occhi degli uomini , fi ritirò in un luogo deferto e folitario, vicino alla città di Spoleto, che probabilmente era quello , che ora fi chiama Monteluco , dove anche di presente abitano in celle separate alcuni eremiti,e vi menano vita folitaria e penitente. La fama della fantità dell' uomo di Dio traffè ben presto de'difcepoli al fuo romitorio, i quali defiderarono di vivere fotto la fua direzione, e d'imitare gli esempj delle sue virtuose azioni, per conseguire l'eterna vita. Era il Santo fopra modo amante della povertà, che riguardava, come la base della vita religiofa, e più volte ricusò coftantemente di accetiare rendite, o possessioni, che da perfone pie gli erano offerte per mantenimento suo e de' suoi discepoli . Questi però , che non erano si bene illuminati, e affodati nella virtù, come il loro maeftro, non lasciavano di esortarlo a ricevere cio, che gli era efibito, a fine di avere con ficurezza di che fuffittere, e di far ancor limofine ad altri. Ma egli ftette fermo fempre nel fuo proposito, dicendo a' suoi discepoll: ebe il monaco ( sono parole sue riserite da s. Gregorio ) il quale cerca di poffidere beni fu quefta Terra , non merita il nome di monaco . Perocchè, segue a dire s. Gregorio, egli amava, e fi teneva cara la povertà più che gli avari non amano, e custodiscono le loro ricchezze.

3. Yu il Santo arricchito da Dio del dono de'miracoli, e della profesta per cui il isono me divenne celebre in quelle parri. In prova di che rasconta s. Gregorio, che una fera gol ordino b' fisidi quali verifimilmente effi Livoravano la terra, per vivere delle toro fattelae, como de'monaci. Lamatina fegame per tempo, dopoche dobe fatte co fissi nonaci le folite orationi, difficaro; che co fissi nonaci le folite orationi, difficaro; che lo fece partare nell'orto, dove emmato trovò, che vierano de'Contadini, che flavano lavorache di terrano con quelle vanghe, che Ceji aveza

nel giorno precedente ordinato che vi fi lasciasfero . Imperocchè essendo quei contadini entrati di notte nell'orto per rubarvi, il Signore aveva loro alterata la fantafia in maniera, che in vece di eseguire il loro pravo disegno di rubare, si erano meffi a lavorare la terra colle vanghe fopraddette, non altrimenti, che se fossero stati condotti a questo effetto, e avevano spesa la... notte a faticare, e vangare. Il Santo dunque, che tutto cio aveva preveduto in ispirito, entrando nell' orto, con volto gioviale diffe loro : Allegramente, o fratelli, voi avete molto lavorato; è ora tempo di ripofarvi , e di riflorarvi . Indi fece loro apprestare il cibo, che aveva fatto preparare, acciocche ne mangiaffero; e mangiato ch'effi ebbero, li licenziò, ammonendoli, che fi aftenessero in avvenire dalle ruberie, e che se volevano degli erbaggi di quell' orto, bastava che li dimandaffero, che gli avrebbero ottenuti, cosne in fatti allora ne diede loro con abbondanza. Così pure un' altra volta venuero dal Santo alcuni forestieri tutti laceri, e mezzo nudi, chiedendogli con grande istanza per limofina delle vefti da ricoprirfi, Ma egli, che aveva supernalmente veduta la loro trufferia, diffe fegretamentea un suo discepolo, che andasse in un tal luogo hel bosco vicino, e prendesse gli abiti, che quei finti poveri vi avevano nascosi, come fece. Quindi chiamatili a se, diede loro quegli abiti, onde effi partirono tutti confufi, e svergognati. Finalmente avendo cert'uomo fuo divoto mandato ad Ifacco due sporte piene di roba da mangiare, il fervo che le portava, nascose una di quelle fporte per istrada, e ne presento una sola al Santo, il quale prendendola, disse con volto ilare al fervo : Guarda bene , o figliuolo , che nel ripigliare, che farai l' altra fporta, che bai lasciata per illrada, tu non fi ferito da una ferpe, che arroffito , vedendofi fcoperto del fuo furto; e andando al luogo, dove era la sporta, trovò in fatti, che in esta era entrata una serpe, come l' uomo di Dio aveva predetto.

4. Per queste, e altre maraviglie, che il Signore operava per mezzo d'Ifacco, e per les molte virtà, che iu lut rifplendevano, egli era tenuto in grau concetto di fantità, e terminò fantamente i fuoi giorni verso la metà del sesto fec olo, per quanto si può raccogliere dalla narrazione di s. Gregorio; il quale aggiunge, che tra tauti doni, e tante virtà, di cut s. Ilacco era adorno, una cofa pareva in lui riprenfibile, e questa era , che si lasciava talvolta trasportare da una allegrezza ecceffiva, che fembrava inconveniente alla fua professione. Ma ciò non dec recar maraviglia, fegue a dire s. Gregorio, posciache accade sovente, che gli uomini fanti sieno foggetti a certi piccoli difetti, a certe debolezze, e imperfezioni, ch'effi non giungo: o a correggere in fe medefimi, benchè lo defiderino, e

vi uño della diligenza. E ciò Iddio permette per der rajoni, in prima, saccionch abbiano occasione d'umiliari al ivo cospetto, e di rico-nocre la progio linfermit e n'eccheza a e di cui il vedono adorni. La feconia, a finche lingui prario e, e confesio e di cui il vedono adorni. La feconia, a finche lingui prario e, e confesione effere un effecto dellu- fiu divina bontì, e un dono liberale della fin di divina bontì, e un dono liberale della fin di divina bontì, e un dono liberale della fin tutti il nor offeri, non occupato di vincere, della prario pienamente vi vigi miori, e di effere dellunamente vi vigi miori, e di effere

perfetti come vorrebbero .

Da questa riflessione di s. Gregorio noi posfiamo-ritrarre due iftruzioni per nostro profitto . La prima di non turbarci, nè avvilirci, e perderci d'animo, fe alle volte cadiamo in qualche difetto, e mancamento, ma bensi di prendere da effi motivo di umiliarci avanti Iddio, e riconoscendo la nostra debolezza, sempre più implorare il potente ajuto della fiia grazia, e in effa folamente, e non nelle nostre forze riporre la nostra fiducia . Quella turbazione, e inquietudine, alla quale alcuni fi dauno in preda, allorchè cadono in qualche difetto, e imperfezione, non proviene se non dall' amor proprio , e da un occulto spirito di superbia . Noi dobbiamo certamente odiare i nostri difetti, e le nostre imperfezioni, e usare ogni diligenza, per correggerci, ed emendarci ; ma ciò dee farfi fenza inquietudine, e turbazione, e con uno spirito di dol-cezza, di pazienza, e di mansuetudine verso noi medefimi; e intanto dagli stessi disetti, e man-camenti ricavare quel frutto per le anime nofire, che ne ricavarono i Santi, cioè di viepiù umiliarel avanti Iddio, e avanti gli nomini, e di concepire un vero e fincero disprezzo di not steffi, e delle cose nostre. La seconda istruzione fi è di ufare della cautela, e della circospezione nel leggere alcune Vite di persone virtuose, e dabbene, nelle quali talvolta gli stessi loro difetti, e le imperfezioni fi propongono in tal afpetto, come fe foffero azioni di virtà, e degna d'imitazione. Non tutto quello, che hanno operato, e operano gli uomini tanti, è fanto, ed esente da ogni taccia, e disetto ; poichè essi pure erano circondati d'infermità, come dice l'Apostolo, ed avevano ogni giorno bisogno di dire in verità al Signore : dimitte nobis debita no-Hra, come infegna s. Agostino, e ha definito la Chiefa contro i superbi Pelagiani. Un solo esemplare perfettiffimo di fantità ci è proposto, che noi possiamo, e dobbiamo imitare in tutte le cofe fenza veruna limitazione, ed è Gesù Cristo Signor nostro, impeccabile per natura, e dopo di lui la fua fantiffima Madre, la quale fappiamo effere stata immune da qualunque, benchè minimo neo di difetto, o imperfezione, per grazia speciale di Dio. Per altro tutti gli altri Santi fono flati foggetti, o più, o meno, a qualche leggiero difetto, ch'effi commettevano o per ignoranza, o per inavvertenza, o per umana fra-

## 12. Aprile . S. Godeberta Vergine. Secolo VII.

La sa Vita, benchi scritta molto tempo dopo la sua morte da un Viscovo di Nojon, è prob terusta in sisma, a erre ditta settera dolla persona erudite, come spui vettera presso i bollantissi sottotti al 11. di sprite, e presso il Sario nel tomo vitti, il quale ne ha solamente cambiato lo siste.

C Anta Godeberta , la quale fiorì nel fettimo O fecolo . era nata nella diocefi d' Amiens da genitori affai qualificati, i quali godevano la grazia del ReClotario . Ella fino da fanciulla mofirò una fingolare inclinazione alla virtù, ed un grande abborrimento ad ogni forta di vizio, e specialmente fu nemica delle gale, e vanità femminili . Amava di converfare con quelle donzelle, le quali sacevano prosessione di vita divota, e al contrario fuggiva la compagnia di quelle, che cercavano di piacere al Mondo, e ne feguivano le ufanze, e i coftumi. Perocchè le stava impretto nella mente ciò, che infegna il Signore nelle Scritture : che fi diventa faggio , praticando coi faegi , e perverfo converfando co perverfi, e che i diftorfi delle perfone cattive corrompono i buoni cofiumi . Nell'età ancor giovanile fovente ella rifletteva alla mifera condizione, a cui è foggetto chiunque vive su questa Terra, di dover una volta morire, fenza fapere nè l'ora nè il giorno, e se presto, o tardi; e pero si umiliava nel fuo nulia avanti Iddio, e con orazioni continue e fervorose implorava la sua grazia, e fi raccommandava eziandio alla interceffione della fantiffima Vergine, e de' Santi. Così ella pafaò innocentemente gli anni più pericolofi dell' adolescenza, e scorta da Inme celefte risolvè di confacrare al fervizio di Dio il rimanente della fua vita, per far acquisto di quella beata eternità, a cui debbono tendere tutti i noftri defiderj, e tutte le nostre premure.

2. Intanto i fuoi genitori penfavano di stabllirla nel fecolo con un decorofo maritaggio, nò mancavano persone della primaria nobiltà del pacie, che aspiravano alle sue nozze, attese le eccellenti doti di animo, e di corpo, delle quali ella era adorna. Lo flefto Re Clotario, il quale riguardava con amor particolare la fua famiglia, fatta venire avanti a se Godeberta, le prooofe in prefenza de' fuoi genitori nn onorevoliffimo matrimonio, efortandola a prestare il fuo confenfo. Ma il Signore dispose, che vi si trovaste presente anche a. Eligio vescovo di Nojon, il quale essendo informato delle fante intenzioni di Godeberta, prese le parti di lei, la quale forse non ardiva di spiegare i sentimenti, che nutriva nel fuo cuore : e diffe chiaramente al Re .

che Godeberts dovers affer fjoft non d'unocion morate, me del Re immorate del Ciclo, mo morate, me del Re immorate del Ciclo, edella Tarra, e in fignodi ciò, le pofeu naclo, come un pegno, e una capara di quelle face nozze, ch' ella dovera contrarre con Gesta ("Info. Non fa just abbaliana efformer il giubbilo, che prorò Godeberta in tale occione con quanta allegerar, riesere di quello contrare del companyo del contrare del contrar

vita religiofa. 3. Fu dunque la fanta Vergine colle confuete cerimonie confacrata a Dio da a. Eligio; e da un sì eccellente maeftro ricevè le convenientl istruzioni, per dirigere se medesima, e le sue compagne nelle vie del Signore. Ella fn dal s.Prelato coftituita Superiora di quel nuovo monaflero, e ne adempie perfettamente le funzioni più cogli efempi della fua fanta vita, che colle parole. Non vi era cofa alcuna o vile, o faticofa , ch' ella non volesse essere la prima ad esercitarla . I fuol diginni , le fue mortificazioni , le fue orazioni, e gli altri efercizi di pietà , che praticava con gran fervore di fpirito, erano altrettante continue lezioni, che dava alle focmonache, tanto più a loro ntili e vantaggiole, quanto gli esempj sono più estica ci delle parole a perfuadere la virtà. Sopra tutto era atienta, e vigilante , che si schivaste il confortio , e il commercio con perfone fecolari , specialmente di fesso diverso, poiche credeva; che niuna cola più di questa contribuisse a diffipare lo spirito, e ad illanguidire il progresso nelle virtà tra le persone religiose . Ciò però non impediva, ch'ella, come Superiora, non fi prendefie cura de' poveri, e bliognofi fuori del monastero, che anzi faceva loro diffribnire abbondanti limofine di roba da mangiare, e da veftire, volendo che ridondaffe in benefizio de' poveri tutto ciò, che fopravanzava al mantenimento fuo, e delle fue monache, il quale era molto fobrio e limitato, affinche si potesfero fare più copiose limosine .

4. Le infigni virit di a. Godeberra furono di Signore illustrate con molti miracoli; che oper to a sifermando lo Scrittore della lua Vita, chi di artifutula viria siccichi, il cumminare agli sopi, e la fantita i paralitici. Ma fipecialmente rifigienda li na virit di operare proligi indeu occasioni. Le prima fa di una siera pete, vie difigieraria la vivia di operare proligi indeu occasioni. Le prima fa di una siera pete, vie difigieraria la Vivolia, polici di Nosio, polici proligi indeu programa piacre re Idalio con pafara tre giorni in un rigorio di uno, e in fare con sini firevini e con di tribuire abbondanti limosine a' poveri, fe ve levano effette liberati da qual terrille fingello.

Ella fteffa infieme colle fue monache ne diede loro l'esempio: e passati i tre giorni secondo le promeste della Santa cessò affatto la pette nella città. La seconda fu in occasione di un Incendio. il quale effendofi acceso in una chiefa, dedicata in onore della beatiffima Vergine, fi era dilatato nella città di Nojon, e minacciava di divorare la maggior parte di quella città , senza che vi fi trovasse rimedio. S. Godeberta compassionando la difgrazia di tante povere persone, e mosta da una particolare ispirazione del Signore. benchè allora fi trovaffe inferma in letto , tuttavia fi fece portare al luogo 1, dove il fuoco maggiormente infuriava, e facendo più volte il fegno di Croce verso le fiamme, quette ritornarono indietro, e in breve tempo totalmente fi eftinfero .

5. Accade speffo, che nelle Comunità le più fante, e le più regolate vi fia qualcuno, che non cammini rettamente, e fia disubbidiente, e incorriggibile. Così avvenne ancora nella Comunità governata da s. Godeberta; posciache v'era una monaca refrattaria, la quale non contenta di non far alcun conto delle ammonizioni, e riprensioni della Santa, vomitava ancora sovente contro di lei delle parole improprie, e di oneste, volendo vivere a suo capriccio, e senza alcuna disciplina. Un giorno, che costei viepiù inasprita dalle sue giufte correzioni vomitò al solito contro la Santa delle maledizioni, e imprecazioni, ella moffa da particolare iffinto del divino Spirito, le sputò in faccia, e immediatamente la monaca rimase percosta dalla cecità, che le durò tutto il tempo della fua vita la gaftigo de' suoi falli , e del poco rispetto usato verso la sua Superiora . Termino a. Godeberta selicemente i suoi giorni circa il fine del fettimo, o il principio del seguente secolo; e il Signore Iddio a compiacque di manifettare agli uomini anche dopo morte la fantità della fua Serva con molti miracoli, de' quali ne rende autentica testimonianza l'Autore delle sue geste, ch' era Vescovo di Nojon, dove ripofano le fue Reliquie.

Quanto è desiderabile, che siccome nel cuore di s. Godeberta, così in quello di tutte le donzelle crittiane, anzi di tutti i Fedeli, refti impresto, e altamente scolpito quell' avvertimento di s. Paolo 2, di schivare cioè la pratica, e i difcorfi delle persone cattive , poichè o tofto, o tardi corron pono i buoni costumi di coloro, che con esse conversano samiliarmente ! Pur troppo la nostra natura guasta dal peccato, è inclinata al male fino dall'adolescenza, come insegnano le divine Scritture 3; e batta alle volte un fiato

velenoso di qualcuno infetto di una maligna pasfione, per comunicare il suo veleno a chi seco pratica, e discerre, e per contaminare le anime innocenti. Sopra tutti i padri, e le madri (1) Le monache in queltempi non era-o obligate à quella

debbono usare una grande cautela, e circospezione verso de' loro figliuoli, e delle loro figliuole , acciocche non converfino con persone sospette, e amanti delle vanità del Mondo, particolarmente di quelle, che sono della loro medefima età; conciossiachè più facilmente fi famigliarizano infieme , e fi attaccano fcambievolmente il contagio del mal coffume , dal quale talvolta non guariscono mai più in tutta la loro vita, fino a precipitarfi finalmente nell'abiffo infernale. Quindi è, che Sara moglie del Patriarca Abramo appena s'accorfe, che Ismaele cercava d'indurre al male il suo figlinolo Isacco, non fi acqueto, nè ebbe ripofo alcuno, finchè Abramo non ebbe discacciato di casa Ismaele insieme colla sua madre Agar. E perche il santo Patriarca mostrava della ripugnanza di mandar via di cafa Ifmaele, ancor giovanetto, e ch'egli molto amava, il Signore approvando le pie follecitudini di Sara, gli comando espressamente, co-me abbiamo nel Genesi<sup>2</sup>, che si consormasse al voleri della sua fanta moglie, e che licenziasse, com'ei fece promamente, di casa sua Agar col figliuolo Ilmzele. Dio voglia, che i genitori cri-friani imitino in casi fimili l'esempio di questo santo Patriarca, e della fua fanta conforte, a fine di preservare i loro figliuoli dalla corruzione del peccato, e dal difordine del vizio; e così non fi rendano effi debitori a Dio della loro cattiva riuscita, e della loro danuazione,

#### 13. Aprile.

### SS. CARPO, E COMPAGNI MARTIRI. Secolo III.

Cli sai mercii, e pripriali del mervire di n. Corpo di franco al tempo e Espiña, il cando fe di cli merci-pretto al tempo e Espiña, il cando fe di cli merci-ne telli del conseguito e le conseguito con di france delimento e con qualti e le conseguito condo a france delimento e conseguito e conseguito del france delimento e conseguito e conseguito e producto e conseguito del conseguito e con del Bibliogendo, di cerca per del conseguito e con producto e conseguito e con la conseguito e con preferente con con conseguito e con la conseguito e con preferente con conseguito e con la conseguito e con preferente con conseguito e con la conseguito e con preferente con conseguito e con con conseguito e con con conseguito e con conseguito e con conseguito e con conseguit elefiafliche al titolo della persecuzione di Decia art. 18,

C AN Carpo era nativo di Pergamo città dell'Assa I minore, e verso la metà del terzo secolo governava come Vescovo la Chiesa di Tiatira, allorchè fi eccitò la persecuzione di Decio Imperatore contro i Criffiani, nella quale non tanto fi prendevano di mira i corpi de' Fedeli, per farli morire , quanto le anime , per rapir loro per mezzo di molti, e atroci tormenti la Fede, e così recar loro la morte spirituale, Fu il s. Vescovo nell' auno 252. arreffato infierne con un fuo diacono per nome Papilo, e furono ambedue presentati al Proconfolo dell' Afia , chiamato Valerio , o

(2) 1. Cor. 15. dotte dai canoni della Chiefa . (1) Gen. 8. 11. (4) Gen. 11. 9. & feg. rigorofa claufura, alla quale fono flate poi faggiamente riValeriano, Effi fecero avanti di lui una generofa confessione della lor Fede, e disprezzarono le lufinghe, e le minacce, colle quali egli tentò di pervertirli. Onde Valeriano comando, che folfero spogliati delle loro vesti , e così nudi , e carichi di catene fossero strascinati per le piazze, e per le strade pubbliche della città di Tiatira , atfinche divenissero il berfaglio degl' infulti, e delle contumelie della più vile plebaglia. I fanti Confessori riguardarono una tale ignominia, come un glorioso principio del loro mar-tirio; e tanto fu lungi, che rimanesse abbattuto il loro coraggio per gli scherni, e per gli oltraggi, che riceverono dal popolaccio, che anzi ricondotti alla prefenza del giudice, vi comparvero più forti, e più generosi di prima, nel confessare il nome di Gest Crifto, e nel detestare il culto de' falfi numi . Che però Valerio ordinò , che fossero loro conficati tutti I heni , che possedevano, e consegnati a coloro, che gli avevano denunziati al suo tribunale, e dovendo egli allora partire per la città di Sardi, dove foleva fare la fua ordinaria refidenza, comando, che colà fossero condotti ancora i due Santi, e rinchiusi in un'oscura prigione. In questo viaggio aveva tenuto compagnia ai fanti Martiri un loro fervo critiano chiamato Agatodoro, il quale non lafciava anche in Sardi di prestar loro quei servigi, che poteva. Informato di ciò il Proconfole, fecevenire avanti a fe Agatodoro, rimproverandolo del fuo attaccamento al fanti Martiri , e ordinandogli di facrificare agli Dei, ma avendolo trovato fermo e costante nella Fede, lo fece hattere con nervi di bue si crudelmente, che vi lasciò la vita , riportando eglir il primo la palma del

martirio. 2. Credè Valerio che il fupplizio di Agatodoro, unito ai patimenti, e agli ttrapazzi fofferti nel viaggio, e nella prigione, avesse riempiuti di terrore gli animi di Carpo, e del suo diacono Papilo, onde fattili condurre novamente avanti al fuo tribunale, gli efortò ad ubbidire agli editti dell'Imperatore, e a venerare gli Dei dell'Imperio, Effi però non folo rimafero immobili nel foro proponimento; ma inoltre con molta efficacia gli dimoftrarono la ftravaganza delle falfedivinità, ch' egli adorava, e lo perfuafero ad abbandonare il loro vano culto, e riconoscere t'unico e vero Dio, ch'era adorato da' Cristiani. Resto il Proconsole sommamente sdegnato per quefti loro discorsi, e per la loro fermezza nella crifliana religione; e farebbe forfe fin d'allora paffato dalle minacce ai tormenti; ma dovendo egli portarfi alia città di Pergamo, che apparteneva alla sua giurisdizione, ordinò che i due Santi carichi di catene foffero strascinati dietro 2 lui nel cammino, che faceva a cavallo verso quella città, nel qual viaggio essi molto soffersero. Giunto che su Valerio a Pergamo, fece presentare per la terza volta i fanti Martiri al fuo tribunale, e

trovatili coĥati più che prima nella confessa di Gaul-Criba. (Tice hatter farramet con la dio Gaul-Criba.) (Tice hatter farramet con la flool floolino, i di poi ordinò si carnefol, che bracistro loro le cotolle, e i fanchi con faccole accese, e che fopra le piaghe grondanti di vingue appregneto del fale, per ve più accracire il loro tormento. Ma risfendo instili et i quelli dioi ettamitti, perchè i si. Martiri con invitta pazienta fofferiero quelli acerbi foppio). Che li rendefi dego di patire, e fapregre li fangue pel foo fanto nome, ordinò che fosfero ripoli il prigioni.

3. Paffati alcuni giorni , Valerio per la quarta volta fece condurre avanti a fe Carpo, e Papilo; e lufingandofi, che i patimenti fofferti avessero ammollito i loro cuori , per condescendere a' suoi voleri di nuovo gli efortò ad abbracciare le fue pagane superstizioni, promettendo loro la graaia, e il favore dell' Imperatore, altrimenti minacciandoli di nuovi, e più gravi tormenti, e d'una morte violenta, se persistevano nella lo-ro ostinazione. I fanti Martiri, fortificati dalla potente grazia del Salvatore, disprezzarono egualmente le promesse, e le minacce del tiranno . Onde irritato il Proconfole li fece ftendere nudi ful fuolo feminato di punte di ferro, e la-cerare loro crudelmente i fianchi, e le coftole con uncini di ferro, che si appellavano scorpioni, riaprendo le piaghe ancor fresche per li pasfati tormenti, con quell'acerbo dolore, cheognuno fi può di leggieri Immaginare. Ma nè quefti, ne altri strazi, che l'iniquo tiranno fece soffrire ai sa. Martiri, surono valevoli a scuotere l'Immobile loro fermezza; ond'egli disperato di poterli vincere, e ridurre alle fue voglie, pronunciò finalmente la fentenza di morte contro di effi, condannandoli ad effere decapitati. Seguì il loro martirio nell' anno 251., e forse ai 13. di Aprile, nel quale se ne sa onore-vole commemorazione nel Martirologio Romano , insieme con s. Agatorice forella di s. Papilo, e con molti altri, che nella medefima città di Pergamo confeguirono per amor di Crifto la

glorioù corona del martirio.

Questi , e immerrabili sitri fanti Martiri
non hanno potuto confeguire il Regno del Ciel;
e non per metro di mioli patimino il fostri per
amor di Cirilo, e del faprisito creento della rela
mor di Cirilo, e del faprisito creento della rela
mor di Cirilo, e del faprisito creento della
mi del manero di quelli, che l'Evangello chimi lestal protib basso fifferto inquirir e, oltragir,
ne l'estal protib basso fifferto inquirir e, oltragir,
ne repisativa il regno di Dite, che cra godono, e coderanno in eterno. Nol famo lon foscessibiri,
ed eredi della ftesti Pede, ch' eglito profettivano e, alpirimo al meedalme ricorposito, siodi redi della ftesti Pede, ch' eglito profettivati della relativa della ftesti perio della
martiri della ftesti perio della della
martiri della ftesti perio della della
martiri della ftesti perio della
martiri della ftesti
martiri

te, fenza patir nulla, e fenza fare violenza a noi medefimi. No: a tutti i fuoi feguaci ha intimato Gesù Cristo nel Vangelo 1, che bifogna negare fe H:f0 , cioè le proprie inclinazioni , fempre fitibonde di piaceri, e anelanti ai beni terreni, e portare la fua croce , feguendo le fue velligie , e portaria non per qualche tempo, e in qualche occasione solamente , ma bensì quotidis , in... tutti i giorni della nottra vita. Egli ha detto a tutti i Crittiani , e di tutti i fecoli , che a il Regno de' Cieli fi acquista con forza, e che quei lo vapifcono, che fanno violenza a fe il:ffi. E' vero, che da... molti fecoli fono ceffate le perfecuzioni fanguinolente , e fi è estinto il furore de' tiranni . Ma, come offerva (peffo s. Agostino , e con esfolui gli altri fanti Padri della Chiefa, per un vero Crittiano, che vuol vivere fecondo le regole del Vangelo, ch' è l'unica ftrada che guida al Cielo, uon mancano mai perfecuzioni, e temazioni, o interne, o efterne, alle quali dee refiflere coraggiofamente, se vuol mantenera scdele a Dio, e confervare la preziofa fua grazia : frequenti ancora tono le occasioni di patire travagli, avverfità, e tribolazioni, nelle quali convien montrare costauza immobile, e pazienza invitta, come fecero i ss. Martiri tra i loro tormenti: finalmente non manca mai un tiranuo crudelifiimo, astutissimo sopra tutti i riranni, qual e il demonio, sempre intento a nostri danni, il quale, come ci avverte s. Pietro 3, a guisa di un leone rugghiante ci gira intorno, per divorarci, e in mille maniere ora colla forza aperta, ora coll'infidie, ora colle luinghe, ora co' terrori, cerca di rapirci dal cuore la carità, e la grazia di Dio, e di farci cadere nel peccato, e precipitarci nell'eterna dannazione. Siamo dunque sempre vigilanti, come ci ammonifice lo stello s. Apottolo, fempre attenti sopra noi stessi, per non lasciarci mai abbattere, e fedurre: armiamoci d'una viva Fede in Gesù Cristo; e imploriamo incessantemente il suo celeste ajuto , poichè siccome per mezzo di esso, e non colle proprie sorze i ss. Martiri riportarono una perfetta vittoria; così noi pure vinceremo i nostri nemici, ci manterremo fermi e costanti nel fervizio di Dio, e giungeremo al possesso di quel beatissimo regno, che esti godono in Cielo.

### S. LAMBERTO VESCOVO. Secolo VII.

Della fia Viia, ch' era firsta faista da un monace contemporanco di Sanzo, non rella fi non la prima parte, fache egi fia promofo al Veficonaco y equifià è inportate dal Mastilim nel feccosto fecolo de Santi Bendestini e, da Bollandifi, ; quali da altri autori contemporanti hanto reccole i enostre, che riquardano le apioni del Santo.

Acque s. Lamberto in Teruana, città una volta nobile ne confini dell'Artefia e della Sec. Race.

(1) Luc. 9, 21, (2) Matt. 11, 12, (3) 1. Pet. 5, 2.

Fiandra, d'una delle primarie famiglie di quelle parti. Egli fu allevato da' fuoi genitori fecondo lo spirito, e le massime del Mondo, cioè con ispirargli fentimenti di onori, e di grandezze umane. e con occuparlo in efercizi chiamati cavallereschi indirizzati a questo medefimo fine ; e giunto ch'ei fu all'eta conveniente, fu inviato alla corte del Re Clotario, (il quale regnò in una parte delle Gallie dall' anno 656. uno all' anno 670.) dove si trovavano due suoi zii, impiegati in cariche onore voliffime . Lamberto colle fue belle , e gentili maniere fi guadagno ben pretto l'affetto e la ttima de' Grandi di quella corte, e dell' ifteffo Re Clotario ; di modo che s'incamminava egli pure a gran paffi ai primi onori, e alle più diflinte dignità della corte. Ma in mezzo a queste vane lutinghe, e fallaci (peranze di fare, come fuol dirfi, gran fortuna nel Mondo, il fuo cuore non godeva quella quiete, e quella pace, ch'egla carcava; anzi in tutte quelle cofe, che fi ftimano, e fi defiderano dalle persone mondane, egil illustrato da lume celette vi scopriva un certo voto, e un non so che di amaro, che gli rendeva noja, e fattidio, specialmente allorche fi troyava folo, e lontano dal tumulto della corte, e dalla compaguia de' cortigiani . Benchè il Signore con una grazia speciale lo avesse preservato da quella corruzione, che fuol alle volte regnare nelle gran corti ; tuttavia ei vedeva i pericoli , ai quali era continuamente esposto, di perdere l'innocenza, e di effere ftrascinato dal torrente de'

viciosi in qualche precipizio. a. Quindi è, che si sentì sorgere nell'animo un vivo defiderio di allontanarii dalla corte, e di ritirara in qualche folitudine, per menarvi una vita ofcura, divota, e applicata unicamente al grande affare della fua eterna falute; e operando nel suo cuore la grazia di Dio, si risolvè di voltare le spalle al Mondo, e di consacrarsi al fervizio del Signore in qualche monastero. Egli comunico quetto suo pensiere a due fuoi zii, i quali da principio lo difapprovarono, riguardandolo come un effetto di umor malinconico, e l'efortarono a continuare la carriera, che con sì buoni prefagi aveva intraprefa; ma perfiftendo Lamberto nella fua rifoluzione, la quale diveniva ogni giorno più forte, a misura che vedeva per esperienza gl' intrighi, le fallacie, e gl' inganni della corre, finalmente effi vi condescelero, e pel luogo più acconcie al suo disegnato ritiro, gli propofero il monaftero di Fontanelle nella Normandia, ch'era stato pochi anni prima fondato da s. Vandregifilo, dove regnava in modo particolare la pietà, e l'offervauza regolare, come fuoi avvenire nelle Comunità religiose, che sono di recente ittituzione. Nell' anno adunque 662. egli si presento al s. Abate Vandregissio, e gli chiese con molta umittà di esser ammesso tra' suoi discepoli nel monaftero di Fontanelle . Il fanto Abate Ff

l'accolfe benignamente, e gli diede l'abito me-naftico con piena foddiafazione dell'animo fuo, scorgendo in lui ottime disposizioni, per far acquifto della fantità . Allora fo che Lamberto cominciò a gustare nel servizio di Dio quella pace. e contentezza, che in vano aveva cercata tra le grandezze del fecolo, e parendogli di effer ufcito da un tenebrolo Egitto, e da nna schiavitù, ed entrato nella terra di promissione, e nella libertà de figlinoli di Dio, non ceffava di renderne grazie al Signore, e di pregarlo a compiere in lui l'opera, che per fuz mifericordia aveva cominciata . Nè andarono a voto le fne preghiere , poichè in breve tempo egli fece tali progreffi nel-la virtà, e nella perfezione religiofa, che forpaf-aò i più provetti del monastero. Onde da a. Vandregifilo era riguardato con una fingolare affezione, e quafi come un altro Beniamino, l'ulti. ano cioè tra'suoi figliuoli spirituali rispetto al tempo della profeffione religiosa, ma il primo per l'esemplarità de' snoi costumi ; del che il a. Abase diede un' autentica testimonianza, allorchè nell' anno 667, egli pasaò da questa a miglior vita in età decrepita di 96. anni .

3. Imperocchè essendo egli stato richiesto dai fuoi monaci, chi fosse a suo giudizio il più idoяео a fuccedergli nel governo del monaftero , е a continuare l'opera di Dio, alla quale egli aveva dato un sì felice principio, il a. Abate due ne prepose loro; il primo fu il suo diletto figliuo-lo Lamberto, e il secondo a Anaberto altro suo discepolo, che fu poi eletto dopo alcuni anni Vescovo di Roano . Morto che fu a. Vandregifilo, i monaci fecero un digiuno rigorofo di tre giorni, accompagnato da fervorose orazioni al Signore, accioecbà si degnaste compartir loro slumi necefferi, ed opportuni, per eleggere un degno faccellore del fanto Abate defunto. Dipoi radunatifi înfieme eleffero di unanime con-fenso per loro Abate s. Lamberto, il quale fu coffretto ad accettare questo carico, che gli fu imposto contro sua voglia, e non offante la refiftenza , ch'ei vi fece , come ad nn pefo , che giudicava fuperiore alle fue forze . Ma l'efito dimottro, che Iddio aveva preseduto a questa elezione , conciofiische nello spazio di 12. e più anni , che Lamberto governo quel monastero , vi fece risplendere una fingolar pietà, una perfetta offervanza delle regole monaftiche, e l'efercizio di tutte le virtà crittiane, e religiose ; di modo che si sparse da per totto la sama della santità de' monaci di Fontanelle, e da ogni parte accorrevano delle perione defiderofe di vivere fotto la disciplina del a. Abate; il quale perciò fu obbligato a fondare altri monafteri , perchè quello di Fontanelle non poteva contenere un al gran numero di monaci. Egli formò molti difcepoli, che divennero illuttri per la fantità, e per le dignità ecclefiaffiche, alle quali forono promoffi . Gli fteffi Principi , e Re conceptrono una grande filma del fanto Abate, il quale effi chismavano con gran rispetto loro fignore e padre ra Crifto venerabile, e in suo riguardo secero delle liberall e copiose donazioni al suo monastero di Fontanelle.

4. Mentre a. Lamberto era tutto intefo ad edificare la Chiefa di Dio cogli esempi della sua fanta vita, e a cooperare alla fantificazione de' fioi monaci, guidandoli per la via angusta della perfezione evangelica, avvenne la vacanza della Sede episcopale di Lione, seguita nell'anno 68 t. per la morte di a Genesio Vescovo di quella città. Laonde il clero, e il popolo di essa fi unì a volere per loro Paftore s. Lamberto, benchè egli dimorafie in un paefe tanto lontano, e diftante, com'è la Normandia da Lione . Ognuno può immaginarsi , come il Santo , ch' era nmiliffimo, e tanto amante della quiete, e folitudine del chiostro, rimanesse sorpreso, e insieme atterrito, allorchè seppe la fua elezione ad una dignità al fublime, che lo richiamava a vivere in mezzo al Mondo. Tuttavia non potè refittere alla volontà di Dio, che con troppo chiari fegni lo deftinava al reggimento di quella Chiefa, e a faticure per la fainte di un popolo numerofo. Fu dunque nell'anno fuddetto 681, confacrato Vefcovo di Lione, e circa nove anni governò quella Chiefa con fomma vigilanza, e con molto profitto delle anime a se commesse. Questo è quanto sappiamo in generale del tempo del suo Vescovato, poschè sono perite le memorie del-le azioni particolari del suo mini stero episcopale. Egli terminò la sua santa vita con una morte preziofa circa l'anno 689., onde è annoverato fra I santi Vescovi di Lione, e di esso si fa oggi memoria nel Martirologio Romano .

Se le persone, che sono ingolfate nelle grandezze, negli onori, e negli affari del fecolo, rientraffaro qualche volta in fe medefime , ed esaminassero I sentimenti più occulti e nascofi del loro cuore , accaderebbe ad effè quello , che avvenne a a. Lamberto, cioè di non provare fe non dell'amareaza, e del difgutto in quelle cofe, che pajono più amabili, e più defiderabili agli occhj degli uomini. Efte ancora conoscerebbero, che in tutte le cose umane , le più fublimi , e le più splendide , e luminose , vi è un certo voto, che non giunge mai a faziare il loro cuore, e a renderlo pago, e contento; e farebbero coftrette a confessare con Salomone, che il tutto non folo è vanità , ma ancora affligisne di fpirito . E la ragione è affai chiara , perocche il cuore dell' uomo creato ad immagine efimilitudine di Dio, e capace di possedere, e godere un bene fomino, ed infinito, ch'è Iddio medefimo, non può effere mai riempiuto abbaftanza , nè faziato , ed appagato pienamente. da benl limitati, e di poca durata, come fono tutti i beni della Terra . Sud vagaris per multa, bomuncio ? dice s. Agottino ; fa' pur quel che

wuoi:

vuoi; raggirati pure ora in una cosa, ora in un' eltra di questo Mondo; possedile anche tutte, se se possibile; che ad ogni modo serai sempre inquieto, e scontento, perchè Iddio solo è il centro del tuo cuore, e in lui solo puoi trovare quelle quiete, e quella contentezza, che in va-no tu cerchi altrove. Cerchiamo dunque Iddio con tutto l'affetto del nostro cuore, e lui uniamoci per mezzo d'una Fede vive , d'una ferma speranze , e d' un' ardente carità ; fiamo fedeli ad offervare i fuoi fanti comandamenti, tra' quali uno de principali è quello di non emare le cofe del Mondo, e di non atteccarvi il nostro cuore, se le possediemo, e di non desiderarle, anzi di disprezzerle, se ne siamo privi, e goderemo l'unice vera quiete , e felicità , che fi può godere nelle vita prefente; e giungereino ficuramente quanto prima el possesso dell' immenfo, ed ineffabile gaudio, che il Signore ha prosnesso, e epparecchiato a' suoi fedeli servi nella beate eternish .

15. Aprile.

B. IDA MADRE DI GOFFREDO BUGLIONE. Socolo XI., e XII.

La sua Vita scritta da Autore contemporaneo è riportata nel secondo tomo a Aprile da Bollandisti sotto il el 13. di detto mese.

Queste beate donne differente de un'eltra fanta Ida, che visse nel secolo ottevo, di cui riferimmo la Vita ai 4. di Settembre nella prima Reccolta delle Vite de' Santi; e perciò eb-biamo nel titolo di esta aggiunto, madre di Gosfredo Euglione, primo Re di Gerufalemme dopo la conquista della Terra fanta, perchè questo la rende più nota, e più celebre nella Steria ecclefiaftica. Fu la beata Ida figliuola di Goffredo Duca di Lorena, e in età di circa 17. anni fu maritata intorno all' anuo 1057. con Euftachio Conte di Bologne nelle Picardia, famiglie embedue nobiliffime, e discendenti dalle progenie di Carlo Magno . Siccome Ida nella cafa peterne fi era esercitata nella pietà criftiene , e specialmente nell'orezione, e nella lezione spirituale, che fono due mezzi molto propri, ed efficaci, per tener vivo nel cuore l'amor di Dio, e per frenare le pessioni giovenili : così nello stato conjugale elia viste fantamente, e secondo le regole che prescrive s. Paolo alle donne maritete , per fentificare le anime loro, cioè con molte modeftia, lontana dal fafto, e dal luffo, foggette e unita di animo el fuo conforte, e applicata ed adempiere con fedeltà, e per piacere e Dio, gli obblighi del medefimo fuo flato matrimoniale . In tutti i suoi discorsi, e in tutte le sue azioni

rifplendeva una fincera e profonda umiltà, e. quantunque fosse obbligata e vestire nobilmente , attefa la fua fublime condizione, e per condiscendere ancora al genio del Conte suo marito, come in fimili casi convien di fere, secondo il fentimento di e. Agostino nella celebre lettera ed Ecdicia; tuttavie nell'intimo del fuo cuore ella disprezzava la vanità , e pompe mondane , come cose da nulla, e si protesteva alla presen-za del Signore colle perole della fante Regina-Efter , che ebborrive ogni ornamento efteriore , e riguardeva gli ebiti preziofi, di cui era riveftite, come firacci fordidi, ed immondi. Era liberale co' poveri, compaffionevole yerfo gli efflitti ; proute e soccorrere , per quanto da lei dipendeve, tutti coloro, che facevano e lei ricor-fo, e avevano bifogno del fuo ejuto; e in fomma dedita a ogni forte di opere buone .

2. Ebbe Ida tre figliuoli maschi, oltre elcune femmine, e furono Eustachio, che succedè el padre nelle Contee di Bologne, e negli altri fuof Stati; Goffredo che fu Duca di Lorena, e poi Re di Gerusalemme dopo la conquista delle Terra fante , fatte dall' ermi criffiane nel 1000. e il terzo Balduino, il quale fuccede al fuo fratello Goffredo nel Reame di Gerufalemme . Ella allevò tuttì i fuoi figliuoli col proprio lette, benchè fosse dama e principesta nobilifima , perchè terneve , che coi latte di altre donna non e' infinuaffe in effi la femenze di qualche prave inclinazione, o pure di quelche corporele indisposieione. Si prese una cura speciele di educarli nel fanto timor di Dio, e d'initillare ne loro teneri petti le maffime della criftiene Religione; onde benedicendo il Signore le pie follecirudini e diligenze di questa buona madre , riuscirono principi dotati di molte virtà, perticolarmente Goffredo, tento commendato dagli Storici, non meno pel fuo velore militare, che per le fua fingolare pietà . A questa pie e virtuose educazione de'figlinoli contribuiva encora per parte fua Il Conte Euftachio fuo conforte, poiche egli pure unitemente colla fua buone e fante moglie attendeva all' efercizio delle opere buone ; infiame frequentaveno le chiefe, e i fagramenti; e scambievolmente si ajutavano, ed esortevano a servire Iddio in ispirito e verità, per santificare le anime proprie, e de'loro figliuoli, e per far acquifto del Regno de' Cieli, ch' à l'unico fine dell' iftituzione del matrimonio , innalzeto perciò da Geeù Crifto ella dignità di Sagramento, e all'onore di reppresentere l'inestabile unione della fue neture divina colla umana nell' Incarnazione, e il fuo infinito amore e sviscerata carità verso la Chiesa, che si è degnato di eleggere per fua fpofa, e arricchirla di grazie, e di doni

3. Effendo dopo l' anno 1070. peffato a miglior vita il Conte Euftachio marito della Santa, ella divenne un modello ed efemplare delle ve-

inenarrabili .

dove criffiane, come era flata delle conjugate. durante il suo matrimonio. Benchè si trovatte in età atlai freica, e provveduta di abbondanti ricchezze tanto proprie , quanto di quelle lasciatele da fuo marito, allontano da fe ogni forta di morbidezaa, e di fuperfluità nel fuo trattamento, e intraprefe a menare una vita penitente. ritirata, e mortificata, come comanda l' Apofolo a tutte le vedove criftiane. Allora maggiormente, e con più di affiduità la fanta Conzeffa fi diede all' orazione, alla frequenza delle chiefe, e delle divozioni, e alle opere di mifericordia . Ella era il rifugio de poveri e bifognofi, la confulazione degli orfani, e delle vedove, la madre, e protettrice di quelli, che fi trovavano in angustie ed afflizioni . Visitava... gl'infermi negli fpedali, e nelle proprie cafe, li foccorreva nelle loro neceffità, li confolava ne' loro mali, e gli efortava a foffrire con pazienza, e per amor di Dio le paffeggiere tribolazioni di questa vita, le qualt fono la femenza, e la caparra della futura vita beata, che ci afpetta in Cielo . Edifico ancora alcune Chiefe , ed una specialmente nella città di Bologna in onore della fantissima Vergine, alla quale professava una tenera e fingolar divozione. Fondo nelle vicinanze della medefima città un monaftero detto Vattense, e lo doto di fufficienti rendite pel mantenimento de' monaci Cluniacenfi, che impetro da a.Ugone Abate generale di quell' Ordire, acciocche vi lodassero Iddio, e gli porgessero preghiere per lei , pe' suoi figliuoli , e pel ripofo dell'anima di fuo marito . In fomma tutta l'occupazione di questa beata Vedova altra non era, che di fare delle epere buone, e di acquiffarfi un cumulo e un teforo di meriti . de'quali potesse godere il frutto nella beata eternità .

4. Si degno la bontà del Signore d'onorare la fua fedele Serva col dono de' miracoli, ch'eoli operò per mezzo suo, riferiti dal fincero autore della sua Vita . Nol ci contenteremo di riportarne un folo, che fegui poco prima della fua beata morte nella chiefa del fopraddetto monastero Vaffenfe. Intervenendo la beata Ida di notte tempo nella vigilia di una fetta folenne ai divini utfizj, vide una povera fanciulla, ch' era nata... forda, e mura, e alla quale ella foleva fomministrare Il vitto quotidiano, vide, dico, che tremava da capo a piedi pel gran freddo che pativa. Onde mossane a compassione, la chiamò a se, e la ricopri col suo manto. Mentre la fanciulla flava coal ricoperta vicino alla Santa, le fiaprirono le orecchie per udire il canto de' falmi, e le fi sciolse la lingua, e comincio a parlare, chiamando la madre che si trovava nella medefima chiefa. A un tale prodigio rimafero tutti attoniti , e flupefatti , e l'Abate co' fuoi monaci intuono il Te Deum landamur, per ringraziare il Signore di questo insigne miracolo operato per li mertii della basta Ida. XIIa ville taga all'anno 1115, in coil saliitia da una lennia-fermità, che a poco a poco ando confimmacioi lico corpo, gli inicachito, e esternoto dille vi. ma di morte ordino, che fi diriribuliton y per li morte ordino, che fi diriribuliton y per li morte ordino, che fi diriribuliton y per depo aver ricevut gli ultimi figramente dello Chiefe con una fingolar divolone, col-mirritorordie, gliro picidamente l'anima ai 13-di Aprile in eta di circa fettata i ad i circa fettata i ad di circa

Hanno le donne vedove, e maritate un. bell' esemplare da imitare in questa beata Contesfa. Imparino esse ad abborrire le pompe e vanità mondane, alle quali già rinunaiarono folennemente nel fanto battefimo, allorchè furono dal Signore Iddio adottate per fue figliuole, ed eredi del suo celeste regno. E se talvolta, o per condescendere a' loro consorti, o per altra inevitabile convenienza, fono obbligate a comosrire in pubblico con qualche forta di afarzo, e di ornamento, sempre però osfervino un'esatta tnodestia e avvertano di non recare scandolo con certe fogge di restire, le quali non possono mai avanti Dio andar esenti da peccato. Gemano dentro di fe medefime di quella neceffità, che le coffringe ad usare delle vetti preziose, e degli ornamenti superflui, oppotti alla semplicità e umiltà criffiana : e dicano etfe pure con fincerità di cuore nel cospetto del Signore que lle parola della s. Regina Efter 1, che diceva la beata lda: Vii faprite , o.Signore , che io abomino quette infegne di failo e di gloria, che fono coilretta a portare, e che le det ilo come un panno tordido , e immondo . Yuggano, per quanto possono, l'inutile dissipazione, e le vane conversazioni, e stiano applicate agli efercizi di pietà, alla cura della famiglia, ed alla fanta educazione de'loro figliuoli, della quale farà un giorno domandato loro uno firettiffino conto dall' eterno Giudice. Vivano foggette, come comanda il Signore, ai loro conforti, e ubbidifcano loro con rispetto, e con amore in tutte le cofe, che non fi oppongono alla legge di Dio, e cerchino di guadagnare il loro affetto con dolci, e foavi maniere, a fine d'indurli ad operare il bene, e a vivere infierne fantamente. Sieno liberali verso de poveri, e degli afflitti, e aproporzione delle loro ricchezze, e con la debita dipendenza da' loro mariti, facciano abbondanti limofine, per tirare fopra di te, e fopra le loro famiglie le copiose benedizioni del Signore. Schivino con ogni diligenza le fpefe fuperflue, il lufto, e le toverchie comodità, che fomentano le fenfuali paffioni, poiche come infegna l' Apostolo 2 , la vedova che vive nelle delizie , e lo ftesso dicesi a proporzione della maritata, benele femini vivente, ella è morta avanti Iddio. In fomma ad efempio della beara Ida, e delle altre fante donne, vivano secondo lo spirito di Geni Crifto, e del santo Vangelo, affatto oppofio a quello del Mondo; e così giungeranno al possessi della gioria immortale del Paradiso.

#### 16. Aprile .

#### SS. MARTIRI DI SARAGOZZA, BS. ENCRATIDE VERGINE E MARTIRE, Secolo IV.

Il trionfo di questi Martiri è stato con lode celebrato da Prudenzio con un suo linso, il quale è inserito anche del Bunari nella Ruccolta degli Anti spaceri de Martiri pog avi. dell'estipona di Verona. Si veda ancora il Tillimoni nel tom. e. delle Memorie ecclesossiche al tirolo di si Vincazio ari. 7.

I NO de' più fieri , e de' più spietati ministri della perfecuzione mossa contro la Chiesa dagl' Imperatori Diocleziano, e Maffimiano ful principio del quarto secolo, su certamente Daciano. Trovandofi coftui al governo delle Spagne nell' anno 304. riempiè di fangue, e di ffragi quelle provincie, e quelle città, fra le quali Saragozza nella Spagna Tarragonese ebbe il vanto d'inviare al Cielo innumerabili fnoi cittadini, che riportarono la gloriosa palma del martirio . Nou v'era porta della città , dice Prodenzio, apprello la quale non fosse stato offerto al Signore il facrifizio del loro fangue; non v'era piazza, che non ne foile trata innamata; non v' era contrada , che non fosse stata spettatrice. de' trionfi de' ss. Martiri . Giunfe tant' oltre la crudeltà del tiranno Daciano, che per disfarfi in una volta fola di tutti i Criffiani di Saragozza . promife loro fintamente la libertà di professare la loro Religione, purchè lasciasfero la città, e fi ritirasiero altrove. I Cristiani nulla prezzando di lasciare la patria, le sostanze, e quanto possedevano, per mettere in falvo la loro Fede, fe n' uscirono in gran numero d' ogni sesso, età, e condizione dalla città, per andare dove a Dio fosse piaciuto. Intanto il barbaro tiranno aveva fatti occupare dai foldati i capi delle ftrade, per cui i Cristiani dovevano passare, e tutti furono per ordine suo trucidati, o piuttofto sagrificati al Signore, come tante innocenti vittime per le mani degl' iniqui esecutori del furore di Daciano . Di tanti illuftri campioni , che allora confeguirono la nobile corona del martirio, diciotto foli fono co' loro nomi mentovati da Prudenzio, de' quali fi sa oggi onorevole commemorazione nel Martirologio Romane . E fono Ottato , Luperco, Successo, Marziale, Urbano, Giulio, Quintiliano, Publio, Frontone, Felice, Ceciliano , Evoto , Primitivo , Apodemo , e quattro Saturnini.

 A quefti aggiunge Prudenaio un'illuftre Vergine, la quale nella ficifa città di Saragozza fece in quel tempo una nobile confessione deila sua Fe-

de , e foffrì per essa atroci tormenti con invitto coraggiò. Questa fanta Vergine si chiamava Encratide, o fecondo altri Engrazia, la quale estendo flata arreftata, e prefentata avanti Daciano, la fece spogliare, e lacerarle dai carnefici lungamente i fianchi, e il petto con unghie di ferro, fino a fcoprirfi le fue viscere, senza che la Santa punto cedesse, nè perdesse nulla della sua coftanza, e fermezza. Onde sdegnato il crudel tiranno di vederfi vinto da nua debole donzella, ordinò, che le fosse recisa dal petto la mammella finistra, e che in altre maniere ella fosse più fieramente tormentata . Sopporto la Santa quelta barbara carnificina del fuo corpo verginale con tale tranquillità di fpirito, e con tanta intrepidezza, che riempi di confusione, e di rossore il fuperbo e inferocito Daciano . Onde coftui invidiando alla s. Vergine la forte di morire per Criflotra' tormenti, e credendofi di privarla della gloria del martirio presso i Cristiani, così malconcia, e tutta lacerata la lascio in libertà. Ma... l'iniquo tiranno s' inganno, come offerva il pio, e divoto Prudenzio, poichè ella riportò un doppio martirio, e fopravvivendo, per così dire, alla fua morte, che tanti acerbi tormenti dovevano recarle, e prolongandofi per qualche altro tempo la sua vita, ciò non servi, che ad accrescerle il merito della sua sofferenza, e a renderne più illuftre il fuo trionfo avanti Dio, e avanti gli nomini. Imperocchè avendo la s. Vergine il corpo ricoperto di profonde piaghe, e le carni lacerate a brani dai fofferti supplizi, le si rinnovava ogni glorno, un intenfo e intollerabile dolore, specialmente qualunque volta faceva d'uopo spremere dalle piaghe la putredine, e applicare ad effe qualche medicamento . Onde finalmente con un lento , è lungo martirio fini la fua gloriofa carriera, e volo al Cielo a ricevere dal fuo celefte Spofo la meritata corona: e di effa, come d'illuftre Martire, fi sa parimente memoria in questo giorno nel Martirologio Ro-

Che cofa poffiani noi dire lu faccia a questa, e ad altre moltiffine donne, e fanciulle, le quali disprezzarono atroci tormenti, e sifrirono morti erudeli, per non offendere ladio, e giungere ol regno de Cieli , noi , dico , che fiamo ul deboli , e flacebi nel fervizio di Dio, e che il facilmente ci lafeiam vincere dall' orea , gonfiare dalla fiperbia , trofortare dall' ambizione , e contaminare dalla luffinia? fono parole di s. Gregorio Maguo in proposito d'un'altra s. Vergiue e Martire . Este ( foggiunge il fanto Pontefice ) in mezzo alla perfecuzione andarono a Cristo con invitto coraggio; e noi nemmeno vogliamo andarvi in meszo alla pace, che gode la Chiefa. Vergognamoci (fague a dire s. Gregorio ) della nottra viltà, e codardia; e giacche ora il Signore non richiede da noi, che facrifichiamo la vita per amor fuo, e chafoggettiamo la nottra carne ai tormenti; almeno non ricufiamo di domare il nostro corpo, e di mortificare i defiderj illeciti della noftra carne, com' egli ci comanda . Nè ftiamo a dire , u a lufingarci, che fe fi trattaffe di professare la Fede, fa-renmo noi pronti a fare lo stesso, chu secero i fanti Martiri : imperocchè se non vogliamo sar tanto di meno, qual è quello ch' ora Iddio efige da noi nel tempo della pace, come faremmo tanto di più, e daremmo per lui la vita nel tempo della perfecuzione ? I sa. Martiri , dice lo fteflo s. Gregorio, trionfarono de loro perfecutori, e non temerono di perdere la vita in mezzo a' tormenti, perchè il loro cuore era pieno dell'amor di Dio; ed effi diftaccati affatto dalle cofe della. Terra ad altro non aspiravano, che al possesso de' beni eterni del Cielo . Ecco dunque , conclude il s. Pontcfice, cio che noi dobbiamo fare, fe vogliamo mantenerci fedeli a Dio, e non trafgredire i fuoi precetti . Amfamo Iddio con tutto il cuore ; diffacchiamo il noftro affetto da qualunque bene terreno e caduco , aspiriamo con vero, ed efficace defiderio al regno celefte ed uterno; e allora faremo in iftato di feguire gli esempi de' ss. Martiri , e di vincere tutte le difficoltà o grandi , o piccole , che s'incontrano nel servizio di Dio , e nell'offervanza de' suoi fanti comandamenti,

17. Aprile .

B. Chiara Gambacorta Vergine.

Secolo XIV. , e XV.

La fue Vita feritta in idioma italiano da una monaca, compagna, e difespola della Santa, è flusa tradotta in tatino del Bollandifie, e riferita fosto questo giorno nel somo ». E Aprile.

N Ell'anno 1362 nacque in Pifa la beata. Chiara, figliuola di Pietro Gambacorta, il qualu nell' anno 1369. fu coffituito capo, e governatore perpetuo di quella allora celebre Repubblica; e in tal occasione per vie più stabilire il suo dominio, e la sua autorità, promise Chiara fanciulla di fette anni in isposa ad uno de' più potenti , e de' più ricchi gentiluomini di quella città , chiamato Simone di Massa . Era Chiara dotata di belle fattezze, d' uno fpirito vivace, e d'una avvenenza fingolare; e cio che più importa, d'una grande inclinazione alla pietà e divozione, onde disprezzando i vani trattenimenti, e le gale femminili, trovava tutto il fuo gufto nell'orazione, e nella luttura di libri spirituali . Ella soleve radunare sovente delle giovinette intorno a fe , e dopo aver lutto loro qualche libro fpirituale, recltavano infieme il Rofario, o altra orazioni in onor di Dio, e del-la fantiffima Vergine. Aveva una gran tenerezza verso de poveri e bisognosi, a quali distribuiva in limofina tutto ciò che poteva , come ancora

verso le donne inferme , e quanto l'era permefio, le vifitava nelle proprie cale, e le confolava, e ferviva con grande affetto, benché foi-fero impiagata e schifose, Faceva ancora frequenti e rigorofi digiuni, fino a patire gravi dolori di flomaco, cagionati dalle fue lunghe inedie, e portava un suvido cilizio fotto le vesti pre-ziose, ch' era obbligata a portare, per condescendere a' suoi genitori, e come esigeva la su nobile condizione. Pur mezzo di questi efercisi di pietà criffiana il fuo cuore fi, riempì talmente dell' amore di Dio, che bramava ardentemente di confacrareli la fua purità verginale : u nel fervore delle sue orazioni spesso si protestava avanti Gesù Crifto crocififo, che non voleva altro fpofo che lui, e cavandofi dal dito l'anello, ch'era costretta di portare come un' arra degli sponsali , che in fuo nome erano ftati contratti da' fuoi genitori, lo pregava con gemiti e con lacrime, che la ricevefie per fua spola, e non permettelfe, che fosse obbligata a congiungera in matri-

monio con alcun nomo mortale. 2. Efaudi il Signore le preghiere della faa Serva ; perocchè sebbene in età di dodici anni ella fosse per ordine de' fuoi genitori passata nella casa dello sposo ( chu fi trovava assente da Pisa ) sotto la cura della futura fuocera 1 con tutto ciò ladio dispose, che prima di contrarsi le nozze, fossele fposo affalito da una grave infermità, della quale morì , trovandofi tuttavia affente da Pifa ; onde la beata Chiara se ne ritorno alla casa paterna in età di quindici anni, rifoluta di efeguire il fuo pio disegno di dedicarsi interamente a Dio. E per moftrare la fermezza di quefta fua rifoluzione , fi recife i capelli , fi privò delle fue vefti preziose, e degli altri ornamenti , dandone il prezzo per limosina ai poveri ; e si rivesti d'un abito modefto, u di poco valore. Ma affaidi-versi erano i sentimenti de suoi genitori, de' suoi fratelli . Effi , per acquiftare nuove aderenze nella città di Pifa , in tutti i modi volevano , ch' ella fi maritaffu con qualche altro gentiluomo principale di quella cistà, e già ne avevano intraprefo il trattato . Chiara adunque per fottrarii da un tal pericolo , per mezzo di una fua fidata cameriera procurò fegretamente di effere accettata nel monaftero di a. Martino di quelle fagre Vergini dell' Ordine di a. Chiara; e ottennione l'intento , la mattina della fefta de as. Apostoli Pietro e Paolo dull' anno 1378, fotto pretesto di andare alla chiesa a fare le se divozioni , se ne parti di casa , e se n'entro improvvifamente in quel monaftero , e veft fubito l'abito di quella Religiona, prendendo allora il nome di Chiara, poichè prima ella fi chismava Teodora.

3. Pervenuta la notiria di un tal fatto alle recchie di Pietro Cambacorta padre della Santa, nè retto formamente affitto e turbato. Lo flesso rammarico provarono i dee fratelli, i quali

trasportati dalla collera andarono con gente armata al convento di s. Chiara, e minacciarono a quelle monache di mettera il fuoco al monaftero, fa non davano in fue mani la loro forella . Le monache atterrite da tali minacca , obbligarono la fanta Vergine ad nfcire dal monaftero, a a ritornarfene co' fuoi fratelli alla cafa patarna. Ella però non volle deporre l'abito religiofo, che aveva indeffo, a in tal foggia con femmo suo dolora , e rincrescimento le convenne partirfi da quel fagro chiofiro, e cedere alla forza , a violenza , che le venne fatta . Di poi temando a) i genitori, che i fratelli,ch'ella novamente non fuggista di casa, la rinchiusero in una camera fegreta a chiave , dove per cinqua mefi fu cuftodita, e trattata con molta darazza, fino a negarle qualcha volta il nacessario alimento, per in-durla a consantire alle loro voglia, e contrarre il maritaggio, ch'effi defideravano, ma inutilmante . Imperocche Chiara, benche foffriffe in quall'ingiufia prigionia della continne veffazioni di ogni forta, che a lei vanivano fatte; tuttavia ttette fempre ferma, ed immobila, nel fuo fanto proponimento di non volere altro fpofo, che il fue Salvatore Gesù Critto, ne abbracciare altro flato, che quello di Religiofa. Ella paísò i cinqua mefi della fua cattività in fervorose orazioni al fuo Signore crocififfo, nel meditare i mifteri della fen dolorofa Paffione, nnendo i fuoi patimenti a quelli del fuo Redentora, e in un quali continuo digiuno, e foventa in pane ed acqua, per implorare fopra di fe la divina mifericordie, e ricevere la grazia di refiftere alle importune moleftie, che la vanivano recata, par difforla dalla fua fanta rifoluziona. Si degnò il Signore in quefto tempo di versara sopra di lei consolazioni interiori in tanta abbondanza, che flava più contan ta in quel carcere, cha fe fossa stata in un magni-

fico palazzo, e in una piena libertà. 4. Accadde in questo mentre, che passo par Pila Alfonio Vescovo di Jaen in Ispagna, Prelato di gran bontà, ch' era stato in Roma confessora di a Brigida, il quale affendo cognito a Pietro Gambacorta padre della beata Chiara, fu alloggiato con molto onore în înz cafa . A quetto Prelato espose Piatro ciò , cha occorreva intorno alla fua figliuola, e lo pregò a volersi abboccare con esfolei, e persuadaria ad arrandersi ai volari da' fuoi genitori, e di tutti gli altri fuoi congiunti. Il Vescovo assunse di buon grado questo carico, e dopo aver esplorata la volontà di Chiara, a uditi i fuoi intarni fantimenti, conobbeeffer lei puidata dal divino spirito, onda non solamente non aprì bocca, per fraftornaria dalla fua vocaziona; ma anzi la confarmò maggiorà menta a feguira gl'impulfi dello Spirito fanto, che la chiamava a vita perfetta; a per suo consorto le propote gli efempi recenti di s. Brigida , a le lascio ancora la sua Vita . Indi rappresentò a Pietro fuo padre il torto, ch'ei faceva alla figliuo-

ia, e lo persuase a lasciarla in libertà di eleggere quello flato, a cui Iddio la chiamava, non avendo i ganitori, a chiunqua fiafi, vernna podeftà di coftringera alcuno ad abbracciara uno stato piuttosto cha nn altro contro la propria volontà . A questa sagge rappresentanze finalmante fi arrenderono tanto lo stasso Pietro Gambacor. ta , quanto i fratalli dalla Santa , a la permifero di eleggare lo flato religiofo . Benchè in. cambio del convanto di s. Martino dell' Ordine di a. Chiara, dove fi era prima ricoverata, vollero, ch'entraffe nel monaftero di a. Croce dell'Ordine di a. Domenico, ed ivi ftesse per modo di depofito, finche aveffero a loro spale fondato un nuovo monaftaro dello flesso Ordine di a. Domenico, nel qual dovesse alla passare insieme con quattro monache del fuddetto monaftero di fanta Croce .

4. Effendoft in tal maniera stabilita, ad aggiustata le cose di comune consenso tanto di Chiara , quanto delle monacha di s. Croca , ella professo in questo monastero con inesplicabile giubbilo dal fuo cuore la regola di s. Domanico, e cominciò,o piuttofto continuò con un auovo fervore a camminare a gran paffi alla perfazione evangelica . Ella per altro trovò , che in questo monattero ara molto fcaduta, e mal offervata la difciplina regolara, specialmante intorno al voto della povertà. Ma ficcoma in mezzo a più monacha rila late, e indisciplicata va n'erano sette, le quali offervavano afattamente la regola; coal ella fi uni a queste poche monache offervanti, e con loro infieme procurava di vivere fecondo lo spirito del proprio iftituto, efercitandofi in tutte le virtà religiole, e specialmente in una prosonda umiltà, in una totale ritiratezza, e feparazione dal commercio del Mondo, a della persone secolari, e in un persetto spogliamento di tutte le cofa della Terra . Non mancarono le altre monache inoffervanti di mormorara contro la beata Chiara, e contro le sue compagne, tacciandole di fingolarità, e di prefuuzione, e moftrandofi fdegnate, è malcontente dalla loro condotta . Ma la baata Chiara foffri in paca quafte ingiuste mormorazioni, e contenta della testimonianza, cha le rendeva la fua cofcienza, feguito il fuo tenore di vita fanta, povara, e diffaccata da ogni affetto terreno, ch' ella aveva intraprefo , per piacere a Dio , e per fantificare l' anima fua, che dee effera l'unico oggetto d'ogni Criftiano, e molto più delle persone confacrate a Dio na' monafteri . Bensì quelte contraddizioni risvegliarono in lei un ardente desiderio, che fuo padra metteffa pratto in asecuzione il conceputo difegno di foudare un nuovo monaftero nel quale sperava di potere ftabilire la vitz comuna, e una perfetta offervanza della ragola di a, Domenico . A quetto fine non lascio di farne a lui della vive , e premuro fe istanze , finchè le riufcì l' intento bramato . Onde nell' anno 1382.

nel giorno 29 di Agotto, festa della decollazione di s. Giovanni Batista, ella dal monastero di s. Croce passo insieme con quattro monache nel nuovo monastero, che si chiamo di s. Domenico, edivi per opera sua principalmente su introdotta una perfetta vita comune, un'estata osservanza della regola di s. Domenico, una rigorosa totale separazione da oggi commercio mondano, talmente che alle grate del parlatorio su posta una tela incerata, che impediva le monache di vedere, e di essero vodute da coloro, che venivano a trovarle, benche sossero loro stretti parenti.

6. Il buon odore delle virtà della beata Chiara, e della vita fanta, che si menava in questo nuovo monastero di s. Domenico, si sparse ben presto per tutta la città di Pisa, onde ad esso concorrevano le donzelle Pisane, per esservi ammesfe, e vestirvi l'abito religioso. La beata Chiara prima di accettarle, esaminava con grande accuratezza la loro vocazione, proponeva loro tutte le difficoltà, che avrebbero incontrate nel nuovo genere di vita, che dovevano intraprendere, e voleva, che vi facessero matura riflessione, e molta orazione prima di determinarsi . Ella steffa colle sue monache porgeva ancora molte preghiere al Signore, a fine di ricevere i lumi necessarj, per conoscere la sua divina volontà, e di non ingannarfi nella scelta di quelle, che vestivano l'abito religioso; ben sapendo che da ciò dipende in gran parte il buon ordine, e il mantenimento della disciplina nelle Comunità religiose. Nel rimanente quando si era afficurata della vocazione delle donzelle postulanti, e della loro buona volontà e disposizione allo stato religioso, non si curava punto dell'interesse, nè per l'ingresso nel suo monastero richiedeva cosa alcuna o per dote, o per altro titolo, ricevendo solamente quello, che spontaneamente eraofferto; e molte ne accetto fenza dote veruna, o con tenuissima dote. E pure, benchè il suo monastero fosse povero, e scarsamente provveduto di beni temporali, il Signore non lasciò mai di provvedere le sue serve di quello ch'era necessario al loro sostentamento. Bensì la beata Chiara era folita dire alle sue monache, che professando este la povertà di Gesti Cristo, alla quale fi erano obbligate con voto folenne, non dovevano cercare nè agj , nè comodità fuperflue, ma anzi dovevano essere disposte, e preparate a patire volentieri per amor di Crifto la penuria delle cofe anche necessarie; altrimente la loro povertà sarebbe stata povertà di nome, e non di fatti, e fenza verun merito presto Dio. Quanto la ferva di Dio fosse distaccata da ogni interesse, e amante della povertà lo diede chiaramente a conoscere in occasione, che volendo un ricco cittadino Pifano lafciar erede delle fue facolta il suo monastero, per non aver esso figliuoli, ella con molta efficacia lo pregò, e

l' induffe a rivolgere i suoi pensferi, e impiegare i suoi beni a pro d'uno spedale de fanciuli esposti, il quale si trovava in grande bissgno di soccorso; perocchè ella ad imitazione del grande Apostolo non cercava i propri vantaggi, e della sua Comunità, ma quelli solamente di Gen

Cristo, e de' suoi prossimi.

7. Nell'anno 1393, fu la beata Chiara percofsa da una gravissima afflizione, nella quale più che in ogni altra occasione fece conoscere a qual alto grado di virtù ella fosse giunta. Imperocchè Pietro Gambacorta suo padre da lei teneramente amato, e i due suoi fratelli furono barbaramente uccifi per tradimento di Jacopo d' Appiano Segretario dello stesso Pietro, il quale di concerto del Duca di Milano, e colla fazione de' Ghibellini si rivoltò contro il suo padrone, e in una sedizione popolare s' impadronì della sua dignità di governatore di Pifa. A questo funesto annunzio la Serva di Dio abbassò il capo sotto la mano onnipotente del suo Signore, che aveva permesso una sì gran difgrazia, e un tale rovesciamente di fortuna alla fua famiglia. In cambio di prorompere in lamenti contro gli autori dell'enorme eccesso, andava ripetendo quelle parole del fanto Giobbe: Sicut Domino placuit, ita factum eft, fit nomen Domini benedicium ; e perdono di buon cuore al traditore Appiano, e a tutti quelli, che avevano avura parte nel fuo iniquo tradimento. Quanto sinceri fossero i suoi serstimenti, e qual animo benevolo confervane verso d' Appiano, ben si vide, allorchè trovandosi la sua moglie con due figlie esposta al furore del popolo per una rivoluzione seguita nella città di Pita, ella le ricoverò tutte tre nel suo monastero, per prefervarle da ogni pericolo di ricevere qualche infulto, e le tratto con la stessa benevolenza, e collo stesso affetto , che avrebbe fatto co suoi più stretti parenti ed amici. Finalmente la beata Chiara dopo aver fervito fedelmente Iddio per lo spazio di trentasette anni in quel monastero, ed aver edificata la città di Pisa collo splendore delle sue virtù, e colla santa disciplina per opera sua stabilita nel medesimo monastero, nell'anno 1419. ai 17. di Aprile passo da questa mortal vita alla gloria celette, e fu dai Signore illustrata coll'operazione di varj prodigj, e miracoli.

razione di vari prodagi, e miracoli.

Oh quanto farebbe defiderabile, che ancha a giorni noftri regnasse ne monasteri quello stessi distinteresse, che la beata Chiara pratico nelso di Pisa! Quanto più siorirebbe ne' monasteri la distinte produce de la minima de la monasteri la distinte produce de la monasteri la distinte de la minima de la monasteri la distinte ma con la monasteri de la minima del minima de la minima del minima de la minima de

dente

dentemante di confacrarli al divino fervizio, fono però prive di mezzi a potarlo fare, attafa la loro povertà, tirerebbaro fopra de monatteri le banedizioni copiose del Signore tanto spirituali quanto temporali, fecondo le promeffe, ch' agli tanta volte ha replicate nella divine Scritture, come appunto avvenne a quallo della beata Chiara. Di fatto uno da' fonti principali del rilaffamento, a dell' inosfervanza delle Regole, che pur troppe fi vede reguare in alcuni monafteri, fi è quello di non ben discernere la vocazione di chi fi presenta a vestire l'abito Religioso, e di ammattare alla professiona monastica la persone per motivi baffi , ed umani , come gia offervo il Ven. Card. Bellarmino nel suo trastato, intitolato il Gemito della Colomba ( lib. 2. cap. 6. ) Quindi, (dic'egli,) deriva, che fi avvera pur troppo quel detto del Profeta Ifaja I, che fi moltiplica bensì il numero delle persone Religiose, ma non fi moltiplica equalmente l' allegrezza alla Chiefa per la loro fanta vita. Il che non accaderebbe così facilmenta, fe fi efaminaffero rigorofamenre le vocazioni, a quelle fole perfone a ammestellero nella Religione, che dellero fondata speranza di voler vivera unicamente addette al fervizio di Dio, e all'acquifto della perfeziona, fanza altri riguardi, nè altri rifpetti umani . Ma ficcome non di rado accada, o può alsneno accadere, che in qualche Comunità s' introduca il rilatfamento, e l'inoffervanza delle Regole del proprio litituto, a forfa nella maggior paria delle parione, che compongono quella tal Comunità; allera che debbono fare coloro che vogliono prefervare se steffi dalla rovina, e dal precipizio? Quello ttesfo debbono fare, che pratico la beata Chiara, allorchè per quattro anni dimoro nel monaftero di s. Croce, cioè unirfi con quei pochi, che sono offervanti delle Regole, a fenza punto diminuire la carità verso degli altri, ajutarfi fcambievolmente nell' efatto adentpimento de' propri doveri, fopportando con pace le contraddizioni, che percio incontraffero, e disprezzando la censure di fingolarità, colla quali venissero mottaggiati. Perocchè v'è una fingolarità viziofa, che dea fchivarfi, ed è quella cha nasce da prasunzione, e da uno spirito di occulta superbia, per acquistarsi stima, e credito presfo degli uomini : a v' è una fingolarità virtuofa, che non fi dea abbandonare, ed è qualla, che confifte nall'efatta offervanza della legge di Dio, e de' doveri del proprio stato, la quale riconofce per suo principio lo spirito di carità, ad ha per fine il placere a Dio, il fantificare l' anima propria, el'affichere la fua atarna falute.

#### 18. Aprile -S. Perfetto Martire -Secolo IX.

Il suo martirio è stato descritto da s. Eulogio, Prete di Cordova, e stsimonio oculato, nel Memoriale de Santi lib. 1. cap. 1., che si trova inserito nella Biblioteca de Padri son. 15. dell'edizione di Lione.

7 Ivaa Perfatto nal fecolo nono nelle Spagne, allorchè gli Arabi Maomattani, chiamati Mori, fi erano randuti padroni della maggior parte di quelle provincie, ad avevano flabilità la città di Cordova per capitale del loro Regno . Era fiato il Santo allevato nella Comunità , o fia monaftero di s. Acifclo della medefima città di Cordova, dove aveva attefo agli studi delle lattere, e all'afarcizio dalle virtù criftiane . Benchè la fua principale applicazione foste stata quella delle divine Scrittura, nella quali trovava le sue deliaie; non aveva parò lasciato d' istruirsi ancora ne'la lingua Arabica, e nelle scienza, che avevano corso presto gli Arabl , per esfere in istato di confutare più facilmente i loro arrori, a di preservare i Cristiani dalla seduzione di quegl' infadeli . L' integrità della fua vita , e la dottrina ecclesiastica, di cui era fornito, gli maritarono d' affar promoffo al Sacerdozio; onde continuando la fua dimora nella fuddetta Comunità di s. Acisclo, s'impiegò con molto farvore nelle funzioni facardotali, e nell' ittruire il popolo fedele nalle varita dalla Religiona, e nel confolarlo, acciocche foffrisse con pazienza e con merito Il tirannico giogo, e la barbara dominazione da" Maomettani , conformandoli al voler di Dio, il quala tutto dispone, e permatte pel bene, e vantaggio de' fuoi eletti .

2. Accadde , ch' affendo un giorno il Santouscito dal suo monastero par alcuni affari domeflici, e camminando par la città di Cordova, eli fi facaro avanti alcuni Maomettani, i quali tennero feco discorso intorno a cose di Religione, e lo pregarono iftantamente a dire i finceri fuoi fantimenti fopra Gesù Crifto, adorato come Dio da' Criftiani, e fopra il loro profeta Maometto. S. Perfetto espose la dottrina della Chiefa, e i fondamenti della credenza de' Cristiani circa la divinità di Gestì Crifto, fattofi uomo, vennto al Mondo par redimera, e falvare il genere umano, e la naceffità di credere in lui, par ottanera l'aterna falute ; e qui fi riftatta fenza dir nulla di Maomatto , par timora di non concitare contro di se lo sdegno, e il furora degli steffi Maomettani. Ma effi gli facero nuove, e replicate intanze , acciocche manifattaffe ciò , ch'al credava circa Maomatto, promattendogli con giuramanto di non isdegnarsi, nè fargli mala alcuno per qualunque cofa ch' ei fosse per dire. Allora il Santo fidandofi di tali promeile, a lufingandoti di convartire quai miferi acciecati infedali , rapprefento loro con molta afficacis, non cifre Maometot Ge non un fails prefett a en grand impodre », predetto giù da Genà Crifto nel Vengelo, il quale invafato dalgio della di la comparazione della considerazione alla già averano perilata fode, o de are precipitato nell' abilio informale ad arisee nell' eterne famne, dove nadavano a cadre tutti quelli, chefiguivano in fin faila fetta, e l'impore a tiravacorio, con dettroi i viramente ad abbandonare i loro errori, e ad abbracciare la Fede crifitata, pre menso delli quale unicamente posevano (kil-

vare l'eterna daungajone. 3. A un sal parlare quei Maomettani concepirono nel loro cuore grande sdeguo contro il Santo, e si accesero di furore contro di lui, ma per allora trattenuti dalla promessa giurata, che gli avevano fatta, non ne fecero alcun rifentimento, e lo lasciarono tornare in pace al fuo monastero. Intanto però risolverono di vendicarsi contro di lui dell' affronto , e dell' oltraggio , che pretendevano aver ello fatto al loro profeta Maometto, Onde appoftarono alcuni loro compagni Maomettani, ed un giorno, che il Servo di Dio ufcive dal fuo mouaitero per alcune fue faccende , cottoro gli fi avventarono addoffo , come tanti cani rabbiofi , gridando , e schiamazzando, ch'egli era un beftemmiatore, che con-atroci ingiurie aveva oltraggiato il loro profeta Maometto; e a furia di popolo lo firascinarono, e eccusarono avanti al giudice Maomettano di Cordova. Vi accorfero ancora quei Maometta-ni, che avevano feco tenuto il discorso sopra riferito , i quali testificarono , aver esti medefimi ascoltate le meledizioni, e le villanie da lui pronunaiate contro di Maometto. Il Giudice ordino, che carico di catene fosse condotto in carcere, volendo rifervare ad un'altra udienze il fuo giudizio, e condannarlo alle morte con maggiore pubblicità in occasione di certa festa so-lenne, che i Magmettani presto dovevano celebrare . Il fanto Sacerdote , che aveva fulle prime mostrato qualche timore, e non aveva ardito di ratificare le accuse fatte contro di lui , quando fi vide cerico di catene per la causa di Dio, fi fenti riempiere il cuore di forza, e di coraggio, onde non dubitò di affermare ad alte voce , che Maometto era veramente un falfo profeta, e un impostore, e che tutti i segunci della fua impura fette farebbero certamente con lui caduti nel fuoco eterno . Egli se n'andò alla prigione con gioja, come fe andafie ad un convito di nozze i e in tutto il tempo che vi dimorò, benediceva il Signore della grazia, che gli aveva compertita di poter confessare il suo fanto nome , e di soffrire quei patimenti per amor fuo. Si preparò al martirio con continue oreajoni, e con rigorofi digiuni, e con altre auferità, pregando Iddio per li fuo i persecutori, e

per la conversione degl' infedeli Maginettani .

4. Venuto il giorno folenne della fefta Maomettans fu il fanto Martire tratto di prigione, e presentato al Giudice, avanti al quale fece una generola confessione della fua Fede, e non celsò di pronunziare maledizioni contro il falfo profeta Maometto, e contro il suo scellerato Alcorano. Onde fu immantinente condannato a perdere la vita col taglio della tefta, che gli furecifa nella pubblica piazza di Cordova ai 18. di Aprile dell' auno 850., e il suo corpo su da' Criftiani onorevolmente seppellito nella chiesa di s. Acifclo , L'elempio di questo fanto Martire ravvivò lo spirito, e il coraggio degli altri Criffiani , che a truppe si presentarono avanti si magiftrati Maometiari, confesiando generolamente la loro Fede, ed efibendofi pronti di ratificarla collo spargimento del loro sangue, come aveva fatto a. Perfetto . Ma i Maomettani vedendo tanta moltitudine di gente disposta a morire pel nome, e per amore di Cristo, rimafero forpreti ed atterriti; e non volendo privare lo Stato di tanti fudditi, non ardirono di moleftarli ; onde per allora fi calmo alquanto la per-Secuzione .

Non v'è per un Criftiano forte più felice di quella di patire per Critto, e di dare il sangue, e la vita per amor suo. Onde non è meraviglia, se i Cristiani di Cordova per impulso particolare dello Spirito fanto, e per confondere la perfidia Maomettaua, con tanza alacrità offerfero fe medefimi al furore di quegl' infedeli, e fi moftrarono defiderofi di feguire l'esempio del loro cittadino, e fanto martire Perfetto. Ci dee pinttofo recar maraviglia, conse tanti Cristiani a' giorni nostri fieno al vili e codardi, e insieme ai ingrati, che nulla vogliono patire per un Dio morto per loro fopra un patibolo di croce, e che ha loro promesso una ricompensa infinita ed eterne; Si dirà forfe, che ora manceno le occasioni di mostrare una tale generosità, ed amore verio Gesà Crifto , perchè non vi fono più tiranni , nè persecutori della sua Fede . Ma se per divina misericordiz fono ceffate le perfecuzioni contro i dogmi della Fede, non maucano però anche in mezao al Criftianesimo altre sorte di persecuzioni contro le fante maffime del Vangelo, e contro le virtù criftiane, le quali appariengono al deposite della Fede, non meno che i dogmi, e nellequali fi può , e fi dee moftrare la fteffa generoftà e coffansa, che i fanti Martiri dimostrarone avanti ai tiranni, foffrendo qualunque perdita, e qualunque male temporale, piuttofto che abbindonarle, e voltare le spalle a Dio . Chiunque in tali occasioni sacrifica volentleri il suo onore, la fua roba, e la vita fteffa per amor di Dio, e per imitare gli esempi di Gesti Cristo, acquista certamente un merito eguale, o almeno confimile a quello de fanti Martiri , e riceverà infieme con effi in Cielo una corona immarcescibile di gloria . Di fatto Geat Cristo nel Vangod "chiama basti non folamente quelli, che disfono perfecciono per la Fede, ma quelli ancore che fofficon perfecciono per la gialitza, che an vivia gianza de la gialitza de la compania de la gialitza de la gialitza de tiri ha promefio il regno de Cicili. Siamo dan que disposti, e prepareite foffirir quiunque trireggio, e qualunque male per amor di Dio, per manenerei cui fediali, per confereree la fia gratie; e noi puer termo partecipi del metita.

## S. LEONIDA MARTIRE. Secolo II. e III.

Il fuo martirio è riportato da Eufebio Cefurienfe nel lib. 6.
esp. 1. e 2. della fua Sioria ecclifiafica. Si veda antora
il Tillement nel tom. y. delle Memorio ecclefiafiche al titolo di Origene art. 2. e t.

I L nome di s. Leonida fi è renduto celebre nella ftoria della Chiefe, tanto pel merito fuo perfonale, e per l'illustre martirio, che soffri per a mor di Critto nella persecuzione dell' Imperatore Severo, quento per esser egli stato padre di Origene, e per aver educato questo suo figliuole in meniera tale, che riulcì poi un famolo ed eccellente Dottore nelle scienze ecclesiastiche . Era Leonida nomo cinmogliato con una numerofa... famiglia di sette figliuoli, de queli Origene su il primogenito, e viveva in Alessendria di Egitto nel fecondo fecolo della Chiefa. Le cure, e feccende domestiche non l'impedirono dall'attendere allo studio della filosofie, e sopra tutto si applico alla lettura, e meditazione delle divine Scritture, e e regolarsi in tutte le cose secondo le massime della Religione crittiane, che professave. Scorgendo nel suo figlinolo Origene un raro, e mirabile talento, di cui il Signore l'aveva dotato, fi prese una cure particolare di lui, Istruendolo da se medesimo nelle lettere si umane, che facre . Era , dice Eufebio , fuo coftume , di efigere da esso prime d'ogni eltra cosa, che ciafcun giorno imperatie a mente, e recitafie a memoria alcuni patti della fante Scrittura, nella... quele il giovanetto Origene prese tento diletto, e tanto piacere troveva in effa il fuo fpirito, che non contento d'intendere il fenso ovvio, e letterele de fecri libri , ne cerceva fin d'allore i più oscuri e più prosondi mitterj . Onde sovente faceva al fuo padre Leonida teli interrogazioni fopra alcusi luoghi delle divine Scritture, che lo mettevano in foggezione, e in imbarazzo. E febbene egli riprendesse la soverchia curiosstà del figliuolo, e lo ammonisse a contentarsi di quelle femplici idee , che presenteve la lettere della divine Scrittura, fenza volor internarfi a penetrerne i reconditi fensi, per effere quetta imprefa superiore alla sua tenera età, tuttavia dentro di se medesimo ne sentiva grande allegrezza, e rendeva nmili grazie all' Autore di tutti i beni, che si sosse degnato di farto padre di un tal sigiiuolo. Anzi qualche volta, ellorchè Origene stava dormendo, gli scopriva il petto, e glisle beclava divotamente, come un vivo tempio delle

Spirito fanto . 2. Effendofi nell'enno 202. rinnovate le perfecuzione contro le Chiefa per un editto dell' Imperatore Severo , quetta divenne più fiera , e più crudele in Aleffandrie, in occasione che le stello Imperetore si portò e quella città . Con-ciossiachè per compiacere gli Alessandrini pagani , effei dediti al le superftizioni idoletriche, e nemici implacabili del nome cristiano, riempiè di stragi, e di sangue de Cristiani tneto l' Egitto, e la Tebaide; e innumerabili furono quelli, che perdendo tra crudeli tormenti la vite, riporterono immortali corone dal nostro Salvatore Gesù Crifto . Ora nno di effi fu s. Leonida, il quale fu erreftato, e meffo tra'ferri in un'ofcura prigione per ordine di Leto Presetto di Alessandrie , e dell' Egitto . In quest' occesione si vide il frutto , che le sue sante istruzioni aveveno prodotto nell'enimo del suo figliuolo Origene, il quele fi troveva ellora in età di diciaffette anni .. Imperocchè enimeto da une vive Fede, e acceso di un ordente defiderio di spergere il sangue, e di facrificare la vita per amor di Crifto, voleve in tutti i modi tener compagnia el padre fuo-Leonida, e presentarsi el tribunale del Presetto per farvi nna generofa confessione della sue Fede. La fue madre uso le possibili diligenze, ed industrie, per distorre il figlisolo da una tale rifolnzione ; ma rinfcendo tutte inutili , fu d'nopo costringerlo a rimanersene in casa, con

fottrargli, e nascondergli le vesti. 2. Non potendo ednique Origene feddisfare il fuo defiderio di morire mertire di Gesù Crifto insieme col suo padre Leonida, gli scrisse una sensatissima lettera, per esortarlo el martirio, dicendogli in effa tra le altre cofe : Guardateus bene , o padre amatifimo , di non lafciaroi rimovere dalla vofira fanta rifoluzione per riguardo noffro . Siate fermo, e collante nel voltro proponimento, a non vi prendete ne penfiero, ne pena alcuna per noi . In fatti poteva certamente esfere al a. mertire Leonide motivo di grande affizione, e anche di grave tentazione, il pensiero di lasciar le moglie, e i figliuoli desolati, e in nno stato di somma miferia; perocchè fecondo le leggi Romane, e gli editti imperiali alle pene dell'ultimo fupplizio andava unite ancora la conficazione di tutti i beni di colui, ch' era condannato allamorte, senze che si evesse alcun riguerdo alla fua famiglie, e a'fnoi figliuoli, che rettevano dopo di lui. Confortato Leonida da queste lettera del figliuolo, perfiftè coftante nella confessione della Fede, onde per comendo del fopreddet-to Leto Prefetto di Alesfandria gli su tagliate la Gg 2 tefte . teffa, e riportò la gloriofa palma del martirio nell'anno 202., e probabilmente ai 22. di Aprile, in cui fe ne fa onorevole commemorazione

nel Martirologio Romano.

Dal breve e fincero racconto delle azioni, e del martirio di questo Santo possono non meno i padri, che i figliuoli apprendere delle utiliffime itruzioni, concernenti la loro fcambievole condotta . Imparino iu primo luogo i genitori a dare a'loro figliuoli una tal educazione crittiana, per cui effi fieno iftruiti nelle verità della Fede, e nelle fante maffime della Religione, affai più che nelle scienze di questo secolo, le quali, come dicel'Apottolo 1, farauno pretto diffrutte, è annichilate col breve corso della vita presente; dovecchè la scienza della Religione serve a guidarli alla vita eterna, e a renderli felici e beati per fempre in Cielo. Quanti figliuoli potrebbero farequelle amare doglianze, che sa di se medesimo a. Agostino nelle sue Confessioni , che fi avesse cioè gran premura, ch'egli imparafie le umane lettere, l'eloquenza, e le scienze profane, acciocchè fosse in istato di far col tempo una buona figura, e, come fuol dirfi, la fua fortuna nel Mondo; e poca, o nessuna cura fi aveste d'inftillargli nel cuore ancor tenero la scienza della falute, l'amore delle virtù criffiane, e il desiderio dell'unico, e vero bene, tual è la prazia celefte? Ahime, quanta cecità, quanta trascuratezza, e quanta indifferenza fi vede fu tal proposito in una gran parte di padri, e di madri cristiane ! Che conto terribile avranno essi da rendere un giorno al divino tribunale di aver allevati i figliuoli non per Iddio, e pel Cielo, come sono obbligati, ma pel Mondo, per le pompe, e vanità di ello, e pel demonio, di cui pur troppo diventano schiavi! Imparino in secondo luogo i medefimi genitori a preferire Iddio, e la falute dell' anima propria, a qualunque intereffe, e bisogno de'loro figliuoli, ricordandofi sempre , e tenendo fife nell' animo quelle paroledi Gest Crifto nel Vangelo 2, che chi ama la moglie, i figliuoli, o qualunque altra creatura più di lui, non può aver parte feco nel fuo regno, nè essere suo discepolo. Così sece s. Leonida. Egli, come fi è veduto, per offervare il comandamento di Dio, di confessare il suo nome avanti gli uomini, perdò la vita, e le foftanze, e non temè di lasciare la sua famiglia nelle miferie . Lo stesso dee essere disposto a fareogni cristiano , piuttosto che trasgredire alcuno de' comandamenti di Dio, fidandosi della divina provvidenza, alla quale in tali cafi convien totalmente abbandonarfi . Imparino finalmente-l figliuoli a defiderare, e procurare con ogni maggior premura la falute dell' anima de' loro genitori, dai quali hanno ricevuta la vita temporale , e per quest' effetto a contribuirvi per parte loro in tutto ciò che possono, come sece Origene verso il padre suo Leonida. Avvertano sopratutto di non esser mai di Randolo, e di occassone a propri genitori di trasgredire la legge di Dio per amor loro, e di cadere nell'eterna perdizione, per qualunque vantaggio, e interessa temporale.

### 20. Aprile. S. Anastasio Sinaita. Secolo VI., e VII.

Le azioni di s. Anafiafo Sineita si raccolgono printipalmenti dalle sue opera, e da altri monumenti riportati nel tom. 1. di Aprile di Bollanassi, i quali mostrano di evistaza, comi esti su aiversio da s. Anafiasio Parrierca d'Actochia, che vivea nel medismo secolo, e di cui fi riferirà la Vita nel giorno seguente.

S Ant' Anastasio Sinaita era nativo della Siria, e fu allevato da' fuoi pii genitori con molta diligenza nella pietà criftiana. Sopra tutte le cofe eifi gl'inftillarono una grande, e tenera divozione verso il nostro Signore Gesù Cristo, talmente che egli fieffo confeffa, che lo aveva-fempre nella mente, e nel cuore: 2yando (dic'egli) io leggeva, o intendeva leggere il fanto Vangelo, mi fembrava di afcoltare Gesii Crifto medefimo in perfona , e che dalla fua divina bocca ufciffero quelle parcie di vita eterna, che penetravano dolcemente, e viemprevano di foavità l'anima mia . Quando io mirava le fue immogini, io mi portava a venerarle con quel profondo rifpetto , cb' avrei fatto , fe aveff evuto e' mici occij prefente lo Heffo divin Salvatore, e i milierj, ch' ese rappresentavano. Quando io mi accollava a riceverlo nella fantiffima Eucariffia, io mi fentiva commofo da un il tenero amore, e da una tale compunzione di fpirito , come fe vedeffi vifibilmente lo Heffo Gesù Citto, e lo tenefitra le mie braccia . Quetta divozione di Anaftalio verso l'adorabile persona di Gesii Cristo non si ristrinse alle sole parole, o a'foli fentimenti di pietà , ma produffe frutti abbondanti di faute operazioni . Perocchè egli poneva tutto il suo studio nell' ubbidire a' fuoi precetti , e nell'imitare i fuoi divini efempi ; e volle ancora feguirne i configli, per unirfi vie più firettamente con effolui , e fare maggiori progretti nella fua grazia , e nel fuo fant'amore .

Pogram batti sia gratia, a est los lant azoros, cos cos este policio a la quella ficada e a la la finali su accordante per policio al esta finali su monafiere del los paedes de la gratia del policio con esta del policio del po

E que-

E questo forsé n'il motivo, per cui egif à partialla siria, e à porto nella l'alelina, dove con grande affetto del foc coure; e con una tenera compassione sirio que il suni longli, famidicari la compassione sirio que se conserva del baganti ad l'ou prazio fi tangue (parto per la falicada guerre una non. Dalla Palelina publo nell' Arabia, e viito i monuteri del monte Sina, adocenta di quei monanti, che isilovi del fisirvi la fanta dinora pel rimanente de fuol giorni, cu quidad già vienco il forpranone di Sinate, con cui adgi antichi autori d'ator di dilitto da judica già vienco il forpranone di Sinate, con cui adgi antichi autori d'ator di dilitto da adiemo (cco).

3. Lo splendore delle sue virtù, e della sua dottrina non potè flare lungamente nascoso; onde non paísò molto tempo, che fu promoffo al fublime grado di Sacerdote; e arricchito di que-Ro fagro carattere fu obbligato a dispensare i fagri mifterj, e la divina parola non folo a fuoi monaci, ma ancora a quelli, che a lui concorrevano. Ci rettano ancora alcuni de fuoi fermoni, dai quali apparisce, quanto egli fosse ben fondato, ed iftrutto nelle verità della Religione, e di quanto spirito il Signore l'avesse dotato. In uno di questi fermoni egli racconta una cofa avvenuta ad uno de' fuoi monaci del monte Sina, il quale era bensì vissuto lodevolmente, ma non aveva data alcuna dimostrazione di virtù superiore agli altri, anzi piuttofto fembrava, che la fua condotta fosse stata alquanto tiepida, a paragone del rigore che fi praticava comunemenre dagli altri monaci . Effendo questo monaco venuto a morte, dava fegui straordinari di allegrezza, come se avesse una indubitata sicurezza della fua falute . Sant' Anastasio, che stava presente con altri monaci, temendo di qualche inganno, lo ammont a temere i giudizi di Dio in quel punto, in cui f maggiori Santi, benchè sperassero molto nella divina misericordia, non fono però stati esenti da un giusto e salutare timore. E' vero, rispose il monaco, che io avrei molta occasione di temere a cagione de' miei peccati, e della mia tepidezza; ma il Signore fi è degnato di rivelarmi per mezzo d'un Angelo la mia falute, perocchè ho adempiuta la fua divina parola, con cui ha detto nel Vangelo : Wolite judicare , & non judicabimini ; nolite condemnare , &. uon condemnabimini ; dimittite , & dimittemini 1 . Non vogliate giudicare, nè condannare, e non farere condannati; perdonate, e vi farà perdonaro . Ora io fono sempre stato avvertito colla graaia di Dio, di non giudicare, nè condannare alcuno, anzi ho procurato di prendere in buona parte, e di scusare tutto quello, che io vedeva, o udiva farfi dagli altri; e quaudo fono ttaro maltrattato o in fatti , o in parole , ho fempre di buon cuore perdonato. È però il Signore, ch' è fedele neile sue promesse, per sua bontà si degna rimettermi tutti i miei peccati, e condurmi al suo celeste Regno, e così dicendo rendè lo spirito a Dio.

4. Intanto circa questi tempi, In cui il Santo dimorava nella folitudine del monte Sina, cioè circa il fine del fetto fecolo, e il principio del fettimo, gli eretici Acefali, ch' erano un germoglio della fetta degli Entichiani, già condaunata dalla Chiefa nel Concilio Calcedonese, devaflavano il campo del Signore, e feducevano molti Fedeli nell' Egitto, e in altre parti dell'Oriente . Sant' Eulogio pertanto Patriarca di Alessandria, informato del merito, e della dottrina di fant' Anastasio, l'obbligò a portarsi in Alessandria a fine di disputare con quegli eretici, e di confondere colla forza della verità i loro errori . E in fatti egli in diverse conserenze, ch' ebbe coi capi di quella fetta, li convinse con tanta evidenza della perversità delle loro opinioni, che una volta tra l'altre poco mancò, che il popolo, che fi trovava presente, non li lapidasse; ranto rimale persuaso della verità de'dogmi cattolici, e sdegnato contro gli autori, e sostenito-ri delle prave opinioni, Non contento il Santo di convincere eli eretici , e di preservare i Fedeli dai loro errori colla viva voce, compole ancora in iscritto alcune opere, ripiene di lame e di sapienza, nelle quali dopo avere stabilite con sodi sondamenti le verità cattoliche, combatteva con gran vigore, e con selice successo le vane cavillazioni , e le fofittiche fottigliezze degli eretici . Il che ridondò in molto benefizio della cattolica Religioue, poichè i Fedeli per mezzo di esse potevano facilmente schivare le infidie degli uomini perverfi, e quei ch' erano stati sedotti, avevauo campo di difingannarfi delle loro erronee prevenzioni. In queito fanto efercizio impiegò s. Anastatio il rimanente della sua vita , fenza lasciare quello delle sue penitenze, finchè circa: l'anno 618. piacque al Siguore di chiamarlo all' eterna vita, per ricevere la corona incorrutti-bile delle sue fatiche, e del suo apostolico zelo per la gloria di Dio , e per la salute delle. anime.

And the pair of th

Padre , e di nemici, che noi eravamo , e figliuoli d'ira , ci ha renduti degni d'effere figliuoli , e amici di Dio . Egli è l' unico Redentore, e Salvatore degli nomini, e in nome suo solamente, e per li suoi meriti, come dice s. Pietro 1, noi poffiamo ottenere la remiffione de noftri peccati, e la falute delle anime nostre . Egli è la Via , la Verità , e la Vita , come fi ha in fan Giovannia; la Via per cui fi va a Dio, e fuori della quale non vi fono fe non traviamenti, e precipizi; la Verità, che ci può liberare dagl' inganni, e dalle menzogne; la Vita, che vivifica le anime colla fua grasia nel prefente fecolo, e colla fua gloria nell'eternità. Egli in fomma, come fidice nell'Apocalifie 3, è l'alfa, e l'emega, il principio, e il fine di tutte le cofe; onde da lui, come da fonte perenne, ed inciautto derivano tutte le grasie, e tutti i doni, che fi fpargono fopra degli uomini; ed a lui, come ad ultimo termine, debbono tatte riferirli, e in lui, e per lui ricevere il suo complmento, e la sua perfezione ; di modo che la stessa divosione , che si professa si Santi, come insegna l'Angelico Dottore 4, va a terminare in Gesù Crifto Dio ed uomo, dal quale effi riconoscono la loro fantità, e a cui ne rendono continui tributi dilode in Cielo, con mettere a' fuoi piedi quelle corone, di cui si è degnato di onorarli in Cielo 5. Ma perchè questa nostra divozione a Gesù Cristo fia vera, e ci giovi al confeguimento della noftra eterna falute, fia confimile a quella di a. Anastasso, animata cioè da una viva Fede, da nna ferma speranza, e da nna sincera carità , per cui ascoltiamo volentieri le sue parole; nbbi-diamo a' suoi precetti; imitiamo i suoi esempi; e profittiamo de' fnoi fagramenti, e specialmente dell'augustifimo dell'Eucarlitia, ricevendolo colle debite disposizioni . In tal maniera noi santificheremo le anime nostre nella vita prefente , e giungeremo ficuramente al possesso della gloria immortale del Paradifo .

## 21. Aprile. S. Anastasio Patriarca. Secolo VI.

Le notizie apportenenti a questo fanto Patriarca si ricevano da Evagrio tessimonio contemporaneo, e oculato, perché in quel tempo weve si Acciochio, nelle su soria eccepassica si h. e. cap. 40., e lib. 1, cap. 1, come ancora da alcane lettere sersite da s. Gregorio Magno allo sesso. Patriarca.

B Enchè non sia a noi giunta alcuna notitia delle asioni di s. Anastaso, prima d'esser promosso alla dignisi Partiacale d'Antochia, il che segui nell'anno 559., o secondo altri 161., tatvia non possiamo dubitare, ch'esse non sofesto tutte fante, e viruole, posichè appensi in-

nalzato a quella Sede, ch'era la primaria dell' Oriente, egli comparve adorno di tatte quelle più laminose prerogative, che convenivano al suo grado fublime . Potfedeva il fanto Patriarca in una maniera diftinta e fingolare la fcienza delle divine Scritture, e delle cofe ecclefiaffiche; e alla scienza univa nna mirabile integrità di coftumi , e l'esercisio delle virtà criftiane . La. condotta della fua vita era ai efatta, che faceva gran conto non folo delle cofe grandi, ma ancora delle più piccole , e che fembravano di poco momento. Quanto egli era di facile acces-io a tutti quelli, che avevano a trattare con esselui di cofe ferie, e di affari appartenenti al fuo ministero pastorale, chiunque est fossero, moftrandoft verso di loro mansueto ed affabile : altrettanto era rifervato, e di difficile accesso rifoetto a coloro, che a lui si portavano per visite inutill, e per trattenets in discorsi di cose indifferenti, e non necessarie. Egli aveva, dice Evagrio , le orecchie sempre pronte ad ascoltare chiunque a lui ricorreva , per esporgli i propri bisogni, e travagli, e la bocca sempre aperta a parlare, quando fi trattava o d'iffruire, o di configliare, o di confolare, o di discorrere di cofe spettanti al servizio di Dio, e al bene delle anime : ma non aveva ne orecchie, ne lingua, quando si proponevano cose vane, co inconvenevoli, e gli si facevano de' discorsi inse tili, ed oaiofi; e in quetti cafi egli era folito di offervare un modefto filenzio . La fua naturale inclinazione lo portava alla dolceaza , e alla compiacenza verso d'ognuno; ma sapeva ancora nfare il conveniente rigore , e nna giufta feverità contro coloro , che lo meritavano per li loro viai e difordini. Onde ne feguiva che era amato da' buoni, e temnto da' cattivi; e tutti erano costretti a riconoscere in lui le parti di un vero pastore, vigilante, efatto, ed attento a foddisfare gli obblighi del fuo ministero in

divina Provvidenza 2. Tal era il s. Patriarca Anastasio, e tali le fue fante occupazioni, allorchè nell'anno 565. fi eccitò contro di lul una fiera procella , dalla quale poco mancò, che non restasse oppreso, e spalaato dalla fua Sede . L'Imperatore Giuftiniano, il quale nella fua vecchiezza, come fi diffe nella Vita di a. Entichio ai g. di questo mefe di Aprile , cadde mileramente nell' erefia degl' Incorrutticoli , pretefe di obbligare s. Antftafio ad approvare un fuo editto , con cui avera proposta, e stabilita questa tal eresia. Ma il fan-20 Patriarca tanto fu lungi dall' aderire a' luoi iniqui voleri, come avevano fatto alcuni Vescovi cortigiani, e adulatori, che anzi con libertà apottolica fi oppose intrepidamente alle fue perverse opinioni, scrivendogli lettere piene di fapienza, e di coraggio, nelle quali gli rapprefes-

benefizio del gregge alla fna cura commesso dalla

(t) AB, 14. 12. (s) Jo, 14. 6. (g) Apoc, 1. 8. (4) 2. 2. gn. 82. art. 2. (f) Apoc. 4. 10.

presentava, che secondo la dottrina insegnata fempre nella Chiefa, e proveniente dagli Aposto-li, e confermata da'sa Padri, il corpo del noftro Signor Gesù Crifto prima della sua gloriofa rifnrrezione era fiato corruttibile , e paffibile ; altrimenti immaginaria, e fantattica, e non reaie, ed effettiva farebbe flata la fua paffione, e la fua morte di Croce, fofferta per amor noftro , e per foddisfare alla divina giuftizia per li noffri peccati. Ne di ciò contento il fanto Patriarca, e in voce, e in tícritto premnnì i Fedelì contro la novella erefia, ch' era un germoglio degli errori Eutichiani, ed efortò, ed animò i Vescovi del suo vasto Patriarcato, e gli ecclesiaftici , e i monaci a combattere per la Fede, fenza temere gli sforzi della podestà imperiale . Tutte le volte che gli occorreva di predicare nelle adunanze della Chiefa, il che faceva frequentemente, dopo avere iftruiti i Fedeli nella vera dottrina , era folito di concludere i suoi difcorfi con quelle parole dell' Apostolo: Quando anebe un Angelo dal Cielo vi annungiaffe un Evangelio differente da quello, ebe noi vi abbiamo predicato , ch'egli fia anatematizzato . Quefte fue iftruzioni, e queste sue diligenze produstero un ottimo effetto, perocchè sutti, eccettuatine pochiffimi , ftertero fermi , e coftanti nella dortrina della Chiefa, e rigettarono gli errori a quella contrarj.

3. Il fuperbo, e furibondo Imperator Ginftiniano, che fi era da molto tempo ufurpata una sirannica podeftà nelle cose ecclesiaftiche, e che pretendeva di esercitare nella Chiesa una dominazione a lui incompetente, non potè in niun modo foffrire le contraddizioni di s. Anaftatio, quantunque giufte, e neceffarie; onde ficcome aveva già per la ftessa cagione deposto, e cacciato in cilio il s. Patriarca Eutichio; così era già rifoluto di fare lo fleifo trattamento a s. Ansftafio ; ma prima che potesse esegnire il suo iniquo difegno, fu Improvvifamente colpito dalla morte , che (egu) ai 13. di Novembre dell'anno 565. dopo 37. anni , e fette meli d'impero . Giuttino II. fuo nipote , e fuccesfore nell'Imperio concedè la pace alla Chiefa, e con un fuo editto riftabilì nel fuo primiero vigore la Fede ortodoffa, onde per allora ceffate le moleftie, e le veffazioni fuscitate contro s. Anastasio, el potè continuare a governare in pace la Chiefa di Antiochia. Ma non passo molto tempo, che contro di effo fi follevo un nnovo turbine , per cui egli fu sbandito dalla fua Chiefa, e privato dell' onore patriarcale . Imperocchè l' Imperatore Giuitino, che già confervava dell' amarezza contro di lui, perchè egli aveva riculato di dargli de' donativi d'oro, e d'argento, allorchè fu promofo al Patriarcato, vivente ancora l'Imperatore Giuftiniano, cerco de pretefti, per farlo deporre, ne gli mancarono de Prelati cortigia-

ni , che Scondarono I fool perverfi dispai. Noll'anno danopa you il finto Partires fa mindaro in cilio per ordine di Ginfino, e probabili mente: come offera an moderno chiarifimo Storico 3, dopo averio fatto deporre per fantenza diun finode tenno in Coftaninopoli, da cui agli crede di non dever appellare (giacchè non mente delli fai perfono) per no trobase la pace della Chifaf; tanto più che in luopo fio fa popo per oposito per oposito e con calle persono di molto mente della fai papirile, che gli attir Partirachi, e lo fefio Kornaso Pomefice non obbero ci quali perso la perio (e. per li giari Partirachi, e lo fefio Kornaso Pomefice non obbero in timo Partirare di Anticchia.

4. Di s. Anastasio dopo la sua deposizione non è più fatta menzione nella Storia ecclefialtica fino al pontificato di s. Gregorio Magno ; onde c'è tgnoto il luogo del fuo efilio, nè fi fa quale fia stato il genere della sua vita nel lungo tratto di ventitre anni', in cui fterre sbandito dalla fua Chiefa di Antiochia. Ma, come ottimamente riflette il suddetto Istorico 2 : Lyello medefino filenzio degli Scrittori (fono fue parole) è una convincentiffina prova, d'avere il s. Patriarea fefferto con unite raffegnazione alle divine difiofizioni la fentenza quantunque inginfta della fua depofizione, e aver riguardato come un favor del Cielo l'efilio , che il bandiva da una metropoli fempre tumultuante, e lungi dalle inquietudini, e dallo firepito di eure molelle, e di effari feabrofi, e il rilegava in qualebe folitudine , o in qualebe facro ritiro , ove fecondo il fuo defiderio poteva attendere a fe Heffo , e podere fenza diflurbo delle celefli delizie dell' orazione , e della contemplazione . E però egli cede di buon grado la fua Sede al fopraddetto Gregorio , del nale conoferva l'abilità , la purità della Fede , 👝 l' integrità de' coffumi , onde lasciava in buone mani il fuo gregge; e quanto a fe giudied, ebe non conveniva di turbare per la fola difefa de' fuoi diritti la tranquillità della Chiefa con un pericolo di feifma . Quindi è, che, come fi diffe, nè appello, come poteva legittimamente , dall'iniqua fentenza di deposizione contro di se pronunziata nel finodo di Coftantinopoli e nemmeno fece alcun paffo, nè fi diede alcun moto, o per effer reintegrato nella ina Sede , o almeno per giuftificare la fua innocenza , non folamente durante l'imperio di Giuftino, ma nè anche fotto il regno del pitfimo Imperator Tiberio fuo fuccesso-

re, o fotto quello di Mauricio.

5. Affinto nell' anno 500. al fommo Pontificato s. Gregorio Magno, il quale aveva una particolar cognizione del merito, e della virtà fingolare di s. Anathafo, gli ferifio più lettere, dalle
quali fa rileva la filma, che di lu sfrava, e la
considenziale amiciaia, che gli profifava, trattandolo da Patriarca; concisso de approfit di mertandolo da Patriarca; concisso de approfit di mer-

(egli dice ) voi sempre fate quel , che già ottenefi: di eff re per dono dell' onnipotente Dio, e non que'lo, coc fiete creduto non effere per polontà deeli uomini. E in un' eltra lettera il fanto Pontefice gli esprime il suo desiderio, ch' ei venisse a Roma, per poterio onorare, come conveniva al fuo grado di Patriarca di Antiochia, e godere della fua doice e virtuola compagnia. Finalmente nell'anno 59 s. essendo morto il sopraddetto Gregorio, che occupava la Cattedra di Antiochia, fu s. Anastasso richiamato ei governo di quella Chiesa, dopo 23. anni che n'era ffato sBandito; il che avvenne con grande allegrezza del fuo popolo, cui toccò la forte di ricuperare il fuo fanto, e entico Pattore, e con particolar confolazione del Pontefice s. Gregorio Magno . Egli però di mala voglia vi condescese, e, come apparisce dalle lettere del medesimo a Gregorio, tanto su lontano dall' ambizione, e dal defiderio di ricuperare quella Sede patriarcale, che anzi fi doleva amaramente di essere fiato costretto e perdere la quiete della folitudine, e il ripofo della vita privata, e applicata alla contemplazione, e a rimetterfi nel mare tempettofo delle cure pettorali , e tra le burrasche degli affari d' una sì gran metropoli. Ond' ebbe bifogno, che lo fteffo s. Gregorio gli scriveile lettere di confolazione, e lo incoraggiasse a tollerare gl'imbarazzi, e fastidi di quei carico, a cui la divina Provvidenza aveva dispofto, che novamente fosse soggetto per vantaggio della Chiefa, e del numeroso gregge commes-

6. Di fatto non mancarono al fanto Patriarca molti travagli, e varie afflizioni, e contraddizioni in quei pochi enni, che fopravviste, delle quali avendone egli dato avviso a s. Gregorio con una fua lettera scritte più colle lacrime, checoll' inchioftro , il fanto Pontefice con affetto veramente paterno non lasciò di suggerirgli quei motivi, che potevano effere più atti a confoiare la sua cadente vecchiaja. Ricordatevi ( gli dice tre le altre cofe ) che voi tenete la Sede di quello (cioè di s. Pietro primo fondatore della Chiefa Antiochena) a cui dalla bocca della fleffa verità fu intimato: Lyando tu farai veccbio, un altro ti cingerà, e ti condurrà ove non vorrai . Sebbene ( ei foggiungeva ) dicendo quello , mi fi prefentano alla memoria le molte avverfità , tra le quali la tua Santità ba fudato fin dalla fua gioventà. La divina bontà però fi degno di coronare i meriti di quefto gran Santo , poco dopo ch'egli ebbe ricevuta quefta... lettera confolatoria di s. Gregorio, cioè nell'anno 598. ei az. d' Aprile , in cui passò da questa mifere vita egli eterni godimenti del Paradifo . Egli ebbe per successore nel Patriarcato di Antiochia un altro Santo del medelimo fuo nome, e percio detto a. Anaffafio il giovane, il quale dopo aver governato nove enni quella Chiefa, fu da' perfidi Giudei in una fedizione, ch' effi avevano eccitata contro i Criffiani, ftrafcinato per

la finade d' Antiochia , mutilato ignoniniolorace, ce, e finalmente guttino nel forco, dovocacambi lico martino, e di ello cone di Martire fa memoria i n. di Dicembre nel Marticolnio Romano. Sicchò oltre a. Anafialo Sinaiza, di cui fi irigiti i la Vizi nel giorno precedente, vi furono due altri fanti Anafiesi, ambedue Patriachi di Antiochia, i quali di a sicusi scrittori antichi, e moderni fono inavvedutamente contuli in un folio.

Queflo fanto Patriarce ha dato a tutte la Chiefa, e a tutti quelli, che vogliono feguire le fue pedate, un grande ed illuftre esempio di quella eroica carità, di cui parle s. Paolo I, la quale quanto è ardente, e follecita per quelle cose, che riguardano la gloria di Dio, la falote delle anime , e il deposito della Fede ; eltrettanto è indifferente, e poco curante de propri diritti , e degl'intereffi personali . Allorchè fi tratto della causa di Dio, e della sua Chiefa, egli, come si è veduto, resiste con intrepido zelo a un grande e superbo linperatore, e si espofe coraggiofamente e colla voce, e cogli fcritti e tutti i pericoli, che gli fovrastavano, per la difela della verità, e per pretervare i Fedeli dal contagio delle false, ed erronee dottrine. Ma dove fi tratto della fua perfona, e de' fuoi intereffi particolari , mostro una totale andifferenza . Ei foffri con una maravigliofa umità, è mansuctudine i gravifimi torti, e le manifeste ingiuftizie, che gli furono fatte, fenza rifentirfene; e facrifico con una generofità emmirabile il fuo onore, e la fuz dignità, di cui fu iniquamente privato, alla pace, e alla tranquillità della Chiefa. Ma noi pur troppo facciamo tutto il contrario. Siamo freddi e gelati, quendo fi tratta degl' intereffi di Dio, e delle offele, che fi fanno alla fua divine Maeftà; e abbiamo una vergognofa indifferenza per cio, che riguarda la fua gloria, la verità, e la giuffizia. Me poi fiamo tutto fuoco, e pient di ardore, allorchè fiamo attaccati in qualche nottro diritto , e intereffe perfonale, o riceviamo qualche torto ed ingiuftizia . Dall'esempio di quefto gran Santo, fedele discepolo di Gesù Critto, il quale come un agnello mansueto senze aprir bocce si lescio strapazzare, oltraggiare, e mettere in croce per amor noftro, dall' efempio suo, dico, al meno impariamo a contenerci ne' limiti della ragione; e fe non abbiamo il coraggio di facrificere i nofiri diritti si bene della pace , elmeno schiviamo quei trasporti, a cui sogliono condurre i' amor proprio, e le fregolate passioni ; e sopra tutto moffriamo più zelo per le gloria di Dio, e pet gl'intereffi della sua Chiesa, pel bene de'nottri proffimi , e per la verità , a fine di piacere a Dio , ch'è la Verita, e la Giuffigia effenziale, ed

eterna,

fo alla fua cura .

22. Aprile.

S. TARBULA VERGINE B MARTIRE, CON DUE COMPAGNE MARTIRI, ED ALTRI MOLTISSIMI SS. MARTIRI DELLA PERSIA.

Secolo IV.

Gli ani amenici del lovo mentino fono riferiti nella Raccola aggil Ani facesi di Martiri del Rimarti. Cola dell'Ani facesi di Martiri del Rimarti. La pag. ton. dell'edizione di Verson. Ul florico Sottomicro accora nella 1. cap. 2. e figg., rapporta il trotitiro foro., di travanciali altri si. Marrini, come polpora della egizanio la Raccotta etgli. Ani dei Martiri O irentit, pubblicati da Monfesor Evodio Affonani in Roma I amos trata, tom. 1. pag. 1. e f. figg.

N Ella fiera e crudel perfecucione, che Sapore Re di Perlia molie contro i Crittiani circa i Fanos [44, 54] tiligizione dei Giudel, e dei Mighli, chi erano i Lazerdoti della falia fiedi pario ai a. di Agrile nella prima Rascita delli fi pario ai a. di Agrile nella prima Rascita delli perio ai a. di Agrile nella prima Rascita delli perio prima di perio di perio di perio di perio di controlo di perio di perio di perio di beata forre la funta vergine Tarbola forella di a Jimenene inference con una fia fere aparimente vergine, e una fia forella vedova, di ciui, e della ferva ancona 'i lipora il mone. Ed ecco

come ciò avvenne . 2. Esfendo flata forpresa da una lunga, e faflidiola infermità la Regina conforte di Sapore, i perfidi Giudei, de'quali ella professava la Religione, le suggerirono, essère il suo male effetto de' malefizi , e delle fattucchierie delle due forelle di Simeone, per sar vendetta della morte del loro fratello, un anno avanti martirizzato . La Regina per quella inclinazione che hanno gl' infermi, specialmente di lunghe e moleste malattie, ad attribuire a cagioni straordinarie e foprannaturali i loro mali, e pel credito grande che aveva a' Giudei, de' quali feguiva i costumi, e il modo di vivere, presto facilmente fede alle calunnie. Onde per ordine del Re Sapore surono arrestate le medesime due sante sorelle di s. Simeone, cioè Tarbula, la quale aveva confacrata a Dio la fua verginità, con nua fua serva che professava lo stesso tenor di vita, e la fua forella, di cui non fi esprime il nome, la quale dopo la morte del marito faceva fimilmente professione di continenza, e tutte tre infieme menavano una vita fanta, ritirata, e applicata all' efercizio della pietà criftiana . Furono esse presentate al Presetto, o capo de' Maghi, al quale con due altri giudici parimente Maghi aveva il Re commessa la cognizione di questo supposto delitto. Era Tarbula dotata di una rara. e straordinaria bellezza, onde i Maghi, ch'erano non meno impudichi , che ingiutti, tosto che Sec. Race.

la videro, se ne invaghirono: tuttavia mostrando severità nel sembiante, rivolti a tutte tre: Certamente ( differo loro ) voi fiete meritevoli dell' estremo supplizio, poichè colle vottre maa lefiche arti avete ridotta in un pessimo stato la Regina fignora dell' Oriente . La fanta Religione , che noi prof: fiamo ( rispose Tarbula ) condanna , ed abomina non meno l'idolatria , che gl'incantefini , e i malefizi . Se voi avete fete del nottro fangue , come di quello degli altri Criftiani, neffuno v' impedifee di foldisfare le vottre brame . Ngi fiamo innocentà de delitti , che ci apponete , e fiamo crittiane , o come tali fiamo pronte a facrificare la nostra vita per amore di quel Dio, che adoriano . Voi ( diffe il Prefetto ) per vendicarvi della morte di voftro fratello, fiete accufate, e convinte di aver co' voftri malefizi cagionato il languore, che foffre la noftra Regina . Lyal male ( rispose Tarbula ) & flaso mai fasto a notiro fratello ? E' vero, che voi per odio, e per invidia l'avete fatte merire; ma non per quello gli avese posuto nuocere , poiche in cambio di una breve, e fragile vita, di cui l'avete privato, egli ba confeguito una vita immortale, beata nel regno de' Cirli. Così termino questo primo interrogatorio, dopo il quale le Sante furono rinchiule in un' ofcura prigione .

3. Il giorno seguente il Prefetto de' Maghi, il quale, come fi diffe, fi era ffranamente invaghito delle bellezze , e dello fpirito di Tarbula , mando fegretamente a dirle, che fe ella voleva accalarli con effolui , avrebbe ottenuta dal Re la libertà, e la vita per se, e per le sue compagne . Inorridì la fanta Vergine ad una fimile proposizione, nè potè contenersi d'esclamare: O uomo iniquissimo inimico di Dio, e della verità ! e come mai sei stato ardito di tentare la mia pudicizia? lo fono sposa di Geris Cristo, al quale bo confacrata la mia verginità . Io non temo la morse , ne qualunque feempio del mio corpo . Quella è la via per cui prefio giungerò a vedere il mia fanto fratello Simeone, e a godere con esfo l' eserno riposo in Cirlo. Gli altri due giudici ebbero la afrontatezza di farle , ciascuno senza saputa... de' compagni , la ftetfa richiefta , e n'ebbero dalla fanta Vergine la medelima ripulfa con una fomigliante asprezza di parole. Irritati pertantoquetti impuri giudici contro di effa; riferirono al Re, effer quelle donne colpevoli de malefizi contro la Regina, e meritevoli dell' eftremo supplizio. Il Re credendo alle false imposture. comando, che se non adoravano il Sole, namede' Persiani, sossero fatte morire con quei genere di supplizio, che a' Maghi sarebbe piaciuto . Uditali dalle fante donne l'iniqua fentenza a Noi ( differo ad una voce ) adoriamo Iddia creatore del Cielo, e della Terra, e non daremo mai ad una creatura, ch' è opera delle fue mani, il culto dovuto a lui folo . Noi non tentiamo le voitre minacce . Neffina cofa ci potrà feparare giammai dalla carità del notiro Signore e Salvatore Gesà Critto ,

4. Al-

4. Allora gl' iniquiffimi Maghi gridarono d' accordo: Periscano le male donne, pe cui malefizj va confumandofi la nostra Regina; e trasportati da un brutale furore scelsero per farle morire uno de' più spietati, e dolorofi supplizi, ordinando, che fossero segate per mezzo con una fega di ferro; poichè giunfero alla frenesia di pre-dire, che se la regina fosse passata tra quelle mem-bra coaì divise e segata, farebbe guarita dalla sua malattia . Prima però che fossero condotte al luogo del fupplizio, l'iniquissimo Presetto de'Maghi torno di nuovo per un mezzano a ricbiedere Tarbula delle sue nozze, facendole sperare il perdono si per lei , che per quelle due fue compagne. Sdegnata fantamente la casta Vergine della petulanza dell' nomo iniquo, rifpofe ad alta voce: O cane iniquo , e sfacciato! e fino a quando profeguirai a tentare la miapurità? M'è cara la morte fofferta per la pietà ; e grave , e moleffa più della morte mi farebbe la vita , che foffe preggo d' iniquità . Yu dunque contro le fante donne eseguita la crudele fenienza, e le loro lacere, e fegale mem-bra furono fospese ad alcuni pali, disposti in modo, che la Regina vi potesse passare per mezzo, ficcome ella pazzamente credula alle calunnie de' Giudei, e alle imposture de' Maghi, non ebbe orrore di fare. Accadde il loro gloriofo martirio fecondo gli Atti ai 5. d' Aprile dell' anno 345., ma iu questo giorno 22. del medefimo mele è registrata la loro memoria nel Martirologio Romano .

3. In queft'ifteffo giorno fi fa nei Martirologio fuddetto commemorazione d'una innumerabile moltitudine di ss. Martiri di ogni feffo, età, e condizione, e specialmente di Vescovi, ecclefiattici, mouaci, e vergini a Dio confacrate, che nel medefimo tempo furono trucidati per amore di Crifto in tutto il vafto Impero della Perfia. Perocchè effendofi Sapore meffo in cuore di. efterminare da'suoi Stati tutti i Criftiaui, pubblicò un ferale editto, in virtà del quale erano i Griffiani, fanza veruna diffinzione nè di fesso, nè di età, nè di condizione, condaunari alla... morte, se non abjuravano la criftiana Religione , e abbracciavano quella de Persiani. Onde tutte le provincie, e specialmente quella chiamata Adiabene, dove numerofifimi erano gli adoratori del vero Dio, tutte le città, tutti i luo-ghi, furono ripieni di firagi, e di fangue de' Critiani , bestando la foia confessione della lor Fede, perché fossero fenza processo, e senza for-ma giudiziale trucidati come pecore, e fatti iu pezzi senza pietà. I Maghi scorrevano da per tutto, come tanti cani arrabbiati, e lupi famelici, a ricercarli, e facrificarli al loro fanatico, ed empio zelo. Tale però, e tanta fu la prontezza, con cui i Cristiani diedero la loro vita per amore di Gent Crifto , che molti di loro fi prefentarono spoutaneamente, per timore, che il loso alenzio non fosse appreso per una tacita rin-

negazione della loro Fede . Nè anche la regia corte fu immune da quelta barbara carnificina, e tra gli altri fu trucidato un certo eunuco criftiano per nome AZZADE, che era fommamente caro al Re, e da lui molto filmato; onde la fua morte gli fu caglone di gran turbamento, e triflezza. Che pero fatto il Re più cauto da questo accidente, modero il fuo editto, e pose qualche freno all' infano furore de' Magbi, reftringendo la persecuzione ai soli Vescovi, ai Preti, e agli altri minifiri della Chiefa, ai monaci, e alle. vergini confacrate a Dio . 1 Maghi, che facevano l'offizio d'inquisitori contro questo genere di perfone, non lasciavano di ricercarli con diligenza per ogni dove, e farne un cradele fcempio, onde di foli Vescovi se n' annoverano ventiquattro, de'quali i più celebri fono a. MIL-LES, o MILLESIO, e a. ACEPSIMA, de' quaii fi fa oggi speciale menzione nel Mariirologie Romano. A Dio solo, che gli ba coronati, può effere noto il numero di quei beati Criftiani, nomini , donne , e fanciulli , che in quefta perfecuzione foffrirono il martirio in tutte le provincie della Persia . L'istorico Sozzomeno attesta, che di quei foli, di cni erano noti i nomi, ascendeva il numero fino a fedici mila, e de' Martiri ignott, foggiunge, effere flato impossibile di numerare l'immensa moltitudine, qualunque diligenza vl avefiero ufata i Siri, gli Edeifeni, e i medelimi Perfiani .

Ecco avanti i nostri occhi una grande moltitudine di tellimonj , che questo vuol dire la parola greca Martiri, di testimoni, dico, della fedeltà, che si dee a Dio, e a'suoi comandamenti fino alla morte, e della verità della fua Religione, per la quale tanti uomini deboli, e tante donne fiacche, e delicate banno fparfo il fangue, e facrificata volentieri la loro vita , a fine di confaguire quella eterna corona, che Iddio ha promessa quegli, che combattono per la gloria fua, e riportano la vittoria, soffrendo, e mo-rendo per amor suo. In nessun'altra cosa forfe più che in questa risplende l' onnipotenza di Dio, il quale colla fua grazia ha operati prodigj sì grandl, e al maravigliofi in vafi di creta fragile, rendendoli forti, ed invincibili contro le potestà più terribili della Terra, collegate con quelle dell'inferno . Ond'è, che il fangue di tanti Martiri è una delle più chiare , e più univerfali, e plà evidenti prove della Fede, che profeffiamo, la quale rende inefcufabili coloro, che ricuíano di credare, o pure credendo contradicono colle opere alla Fede, che profesiano, e fi lasciano vincere, ed abbattere coal facilmente da qualunque vento di tentazione, e di tribolazione, che loro fopravvenga. In vano dunque alcuni Scrittori degli Atti de' Martiri hanno cercato di renderli più maravigliofi, con aggiugnese di loro capo de miracoli, e de prodigi firepitofi , è di abbellirli con ornamenti firani , e

finti : queli che le fortezza e coftanze invitta de' Mariiri tra i più crudeli tormenti non foise un prodigio più ammirabile, e un miracolo della dettra di Dio onnipotente, che li conforteva, e li faceve trionfare delle crudeltà de' più fieri tiranni . E' vero bensi, che quziche volte il Signore ha voluto mottrare la fua onnipotenzz per mezzo di prodigi operati in favore da fervi fuoi : e non ebbiamo lascieto di riportarli . quando gli abbiamo trovati scritti la Atti fincesi, e legittimi. Me questi prodigi non sono sì frequenti, come alcuni fi fono immaginati, poichè l' ordinaria condotte di Dio verso de suoi eletti fiè, non di liberarli dalle tribolezioni, o di fare in altra maniera comparire in favor loro la fue poffanza per mezzo di prodigi vifibili ; ma bensì di ajuteril, e confortarli colle fue grazia invisibile , e onnipotente , ficche foffreno con pazienza, e spesio encora con gioja, e poi di coronarli con une gloria eterna, ed infinita . E questa istessa grazie noi sopra ogni eltra dobbiamo richiedere istentemente el Signore, come più profittevole alle enime nostre , e più gloriofa a Dio medefimo, ellorchè fiamo affaliti de qualche treveglio, ed affizione, quelunque ella fia, e de qualunque parte ella ci venga . Perocchè bifogua persuaderfi , che in tutti i tempi sino alla fine de' focoli, e anche in mezzo alla pace, che ora gode la Chiefa, fi dee fempre avverare quello, che c'infegna la perola infallibile di Dio: Che tutti quelli , che vogliono vivere fecondo le regole della pictà cristiana, feffriranno perfecuzione 1: e che per meggo di molte tribolazioni convien entrare nel reeno de Cicli 2 .

23. Aprile.

B. E G I D I O.

Secolo XIII.

La Vita del besto Egidio fi trova inferita negli Annali Francescari del Vadingo tom. t. ex., e specialmente all anno 1261. E anche riporteta dal Surio tom. 7., e dai Bollandifi sotto questo giorno 11. d'Aprile.

I L besto Egidlo , untire d'Affis , fu uno de pini de der princi compagni del gloriolo n. Prancacio litiutoro dell'Ordina del Minori, e uno de pini de dell'ordina del Minori, e uno de pini de dell'ordina del Minori, e uno letture , se vita fampra nell'unità detto di ticco o fai di Prince torrerio, zone fogliono chimanti qual Revisa dell'ordina dell'ord

fingolari virth , e benche foffe nomo idiota , e fentplice , giunfe al colmo d' una fublime contemplazione . Egli per lungo fpazio di sempo viffe fempre intefo alle cofe celetti , e feffo era rapito in effafi . ed ecceffi di mente , come io fleffo l' bo veduto co' miei occhi ; onde menava tra gli uomini una vita più angelica , che umana . Trovandofi Egidio in età giovenlle, andava tra fe fteffo peníando, a quale flato di vita dovesse eppigliarsi, per piacere a Dio fuo creatore , e per fervirlo fedelmente , fecondo l'obbligo, che corre ad ogni creatura rzzionevole, Mentre egli andave rivolgendo nella sua mente questi pensieri , fent's parlare del nuovo genere di vite povere e peniiente, che eveva intraprefa il fuo fanto concittadino Francefco, e che a lui fi erano unite due altre perfone della fteffa città di Affifi , cioè Bernardo Quintavelle nomo nobile, e Pietro Cattani Cenonico delle mdelima città . Mosso persanto Egidio del divino Spirito, la mattine della Fefta di s. Giorgio 23 di Aprile dell' anno 1209., o fe-condo eltri dell' anno 1210. dopo evere afcoltata la Messa, andò in cerca di s. Francesco, ed evendolo trovato, fi gettò a' fnoi piedi, pregan-dolo a riceverlo tra' fuoi difcepoli. Il Santo benignamente l'accolfe, e chiamati gli altri due faoi compagni , Barnerdo , e Pietro : Ecco , diffe , che il Signore ci ba inviato questo buon nomo per noliro fratello ; del che ne furono tutti molto lieti , e contenti .

2. Sotto la disciplina d'un sì gran Santo, # maeftro eccellente di fpirito fece Egidio in brewe tempo mirebili progreffi nelle virtù criftiane . e specialmente nella povertà , nell' umiltà , nella carità, e nella penitenza, e mortificazione ; nell'efercizio delle quali wirtà il fanto Fondatore voleve, che ftelle ripofta le bese principale, e, dirò così, l'effenza del fno Iftituto, Era Egidio fopra tutto nemiciffimo dell'ozio, ch'egli foleve chiemare la forgente, e l'origine di tatt' i vizi, e il nemico capitale d'ogni virtà, Onde flava fempre occupato o nell' orezione o nelle faccende ingiuntegli dall'ubbidienza de' fuol Superiori, o ia qualche lavoro mannela ; ed era fue maffime di non voler mangiar pane, fe non quello guedagnato colle fne fatiche, avendo fovente in bocca quelle prrole del falmo 127. Labores manuum tuarum quia manducabis, beatus er . & bene tibi erit .

3. Trovandof di finne in Roma, deve era fato mandato ala fino betto Padre, segli dopo fatte la mattina per tampo le fue orazioni, o adrotate la Maña, fa rindrava in un bofcolontano quattro miglia da Roma e far delle legar, a ne portras folis figalle un facilio da vendere, e col prezzo, che ne cirirerera, fa provvedeve di quantifica de la compania della compania.

come del raccogliere l'uva, e altri frutti della terra, non aveva difficoltà di preftar l'opera fua, faticando come ogni altro operajo, e vivendo delle sue fatiche, per non essere d'aggravio a veruno, e per esercitarsi nell'umiltà. Quanto ei fosse tenace di questo suo proposito, apparve chiaramente nell' occasione, ch'ei dimorava presso il Cardinal Vescovo di Frascati, poichè sebbene fosse pregato dal Cardinale a mangiare almeno di quel cibo, ch'ei fomministravà agli altri poveri, non volle mai consentirvi; ma essendo allora il tempo di raccogliere l'olive, si alimentava di quel pane, che guadagnava in fimile lavoro . Avvenne , che un giorno cadde una pioggia continua, che impedi il beato Egidio d'uscire di casa, e d'impiegarsi nel solito lavoro. Onde il Cardinale tutto lieto diffe ad Egidio : Oggi alrieno avrò il contento di vedervi mangiare il paue della mia menfa. Egli nulla rispose, ma se n'ando nella cucina del Cardinale, e vedendola piena di fordidezze, offrì l'opera sua al cuoco, per ripulirla, come fece con molta diligenza, e fi alimento di quel poco pane, che il cuoco gli diede in ricompensa della sua fatica. Continuo la pioggia anche nel giorno feguente; onde il Cardinale si lusingava, che non potendo egli uscire di casa, ne trovando lavoro da fare, gli avrebbe data la contentezza di ricevere da lui il necessario alimento: Ma Egidio più industrioso a trovar da faticare, che altri non è a riposare, avendo offervato, che i coltelli, e gli altri ferri di cucina erano rugginosi, s' impiego in ripulirli dalla ruggine, e ne ricevè per questa sua fatica due pani, de quali solamente volle nutrirsi, con grande ammirazione del Cardinale, nel vedere il servo di Dio sì amante del lavoro, e sì distaccato dalle cose di queito Mondo .

4. Lo ttesso tenore di vita, per quanto gli fu possibile, egli oslervò negli altri luoghi, ne' quali fu mandato, e specialmente in Perugia, ove dimorò la maggier parte del viver suo sino alla morte. Un giorno mentre stava nel convento di Perugia posto fuori della città, sentì il padrone d'una vigna vicina, che diceva agli operai di essa, che perdevano il tempo in ciarle: Fate, fate, enon parlate. Egidio udire quette parole, cominciò a gridare esso pure nel convento a' suoi Frati, e specialmente ai predicatori: Fate, fate, e non parlate : opere buone ci vogliono, e non fole parole , per piacere a Dio , e confeguire l' eterna vita. Risplendeva in tutte le sue azioni un' angelica purità, della qual virtù fu fempre gelofifimo; e per confervarla, custodiva diligentemente tutti i suoi sensi, e macerava la sua carne con rigorofi digiuni, con cilizi, e con altre austerità. Sopra tutto fuggiva tutte le occasioni di trattare con feminine, e la stessa cantela suggeriva, e inculcava ai suoi compagni religiosi, se volevano mantenere intatto un si preziolo tesoro. La fua umiltà poi era tale, che pareva non potesse

essere maggiore, essendo solito di chiamarla la base, e il fondamento della vita spirituale, senza di cui tutte le altre virtuose operazioni non sono se non un edifizio sondato sopra l'arena, che basta un leggier vento, per atterrarlo. Una volta trovandos nell'orto con un altro religioso, fi levo la tonaca, come immeritevole di portarla; si mise al collo quella fune, di cui era cinto; e poi volle in tutti i modi, che quel religioso lo strascinasse per terra con quella medesima fune. esclamando egli intanto ad alta voce, ch' era un misero peccatore, indegno del nome di Frate, e di vestire quel sagro abito. Accorsero i suoi frati a quel rumore, e rettarono ammirati, e infieme edificati dell'umiltà del Servo di Dio. Effetto della sua profonda umiltà era l'ubbidienza, che con perfetta soggezione prestava a' suoi Superiori, nè voleva mai far coia alcuna, che non fosse marcata col carattere della santa ubbidienza: onde essendo stato una volta lasciato al suo arbitrio di eleggere per sua stanza quel convento, che più gli piaceva, fi trovò il fant' nomo così imbrogliato, e così inquieto per più giorni, che bisogno determinargli il convento, per fargli riacquittare la pace del cuore, e fu quello di Perugia, nel quale, come si è detto, passò la maggior parte della sua vita.

5. Fu il Servo di Dio favorito dal Cielo di molti doni soprannaturali, e specialmente del dono di una sublimissima orazione e contemplazione, nella quale spendeva più ore del giorno, e quasi le intere notti, ed era spesso rapito in estasi dolcissime . Benchè fosse uomo privo di lettere, femplice, e idiota; parlava però delle cose di Dio con tanto lume, e con tale sapienza, che recava stupore a chi l'udiva. Onde furono raccolti con diligenza molti suoi detti intorno a materie spirituali, i quali vanno uniti colla sua Vita; e da essi apparisce, quanto egli fosse illuminato nelle vie dello spirito, nel discernimento delle virtù, e in tutte quelle cose, che con-ducono alla perfezione. Un giorno discorrendo il beato Egidio con s. Bonaventura, ch'era allora Generale dell' Ordine de' Minori, gli disse: Voi altri dottori fiete flati da Dio favoriti di gran fapicuza, per conoscere, e amare Iddio; ma noi poveri , e semplici idioti , che possiam fare , per esser falvi ? Voi potete (rispose s. Bonaventura) antare Iddio al pari, e più ancora di qualunque altro ; e questa è la maggior grazia, che Iddio poffa fare ad una fua creatura. Una povera vecchierella può amare Iddio più di qualunque gran teologo . Udite quede parole, il beato Egidio tutto lieto, e infervorato, entro nell'orto, e comincio ad esclamare ad alta voce verso la città: O voi povere, semplici, e idiote vecchi erelle amate il Signor vostro Dio, e potrete divenir maggiori e più dotte di Fra Bonaventura , ch' è un dottore sì celebre , e un si gran maesiro in teologia ! E ciò ripetendo più volte, fu rapito in ettali, che gli duro per lo fpafpario di tre ore. Correndo l' anno 125, fa Egidio affilito dill' ultima infermità, che Sopporto con mirabile patienza, e tranquillità disprito, fempre unito i fuo Dio nell' orzintone, fanchè si 29, di Aprile, in quel medefimo giorno, in cui fi era confactato al bignore fotto la difejina di a. Francesco, fe chiamato agli etteria godimenti del Paradio, 4009 21, o 60 condo airri 32, anni, impiegati fantamente nella professione religiota.

Non v'è cofa alcuna, che più contribuifca a rendere l'anime a Dio gradite, e a farle profittare nelle fante virtu, quanto l'umiltà. Ella d la via ficura ( diceva il beato Egidio ) di arrivare alla cognizione di Dio, e non fi può afcendere a lui fenza difcendere nel nostro nulla . Ella fa ( foggiunge egli ) che a Dio folo attribuiamo tutto il bene , ch' e in noi , e tutto ciò che facciamo di buono ; e a noi fleffi, e alla nofira miferia tutto il male, che facciamo , e i difetti , che commettiamo . Ella finalmente opera un vero difprezzo di noi fieffi, e un fincero defiderio di offere dagli altri difprezzati; e avuti a vile . Colla pratica di quest' umiltà di cuore il beato Egidio, benchè uomo idiota, e fenza lettere, giunfe a quella eccellente fantità, che abbiamo veduta , e ricevè doni fegnalati da quel Signore, il quale, fecondo ch'egli ttetto c' infegna nelle divine Scritture 1, comparte con abbondanza la fua grazia agli nmili, e la nega ai superbi. Procuriamo dunque con ogni studio di ben sondarci nell'umiltà, la quale vai più che tutte le scienze del Mondo . Abbassiamoci più che poffiamo nel nostro nnlla, amiamo, o almeno foffriamo fenza rifentirci , di effere dagli altri disprezzati: profittiamo di quelle umiliazioni , che la divina Provvidenza ci manda per nostro bene: e in 121 maniera potremo giustamente sperare di arrivare a quella eterna gloria. a cui è giunto il beato Egidio, secondo le promesse infallibili del Vangelo a, che ficcome chi & efalta farà umiliato, così chi fi umilia fara efaltato .

# 24 Aprile . S. FEDELE MARTIRE. Secolo XVII.

La sua Visa, e il suo martirio sono stati descritti dal P. Massmiliano Cappucino e siumpati in Roma I anno 1746, sa cui sgis acivitto felonomene nel catalogo de si. Martiri. Si veta ancora la Bolla della sua cononityazione espistata nel primo zono del Bollario di Beneseno XIV.

Acque s. Fedele l' anno 1577, in Sigmaringa, piccola città della Svevia nella diocefi di Coltanza, di genitori nobili e attolici. Elfendo ancor fanciullo, retitò privo del padre chianato Giovenni de' Regi, rapito dalla morte in cià immatura, e della madre, appellata Genovefa Rofemberger, la quale dopo la morte del

marito paísò alle feconde nozze; onde la fuaeducazione rimase appoggiata ad un tutore, che fi prese cura speciale di lui, e lo sece istruire nella pietà, e nelle lettere da un buon facerdote . Compiti i. fnoi ftadj delle umane lettere nella patria con molto profitto, attefo il fuo talento, e la fuz applicazione, paíso in Friburgo, dove in quella Università fotto i migliori macftri studio la filosofia, e le leggi civili, e canoniche, e ne riportò la laurea dottorale, non già per formalità di costume, come pur troppo accade a molti, benchè fieno fprovveduti d'ingegno, e di scienza, ma perchè se n'era renduto degno con una feria attenzione allo fludio, e col profitto, che in esso aveva fatto. In quefto tempo fi conservò immune da quei vizi, ai quali l'incauta gioventù è inclinata, e fovente pinta dal bollore delle passoni, e dal perverso esempio de' compagni . Egli per preservarsi da queffi pericoli era molto guardingo nel conver-fare, schivando le inale compagnie, e le occafioni pericolofe; impiegava ancora ogni giorno qualche tempo nell'orazione, e nella lettura di qualche buon libro spiritnale; e frequentava i fanta Sagramenti, almeno una volta il mese, oltre le fette della beatifima Vergine, della quale era... molto divoto, recitando ogni giorno con divozione il suo Ufizio, e il Rosario, e digiunando in onor suo tatti i Sabati in pane ed acqua; e queflo pio costume continuò a praticare anche nel tempo de molti viaggi, ch'ei fece, come ora fismo per dire . Nell'anno adunque 1604. fu s. Fedele invitato da tre giovani cavalieri Tedeschi a tener loro compagnia, e ad affifterli, come amico, e come ajo, in un lungo vizggio, che avevano rifoluto di fare per le principali città d'Italia, di Germania, e di Francia. Vi condescese volentieri Fedele per vaghezza d'acquiftar nuove cognizioni, e vi confumò lo spazio di sei anni, con foddisfazione scambievole sua, e de' nobili fuoi compagni; fiuchè nell' anno 1610. ognuno fi ritirò nel fuo paefe .

2. Fedele però non fi portò a Sigmaringa fua patria, ma a Villinga, dove allora per decreto imperiale erano ftati trasferiti l'Università, e i tribunali della città di Friburgo. Quivi riassunse la professione legale, e aperto studio, comincio a patrocinare le cause in qualità d'avvocato con molto credito sì per la dottrina, e sì anche per la fua onestà. Ma ben presto si annojò del tumuko del foro, de raggiri, e delle cavillazioni de' litiganti, e de'loro difenfori; e molto più temè il pericolo, a cni gli pareva d'esporre la fua delicata coscienza nel trattare le cause. Laonde deposta la toga d'avvocato, pensò di abbracciare uno figio, in cui potesse con magior ficureaza operare la fua eterna falute, ch'è l'unico negozio importante, al quale fi debbono indirizzare tutte le altre cose di questo Mondo .

Dopo metura rifleffione, e dopo molte orazioni fatte a Dio, per conoscere la sua volontà, delibero di abbracciare lo stato religioso nel sagro Ordine de' Minori, detti Cappuccini, nel quale aveva da molto tempo professato un suo fratel maggiore, che ancor vivea, e fi efercitava con molto frutto delle anime nel ministero di predicare la parola di Dio . A questo effetto si prefentò al Provinciale de'PP. Cappuccini, refidente nel convento di Friburgo , e fece umlle istanaa d'effere ammeffo tra' fuoi religiosi . Il faggio Provinciale uon rigettò le sue istanze, ma rapprefentandogli i rigori della vita penitente, che fi conduce nell' Ordine de' Cappuccini , lo configliò e prendere con più di maturità la fua rifoluzione, e ad aspettare qualche spesio di tempo prima d'efeguirla. Intanto Fedele per mostrare la faa coftante volontà di abbandonare le cure del fecolo, giudicò cola opportuna il farfi ascrivere ella milizia ecclesiattica, e in poche settimane, dice l' Autore della sua Vita, fu per singolar indulto della Sede Apostolica promosso a tutti gli Ordini, e confacrato Sacerdote . Nel qual fatto bifogna confessare, che se è lodevole il suo fervore di spirito, una rale condorta però non è conforme a quelle regole ordinarie, che in fimile materia debbono offervarfi ; e però fe egti fi moffe per qualche impulso particolare di straordinaria ispirazione, come si può credere, un tal esempio e più ammirabile, che imitabile.

3. Fatto dunque facerdote, gli fu più facile d'ottenere il brameto Intento di effere ricevuto nel fagro Ordine de' Cappuccini, de' quali vefti l'abito il di 4. d'Ottobre, festa di s. Francesco, nell'anno 1611., e nel medefimo glorno celebrò con gran concorfo di popolo la fua prima Meffa . In tal occasione cambio il nome di Marco . che gli era flato imposto nel battesimo . in quello di Fedele, per dimoftrare con tal nome la. fedeltà, con cui voleva, mediante il divino ajuto, servire Iddio nella Religione; ond'è che In tutti i suoi libri si trovarono scritte sul frontispialo quelle parole della Scrirtura : Effo fitelis ufque ad mortem , & dabo tibi corenam vita : Sil fedele fino alla morte nel divino fervisio, e lo ti darè la corona dell' eterna vita. Corrisposero i fatti alle fue parole, perocchè con gran fervore cominciò, e profeguì l'arduo cemmino della perfezione avengelica, fino a giungere al colmo della carità coll'effusione del suo sangue per le gioria di Dio , e per le Glute delle anime . Benchè egli fosse entrato nella Religione in età metura di trentecinque anni ; fi accomodo però fubito alle coftumanze de Cappuccini, e alle mortificazioni d' ogni forta, in cul fi fogliono efercitate specialmente i novelli Religioti . Era ubbidientiffimo a' fuoi Superiori , umile e manfueto verfo di tutti , amante del filensio , del raccoglimento , e dell'orazione, nella quale fu molto favorito da Die; di mede che tutto il tempo, che gli ri-

maneva libero , egli l'impiegava in quelto fanto, e fruttuolo elercizio con grande confolazione dell'anima fua . Non lafcio il demonio di affallrio con varie tentazioni, per diftoglierio dal cammino della via anguita, ch' egil aveva intraprefa , e farlo ritornare al fecolo , e particolarmente con une tentazione tanto più pericolofa, quanto che snafcheraia fotto specie. di maggior bene , ch' egli avrebbe potuto fare , fe avelle rissfunta la professione d'avvocate, con affiftere e difendere le cause delle vedove , degli orfani, e di eltre persone miserabili, le quali per ordinarlo fono oppresse dalle prepotenze de loro avverfarj . Ma il Santo col manifestare con semplicità, e con fincerità la tentazione al fuo direttore, ne riportò piena vittoria; oude com-piuto l'anno del novisiato, fece con particolar giubbilo del suo cuore la professione, e dipoi si applicò con fomma diligensa si facri fludi della teologia, nella quale divenne atfai dotto, ed erudito . 4. I Superiori dell' Ordine , vedendo Il Santo ben fondato nella virtà , e nella dottrina , lo destinarono el ministero della predicazione del Vangelo; ond'egli scorse le più ragguardevoll cirtà della Germanie, e con gran frutto de' fuot uditori sparse da per tetto la parola di Dio, che foleva annunziare con femplicità di parole, e fenza ornamenti rettorici, ma con gran foras di spirito, e con efficacia di ragioni, e di autorità ricavate dalle divine Sritture, e digerite nella meditazione, e nell'orazione, che premetteva con molto fervore alle fue prediche ; polchè egli ben sapeva, che la conversione de peccatori non è opera dell' nomo, ma della grasia di Dio, da cul fi dee richiedere con ferventl preghiere , e con gemiti inenerrabill . Intanto avendo l' Arciduca Leopoldo ricuperate a forza d'armi alcune valli della Rezia superiore, le quall, con abbracciare l'erefia di Calvino, fi erano ancor fottratte dal suo dominio, desiderò, che colà si spediffero de Miffonari selanti, i quall vi predicaffero la Fede cattolica, e riduceifero all'ovile di fanta Chiefa un numero grande di anime fedotte dalle mensogne, ed imposture de predicanti Calviniftl. Furono a quest' opera scelsi dieci Religiofi Cappuccini per autorità del fommo Pontefice, e per comando della Congregazione detta de Propaganda Fide, per capo e prefetto di quefta Miffione fu deputato a. Fedele, come nome apostolico , e molto adattato alla conversione degli eretici, aì per la energie della sua predicasione, e sì per la fantità della fua vita efem-plare. Circa il fine edunque dell'anno 1621. fi portò il Santo al campo affegnatogli dalla divina Provvidenza, per combattere l'er etica superfizione, a fcorrendo a' pledi, e con molti ftenti, e incredibili fatiche i Caftelli, e le Terre di quelle popolate valli , annunziò ad ogni forta di persone, ora con prediche, ora in conferense pubbliche e private, la divina parola, e gli riusci felicemente di convertira molti eretici . ancha de' principali , e più ragguardevoli di quei paefi . I predicanti Calvinitti mal foffrendo lo zelo, e il coraggio invitto dell' uomo di Dio, e la perdita, che tutto giorno facevano de partigiani , e feguaci de' loro arrori , commoffero contro di lul il popolo, che rimaneva offinato nell'eresia, e lo spinsaro all'esecrando eccasso di privarlo di vita. Di fatto trovandosi agli nella Terra di Sevia, dov'era stato chiamato da quei pochi Cattolici, che vi erano, a predicarvi le parola di Dio ; nell' ette fleffo , che dal pulpito stava predicando col fuo foliso zelo, fopravvenne una turba di eresici Calvinifti, armati di fpade, di lance, e di bastoni ferrati, i quali assalirono il Santo, mentre ufclva di chiefa, e come cani arrabbiati fe gli evventarono addoffo, e con ventitra ferite gli crivellarono il corpo, e barbaraanante lo trucidarono, mentre egli postosi inginocchioni, ad imitazione del Protomartire a.Stefano, pregava lddio per la loro convarsione . Accadde il suo martirio la mattiua de' 34. di Aprile dell'anno 1613., effendo egli in età di 45. anni; e il Signora fi compiacque d'illustrare le reliquie del fanto Martire con molti miracoli; autenticamente provati in occasione della sua Canonizzazione. feguita nell' anno 1746.

Ogni Criftiano dovrebbe scolpirsi nel fondo del cuore quelle divine parole, colle quali s. Fedele animava fe medefimo a camminare fedelmente nelle via del Signore, e aperfaverare coffante nei bene fino alla morte, per confeguire la coroua della vita eterna : Ello fidelis ufque ad mortem , dice il Signore nell' Apocaliffe 1, & dabe mbi coronam vita . Che gioverebbe l'aver ben incominciato, e viffuto anche fautamente per qualche tempo , se poi non fi perseveraffe fine al termine della vita ? giacchè è certiffimo, che. l' eterna gloria a quei foli è promeffa , che fono perseveranti fino al fine, secondo l'insegnamento infallibile di Gesù Crifto nel Vangalo 2: Lui perfeveraverit ufque in finem , bic falous erit . Giuda comincio bene , con farfi feguace di Gesti Crifto , fino ad effere annoverato tra i fuoi dodici Apoftoli ; predice zome gli altri Apostoli il Vangelo, operò miracoli in virtù di Crifto. E pure fin) infeliciffimamente, divenendo un empio traditore del suo divino Maestro , e morendo di-Sperato. Quetto, ed altri esempi funestissimi ci debbono riempire di un falutara timore , e farci conoscere quano importi la perseveranza nel beme , fenza cui tutte le altre virtù., e tutti gli aleri doni, per grandi che fieno, e speciofi, coene dica s. Agoitino , farebbere inutili , e di niun profitto per la nostra eterna falute . E' vero . che questa perseveranas finale è un dono fingolare. della divina mifericordia ; ma è altreai vero . che secondo le repole ordinaria della sua Provvideuza, questo dono si ottiene al per mezzo di continue, a fervonofe orazioni, e al ancora per mezzo della fadalici contante fello offervanza dei fuoi divini comandamenti, non folo nelle cofe graddi, ma snora nelle cofe jeccole, e che fembrano di poca importanza ; poichè chi è fedele nelle cofe piccole, feccodo il Vangelo <sup>2</sup>, ricere grazia di confervaria fedele anche nella grandi, e di fiperarza le più forti ; a geglindre tentazioni, fino a dare, fe biógni, la vita par amor di Crifto, coma fece il tiano matrire l'adele.

25. Aprile.

S. Opportuna Vergine.

Secolo VIII.

Le fue Viue fu feritte de s. Aielmo, chiemato ancora Adelino, fuccessor nel Vescovato di Sert e s. Godegrado fratelo della s. Vergino E. Ericortata dal Mustion nel terpo secolo de Santi Benedettini par. s., e dal Surio, e dal Bellambis sotto il ai x., di Aprile.

S Ant' Opportung era nata di una samiglia delle più nobili, e delle più ricche della Normandia,ed aveva fortito dalla natura qualità eccellenti di animo, e di corpo, per le quali giunta all' età nubile, ella su richiasta per moglie da più illuftri, e ragguardevoli perfonaggi. I fuoi genitori fi mostravano inclinati a stabilire nel Mondo quafta loro figliuola, che amavano teneramente . Ma affai diverfi erano i fentimenti, e affai più nobill i difegni di Opportuna . Ella prevenura dalla grazia di Dio, e illustrata da cele-fie lume, concepì un totale disprezzo della grandezze, e prosperità umane, che tosto si risolvono in fumo, e dopo di se non lasciano se non un amaro rinerescimente di essera stato da quelle miferamente fedotto, ed illufo; e afpiro a grandesze più fublimi, e a beni più folidi, a duravoli, che foli possono rendere falice un' anima creata per Iddio, e pel Cielo. Ella fino da fanciulla riponeva le sue delizie nell' orazione, nella lezione de' libri fagri , e nel vivere raccolta, ritirata, e lontava dai vani trattanimenti. e dalle gale femminili, per piacere al fuo Dio, a cui era rifoluta di confacrare la fua verginità . Era ancora divotifima della fantifima Vergine Madre di Dio, e la pregava quotidianamente, e con molto fervore, a riceverla nel numaro delle sue dilette figlinole, e ascrivaria nel catalogo di qualle Vergini pradenti, che fi fanno pregio di feguitare le sue gloriose vestigie, e di mantenerfi fampre pure, e fempre cafte, e immacolate agli occhi del divino luo figliuolo Gasà Crito Signor nottro .

a. Il Signore, cha aveva ifpirato a quafta benedetta donzella si nobili e pii defideri, le fece ancora la grazia di poterli mettere in afecuzione. Perocchè fobbene i tuoi genitori per qualcha

tempo ripugnassero di condiscendere alle istanże, ch'ena loro faceva, di confacrarfi al Signore in uno stato di perpetua verginità, tuttavia temendo poi di refistere alla volontà di Dio, fe più lungamente perfiftevano in quefta loro ripugnanza, fi contentarono, ch'ella prendeffe folennemense il velo dalle mani del Vescovo di Seez, ch'era il loro Paftore, reftando poi ella in liberta, come allora fi coftnmava,o di rimanersene nella propria cata o di ritirarfi in qualche monaftero a servire Iddio, come più le sosse piaciuto. Ella però amando di vivere più separata, che fosse possi-bile, dal commercio del Mondó, e lontana dal converfare cogli nomini, scelse per luogo di sua dimora un monaftero di facre Vergini, chiamato Mona-Hericlo, forfe a cagione della fua piccolezza, alcune miglia diffante dalla città di Seez. Quivi intraprete con sì gran fervore a menare una vita fanta, penitente, e mortificata, che in breve tempo sece de' gran progressi nella persezione, e in tutte le virtà, e specialmente nell'umiltà, nell' ubbidienza, e nella carità. Ella riguardava tutte le fue compagne con rifpetto, e le amava con fincerità di cuore, implegandofia fervirle in tntte le loro occorrenze, come se fosse la serva di clascheduna, e ciò senza veruna affettazione, e con tale giovialità di volto, e alacrità di fpirito, che recava a tutte fomma edificazione :

3. La fiina, che quelle Religiose concepirono della virtù di Opportuna, fece sì, ch' effendo passata all'altra vita l'Abbadessa del Monastero, tutte di accordo fi unirono ad eleggere la Santa per loro Superiora in luogo della defunta . Contradifie Opportuna, quanto mai pote, a questa elezione, ma senza frutto, rimanendo tutte ferma e coftanti nel loro proposito. Onde si ridusse a chiedere tre giorni di tempo prima di accettare quelto carico, a fine di raccomandare a Dio l'affare, e d'esplorare meglio la sua divina volontà, il che le fu conceduto. Ma fcorfi i tre giorni, fu coftretta a piegare il collo, e a cedere al volere di Dio, che troppo chiaramante fi manifestava nel confenso unanime della Comunità. Allora la fanta Vergine fi credè più ftrettamente tenuta ad effere un perfetto modello ed esemplare di tutte le vittà alle sue Religiose, a fine di edificarle, e d' iftruirle nella pratica di effe, più co' suoi esempi, che colla sue parola. Gli affari del monaftero, e la cura di provvedere ai bisogni di esto, punto non la distolfero dal suo raccoglimento di spirito, a dall' esercizio delle 'sue virtil, perchè tutto operava con pura intenzione di piacere a Dio, e di promovere il bene delle sue Religiose, che amava teneramente come sue care figliuole , e rispettava come sue superiore . Allorchè era obbligata a riprendere , e correggere alcona di qualcha difetto e mancamento, ella prima a' indirizzava a Dio con fervorose preghiere, acciocchè colla sua grazia fi degnaffe di affifterla, e di rendere utili, ed effi-

caci le sue parole; indi faceva la correzione con tale umiltà, affabilità, e carità, che facilmente le riusciva di ottenere da este ciò, che bramava.

4. Si prevalfe la Santa della maggior libertà. e indipendenza, che a lei dava il grado di Superiora , per raddoppiare le fue aufterità , e penitense. Ella nou prendeva cibo veruno nel Mercoled). a nel Venerdi, e negli altri giorni il fuo nutrimento altro non era, che un poco di pane d'orzo, qualche vile legume., e acqua pura, al che nelle Domeniche aggiungeva alcuni piccoli pefcl, non già per propria soddisfazione, ma per addattarfi al costume della Chiefa, la quale in questo giorno permetta a' Fedell qualche forta di migliore rifocillamento per la memoria della Rifurrezione di Gesù Critto, della quale le Domeniche fono una festa continua in tutto l'anno. Alle religiofe, cha l'efortavano a moderare alquanto un si rigorofo digiuno, ella foleva rifpondere, che l'intemperanza aveva discacciati Adamo , ed Eva dal Paradifo terreftre, e però col digiuno se ne doveva riparare la colpa, e meritara il Paradifo calefte . Così pure ella portava l'isteffa veste si d'estate, che d'inverno, e sotto la vefte fi cingeva i lombi di un ruvido cilizio. Dormiva pochifimo fopra d'un duro stramazzo, e vegliava la maggior parte della notte in recitar falmi, in leggere i libri fagri, e in ferventi orazioni. Ma quanto s. Opportuna era rigida, ed auftara verso se medesima; altrettanto era discreta, e condiscendente verso le sue religiose, procurando con gran premura, che nulla mancaffe di quello , ch' era neceffario al loro foftentamento, dentro però i limiti di quella frugala temperanza, che dee regnare ne fagri chiofiri. e tra persone addette alla penitenza . Sopra tutto fi preudeva una cura speciale delle inferme, acciocche fossero provvedute abbondantemente di tutto il bisognevola, consolandole, e affittendole con amore veramente materno. La fua carità fi ftendeva ancora ai poveri , e agl' infermi fuori del monaftero, ai quali fomministrava copiofi foccorfi: poichè credeva, che se l'esercizio della carità conviene a tutti i criftiaui : molto più debba effer proprio delle persone a Dio

confectate.

3. Avev a L. Opportuna un fratello a lei molto carto, per nomo Godegrando, Vefevos della
darle nellegirgango a vifara i lunghi fanti, per
fecondare una divusione, foré inconveniente a
fecondare una divusione, foré inconveniente a
patiore di anime non des tabandonare il ino
de di anime non des tabandonare il ino
efficio, per milità della Chiefa, Siccome la
fun aflenza doveva durare lo fastio del fette anni,
col commifie le sie vei a un Exclafatico fio
parente, chiamato Grodsberro, il quale fin aldagli effetti fi riconoble, ch' effici eru un grande

ipocrita, poiche mise sossopra quella città, e diocefi, ed apparve non un paftore, ma un lupo, atto folamente a sbranare, non a pascere le pecore. Las. Vergine ne retto sommamente afflitta, e non cessava di porgere a Dio ferventi preghiere pel follecito ritorno del fratello; il quale finalmente dopo aver foddisfatto alla fua divozione, fece ritorno alla (ua Chiefa con indicibile confolazione della fua fanta forella . Maquesta consolazione ben pretto si cambio in lutto, e lutto tale, che le abbreviò la vita. Imperocchè l'iniquo Grodeberto per non rimaner privo dell'amministrazione di quel Vescovato e forse ancora per non soggiacere al gastigo, che meritavano i suoi delitti, fece con orreuda perfidia affaffinare il buon Vescovo Godegrando. Fu quetto un colpo, che trafife il cuore della fanta Vergine sua sorella, la quale sebbene si consolasfe colla fperanza , che il fratello fosse andato a godere i beni eterni del Cielo, attefa la fua fin-golare virtà, e colla parte fuperiore del fuo spirito fi raflegnafle alle divine disposizioni; tuttavia sì grande fu l'impressione, che nella parte inferiore fece in lei la perdita d'un frasello da lei teneramente amato, e che era il fuo maggior conforto in questa vita, e tale fu il suo rammarico, che da quel tempo in poi ella cominciò a languire, e a confumarfi a poco a poco, pregando Iddio continuamente, che gli piacesse di scioglierla presto dai legami del corpo, e riunirla in Cielo al fuo fanto fratello .

6. Efaudì il Signore le preghicre della fua ferva, perocchè prima che compife l'anno dopo la morte di ello, fu affalita da una grave infermità, la quale ella previde dovere por termine alla fua vita, e al fuo dolore. Che però radunate intorno a fe le sue care figliuele, diede loro prima di morire i feguenti documenti, come un pegno dello sviscerato suo amore verso di loro : Benediciamo, ella diffe, o amate forelle il Signore , che fi è degnato di chiamarci al fuo fervizio , ed eleggerei , benebe indegne , per fue fpofe . Non ceffate mai di rendergli le debite grazie per quello, e per gli altri benefizi , che la fua divina bontà consinuamente ci comparte ; poiche tutto quello , ch' è di bene in noi , tutto l'abbiamo da lui riceouto , giacche fenza di lui nulla poffiamo fare, o penfare di buono . Che cofa fiamo noi , fe non creature corruttibili ? e che cofa favemo dopo morte , fe non polvere, e cenere ? Ricordatevi sempre della rinungia folenne, che nel battefimo facelle al Mondo, e alle fur pompe , e vanità . Fuggite le deligie, e le ricchezge del fecolo . Amateni , o forelle cariffime , feambrevolmente con fincera carità , poiche Iddio è carità , e Dio abita in voi , fe confernate nel voltro cuore la carità. Stia da voi lontana ogni forta di discordia, e di malevolenza, che è opera del diavolo ; e chi odia fuo fratello , è un omicida . Amate il flenzio , e non vogliate molto parlate, perchè la Scrit-Sec. Race.

(t) Pf. 132. (1) Jo. 17, 51.

tara n' afficura, che nelle molte parole non manca d'efferoi il peccato . Siate faggo , e circofpette in tutte le volire operazioni . Applicatevi alle fante .. letme, e all'orazione, e sebruate l'oziostà, ch'è nemica dell'anima . Fate del bene a tutti quanto posete . Cullodite da ogni macchia l'anima , e il corpo voltro, che fono tempio di Dio; e chiunque violerà il sempio di Dio, Iddio lo disperderà . lo dimando a ciascheduna di voi , o care sorelle , e figliuole . il per dono di tutto quello , in che vi aveffi offefo , e discuitato, e mi raccomando alle voltre orazioni . Appravandofi fempre più il male della Santa, dimando, e ricevè con fingolar divozione i as. Sagramenti, e mentre le sue religiose facevano corona intorno al fuo letto, e recitavano de' falmi : Ecco, ella diffe , la beatiffima Vergine Maria noffra Signora, alla quale raccomando tutte voi, che più non vedrò in quello fecolo; e così dicendo, ftefe le braccia verso la santissima Vergine, e nelle sue mani felicemente spirò l'anima sua circa l'anno 770. ai 22. di Aprile. Ella fu sepolta nella ficiia tomba del suo sauto fratello Godegrando, come aveva desiderato , e molti furono i miracoli, coi quali piacque al Signore d'illustrare la fantità della fua ferva fedele . Gli esempj, e i documenti di questa fanta

Vergine possono essere di molto profitto a tutti, e specialmente a quelle persone, che vivono infieme in qualche Comunità religiofa . Lo Spirito fanto c' infegna per bocca del fanto David I , effere cofa buona , gioconda , e molto gradita a Dio , l'abitare , e il convivere , che fauno molti insieme uniti di cuore , e di volontà. Ma perchè fia tale, è necessario, che regni tra loro quella carità , ed amore scambievole , che a Opportuua tanto raccomaudò alle sue religiole, e che siccome è il carattere de'veri crifiani, e discepoli di Gesù Cristo, com'egli dice nel Vangelo 2: così è l'anima, e, dirò così, l'essenza delle Comunità religiose, senza la quale tutte l'altre offervanze efteriori , e tutte le penitenze più auftere, poco o nulla giovano all'acquifto delle virtà criftiane, e molto meno al confeguimento della perfezione evangelica, ch'è lo scopo principale, anzi l'unico di tutti gl' Istitu-ti religiosi. Una Comunità, in cui regna la scambievole carità, fi può chiamare un paradifo terrestre, e una Terra fanta e benedetta da Dio. All'incontro una Comunità, dove regna la discordia , e la difunione degli animi , è poco diffimi-le dall'inferno , in cui altro non v'è che difordine, e confusione. Si metra pertanto tutto lo fludio, e si usi ogni maggior ditigenza, per efercitarfi fopra tutte le cose nella carità . Quetta fi dimandi con grande iffanza, e con fervorofepreghiere al Signore: e in questa carità si procuri di crescere ogni giorno più, se si vuol piacere a Dio, e giungere sicuramente a quel celeste regno, che è il pacie della carità confumata, e perfetta. I i 26. Apri26. Aprile.

B. Elena di Udine.

Secolo XV.

La fue Vita fu feritte nell'anno ftesso, in tui ella mort, da un Religioso dell'Ordine di s. Apossino, per none Simone § e vene'anni dopo un'altra Vita più leven en instri nel Juo libro delle donne illustri il P. Giacomo Fitippo dell'slighto Ordine di s. Apossino. Ambicate syrile Vita sono riportate da Bollandisti nel terzo tomo de Santid di Apossino.

N Ell'anno i 396. nacque la beata Elena in Udine, nobile città del Friuli, da illustri genitori, i quali in età di quindici auni la collocarono in matrimonio con un gentiluomo fuo pari, chiamato Autonio Cavalcanti, col quale visse in perfetta unione, ed ebbe più figliuoli, e figlinole; fincbè dopo ventifette anni, piacque al Signore di rompere quetto vincolo conjugale, chiamando all'altra vita il fopraddetto Antonio marito della Santa . Fu quetta separazione sensi-bilissima alla beata Elena , atteso l'affetto singolare, con cui questi spos scambievolmente si amavano, onde nell'amarezza del fuo dolore non trovò altro rifugio, che profirarsi a' piedi del Crocissio, e dopo esseri recisi i capelli, osserirsi tutta a lui protestandosi , che in avvenire non voleva aver più commercio col Mondo, nè cercare altra confolazione, che nelle. fue fantiffime piaghe, e nel fedele fervigio, che da quel panto prometteva a sua divina... Maestà, come unico Sposo dell' auima sua. Ella, durante il matrimonio, aveva menata una vita mondana , dedita alle vanità , e pompe del fecolo, e tra i paffatempi, e i divertimenti, come pur troppo fi fuol praticare da nna gran parte delle dame crittiane, che mettono in di-menticanza si facilmente gli obblighi, che hanno contratti con Dio nel fanto battefimo, contente di nn' apparente e superficiale divozione, non fi fanno scrupolo di menare una vita delicata , voluttuofa , e vota di opere buone . Ma dopo la morte del marito, illuttrata da lume celefte, riconobbe il fuo errore, lo detefto, e di propofito si applicò a foddisfare al doveri tanto generali di vera Criffiana, quanto particolari del suo stato vedovile. Si apparto dalle vane, ed inutili conversazioni ; depose le gale , e gli abbigliamenti superflui; si occupo nella curadella famiglia, e nelle faccende domestiche : e fi diede all' efercizio dell'orazione, della lezione spirituale, e delle altre opere di pietà; vivendo non più secondo lo spirito del Mondo, e le costumanze di esto, ma secondo lo spirito di Gesù Crifte, e le fante maffime del fuo Vangelo. 2. Scorfi due anni da che Elena aveva abbracciato questo tenor di vita ritirata, divota, e conveniente a una vedova cristiana, che vuol piacere a Dio, e mettere in falvo l'anima fua, capi-

tò in Udine uno zelante Religioso dell'Ordine di a. Agostino, chiamato F. Angelo di Sanseverino, il quale nella chiefa di a. Lucia appartenente alia sua Religione predico con tanta energia la penitenza, che la beata Elena ne retto fommamente commosta , e fi fentì ispirata a confacrarfi più strettamente a Dio, e ad aspirare alla persezione evangelica . A quetto fine col configlio , e fotto la direzione di quel Religioso, vetti l'abito di Terziaria di s. Agostino, che chiamasi ancora di a. Monica, e dopo aver fatti i confueti voti femplici, che fogliono fare fimili Terziarie, fi diede interamente agli efercizi di una rigorofa penitenza, e di ogni forta di opere buone. Si privo delle fue vetti preziole, le quali offeri alla Chiefa fopraddetta di s. Lucia , accioccbè foifero convertite in paramenti fagri per fervicio degli Altari; dittribui a' poveri tutto quello , di che poteva disporre; vilitava frequentemente gl' infermì ; confolava gli afflitti, e fovveniva alle neceffità di coloro, che avevano bisogno del suo ajuto, riguardando in essi la persona di Gesti Cristo, il quale ha detto nel Vangelo, che si sa a lui medesimo ciò, che per amor suo si sa ai poveri e bisognosi. Passava più ore ogni giorno in orazione, e nella medisazione della Paffione del fuo Salvatore, e nella lezione del fanto Evangelio, e di altri libri spirituali, e specialmente di uno intitolato Specchie della Croce ; e da quetto fanto efercizio ella ritraeva fenipre maggiori lumi, e maggiori grazie, per avanzarfi nelle virtů . Sopra tutto mirabile fu in questa fanta donna l'austerità della vita, ch'ella condusse dopo aver vettito l'abito di terziaria di a. Agottino. Perocché non volle più gustare nè carne, nè latticini, nè pesce, e nemmeno bere più vino, ma il suo cibo era di solo pane con qualch' erba, o legume in poca quantità, che appena baftava, per toftenerla in vita; la fua bevanda era d'acqua pura ; e fovente paffàva due o tre giorni senza preudere cibo di sorta alcuna; e ne' giorni di Venerdì aspergeva di conere quel poco pane , di cul fi cibava , e di fiele, e d'aceto la poca acqua che beveva, in memoria della Paffione di Ges'i Crifto, e di quel fiele , ed aceto , di cui egli fu per amor nofiro in tal giorno abbeverato. Portava fulla nuda carne nn ruvido cillzio , e alcuni cerchi di ferro alle gambe, e alle braccia; prendeva breve ripolo lopra di alcnne pietre ricoperte di un poco di paglia: in fomma mortificava in una maniera ttraordinaria , e fuperiore alle forze umane tutti i suoi sensi, e tutte le membra del suo corpo . E cio ella diceva di fare per due motivi; ti primo per foddisfare alla divina giuftizia per le soverchie delizie, e per li carnali diletti, con cui aveva pel patfato accarezzato il fuo corpo ; e il fecondo per imitare i dolori, e i patimenti, che il fuo celefte Spofo aveva voluto per amor suo soffrire in tutta la fua vita, e specialmente nella sua passione, e morte di croce.

2. Per conforto dell' anima fua, e per fostenerfi, e perfeverare in un tenor di vita aì auflero, e penitente, foleva la beara Elena accoftarfi ogni giorno alla menfa eucarittica, e fempre con un nuovo fervore, e con un profluvio di lagrime , che fpargeva avanti , e dopo la... comunione, alla confiderazione della bontà infinita e incomprensibile del suo divin Salvatore, che fi degnava farfi cibo, e nutrimento di lei fua misera, e Indegna creatura. E tale era la confolazione, ch'ella provava nel frequentare quefto augustissimo Sagramento, che ne ridondavano gli effetti fiuo nel corpo (uo, onde fi fentiva rinvigorita a viepiù mortificarfi, e a continuare gli efercizi della fua aufteriffima penitenza. Ella era amante del filenzio per modo che non apriva bocca, fe non quando lo richiedeva la necessità , o l'evidente utilità de' fuot proffimi . Schivava ogni ombra di oftentazione, e cercava con ogni industria possibile di nascondere agli occhi degli uomini le fue penitenze, e le fue opere buone, per timore che non s'infinuaffe nel fuo cuore il veleno della vanagloria, a contaminare l' auima fua, e a privarla del merito delle fue penitenae, e delle sue opere buone, come pur troppo accade a quelle persone, che non usano le debite diligenze, e non istanno vigilanti fopra se medesime, per non lasciarsi vincere da una sì sottile, e pericolofa tentazione. Una virtù aì eminente della beata Elena non poteva andar efeute dagli affalti del nemico infernale, il quale in più e diverfe maniere cercò di diffurbarla, e di difforla dal bene, ch' ella faceva, fino ad ai parirle in forme orribili, e spaventevoli. Ma ella armata dello scudo dell'orazione, e della confidenza in Dio, ne riportò fempre perfetta vittoria. E in premio della fua fedeltà nel combattere contro le tentazioni il Signore fi degnò di favorire la fua ferva di varle visioni , e apparizioni , per le quall il (20 spivito rimale fempre più corroborato, e infervora-to nel divino fervigio.

4. Tre anni prima, che la B. Elena paffaffe da questa vita mortale alla gloria celeste, dispose il Signore, che fosse afflitta da una grave infermità, la quale e per la lunghezza del tempo, ch'ella durò, e per gli acuti dolori, che le cagionava, fervì ad efercitare fempre più la fua virtù, e a purificarla dalla ruggine delle sue imperfezioni, nella guifa che il fuoco purifica l' oro, e l'argento dalla immondezza. Soffri la Santa questa lunga e penofa infermità con pace, e tranquillità di spirito; pienamente rassegnata al voler di Dio. Avvicinaudofi il termine del fuo faticofo pellegrinaggio fu questa milera Terra, richiefe, e ricevè con una ftraordinaria divozione i Sagramenti della... Chiefa, e nel giorno, in cui fpiro, andava con Infocati (ofpiri ripetendo al fuo celette Spofo quefle parole : O Gesti , Gesti mio dilesto , venite , che lo Elena gran percetrice v' afpetto, e vi defidere

con tutto l'ardore del mio spirito . O Gesti , dolce amor mio , venite , e non tardate a vifitare l'anima mia. O mio Signore, non vogliate abbandonarmo in quello mio gravifimo bi fogno . Abbiate , o Signore, pietà di me, non per li meriti miei, ma per la vottra Paffione , e per li meriti infiniti del vottre fangue, che in croce avete fparfo per me, e per tutti i peccatori . O Paffone di Crifto, confortatemi ; o buon Gesù , confolatemi , e comandate , che jo venga a voi . O buon Gesti, efauditemi. Venite, o buon Gesti, fposo diletto dell'anima mia ; venite, e ricevete l' anima di Elena vottra fpofa, e vottra ferva. Con quette orazioni, o piuttofto cantici d' amore, reude la beata Elena lo spirito a Dio , al 23. di Aprile dell' anno 1458., fessagesimo secondo dell' età fua, e diciottefimo, dopochè fi era in modo particolare confacrata al divino ferviaio, e aveva prefo l'abito delle suore Terziarie di a. Agostino. Il suo corpo su sepolto nella chiesa de' Padri Agoffiniani, detta di a. Lucia, e venerato dalla divozione del popolo, e illustrato dal Signore con molti miracoli, e grazie prodigiose.

E' una grazia fingolare della divina mifericordia , allorchè per mezzo di qualche finistro accidente, e di alcuna di quelle, che il Mondo chiama difgrazie, fi degna vifitare le anime, e rifvegliarle dal fonno di morte, in cui giacciono, con pericolo di dannarfi eternamente . Così avvenne alla beata Elena, la quale fenaa il colpo della morte immatura del fuo amatiffimo conforte, con cui il Signore la percoste, farebbe forse rimasa nelle sue tenebre, ed avrebbe seguitato a vivere tra le delizie, tra le vanità mondane, e tra i pericoli della sua eterna falute . Quella vita, ch'ella menava , finchè visse suo marito , adattandofi alle coftumanze del fecolo, e delle altre dame fue pari , tra i passatempi , e i mondani piaceri, e divertimenti, e ch' ella forse credeva innocente, quanto mai le apparve deforme, e mostruosa avanti Iddio , allorchè la confrontò colle maffinie del Vangelo, e che la luce celefte penetro nel fuo cuore i onde ne fece poi nel rimanente della fua vita sì afpra, e fevera penitenza. Beata lei, che ricevè dal Signore la gragia di riconoscere il suo errore in tempo da potervi riparare con tanto fuo profitto, e vantaggio! Beate ancor quelle, che se hanno seguitato il suo efempio, camminando per la via larga, e spaziofa del fecolo, la quale, fecondo il detto infallibile di Gesù Crifto nel Vangelo 1, conduce alla perdizione, lmitano poi in tempo opportuno, e più tosto-che sia possibile, giacche la vita è breve , ed incerta , imitano, dico, il suo esempio , con emendarfi del loro fallo, e con appigliarfi alla via stretta, e angusta, la quale fola, come segue a dire Gesà Cristo nel Vangelo 2, conduce alla vita eterna. Egll è vero, che per far ciò, bisogna far forza , e qualche volta forza grande a fe medesimo, bisogna mortificarsi, bisogna far penl-

Ii 2

tenta, e forfe ancora spparire fiagolare agli occhì altrui, ed feprofi alle derificioni, e ai mortegimenti delle perfone mondane. Ma è altreti vesro, certo, e indubiato, che il regoo de Ciuliocome infegna Geni Critto nel Vangelo 1, non di acquitta fen no colla forta, e che quei foli lo rapifecono, che fanno violenza a fe fletti. E eggamu calerums nin pattura; fo violenti repinati filot.

# 27. Aprile. B. ZITA VERGINE. Secolo XIII.

La Vita della beata Zita, feritta da autore contemporaneo, è riportata da Bollancift nel terzo tomo d'Aprile, e fu ancora nell'arno 1653 fiumpata in Ferrara per opera dell' Avvocato Fernallo Festivilli.

Uanto lo stato della beata Zita fu basto, e ignobile fecondo il Mondo, sì per la fua nafcita, come figliuola di poveri contadini, e sì ancora per la condizione, poichè passò tutta la fua vita all'altrui fervizio in qualita di fantesca; altrettanto su grande, e nobile avanti lddio per le sue infigni virsu, nelle quali confiste la vera grandezza, e nobiltà, che rende chi le poffiede figliuoli di Dio, ed eredi del regno de' Cieli. Ella nacque nel contado di Lucca in una villa chiamata Monfagrati, distante otto miglia da quella città, nell'anno 1210., o fecondo aliri nell' anno 1218.; e in età di dodici anni fi accomodo per ferva nella cafa de' Fatinelli gentiluomini di Lucca, dove menò tutto il rimanente della fua vita, e confervò fempre insasta quella stola d' innocenza, che aveva ricevuta nel fanto battefimo, e fi efercitò in tutte le virtù, che convenivano al suo grado. E primieramente non fi può abbaftanza esprimere quanto ella fosse gelosa di custodire illeso il giglio della fua parità verginale, che aveva dedicato a Dio fotto la protezione della Santifima Vergine, di cui fu molto divota fin da' suoi più teneri anni . Essendo obbligata a trattare cogli nomini di fervizio, e con altri della cafa, ove dimorava per ferva, usava una tal modeftia nel vellire, nel parlare, e in sutte le sue azioni, e un tal contegno in tutte le occasioni, che recava a tutti foggezione, e teneva da fe lontana qualunque anche minima confidenza , che potesse offuscare la fua purità; virsù sì delicasa, che giustamente si paragona ad uno specchio lucidissimo, che basta un piccolo fiato per appannarlo. Nou oftanse però queste sue causele, vi su uno sfacciato ed infolente fervitore di cafa, che ebbe un giorno l' ardire di affalirla con parole improprie, e gufti in-decenti; ma la cafta Vergine, accesa di un fanto sdegno, lo ributio da se pronsamente, e contale ardore di spirito, che gli sgrathò la faccia, nella quale vi portò i fegni per alcuni giorni,

onde ne eso, ne alcun altro ebbe più l'ardimento di tentare la sua pudicizia.

2. Sapendo la fanta Vergine, che l'orazione, e la mortificazione fono i due mezzi principali, co'quali fi ostiene da Dio, e fi conferva la pnrità, non lafcio di praticarli con ogni efattezza. Ella era folita di levarsi la mattina assai di buon' ora, e d'impiegare quel maggior tempo che poteva uel raccomandarsi a Dio, nel meditare la Paffione di Gesù Critto, e in altri spirituali esercizi, prima di metter mano alle fue faccende domeitiche, Soleva ancora portarfi ogni giorno nella vicina chiefa di s. Frediano, per intervenire all'augustiffimo fagrifizio della Metfa, e nelle feite fi accostava ai fanti fagramenti, onde il suo fpirito prendeva nuove forze, per camminare fedelmente nelle vie del Signore, e per avanzarfi fempre più nell' amor di Dio, e nella pierà criftiana. Fra giorno spesso alzava la mente a Dio. ora implorando con qualche breve orazione giaculatoria il suo divino ajuto, ora ringraziandolo de' benefizj ricevuti, ora offerendogli se medefima, e tutte le sue fatiche, ora finalmente flanciando con frequenti atti d'amore il suo cuore nel feno del fuo Padre celefte, e nelle piaghe del fuo Salvatore. Era tale l'unione, ch'ella aveva internamente col fuo Dio, che si puo dire, che la fua vita fosse una continua orazione . Era eziandio folita di visitare più spesso, che l' era permesso dalle sue occupazioni, e con licenaa de' fuoi padroni, alcune chiefe di fua divoaione, e specialmente quelle dedicate in onore della beatiffima Vergine, porgendo ferveuti preghiere a questa Madre di misericordia, e Regina delle Vergini, acciocche colla fua potente protezione la custodisse, la difendesse da tutti gli affalti de' fuoi uemici visibili, ed invisibili, e le ottenesse grazia abbondante, per manzenersi fo-dele a Dio, e perseverare sino alla fine nel divino fervizio.

3. Quanto poi alla mortificazione, benchè il fuo umile stato di serva l'obbligasse ad nna vita laboriofa, e foggetta a non pochi patimenti; tuttavia non lafcio, finchè visse, di macerare la fua carne con varie , e frequenti autterità . Il fuo cibo ordinario era parchiffimo, e fovente digiunava in pane, ed acqua; dormiva poco, e per lo più o in terra, o fulle nude tavole; por sava fretsamente cinta ne' lombi una fune, la quale dopo morte le fu trovata in alcuna parte internaza nella carne ; offervava un discreto filenzio, abborrendo le ciance, e non curandofi di sentire le novelle del paese, e i discorsi de' fatti altrui; abbracciava di buona voglia le occafioni di occuparfi nelle faccende più baffe, e più fazicose, che farebbero toccase agli altri della famiglia, amando di fare la ferva agli stessi fervitori, e alle serve della casa, per imitare gli esempj del suo celeste Sposo, il quale si è de-

gnato di prendere la forma di fervo, e di fervire le milere fue creature, fino a dare per effe il fangue, e la vita fua divina. A quette volontarie mortificazioni della beata Zita fi aggiungevano le altre, che non di rado le venivano, o per parte dei padront, i quali ora non moftravano gradimento del suo servizio, quantunque usasse ogni diligenza per foddisfarli, ora la riprende-vano a torto per mero capriccio, e firavaganza d'umore, o per parte di altre persone di casa, le quali in varie e diverse guise la vessavano, e molestavano. Tutte quette mortificazioni ellaprendeva con piena raffegnazione dalla mano di Dio, fenza mai prorompere in doglianze, la impazienze, o iu parole aspre contro di alcuno . Anzi era suo cottume di uon iscusarsi giammai di quei difetti, e di quelle mancanze, che le venivano imputate, e di prenderfisempre il torto. benchè avesse ragione, rispondendo con umiltà: Perdonatemi, vi prego, perdonatemi per amor di Dio; e qualche volta fi gettava ancor a' piedi de' padroni, e di altri, allorchè li vedeva in collera, a fine di placarli, e di calmare il loro fde-

gno, come di fatto le riufciva felicemente . 4. Con queste sue maniere umili, e nianfuete, e coll'uhhidienza pronta, e follecita, che la. ferva di Dio prestava in tutte le cose a' suoi padroni, fi guadagno talmente il loro affetto, e la loro confidenza, che a lei lafciavano il governo delle cose domestiche, e riposavano interasneute nella fua fperimentara sedeltà , la quale in verità non poteva esfere maggiore, tenendo conto della roba de' padroni più che se sosse stata sua propria, e cercando tutti i loro vantaggi . Beusi ficcome la fanta donna nutriva nel cuore una fviscerata, e ardente carità verso i suoi proffing : così confervava con diligenza, e raccoglieva quelle cofe, che farebbero andate a male, e col confenfo de' padroni le distributva ai poveri, a' quali spesse voke ancora dava in limofina una parte di quello, ch' era stato assegnato per suo untrimento , privandone se medesima, per sovveuire chi era in necessità. E quando non aveva che dare del fuo, fi adoperava in maniera presto i padroni, e altre persone pie, che ne traeva delle huone limofine, le quali poi con gran gusto del suo spirito dispensava a coloro, che si trovavano in hifogno, accompagnandole per ordinario con parole di consolazione, e con fante esortazioni, per guadagnarli a Dio. La stessa carità usava verso le persone inserme, ed afflitte, visitandole nelle loro case più spesso che poteva, e secondo che le era permeffo dalle sue occupazioni, consolandole ne' loro mali, soccorrendole ne' loro bisogni, secondo la sua possibilità, ed esortandole con foavi ed efficaci parole a fopportare con pazienza le loro infermità, e afflizioni, per mezao delle quali potevano facilmente acquistare l' eterna selicità. In somma dopo che la beata

Zita aveva soddissatto a tutte le incumbenze del fervizio, che doveva a' fuoi padroni, nel quale era elattiffima, hen fapendo, che in quefta elattezza doveva confiftere la principale fua divozione, per piacere a Dio; il suo unico pensiere, e la fua più diletta occupazione altra non era, se non quella d' impiegarsi in opere di misericordia verso de' suoi prossini bisognosi, ne' quali riguardava la persona medesima di Gesù Cristo, com'egli ci ha insegnato nel Vangelo; e quando non poteva far altro, porgeva al Signore ferventi preghiere in loro favore; il che fpecialmente era folita di fare con tutto lo spirito per la conversione de peccatori , e per quelli ch' erano dalla pubblica podeftà condannati all' ultimo fupplizio.

5. Tra questi esercizi di pietà , di carità , e di umiltà era la B. Zita giunta presso a settant' anni . quando fu affalita da alcune piccole febbri, le quali henchè pareffero di poco momento, e di niun pericolo ; ella però conoscendo , esser venuto il tempo di finire il suo faticoso pellegrinaggio su questa Terra, e di ricevere quell' eterna corona in Ciclo, alla quale aveya fempre con infocasi defideri afpirato il fuo cuore infiammato dell'amor di Dio , sece premurosa istanza , che le sossero amministratt i ss. Sagramenti della Chiefa, che ricevè con una fingolar divozione; e peco dopo con volto lieto, e tranquillo rendè l'anima al Creatore ai 27. d'Aprile l'anno 1272., e secondo altri, nell'anno 1178. Appena ella fu spirata, che comparve una luce rifplendentissima sopra la casa, in cui era il suo morto corpo, che traffe l'ammirazione di tutto il popolo di Lucca; e molti fanciulli prima che fi fosse divulgata la sua morte, mossi da uno iftinto fuperiore , andavano per le strade della città gridando: Andiano a cafa Fatinelli , ch' è morta la beata Zita . Grande fu il concorso della gente alla Chiefa di s. Frediano, a venerare il corpo della Beata defunta; e molti furono i miracoli, con cui il Signore fi degnò di manifestare agli uomini la fantità della fua fedele Serva, talmentechè nello spazio di soli dieci mesi se n'annoverarono fino al numero di cento e più, de' quali furono fatte autentiche testimonianze . Il fuo corpo fi conferva incorrotto nella fopraddetta Chiefa di s. Frediano in una nobile cappella appartenente alla famiglia Fatinelli, la quale riconosce, e venera per sua padrona in Cielo quella, che fu una volta fua ferva in Terra.

Idaio, dice l'Apoltolo f, non ha riguardo alla condizione delle perfone, ma ciatheduno, o fia padrone, o fia fervo, ricever la mercede fectondo il hene che avvà fatto. Anni la condizione di fervo, e di ferva è più pregevole avanti Dio, e rende più facile la fiantificazione dell'anima propria, e il configuimento dell'eterna fia tutte, perché come flato balo, povero, e for-

toposto a molti patimenti, somministra frequenti occasioni d'esercitare l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, e le altre virtù insegnate da Gesù Crifto, e d'imitare i suoi divini esempi, nel che confifte la vera felicità del Cristiano su questa Terra . Ond' è, che lo stesso Apostolo I parlando ai servi de' suoi tempi, ch' erano di una condizione affai più vile, e più dura, come ve-ri fchiavi, gli efortava nondimeno a non curarsi di migliorare la loro condizione, ma di continuare per loro bene nello ftato fervile. Tutto il punto adunque sta nel soddisfare esattamente agli obblighi annessi allo stato servile, secondo le regole prescritte dalla Legge di Dio, e dichiarate dai ss. Apostoli Pietro, e Paolo nelle loro Epistole, come sece sedelmente la beata Zita . Questi obblighi particolari de' servi , oltre quelli, che sono comuni ad ogni Cristiano, fi riducono a quattro capi . s. a rispettare, e ubbidire i loro padroni con prontezza in tutte le cofe, che non si oppongano alla Legge di Dio: Ubbidite, dice s. Paolo 2, o fervi, a' vostri padroni con timore e rispetto , nella semplicità del vo-Stro cuore , come a Gesù Cristo medefimo , e non folamente quando fiete da loro veduti , ma in ogni altra occasione, per piacere a Dio, e come servi di Geste Criffo . 2. ad effere fedeli in tutte le cofe , che riguardano la roba de' padroni, o i loro affari, ed intereffi: I fervi, foggiunge il medefimo Apostolo 3, fliano foggetti ai loro padroni, non li contraddicano, non li rubino, ma ferbino loro tutta la buona fede, per far onore alla dottrina di Dio noffro Salvatore . 3. a sopportare con pazienza, e mansuetudine non solo le fatiche, e i patimenti annesti al loro stato, ma anche spesse volte l'umore bisbetico, e stravagante de padroni, le lugiuste riprensioni, e gli altri torti, che vengono loro fatti: Ubbidite, dice s. Pietro 4, o fervi, a' vostri padroni, non folo ai buoni e umani, ma ancora ai fastidiofi, e stravaganti . Perocche quetto è quello ch' è grato a Dio, fe per piacergli , sopportiamo le molestie e i mali , che ci vengono fatti ingiustamente . 4. finalmente a non avere altra mira in tutto il fervizio, che prestano ai padroni, se non che di piacere a Dio, e di riguardare nelle loro persone quella di Gesà Cristo medesimo, da cui solamente, e non da altri aspettino la ricompensa del loro servizio, non già su questa Terra, ma nella gloria celeste, come spesso raccomandano i suddetti Apostoli nelle sopraccennate istruzioni date ai servi, e come praticò la beata Zita, la quale può servire di specchio, e d'esemplare a tutti quelli della sua condizione .

### 28. Aprile.

#### S. Patrizio Vescovo e Martire. Secolo IV.

Gli aui autentici del suo martirio sono riportati dal Surio, e del Bollandissi, e sono antora inseriti nella Raccolta degli Atti sinceri de Martiri del Ruinart pag. 486. dell'édizione di Verona.

Rovandofi in Prufa , città della Bitinia, Giulio Proconfole dell' Afia, il quale fi era colà portato per ristabilirs in falute coll' use de' bagni dell'acque calde, e minerali, ch'erano in quel paele, fu arreftato, e presentato al suo tribunale s. Patrizio Vescovo di quella città, a cui disse il Proconsole: Tu vedi quanto sia grande la potenza de' nostri Dei , i quali hanno conceduta la virtù a queste acque di recar salute a quei . che in este si bagnano. Tu adunque in vece di badare alle vane favole del tuo Cristo, adora il gran Dio Esculapio, al quale principalmente siamo debitori di un tal benefizio; altrimenti tu non potrai schivare i tormenti, e la perdita della. vita. Ob quanto t'inganni, o Proconfole, rispose Patrizio , nell' attribuire a' tuoi Dei la virtu , che banno queste acque . Se tu mi vuoi ascoltare pazientemente , io t' infegnerò , donde proceda questa virtà . Benchè io non aspetti da te, replicò il Proconfole, fe non il racconto di qualche favola; tuttavia di'pure ciò che vuoi, che son pronto ad ascoltarti . Io fono criftiano , quantunque peccatore , ripiglio Patrizio, e chiunque professa questo nome, e adora il vero Dio, non si pasce di favole, ma della pura verità, che Iddio ha maniscitata nelle divine Scritture . E chi è sì prosontuoso, e temerario, diffe il Proconsole, che pretenda essere più sapiente de' filosofi ? La fapienza di questo Mondo, rispose Patrizio , avanti Dio è una flottezza ; è però sta feritto: lo ti rendo grazie, o Padre, perchè bai nascose queste cose ai sapienti, e l'hai rivelate ai piccoli , e agl' infipienti . Tu dici delle cose , che non hanno verun fenfo, replicò il Proconfole : ma orsù dichiaraci un poco chi sia l'autore di queste acque falutari, e chi le faccia così calde, e bollenti. lo certamente ciò attribuisco alla provvidenza de'nostri Dei, desideroti della salute degli nomini .

2. Allora Patrizio pregò il Proconfole a voleg far aprire le cortine, che chiudevano il luogo dell'udienza, acciocchè le fue parole poteilero effere da tutti intefe. Il che avendogli il Proconfole conceduto, fi riempi di molta geate il luogo dell'udienza; e il s. Martire con un lungo diforofo effoe, come Iddio aveva dal nulla creacte tutte le cofe per mezzo del fuo figliuolo unigenito Gesò Critto; tutte le governava con affoluta podeftà, e a tutte egli dava la virtà, che a lui piaceva, fecondo i difegni della fua altiffuna, e impercettibile Provvidenza; che a lui folo, è

alla sua potenza, e non ad altri fi doveva attribuire 'a virtù , e l' e-ficacia tanto di quell' acque , quanto di ogni altra creatura. E però egli folo in-ficine col fuo divino figlinolo Gesù Cristo doveva effere riconosciuto, e adorato per vero Dio, e per antore di tutte le cofe. Quindi passo a mo-firare, che v'era in Cielo nna luce eterna, e una felicità ineffabile, apparecchiata a coloro, ch' erano fedeli a Dio, e ubbidienti a' fuoi cosnandamenti ; accome al contrario v' era un... abisso di tenebre, e un baratro di fuoco, nel quale arderebbero in eterno coloro, che ricufavano di conoscerio, adorario, e servirio; nel qual fuoco abbruciavano quei salsi numi, e quei demonj, che fi adoravano da' pagani come Dei . Il tuo Crifto adunque, foggiunse il Proconfole, non i nostri Dei, è l'autore di tatte queste cole? St, Crifto, rispose Patrizio, poschè fla scritto: che tutte le cose per lui sono state satte: e gli Dei delle genti sono demonj: mail Signore ha satto i cieli, e tutte le cofe . Tu dici dunque , ripiglio il Procon-fole , che Cristo ha creati i cieli ? St , l' bo detto , e lo confermo , rifpole Patrizio , poiche fla feritto : lo vedro i Cieli , che fono opere delle voltre mani , e la luna , e le flelle , che voi avete create .

3. Or bene , diffe il Proconfole , giacchè tu sprezzi i nostri Dei, e fai il tuo Crifto autore di quefte acque, e della loro virtà, io ti farò gettare in quelle acque bollenti, e così si vedrà, se il tuo Cristo abbia il potere d'impedire, che tu non fii in effe confumato, e bruciato. Egli lo può, fe lo vuole , rifpose il s. Martire , perebe è l'affoluto padrone della vita, e della morte, e di tuste le cofe. Egli fa quello, che più mi convi-ne; e nulla m' accaderà, fe non ciò, eb' ei vuole, poichè fono certo, che fenza la fua volontà nemmeno un capello può cadere dalla tella d' un nomo , e nè anche un uccello può cadere ne' lacci , che gli fono tefi . Ma io fono altrest certo , che i vollri Dei fono un nulla , e che enloro, che gli adorano, faranno puniti con un supplizio sempiterno . A quefte ultime parole del a. Martire fi accese il Procensole d'un fiero fdegno, e comando, ch' ei foffe spogliato delle fue veiti, e gettato nelle acque bollenti . Nell'atto che i foldati, eseguendo l'ordine del Proconfole , lo precipitarono dentro l'acqua bollente , il Santo invoco il nome di Gesù Crifto dicendo a Affificte , o Gesù Crifto , al vefiro fervo ; e non fo-Jamente non fentì da quell'acque bollenti lesione alcuna, ma anzi vi flava in mezzo, come in nn bagno di refrigerio, lodando, e benedicendo il Signore.

4. Queflo prodigio al manifetto parera, che doverfic calmer l'ira del Proconofice, e fargli co-nofe ere, e abbracciare la verità. Ma avvenne tut-to il contrario, poliché attribuendo forse quel prodigio a magia, e ad incantefimo, come in casi fimili era il coltume de Gentili, persite cottinato nella fua cecità, e acceso di muovo furore condamb e. Patrizio ad effere decapitatio. Il fanto Vescovo,

che nults più defiderava, che di giunger prefio da unifa coli for Di, fiebe le mari al Cielo, fie ce quali a conzione: Dio mire Signere, e Re di colore a conservativa della conservazione della conserv

Non v'è Criftiano alcuno, un poco litruito nella sua Religione, il quale non sappia, e non creda fermamente quelle verità, che s. Patrizio espose avanti il Proconsole ; cioè che tutte le cose visibili ed invisibili sono flate da Dio create; che tutte dipendoro dalla fua affoluta podefta, e che a tutte egli dà il moto, la virtù e l'efficacia di operare fecondo i difegni della fua fapientiffima Provvidenza . E pure quanta Criftiani sembra che in pratica ignorino queste verità , poichè arrestano i loro pensieri allecause seconde, ad esse sole pare, che attribuiscano gli effetti, che este producono, e mai, o quasi mai non alzano la mente a Dio, sommo autore, e cagione primaria ed essenziale di tutte le cose o naturali, o soprannaturali, E quindi ne feguono due gran difordini; il primo che fi manca di ricorrere a Dio, e di aspettare da lui folo quelle cose, delle quali fi ha bisogno, di qualinque forta esse sieno; e il secondo, che dopo averle ricevute, non gli fi rendono quelle grazie, che a lui ne fono dovute, e fi cade, fenza quafi avvederfene , nel deteftabile vizio dell' ingratitudine verso il nostro sommo e liberalifimo benefattore . Certamente nella fanta Scrittura 1 viene gravemente riprefo il Re Afa, perchè nella infermità mife tutta la fua fiducia ne' medici , e nelle medicine, e non in Dio; e però foggiunge il fagro Tefto, che Iddio lo punì, con rendere a lui inutili e gli uni, e le altre, e con privarlo di vita. Molto più grave farebbe poi il delitto di coloro, che adopratiero mezzi illeciti e superstiziosi, quali sono tutti quelli , che non hanno alcuna attività in fe medefirmi, nè alcuna proporzione coll'effetto, che fe ne pretende con certezza, e quafi infallibilmente; posciachè allora, almeno tacitamente, fi ricorre al demonio, e non offante qualunque protella, che fi faccia in contrario, fi ha qualche commercio col principe delle tenebre, e col nemico implacabile del genere umano. Cofa in vero orrenda, e fonemamente abominevole, ma che pur tropto avviene a coloro, che giuncono a una fimile deplorabile cecità! Avvezziaque altra aufto biógno, a ricorrer guina. Dio, e in lisi folo; e sulla fa presta, e patena providenza mettere la nofir fédecia. Indi colla ha benelifica edopriamo i nestri umani, leciti, e permedi, riconofectod dalla fua divina bond quegli effetti vanteggió, che ne riceriamo, e ratigonandoci pienamente alla fua divina colont, allorché averaga il contrario di quello ç, che abbiamo dimandito, e cercuto. Sopra trategua del contro de control de la control de con

# 29. Aprile. S. Massimo Martire. Secolo III.

Gli atti originali, e proconfolari del martirio di s. Maifono fono riportati, oltre gli altri, del Rainart nella Ruccolta degli atti fineri de Martiri alla pag. 144, del F clizine de Verono.

T'RA i molti Santi, che foffrirono il marti-rio nella perfecuzione dell'Imperator Decio alla metà del terzo fecolo, fi annovera s. Maffimo, del quale ci restano ancora le interrogazioni del giudice, e le risposte del Martire, colle fteffe parole, con cui furono registrate ne pubblici atti. Egli era uomo di mediocre condizione, che viveva coll' efercizio del traffico, e foffri nell'anno 250. il martirio in una città dell' Afia, che fi crede che foffe quella di Efefo. Fu il fanto Martire prefentato al tribunale del Proconfole per nome Ottimo , il quele gli diffe : Come ti chiami, e qual è la tua condizione? Massimo rispose: Io mi chiamo Massimo, e sono nato libero, ma sono servo di Crisso. Qual è la tua prosessione è disse il Proconsole. Io sono, rispole Massimo, un uomo del popolo, e vino del mio traffico . Sei tu criftiano? diffe il Proconfole . Quantunque peccatore , rispose il Santo , fono nondimeno criftiano. E il Proconfole : Non hai tu forse, gli diffe, notizia degli editti de' noftri invittifimi Imperatori, poc'anzi venuti da Ro-ma, e pubblicati nell'Afia, ne'quali fi coman-da, che i Critiani, abbandonata la loro vana fuperflizione, riconoscano un solo Principe, a cui fono foggette tutte le cofe, e adorino i fuoi Dei ? St, rispole Maffimo, mi fono noti gl' iniqui decrett del principe di quefto fecolo, e perciò mi fono esposto al pubblico con maggior franchezza. Sacrifica dunque a' nostri Dei , foggiunse il Proconsole, In non fagrifico , rispose Massimo , fe non a un folo Dio, il quale bo riconosciuto, e adorato fico do mici più teneri anui . Sacrifica , torno a dirgli il Proconfole, altrimenti jo ti farò venire meno tra varj tormenti . Lucilo appunto , rispose Maffimo , è quello , che io bo fempre defiderato . Perciò mi fono pubblicamente manifestato , a fine di terminare

quefla mifera vita temporale, e di confeguire l'eterna. 2. Allora il Proconfole lo fece battere fieramente co' baftoni; e mentre era battuto, gli andava ripetendo: Sacrifica, Maffirmo, fe vuoi effer libero da' tormenti . Lyefti , ch' io foffro per amore del mio Signor Geth Crifto, rispose il fanto Martire, non fon tormenti, ma falutevoli ungioni . Luegli fono veri tormenti , che dovrei foffiire per fempre, fe trafgrediffi i precetti del mio Signore, ch' egli m' ba infegnati nel fuo Vangelo . Il Proconfole , vedendo la coftanza del Martire . lo fece ftendere full'eculeo; e mentre era tor mentato, gli diceva: Ravvediti, o mifero, da questa tua sciocchezza, e sacrifica, se vuoi salvar la tua vita. La falverò, replicò Maffirmo, fe farò coffante nel mio proponimento ; altrimenti fe io facrifico , allora la perdo . Ne le battiture , ne l' unebie di ferro, ne le fiaccole erdenti, mi danno dolore , perchè in me dimora la grazia di Gesu Crifto , ebe nti falocrà in eterno, per le orazioni de' Santi, t quali m' banno preceduto in quello combattimento, e trionfundo delle vostre follie, ci banno lasciati gli esempi delle loro virtu.

3. Il Proconfole vedendo inutili tutti i faoi stori, per indure il fanto Marie a' fion iniqui voleri , finalmente pronuncio contro di lui la fennenza di morte in quelli termini: Ordiniano, che Miffino, il quale ha rivafan di ubbidire alle faver leggi e di farrifare alle grave Dec Dima, fin a terrere degli altri Crilliani lapidato. E così il nobile altra di Gritto, mentre olava, e benedicera iddio Padre per Gesi Gritto fao Tiglie il demono, in fraficianto fonde delle mura della città, e rendè il fao beato fipirio a Dio, opprettò da un membo di pietre.

Le parole de'as, Martiri avanti al tiranni, come fi diffe altrove, meritano una particolare ftima e venerazione, perchè erano loro fuggerite dal divino Spirito, fecondo le promesse in-fallibili del Vangelo. Ma uon solo dobbiamo venerarle con profondo rifpetto, ma inoltre fcolpirle nella mente, e nel cuore, per servircene come d'uno scudo contro le diaboliche tentazioni . Allorche fi tratta dell' offervanza di qualcha comandamento di Dio, disprezziamo con invit-to coraggio tutti i beni, e tutti i mali temporali, e fiamo ancor noi pronti, e disposti a perdere qualunque bene di questo Mondo, e la vi-ta stessa, e di patire qualunque pena e tormen-to, piuttosto che trasgredire la santa Legge di Dio, dicendo anche noi col fanto Martire Mafamo: Luegh fono veri tormenti , e veri mali , che dourei foffrire in eterno , fe trafgrediffi i precetti del mio Signore, Così pure se ci accade di trovarci in mezzo a persone libertine, che pur troppo non mancano nel centro fteffo dal Criftianefimo, e di esfere beffeggiati come ftolti, o in altro modo oltraggiati , e conculcati a caufadella pietà , e scdeità , che professiamo al noho forrano padrone Iddio, non si vergognamo di comparire veri Crittian i, e feguaci di Gesa Critio; ma ad imitazione di s. Maffimo diciamo noi avcora: Zgetio i qualio, etc io deficero, di manifiliarani pubblicamente per difepola del mio Siguera, a pine di vangiquei e a visa cterna, la quale egli ha promeña <sup>1</sup> a coloro, che confedino il luo nome, e la fue avangelica dottrian nel cofpetto degli uomisii fanza timore, e con liberti critiana:

30. Aprile.

Santi Martiri

DELLA 14. PERSECUZIONE DE' GENTILI

SOTTO L'IMPERATORE ADRIANO.

Secolo II.

Si svedano fopra enefla perfecuzione le Memorie ecclefiafiche del l'illement tom 1, e il Ruinert nella prefazione egli Atti frieri del Martiri n. v. 31. 814.

Trajano motto nell'an. 117. inccedè nell'Im-A perio Adriano suo figliuolo adottivo, il quale regno per lo spazio di venti e più anni, e sotto quest' Imperatore continuò la persecuzione contro i Crittiani più violenta, che per l'avanti . Perocchè sebbene Adriano non abbia pubblicato verun editto contro di loro; con tutto ciò fusfistendo ancora l'ordinazione di Trajano, con cui voleva, come si disse sotto li 31. dello scorso mese di Marzo, che se erano accusati, e persistevano nella confessione della loro Fede, fossero feveramente puniti; quella fola ordinazione bastava, perchè i Fedeli sossero esposti ad ogni sorta di mali trattamenti, e perchè i Gentili potes fero a lor talento perfeguitarli, e far i eziandio impunemente perire . A cio si aggiunga, che-Adriano era dedito oltre modo alle pagane fuperffizioni , talmentechè trovandosi in Grecia volle effère iniziato ai profani e impuri mitteri Eleufini ; fi mottrava inoltre capitale inimico di tutte le Religioni straniere, diverse da quelle che si professavano da' Romani , e da' Greci ; e finalmente era di costumi laidissimi, e giunse alla pazza curiosità di voler sapere i reconditi, e abominevoli fegreti della magia, e di penetrare le cose avvenire per mezzo dell'astrologia giudiziaria. Ora ad un principe di tal forta non poteva far a meno di non effere odiofa la crittiana Religione, che infegna ad adorare un folo Dio, e condanna qualunque superitizione, e qualunque vizio, ed abomina tutte le arti infami della magia , e dell'attrologia . Quindi è , che i cultori del vero Dio, e feguaci di Gesù Cristo, durante il suo impero, furono da per tutto perseguitati, e messi e morte, e moltissimi surono quelli, che confeguirono la gloriofa palma del martirio, sebbene della maffiina parte di essi fieno perite le memorie, e pochiffimi fieno gli At-Sec. Race.

ti finceri; che fono giunti fino a noi, onde ci contenteremo di accennarne brevemente alcuni de' più celebti, i cul nomi fi trovano notati nel

più antichi Martirologi. 2. Oltre fanta Sinforofa co' fuol fette figliuoli, de'quali fi parlo ai 10. di Luglio nella prima Raccolta delle Vite de' Santi , e oltre s. Serapia , e s. Sabina, delle quali fi favello ai 3. di Settembre nella itelfa Raccolta delle Vite de' Santi , è affai celebre nella Chiefa il martirio di s. EUSTA-CHIO, della fua moglie Teopista, e de' loro due figliuoli Agapito, e Tropitto, de quali fi celebra la festa ai 20. di Settembre ; e vi è in Roma un' antichissima chiefa, dedicata in onor loro, nella quale ne' paffati fecoli fi folevano diftribuire molte limofine nel giorno della loro fetta in memoria delle abbondanti liberalità , che quetti fanti Martiri avevano fatte ai poveri , mentre vivevano. Si crede ancora, che in queita perfecuzione fossero coronati del martirio due fanti Papi , cioè s, ALESSANDRO con molti altri circa l'anno 119., de'quali fi fa la commemorazione ai z. di Maggio, e s. SISTO L circa l'anno 120. di cui è regiltrata la memoria ai 6. di Aprile nel Martirologio Romano . Parimente in Roma foffrirono il martirio in quefta perfecuzione s. MA-RIO, Comandante di foldati, di cui non ha molto che su trovato l'epitatio nel cimiterio di Calitto ; e s. SOFIA colle fue tre figliuole vergini , Pitte , Elpe , e Agape , nomi Greci , che fignificano Fede, Speranza, e Carità. Alla stessa persecuzione di Adriano si attribuiscono i martiri di s. ELEUTERIO vescovo di Rieti colla sua madre s. Anzia ; di s. TERENZIANO vescovo di Todi ; di s. MARCIANO vescovo di Tortona ; di s. SECONDO in Atti nel Piemonte; di s. CA-LOCERO in Albenga; de' ss. FAUSTINO, e GIOVITA in Brescia, de' quali si celebra la memoria dalla Chiefa ai 15. di l'ebbrajo, e di molti altri Santi sì dell'Italia, che di fuori di effa, de'quali noi per brevità tralafciamo di far menzione .

3. Il furore de' pagani nelle provincie del Romano Imperio contro i Cristiani andava tutto giorno crescendo, e arrivò a tali eccessi, che si rende intollerabile agli fleffi governatori e prefidenti , benchè sossero essi pure pagani . Imperocchè spesso accadeva, che intervenendo la plebe ai pubblici spettacoli, dimandaffe tumultuariamente il fangne, e l'esterminio de Cristianl; e nna delle voci, che findiva più frequentemente rifuonar nei teatri, era quefta: I Crittiani al leone, che fossero cioè esposti alle fiere, e da esse sbranati: e spesso ancora avveniva, che i Presidenti, e Governatori fossero costretti, anche contro loro voglia, a cedere ai voleri della plebe tumultuante, e a condescendere alle inique richiefte del popolo infuriato : tanto più che ai Crittianl, come a nemici de loro Dei, folevano attribuire la cagione di tutti i pubblici flagelli, e di tutte

(1) Matt. 10. 11.

le disavventure, che loro accadevano. Laonde Serenio Graniano Proconfole dell' Afia nell'anno 126., o fecondo altri 128., cioè circa dieci anni dopochè durava quetta perfecuzione , credè suo debito d' informare l'Imperatore Adriano di questi disordini, significandogli con una sua lettera, parergli cofa ingiusta, ed iniqua, che i Criftiani, fenza che loro fosse impotato alcun delitto particolare, e fenza effere uditi in giudizio , e convinti di alcun reato , foffero trucidati, per compiacere ai tumultuofi gridi del popolo. Esfendo in questo mentre Serenio Graniano o morto, o partito dalla fua provincia, la rifposta di Adriano alla sua lettera su indirizzata a Minucio Fundano suo successore nel Proconfolato dell' Afia. In questa risposta, ovvero referitto imperiale. Adriano comando, che si mettesse freno alla petulanza del popolo, e che non fidesse orecchio alle clamorose sue richieste contro i Cristiani, ma che le accuse si efaminastero giuridicamente ne' Tribunali secondo le leggi, ne fi condannafie veruno, fe non fosse prima convinto di aver commesso qualche delitto meritevole di gastigo; e che se alcuno sosse calunn losamente accusato, secondo la gravità della calunnia, si punisse colia debita pena il calunnia-

4. Contribuirono molto ad ottenere questo rescritto favorevole ai Cristiani due Apologie, che in questo medesimo tempo presentarono all' Imperatore Adriano s. Quadrato, e s. Ariffide in difefa della criftiana Religione. Era a. QUA-DRATO flato discepolo degli Apostoli, ed è annoverato fra i profeti del nuovo Tettamento, e fra quei grandi uomini, i quaii col nome, e carattere di Evangelisti, e di Vescovi delle nazioni, pieni di zelo della gloria di Dio, e della falute delle anime, andarono predicando il Vangelo per varie parti del Mondo, e fondarono da per tutto nuove Chiefe, fenza che effi fosiero afcritti al governo di alcuna Chiefa particolare I S. Quadrato adunque ebbe la gloria di effere il primo a prendere la penna in mano, e a scrivere una dottiffima apologia, per difendere la fantità della Religione criftiana, e l'innecenza dei Cristiani dalle calunniose imposture degli infedeli. Egli ebbe anche il coraggio di prefentarla all'Imperatore, e di unire agli fcritti la fua: viva voce, esponendo di buona voglia la sua vita per la falute de fuoi fratelli. Egli ebbe per compagno in questa impresa S. ARISTIDE filofofo cristiano Ateniese, il quale parimente compose un'apologia eruditissima in favore della crittiana Religione, e la prefento al medefimo Imperatore. Sono flate queste apologie molto lodate da Eusebio, da a. Girolamo, e da altri Scrittori , onde tanto maggiore è il rammarico ,

con cui se ne deplora la perdita. Le rapprefentanze adunque di Serenio Graniano, e le apologie di s. Quadrato, e di s. Arittide fecero si .. che se non cessò affatto, almeno si calmaste al. quanto la perfecuzione de'Gentili contro i Criftiani. Ma poco durevole fu questa tregua, poichè dalle memorie ecclefiattiche apparifce, che anche negli ultimi anni dell' Imperio di Adriano . e in quelli aucora del suo successore Autonino Pio continuava la perfecuzione. Ne ai Gentili mancavano preteffi di eccitarla, quando loro piaceva, e di sfogare la loro rabbia contro i Cristiani, imputando loro degli atroci delitti, e dell'enormi abominazioni, che afferivano commetterfi nelle facre adunanze de' Crittiani . Dava a quest' imputazione qualche colore la sfrenatezza di alcune eretiche fette, che in questi tempi uscirono dall'inferno ad infestare la Chiesa : e furono quelle di Bafilide, di Carpocrare, di Valentino, e di Marcione, e di altre fimili petti, che traevano la loro origine dai Niccolaiti, da Simon mago, e da Menandro, e fi arrogavano il fuperbo titolo di Gneffici, vale a dire Supienti, ma d'una fapienza carnale, animalesca, e diabolica. Cofloro, adunato fotto le loro bandiere un buon numero di discepoli , infegnavano errori moftruofi, in quanto ai dogmi; e per ciò che riguarda i cottumi, erano dediti alla magia, e inmerfi in ogni genere d'incontinenza, e di abominevoli fcelleratezze. Ora ficcome effi portavano il nome di Criffiani ( cos) avveniva che il Gentill a tutti i Cristiani attribuissero le loro abominazioni, e come empj, e scellerati gli odialfero, e li perfeguitafiero; avverandofi così quello, che Gesà Crifto aveva predetto nel Vangelo. che i suoi seguaci sarebbero dal Mondo odiati, perseguitati, e messi a morte, credendosi di fare una cofa buona, e grata a Dio, con maltrat-

tarli , e condannarli ad ogni forta di fupplizi . Noi intanto ammiriamo la condotta, che Iddio ha tenota nello flabilimento della fua Chiefa, e nella fantificazione de' fuoi eletti, che ab eterno aveva predeffinati a regnare feco in Cielo. Egli ha voluto, che la Chiefa Cristiana nafcesse tra gli obbrobri, e le ignominie della Croce, fo la quale in mezzo a due ladri, come un malfattore, è morto il suo unigenito Figliuolo, fondatore della medefima Chiefa, e capo di tutti gli eletti. Egli ha disposto, e permesso, che per tre interi secoli la Chiesa ftessa, e coloro che professavano la dottrina di Cristo, fossero odiati, maltrattati, e perfeguitati con ogni genere di supplizi dalle potenze del secolo più formidabili, e dal forore de fuoi implacabili nemici, tanto Giudei, quanto Gentili. Egli ha finalmente permesso, che nel centro della medefima... Chiefa forgeffero delle abominevoli eretiche fet-

<sup>(1)</sup> Viveva in questo medesimo tempo un s. Quadrato Vescovo di Atene, il quate sembra più versimile, che sia diverso da s. Quadrato l'Apologista. Si veda il Tillemont

<sup>10</sup>m. 1., e il Card. Orfi lib. 3. 5. 24. della Storia ecclefia-

te, le quali fecero ogni sforzo, per contaminare i fuoi dogmi, e per offuscare la fantità della Religione. E pure in mezzo a tante, e sì gagliarde tempeste, e tra tanti, e si fieri contrafti interni, ed esterni, la Chiefa non solo non è ftata oppreffa , ed eftinta , ma fi è fempre aumentata, ed ha in fine trionfato di tutte le potenze umane, e infernali, ed ha a fe foggettati i medelimi luoi nemici, e perfecutori. Impariamo adunque a non ifgomentarci, quando vediamo inforgere delle tempeste o pubbliche, o private, eziandio nel seno della Chiesa; non ci perdiamo d'animo, allorchè fembra, che prevalga l'iniquità, e che gli uomini iniqui e fcel-lerati opprimano le persone dabbene. Ricordiamoci allora, che quette fono le vie, per cui il Signore fantifica i fuoi eletti, e per mezzo della pazienza li conduce al fuo Regno celefte, come vi conduffe innumerabili Martiri tra le più fiere perfecuzioni. Ci fovvenga, che fiamo figliuoli

d'un Dio crocififo, ed eredi, e successori di quegli illustri personaggi, che iu mezzo ai supplizi, e tra le ignominie arrivarono al possesse di quella eterna gloria, che godono in Cielo. La Chiefa , dice s. Bernardo , in tutti i tempi , e finchè dura il Mondo, partorirà i fuoi figliuoli, ed eletti tra le amarezze, e le afflizioni di ogni forta, e farà fempre coftretta a dire, anche in tempo della pace : Ecce in pace amaritude mea amariffina: Amara, foggiunge il Santo, in nece martyrum , amarior in conflictu bereticorum , amarifima in moribus domeflicorum . Siamo noi attenti, e vigilanti in mantenerci fedeli a Dio a fopportiamo con pazienza, e tranquillità di fpirito le varie tribolazioni della vita presente breve, ed efimera; confidiamo in Dio, e nella potenza della fua grazia ; e giungeremo noi pure a quell' eterna, ed immenta felicità, alla quale unicamente debbono tendere tutte le nostre brame, e tutti i più ardenti defideri del nostro cuore,

Fine del Mefe di Aprile .



### MAGGIO.

- 1. S. Amatore Vefcovo.
- 3. S. Pellegrino . Nel Martirol. Rom. 1. Maggio.
- 4. SS. Silvano , e Compagni Martiri .
- 5. S. Eulogio , e Protogene Vescovi , e Confessori . 6. S. Floriano Martire . Martir. Rom. 4. Maggio.
- 7. B. Giswanna di Portogallo Vergine . . 8. S. sicacio Martire .
- 9. S. Frma .
- 10. B. Niccold Albergati Cardinale .
- II. S. Mamerto Vefcovo .
- 12. S. Fancrazio Martire .
- 13. S. Epifanio Vefcevo, e Padre della Chiefa. Martirol. Rom. 12. Maggio.
- 14. S. Rittrude . \*
- 15. S. Isidoro Agricoltore, e la B. Maria sua conforte.
- 16. S. Giovanni Nepomuceno Martire .

#### 1. Maggio. S. AMATORE VESCOVO.

#### Secolo IV., e V.

Le notizie più fincere delle azioni di questo fanto Vescovo si sono raccotte dal Tiltimon tom 14. delle Memorie o-pra l'Istoria Exclissifica at titolo di S. Germano d'Of-serre art. 1. e seguenti, e dalla Vita del medesmo s. Ger-mano, fortita aul prete Costanzo.



Ant' Amatore fu uno di quei prelati, che nel fine del fecolo quarto, e principio del quinto edificarono la Chiefa nelle Gallie, e fi renderono illu-

ffri sì per la fantità della loro vita, e sì ancora per la grazia de' miracoli. Egli nacque di nobili genitori nella città di Offerre, e fu istruito nella cristiana pietà da s. Valeriano Vescovo della medefima città, il quale avrebbe. bramato di confacrarlo al fervizio di Dio, e di ascriverlo al clero della sua Chiesa, attese le sue ottime disposizioni, e le singolari virtù, di cui lo vedeva adorno. Ma essendo egli figliuolo unico, i suoi genitori vollero in tutti i modi, che fi ammogliafie, per aver da lui successione; onde su obbligato, benchè di mala voglia, a spofare circa l'anno 364. una nobile e virtuosa donzella della città di Langres per nome Marta. Trovandosi insieme questi due sposi il primo giorno delle nozze, Amatore con dolci, ed eshcaci parole persuase Marta, a conservare il prezioso tesoro della verginità, e ad amarsi scambievolmente con puro e casto amore come fratello, e forella. Marta, così da Dio ispirata, consentì di buon animo ai fanti defideri del fuo sposo; onde essi senza far apparir nulla esternamente della loro risoluzione, vissero per qualche tempo insieme in una perfetta continenza, finchè essen-

- 17. S. Poffidio Vefcovo e Confeffore .
- 18. S. Fotamone Vescovo e Martire .
- 19. B. Umiliana, o Emiliana. \*
  20. B. Agostino Novello. \*
- 21. S. Ospizio . 22. SS. Casto, ed Emilio Martiri.
- 23. B. Kita . Martirol. Rom. 22. Maggio .
- 24. S. Umiltà . \*
- 25. S. Gregorio Settimo Papa .
- 26. S. Franca Vergine . \*
- 27. S. Giovanni I. Papa e Martire .
- 28. SS. Conone, e il juo figliuolo Martiri . Mart. Rom. 29. Maggio .
- 29. SS. Sifinnio , Martirio , e Aleffandro Martiri .
- 30. B. Matilde Vergine . \*
- 31. SS. Martiri dalla quinta per secuzione de' Gentili fotto l' Imperatore Marco Aurelio Antonino .

do morti i genitori di Amatore, si presentarono ambedue a s. Elladio, ch' era succeduto a s. Valeriano nel vescovato di Osferre, e da esso riceverono una pubblica confacrazione al fervizio di Dio, venendo s. Amatore ordinato Diacono, e ricevendo Marta dalle mani del Vescovo il facro velo, per cui secondo l'uso di quei tempi ella faceva professione di perpetua continenza. Essi continuarono a vivere insieme, e ad efercitarsi nell' orazione, nella mortificazione, e nelle opere buone, per santificare le anime loro .

2. Servendo Amatore la Chiefa d' Offerre nell' uffizio di Diacono, avvenne che si presentò una mattina al sagro altare, per ricevere dalle sue mani 1 la comunione una donna principale, chiamata Palladia, con un abito sfarzofo, e con un portamento inconveniente al tremendo mistero, a cui s'accostava. Amatore ricusò di comunicarla, ammoneudola, che si ravvedesse del suo errore, e ne facesse la debita penitenza, prima di presentarsi alla sagra mensa, altrimenti ne sarebbe sempre rigettata . La dama , credendosi affrontata da un tale rifiuto, e dalla correzione del fanto Diacono, ed avendone fatte amare doglianze col fuo marito per nome Eraclio, ch' era ancora pagano, stabilirono di vendicarsene ambedue colla morte di Amatore. Ma il Signore si degnò prendere le difese del suo servo; poichè Eraclio fu invafato dal demonio, e Palladia fu affalita da una grave, e violenta infermità. Questi flagelli, con cui Iddio punì il loro detestabile pensiero, fecero sì, che si pentirono del loro fallo, e con vero dolore ricorfero alle orazioni di quel medesimo, contro il quale si erano inaspriti, acciocchè ottenesse loro da Dio la liberazione dai mali, che soffrivano. E' proprio de' Santi il rendere bene per male, e l' intereffarfi per la salute di coloro, da cui sono odiati, e perfeguitati; onde a Amatore pieno di carità verfo di quelli conjugi; impetrò loro da Dio la finazione non meno del corpo, che dell'anim; a de Eracilo in quell'occasione entrò nel feno della Chiefa , ricevando il finto battefino . Quelto fui il primo miracolo, col quale il Signore fi compiacque d'illuttrare la finiti del fino fero y e di chi furono altrettante riprove gli altri molti; che egli operò in apprello.

3. In questo mentre essendo morto s. Elladio Vescovo di Osserre, il clero, e il popolo si uni a richiedere a Amatore per loro paftore; ond' egli , benchè suo malgrado , fu nell' anno 388. follevato alla cattedra episcopale di quella città, la quale governo per lo spazio di trent'anni con fomma prudenza, e con una fingolare pietà . Le fue predicazioni accompagnate da' fuoi miracoli operarono la conversione d' un gran numero di pagani, che rimanevano ancora nella fua città, e diocefi, e contribuirono alla fantificazione del popolo commesso alla sua cura, Egli era da tutti riguardato, come un amico di Dio. ed un nomo apottolico; e gli freffi Prefesti delle Gallie, e le altre persone più illuttri per dignita, professavano al fanto Prelato un gran rifpetto, ed una particolare venerazione. Cio però non oftanse si trovo nel suo clero un catsivo Ecclefiattico , il quale non potendo forse soffrire quella regolarità di coftumi, ch' egli efigeva... da coloro, ch' erano arrolati alla milizia ecclefiastica, e al fervizio della Chiefa, fi fece ardito di screditare il fanto Vescovo con nere calunnie . ed impotture . Era quetti un certo Lirino , o Licino Arcidiacono della Chiefa d' Offerre, il quale andò fpargendo nel popolo, che il Santo teneva un impuro commercio con quella, che era già stata sua sposa, prendendone l'occasione, febben ingluttamente, da quella fanta amicizia, che paffava tra loro, la quale era tutta ordinata al maggior profitto delle anime loro . Siccome gli nomini fono pur troppo inclinati a credere facilmente il male, eziandio delle perfone dabbene; così non mancarono molti, che prestarono fede alle calunnie dell' Arcidiacono Licino. Il fanto Vescovo fosfriva in pace questa indegna mormorazione, confidando nel Signore, che avrebbe manifettata la fua innocenza, come in fatti fegul per mezzo d'un prodigio , che riempì di confusione i suoi calunniatori , e viepiù accrebbe il concetto della fua fantità, e il credito, e la confidenza, che ognuno aveva nella fuz persona.

4. Quello però, che rendè più ammirabile a' potteri il vefcovato di s. Amatore, e che anche recò maggior vantaggio al fuo popolo, fu l'ordinazione del celebre s. Germano, che fu poli fuo fuccessore nel Vefcovato, fatta in una maniera firaordinaria, e per ordine espresso di Dio, varuto in una celefte rivelazione. Di questa orsurto in una celefte rivelazione. Di questa ordinazione di s. Germano, e delle fingolari circoflanze, che l'accompagnarono, ne abbiamo fufficiensemente parlato nella Vita del medefimo s. Germano, riferita nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai 10. di Luglio. E però qui folamente aggiungeremo, che dopo aver adempiuti gli ordini del Siguore intorno alla persona di fan Germano, egli fi dispose sempre più, e fi preparo con atti di fervente carità al fuo vicino paffaggio da quetto efilio alla celefte patria, fecondo che Iddio gli aveva rivelato; e nel di primo di Maggio dell' anno 418. spirò placidamente l'anima nelle mani del fuo Creatore, tra le lagrime, e i gemiti del suo popolo, per la perdita di un ai degno e fanto paftore . Nel giorno fteffo, in cui fi diede sepoltura al suo corpo, accadde che venue ad Offerre da lontano paese un uomo paralitico , tiratovi dalla sama de' miracoli, che fi operavano dal Santo mentre viveva, a fine di ottenere per mezzo fuo la guarigione della fua paralifia. Avendo faputo la morte, e sepoltura del fanto Vescovo, richiese con grande istanza un poco di quell'acqua, con cui dopo morte era frato lavato il fuo corpo: ottenutala, fi lavo con essa lo membra inferine, e immediatamente ricuperò la primiera fanità. A questo miracolo ne fuccederono molti altri , che il Signore fi degno di operare a fua inter-

Nol intanto da ciò, che avvenne a questo fanto Vescovo in proposito della calunnia sparsa contro di lui da un uomo maligno, e creduta facilmente, e divulgata nel popolo, possiamo ap-prendere quanto importi, il non essere facili, nè, come suol dirfi, corrivi a prestar fede alle mormorazioni, che fi spargono contro i nostri proffimi; e molio più lo tare avvertiti di non riferirle ad altri fotto qualunque pretetto, eziandio di mero racconto ittorico, o d'effer cofa a molti palefe; poichè fi corre evidente pericolo di mancare gravemente alla carità, e non di rado ancora alla giustizia, con offesa di Dio, con danno talvolta irreparabile del profiimo, con pregiudizio delle anime nostre, è con rifchio della nostra eterna salute. E percio lo Spirito fanto 1 ci ammonifce , ch' è una colpevole leggerezza credere ciò che fi fente dire, quando non fia autenticato da prove chiare e indubitate ; e inoltre che fe per accidente ci avvenga di afcoltare qualche cofa pregiudiziale al nostro proffimo, fiamo ben attenti, e cautelasi di non raccontarla ad altri: Auditti, dice il Signornella Scrittura , verbum adverfus proximu a tuum? Commoriatur in te, fidens , quoniam non te difrumpet . Hai tu afcoitate delle parole dannofe al proffimo tuo ? Effe relieno deutro di te, poicis non per quello tu creperai . Colie quali ultime parole vuole il Signore darci ad intendere, quanto fia diffici-Je il reprimere quella innata malignità, e loquacità, che per la corrusione della natura trui it abbiamo di crodere e el manifeltare ad altri quelle cofe, che tomano in diferedito, ein pregladito del notro profitto. Il miglior configio pertanto , che posti abbracciarii in preglatica del montro della profito della proglatica della considera della profito della propita, qui dict \*, nri mer califeriam, to tilimarie, pia, qui dict \*, nri mer califeriam, to tilimarie in canitante labiti mirri, un non legarator su mom sprra bassimam. Rare voltec i accaderà di pentico di una manto pentimento, per avert riopo partico e per aversa altiri pidetto ciò, che principali della propieta della prepitato e per aversa altiri pidetto ciò, che bito di politici, fondo del concer e qualter volta per detendo del concer depoto sal

2. Maggio.

S. LUCINA. Secolo IV.

Di s, Lucina dama Romana fi parla in varj Atti de'fanti Martiri, a feccialmente in quelli di s. Sebafitano at 10. di Gennajo, e di s. Antimo, e compagni Martiri agli 1. di Maggio. Si veda il tutto reccolto coa ditigenza nel tom. 1. delle Memorie ceclofafithe del Tillemont.

I tre illuftri fante dame Romane, alle quali è flato comune il nome di Lucina, fi fa onorevole memoria nella Storia ecclefiastica . La prima visse al tempo de' ss. Apostoli Pietro e Paolo, de' quali su discepola, e di està si sa la commemorazione al 21, di Giugno nel Martirologio Romano . La feconda fiorì circa la metà del fecondo fecolo; e di lei fi parla negli atti di s. Cornelio Papa . La terza finalmente è quella , di cui abbiamo più diffinte notizie, e specialmente negli atti di s. Antimo, e de' fuoi compagni Martiri; e di questa noi oggi intendiamo di favellare. Era Lucina figliuola di Terenziano nobile Senatore Romano , e circa l' anno 275, fu maritata a Piniano , che fu Prefetto di Roma, e di poi Proconfole dell' Afia circa l'anno 286. Erano ambedue sepolti nelle tenebre dell' idolatria; ma il Signore fi degnò di rivolgere verfo di loro uno de' fuoi benigni fguardi, e convertirli alla criftiana Religione nella maniera feguente . Mentre Piniano dimorava nell'Afia in qualità di Proconfole infieme colla fua moglie Lucina, accadde che Cheremone, il quale efercitava l'uffizio di Affesiore del tribunale procoasolare, fu invafato dal demonio, in gastigo delle crudel-tà ufate contro i Cristiani, e dopo essere stato per lo spazio di più ore malamente tormentato dal maligno spirito, esalò infelicemente l'auima. Resto Piniano talmente atterrito da un tale funcito avvenimento, che cadde infermo, e dopo pochi giorni fu da' medici data per disperata la fua

faiter. Lucina perzano, che aveva potto facili, mente efferi formata de miracoli, che fi operavano dal Crilliania, fece venire figeretamente in Malfimo, Bafo, Fabio, Diolocitico, e Horeacio, i quali erano ritenuti nelle carceri per la Fede di Geale Crillo; e ad effi in Encomando, per ottenere la guarigione del fiso marito Piniato, per ottenere la guarigione del fiso morito Piniato, per ottenere la guarigione del fiso del fiso per del control piniato, per ottenere la guarigione del fiso confortar collaborato, per esta Conforta, personale il marco batterimo, como more di Geale Color riciparo la primeria fistare, en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como en como edi Geale Color riciparo la primeria fistare, en como edica del color riciparo la primeria fistare, en como en c

2. Terminato ch' ebbe Piniano il fuo uffizio di Proconfole dell' Afia, fece ritorno a Roma infieme colla fua conforte Lucina nel feguente anno 287., e seco condustero i sopraddetti ss. Antimo, Sifinnio, e i loro compagni; e li mandarono in diversi luoghi d'Italia, dove essi possede-vano delle terre, a fine di fottrarli al surore della persecuzione degl' idolatri . Cio non oftante il Signore dispose, che tutti conseguistero la gloriofa palma del martirio , s. SISINNIO con DIOCLEZIO, e FLORENZIO in Ofimo città della Marca d'Ancona; s. FABIO, e fan BASSO in un luogo della Sabina; desto Fornovo; e i sa. ANTIMO e MASSIMO in Roma , Non per questo resto punto indebolita la Fede di s.Luciua , ne del fuo marito Piniano ; anzi fi rallegrarono del trionfo de' ss. Martiri, e ne renderono grazie a Dio, che fi era degnato di coronarli, e di ammetterli nel fuo celette regno. Effi continuarono a fervire Iddio, e ad impiegare in opere buone, e specialmente in sovvenimento de Criffiani perfeguitati, le loro grandi facoltà, a fine di radunarfi un tesoro di meriti per la vita eterna . Morì Piniano circa l'anno 290 ; e-Lucina rimafa vedova visse in una persetta cattita, affatto feparata dalle pompe, e vanità del fecolo, e tutta applicata all'orazione, alla lezione de' libri fagri, e all' efercizio delle crittiane virtà convenienti al fuo ffato.

3. Siccome Lucias era um dame principale della città di Roma, ed era provedut di ampie ricchette; conì avera tutto il comedo diafiete; e, lovenerie i Criliani ; quali erano da Gentili maltrattati, fipoglati de loro beni; quali erano da Gentili maltrattati, fipoglati de loro beni; petta l'oto tutti qi mis di catini, chi 'erana, lei poffisili finche viverano, e, di ricoversti nane; fi prendeva altrela una cura particolare di dare al l'oro copi onorevo de fepottera, dopeche erano fitti martitizzati, come apparifice da' var stitti dell'amti, e fecialmente da quelli di c. Seludiano, e di r. Antino. Illa Censa ta fa bo, dande quella cita di catini, ci ma di come di positi di controli di

medefinia al pericolo di effere maltrattata, ... perfeguitata dal cieco furore de' Gentili ; ma l'ardore della fua Fede la rendeva fuperiore a tutti gli umani riguardi ; e cercando di piacera a Dio folo, e di famificare l'anima fna, diforezzava tutto quello, che il Mondo potesse dira, o fare contro la sua persona. Sedata poi la Roma la perfecuzione, il che avvenne nel mefe di Maggio dell'anno 305., allorchè Diocleziano, e Mattimiano Erculeo rinunziarono all' Imperio . e fi ritirarono a menare vita privata, s. Lucina ebbe più libero il campo di efercitare le opere di carità, e d'impiegare la fue facoltà in banefizio de' poveri , e dalle Chiefe ; e giunfe fino a privarfi della fua propria cafa, convertendola in un tempio dedicato al Signora in onore del gloriofo martire s. Lorenzo, onde in un Concilio tenuto in Roma fotto il Papa s. Simmaco nel quinto secolo, viene questo tempio appellato col titolo di s. Lorenzo in Lucina; e quetto nome ritiene fino a' giorni nostri, ed è il titolo del prisno Cardinal prete. Visse s. Lucina fino alla decrepita età di 93. anni, a piena di meriti riposò nel Signore circa l' anno 305.

Da questa piissima Daina Romana possono le persone facoltosa, e autorevoli nel Mondo, e specialmente le dame crittiane sue pari , apprendere l'ufo, che debbono fare delle loro facoltà, , e del loro credito , e potere , fervendosene cioè a gloria di Dio, e benefizio de' loro proffimi, e in follievo delle persone astititte, ed oppreffe, a fine di cumularfi un tesoro di meriti per l'eterna vita , come fecero s. Lucina , e il suo consorte Piniano . L'autorità , qualunque ella fia, ed ogni bene temporala, che fi poffiede dai Grandi, a ricchi della Terra, è certo, ch' effi da Dio l' hanno ricevuto, e chefono firettamenta obbligati a farne quell'ufo, ch'egli comanda nella fua divina legge, altrimenti ne renderanno al suo tremendo tribunale un rigorofifimo conto, e ne faranno dalla fua giustizia severamente puniti. Ora Iddio espref-famente loro comanda per bocca di san Paolo 1: t. di non gloriarfi, nè insuperbirsi di quei vantaggi temporali, ch' effi godono fopra gli altri , anzi di umiliarfi , e di temere , confiderandoli come tanti offacoli alla loro falute, per l'abufo, che possono facilmente fare di essi, coma pur troppo aceada a molti, talmenteche Gest Crifto ha esclamato nel Vangelo 2 : Ob quanto è difficile, che un ricco fi falvi ! è più facile, che paffe un cammello per una cruna d'ago, che non è che un ricco fi falvi . 1. d'impiagare le loro ricchezze, e il loro credito, e potere in promovere la gloria di Dio ginsta la loro forze, e in fovvanienento de' loro profiimi, nelle occasioni, che la divina Provvidenza loro prefenta , e che mai non mancano a chi fa conoscerle, e approfittarfene : Comanda (fcrive l' Apostolo a Timoteo)

ai ricchi di quetto fecolo, che facciano del bene, che fieno vicchi di opere buone, che fieno facili a dare, e a far parte di ciò che banno . a chi n: ha biforno . 3. finalmente, di non mettere il loro affetto nelle ricchezze, nè in quelle confidare, come fe per esse fossero felici, e beati; ma bensi di collocare tutti i loro affetti in Dio folo, e in quell' eterna felicità, che a' fuoi fedeli fervi egli tiene apparecchiata in Cielo . A quetta effi debbono unicamente aspirare; per questa essere solleciti; e pel confeguimento di quetta imp egare volentieri la loro potenza , le loro ricchezze , e tutto ciò che possiedono. Beati i ricchi, e grandi del Mondo, che offervano queste regole dettate dal divino Spirito ! poiche così mettono in ficuro la loro eterna falute .

# 3. Maggio. S. Pellegrino. Secolo XIII., e XIV.

II P. Canali dell'Ordine de Servi di Maria sull'anno 1715; dicie alla lure la Visa di s. Pellegrino; e nell'appea atte di sija rapporta gli amichi monumenti, da quali fi rilevano quele, notire, che delle aponi di quello Santo Jono giunte fino a noi;

Acque s. Pellegrino in Forh città della Ro-magna nell'anno 1265. della nobile famiglia de' Laziofi, la quale si trovava intrigata nelle fazioni, che in quei tempi dividevano, e miferamente laceravano in due partiti le provincie e città dell'Italia, altri seguendo il partito del Papa, ed erano chiamati Guelfi, e altri quello dell'Imperatore, e si appellavano Ghibellini. Prevalendo in Forli la fazione de' Ghibellini , il Pontefice per sedare i tumulti di quella città, inviò colà s. Filippo Benizzi, acciocchè coll' efficacia della fua predicazione, e col credito della fua fantità, riconducelle quei cittadini alla ubbidienza della fanta Sede, dalla quale fi erano fottratti . Ademplendo il Santo queffa incumbenza, ne ricavê degli oltraggi, e da' mali trattamenti, fiuo ad effer carico di battiture, ... discacciato vergognosamente dalla città, come fi diffe nella Vita del medefimo s. Filippo Benizzi, riferita nella prima Raccolta ai 23. di Agotto Del numero di questi sediziosi uno de' principali fu Pellegrino Laziofi, ch' era allora nel fior degli anni . Egli però rimafe si commoffo dall'umiltà, e pazienza, con cui il Santo foffrì i gravi affrontia se fatti, che concepi un sommo dolore, e un fincero pentimento del suo fallo; laonde corse dietro a lui, e raggiuntolo, gli si getto a' piedi , e con lagrime gliene dimandò umil-mente perdono . Il Santo l'abbracció teneramante, e non solamente gli perdonò, ma con dolci parole lo confolò, lo confertò a mutar vita, ¢ per averne da Dio la grazia, lo esortò ad esser divoto della sautissima Vergine, siccome Pelsegrino, cambiato già di lupo surioso in mansueto agnello, promise di voler sare.

2. Tornato Pellegrino alla città comparve in un subito tutto diverso da quel di prima, e sebbene i fuoi compagni lo schernissero, e lo burlasfero, egli però stette saldo nel suo proposito, frequentando foventemente le chiefe, e fermandofi in effe a far lunghe orazioni . e ad implorare fopra di fe la divina mifericordia. Vifitava fopra tutto con gran divozione un' Immagina di Maria fantiffima , che si venerava nella chiesa di fanta Croce, ch' era la Cattedrale, pregando queit' augusta Regina degli Angeli con molto fervore a prenderlo fotto la fua potente protezione , e fargli conoscere la via , che doveva tenere , per mettere in falvo l' anima fua . Si degnò la pietofiffima Madre di Dio di efaudire le fue orazioni, ispirandogli nel cuore il pensiero di dedicarsi al suo culto speciale, con entrare nella Religione de' Serviti, e così divenir figliuolo della fantiffima Vergine, e nel tempo stesso di s. Filippo Benizzi, ch'era allora il capo generale di quell' Ordine . Anzi fi vuole , che la steffa Madre di Dio gli apparisse visibilmente, e gli facesse udir la sua voce, con cui lo chiamava ad aggregarfi nel numero de' fuoi fervi, e a portarfi a questo effetto a Siena, dove faceva la fua dimora s. Filippo Benizzi.

3. Non tardo guari Pellegrino ad ubbidire alla celefte ispirazione, e partitosi occultamente dalla città di Forlì, se n'andò a Siena, dove per le mani del fopraddetto s. Filippo ricevè, e vettì l'abito de' Servi di Maria, con foinmo giubbilo non meno suo, che dello stesso s. Filippo, il quale ben previde dover cell riuscire une splendido luminare del suo Ordine . Di fatto intraprefe Pellegrino a menare una vita aufteriffima. e ricolma di ogni forta di virtà, che continuò poi sempre, senza mai stancars, nè intiepidirs, anzi con accrescimento di maggior servore fino agli estremi del viver suo. Ecco come uno de primi, e più antichi Scrittori delle Memorie di lui descrive il tenore della sua vita: Stette Pelleerino, dic'egli, nel convento di Siena molti anni in una rigidiffima penitenza, che molte volte moveva a compaffione i fuoi confratelli religiofi, e il umile. che sembrava effere come un nulla . Amò la ritiratezza, e il filenzio a un fegno, che non pareva che foffe in convento , e foleva dire , che fe un Frate foffe flato ben ritirato, e quieto, era certo d' avere molte altre virth fenz' avvederfene . Stette trent' anni . ( cola flupenda ! ) fenza maj federe : e per ripofare, of appossiava al muro, o fi coricava per terra, ma per 18 poco tempo, eb era proprio un mira-

colo, come patefi campare.

4. Dopoché il Sanro ebbe dimorato molti anni in Siena, e fatto già Sacerdote, fu da fuoi Superiori inviato a Forli fua patria, affinchè l'edificaffe Sec. Raci.

co' suoi esempi, e contribuisse alla nuova fondazione di un convento dell' Ordine suo in quella città . com' evli fece . Quali fosfero le azioni particolari del Santo nel rimanente della vita, che condusse in Forli, non è giunto alla nostra notizia per difetto di chi le registrasse in iscritto. e le trasmettesse ai posteri; sapendosi solamente in generale, che si applico con ogni studio ad adempiere le funzioni del suo ministero sacerdotale, nell'amministrazione de Sagramenti, nel predicare la parola di Dio, e nella conversione de' peccatori . Bensi è rimafa memoria d' un prodigio, che avvenne nella persona sua nella seguente maniera . Sopravvenne al fervo di Dio in una gamba una piaga di qualità sì pestilenaiale, che gli divoro la carne fino all'offo, e dava sì gran puzzo, che nessuno senza nausea gli fi poteva accostare . Egli sopportò questo male lungo infieme, e dolorofo con mirabile paaienza, di modo che confortava quegli steffi, che da lui fi portavano , per confolarlo; onde era per la città comunemente chiamato un nuovo Giobbe. Finalmente giunse il male a segno, che i medici, e chirurghi giudicarono far d'uopo di fegargli la gamba, non v'essendo altro modo di falvargli la vita, tanto la piaga fi era incancherita.

5. Senti Pellegrino questa rifoluzione cou quell' orrore che fuol cagionare una fimile operazione i ma confidato in Dio, nella notte precedente al taglio deftinato della gamba, quando tutti dormivano, fi strascinò carpone meglio che potè in una cappella del convento, detta il Capitolo, dove era una divota immagine di un Crocififò; e ivi proftrato raccomando al Signore il fuo bifogno. Mentre orava con gran fervore, fu forpreso da un dolce sonno , in cui gli apparve Gesù Crifto crocififlo, il quale stendendo la mano, gli toccò la gamba impiagata, e in un attimo fu sì perfettamente fanata, che non gli rimale nemmeno la cicatrice. Vennero la mattina feguente i professori cogl'istromenti, per fegargli la gamba, ai quali il Santo diffe : Andate pe' fatti voffri , ch' io non bo più bifogno di voi . Un Medico onnipotente dell' anima, e del corpo ba guarita perfettamente la mia gamba . Effi credevano fulle prime, che il Santo vaneggiaffe, ma restarono ben fuori d'ogni credere attoniti, e flupefatti, quando visitando la gamba, la videro in effetto così fana, che non vi rimaneva fegno alcuno della piaga. Questo miracolo divulgatofi per la città accrebbe viepiù la venerazione verso il loro fanto concittadino; il quale giunfe fino all'età di ottant'anni, e colmo di meriti passò da quest'esilio alla celeste patria il dì primo di Maggio dell'anno 1745., avendolo il Signore illustrato in vita, e dopo morte coll'operazione di molti miracoli .

Noi certamente ammiriamo la bontà, e potenza di Gesù Crifto nostro Salvatore nel sa-L l nare

nare il suo servo Pellegrino dalla piaga incancherita della gamba in una maniera sì prodigiosa; ma miracolo molto maggiore, e più degno della noftra confiderazione su quello, che operò in lui medefimo, allorchè dalla via della perdizione, in cui egli camminava a gran passi, lo convertì a via di falute ; fanò le piaghe dell' anima fua , forfe non meno incancherite di quella del corpo; e lo sece fanto. Queste piaghe dell' anima, cagionate dai mali abiti invecchiati, fono tauto pi\ compaffionevoli, quanto che conducono non a una morte paffeggiera, come quella del corpo, ma a una morte eterna, ed orribile nell'inferno . Ora l'unico medico di effe è Gesà Crifto , venuto appoita al Mondo, per effere, come dice s. Agostino, il gran medico del genere umano , che gemeva oppresso da mali, incurabili ad og ii altro, fuorchè a un Dio satt' uomo. A Gesù Critto adunque unico medico delle anime nostre ricorriamo con gran fiducia ne' nostri mali spirituali, poiche per quanto grandi e disperati esti sieno, egli può, se vuole, guarirci, perchè è onnipotente, e speriamo, che lo vorrà, perchè è infinitamente misericordioso. Usamo a questo effetto quella bella preghiera del lebbro-so evangelico: Domine, fi vis, potes me mundave: Signore, se voi volete, potete mondarmi, e guarirmi; alla quale Gesù Cristo immediatamente rispole : Vole, mundare : St, lo voglio, fii mondo . Et confessim , foggiunge l' Evangelio 1 data est lepra ejus . E immediatamente la di lui lebbra [par] . Oppure diciamogli ancor noi col grande s. Agostino in riguardo ai mali dell' anime nofire, com' egli diceva per li mali graviffimi dell'anima fua prima della fua conversione: e Eger funt , medicus est informus fum, omnipotens es . Nibil emuipotenti medico infanabile .

# 4. Maggio . SS. SILVANO , E COMPAGNI MARTIRI . Secolo IV.

Eufebio Cfariens fe nella sua Storia ecclesissica lib. 8. deferive, come tofimonto oscilato, i paimenti di 1. Silnono, e desti altri 11. Martini della Palestina. Si riportano oncora del Raimart nella raccolta despi Atti fraceri di Martini alla pag. 156. e 159. dell' dell'igno di Verova. Si veda il Tillemont 1001. 7, delle Memorie ecclifossita.

Silvano fin prima prete, e pol Vefcoro delli dirità di Gara nella Palelina fin principio del quarro fecolo. Mentre egli con fingolare diligenza, e con apololico reio adempieva le funiconi del fio fagro minifero, si eccitò la crudele perfecuzione, che gli Imperato Dioletiano, e Mafiniano mofero contro la Religione criftiana, per efterminaria dal Mondo, fe tanto aveffero postro. Il Santo ebbe molto da foffrirene frimi anna di quetta prefecuorio, per di-

fendere il piccolo gregge de Criftiani , che fi trovavano in Gaza, dagli affalti, c dalle violenze de persecutori , esortandoli ad essere costanti nella Fede, e precedendo egli a tutti co'fuoi fanti esempj . Nell' anno quinto della perfecuzione, ch' era il 307. di nottra falute, trovandofi al governo della Paleftina, in qualità di Prefidente per l'Imperatore Maffirnino, un certo Urbano, nomo fopra ogni altro feroce e crudele . come fi diffe nella Vita della vergine fanta Teodofia riferita ai 2. dello fcorto mefe di Aprile, fu Silvano arrestato, e condotto carico di catene a Cefarea, dove il Prefidente faceva la sua residenza. Essendo egli stato presentato al tribunale di Urbano, fece una generola confesfione della sua Fede, e si mostro pronto a soffrire qualunque atroce tormento, e qualunque morte penofa, a cui l'inumano giudice potette condannarlo, pel nome, e per amore di Gesà Critto noftro Salvatore . Erano già ffati poco prima giuffiziati,dopo aver fofferti crudeli tormenti, molti fanti Martiri ; onde stanco omai l'iniquo Presidente di spargere tanto fangue, e di riempiere di stragi la città di Cefarea (il che cagionava orrore agli fteffi Gentili, e ridondava in non piccola infamia degl' Imperatori ) crede di dover prendere un altro partito, e di usare qualche indulgenza verso de Cristiani, che riculavano di arrendersi a'suoi voleri, e di adorare i fuoi numi.

2. Ma questa sua pretesa indulgenza consitè in commutare a Silvano, e a molti altri Confesfori di Crifto la pena della morte in altri non meno crudeli, e più ignominiofi supplizi. Imperocchè con inaudita inumanità fece effrarre a ciascheduno di loro con un serro l'occhio deftro dalla sua cassa, ed applicarvi il fuoco, e similmente con un ferro infocato fece bruciar loro i nervi , e le giunture del piede finittro ; e in questa guifa storpiati gl' inviò a faticare, come schiavi, nelle miniere de'metalli, e nelle cave de' marmi, ch' erano in un luogo chiamato Feno della Palettina, e altrove. Il primo a foffrire questo cradele, e ignominioso supplizio su il beato Silvano, feguitato pol da altri moltiffimi . Non si pnò, dice Eufebio, contare il numero di quei , che surono in questa maniera straziati per ordine dell' iniquo Presidente Urbano . Si vedevano , sogginnge lo stesso Eusebio , truppe di Crittiani, non folamente uomini, ma femmine ancora, e giovanetti, condotti in que' penofi luoghi a marcire per la fame, per la nudità, per le fatiche, e per altri graviffimi stenti, e a foffrirvi nn prolungato martirio . Effi però il tutto foffrivano fenza dolerfi, e non folo con pazienza, ma con ilarità di spirito, poichè tene-vano avanti agli occhi le promeste satte da Gesù Crifto a coloro, che patiscono per la gioria del fuo nome.

3. Intanto il Signore non tardò di prender vendetta, anche in questo Mondo, dello scellerato Presidente Urbano, per le tante sue crudeltà contro i Cristiani. Egli godeva in modo particolare la grazia dell' Imperator Maffimino, ed era annoverato tra'fuoi più intimi familiari ed amici. Or nel governo della Palestina, che da più anni costui teneva in mano, s' era abusato franamente del favore, e della protezione dell'Imperatore, non solo per infierire contro i Fedeli, il che per altro gli serviva di merito presso Massimino, nemico implacabile del nome cristiano, ma ancora per comandare da tiranno, per maltrattare ogni forta di persone, e per asiassinare la provincia. Portatofi adunque a Cefarea Massimino, e udite contro di lui le accuse, e i clamori de' popoli, lo privo di tutte le sue dignità, e riducendolo alla più mifera, e vile condizione, lo espose agl' insulti, e agli obbrobri del popolo pagano, contro di lui foinmainente infuriato . Dipoi , senz'aver riguardo ai lamenti, ai gemiti, e alle lagrime, ch' egli spargeva a' suoi piedi, come una vil donnicciuola, lo condanno a perdere fotto la mannaja per mano del carnefice la testa. E così l'infelice Urbano dall' auge degli onori, di repente cadde nel profondo dell' infamia, e dal supplizio temporale, e passeggiero di questa Terra, precipito ne' supplizi tanto più terribili, ed atroci dell' abino infernale.

4. Tolto di mezzo, ed estinto questo fiero tiranno, goderono i fanti Confesiori, condannati al lavoro delle miniere nella Palestina, un po' di respiro, e qualche maggior libertà, di modo che potevano radunarsi insieme, e celebrare le sacre adunanze, precedendo a tutti e coll' istruzioni, e coll'esempio il fanto vescovo Silvano, ch' era esso pure, come si è detto, uno de' condannati alle miniere . Ma di breve durata fu questo riposo, poichè essendo succeduto ad Urbano nel governo della Palestina Firmiliano, nomo non meno di lui crudele, e persecutore ineforabile de' Cristiani, costui informo l'Imperatore della maniera di vivere, che tenevano quei fanti Confessori , aggravandoli di accuse calunniole, come se fossero ribelli, e disubbidienti alla potestà imperiale. Furono pertanto d'ordine dell' Imperatore dispersi in luoghi diversi; e alcuni furono inviati nell'ifola di Cipro, alcuni nel monte Libano, e il rimanente in varie contrade della provincia di Palestina, ove tutti furono trattati come schiavi, e impiegati ne' più vili ministerj, e faticosi lavori. Quaranta però di loro, alla testa de'quali era s. Silvano, furono solamente confinati in una certa contrada della Palestina, senza obbligarli al lavoro, attefochè per la loro vecchiaja, e debolezza, e per varie loro indisposizioni, erano divenuti impotenti, ed inabili alla fatica . Essi adunque fotto la condotta di Silvano non fi oc-

cupavano se non in preghiere, in digiuni, e in altri fomiglianti esercizi di cristiana pietà. Non potè, dice Eusebio Cesariense, il diavolo, nemico della quiete de' servi di Dio , soffrire la guerra, che questi Santi gli facevano in quelle parti, e l'edificazione, ch'effi davano agli abitanti di quella regione ; onde irritò contro di loro il barbaro furore di Massimino, per ordine del quale furono tutti in un medefimo giorno decapitati. Seguì il loro martirio nell'anno 310. e probabilmente nel giorno 4. di Maggio, in cui ne fa il Martirologio Romano la commemorazione. Aggiunge il medesimo Eusebio, che Firmiliano, il quale aveva imitata, e forse sorpasfata la crudeltà del suo predecessore Urbano contro gl' innocenti Cristiani, pagò esso pure il sio delle sue scelleratezze, essendo stato per ordine dell' Imperatore Massimino decapitato .

Qualche volta il Signore punifce anche in questo Mondo le iniquità degli uomini perversi, e specialmente di coloro, che s'imbrattano le mani nell'altrui fangue, come avvenne ai due crudeli Presidenti Urbano, e Firmiliano, nella maniera che abbiamo veduta. Onde dice il santo David I, che gli uomini fanguinari fono tolti per ordinario dal Mondo in mezzo al corfo della loro vita: e spesso ancora accade quello, che sta scritto nel Vangelo 2: Omnes, qui acceperint gladium , gladio peribunt; che finifcono la vita con una morte violenta quelli, che giungono all' orribile eccesso di divenir omicidi de' loro fratelli, e di distruggere l'opera di Dio con un misfatto si esecrando, qual è l'omicidio. Ma i gastighi di questo Mondo, qualunque essi sieno, sono un bel nulla, dice s. Agostino, in paragone degli eterni terribili gastighi, che loro sovrastano nelle pene infernali, fe non fanno una condegna penitenza, proporzionata all' atrocità del loro delitto. Questa penitenza secondo gli antichi canoni della Chiefa una volta era gravistima, e prolungata per più decine d'anni, e fovente ancora fino al termine della vita; tanto è l' orrore che la Chiefa ha avuto dell' enormità del peccato dell'omicidio! E sebbene questi canoni non fieno secondo la presente disciplina più în vigore; ne sia più prescritto a' sagri ministre il tempo, e il modo della penitenza, che debbono imporre per un fimile misfatto, lo spiri-to però della Chiesa è sempre il medesimo, ed invariabile, poiche il peccato contiene la stessa malizia, e la giuftizia di Dio è al presente la stessa, ch' era ne' secoli trascorsi. Non si lusinghi dunque alcuno d'andar esente dalla pena dovuta a' suoi eccessi, e se gli riesce di rimaner impunito in questo Mondo del meritato gastigo, tanto più tema, e inorridica, ripensando aquei formidabili gastighi, che dovrà soffrire senza fine nelle siamme divoratrici dell' inferno.

#### 5. Maggio. SS. EULOGIO, E PROTOGENE VESCOVI E CONFESSORI. Secolo IV.

Le loro azioni fono riportate dai due Istarici Socrate, e Say-zomeno nelle loro sporte ecclessibilite, ma più adsinamen-te da Teoderoto nella sua Socra 16: 4, cap. 12 e 11. Si seda il Tiltemont com. 6. delle Memorie ecclessissiche nel titolo degli Ariani atr. 119, 110.

'Imperator Valente, principe Ariano, perfeguitando la religione cattolica nell' Oriente, dov'ei comandava, discacció molti Vescovi de' più cottanti nel difendere la vera Fededalle loro fedi, e fostituì in luogo loro de Vefcovi infeiti dell' errore, ch' egli fotteneva. Coa) tra gli altri avvenne a s. Barfe, uomo apoftolico, Vescovo della città di Edessa nella Mesopotamia, il quale su mandato in esilio ora in un luogo, ed ora in un altro, e finalmente termino fantamente i fuoi giorni nella Tebaide, e fu dal Signore e in vita, e dopo morte onorato del dono de miracoli. Il popolo di Edeffa tuttavia fi mantenne fermo e costante nella Fede cattolica fosto la condotta di due pretimolto commendabili per la loro pietà , chiamati Eulogio, e Protogene; nè volle mai comunicare col Vescovo, o piuttofto perfido usurpatore Ariano, che l'Imperatore vi aveva fatto ordinare in luogo di s. Barle . E perchè il popolo fedele non poteva radunarsi nelle chiese di Edef-fa, attesochè tutte erano state consegnate agli Ariani, celebrava le facre adunanze alla camagna, ben fapendo, non confiftere la vera Chiefa di Dio nelle paresi d'un tempio materiale, ma nella focietà de' Fedeli, che gli prestano un religioso culto in ispirito e verità . Essendosi l' Impesator Valente portato nell' anno 372. ad Edeffa, ebbe il rammarico di vedere deserre le chiese della città, e la moltitudine radunata fuori di essa ne' campi nell' ore destinate a celebrare i divini misterj. Pieno pertanto di sdegno, e di furore fgrido altamente Modesto Presetto del Pretorio, giungendo fino a dargli un pugno nella faccia, perchè non avesse impedite quelle adunanze ; e gl'intimo di prontamente diffiparle, valendofi a questo fine de' foldati, ch' erano fotto il suo comando, e usando contro i Cattolici della forza, prima co' bastoni, e colle verghe, e poi quando fosse d' uopo , colle spade , e co' dardi.

2. Modesto fece avvisare segretamente gli Edesfeni degli ordini avuti dall' Imperatore, affinchè il giorno feguente non si trovassero alla folita adunanza. Di poi la mattina con grande strepito di guardie, e di gente armata si mise in cammino, facendo a bella posta risonare le sue minacce per tutta la città , affinche niuno fi

movesse, o se alcuno si fosse già mosso, avvertito del pericolo che gli fovrastava, avesse tempo di ritirarfi. Ma gli Edesseni nulla prezzando i fuoi avvisi, e le sue minacce, si erano già con maggior follecitudine dell' ordinario portati al folito luogo della loro adunanza. Retto il Prefetto turbato, quando n'ebbe l'avvilo, tuttavia profeguì, beachè di mala voglia, il fuo viaggio. Or mentre egli paffava per una piazza della città, circondato dalle fue truppe, vide uscire precipitofamente dalla fua cafa una donna, che teneva per mano un fanciullo, e che per la fretta nemmeno fi era perfettamente vestita, nè aveva penfato a chiudere la porta di cafa. Costei passo per mezzo ai foldati, e velocemente correva verso le porte della cistà , mostrando gran remura di giungere pretto al luogo deffinato . Il Prefetto fattala arreitare, e condurre alla fua presenza, la interrogò, dove ella andasse con tanta fretta : Vado (rifpofe la donna) all'adunanza della Chiefa cattolica . E non fai tu , diffe il Presetto , che colà fi portano le truppe dell' Imperatore, per faroi firage di coloro, che fi fono adunati contro gli ordini fuoi ? Per queilo, rispose la donna , m' effectto di arrivarvi per tempo , acciocchè io pure fia degna di partecipare della gloria del martivio . Ma a qual fine , foggiunse il Prefetto , ti fit afcini tu dietro queito fanciullo? Perchè effo pure , replico la donna , non relli privo della medefima forse, e della fleffa corona. Dalle parole di questa donna congetturo il Presetto, qual dovesle effere il coraggio degli altri Criftiani; onde giudico bene di tornarfene indietro, e d'informarne l'Imperatore, rappresentandogli, che o bifognava laiciare i cattolici in pace, o pure fare di eifi un generale macello, il che non poteva

a lui recare se non vergogna ed insamia. 3. L'Imperatore fi arrendè alle fagge rapprefentanze del Prefetto nel risparmiare la moltitudine, ma rispetto alle persone ecclesiastiche, gli ordinò di chiamarle alla fua prefenza, d'intimar loro di comunicare col Vescovo Ariano, e in caso di renitenza, di cacciarle dalla città, e di rilegarle in rimote contrade. Fece pertanto il Prefetto radunare avanti a fe i preti. i diaconi , e gli altri ecclefiaftici della Chiefa cattolica in numero di ottanta , alla tetta de' quali erano i fanti Eulogio, e Protogene, e con dolci parole cercò d' indurli ad ubbidire agli ordini dell' Imperatore, dicendo loro fra le alire cofe, esfere un' estrema pazzia, che un piccolo numero di persone osasse di opporsi ad un potente Imperatore, a cui ubbidivano tutte le nazioni dell' Oriente . Tacendo tutti , il Prefetto s' indirizzò ad Eulogio : E perchè , gli difle , non rifpon-di tu alle mie parole? Perchè , rifpote Eulogio , a me non parti in particolare , ma in generale a tutti . Il Prefetto continuò ad efortarlo efficacemente ad ubbidire insieme cogli altri, e a comunicare coll'Imperatore . Allora il Santo replicò : E che?

for P. Imperature às coll l'asperia sungazità il Scerdetairò Qualità riforia, come un gangente finia, piccò l'animo del Prefetto, onde tutto laterto, e rifantico I non ale voltato fragazia, gli dilla, l'apide e i indicappera, a comunicar più diprime i, e i indicappera, a comunicar più diprime i, e i indicappera, a comunicar tore. Noti abbrato, repilio Eulopio, a nome fos, e di tutti gli altri, an Pafrer, e alli cui creania, e amerità mui el factimo gibria d'affer fagetta), e di abbrato. E a quelli a. Barto Veforo legittimo di Edelfa, il quale, come fi è detto, era timo da Vielente mandito in edillo. Vedendo adeoque il Prefetto la invita coltanza di quelti atto da Vielente, al face tutti archette, e il infere melli Tracia. Incentini archette, e il in-

4. Riceverono questi fanti Confessori tali dimoftrazioni d'onore io totte le città e terre. per le quali paffavano, che eccitarono l'invidia de' perfidi Ariani; onde fuggerirono all' Imperator Valente di fepararli, e di disperderli in luoghi diverfi, acciocchè l'efilio dato loro per gastigo, ed ignominia, non fosse per esti quasi una vittoria, e on trionfo. Di fatto forono feparatl , e a due a doe difpersi per la Tracia , per l'Arabia, e per la Tebaide. I due fanti preti Eulogio , e Protogene furono coofinati in Antinoo città della Tebaide, dove trovarono on Vescovo cattolico, e poterono intervenire con esfolui alle facre adonanze nella Chiefa. Ma ebbero il dolore di vedere molto fcarfo il numero de' Fedeli, effendo la maggior parte de' cittadini dediti al culto degl'idoli . Che però ardenti di zelo della gloria di Dio, e della falute dell' anime, fi applicarono alla conversione di quegl'infedeli; e benedicendo il Signore le loro fatiche ed lodustrie, riusc) loro di convertirne un gran numero alla Fede di Crifto . Una delle induffrie a questo fine usate da a, Protogene su quella di aprire ona fcuola per li fanciulli, a quali infegnan-do le lettere, nelle quali egli era molto erudito inftillava ancora ne'loro animi la pietà, dettando loro, e fpiegando i falmi di David, e quei luoghi del Vangelo, e delle lettere Apoffoliche, ch' erano più proporzionati alla loro capacità, e che faceva ad effi imparare a mente. Avvenne che essendo caduto infermo ono de suoi scolari , il Santo andò a visitarlo , e fatta per lui orazione, prefolo per la mano, gli rende in un fubito la fanità. Divulgatafi la fama di questo miracolo per la città, accorreva da lui la gente in folla, per effere guariti dalle loro infermità. Ma egli ricufava di pregare il Signore per loro, se prima non si convertivano a Dio, e così gli riufcì di ridurre molti di quei pagani ad abbracciare la criftiana Religione. Quando effi erano disposti a ricevere il battesimo, li presentava ad Eulogio , il quale per lo più fe ne ftava rinchiufo in una cella, occupato in una continoa orazione, cedendo ad effo l'onore di perfezionare l'opera da se cominciata , come a più vecchio ed anniano di loi. Quelta condotta di Protogene con Eulogio recava a tutti somma-cidicazione, e ammirazione poiché faccado se dificazione, e ammirazione poiché faccado testere re contuctoci à grande rispetto portava all'altro facerdote, e a lui , come a suo superiore, in tutte le cose cedeva il primato.

5. In quelto apostolico esercizio continuarono i due fanti preti fino alla morte di Valente, il quale perì infelicemene nell'anno 378. Onde reftituita la pace alla Chiefa, effi non fenza gran difpiacere del popolo d'Antinoo, e specialmente di quel Vefcovo, che rimaneva privo di due sì degni, e zelanti operaj, fecero riterno a Edeffa loro patria, dove, per effere in questo mentre passato all' altra vita s. Barfe Vescovo di quella città, fu ordinato fomino Paftore di effa s. Eulogio, e fotto di lui continuò a. Protogene ad impiegare i fuoi talenti nelle funzioni del ministero facerdotale, finchè la divina Provvidenza... lo deffinò Vescovo della città di Carrea nella Mesopotamia, nella quale ebbe un largo campo di faticare nella vigna del Signore, poichè a differenza di Edeffa, ch' era tutta criftiana, eravi ancora în quella città un gran numero di pagani . Quali fossero le azioni particolari di questi due fanti Prelati nel tempo del loro Vefcovato, non è giunto alla nostra notizia, se non che si fa, che nell'anno 381. intervennero al Concilio generale tenoto in Coftantinopoli; e certamente terminarono la loro fanta vita con una preziofa morte, facendo di s. Eulogio in questo giorno commenorazione il Martirologio Romano, e di s. Protogene nel giorno di domani 6. di Maggio.

Chi ama da dovero Iddio, e ha premura per la fua gloria, trova in tutti i luoghi, e in tutti i tempi le occasioni d'impiegarsi nel suo divino fervizio. Così fecero i due ss. Eulogio, e Protogene , tanto in Edeffa loro patria, quanto nel loro efilio nella Tebaide, come fi è veduto. Anzi si può dire, che la divina Provvidenza permetteffe , che loro avvenisse un simile difastro , acciocchè portaffero il lume della Fede ai popoli di quelle parti, che aocor giacevano nelle tene-bre dell'idolatria, giacchè è certo, che tutte le cose, eziandio quelle che provengono dalla malizia degli uomini, come fu l'efilio di quetti due Santi, fervono ai difegni della fua infinita fapienza, la quale, come dice s. Agostino, permette i mali, e i difordioi oel Mondo, perchè è sì poteote, che da effi ne ricava il bene in favore de'fuoi eletti , e il tutto ordina alla fua gloria, e a manifestare o la fua giustizia contro gli uomini perversi, o la sua misericordia verso i suoi fedeli servi. Avvezziamoci dunque a riguardare totti gli avvenimenti, anche quelli chefembrano a noi irregolari, con occhio cristiano; e ad adorare in effi le disposizioni della divina

Provvidenza, alla quale nulla può afuggire, e fenza la quale nulla può accadere per grande, o piccolo che fia , come c'infegnano le divine Scritture . Procuriamo full' efempio de' ss. Eulogio , e Protogene di approfittarci per la nostra eterna falute d'ogni cofa , che ci occorra , benchè sembri a' nostri occhi casuale , conservandoci fempre fermi, e coftanti nella fedeltà , chedobbiamo a Dio in tutti i luoghi, in tutti i tempi, e în tutti gli accidenti, i più avverfi e contrarj alla noftra volontà; e in tal maniera fi verificherà in noi ciò, che dice l'Apostolo 1, che tutte le cofe cooperano al bene, e al vantaggio di coloro, che amano Iddio; e arriveremo a quel beato termine, verso di cui debbono esfere indirizzate tutte le nostre operazioni, e tutte le varie avventure di questa milera vita.

#### 6. Maggio.

## S. FLORIANO MARTIRE. Secolo IV.

Gli Atti del martirio di s. Floriano frirano una cere aria di femplicità, poco difimile da quella degli Atti più auter v.s.; e però fembrano degni di totta la fede. Sono riferti da Bellanduji fotto il ai 4 di Meggio.

Sfendo pervenuti alla città di Lauriaco, allora capitale del Norico Ripenie a, che fu poi distrutta da Attila, gli editti degl' Impera-tori Diocleziano, e Massimiano, co quali si comandava ai prefetti delle provincie, e ai governatori delle città, di obbligare i Criftiani a facrificare agli Dei , altrimenti che fossero tormentati, e meffi a morte; molti Fedeli fi rifugiarono nelle folitudini, e fi nascosero nelle caverne de monti per timore della perfecuzione . Il Signore però a fine di animare i fuoi feguaci a non temere le minacce degli uomini, fuscitò un fanto Uffiziale, che militava nelle truppe imperiali, per nome Floriano, e lo armo di forza e di coraggio, per professare pubblicamente la fua Fede, e per esporsi volontariamente al furore de perfecutori ; il che fi dee attribuire ad impulso particolare dello Spirito fanto, giacchè fecondo le regole ordinarie non era lecito di prefentarsi senza necessità al martirio . Floriano adunque trovandofi affente da Lauriaco, allorchè ebbe intefo, che Aquilino Prefetto del Norico faceva diligente perquifizione de' Criftiani . quaranta de'quali teneva rinchiusi in carcere . dopo averli fatti tormentare, fi portò verso quel-la città, e incontratofi per ifirada in una banda di foldati, i quali per ordine di Aquilino andavano in cerca de Criftiani, egli fattofi loro avanti : Se voi cercate , diffe , di arreffare i Cri-Stiani , io confeffo di effer tale , e mi metto nelle vofire mani . I foldati, ciè udito, fubito lo arreftarono, e lo condustero alla prefenza di Aquilino. 2. Il Presetto rivolto a Floriano, gli disse : Sono vere, o Floriano, le cose, che di te si dicono ? Vieni , e facrifica agli Dei , come hanno fatto gli altri Uffiziali tuoi compagni ; e così tu viverai, e non farai punito fecondo i comandamenti de' nostri Imperatori . Io non farò mai cofa tale, rispose Floriano, e tu fa' pure quello che ti è flato comandato . Il Prefetto idegnato lo minacciò di costringerlo a facrificare co' tormenti -Ma il fanto Martire in vece di rifpondere alle minacce di Aquilino, alzo gli occhi al Cielo, e diffe: Mio Signore, mio Dio, in voi to bo fempre sperato; io milito fotto le vostre bandiere; a voi offerifeo un facrifizio di lode . La voltra deftra mi protezza ; la voffra potenza mi foflenga e fortifichi . Ricevetenti , o Signore , nel numero de voltri Santi , ed eletti , che avanti di me banno confeffato il poffro fanto nome ; confortatemi , acciocche io lodi , e benediça voi , che ficte benedetto in tutti i fecoli . Il Prefetto, burlandofi di lui, e della fua orazione: Che vai tu borbottando, gli diffe, co-me un infensato? e come ardisci di deridere il precetto degl' Imperatori ? lo , replico Floriano, quando efercitava la milizia, onorava, e adorava il mio Dio . Ora tu bai podellà sopra il mio corpo , ma neffina podeilà tu puoi efercitare fopra l' anima mia ; Iddio folo ha quella podellà . Io ubbidifico agli ordini degl' Imperatori in ciò, che concerne la miligia; ma neffuno mi pud comandate, che io facrifichi agl' idoli ; io non riconofio , ne ado-

ro i vostri simolacri . 3. Irritato Aquilino da questa risposta, e ac-celo di surore, comando al carnesici, che spogliato il fanto Martire lo caricaffero di baftonate, e mentre lo battevauo, Aquilino gli dife: Sacrifica agli Dei , o Floriano , e farai libero da questi tormenti. Ora, rispole Floriano, io officrifeo un vero facrifizio a Gesta Crifto mio Signore. il quale fi è dernato di condurmi a quello paffi . e di efaltarmi a quella gloria. Sdegnato maggiormente il Prefetto contro di lui, ordinò ai carnefici di batterlo più fieramente che mai. Ma il Santo in mezzo alle battiture fi mostrava tanto lieto, e tranquillo, come se stesse tra le contentezze, e le allegrie . Allora Aquilino, per abbattere il suo coraggio, comando, che gli fosfero lacerate con uncini di ferro le carni delle spalle . Ma nè pur questo tormento diminuì punto la lua gioja, e tranquillità, anzi viepiù glorificava... Iddio, e confessava ad alta voce di essere Crifliano . Il Presetto adunque vedendo riuscire inutili tutti i suoi ssorzi, per indurre il santo Martire a' fuoi iniqui voleri, pronunzio contro di lui la fentenza, colla quale lo condanno ad effere precipitato, ed affogato nel fiume Anefio, che scorreva vicino alla città di Lauriaco . Udita... ch'ebbe il fanto Martire la fentenza, efulto di

(1) Rem. \$, 28. (1) Il Norico Ripenfe era quella Regione, che ora fi appella Auftria.

gioja, lodando, e benedicendo il Signore, che lo faceva degno della vita eterna, ch'egli ha promessa quelli, che sono sedeli in amarlo, e servirlo.

4. Mentre il Santo era condotto da' foldati al fupplizio, andava sì lieto, ed allegro, come le andaffe ad un bagno. Giunto al ponte del fiusne Anesio , da cui doveva effere precipitato nell' acqua, dimandò un poco di tempo, per far orazione, che gli su conceduto, Stando pertanto colla faccia rivolta verso l' Oriente, e alzando le mani al Cielo, fece una lunga, e fervorofa orazione, la quale conclufe con queste parole : Signor mio Geth Crifto , vicevete l' anima mia. Di poi i foldati, legatogli un sasso al collo, lo gestarono nel fiume, dove confumò il fuo gloriofo martirio ai 4. di Maggio circa l' an. 304. Dopo morte apparve ad una divota donna in vifione, e le accennò il luogo, dove stava il suo corpo. La donna andò a levarlo fegretamente, e gli diede sepoltura in una sua possessione, dove per li meriti del fanto Martire il Signore difpenso pol grazie fenza numero a quelli, che fi portavano a venerare le sue reliquie, e implo-

ravano la fua interceffione . Se v'è professione, che sembri poco confacevole alla criftiana pietà, e meno adattata ad una grande fantità , certamente è quella della milizia, la quale porta feco necessariamente della diffipazione di spirito, ed è esposta a mille pericoli. È pure la Storia ecclefiattica ci fomminiftra frequenti efempj di gran Santi, e Martiri illuttri , i quali esercitando la milizia , giunsero ad un'eccellente fantità, e sparsero il sangue per amor di Critto con de' gloriosi martiri, come si è potuto offervare il in questa, che nella prima Raccolta delle Vite de' Santi; ed uno di essi è certamente s. Floriano , di cui abbiamo ora riferire le gefte. Non è dunque la professione, qualunque ella fia, purchè legittima, e onesta, la quale impedifca di acquistare la fantità ; ma bensì il mal coftume di chi l'efercita, e la negligenza di soddissare ai doveri del Cristiano, sono l'unica, e vera cagione de' disordini, che si commetrono in alcune professioni . e l'origine funesta della perdizione di tante anime battezzate . In tutti gli stati il Signore ci propone degli esemplari di fantità, che colla divina fua grazia fi poffono da tutti imitare. Questi esemplari siccome fervono di fcorta, e di conforto a quelli, che fe ne fanno approfittare, così nel giorno del Giudizio faranno la condanna, e la confusione orribile di coloro, che avranno menata una vita viaiofa, e contraria alla fanta Legge di Dio . Sia Pertanto ognund attento , e vigilante fopra fe medefimo, per non esporre L'anima propria ad un tanto pericolo, e faccia ogni sforzo, per fu-perare quelle discoltà, che incontra nel fuo fla-

menti di Dio. A questo fine nudrifca nel suo cuore una fincera premura di falvare l'anima a qualunque costo ; preferisca la grazia di Dio a tutte le cose del Mondo 3 adempia con diligenza gli obblighi di Criftiano, e del proprio flato con retto fine di piacere a Dio, e secondo gli ordini fuoi , e non per umani riguardi ; procuri di uniformare la fua vita , non alle ufanze del Mondo, e fecondo gli efempj della moltitudine, ma bensì alle fante maffirme del Vangclo, e secondo gli esempj de' Santi, tenendo sempre fisto in... mente quel detto infallibile di Gesù Crifto noftro Salvatore, che molti fono i chiamati, e pochi gli eletti 1: e che nel giorno estremo tutti faremo giudicati non fecondo le opinioni degli uomini, ma fecondo la fua legge evangelica2. In tal maniera noi potremo fantificarci nel noftro ftato, e arrivare a quell'eterna vita, la quale, come diffe s. Floriano, Iddio ha promesià a quelli, che lo amano, e fervono fedelmente fino alla morte.

# 7. Maggio. B. GIOVANNA DI PORTOGALLO VERGINE. Secolo XV.

Margheri:a Pineria cameriera di cuesta Besta seriste con estatezza, e fedetal la fia Vita, che si riporta da Bollandis, radoscota dalla lingua Portochefe nella Letina, ael tomo settimo di Maggio nell'Appendice de 12. del medefino mese.

A beata Giovanna era figliuola di Alfonfo V. Re di Portogallo, e della Regina Ifabella fua conforte, e nacque in Lisbona ai se. di Febbrajo dell'anno 1452. Effendo morta nell'anno 1456. la Regina Isabella , dopo aver partorito un figliuolo maschio, che si chiamo Giovanni, e fuccedè poi al padre nel regno di Portogallo, su commessa la cura dell'educazione di Giovanna ad una dama di gran pietà, appellata Beatrice Menezes, e a donna l'ilippa forella della defunta Regina, le quali cercarono d'inftillare nel suo tenero petto l'amore di Dio, e la divozione alla fantiffima Vergine, e le fante maffirme della Religione. Ma poco ebbero esfe da faticare in quella imprefa, perchè il Signore pre-venne quella beata fanciulla con tale abbondanza della suagrazia, che appena giunta agli anni della discrezione, ella mottrò una fingolare inclinazione alla virtù, e una totale aversione alle pompe e vanità del Mondo. Il Re suo padre effendo rifoluto di non prendere altra moglie, deftino al fervigio di questa sua diletta figliuola tutta quella magnifica corte, che stava al servigio della defunta Regina, e volle ancora, che dai Grandi del Regno fosse riconosciuta con atto pubblico, e giurato per erede de' suoi Stati in quatunque cafo che moritfe fenza prole mafchile il fuo figliuolo Giovanni, il quale ellendo

to intorno alla fedele offervanza de comanda-

di debole e gracile complessione faceva molto temere della fua vita. In mezzo però a queste grandezze, e a questi onori straordinarj, la beata Frincipessa non ad altro aspirava, che ad unirfi più ttrettamente che poteva col suo Dio, e a far acquino de'veri beni, e delle fode grandezze, quali sono le virtù cristiane in questa vita, e la gloria celefte nell' eternità. A quest' effetto ella fi occupava con grande affetto nell'orazione, e nella lettura de' libri fagri, e delle Vite de' Santi , e specialmente delle sante Vergini , fopra tutto di quelle, che avevano sparso il sangue per amore di Gesù Cristo, invidiando santamente la loro selice sorte, e bramando di far ella pure un sagrifizio di tutta se stessa al suo amabile Salvatore. Siccome ella aveva imparato la lingua latina, che intendeva perfettamente, cosi trovava tutto il suo gusto nel leggere, e meditare la Vita, e passione di Gesù Cristo ne' santi Evangelj, negli Atti apostolici, e nel recitare, come faceva ogni giorno, l'Uffizio divino, fecondo il rito della Chiesa Romana .

2. Cresceva intanto negli anni la beata Principessa, e per la sua avvenenza e beltà, accoppiata ad una vivacità di spirito, e a una prudenza fingolare, di molto superiore alla sua età, riscuoteva una stima, e venerazione universale; onde divulgatasi nelle corti straniere la fama delle doti straordinarie di animo, e di corpo, delle quali ella era adorna, su richiesta in isposa da' principi, e monarchi primari dell' Europa, e tra gli altri dall' Imperatore, e dal Re di Francia per li loro figliuoli primogeniti, al che concorreva ancora il desiderio del Re Alfonso suo padre, il quale amando teneramente questa sua figliuola, bramava di vederla presto collocata sopra d'un trono Reale. Ma molto differenti erano i pensieri, e astai più nobili, e sublimi i disegni, ch' ella nutriva nel suo cuore. Perocchè conofcendo con vero lume infusole dal Cielo il nulla, e la vanità di tutte le cose umane, che spariscono in un momento, come nebbia in faccia al fole, e dietro a se non lasciano se non che il rimorfo di averle amate, e godute, era rifoluta di confacrare la fua verginità al Signore, e di effere sposa non di un re mortale, ma del Re immortale del Cielo, e della Terra. Per renderfi a lui gradita, ed accetta cominciò dall' età di quindici anni a macerare il suo corpo con diverfe austerità e penitenze, portando sotto gli abiti sfarzofi, ch' era obbligata a vestire, per condescendere al Re suo padre, portando, dico, su la nuda carne un cilizio di crini di cavallo feminati di nodi, e una ruvida camicia di lana, facendo frequenti digiuni, e specialmente il Venerdì in pane, e acqua in memoria della Paffione del Salvatore , prendendo per lo più un breve ripofo fopra delle tavole coperte d'un tappeto, e schivando ogni sorta di delizie, di comodità, e di agi, da cui era da ogni parte circondata. Per quanto le era permesso, amava di starsene ritirata nelle stanze del suo regio appartamento, e di comparire poco in pubblico. Le sue delizie erano lo star prostrata avanti Iddio nel suo domestico Oratorio in pie orazioni, e sante meditazioni; e allorchè era costrettad'intervenire alle grandiose feste, che si faceva-. no in corte, perubbidire al Re suo genitore, le pareva di star sulle spine, e appena se n'era potututa sbrigare, che tornando al suo diletto Oratorio, si scioglieva in lagrime, pel dispiacere, che provava il suo spirito, d'essere stata a parte, benchè suo malgrado, di quelle mondane allegrie, e di que' vani passatempi . Esercitava ancora con grande affetto le opere di carità verso de' poveri, e bisognoli; e a questo fine si serviva dell'opera di un pio, ed attempato gentiluomo della sua corte, e per mezzo suo faceva difiribuire copiose limosine a coloro, che o ricorrevano alla sua carità, o pure ch'ella sapeva fenza esferne richietta, ritrovarsi in angustie; e ciò faceva fare segretamente, perocchè essendo umile di cuore, fuggiva tutte le apparenze, le quali potessero alei recare onore, e riputazione, per timore di non perderne il merito, e di non effere contaminata dall'occulto veleno della vanagloria.

3. Tal era questa santa Principessa in età di quindici anni, piena d'amor di Dio, e di virtù, allorchè dal Re suo padre su potentemente assalita, e stimolata, acciocchè consentisse alle nozze con alcuno de' principi, che la richiedevano in matrimonio, e specialmente cel Delfino di Francia. Ella usò tutte le industrie, e diligenze possibili, per divertire il Re da un tal penfiere; ma vedendo, che i suoi tentativi riuscivano inutili, tanto era il desiderio, e la premura del Re di propagare per mezzo di essa la sua regia stirpe, che finalmente si appigliò al partito di non riculare affatto le proposte nozze, per non recargli un sì grave disgusto, ma di differirne la conclusione ad altro tempo, giacchè sì ella, che il Delfino di Francia si trovavano allora in età troppo tenera, onde v'era tempo a più maturamente penfarvi, e risolvere. Frattanto non cessava di pregare con fervidi voti, accompagnati da penitenze, e da limofine, il fuo celeste Sposo, acciocchè non permettelle, ch'ella divenisse sposa d'alcun Principe terreno, ma che si degnasse di riceverla per sua serva, e per sua sposa, benchè immeritevole di una grazia sì fegnalata . Accadde in questo mentre , che il Re, radunata una potente armata navale, si portasse insieme col Principe suo figliuolo nell' Affrica a combattere i Mori, e farvi l'affedio di alcune piazze marittime, che impedivano il libero corso della navigazione, e del commercio a' suoi sudditi. Riuscì questa impresa felicemente al Re, onde ritornò vittoriofo, e carice di trofei in Lisbona . La santa Principessa .

che

che nel tempo, che durò la guerra, era vifluta in una continua orazione e penitenza, si per ottenere da Dio la prosperità dell'armi del Re fuo padre, e sì ancora per implorare il fuo ajuto da poter efeguire il fuo fanto difegno di confacrargli la fua verginità; quando feppe, che il Re s'accollava a Lisbona, gli ando incontro tutta giuliva, e con un grandiofo correggio, e dopo aver fatte con esolui le debite congratulazioni per le infigni vittorie, che il Signore gli aveva concedute contro i Barbari , gli diffe con molta grazia : E' flato fempre esfiame , auch preffo i principi Gentili , di fare a Dio qualche offerta delle cofe più care, in rendimento di grazie pir le vittorie ottenute . Quanto più ciò conviene a un Re crifliano, e a un Re il pio, quale voi firte per divina mifericordia! lo fo , quanto per votira bontà io fra sara a voftra Macilà ; fate dunque , che ve ne prego umilmente , o Sire , al Dio degli eferciti , e al fommo donatore de fegnalati benefiti, ebe avete ricevuti , l' efferta della mia perfona , permettendomi , che io gli confacti la mia verginità. Quello il fo io defidevo, e quella grazia forro che mi concederete in quello giorno di tanta giocondità per voi, per nie, eper tutto il regno. Reno il Re non poco forpreso, ed attonito a questa richiesta, e provo dentro di se un gran contrasto, ma pure non potè far a meno di non condescendervi, benchè non fenza fuo grave rammarico, e con dispiacere fommo di tutti i Principi, e Baroni del Regno, i quali non potevano foffrire di vedere mena a pericolo di rimaner effinta la regla firpe, giacché il Principe Giovanni fratello della... beata Principella non aveva fin allora figliuoli, che succedessero al trono di Portogallo .

4. Ognuno fi può facilmente inimaginare ouanto grande fosse il giubbilo della beata Principesfa , nel vedere finalmente appagate le sue ardenti brame di confacrare la tua verginita al fuo celefte sposo Gesù Cristo, e quali affettuose azioni di grazie a lui ne rendelle, e a Maria tantiffima, Regina delle Vergini, dalla cui intercessione specialmente, e da quella ancora di e. Agostino, di cui ella era molto divota, riconosceva quello fingolar benefizio ricevuto dalla divina bontà. Ella fin d'allora penso di abbandonare la regia, e di ritirarfi in un monastero di fagre Vergini dell' Ordine di s. Domenico, che pochi anni prima era stato fondato nella città di Aveiro da una fanta dama Portoghese, chiamata Beatrice Leitoa, poiche fi era afficurata, che in quetto monattero , come suol accadere ne principi delle muove fondazioni, fi offervava un'efatta difciplina regolare, una rigorofa claufura, e una vita povera, divota, e penitente. Ma temendo d'incontrare degli offacoli infuperabili presto il Re fuo padre, per eseguire quetto suo disegno, giudico prudentemente di non doverne per allora far parola, aspettando un tempo più opportuno. e una occasione più favorevole . Si contento Sec. Rase.

adunque di chiedere al Re la licenza di ritirarfi in un monastero della città di Lisbona dell' Ordine Cifterciense, ed ottenutala non senza grave dificoltà, si per parte del Re, che dell'Infante Giovanni suo fratello, i quali per l'amore, che a lei portavano, non sapevano indursi a separarsi dalla sua dolce compagnia, e amabile conversazione, entro nell'anno 1472, in questo monaflero, appellato di a Dionisio dell'Odivele, o vi dimoro due foli mefi, attefoche le frequenti vinte, che a lei facevano il Re, l'Infante, e gli altri Grandi, e le dame della corte, e città di Lisbona, le rendevano nojofo quel foggiorno. Laonde con replicate suppliche le riuse finalmente di ottenere la permissione di ricoverarsi in un altro monastero fuori di Lisbona, dove potesie podere più di libertà, e quiete maggiore, par impiegarsi unicamente nel fervialo di Dio. Ma appena obbe manifettato il fuo defiderio intorno ai fopraddetto monastero di Aveiro, che incontro delle grandi contraddizioni, non parendo nè al Re, ne all' Infante, ne ai Grandi della corte, che convenisse a una Principesta sua pari di fare la fua dimora in un luogo ofcuro, qual era-Aveiro; e in un monattero si povero, e sì vile, come era quello da lei proposto. Così essi parlavano fecondo le muffime, e i falfi giudizi del Alondo. Ella però, che rimirava le cofe fecondo le massime del Vangelo, e col lume della Fede, per questo appunto aveva fcelto quel monastero fopra gli altri, perche in effo poteva più facil-mente imitare l'umittà di Gesà Critto, il quale aveva eletto per la fua nafcita un piccolo borgo, qual era Betlemme, e una stalla, e per la sua abitazione una vile cafuccia, e una bottega in Nazzarette, luogo il più dispregevole della Galilea, e per la sua morte il Calvario, e la... croce .

5. Il Re adunque , e l'Infante D. Giovanni propofero alla beata Principessa, come un ritiro conveniente alla fua fublime condizione, il regio monattero di s. Chiara in Coimbria, dove avrebbe potuto, dicevano essi, servire a Dio con suo decoro, e in compagnia delle donzelle della primaria nobiltà del Portogallo, che in esso dimoravano. Eila, benchè aveile sentimenti affai diverfi, credè prudentemente di non dover contraddire , ne opporfi per allora inutilmente. Ma per ottenere con dolcezza, e foavità il fuo intento, firifirinfe a domandare licenza di portarfi almeno ad Aveiro, per vifitare la pia Fondatrice di quel monastero, della cui fantità correva una fama particolare nel regno, e per vedere cogli occhi propri il fanto tenore di vita, che vi conducevano quelle buone religiose . Siccome il Re Alfonfo suo padre era un principe di molta pietà, non seppe negar quella grazia alla figlipola, anzi volle egli ftello accompagnarla in quel viaggio insieme coll' Infante, e con altri Grandi della fua corte, benchè allora correffere

resfero i calori estivi; sì grende, e sviscerato era l'affetto, ch'egli porteve a questa sua dilette fioliuola! Giunfe pertanto la beata Principeffa in Aveiro l'ultimo giorno di Luglio dell'enno 1472., e indicibile fu le foddisfazione, e contentezze, che ella provò nel trattere colla pia Fondetrice, e colle religiose di quel monestero, le quali meneveno una vite dura bensi, ed afpra fecondo le carne, ma dolce , e foave fecondo lo fpirito , e ripiena di quella fagra unzione, che il Signore fpande nel cuore di quelli , che per amor suo fi mortificeno, e feguono fedelmente le fue pedate . Fece pertanto sì vive istenze al Re. ecciocchè fi contentafie, che ivi fifteffe la fue dimore, che non potè negarle la grezia, non oftente le contraddizioni dell'Infante, e degli eltri Grendi del Regno, ai quali pereva effere quel luogo per le fue povertà edebbiezione improprio, e inconveniente per una donzella di fangue Reale.

6. Quivi le beate Giovenna trovo quella quiete, e pace del fuo cnore, che da sì lungo tempo cercava; quivi intraprese con gran servore di spirito la cerriera di quelle vita mortificata, umile, e penitente, ehe poi continuo nel rimanente de' fuoi giorni ; quivi finalmente vide compiute le fue brame, le queli ad eltro non aspireveno che e crocifiggere le fua carne, e e rappresentare in se medesima l'immegine del suo Sposo crocissio, vivendo morta affatto al Mondo, e a tutte le cose terrene, e intenta unicemente e fantificare l' enime fue coll' efercizio continuo delle più infigni virtà criftiane. Elle flette due anni, e cinque mesi, vale e dire fin e tutto l'enno 1474., fenza prendere l'ebito religioso, febbene intervenisse e tutti gli esercizi delle Comunità , e vestiffe dimessamente d'un pauno di colore fimile a quello delle Religiofe; finchè ful principio dell' anno 1475. volle in tutti i modi ricevere l'ebito religioso, che le su dato per le meni delle Priore del monettero, ettefochè niffun altro fiarrifchiava di cooperare e quefta fue risoluzione, per timore del Re, il quale in esfetto ne fentì grave rammerico, poiche nel condescendere, che rimanesse in quel monastero, non altro aveva intefo, fe non che ivi fteffe come in deposito , finchè prendesse altro stato . Molto maggiore fu il dolore , e enche lo fdegno, che ne provarono i Grandi, e Baroni del Regno , perchè così vedeveno tolta loro ogni fperanze di averle un giorno per loro Signora, nel cafo che mancaffe l'Infante fenze figliuoli . Il Signore però, nelle guisa che volle bene da Abramo la sua pronta volontà pel segrifizio del suo figliuolo Ifacco, me poi non ne volle l'efecuzione; così de quelta fante Principessa, e cui aveve ifpirate una sì generofe rifoluzione, non ne volle il perfetto compimento . Imperocchè durante l'enno del noviziato, ella fu affalita da

(1) I Re d' Inghilterra erano allora cattolici, come era ancora tutto quel regno , che poi nel feguente fecolo apo mall, e dolori sì gravi, che fu giudicato non convenire ella fue delicate compleffione il rigore di vita, che si conduceve in quel monastero. specielmente in riguerdo el cibi, ch' ereno sempre di megro. Onde ella amo meglio, per configlio ancore di nomini fapientiffimi, di non fare la professione di quell' Ittituto, che di effere obbligata e chiedere dispense dalle comuni offervanze delle eltre Religiofe . Volle ciò non... oftente continuare la fua dimora in quel monaflero, dove intervenive a tutte le funzioni , e egli esercizi delle Religiose, tenendo tra estfempre l' ultimo luogo, come se foste l' ultima novizia, e impiegandoù con gran gusto del suo fpirito in tutti gli uitij più baffi, ed abbietti, come di scopare il chiostro del monastero, di portar legne alla cucina, di lavare le pentole, e i piatti, e fimili eltre cofe, ch' ereno folite praticarfi dalle novizie del medefimo monaftero .

7, Ereno già più anni, che questa beate Vergine godeve une profonda pace in quel fagro ritiro di Aveiro, e fi lufingava di effere oramai immune dal pericolo di foggiacere ed eltre moleftie, e veffazioni, per obbligarle ello fteto conjugale; tento più ch' ere già paffato ad eltra vi-10 il Re Alfonfo suo genitore, el quele ere succeduto l'infante Don Giovanni fuo ficliuolo, e fratello della Santa nel Reame di Portogello . Quendo ecco che inforfe un improvvifo turbine, che la riempie d'effanno, e pofe a nuovi, e gravi cimenti le sua verginità . Imperocchè evendo il Re Giovenni dopo un' espra guerra... concluso le pace, e un trattato d'emicizia, e confedenzione con Riccardo Re d'Inghilterre, uno de' patti fegreti di tal trattato tra questi due Principi fu quello , che per maggiormente ftringere la loro emicizia, e rendere più fode, e più durevole la pace fra loro flabilita, la principeffa Giovenna forella del Re di Portogallo farebbe data per moglie al fopraddetto Re Riccardo 1. In esecuzione di quest'eccordo è incredibile, quali, e quente premurofe iftenze, efficaci preghiere , e fino gravi minecce fossero fatte dal Re Giovenni alla fue beata forella, interponendovi ancora la mediazione d'eutorevoli Prelati del Regno, ecciocchè prestesse il suo consenfo ed un tele matrimonio, che fi giudicava utile, e poco meno che necessario al bene dello Stato, e ella quiete del Regno . A questo fine il Re Giovanni fi portò ad una cistà vicine ad Aveiro, dove fece venire la fua fante forella, e con effa più volte si ebboccò per disporte ed errenderfi e' fuoi voleri ; ma ella come une forte rocca fondata fu d'una fode pierra refiftè con vigore a tutti gli nrti delle più gagliarde basterie, che furono edoprate, a fine di imoverla dal suo samto proponimento. Ma crescendo sempre più le moleftie, e litanze, che de ogni parte le veni-

flutò infelicemente dalla cattolica Religione fotto il Re Enrico VIII.

Vano fatte, affinchè si arrendesse ai voleri del Re sno fratello, che credeva di non potersi sottrarre dall' impegno contratto col Re d'Inghilterra, ella finalmente si rivolfe con gran fiducia al suo celeste Sposo, e lo pregò con copiose lagrime, e fervidi voti, a degnarsi di soccorrerla in quelle angustie, in cui si trovava ridotta. Mentre così pregava con molto fervore, fi addormentò, e nel fonno le apparve un Angelo in forma d'un belliffimo giovane, il quale le diffe, che ftesse pur di buon animo, e non dubitasse di nulla, perchè a quell'ora era già morto colui, al quale era stata promessa in isposa . Ella pertanto tutta confolața da questa celeste visione, si presento nel di seguente al Re suo fratello, e senza punto esitare l'afficurò, che non occorreva fare ulteriore discorso su tal affare, perchè il Re d'Inghilterra era uscito da questo Mondo, come in fatti dopo fei giorni ne venne dall' Inghilterra l'avviso con una nave a posta spedia a quest' effetto . Rimase il Re Giovanni sommamente attonito per un tal avvenimento; e certificatofi della fantità della forella, le promife, che in avvenire non le avrebbe più recata veruna molettia fopra questo particolare, e se ne torno a Lisbona pieno di stima, e di venerazio-

ne verso di essa . 8. Questi singolari favori, che la beata Principella aveva ricevuti dal Cielo, fervirono a vie più infervorarla nel divino fervigio, e a stimolarla a far fempre maggiori progressi nelle virtù criftiane, e principalmente nell'umiltà, che in lei era profondissima, e nella carità tanto verso Dio, quanto verso il prossimo, al quale somministrava ogni forta di ajuti si temporali, che spirituali. Perocchè avendole il Re conceduta\_ un'ainpia, e assoluta podestà sopra la città di Aveiro, in cui era situato il suo monastero, ella se ne servì, per promovere il culto di Dio, per ridurre a via di falute molti peccatori, per pacificare le discordie tra quei cittadini , per estirpare le male costumanze, e gli scandoli, e per elercitarvi ogni forta di opere buone. Le sue continue occupazioni erano l'orazione, la lettura spirituale de' migliori libri che potesse trovare, la meditazione, e contemplazione delle celetti verità, e l'esercizio di tutte le osfervanze monastiche, non altrimenti che se fosse una delle Religiose di quel monattero, anzi piuttotto una delle novizie, tra le quali, come si disfe, volle tenere, finche viffe, l'ultimo luogo, tanto in coro, quanto in ogni altro luogo, e in qualunque funzione di quella Comunità . Così ella viste con grande edificazione di tutte le monache, anzi di tutto il Regno di Portogallo, finche nell' anno 1490. in età di 38. anni piacque al Signore di chiamarla alle nozze eterne del Paradiio. Prima pero volle per lo spazio di ciaque anesi sempre più purificare questa ina sposa dilea-

ta, e arricchirla di nuovi meri ti con una lunga, e fastidiosa infermità, accompagnata da vomiti, e da dolori acuti, non fenza grave fospetto di veleno , che fi crede , che le fo ffe dato per opera di alcuni malviventi scandalosi, de' quali ella aveva cercato d'impedire le impure tresche, e aveva ordinato, che si gastigastero gli ostinati, e pertinaci nel mal fare . Ella cadde inferma ai o. di Dicembre dell' anno 1489., e in tutto il tempo che durò la fua malattia, fi mostro fempre non solo paziente, e rassegnata al divino volere. ma ancora lieta, e tranquilla, alpetrando con infocati defideri quel felice momento, in cui sciolta da' legami del corpo potesse in eterno unirfi col fuo Dio . Aggravandofi il male nel mese di Maggio dell' anno feguente 1490. ricevuti ch' ebbe con iftraordinaria divozione i ss. Sagramenti. piena di fiducia nelle divine misericordie, e nella protezione della ss. Vergine, alla quale frequentemente indirizzava quelle preghiere della Chiefa: Monfira te eff: Matrem Oc. Maria mater gratie Uc. fpirò placidamente la beata fua anima la notte degli st. di Maggio due ore dopo la mezza notte del fuddetto anno 1490.

Questa beata Principesta si può giustamente chiamare un illustre troseo della verginità, poichè per conservarla intatta, ed illibata al suo celefte Spofo, ebbe a fostenere tanti, e sì ficri combattimenti ; e a soffrire tante e sì varie molestie, e contraddizioni per parte di coloro, che in tutti i modi volevano collocarla in matrimonio coi primarj principi, e monarchi d' Europa. Quelto esempio può servire di conforto a quelle donzelle, le quali essendo risolute di servire a Dio nello stato verginale, incontrano talvolta delle contraddizioni da' parenti, e da altre persone, che sono per l'ordinario poco capaci delle cose di Dio , e meno informate de pregi dello stato verginale. Quanto questo sia eccellente, fovrumano, e accetto a Dio, si può raccogliere dagli encomj fingolari, e straordinarj, che i ss. Padri hanno fatto della Verginità . Le Vergini ( dicon'essi 1), fono la più illustre porzione del gregge di Gesh Cristo, i più vagbi fiori del giardino della Chiefa, l'onore della Religione eri-Riana, la glovia, e l'ornamento della Chiefa Cattolica, una viva immagine della purità degli Angeli, anzi di Dio medefimo , l'opera più perfetta dello Spirito fanto , degna del rifpetto , e dell'ammivazione degli uomini . Sono le vergini ( foggiungono elli ) le Spofe di Gesti Crifto, imitatrici, e fedeli feguaci di Mavia fantissima Regina delle Vergini , vivo tempio di Dio , Angeli terreftri , l' allegrezza del Cielo, e della Terra . Benchè lo ftato del matrimonio, dice s. Agostino, sia fanto, e contenga i suoi beni; è pero certo, anzi è di Fele, perchè l'infegna l'Apottolo2, che lo ftato della verginità è fenza paragone più fanto più grato a Dio, più abbondante di meriti, e più M m 2

copiofo di beni si in questa vita, che nella futura. Le Vergini fono la pupilla degli occhi del divino Salvatore, e ad este sole è promessa una gloria speciale in Ciclo, non comunicabile a... verun altro Santo, lo vidi ( dice l'Apostolo s, Giovanni 1 ) ful monte di Sion l' Agnello intmaculato, ch' è Gesù Crifto Signor noftro, e con effo cento quaranta quattro mila persone, che avenuo feritto fulle lor tronti il none di lui. Lecte, soggiunge il fanto Apoftolo, cavtavano un cantico unopo davanti al trono di Dio, che a nellun altro era permello di cantare . L'effe fone quelle , che fi fono conservate pure, e monde, perchè seno rergini. Quelle seguitano l'Aguello, dovunque ei va. Che cofa vuol dire ( continua s. Agostino parlando alle Vergini ) quello cautico nuovo, che voi fale potrete carture? E dove va queil' Zenello celette, che a voi fole è per m ff) di figurtare ? Sono quest. fimboli di quelle pui fige delizie, di quelle in flabili allegrezze, che a voi fole, o Vergini, fono in Cielo apparecchiate in una maniera speciale, e diversa dagli altri Santi , purche voi fiate veve Vergini di Gesti Crifio, croè pare di anima, e di corpo, unitli , mortificate , manfarte , e ricolme di virtit , e di buone opere , convenienti al vofico fublime flato .

# 8. Maggio. S. Acacio Martire. Secolo IV.

Gli Ani di s. Acasia, riserrati dal Suto, e vià difefamente dei B. Landiji fo prim fingenno u. Mingo, e e r cie portino il nome del Mingiale, fono pero più anni chi, e nella fighana de faite, che recurativo de circofanze del poi marinio, mertamo tata la fice, come fi pod vesere perfo il allemont tom. e acile chi mo-

F. RA Acacio originario dell' Acaja , e nato nella Cappadocia da genitori cristiani . Egli non s' era applicato allo studio fe non quanto bailava per leggere , e intendere le divin-Scritture, ch' erano il dolce nutrimento dell'anima fua ; ma fi era arrolato alla milizia nelle truppe Romane, nelle quali efercitava la carica di Centurione, vale a dire di Capitano di cento foldati, fotto Firmo tribuno, che noi chiameremmo Colonnello. Trovandoli egli di quartiero nella Tracia, fopravvennero circa l'anno 306. gli editti dell' Imperatore Galerio Matfimiano, co'quali fi comandava, che tutti i foldati dell'Imperio facrificatfero agl'idoli, altrimenti foffero rigorofamente puniti. Firmo pertanto fece la raffegna delle truppe, ch'erano forto il iuo comando, e parte colle luinghe, e parte colle minacce, induffe quei, ch' erano crittiani, ad ubbidire agli ordini dell' Imperatore . Ma s. Acacio fi protesto d'effere Criffiano, e di quetto nome gloriarfi atfai più che di qualunque altro titolo, e onorificenza di quello secolo. Fece il Tribuno tutti gli ssor-· zi possibili, acciocche seguiste l'esempio degli

airi fud compagni, facrifaçife agii Dei dell'inpeiro. Ma riconolocado institi turi i fuotentativi, lo fece arrelare, e carico di estate lo
miro dan un'intel manjiore, chiamato Bhiamiro dan un'intel manjiore, chiamato Bhiamiro dan un'intel manjiore, chiamato Bhiapitale della Tracia. Comparre II funto Martine
yanti ai tribunia di Bibiano con voto liare,
e ridate, e fece una generofa confesso della
martine trace della riconolofa finalmente
con figore del santo, e qui conclué finalmente
con figore del santo, e qui conclué finalmente
prodere la grazia del fino solvatore Gen Cirilo.

2. Bibino peranto connado y che Aczoo

foife legato a quattro pali fitti in terra, e bat-tuto con nervi freschi di bue nel dorso, e nel ventre, finche fi risolvesse di ubbidire agli ordini imperiali. Fu il Santo battuto con tanta fierezza, che ne fcorrèva lu gran copia per terra il fangue, che groadava dal fuo lacero corpo, senzachè egli punto se ne dolesse, se non che andava ripetendo : Signor mio Gesti Crifto , abbiate pieta del votiro umile fervo: Signore, uon m' abbandonate . Il giudice mosso a compassione di lui, l'esorto a sacrificare, e così esimersi da quella carnificina. Ma il Santo diffe : I voffra to ntenti mi banno venduto più forte, e più intrep. do . lo prima reguardava i tormenti con tintore; ma ora che provo, qual fix la forza, e il coraggio. che G:in Critto ifpira a' feroi fuoi , m' abbandone interamente , e con piena filicia nelle fue mani. e fono diffictio a fiffrire qualunque fupplizio . Fate pure del mio corpo quel o che vi piace . Lyanto più crudelmente mi tormenterete , tanto maggior bene, votiro malgrado, mi recherete, e tanto più erefecra in me la grazia di Gesti Cvifto . Irritato Bibiano da quefta risposta del Martire , gli fece da' carnefici pettar le mafrelle con laffre di piombo; il qual tormento egli foffri con la medelima tranquillità di spirito, poiche Iddio vie più interiormente confortava il fuo fervo, e lo rendeva superiore a tutte le macchine del tiranno. Vi fu un uffiziale del tribunale del giudice, il quale fi avanzo a configliarlo di ubbidire all'Imperatore, e di risparmiare a se medesimo trati tormenti. Ma Acacio con una fanta indignazione gli rifpole : Andate , e ten:te per voi quelli dilgi aziati configli . Io per la grazia di Dio non bo fitto conto alcuno ne delle minacce , ne de tormenti del giudice ; e ori presendese, ell'io dia orecchia alle voftre parele?

3. Allora Bibano fece condurre il fanto Martien i prigione, e ordinò ad Antonino prefetto delle carceri, che lo riferraffe nella prigione più ofcura che vi folie, co pi iedi m'ecepia, e carco delle più petanti catene, a vvertendolo, che non permetteile a chicchefia d'andare a pariargli, e molto meno a' Crittiani, acciocché (egilidifie) contor non gil facciano animo a dippersare i

comandi de nostri Principi , come di fatto fu puntualmente eleguito . Pretendeva il Tiranno per quetto mezzo di abbattere il vigore , e il coraggio del Santo, ma rimafe delufo, perocchè fe a lui mancarono i conforti denli uomini, ricevè con abbondanza quelli dell' Onnipotente, per amore del quale egli pativa. Dopo fettegiorni, dovendo Bibiano portarfi a Bizanzio (coaì allora chiamavafi quella città, che poi fu detta Costantinopoli), ordino che Acacio insieme cogli altri prigionieri fosse colà trasserito cos) malconcio com'era. Il fanto Martire in quefo cammino, ch' era di circa fessanta miglia. facendolo a piedi, tutto impiagato, e carico di catene, e inoltre tra continui mali trattamenti, che riceveva da' foldati, che l'accompagnavano, provo grande abbattimento di corpo e di fpirito; onde temendo di morire per iftrada, fi rivolfe a Dio, e con fervorofa orazione lo 'upplicò a concedergli forza, e vigore di compiere la sua carricra, e di giungere alla palma del martirio collo spargimento del suo sanque. Efaudi il Signore le preghiere del fuo fervo, poiche fi fent'i tutto confortato e di anima e di corpo, e in oltre in quei giorni, che flette rinchiufo nelle carceri di Bizanzio, fu da Dio più volte savorito della visita de fanti Angeli, e rimale perfettamente guarito dalle piaghe

do' paffati tormenti . 4 Giunto che fu Bibiano a Bizanzio, comandò, che Acacio fosse presentato al suo tribunale , e restò ben sorpreso, allorchè lo vide si vigoroso, e robufto. Ne attribuì di ciò la cagione al cuftode delle carceri, che non avesse eseguiti i suoi ordini, e che avesse troppo ben nutrito il fanto Martire, e permello che follero curate le fue piaghe. Fece pertanto chiamare il custode delle carceri , e aspramente lo riprese , perchè avesfe così ben trattato Acacio, che eli era comparito avanti forte come un atleta. Ciò udendo il s. Martire , che si trovava presente a questo discorso: Voi avete rugione (disse al Tiranno ) di thiamarmi un atleta, perchè debbo combattere contro di voi non in queilo Mondo, ma avanti il tribunale di Crifio, il quale mi ba guarito colla fira parola. Bibiano acceso di collera ordino, il Santo fosse battuto nelle mascelle, e gli sossero fpezzati i denti, acciocchè imparaile a non rifpondere, le non quando era interrogato. Dipoi non prestando fede alle rappresentanze sattegli dal sopraddesto custode delle carceri, lo fece battere in gattigo, diceva egli, di efferfi laf.ia-to corrompere da'regali a lui dati da' Crittiani. Quindi rivolto il fuo fdegno contro il s. Martire: E fino a quando, gli diffe, farai tu offinato nella tua follia, e ricuferai di facrificare a' noftri Dei? E il Martire: E fino a quando, rispose con molta forza, feguiterete voi a ibranare gli

seruiti, de ma fin nijveniti di cina titiuri fina e subsumi autorate citera, e in sea si dessu finite a dana terri? Quella rifupolia accrebbe lo dessu del Transo, i quale face immaniente fionizione del Transo, i quale face immaniente face produce del Transo, i parte del concidentente nel dorfo buttera del concerno del concerno, con con con concerno, con concerno, con concerno, con concerno, con con con concerno, con contrato contrato con contrato contrato con contrato contrato con contrato con contrato con contrato con contrato contrato con contrato con contrato con contrato con contrato contrato con contrato con contrato con contrato con contrato con contrato contrato contrato con contrato contrato con contrato con contrato con contrato con contrato con contr

5. In questo mentre essendo sopravvenuto a Bizanzio Flaccio Prefetto, o Proconfole, come lo chiamano gli Atti, di quella provincia, Bibiano a lui rimife la caufa di s. Acacio insieme col processo di quello, che fin allora si era satto contro di lui, sì in Eraclea, che in Bizanzio. Flaccio cinque giorni dopo il fuo arrivo a quella città tenne l'udienza, nella quale gli fu presentato s. Acacio. Effendofi letto avanti di dui il processo dell'operato da Bibiano, mostro di disapprovare, che fi fosse usata tanta fierezza di tormenti contra di un nomo militare, ed uffiziale nelle truppe imperiali; ed avendo trovato il Santo fermo e costante nel suo proponimento, pronunzio contro di lui la fentenza, colla quale comando, che fofte decapitato. Giunto il Santo al luogo del fupplizio, fece al Signore quefta orazione: Sia benedetto il voliro nome, o Signore, per la benefici, che a me indegno poitro feroo avete compartiti , e per la grazia , che mi fate di ammettermi alla gloria del martirio, non per li miei meriti, ma per la fola vostra bontà . lo of benedico , o Signore Dio Santo d'Ifracle , coll'Unigenito voltro Figliuolo , e collo Spirito fanto . A voi folo è dovuto l' onore , la lode , la gloria , adeffo, e f-mpre, e in tutti i ficoli . Amen . Compi il Santo il suo martirio col taglio della testa agli 8. di Maggio circa l'anno 306. in età di anni 25.

I fanti Martiri, come fi difie altrove 1, non erano esenti dal provare i dolori de' tormenti, e de' supplizi, ai quali erano da' tiranni condannati, nè iddio, ordinariamente parlando, glorificava in loro la sua potenza, con renderli infensibili, ma bensi colla sua grazia interiore li confortava, e li rendeva forti, e coffanti, ficchè li sopportatiero con pazienza, e spesse volte ancora con gioja, ed efultazione di fpirito; nella maniera appunto , che di fe diceva l' Apostolo s. Paolo, ch' era bensi oppresso, e quasi fommerfo dai molti mali, e dalle gravi tribolazioni , che foffriva per amor di Critto; ma che in mezzo a questi mali, e tra queste tribolazioni il fuo spirito era pieno di consolazione, e di gaudio 2: Repletus funt confolatione, superabundo

<sup>200</sup> 

gandio in omni tribulatione nostra . I ac. Martiri fono gli eroi del Cristienesimo, e i vivi esemplari di pazienza, che il Signore in al gran numero per tre quafi interi secoli he proporti ella sua... Chiefa, e e tutti i Fedeli de secoli evvenire, ecciocchè, come dice s. Agostino, imparessero e disprezzare totte le cole del Mondo, e la vite presente, per conseguire l'eterna : nè teli esti sarebbero, se per la divine potenza sossero flati infenfiblli , nè evessero provato il dolore proporzionato ai tormenti , che foffrivano . Ammiriamo dunque, e lodiamo la potenze delle grazie di Gesù Crifto, che in modo particolare risplende ne' as. Martiri . e ne' loro diversi martir) ; e impariamo encor noi a mettere la nothre fiducia in quetta medefima grazia nelle nofire tribolazioni, e ne' mali, e petimenti, a cul fiamo foggetti , durante quelta mifera vita........... Quefta grazia con fervore implorianio ad efempio di s. Acacio, e degli altri as. Martiri, a fine di patire con merito, e con fratto delle enlme notire ; ricordandoci fempre, che, come dice l'Apostolo 1, non vi è alcuna proporgione tra i patimenti di quella vita , e quell'immenfa gloria, che ne fatà l'etetna ticompenfain Cielo .

#### 9. Maggio. S. ERMA. Secolo I.

La Vita di s. Erma si raccoglie principalmente dal celebre libro da lai composso, initiodato si Pash re. Si veda il Tillemont nel secondo como delle Memorie sopra la Storia Ecclessistica.

C' Ant' Erma fu discepolo degli Apostoli ; e si O crede effer egli quell' Erme , a cui l' Apostolo e. Paolo indirizze i fuoi faluti nell' ultimo cepitolo della fue epittola scritta ei Romani . Egli fiorì in Rome nel prime secolo della Chiesa; ere uomo ammoglieto, ed eveve de figliuoli, che emava con troppa tenereaza d'afferto, del quale effi a' ebufavano , per commettere de' difordini, e delle dissolutezze; onde ne su poi dal Signore gravemente riprefo, ed ammonito a farne penitenze, con ficnrezza di ottenere dalle fue mifericordia il perdono . Poffedeve encora molte ricchezze, le queli egli confessa estere state pregindiziali all'enima fue, perchè gli tiravano addoffo nne folle d'effari, e distraeveno il fuo fpirito dall'ettendere feriamente all' nnico importante affare della fue eterna falute . Si accuria eziandio di non aver proceduto con quella fincerità che doveve verso il suo proffimo re di ever usato in varie occasioni delle fimulazione, e delle doppiezza. Ma ciò che fopra tutto lo rendè debitore alla divine giuftiaie, fu le foverchie indulgenza, ch' egli aveva praticata verso de'suoi Agliuoli , e la troppa libertà , che loro aveve data; onde ne feguì, ch' eglino cadeffero, co-

me già eccennammo di fopre, in vari ecceffi, e che fi rivoltaffero encore contro di lui medefino.

2. Il Signore, che volle usare misericordia verso questo suo servo, e purificarlo de' suoi peccati, e dalle macchie contrette per le sopraddette mancanze, dispose, che gli sopravvenisfero delle avversità, e delle dilgrazie, per cui rimanefle privo delle fue ricchezze, e diveniffe povero con tutte le sua famiglie. Questa miseria e povertà, in cul egli cadde, fu il mezzo principale, di cui il Signore fi fervì, per convertirlo pienemente a se, e per sanrificerlo. Perocchè gli concedè le grezie di foffrirla con pezienza, e con raffegneaione elle fue divina volontà, e di profittarne e benefizio dell' enima fua , occupandofi di li in poi interemente in opere buone , e nell'efercizio delle virrà criftiane , e fine di efficurare le sue eterna selute. Egli era casto, sobrio , modelto , sempre gioviale, e fornito di nne mirabile femplicità ed innocenza . Faceva de' frequenri digiuni , e altre aufterità , per tenere foggette le sue carne ello spirito, e per soddiasare ei debiti contretti colle divina giuftizie nella fua vita paffaia. Avendo une volta mirato troppo fislamente le bellezze di una donzella , benche non eveffe conceputo elcun penfiere impuro verfo di effa ; tuttavia perche eveve detro dentro di fe , ch' el farebbe fato felice , fe quelle donzella fosse stata sue moglie, ne su grevemente ripreso dall' Angelo del Signore in una visione, ch'egli ebbe, ed avvertito e far penitenza di quetto fallo. Tenio è vero, che nulla sfugge agli occhi di Dio, il quale trova non di rado delle mancanze, e dei difetti in quelle steffazioni, che noi crediamo innocenti

3. Si degno le divina bontà di favorire s. Erme di molte visioni, e rivelezioni, concernenil tanto il suo profisto perticolare, quanto l'indirizzo degli eliri intorno alle regole de' coffumi. Di queste visioni, e rivelezioni egli compilò un libro , che intitolò il Pallore , artefochè l' Angelo , che gli eppariva , e l'istruive delle cofe appartenenti alla fue felute, e ella disciplina della Chiefe, aveva prefo le fembianze, e la forma di un paftore. E'ftato questo libro evuto in molto pregio, e in grande venerazione dagli entichi Pedri; e qualcuno l'ha ancore riguardato come un libro divinemente ispirato, e di un'autorità quali uguale e quelle delle divince Scritture . Me febbene effo contenga delle utililfime iffruzioni, e fia uno de' più antichi, ed autorevoli testimoni della tredicione della Chiefa, e delle fue disciplina sopra materie importanti, e perciò meriti una ftime, e rispetto particolare : tuttevie non è mai steto dalle Chiefa ennoverato tra'libri canonici, e dettati dal divino Spirito, ficche fiz une regola infallibile della Fede, e de costumi, come sono le divine Scritture . Ond'è che il Fontefice a Gelafio lo dichiarò libro quarifo, cioè che non apparteneva alcanone dei libri divini, fenta che intendefi di riprovare l' Autore del libro, nè gli ammaeframenti in ello contenuti. Cuelto è quanto noi fappiamo intorno a a. Erma, di cui s'ignora il rimanente delle zinosi, e' l'anno della fiu monte, la quale fa certamente preziofa nel cofpetto del Signore, polichè di effò fi a commenorazione ne' più autichi Martirologio, e fotto il di 9di Maggio nel Martirologio Romano.

di Maggio nel Martirologio Romano. Da questo breve racconto delle azioni di a. Erma, pervenute alla nottra notizia, poffiamo apprendere delle utiliffime iftruzioni per la regola de' nostri costumi . Impariamo in primo luogo a temere il pericolo delle ricchezze, dalle quali questo Santo, benché fosse uomo di pietà, e discepolo degli Apostoli, tuttavia confesfa efferne provenuto del pregiudizio all' anima sua . Quantunque le ricchezze per se medesime non fieno cattive, ma indifferenti al bene, o af male, secondo l'uso, che di esse si fa da chi le possiede; con tutto ciò Gesù Cristo nel Vangelo 1 le paragona alle fpine, perchè fpesso sossono la buona emenza della divina parola, e della grazla di Dio, e colle loro follecitudini diftolgono il Griftiano dall' operare con quella pre mura , che conviene , la fua eterna falute . Sono fpine, dice a. Gregorio, perchè lacerano il cuore per la fatica di acquiftarle, lo lacerano dopo averle acquistate pel timore di perderle, e per lo fludio di confervarle , lo lacerano finalmente , allorche alla morte fi debbono lasciare, giacche di rado avviene, che non fi amino, e in confeguenza non fenza dotore fi lasci ciò, che fi posfedeva con amore. In fomma delle ricchezze fi avvera pur troppo in pratica quel celebre detto di a. Agostino: Si non obsint, sat est, nam prodif-se non possunt; cioè che tanto è lontano, che apportino giovamento a chi le possede, per con-seguire più facilmente l'eterna falute, ch'è l'unica cofa, che importa in questo Mondo, che anzi per ordinario vi recano ottacolo , sì per l'affetto che in esse si pone; ai per l'abuso che fi fa di esse ; e al ancora per la comodità, che fornministrano di soddisfare le concupiscenze della natura corrotta; e al finalmente per la fuperbia che infinuano quafi infenfibilmente nell'animo di coloro, che le possiedono. Impariamo in fecondo luogo, quanto all'opposto la povertà fia giovevole per operare, e per confeguire la falute dell'anima propria, poiche quetta fu il mezzo, di cui il Signore fi fervì, per comunicare a s. Erma la fua grazia, e per fantificarlo. Chi dunque è nato povero, o pure è caduto in povertà per qualche disavventura, come avvenne a s. Erma, non fi rattrifti, ne fi perda d'animo, anzi fe ne rallegri, e ne ringrazi il bignore, poiche fi trova in iffato di potere con maggior facilità fervire Iddio, e di efercitare l'umil-

tà, la pazienza , la mortificazione , e le altre virtà criffiane, per mezzo delle quali fi giunge al regno de' Cieli, il quale Gesù Cristo ha in modo particolare promeffo ai poveri . Finalmente da cio, che avvenne a a. Erma intorno a' suoi figliuoli, imparino i genitori a non ufare troppa indulgenza verso di loro, e a non lasciarsi trasportare dal foverchio affetto, a permettere loro quelle cofe, che non convengono a nn Criftiano, per non esporre se medesimi al pericolo di dannarfi eternamente, come forfe farebbe avvennto a a. Erma, fe il Signore non gli aveffenfata mifericordia. Si ricordino a questo effetto dell' obbligo precifo, che loro corre di educare i lolo figliuoli nel timore di Dio, di usare verso di loro una giusta severità, per allontanarli dal male, e di correggerli per tempo, finchè fono ancor piccoli, athnchè a' avvezzino a moderare le loro paffioni, a fuggire il vizio, e a camminare per la vla retta della virtà . Hai tu de' figliugli ? ( dice il Signore nell' Ecclefiaftico 2. ) Ammaeffrali , e piega il lor collo , finche fono giovanetti . Siccome il cavallo non domato riefce duro, e intrattabile; cort il figliuolo lafciato in fua libertà, divicne ifrenato . Se fai carezze al tuo f. linolo , e febergi con effolui , ti darà poi motivo di pavento, e di triffegga. Avverti di non diffinulare i fuoi falli , e fino dalla fanciullezza battigli i fianchi, acciocche non ti viefca refilo e difubbidiente , e col tempo non ti fia cagione di cordoglio . Chi ama il fuo ficliuolo , speffo adopra la sferza, per vallegrare poi di lui al-la fine. Chi alleva bene, e istruisce il suo fizituolo, fi vallegrerà di lui , e ne giubbilerà in mezzo à fuoi amici, e congiunti.

#### 10. Maggio.

### B. NICCOLO' ALBERGATI CARDINALE. Secolo XV.

La fua Vita fu feritta da Giacomo Zano, prima funigliare del beato Cardinale, e poi Velovo ai Pasova, immusiasamente dopo la fua morei e nel legueva lecolo da Carlo Sigono, risavandola dagli antichi monumenti, e e l'una, e l'ultra fi riporta da Bollandifii fotto il di 9. di hlaggio.

L. beze. Nicobò della nobile famigli degli.

A labegrati il bloggar sema il Brode l'aino 1792, i e dopo aver fatto i ficoi fudi nelle
lettree mane, i applicato il fotti delle legpi civiti, o canoniche, le quali în queto fecto,
forviano in modo particular enil! Università
della fin patria, onde da ogni pare vi concorreva una manorioli fotolerica, per addri le
che in edi infegnavano. Elfendo Niccolo fornito d'un raro i stento, e attecador di propofito al fo fusio, yi fece tal profitto, che in eli di
vari anni fin guidaccio degno della laures dotto-

rale, la quale allora non fi conferiva fe non a quelli, che con una feria applicazione alio studio fi erano fatti meritevoli di questo grado , come d'una pubblica testimonianza della loro scienza, e abilità. Ma il Signore, che abeterno l'aveva destinato ad essere uon un valente legista, ma un luminare della fua Chiela, dispofe, ch'ei fi disgultaffe del Mondo, e delle fue vanità, e che col frequentare il monaftero della Certofa, pochi paffi dillante dalla città di Bologna, s' invogliafie di abbracciare quell' litituto, e di con-Acrarfi interamente al divino fervizio, feparato affatto dal fecolo, nel filenzio, nella penitenza, e nella folitudine. Egli vesti l'abito religioso nell'anno 1395, ventefimo dell'erà fua, e maravigliofi furono i progreffi , che fece in tutte le virtù convenienti al suo stato; onde dopo alcuni anni di religione i fuoi Superiori lo giudicarono idoneo a governare gli altri, dettinandolo Priol re della Certofa di Firenze, di Mantova, e di altre città, e finalmente di quella di Bologna sua patria. Egli esercitò quella carica da per tutto con una fingolar prudenza, e con gran vantaggio de' suoi monaci, ai quali dava continui esempj di mortificazione, di penisenza, di carità, di umiltà , e di tutte le altre viriù , e così foavemente li conduceva alla persezione religiosa.

va come Priore nella Certofa di Bologna, avvenne ful principio dell' anno 1417. la morte del Vescovo di quella cittàje siccome era allora vacante la Sede Apostolica per la dimissione del Pontificato fatta da Giovanni XXIII, nel Concilio di Coflanza, i magiffrati, che reggevano la città di Bologna, di unanime confenso del clero, e del popolo eleffero per loro Vescovo il medefimo beato Niccolo loro concittadino. Ma allorchè gliene recarono la nuova al fuo monaftero deila Certofa, egli ricusò coffantemente di accettare una tal dignità; nè punto giovarono le istanze replicate, le preghiere di tutti gli ordini della città, e le lagrime del popolo, per indurlo a piegare il collo a questo carico . Perocchè come vero umile di cuore, se ne giudicava indegno e incapace : e inoltre effendo illuminato nella dottrina de'Santi, apprendeva vivamente i pericoli , a cui flanno esposti coloro , che esercitano il fublime, e difficile utfizio di pattore delle anime. lo mi fono, diceva egli, allontanato dal Mondo, e mi fono ritirato nella folitudine, a fine di operare con anaggior ficurezza la falute dell'anima mia; ora non poño, nè debbo ritornare al Mondo, e caricarmi di un pelo si for-midabile, qual è quello del Velcovato, superiore alle mie deboli forze, e incompatibile colla professione di solitario, che io ho per divina ispirazione abbracciata. Vedendo dunque i Bolognesi riuscire inutili tutti i loro ssorzi , per perfuaderlo ad acconfentire alla fua elezione, ricorfero per mezzo di un loro deputato, che

2. Nel tempo, che il beato Niccolo dimora-

inviarono a posta al Priore generale della gran Certofa, acciocchè colla fua autorità disponelle il Santo ad arrenderfi ai defideri di tutto il popolo, ch' era ritoluto di non voler altro pattore, che il beato Niccolo. Ottennero in fatti dal Priore generale delle lettere indirizzate al Santo, con cui efficacemente l'efortava , e anche per quanto poteva, gli comandava di acconfentire alla elezione, che di lui era rtata fatta . Diffi , per quanto poteva, posciachè la sua podettà di Superiore dell'Ordine non fi eftendeva fino a comandargli di accettare una dignità estranea dall'Istituto, ch'egli aveva professato: Che però il beato Niccolo resittè anche a questa nuova batteria, e rimase fermo, ed immobile nel fuo proponimento .

3. Allora i magifrati di Bologna , flimolati dal clero, e dal popolo, ch'era impaziente di vedere su la Cattedra episcopale della loro città il beato Niccolo, inviarono de' deputati all'Arcivefcovo di Ravenna, a cui allora la Chiefa di Bologna era foggetta, come a fuo Metropolitano, pregandolo di portarli egli medefimo a Bologna. per vincere colla fua autorevole mediazione le ripugnanze di Niccolo, e indurlo ad accettare quel Vescovato, il quale per cagion sua rimaneva da fei meli incirca vacante. Venne l' Arcivefeovo a Bologna, e chiamato a fe Niccolò, gli rappresentò con molta esticacia, che la sua resistenza era omai inescusabile avanti Dio , la cui volontà troppo manifeltamente fi dichiarava per mezzo della voce universale del clero, e del popolo; ch'egli renderebbe conto al divino tribunale di quelle anime, che correvano pericolo di perire, per effere prive di pattore : e che dono aver foddisfatto alla sua umiltà, era tempo di dar luogo all' ubbidienza, altrimenti fi renderebbe avanti al Signore colpevole di tutti i disordini, che accaderebbero in una si lunga vacanza di quella Chiefa . Atterrito Niccolo da quefto discorso dell' Arcivetcovo , e firetto da ogni parte , fi rivolfe alle suppliche accompagnate dalle lagrime, aifinchè non lo distogliculero dalla sua vocazione religiosa, e pensassero a eleggere altro soggetto, che sosse più degno di lui, tra quelli del numerofo clero di Bologna, Ma proteftando tutti, che non volevano altro pastore che lui, fu finalmente costretto a chinare il capo, e a confentire di effere dall' Arcivescovo sopraddetto ordinato Vescovo di Bologua; il che segui nel

mese di Luglio dell' anno 1417. 4. Innalzato in tal maniera Niccolò ful candelliere della Chiefa, comiuciò qual fiaccola Iuminofa a rifplendere in ogni forta di pirtà. Egli confervò lo stesso spirito di umiltà a di mortificazione, e di penitenza, che aveva offervata nel chioftro tra' Certofini . Si aftenne fempre dal mangiar carne; faceva continui digiuni; portava fulla nuda carne il cilizio fotto gli abiti Episcopali; dormiva fella paglia; viveva in gran povertà, e con mirabile raccoglimento di fpirito tra le varie occupazioni del fuo miniflero; in fomma era follecito ad offervare tutte quelle ratiche religiose, ch'erano compatibili con le funzioni del Vescovato. Contento di un piccolo numero di domestici, tutte persone dabbene, e morigerate, dispensava liberalmente l'entrate episcopali in sovvenimento de' poveri, specialmente per dotare donzelle anche nobili, le quali a cagione della loro povertà non potevano prendere flato, e correvano pericolo della loro pudicizia. Aveva una particolare attenzione di tenere presso di se nomini forniti di virtà , e di dottrina , e i più eccellenti , che poteffe trovare, invitandoli, e chiamandoli con offerte di onorevoli flipendi, acciocche l'ajutaffero nelle funzioni del suo ministero pastorale. Due tra gli altri divennero poi celebri nella Chiefa, e meritarono di effere follevati al trono pontificio della Chiefa Romana, e furono Tommafo di Sarzana il quale nell' anno 1447. fu eletto Pontefice col nome di Niccolo V., ed Enea Silvio Piccolomini. il quale fu promoffo al Pontificato l'anno 1458., e fi appello Pio II. Egli procuro con ogni maggiore studio,e diligenza la riforma de costami, primieramente nel clero fecolare, e regolare, e poi nel rimanente del popolo, e gli riusci felicemente di togliere , ed abolire molti abufi , e fcandali , che si erano insensibilmente introdotti in ogni ordine di persone . Era verso di tutti affabile . mansueto, e di facile accesso, sempre pronto ad ascoltar tutti, e a provvedere ai bisogni del fuo gregge, ma nel tempo stesso forte, e coflante nel mantenere Inviolata la disciplina ecclefisitica , e nell'efigere feuza umani rispetti l'offervanza della legge di Dio, e della Chiefa.

3. Intanto essendos posto fine al Concilio di Coftanza coll' elezione del Pontefice , che fi chiasnò Martino V., nel ventre ch' ei fece in Italia . il beato Niccolò andò a trovarlo prima a Mantova, e poi a Firenze, in compagnia di alcuni deputati della città di Bologna, a fine di trattare con effolui la riconciliazione della medefima città la quale, durante lo scisma, si era sottratta dal dominio della Sede Apostolica, e fi era messa in libertà, benchè però fosse divisa in fazioni, chiasnate de' Guelfi, e Ghibellini, come in quei tempi infelici accadeva alla maggior parte delle città d'Italia . Il Papa Martino V. pretefe , che i Bologuefi toruaffero fenza ritardo alla fua ubbidienza, e foggezione, minacciandoll altrimenti di punirli con pene spirituali, e temporali. Ma perchè i Bolognefi , gelofi della loro pretefa libertà , ricufavano di arrendersi ai suoi voleri , al Papa fulminò contro la città l'interdetto, e ne commife l'esecuzione al beato Niccolò, il quale dopo aver tentate in vano tutte le vie della dolcezza, credè di effere obbligato ad efeguire gli ordini pontifici , e pubblico l'interdetto, per cui rimafe fospeso nella città il servigio divi-Sec. Race.

no , e ogni pubblica funzione ecclefiaftica . A questo colpo i Bolognesi s' irritarono talmente contro il loro fanto Paffore, che lo dichiararono pubblicamente nemico della patria, l'affalirono a mano armata nel fuo palazzo epifeopale, e l' obbligarono a fuggirsene travestito, per mettere la falvo la vita, Egli fe ne andò alla corte Pontificia , che rifedeva tuttavia in Firenze , e ivi fi trattenne, finchè al Papa riuscì di soggiogare a forza d' armi i Bolognefi , i quali con onefte condizioni ritornarono all' ubbidienza della Chiefa Romana, e riceverono per Legato il Cardinale Gabriele Condolmero, il quale succedè poi nel Pontificato a Martino V. col nome di Engenio IV. Infieme col Legato anche il beato Niccolò fece ritorno alla fua Chiefa , e vi fu ricevuto con molto onore, e con gaudio universale da oguit ordine di persone, onde potè ne' due anni, che vi dimoro, che furono gli anni 1414., e 1415., continuare l'opera incominciata di promovere il culto di Dio , la riforma de coftumi , e la falute delle anime commeffe alla fua cura.

6. Ma siccome il sommo Pontefice Martino aveva per esperienza conosciuta la fantità di Niccolò, accoppiata con una fingolar dottrina, prudenza, e deftrezza nel maneggio degli affa-ri più difficili; conì giudicò convenire al bene della Chiefa univerfale, di fervirfi dell'opera fuz iu varie legazioni, che a lui commile, ora nella Lombardia, per trattare la pace tra ll Duca di Milano, e I Venezlani, ora nella Francia, per riconciliare infieme i Re di Francia, e d' Inghilterra, ed ora in altre parti; e nell'anno 1426. l' innalzò alla dignità di Cardinale della Chiefa Romana del titolo di s. Croce in Gerufalemme . non fenza grande ripuguanza, e contraddizione del bezto Niccolò, di modo che fu d'uopo, che il Papa ulaffe della fuz autorità, e con precetto politivo d' ubbidienza gli comandaffe di accettare quella dignità; tanta era l'avversione, ch'egli aveva a quegli onori, che da altri fono pur troppo defiderati, ed ambiti! Effendo a Martino V., morto uell'anno 1431. , fucceduto nel fommo Pontificato Eugenio IV., egli pure pel concetto rande, che aveva della virtà , e capacità di Niccolò , fi valse della opera sua in varie importanti legazioni, e specialmente al Concilio di Bafilea . Il beato Cardinale , benchè di mala voglia fi allontanasse dal suo amato gregge di Bologna; tuttavia dovè ubbidire agli ordini pontificj, ed eseguire, come fece con molta esattezza, e fingolar prudenza, le incumbenze a lui appoggiate dalla Sede Apostolica, non avendo in tutte le sue azioni altra mira, che di piacere a Dio, e di procurare con tutte le forze il bene di fanta Chiefa . Il Concilio di Bafilea , benchè legittimamente radunato, ebbe, come è noto, un infelice fine, e degenerò finalmente in un funefto feifma. Onde il Papa Eugenio IV. con-

vocò un altro Concilio generale prima in Ferrara, che poi nell' anno 1438. fu trasferito in Firenae, a cui intervenne ancora Giovanni Paleolopo Imperatore di Cottantinopoli col Patriarca di quella città, e vi feguì l'unione della Chiefa Greca colla Lasina, A questo Concilio affistè ancora il beato Niccolo, e vi fece una luminofa comparfa, ai per la fua dottrina, a ai ancora per la fantità della fua vita . Finito il Concilio , ficcome il Pontefica aveva concepita ftima fempre maggiore della virtà, e dottrina di Niccolò, della cui opera sopra ogni altro fi era servito ne' graviffitni affari trattati nel medefimo Concilio; perciò non gli permisa di sar ritorno alla sua. Chiesa di Bologna, ma decorandolo della dignità di fommo Penitenziere della Chiefa Romana . volle condurlo feco nel viaggio, che nell'anno 1443. intraprese verso Roina .

7. Giunto il Papa a Siena , vi fi fermò per qualche tempo, a insieme ancora il Cardinale Niccolò Albargati, il quale però prese alloggio nel convento de' PP. Agostiniani di quella città, come aveva fatto ancora in Firenze, effendo fuo costume di star più che poteva lontano dalla corte, e ritirato in case religiose, per potere con più libertà attendere all'orazione, alla lezione de' libri fagri, e agli altri fuoi efercizi fpirituali , che non intermetteva mai per quanto gli era poffibile, in messo aucora alle fue graviffima occupazioni. Mentre il fervo di Dio faceva la fua dimora in Siena, fu affalito da dolori acutiffimi di mal di pietra, i quali lo coffringevano a gemiti , e lamenti compaffionevoli , benchè fosse interamenta rasseguato al divino volere, a colla parte superiore del suo spirito soffriffe un male ai grave, e sì dolorofo con criftiana pazienza . Aggravandofi fempre più la fua infermità, riceve con iftraordinaria divozione gli ultimi Sagramenti della Chiefa, e pieno di fiducia nella misericordia del Siguore, spirò placidamente l'anima ai 9. di Maggio dell'anno fuddetto 1447. festagesimo ettavo dell' età fua . Dopo morte su eftratta dal fuo corpo quella pietra , che gli cagionava dolori si acerbl , la quale era della groffezza d'un novo di oca, donde fi argomento, che da molto tempo Il fervo di Dio aveva portato questo male si dolorofo, in meazo a tanti viaggi, e a tante fatiche fofferte nelle. molte legazioni da lui efercitate , e in mezzo ancora al rigori delle sua aufterità, e penitenze, le quali aveva voluto sempre praticare, secondo che prescrivevano le regole de monaci Certofini. Il fuo corpo in efecuzione della fua ultima volontà fu trasferito, e sepolto nella Certofa di Firenze, do e è fempra ftato venerato con culto religioso, e negli anni scorsi sotto il Pontificato di Benederto XIV. il suo nome è flato inferito tra gli altri Santi, a Beati nel Martirologio Romano , fotto questo giorno 10. di Maggio .

L'umiltà fincera , ed evangelica di quefto beato Cardinale, per cui, come fi è detto, fu ai alieno dalle dignità ecclefiattiche, e tanta ripugnania moftro hell' accettarle, benche ne foffe degniffimo ; quefta umiltà , dico , è un luminofo esempio da star sempre avanti agli occhi specialmenta degli Ecclesaffici,acciocchè fi guardino dal defiderare, e procurar pofti, e dignità, e maffimamente quelle, alle quali è annessa la cura delle anime altrui. Gesù Crifto in tutto il Vangelo niente più spello raccomanda a' suoi seguaci, quanto di umiliarfi, a di non cercare i primi posti, anzi per quanto ad essi appartiene. di sfuggirli, e di sempre eleggere l'ultimo luogo 1, Recumbe in novi fiano loco , agginngendo quella ter-ribile minaccia , che chi i innalza farà abbaffato , ficcome al contrario , chi fi abbaffa , farà innalzato. Questa umiltà appunto e colle parole, e coll' esempio egli pose sotto gli occhi de' suoi Apostoli fubito, che tra effi nacque quella contela 1, Lyis corum videretur effe major . Che però fa d'uopo tofto reprimere, e vincere il defiderio , che pur troppo fuole inforgere nel cuor dell' uomo , di ambir cariche , e fovraffare ; altrimenti da un tal ambiriofo defiderio rimarrebbe sì accecata la mente, aì firavolta la volontà, che fenz' alcun ribrezzo, e fenza ritegno fi procurerabbe di occupare i primi posti, e punto non fi temerebbe di caricarfi del peso formidabile del Vescovato, alla cui vista i Santi pieni di sapienza, e di lume divino hanno sommamente tremato, ed hanno ulata ogni induffria poffibila per ischivarli, come praticò il beato Niccolò Albergati . Sarebbe questo , se mai accadeffe, un difordine grande, condannato da. tutti i canoni della Chiefa, e dalla dottrina uniforme di tutti i fanti Padri, dal quale ognuno, ad esempio di tanti Santi, dee procurare di flar lontano, per non metter l' anima propria ad evidente rischio di dannazione, Nè punto gioverabbe la scusa, di non desiderare, e non cercare le dignità particolarmente pastorali, se non per sar del bene, e per impiegare in van-taggio altrui I propri talanti . Perocche sebbene uno foste fornito di fingolari talenti, o crederebba di potar ciò fare colle proprie forze, e già ognuno vede, che quella farebbe una fuperbia intollerabile, ed un errore Petagiano meritevola di anatema : o pure fi perfuaderebbe di fare il bene affiftito dalla grazia di Dio; ma quafta grazia fi difpenfa agli umili, che diffidando di fe ftaffi, fuggono le dignità, e non agli ambiziofi, e presontuofi, che la bramano, e le procurano ; anzi per questa medesima presunzione effi fi rendono indegni , e immeritevoli delle grazie del Signore. Ognuno adunque, per quanto gli preme la fua falute, fi attenga alle regole prescritte dalla Chiesa, e confermate dalla dottrina, e dagli esempj de' Santi; e pra-

(1) Luc, 14. 10.

(1) Luc. 11,

ghi iftantemente il Signore a liberarlo da quei lacci, che il demonio padre della fisperbia tende alle anime incaute, per tirarle nell'eterna perdizione, dicendo fovente di tutto cuore al Signore quelle parole del fanto Tobia 1: Superbiam in finju mro, aut in verbo nunquam dominari permitta:

### II. Maggio

### S. MAMERTO VESCOVO.

Il Tilleront nelle Memorie Jorba la Storia ecclesiafica tom. 16. ha racolto tutto quello. el è pervenuo fano a noi motron alle apini del e. Maretro. Si veda arcera la Storia ecclesiafica del Cardinal Orp tom. 15, lib. tt.

S AN Mamerto governò la Chiefa di Vienna metropoli del Delfinato dopo la metà del quinto fecolo con fama d'un'eccellente fantità, e dottrina . Egli , come attesta s. Sidonio Apollinare Vescovo di Clermont suo contemporaneo, era ornato di tutte le virtà, che convengono a un fanto Prelato, accetto a Dio, e gradito al suo popolo, a cui dispensava il continuo pascolo della divina parola, e accompagnava la predicazione cogli efempi di una vita irreprentibile . Per foddisfare ai doveri del fuo ministero paflorale in una maniera più fruttuofa, egli fi valeva anche dell'opera, e dell'ajuto di ottimi ecclefiattici , e tra gli altri d'un suo fratello , per nome Claudiano Mamerto, prete della sua Chiesa, dotato di molta pietà , ed erudizione , come fanno vedere le opere da lui compotte , e specialmente contra Fausto Vescovo di Riez intorno alla condizione dell'anima , che da Fautto fi pretendeva effere corporale, e non puro fpirito. Questo degno facerdote congiunto a s. Mamerto coi vincoli della carità, affai più che col vincoli del fangue, era fopra ogni altro di gran follievo al fanto Prelato nel governo della fua Chiefa, e nel procurare la falute del numerofo gregge commesso alla sua cura . La vigilanza , e lo aelo di s. Mamerto abbracciava i bilogni non folamente della fua diocesi di Vienna, ma eziandio quelli delle città, e diocefi, appartenenti alla sua provincia , di cui era Metropolitano . Anzi el credè di potere stendere la sua pattorale follecitudine, anche alla città di Diè, la quale secondo i drecreti del Papa a. Leone Magno apparteneva alla provincia, e alla metropoli di Arles , ordinandovi un fanto Vescovo , a fine d'impedire, che non fosse occupata da un uomo ambizioso, e in conseguenza indegno dell'ono-re del Vescovato; il che gli su poi, come ora samo per dire, occasione di dover soffrire non piccoli diffurbi, e amare mortificazioni.

2. Effendo dunque vacante ne li' anno 463. la Sede episcopale di Die, tutto il popolo di quella città ( eccettoche un picc ol numero di faziofi. che si erano dichiarati in sa vore d'un ambizioso ecclesiastico) aveva eletto per suo Vescovo un fanto prete, chiamato Marcello, il quale altret-tanto per la sua modeltia e u miltà fuggiva, quanto l'altro concorrente, fpinto dall'orgoglio ambi va la dignità vescovile . S. Mamerto pertanto o perchè si trovasse allora in quelle parti, o perchè vi fosse chiamato, come Prelato più vicino, por sedare il tumulto eccitato da' faziosi, giudico ben fatto d' imporre prontamente le mani a Marcello, e intronizzarlo in quella cattedra epifcopale, per timore che non prevalesse il cattivo partito del fopraddetto ambiziolo, ch'era foftenuto da' più potenti . S. Mamerto certamente in quelta ordinazione, fatta fuori della fua provincia, non fu mosso fe non dalla fua carità, la quale, come dice i' Apostolo, è il fine, e. l' anima di tutte le leggi , per impedire cioè che il vescovato di Diè non cadesse nelle mani di un ambizioso, e per promovere la gloria di Dio, e la falute dell'anime, consacrando Vescovo un nomo degniffino di quel grado, com'era Marcello , il quale fi rende poi celebre e per la fantità, e per il miracoli, e come fanto è dalla... Chiefa venerato. Clò però non offante l faziosi contrarj a s. Marcello , softenuti dalla potenza di Goncliaco Re de' Borgognoni , rappresentarono quett' azione di s. Mamerto al Papa s. Ilaro con sì neri; e odioli colori, come se per prurito di dominare fi fosse intruso a celebrare ordinazioni oltre i limiti della fua provincia, che il fommo Pontefice scriffe ai Vescovi delle Gallie e specialmente al Vescovo di Arles, lettere piene di acerbi rimproveri, e di terribili minacce contro il fanto Prelato I tacciandolo di fuper-bia, di prefunzione, e taemerità, e dichia-randolo meritevole di effet porto dalla dignità vescovile, insieme con qualib, che aveva confacrato per vescovo di Diè . Nè dee recar meraviglia, se a Ilaro sì fortemente si corrucciò contro s. Mamerto, prelato di al infigne fantità, posciacbè, come dopo il Ven. Cardinal Baronio avverte un altro Eminentiffimo Storico 2, nelle materie fpettanti il foro contenziofo ( fono fue parole) può ciascuno di leggieri ingunnars; e si sa, bene spesso avvenire, ebe le orecchie de sommi Pon-testei sino ripiene di salse accuse, onde mentre penfano di non fare, fe non quanto è loro prescritto dalla giuffizia , travagliano l' innocenza . S. Mamerto però dal canto (uo (offr) questi mali trattamenti con una mirabile modeftia, e all' ira del Pontefice, e de' suoi avversarj altro scudo non oppose se non quello della sua profonda umiltà e pazienza, onde viepiù fi aumentò avanti Iddio il merito della sua fantità, e con maggiore facilità fi calmò la procella contro di lui eccitata .

Nn 2 2. Al-

3. Altre affizioni però fopravvennero al fan-to Vescovo, le quali furono a lui tanto più senfibili, quanto che riguardavano le sue pecorelle, ch'egli amava con fomma tenerezza. Pesocchè erano frequenti nella città di Vienna gl'incendj ; erano altreil frequenti i tremoti ; spesso si udivano di notte tempo spaventevoli , ed inufitati rumori ; e di giorno le fiere , folite ad abitare nelle felve, entravano arditamente nella città , nè temevano di comparir nello piazze, e nelle ftrade, ov'erano più namerofe le adunanze del popolo. O che queiti fossero veri animali, o foffero spettri, producevano negli animi de cittadini un fommo terrore, e fi prendevano per presagi di più funeste disgrazie, e di pubbliche calamità; ond'è che molti abbandonavano la città, e fuggivano altrove. Prese quindi occasione s. Mainerto, non di fuggire esso pare con quei che fuggivano, ma di esortare efficacemente il popolo , che rimaneva... nella città, ad imitare l' esempio de' Niniviti, e a placare colla penitenza il giufto sdegno di Dio; il che fu puntualmente eseguito nella Quarefima dell' anno 469. Esfendo giunta la folennità della Pasqua, mentre il popolo flava di notte tempo adunato a celebrare le vigilie notturne, come allora fi praticava , e che con fervore maggior del folito pregava il Signore a fospendere i flagelli della fua giuttizia , venne nnova, che fi era d'improvvilo acceso il fnoco nel palazzo pubblico della città, il quale esfendo poto in luogo eminente, le fiamme minacciavano di franderfi e dilatarfi per la città tutta . Perciò ten.endo ciascuno, che la sua casa, e le sne soflanze non divenissero pascolo delle fiamme, fe ne partirono tutti in fretta dalla chiefa., nella quale non rimafe fe non il fanto Prelato che profteso a' piedi dell' altare non cessava di porgere le sue preghiere a Dio, accompagnate da un profluvio di lagrime, acciocchè fi degnaffe di estinguere colla sua potenza quell'incendio, e di prefervare il fino popolo dal temuto flagello. Efaudi il Signore l'orazione del fuo fervo; e le sue lagrime, per usare l'espressione di san Sidonio Apollinare, che racconta il fatto, con un evidente prodigio finorzarono l'ardore delle fiamme , le quali ripiegando indietro , spinte da una sorza invisibile , si estinsero in breve

4. Tornò pertanto il popolo tutto ginlivo alla Chiefa a ringraziare il Signore del benefizio ricevuto, e a continuare la celebrazione della folennità della Pasqua. Quindi a. Mainerto prese motivo di animare sempre più il popolo agli efercizi della criftiana pietà, e d' inftituire delle folenni proceffioni, nelle quali il clero nnito al popolo fi portaffe alla vifita di qualche chiefa, posta fuori della città, recitando preci, e falmi con molta divozione, e compunzione. Deputo a queft' effetto i tre giorni precedenti all' A-

tempo con maraviglia, e stupore di tutti.

fcensione del Signore, i quali si dovevano pastare in digiuni, in orazione, e in dittribuire abbondanti limofine ai poveri, per placare la giuffizia di Dio, e per ottenere gli effetti della sua misericordia. Fu questa pia funzione cominciata l'anno 470., e poi profeguita collo stesso spirito negli anni appresto con molto fretto della città di Vienna, poichè cessarono i fiagelli, da cni erano stati fin allora percossi quei cittadini, e ne feguì ancora l'emendazione de' coftumi, e la conversione di molti peccatori . S. Mamerto nell'iffituire queste pubbliche preghiere, che perciò furono chiamate, e fi chiamano tuttavia Rogazioni, non aveva penfato fe non ad opporre queito spirituale rimedio a quei mali, che affliggevano la sua Chiesa, Ma Iddio dispofe, ch'egli aveffe ancora la gloria d'effere stato il primo a dare i' esempio di questo pio costume, che fu poi con ugual frutto imitato da altre citià delle Gallie, e finalmente dalla Chiefa univerfale, continuandos anche al presente in tutte le Chiefe, benchè non fi offervi più il digiuno , attesochè tali Rogazioni cadono in quei giorni , ne' quali la Chiefa non fuole obbligare I Fedeli a diginnare, come giorni di letizia confacrati ad onorare la grande folennità della Pasqua di Rifurrezione del nostro Signor Gesà Cristo. Queste fono le principali azioni di a. Mamerto, che la Storia ecclefiaftica ha trafmeffe alla nostra notizia, bi crede ch'egli paffaffe agli eterni godimenti del Cielo circa l'anno 475. in questo giorno sa di Maggio, in cui n'è registrata la memoria . nel Martirologio Romano,

Cadendo appunto in questo mese di Maggio, e per ordinario circa questi giorni , le proceffioni delle Rogazioni, le quali, come si è veduto, furono ittituite, o fecondo altri rinnovate con miglior ordine , da s. Mamerto ; da quello ch'egli ordinò, e praticò nella fua città, apprendiamo quale fia il fine inteso dalla Chiesa, e quale il modo da tenersi in questa divota funzione, acciocchè sia profitievole alle anime nostre. Il fine altro non è, se non che di placare il Signore, irritato pur troppo da' nostri peccati, di torgli di mano i flagelli temporali, e spirituali da noi meritati, e di ottenere fopra di noi l'effusione copiosa delle sue misericordie, e la celeste sua benedizione fopra I frutti pendenti della terra . Il modo poi di praticarle con frutto , fi è d' intervenirvi con ispirito di penitenza, e col cuore contrito ed umiliato , di nnire con fervore le nostre preghiere a quelle de' ministri della Chiefa , come dimoftra lo fteffo loro nome di Rogazioni , e di esercitarsi in quei tre giorni in opere di penitenza, e di pietà criftiana , specialmente di limofine , di vifite d'infermi , e fimili. Ma pur troppo a' giorni nostri fono le cose ridotte a fegno, che o fia per ignoranza, o fia per tepidezza, e negligenza, o forse per l'una, e per l'altra, quelli, che v'intervengono, fanno

apparire nel loro portamento una difattenzione, e una maniera al impropria e indecente, che fi può dubitare, se rechino a chi gli offerva più fcandolo, che edificazione : e quanto agli altri,che non v'intervengono, le riguardano piuttotto come uno spettacolo da soddiafare la loro curiofità, che come un fagro rito, e una pubblica preghiera iffituita per onorare Iddio, e per impetrare le sue misericordie. Se tale è l'abufo, che fi fa de mezzi dalla Chiefa noftra madre iffituiti a nostro profitto e vantaggio, qual maraviglia è poi, che il Signore aggravi fopra di noi la mano co' fuoi flagelli? Se le cofe medelime , che dovrebbero fervire a placare lo sdegno del Signore, diventano per noftra malizia occasione di commettere nnovi peccati, e di viepiù irritare la fua divina tremenda giuflizla , quale (campo potremo noi trovare dai meritati gaflighi? Non vi fia dunque più alcuno, che cada in fimili difordini; ma uniformandoci tutti allo fpirito della Chiefa, interveniamo a queste processioni colla debita divozione, e compunzione ; imploriamo con fervore la divina mifericordia per la interceffione della fantiffima Vergine, e de' Santi, che in effe a' invocano; e pratichiamo quelle opere di pietà cri-ftiana, che fono più giovevoli alle anime noftre, e più gradite alla Maeftà di Dio, da cni dipande, e dobbiamo aspettare ogni bene sì spirituale, che temporale.

### 12. Maggio.

### S. PANCRAZIO MARTIRE.

### Secolo IV.

Gli Atti del fuo martirio, che fi riferizano dal Surio, e dai Bollandilli, isenchi non feno vriginali, vengono però dalle prifune dotte giudicati degri di fede, come fi può vedere prefio il Tillemont nelle Memorie lopna l'Iforia Eccifichica tom 5, nel visbo di s. Sosera Vergine e Martire, e di s. Panerazio Martire.

S AN Prancrazio era nato in Sinnada clttà della Frigia di nobili genitori , i quali venuti a morte in tempo, ch' egli era ancor fanciullo, lo raccomandarono ad un suo zio paterno chiamato Dionisio, acciocchè avesse cura di lui, e della pingue eredità, che a lui lasciavano, confiftente in molti fondi , che possedevano in diverfi luoghi, e particolarmente in Roma. A quefta città pertanto dopo la loro morte fi portò Dionisio col sno nipota Pancrazio, sorse per accudire alla confervazione, e amministrazione di tali fondi e per procurare allo stesso Pancrazio una migliore e plù nobile educazione nella capitale dell' Imperio . Erano effi sepolti nelle tenebre dell' idolatria, nè avevano cognizione del vero Dio; ma la divina Provvidenza, che gli aveva condotti a Roma per usare loro mifericordia, e illuminarli nelle verità della Fede crittiana, dispose, che stabilistero la loro abitazione in una contrada di Roma, nella quale dimorava affai vicino alla loro cafa il fommo Pontefice, che si crede fosse s. Marcellino, Queda vicinanza diede loro occasione di conoscere il fanto Papa, e di ndire dalla fua bocca le parole di vita eterna, per le quali riconolciuti i loro errori, rifolverono di abbracciare la criftiana Religione. Furono pertanto dal Pontefice ambedue rigenerati nelle acque falutari del battefinio; e pochi giorni dopo Dionifio passo da... uefta mortal vita all'eterna del Paradifo, riveftito della ftola dell'innocenza, che aveva ricevuta nel fanto battefuno; e di esto fi fa oggi commemorazione nel Martirologio Romano .

2. Benchè altora Pancrazio fofte ancora in età tenera di quattordici anni , e rimanesse privo dell'affiftenza del fuo zio Dionisio; tuttavia la grazia di Gesù Crifto fupplendo al difetto degli anni, lo rende al forte nella Fede, che avava abbracciata , e si ardente nell'amore del fue Salvatore, che potè refiftere coraggiofamente, e con animo invitto alla più gagliarda, e violenta tentazione, qual fu quella di perdere la vita, e di spargere il sangne col martirio. Imperocchè bollendo allora in Roma la fiera perfecnzione, eccitata dagl'Imperatori Diocleziano, e Maffimiano contro i professori del nome di Crifto, fu Pancrazio come Criftiano arreftato, e pofto in prigione, per obbligarlo a rinunziare alla Fede di Geau Crifto , e a facrificare at falti Dei de' Pagani, fecondo gli editti pubblicati da' medefimi Imperatori . Ma il fanto giovanetto Pancrazio, prefentato avanti il tribunale del Gindlce, fece una sì generofa confestione della fua Fode, e moftrò tal disprezzo delle lusinghe, e delle minacce, con cui fn tentata la fua coftanza, che il giudice ne rimase stupito; e temendo la vergogna di reftar vinto da un fanciullo, se lo esponeva ai tormenti, lo condanno immediatamente ad effere decapitato. Fu eseguita la sentenza nella via Aurelia, poco lungi da Roma ai 13. di Maggio , e probabilmente circa l'anno 104., e il suo corpo fu di notte tempo tolto fegretamente da una pia matrona, chiamata Ottavilla, che gli diede sepoltura nel cimiterio detto di Calepodio; dove in progresso di tempo fu edificata una chiefa in fuo onore, che fnitite anche a' noftri giorni, ed è nna di quelle, che fono titolari de' Cardinali della Chiefa Romana ..

In quella chiefa di s. Panczatio Il Pontefica s. Gregorio Magno, che reggeva La Chiefa ne fine del fecclo felto, e nel principio del fettimo, recition nel jomo della fine felta uto Omilia al popolo , chi è la vigofima fettima, la quale egli concluda colle fagenti parole: "Vei Hianto sensa il la nonie adi fanto Martine Pancrato, il quali la nonie adi fanto Martine Pancrato, il quali faginteno per qual morte percense al regori del Crie-lia. "Vei fi mos opinazione la riti del corpo per ma-

re di Cristo , com' egli fece , almeno vinciamo le paffioni dell' animo . E' quello ancora un facrifizio accetto al Signore , il quale approva nel giudizio della fua pietà la vittoria che riportiamo di noi fleffi . specialmente per conservare la pace co noffri proffini . Egli mira benignamente dal Cielo il combattiriento, che fi fa nel noftro cuore, per vincere le ripugnanze delle noffre concupifienze contrarie alla fua Legge; e dipoi rimunera i vincitori, i quali ajuta, e conforta colla fua grazia, acciecche riportino la. vittoria . E lo fatti , te i fanciulli di si tenera età, com'era s. Pancrazio, e tanti altri, de'quali fi leggono gli efempi nella Storia della Chiefa. e negli Atti de' Martiri , confortati dalla potente grazia del Salvatore, hanno vinto il demonio, e il Mondo, collegati infieme per abbatterli, ed hanno trionfato de' più fieri tiranni, fino a dare volentieri il fangue, e la vita per amore di Cristo, e per giungere alla gloria celette; come non ci arroffiremo nol di effere sì fiacchi, e sì deboli, per vincere quelle piccole di ficoltà . che s' incontrano nel divino fervizio ? Quale fcufa in confronto loro potremo addurre avanti l'eterno Gindice, di efferci lasciati vincere o da un milero rispetto umano, o da un vile interesse, o da qualche altra difordinata paffione, fino a rinunziare alla grazia, ed amicizia di Dio, e a... dare l'anime nostre in preda alla infelice schiavitù di Satanaffo?

# 13. Maggio. S. Epipanio Vescovo, a Padra Della Geiesa.

Secolo IV.

Le notivie autentiche della Visa di questo Santo si ricavano dalle Opere juce, dagl' Issorici esclopastici, e da atri Seritori del jan empo. Tatte sono jutareccolte da Boltaassisiotto il di v. di Maggio, e dal I illemont nel tom. 10. acile fun Memorit per la Storia esclopastica.

S Ant' Epifanio nacque ful principio del quar-to fecolo in un piccol luogo del territorio d' Elenteropoli, città della Paleffina, di genitori timorati di Dio, che fi prefero cura d' edncarlo criftianamente . Perciò lo fecero iftruire , sì tofto ch' ei ne fu capace, negli ftudi facri, e nell' animo fuo ancor tenero infinuarono fentimenti di vera pietà. Quindi ne avvenne, che essendo questo buon seme inastiato dalla regiada della grazia celefte, germogliò nel cuore di Epifanio un ardente defiderio di confacrarfi a Dio, e di battere il fentiero della più fublime perfezione. Un tal defiderio fu, che lo spinse a passare dalla Paleftina in Egitto , dove fingolarmente fioriva la vita monattica, e dove di quella stagione vivevano eccellenti modelli di fantità . Prima però di ritirara in alcuno di que' monafteri,

ftette per qualche tempo nella gran città d' Aleffandria , per apprendervi anche le lettere umane, e vilito eziandio, per avidirà di più imparare, altre città . In quetto tempo fi crede che gli avvenisse quel fatto, ch'egli thesso racconta, e che fervi di prova a mottrare quanto ben radicato fosse nell'animo suo fin d'allora il timor di Dio, e l'amore della cattolica verità. S'imbatte il fanto giovane in alcune sfacciate, e malvage donne della fetta de Gnoftici, che spacciavano come opere non folo permeife, ma ancora atte a fantificare, le più orride e abominevoli laidezze . Quette inique femmine colle più seducenti lufinghe tentarono d'indurlo alle loro perverfe voglie; e per piu facilmente riufcirvi, fi ftudiarono prima di perfuadergli i dogmi della ioro fetta, che toglievano l'orrore a si fatte abbominazioni. In questo s) perigliofo cimento ricorfe il catto giovane con fervore, e con umiltà al Signore, acciocche ne lo scampasse, come già in fimile congiuntura falvato aveva Giufeppe dagli aifalti della fua impudica padrona . Ne manco Iddio di essudire la fna orazione; ond'egli escito vittoriofo da un si fiero combattimento , cantò un cantico di rendimento di grazie all'onnipetenza di quel Dio, da cui riconosceva una tal 3. Da questo fatto Imparò il Santo non già a

prefumere di se stesso, e a confidare nelle proprie forze, ma bensì a cautelarfi vie più contro i pericoli, che s'incontrano nel Mondo; onde non differi di vantaggio ad effettuare la rifoluzione di ricoverarfi in un monaftero . Così adunque egli fece, e fi pole, com' è verifimile, fotto la disciplina del grande s. Antonio , la sama della cui fantità era divulgata per tutta la Terra. Fu tale il fervore, con cui Epifanio intraprefe, e profeguì la carriera della penitenza, e dell' evangelica perfezione, che divenne un perfetto modello dell' offervanza della monaftica difciplina . E poichè n'ebbe apprese le regole migliori, e vi fi fu efercitato per alcuni anni, fece ritorno nella Paleftina ; e nelle vicinanze d' Eleuteropoli fondò un monastero, di cui egli prese il governo, e fu colle parole, e coll'efempio maeftro di virtù a molti , che moffi dalla fua fantità corfero ad abbracciarvi la vita monaffica . Il Vefcovo d'Elenteropoli poi informato anch' edo della sublime virtà d'Epifanio, volle promuoverlo al facerdozio, acciocchè arricchiso di queto nuovo carattere potesse con maggior frutto impiegarsi e nel governo del suo monastero, e nel fervizio della Chiefa . In effetto il Santo per metterfi in iftato di giovare a molti, e maffime. di munire I Fedeli contro il veleno dell' erefie, e principalmente di quella d' Ario, che allora fopra tutte le altre dominava, fi valfe del comodo della fua folitudine per acquistare una profon-da cognizione della fagra Scrittura, e de dogmi della Chiefs cattolica , e per arricchirfs d'una

vefta eradizione delle diverse opinioni de'filofofi, e degli eretici ; come egli diede chiaramente a conoscere nelle opere, che poi sece su tall argomeoti.

2. Questo studio serviva ed Epifanio per eserciaio di penitenza, e per eccitamento infieme alla pietà , nella quale per evaozerfi fempre più , e per vie più fieure, a' un con vincolo d' amicizia a a. Ilarione, che ellora con fame di gran fantità viveve nel deserto di Majuma . Egli andave spesso a trovarlo, e riponeva coo gran diligenza dentro il suo cuore le istruzioni , che ascoltave da questo gran maestro di perfezione. Avvenne frattanto, che il medefimo a. Ilarione dopo aver ebbandonata le Pelestina, e dopo aver cambieto molti luoghi per fottrarfi al concorfo della gente, che da per tutto lo feguiva, tirata dallo fplendore delle fue virtù, e de' miracoli, che per mezzo suo opereva il Signore, si ritirò ful fine dell'anoo 365. oell' ifola di Cipro 1. Avendo egli portate in quelle parti le fema del fublisne merito di s. Epitanio, fu cagione, per quanch' effendo di lì e non to si può congetiurare, ch' essendo di lì e non snolto tempo vacata la Chiesa di Salamina, ovvero Coftanza, allora metropoli di quell'ifola, il medefimo s. Epifanio oe fosse eletto Vescovo : il che feguì nell'anno 367. Così il Santo fu tratto fuori dalle quiete, e dalla folitudine del fuo monaftero d' Eleuteropoli , e con sua molta ripugnanza collocato ful candelliere a rifplendere in tutte la cafa del Signore. E per verità 6 videro allora le fue virtù fare da per tutto una più luminofa comparfa . Primieremente egli continuò nello flato di Vescovo a praticare per quaoto comportaveno le nuove circoftanze , nelle quali fi trovava, quegli eferciaj monaftici, ch' era ftato folito di fare nel fuo monaftero . Egli ne ritenne la cura, e quanto più spesso poteva, vi si ritirava per rinnovare il fuo fpirito . Ere poi affidua, anzi continua la fua orazione, come fi può raccorre da una rifposta , ch' ei diede all' Abate del medefimo monaftero, che così gli aveva feritto : Co P ajuto delle vollre orgitone fiamo flati efatti nell'offervare la voltra rezola, e fiamo affai diligenti nel celebrare l'effizio alle ore di Terza, Sella, Nona, e di Vefpro. 11 Santo gli rifpole : Da quel che mi ferivete intorne alle orazioni , che fate a certe ore , arguifco , che nel reflo del tempo ceffete d' orare ; quando un vero monaco dee pregare, e cantare continuamente, almeno nel flo cuore . Portava lo ftesso abito , e usave la medenma aftirenza nel vitto , febbene in quefta parte egli era meno euftero di quello, che comunemente fosfero gli altri folitari, badaodo piuttofto a mantener netto il fuo cuore da qualfivoglia difordinato affetto, e principalmente. dal confervare elcun rancore contro chicchefia . Al qual proposito si racconta di lui celle Vite de' Padri , ch'egli avendo mendato e pregare

un giomo a. Ilurione di venire e troverlo per tratteneri qualche tempo infeme, prime che la morte il feptralle, e quelli elitodo venuto, mentali il finanti dello dello dello di la conletto per la companio di la companio di este prescubi de del per la dato di finanti e qulletto giun quelli di significario. El de, si di per prescibi de del per la dato di finanti em la margiata mai ciene di finire alema. El de, si di non margiata mai ciene di finire alema. El de, si di mar i persenti puna, de alemane allegia destraire la satte enerda sell' asimo fini qualche cofe contro di mar ficcare i ona sur fino mai circano in lette con qualche l'finimiente centre di ciene. Al chea libefica di la considerazioni di con-

4. Siccome oel fuo cuore a. Epifenio aveva sempre gelosamente custodita la carità verso del proffimo, così non lafciò mai di manifesterla... eziandio esternamente colle opere, e particolarmente colle limofine, che largamente diftribuiva al poveri, e meffime e quei, che per neufragio, o per altra difavventura avevano perdu-te le loro fostanze. In queste elemosne epli aveva già Impiegati tutti i fuoi beni patrimoniali; ne altr' ufo faceva delle rendite del fuo Vescovado . E perchè nè meno quette battavano alla fua generola pietà; molte persone ricche, e de bene , volendo diffribuire o tutti, o parte de' loro everi a' poveri , li depofitavano nelle meni di s. Epifanio , ficure , che non fi farebbe potuto far di effi ufo migliore di quello, che n' avrebbe fatto il fanto Vescovo. Del numero di quefte, e forse la più cospicua, su la celebre a Demetriade, la quale avendo ripieno il Mondo delle fue limofine, fece anche a s. Epifanio una larga donazione di possessioni , e di danari . Che se talvolta mançavano al Santo le rendite della Chiefa, e le oblezioni de' Fedeli, Iddio vi fuppliva con aperti miracoli, ficcome accadde fra l'altre une volta, ch'esseudosi egli ridotto e non aver quali più nulla , l'economo della Chiefa con lui si dolse, perchè non mettesse limiti alle fue limofine . Il Santo fenza por mente a quefte querele, comando, che anche quel poco che avanzava, fi delle a' poveri. Quendo fu diffri-buita ogni cofa, ando un uomo alla cafa dell' economo, e confegnatagli une groffa borfa piena di monete d' ofo, fe ne partì, fenza che mai fi poteffe fapere, chi egli foffe, o chi l'evelle mandato. Dal che ognuno ergui chiaramente elfere fteto quello un effetto miracolofo della divioa Provvidenza, con cui volle Iddio dar a conoscere, quento grate gli sieno le limosine, che maffimemente fi fanno dagli ecclefiattici, e qual fiducia in fimill caft aver fi debba nella fua infi-

nite beneficenza.

3. Vi fu pero chi penzò d' abufarfi della.

facilità del Santo nel donare e' poveri. Due mendichi fapendo, ch' egli doveva paffere per un

certo luogo, e volendo da lui ricevere qualche ffraordinario foccorfo; uno di loro fi ftefe lungo per terra , fingendosi morto, e l'altro gli ttava allato, plangendo la perdita del fuo com-pagno, e l'estreina sua miseria, per cui nè me-no gli poteva dar sepoltura. S. Episanio vedendoli in quello fiato, diede a quel che piange-va quant era necessario per la sepoltura del suo compagno , e gli diffe : Abbiate cura , figlinol mio , di farlo feppellire , e non perdete il tempo a piangere inutilmente : già il voitro compagno per era non rifusciterà . Sono cose senza rimedio : vi vuol pazienza. Ciò detto profeguì il fuo viaggio, e poiche fi fu dilungato tanto, che non potevano que' mendichi effere da lui più veduti, quello che aveva ricevuto il danaro, diede con un piè fegno all' altro, che s' alzasse, dicendogli, che la cofa era riufcita a meraviglia bene, e che potevano andare a goderfi il danaro, che avevano guadagnato. Ma accortofi, che il finto morto era morto davvero, corfe in fretta dietro al fanto Prelato, e raggiuntolo gli fi gettò a' piedi, e ingenuamente gli confessò la sua furberia, pregandolo con molte lagrime, e con fegni di gran dolore a render la vita al fuo defunto compagno. Il Santo come meglio potè lo racconfolò; ma non gli ottenne la grazia, ch'egli domandava, perchè piacque al Signore di mostrare con questo gastigo, ch'egli è quello, cui fi vuol far inganno, qualora fi tenta d'ingannare i fuoi fervi .

6. Avvegnachè grandi fossero queste, e altre fimili cofe, che per mezzo di 2. Epifanio operava Iddio; pure fi può dire, che non per effe, ma pinttofto per lo zelo, e per la vigilanza, con cui efercito il fuo paftorale ministero, a'acquistasse quella gran fama, ch' egli ebbe per tutto il Mondo. Di fatto egli fu eletto Vescovo di Salamina in quegli infelici tempi, ne quali l'Imperator Valente, gran protettore degli Aria-ni, faceva guerra a' Cattolici, e aveva già spogliate molte Chiefe de' loro zelanti pastori . Ma a. Epifanio fenza temere qualfivoglia male, che gli poteste sopravvenire per la disesa della verità, predico sempre con intrepido coraggio il Vangelo, e i dogmi della Chiefa cattolica, non folamente nella fua città, e nella fua diocefi, sna in tutta l'ifola di Cipro, e la altri pacfi ancora con piena foddisfazione del popolo, che fempre s'affollava nelle chiese per ascoltarlo. Per la qual cofa divenne sì celebre il fuo nome, che mentre gli Ariani fostenuti dall'autorità imperiale perleguitavano da per tutto i Cattolici, non ofarono di molestare Epifanio, per timore che non ritornaffe a loro ignominia il dar noja ad un nomo così univerfalmente rispettato, com'egli era . Ora quanto lo temevano gli eretici , altrettanto lo ftimavano i Cattolici; onde alcuni preti della Chiefa di Svedri nella Panfilia, e il celebre Palladio, che era dello stesso luogo, e altri dell' Egitto, e della Pifidia iftantemente (1) Orfi Ift. Eccl, lib, 22. 5. 47.

lo pregarono a volere con gli fcritti prender la difefa della verità, e metter argine al torrente dell'erefia , che da ogni parte omai inondava la Chiefa. Il Santo non potè a meno di non arrenderfi a tante preghiere , avvegnachè egli aveile rifoluto, come le ne dichiara in una fua lettera , di rimanet fene nell' ofcurita , e credeffe effere l'ingegno fuo abbjetto, e baffo, e inetto a comporre spere contro gli eretici . Compilo pertanto un libro, intitolato l' Ancorato, perchè in esto aveva raccolti que' luoghi della fagra Scrittura, che fervivano come l'ancora d'una nave, a tener faldi nella Fede i Cattolici in meazo alle burrafche dell' erefie. La qual opera del Santo fu talmente stimara, che diede occasione a molti altri di pregarlo ad accingerfi ad una più ampla confutazione di tutte le erefie , che fino a quel tempo erano inforte nella Chiefa; il che egli efeguì co' medefimi feutimenti d'umiltà, che aveva dimofirati nel fuo Ancorato, con una lunga opera, cui diede il titolo di Panario, perchè, com' egli dice, effa era come una caffettina piena d'antidoti contro i velenofi ferpentini morfi di tutte l'ere-

7. Per quefte , e alcune altre fue opere la difefa della verità, e in confutazione dell' erefie il Santo s'acquisto il credito d' nomo, come dice s. Agoftino , affai verfato nella dottrina della Chiefa , ed :fattiffino nel feguirla . Ma quefta alta ftima, ch' egli s'era guadagnata appresso ogni forta di perione, fu cagione, che gli fosse teso un assai pericoloso laccio, dal quale poco manco, che non rimanesse preso. Teofilo Patriarca d'Alessandria, che sotto la maschera della Re-ligione, e della disesa della verità copriva le sue paffioni, e l'animofità fua contro s. Giovanni Gri-fostomo, allora Vescovo di Costantinopoli, procurò di tirare nel fuo partito s. Epifanio, ben conofcendo qual vantaggio gli farebbe ridondato dall' avere favorevole un Vescovo di tanta reputazione. Si valfe a questo fine dello aelo della Fede, rapprefentandogli s. Giovanni Grifoftomo come un eretico Origenista, per avere appresso di se ricoverati certi solitari di Nitria, e fra quefti quattro fratelli, che per l'alta loro fratura erano appellati i monaci lunghi, quali tutti come Orlgenifti erano ftati da lui scacciati dall'Egitto, e perfeguitati ancora nella Paleftina, S. Epifanio, che per una parte era pieno di zelo contro gli errori, che s'attribuivano a Origene, e per l'altra, come dice un moderno Istorico 1, era naturalmente semplice, e eredulo, e facile a ri-cevere ed a seguire le sue prime impressoni, abbrac-ciò tosto i sentimenti di Teosilo, e non contento d'aver condannato Origene in un concilio dell'ifola di Cipro, tentò per lettere d'indurre a. Giovanni Grifoftomo a fare lo fteffo, e a fcacclare da fe I monaci di Nitria. E perchè cio non gli riusc), si portò in persona a questo stesso fine in Coftantinopoli , dove Teofilo fi ftudiava di

manda-

mandare tutti i Vescovi del suo partito per affetter al concilio, che vi si doveva tenere su queste disporte dell'Origenismo, e sopra altre controverse, e accuse date al medesimo Teossio.

8. Giunto il Santo a Coltantinopoli ful principio dell'anno 403, pieno delle prevenzioni, che contro s. Giovanni Grifostomo , e contro l folitari di Nitria gli aveva ingerite nella mente Teofilo , diede fegni della fua alienazione , e dal medefimo s. Giovanni Grifoftomo, con cui non volle comunicare, e da que folitari, quali pubblicamente spacciava per eretici, fino a rimproverare l'Imperatrice, perchè non li cacciaffe. dall' Imperiale città . Questi solitari così tacciati dal banto, vollero nn giorno prefentarfegli, per udire dalla sua bocca con qual fondamento condannafie la loro Fede . Ammeffi pertanto all'udienza del Santo, gl'interrogò chi effi fof-fero; e Ammonio, ch'era il primo de'fratelli Lunghi : Siamo , dille , o padre , i monaci Lunghi ; e defideriamo fapere da voi , fe mai vi ficte abbattuto in qualche noftro diferpolo , ovvero in alcuno de' no-Hrs feritti . No , diffe il Santo . Perche dunque , ripiglio Ammonio, ci avete condannati come erepici, non avendo voi alcuna prova per convincerci d'erefia ? L' bo udito dire , replicò il Santo . E Ammonio: Mansi, foggiunfe, ci fiamo contenuti riguardo a voi molto diverfamente . Abbiano foeffe volte conferito co' votiri difcepoli , e letto i votiri libri . e specialmente l'Aucorato . E perchè molti prendevano inde argumento d' acenfaroi come cretico , abbiamo combattuto , come fi conveniva , per voi , some per noffro padre, e abbianto prefa la difefa della volira caufa . Laonde ne meno voi avrefte dovuto condannarci , fent' averci prima interrogati e coupinti , ne rendere a' poliri difenfori una it fatta ricompensa . A questo discorso il Santo fi placò, parlo a que monaci con dolcezza, e li licenziò. Indi cominciando ad aprir gli occhi, e a veder la cabala, nella quale Teofilo aveva voluto intrigarlo, fi pentì d'effer venuto a Coffantinopoli, e di quel che v' aveva fatto ; e fenz' altra dimora s'affretto di partirne , dicendo a' Vefcovi, che l'accompagnarono fino alla nave: Io me ne parto, e grandemente mi affretto , se a voi lafcio la città, il palazzo, e la fcena. Da ciò apparifce , conclude un giudiziolo Scrittore 1 : Che quello per altro ottimo e fantiffino vecchio fu ingannato da Teofilo nella canfa di que monaci , che il, Grifottomo tollerava, e nella caufa dell' ificfo Grifollomo , e che per l'abbondanza del fuo zelo egli sommife qualche mancanza , cui è foggetta l'umana debolezza, della quale però egli prefto fi pentì , e più aucora fe ne farebbe pentito , fe aveffe vedute le cofe, che dopo la fua partenza feguirono. Ma per quanto il fanto Vescovo s'affrettasse, non potè giungere alla sua Chiesa di Salamina, essendo morto pel viaggio, o nel mese d'Aprile, o in quello di Maggio dell' anno 403. La fua memo-Sec. Racc.

ria rimafe celebre in tutta la Chiefa, e la sua sefia si celebra ai 12. di Maggio, giorno o della sua morte, o della solenne deposizione del suo

corpo nell' Ifola di Cipro . In quefto gran Santo, illuftre per la dottrina, e per lo zelo nel difendere la verità, e per la copia d'ogni forta di virtù, che mirabilmente ornavano l'animo fuo, e lo rendevano venerabile a tutto il Mondo, permife Iddio che fi vedesfe un poco di leggerezza nel prestar sede a... quanto gli era ftato maliziofamente rapprefentato contro la Fede di s. Giovanni Grifottomo, e di que' monaci, a' quali aveva questi dato ricovero . Lascia talvolta Iddio qualche difetto ne' fuoi Santi, acciocchè effi maggiormente s'umilino, allorchè se n'avveggono, e se ne pentono, come sece s. Epifanio, e acciocchè gli altri dall' elempio loro imparino a ffare ben cauti, e a non fidarfi mai di fe fteffi, per quanto credano d'effere avantati nella virtà . E per verità chi non temerà le prevenzioni, e i giudizi temerari contro del suo profiimo , quando vede un Santo così illuminato, così pleno d'amor di Dio . così retto nelle fue intenzioni, come s. Epifanio, lasciarsi trasportare a formar finistro concetto contro di nu sì gran Santo, qual era a. Giovanni Grifostomo; con rischio ancora di mal maggiore, se Iddio non l'avesse tratto suori da quella rete d'inganno, che gli era flata tefa ? Alla vifta di un tal fatto impari ognuno ad effer cauto ne' fuoi gindizi a fvantaggio del proffimo . a non credere così facilmente, e fenza maturo efame a ciò che fi dice in pregiudizio altrui , in una parola a non giudicare se non dopo che con diligenti ricerche fia venuto in cognizione chiara della verità. Questo è l'esempio, che nelle fagre Scritture ci ha dato il fanto Giobbe, il quale diceva di se medefimo, che con somma diligenza s' informava di ciò , che nen fapeva , prima di darne giudizio : Caufam , quam ignorabam , diligentiffme inveftigabam 2 , Quelto è l'avviso, che ci dà lo Spirite fanto, ove dice : Wen biafimare alcuno prima di efferti ben informato . Priufquam interroget , ne vituperet quemquam ? Il miglior partito adunque, che fi possa prendere nelle cofe incerte ed ofcure, che a nol non appartengono, fi è quello d'astenerfi dal portarne giudizio in disfavore del nostro profilmo, fecondo il comando di Crifto, che dice 4: 2Velite judicare, & con judicabimini; e come infegna l' Apostolo in quelle parole : Non vogliate giudicate avanti il tempo, fin a tanto, che venga il Signore , che produrrà alla luce quel che ora è nelle tenebre , e scoprirà i più segreti pensieri del cuore: e allora riceverà giafcuno da Dio la lode, che gli è deputa 5 .

O o 14. Mag-

(1) Bolland, 12, Maggio c. Epif. (1) Job, 29. 16. (1) Eceli, 11. 7. (4) Lec, 6, 17. (5) 1. Cor. 4. 5.

## 14. Maggio. S. RITTRUDE. Secolo VII.

Il monero Urbaldo feriffe la Vita di 1. Rittrude ducento e più aoni aspo la jua morte, ricavandola perà delle antiche nemorie. Il sportamento del primitario fina particia del Bellemathi losso til di 1... di Muppio, e dal Mabillon nel fecondo fecolo de Sanzi Benesatenzi.

Santa Rittrude nacque circa l' anno 6 t4. d' illu-firi genitori nella Guascogna ; ed ebbe la forte di effere ben iftruita fiu da fanciulla uelle fante maffime della criftiena Religione nou folo da' medefimi fuoi genitori, i quali alla nobiltà del fangue accoppiavano una diftinta pietà; ma ancora da s. Amando Vescovo di Mattrich , che dimorava in quel paele , dove era stato mandato in efilio da Clotario Re di Francia. Fu tale il profitto, che fece Rittrude fotto un sì eccellente maeftro e direttore , che fi rende affai più commendabile per la sua virtà, che per le prerogative della nascita , della bellezza , e degli altri doni naturali, de' quali era ftata da Dio arricchita. Giunta all'età nubile fu sposata ad un gran fignore della corte di Francia, chiameto Adalbaldo, dotato egli pure di molta virtù, e di ona fingolare pietà, per cui ha meritato di effere come Santo venerato nelle Chiefe di Fiandra, dove faceva l'ordinaria fua dimora . Fu goefto un matrimonio veramente felice, perchè fu affatto crittiano, e in tutto conforme alle regole, che il Siguore prescrive nelle Scritture al-le persone conjugate. Vivevano essi in una perfetta concordia, e iu una fcambievole, e inalterabile pace ; e fi amavano l' un l'altro con\_ quell'amore , che infegna l' Apostolo ai maritati, cioè pel Cielo, e per la vita eterne, ejatandofi fcambievolmente e fantificare le anime proprie , e ad accomularfi un tesoro di opere buone, il frutto delle quali uon passa colla brevità della presente vita, ma dura in eterno . Est ebbero dal loro matrimonio quattro figliuoli, uno maschio, e tre semmine; e gli educarono con taute attenzione, e diligenza, infinuando loro e colle parole, e coll'esempio la pietà criffiana, che giuniero tutti quattro ad ellere fanti, e come fanti fono venerati nelle fopraddette Chie-

fe di Finadre, e altrove.

2. Allorchè Ritrude fi trovava ancora in età
freica di trent'enni , redb priva del fuo amato
conforte, il quale in un viaggio , che feceva
dalla Finadre nelle Guercogna , fu ucciós per
infrada da alcuni fedlerati affinifi. Concept la
Santa per una tal morte quel cordoglio , e rammarico , che ognono fipo del leggieri immaginare. Tuttavia adorò in queflo avvenimento i
difegni della Givina Provvidenza, fonza la quale

nulle accade uel Mondo; e fi confolò colle speranza della di lui eterne falute, di cui il Signore ue diede chiare testimonienze per mezzo de miracoli, che seguirono al suo sepolcro. Siccome ella aveva per lo passato atteso a fantificarsi nello fiato conjugale, con adempirne totti i doveri ; così nella fua vedovanza procorò di fare lo stello, con offervare efattamente quelle regole, che l'Apottolo prescrive alle vedove critiane, fotto la direzione del fopraddetto s. Amando, il quale libero già dall'efilio, a... cui era ftato, come fi diffe, ingiuftamente condannato, reggeva fantamente la Chiefa di Mettrich . Esendo risolota di non passare ad altre nozze secondo il configlio , che dà l' Apostolo alle vedove, intraprese a menare una vita ritirata, e più mortificata di prima, maceraudo la fuz carne co' digiuni, colle vigilie, e con portare un ruvido cilizio, per foggettarla allo (pirito : depose tutte le veiti preziose, e gli altri abbigliamenti femminili, e fi efercitava con maggior fervore nell'orazione, nella lezione spirituale, e nella meditazione delle verità della Fede'. Vedendoß eifa fola incaricata della educazione de' figliuoli, vi fi applico con ogni maggior diligenza, ben fapendo effer questo uno degli obblighi principali, che il medetimo Aposto-lo ingiunge alle madri di famiglia, specialmente vedove; e vi rioscì sì selicemente, che, come fi è detto di fopra, ricevè da Dio la grazia di vederli tutti incamminati all' acquifto della fantità .

3. Convenne però alla fanta donne foftenere un'aspra battaglia contro di quelli, che per egni mezzo la flimolavano a rimaritarfi . Lo stesso Re Clotario sece ogni asorzo per indurla a contentire alle nozze con uno dei primari Signori delle fua corte, fino a minacciarla delle fua difgrazia, se non si arrendeva al suo regio volere. Ma ells flette ferma, e coftante nel fuo proponimento, e per mostrare la sua stabile rifolozione di rimenere nello flato vedovile, prefe dalle mani di s. Amaudo fuo Vescovo il fagro velo, il qual rito in quei tempi, come fi diffe altrove, portava feco l'obbligo, e una pubbli-ca professione di continenza, o rimanessero nel fecolo, o fi ritiraffero ne' monafteri quelle perfone, ch'erano flate così velate da'fagri Pattori della Chiefa. Dopo qualche tempo però circa l'anno 648, per configlio del fopraddetto s. Amando suo direttore , ella fondò un monastero in una Terra a lei appartenente, chiamata Marchiana, o Marciana nella diocesi di Arrae; e in esso fi rinchiuse colle sue tre figliuole Clotefinda, Eufebia, e Altefinda, le quali abbracciarono tutte e tre lo flato verginale, e religioso insieme colla loro fante madre. Concorfero a questo monettero altre vergini, e ben presto vi si formò una fanta Comunità di Religiose, delle qualt s. Rittrude prese il governo, e lo tenne per lo spa-

zio di circa quaranta anni, con molto profitto di quelle fagre vergini , le quali erano da lei istruite nella pietà più cogli esempi delle sue virtu , che colle sue parole . Ella ebbe eziandio la confolazione di vedere il suo figliuolo primogenito, chiamato Mauronzio, dedicarfi al fervigio di Dio, abbandonando la Corte del Re di Francia, nella quale occupava una carica riguardevote ; il che certamente su un effetto delle fue servorose orazioni presso al Signore, al quale non altra grazia chiedeva pe' fuoi figlipoli, fe non che lo fervissero sedelmente, e difingannati delle vanità del Mondo, divenissero tutti Santi, come di fatto avvenne. Prima di compiere il corfo della fua vita, ella dimife la carica di Superiora, per terminare i suoi giorni nell'ubbidienza, e nella foggezione all'altrui volontà, come aveva sempre bramato, per imitare gli esempi del suo Salvatore; e piena di meriti morì della morte de' giusti ai 12. di Maggio dell' anno 688. in età di circa fettantaquattro anni .

Onora, dice 2. Paolo, scrivendo a Timoteo 1, le vedove che fono veramente vedove ; che fe alcuna vedova vive tra le delizie, ella è morta agli occhi di Dio , benche fembri viva . Da quefta dottrina dell' Apostolo apparisce , che vi sono due forte di vedove . Altre fono quelle , che febbene non paffino ad altre nozze , menano pero una vita voluttuofa, e mondana tra i piaceri, gli spassi, e le delizie del secolo; e intanto nou fi maritano , perchè vogliono godere della libertà, e vivere a modo loro, fenza freno, e loggezione, o per altri fini baffi ed nmani . E quefte certamente non meritano il nome di vedove criffiane, e la loro continenza vedovile non è di alcun merito avanti Iddio: anzi se fono giovani, este farebbero meglio, come fiegue a dire l' Apostolo 2 , a rimaritars, e divenire madri di famiglia, per non dare a veruno occasione di scandolo colla loro cattiva condot-22 nello flato vedovile . Altre poi, fono quelle, che per amore della caffità rimangono nello flato di vedovanza, per piacere a Dio, e per operare più facilmente la loro eterna falute, non avendo il cuore diviso tra Dio, e il marito. E quindi è, che menano una vita ritirata, e affatto lontana dalle mondane vanità, e applicata al lovoro ; e alla cura della famiglia ; che attendono feriamente a mortificarsi ; e si occupano nell'orazione, e nelle opere della pietà criffiana . Quette, dice l' Apostolo 3, sono veramente vedove, accette, e gradite agli occhi di Dio, ed esse hanno un giusto motivo di sperare nel Signore, benchè apparifcano defolate, e abbandonate agli occhi degli uomini. Tale fu s Rittrude , come fi è vedato ; tali furono moltiffime altre, di alcune delle quali si sono riportate le Vite ; e tali debbono effere quelle , che hanno premura di fantificare, e falvare le anime loro.

Se non che debbono fchivare un altro fcoglio, nel quale postono facilmente urtare , se non iffauno ben cautelate. E quefto, fecondo s. Agoflino, è l'amore delle ricchezze, e la cupidigia di accumular roba . Perocchè l' efperienza (dice il a, Dottore ) ei ba fatto vedere delle perfone divenute più avare, dopo aver vinto le paffioni fenfuali : e ficcome avviene, che alcuno perdendo il fentimento della vista , diventi più acuto nel fentimente dell'udito; così accade spesso, che la concupiscen-24 refficanta in riguardo ai piaceri carnali , d:venga più forte , e impetuofa rifpetto all' appetita dell' oro , e dell' argento . Rinunziate dunque , conclude il fanto Dottore , parlando alle vedove , rinunziate all' amore delle ricchezze, come rinunziafte al matrimonio , e fervitevi fantamente delle fostanze, che possedete, per accu-mularoi un tesoro nel Cielo. Se voi eravate liberali, vivente il marito , prendete piacere di efferto ora di più, nel foccorrere i bifogni de poveri, e nell' efercitare le opere della mifericordia . Soilituite al piaceri terreni le delizie spirituali, come .. fono la lettura de libri facri, l'orazione, il canto de' falmi , la fperanza del fecolo futuro , un cuorefempre elevato a Dio, e attento alla fua prefemza, con umile, e continuo rendimento di grazie al Padre de' lumi , da cui dipende ogni grazia , co ogni dono perfetto .

### 15. Maggio.

#### S. ISIDORO AGRICOLTORE, E LA B. MARIA SUA CONSORTE.

Secolo XI. , c XII.

Presso i Bollandisti sosto questo giorno si riferisce quet poco, ch'è giunto alda nostra notezia, della azioni di questo Santo, e della sua basta Consorte. Si riporano accora i molti miracoli per mezzo suo operati dopo la sua beata morte.

A condizione di s. Ifidoro fu agli occhi del Mondo vile ed abietta, poiche nacque di poveri contadini, i quali vivevano colle fatiche delle lor mani, coltivando i campi altrai; ed egli fteffo in totta la fua vita efercitò l'agricoltura, donde gli è venuto il foprannome di Agricoltore. Ma ficcome egli fi approfittò di quefto baffo flato, per fantificare l'anima fua , e per esercitare in alto grado di perfezione totte le virtù criftiane, finche ville fu quefta Terra; coai il Signore fi è degnato dopo la fua morte d'illufirario con una ferie continua di tanti miracoli operati per mezzo suo, che il suo nome è divenuto celebre nella Chiefa cattolica, ed è riguardato, e venerato, come nno de principali protettori del regno di Spagna, e specialmente della reale città di Madrid, capitale di tutto quel vafto reame . L' ofcurità della fua nascita, e della sua professione, e si può aggiungere ancora la 0 0 2

fua umiltà, per cui cercava di non apparire nel cospetto degli uomini, ma di rendersi gradito a Dio folo, a cui serviva con cuor perfetto, ci hanno privati della notizia delle sue azioni particolari; tanto più che nessuno si prese il pensiere di scriverne la Vita, se non dopo ch'erano paffati cento e più anni dalla fua morte. Solamente si sa, ch' egli era ammogliato, e che vifse sì santamente colla sua moglie, chiamata Ma-ria, ch'ella pure ha il titolo di Beata, ed è con culto religioso venerata nelle Chiese di Spagna. Ebbe ancora da questa sua beata moglie un figliuolo, che allevo nella pietà cristiana, infegnandogli, ad esempio del fanto Tobia, a temere Iddio fino dalla fua fanciullezza, a fuggire il peccato, e a riguardare lo flato della povertà, come un mezzo facile a divenir Santo, e ad acquistare gli eterni beni del Cielo, che fono i foli veri beni, che da ogni Cristiano si debbono unicamente e sopra ogni altra cosa desi-

2. Visse Isidoro verso il fine dell'undecimo fecolo, e nel principio del duodecimo; e ficcome era nato in Madrid, che in quei tempi era una Terra di poco nome, così in quella fempre dimorò colla sua famiglia. Egli era ben istruito nelle maffime della Religione, e sapendo che il Signore comanda nelle Scritture, che ognuno si guadagni il pane colle proprie fatiche, per mantencre se medesimo, e la sua famiglia, e anche per far limofina, per quanto permettono le proprie forze; perciò prefe a coltivare una possessione d'un cittadino di Madrid, da cui riceveva un certo annuo stipendio. Ogni mattina prima di andare al fuo lavoro, levandosi asfai per tempo, fi portava a visitare alcune chiefe di Madrid, ed ivi faceva le sue fervorose orazioni al Signore, offerendogli se medesimo, e tutte le fatiche della giornata, e implorando la sua celeste benedizione, acciocchè lo preservasse da ogni peccato, e gli concedesse la grazia di amarlo, e fervirlo fedelmente . Le feste poi, nelle quali era libero dal lavoro, erano impiegate da lui tutte intere in esercizi spirituali, in frequentare le chiese, in ascoltare la parola di Dio, e in fare altre opere di divozione, e di carità. Questo tenore di vita, che avrebbe dovuto conciliargli l'amore, e la stima universale, su prefo da alcuni in mala parte; e vi fu chi l'accusò al padrone della possessione, ch' ei coltivava, come un uomo scioperato, e infingardo, il quale in cambio di lavorare fecondo l'obbligo suo. spendeva oziosamente il tempo in visitar chiefe . e in divozioni inconvenienti alla fua condizione di povero contadino. Onde dal medefimo fuo padrone riceve degli acerbi rimproveri, come se trascurasse la cultura delle sue terre, e lo fraudasse dello stipendio, che gli pagava annualmente, acciocche impiegasse l'opera sua nel laworare, e faticare, e non a perdere il tempo

a suo capriccio in pregiudizio de' suoi interessi . 2. Isidoro ricevè con umiltà questa riprenfione, e con dolci parole rispose, che se alla raccolta avesse trovato, che le terre da se coltivate rendessero minor frutto di quelle degli altri vicini, era contento, che gli diminuisse lo stipendio a proporzione del danno, che egli credesse d'aver ricevuto per colpa sua; ma che per altro sperava nel Signore, che avrebbe benedette le sue fatiche in maniera, che la raccolta della fua possessione sarebbe abbondante quanto quella degli altri , e più ancora . Di fatto così avvenne, poichè quel Signore, che moltiplica la femenza, come dice l'Apostolo, colla sua potenza nella maniera, che a lui piace, e fecondo il merito di chi lo ferve fedelmente, benedisse così fattamente la possessione coltivata da Isidoro, che la messe riuscì senza paragone più abbondante di qualunque altra possofi sione di quel territorio. Onde il padrone restò stupito, e riconoscendo la protezione speciale, che Iddio teneva del suo servo, gli domando scusa de' rimproveri a lui fatti ingiustamente. e di li in poi ebbe per la sua persona un rispetto. e venerazione particolare. Egli per altro, febbene la mattina prima di andare al lavoro impiegasse qualche tempo nelle sue divozioni , era però così attento, e così diligente nel faticare tutta la giornata, che il suo lavoro riusciva migliore, e superiore a quello degli altri . Benchè l'idoro fosse un pover uomo, e che vivesse stentatamente colle fatiche delle sue mani ; non lasciava però di far parte del suo guadagno ai poveri, verso de' quali nutriva una sviscerata carità, fino a privarsi spesse volte di quello, ch' era a lui necessario, per soccorrerli ne' loro bisogni. Il Signore gradì talmente questa carità del suo servo , che qualche volta moltiplicò prodigiofamente il pane, e le altre cofe, che aveva diffribuite per limofina ai poveri. La fua compaffione fi stendeva anche verso le creature irragione voli ; onde andando una volta al mulino con del grano da macinare, in tempo d'inverno, che la terra era tutta coperta di neve, e vedendo alcuni uccelletti, che morivano di fame, non trovando di che mangiare, egli dopo avere scoperto dalla neve un poco di fito in terra, aprì il fuo facco, e vi getto del grano, acciocchè servisse per nutrimento di quegli uccelletti . Era in fua compagnia un uomo, che andava pure al mulino per macinare, il quale si fece beffe della semplicità d' Isidoro, e lo derise per quella azione; la quale di poi vide con fua meraviglia approvata dal Cielo, poichè dopo la macinatura il facco d' Isidoro riusci pieno, e colmo di farina assai più di prima

4. Visse Isidoro fino all'anno 1130., nel quale si crede più probabilmente, ch'egli passasse da questa mortal vita alla gloria immortale del Paradifo; e fu seppellito nel comune cimitero della

della chief dis Andrea di Madrid. Dopo quarta fini fin trovo il fisco copo intereo, e fini za corrazione alcana con dispore di testi, per defici il logo, dove fixu fepolto, e podebo ille plogge, e a tette le intermperi dell'aria; e tilla conferra nache di predent dopo fector fici e più gioge, e a tette le intermperi dell'aria; e tilla conferra nache di predent dopo fector fici e più la dirina bomi di manifettare i a fattiti d'isparato forto (nede ferro con prodigi e intraccioli d'opti forto, continuati poi nel tempi finfignessi. Oli del li fuo culto freore o prodegi e intraccioli d'opti forto, continuati poi nel tempi finfignessi. Oli del li fuo culto freore o prodegi e intraccioli d'opti forto, continuati poi nel tempi finfignessi. Oli del li fuo culto freore o prodegi e intraccio d'opti ma sporvato da Dontefice. Paolo V. col titolo di Bestro; e finimenente calco s'aventicimente col fini li ganzio Lopla, Francisco della continuationa della continuatio

Lo Scrittore della Vita di s. Isidoro offerva, che due principalmente erano le maffime , colle quali il Santo si regolava nella sua condotta; la prima era quella regiffrata in s. Matteo 1 : 234rite primum regnum Dei, & justitiam ejus, & bec omnia adjicientur vobis . Cercate prima il regno di Dio, e la fua giuffizia, cioè la grazia di Dio, e quelle cose che conducono al Cielo, esi fara dato per foprapits ciò, di che avete bifogno per la vita prefente. L'altra maffima era quella di fan Paolo, o piuttofto di Dio medefimo per hocca di s. Paolo 2 : Unufquifque laboret , operando manibut fuis , ut habeat , unde tribuat neceffitatem patienti . Lavorate per vivere colle fatiche delle vollre mani , e per avere di che foccorrere quelli , che patifiono nec: fità. E fotto la fcorta di quefti divini infegnamenti s. Indoro fantifico l'anima (ua, cercando in primo luogo, e fopraogni altra cosa ciò che contribuiva alla sua eterna falute, e a farlo fanto; e poi efercitando fedelmente la sua prosessione di agricoltore, in cui l' aveva potto la divina Provvidenza, per mantener se, e la sua samiglia colle sue satiche, e per aver ancora di che dare ai bisognosi, verso de' quali níava ogni maggior carità a se possibile. Approfitiamoci nol pure ad esempio suo di quefte due massime evangeliche, se vogliamo piacere a Dio, e mettere in salvo le anime noffre . Non trascuriamo la fatica , e il lavoro conveniente al nostro stato, ricordandoci, che la vita oziola, e scioperata è affolutamente contraria alla pietà crittiana, e incompatibile colla vera divozione : ma nel medefimo tempo ci ftiano a cuore fopra tutte le cofe gli efercizi spirituali utili, e necessari al hene delle anime noftre , come fono l'orazione quotidiana , specialmente della mattina, prima di applicarfi alle saccende temporali, la parola di Dio, lafrequenza de' facramenti , la pratica delle opere huone , particolarmente nelle feite iftituite a quelto fine , per attendere di proposito al culto di Dio, e alla famificacione dell' anima . Stiamo bene avvertiti a schivara due disordini pur

troppo comuni nel Mondo; o di marcire in un ozio vergognofo fenza far nulla; o di lafciarci opprimere da una folla tale di affari temporali, che ci manchi il tempo da penfare al fommo; unico, e importantifimo affare, qual è quello dell'ettera falute delle noftra anime.

## 16. Maggio. S. GIOVANNI NEPOMUCENO. Secola XIV.

Il P. Balbino Gestata (trisse la Vise del Jenso Meririt nell'anno 1070, ricavandola , com egli essercie, dall'antuch memorie manoscritte della Christo di Prage, a daltri attentici monumenti. Si riporta de' Boll'andissi sotquesso giorno 16. Magino

S AN Giovanni, detto Nepomuceno dal nome di un caffello della Boemia, chiamato Nepomuck, ove nacque circa l'anno 1330., fu pe' fuoi genisori un doppio dono del Cielo, poiche l'ot-tennero per interceffione della fantiffima Vergine, mentr'effi erano già molto avanzati negli anni, e perché effendo egli caduto gravemente inferino nella sua sanciullezza, su prodigiosamente prefervato dal pericolo, in cui fi trovava di morire, mediante un voto, che fecero, di confacrarlo al fervizio di Dio, e al culto speciale della medesima Vergine santissima , della quale perciò Giovanui su sommamente divoto in tutta la sua vita. Eglisece i primi suoi studi delle lettere umane in una città della Boemia vicina a Nepomuk, dipoi paíso in Praga capitale di quel reame, e in quella Università, poco prima fondata...
dall' Imperatore Carlo IV., si applicò seriamente allo studio delle scienze, specialmente della Teologia, e de' facri canoni, e vi fece un gran profitto, atteso il suo vivace ingegno, e il raro talento, di cui Iddio l'aveva arricchito. Ma ciò che più importa, in mezzo a molti pericoli si conservo puro ed innocente, e profitto nel fanto timor di Dio, ch' è la base e il sondamento della vera sapienza d'un Cristiano, seuza la quale tutte le altre cognizioni non fervono che a gonfiare lo fpirito, e a render l'uomo più aboeninevole agli occhi di Dio. Ricordevole della prometfa fatta da' fuei genitori, fi dedico al divino servigio, entrando nel clero della Chiesa di Praga, e le sue virtà gli menitarono di essere promoffo agli Ordini facri, e finalmente al Sacerdozio. Questo sublime carattere fu per Giovanni uno ftimolo, ed eccitamento ad impiegarfi con molto fervore a promovere la gloria di Dio, e la falute de fuoi proffimi, specialmente nella predicacione della parola di Dio, nella quale riusci eccellentemente .

2. Siccome Giovanni nell'efercizio di quefto fagro minittero non aveva altra mira, se non che di giovare a fuoi profilmi, e di cooperare con tutte le sue forze alla conversione de peccatori, e alla fantificazione delle anime redente col sangue di Gesù Cristo, che dee in fatti essere l'unico fine della predicazione evangelica; così egli disprezzando i vani ornamenti dell'eloquenza umana, con semplicità di parole, ma con esticacia e unzione di spirito, proponeva al popolo le verità più essenziali della Religione, le spiegava con chiarezza, ed esortava i suoi uditori ad abbracciarle, e praticarle, infiftendo per ordinario su la necessità di sar penitenza, per confeguire l'eterna salute. Si sparse ben tosto la fama di questo vero predicatore evangelico; onde concorreva la gente in folla ad afcoltarlo, e lo stesso Vencessao, ch'era succeduto a Carlo IV. suo padre nell'Imperio, e nel regno di Boemia, volle sovente esser uno de suoi uditori , Benchè il Santo fosse provveduto di un Canonicato nella Chiefa metropolitana di Praga, e soste anche di poi eletto dallo stesso Vencessao per suo primo cappellano, ovvero limofiniere di corte; tuttavia egli non volle tralafciare il ministero della parola di Dio, dalla... quale vedeva, che colla benedizione del Signore ne ridoudava gran frutto in benefizio delle anime. Avendogli l'Imperatore più volte esibita la nomina de' Vescovati principali della Boemia, che vacavano, egli, ch' era veramente umile, e diffaccato da ogni umano intereffe, sempre ricusò di accettarli, come pure rifiutò una delle più pingui, e più onorevoli Abbadie, che sossero in quel regno. Ma non così gli riuscì di sottrarsi dal carico di consessore, e di direttore spirituale dell' Imperatrice Giovanna moglie di Venceslao, poichè sì sorti, ed efficaci furono le istanze di questa buona principessa, che su coftretto a prestarvi il suo consenso. E questa carica fu poi, come ora fiamo per dire, l'occasione per lui di molti travagli, e finalmente del fuo martirio.

2. Imperocchè l' Imperator Vencessao, il quale, secondando le sue perverse inclinazioni, era caduto nel precipizio della libidine, e della crudeltà, giunfe ancora alla frenefia di lasciarsi occupare il cuore da una cieca gelofia contro l'Imperatrice sua consorte, e da una folle brama di sapere gli occulti segreti del suo cuore, ch' ella manifestava a' piedi del suo confessore, come ministro di Dio, allorchè si accostava al fagramento della Penitenza, il che foleva fare frequentemente. A questo effetto egli fece chiamare s. Giovanni Nepomuceno, e parte colle lusinghe, e colle promesse, e parte colle minacce cercò di sapere dalla sua bocca quello, che aveva udito in confessione dall' Imperatrice . Inorridì il Santo ad una sì facrilega dimanda, e con ispirito apostolico rappresentò al forfennato Principe l'enorme eccesso, a cui lo trafportava la sua suriosa passione, el'obbligo in-dispensabile, che a se correva, di sagrificar mille vite, piuttofto che parlare di fimili materie

udite in confessione, e rompere quel fagro figillo , che per ogni legge divina , e umana era tenuto a conservare inviolabile. Resto Venceflao alquanto ftordito, ed atterrito da questa forte rappresentanza del Santo, e per allora disfimulò quel rifentimento, che aveva concepito nel suo cuore. Ma non passo molto tempo, che rifvegliatofi in lui lo ttetfo pravo defiderio, cerco la maniera di far venire il Santo da lui in ternpo, che credè il piu opportuno, per eseguire i suoi iniqui disegni, e torno ad affalirlo con maggior furore di prima ; e trovatolo sempre più fermo , e costante nel rigettare le sue. facrileghe richiefte, chiamo alcuni fatelliti, che teneva per lo più pronti ad eseguire i suoi ordini crudeli contro coloro, che ripugnavano a' suoi ingiusti voleri, e consegnò loro la persona del Santo, acciocchè nelle camere interiori del regio palazzo lo tormentaflero, e batteffero con ogni maggior fierezza, com'effi fecero, fenza che il servo di Dio aprisse mai bocca per lamentarfi, invocando solamente di quando in quando tra' suoi acerbi dolori il nome di Gesù, e di Maria, e finalmente dopo una lunga carnificina lo lasciarono andar libero, così malconcio, ed impiagato.

4. Il Santo offerì al suo crocifisto Signore i fofferti tormenti, e lo ringraziò d'averlo fatto partecipe dell'amaro calice della fua Paffione, per un motivo sì fanto, qual era quello di conservare illesa la fedeltà del suo sagro ministero. Egli si sece medicare più segretamente che potè le sue pizghe, nè manifesto ad alcuno gli oltraggi, e i mali trattamenti, che aveva ricevuti dal barbaro Imperatore. Guarito ch' ei fu, feguitò a predicare la parola di Dio al popolo nella sua chiesa metropolitana di Praga, con tanto maggior fervore di spirito, quanto che, a guisa dell' Apostolo s. Paolo, portava sul suo corpo le stimmate di Gesù Cristo, e i segni gloriofi del suo apostolico ministero. Una volta tra le altre predicando fecondo il fuo costume in una Domenica, che su la terza dopo Pasqua su quelle parole del Vangelo, dette da Gesù Cristo a' suoi Apottoli : Modicum, O videbitis me ; O iterum modicum , o non videbitis me , quia vado ad Patrem , parlo in una maniera affai chiara della vicina fua morte, della quale aveva probabilmente ricevuta da Dio particolare rivelazione. Di fatto questa fa l'ultima sua predica, poichè essendo pochi giorni dopo andato a vifitare una immagine della fantiffima Vergine, che con gran divozione, e concorso di popolo si venera nella città di Bolessavia ( forse per implorare la sua potente in-tercessione nell' imminente cimento ) nel ritorno ch' ei faceva a Praga verio la fera, fu veduto dall' Imperator Vencessao, che stava al balcone del fuo palazzo, e fu immediatamente fatto chiamare, acciocche si portasse da lui. Ubbidi prontamente il fanto facerdote , e appena com-

comparve avanti l'Imperatora, che fi fentì intuonare rifolutemente la confuata inique richiefta di manifestare ciò, che fapeva dalla cofciensa dell' Imperetrice; altrimanti lo avrebbe fatto gattare nel fiume, e morire affogato nell'acqua. Diede il Santo intrepidamenta la folita rifposte, riprendendo il sacrilego Principe delle fua fcellerate dimende . Onde esto montato in furore , comando che fosse , legata le mani e i piedi, precipitato nal fiuma Moldava, chescorre in mezzo a Praga, come in effetto su di notte tampo fagretamente efeguito. Il Signore però volla far palefa la gloria dal fuo fervo : concloffiache furono par più notti vedute delle fiaccole ardanti, che fcorrevano prodigiolamente full'acqua del finma, e poi fi farmavano in un certo fito, dove fu trovato intatto il corpo dal Sento, e onorevolmente feppellito nella... chiefa cattedrele di Prega , dove anche fu da Dio illustrato con molti miracoli. Seguì il suo martirio nella vigilia dall' Afcenfione dell'en-

no 1383. Iddio ha permeffo il riferito fagrilego attantato dell'Imperator Vencasiao contro il fanto Secerdote Glovanni Nepomuceno, ecciocchè del fuo esempio imparaffero i fuoi ministri la fedeltà inviolabile dal fagrato, ch'affi dabbono offervare nel loro fagro ministaro; e i Fedeli ancora apprendeffero, con quanta fincerità dabbeno manifastare le loro colpe nel fagramento della Panitenza, fecondo il precetto di Crifto, effendo ficuriffiml, che rimaugono fapolte in un altiffimo fegreto , al quale nelluna umana potenza, par quanto sia grande ad eccelsa, può recara vernn menomo pragiudizio. Sa Iddio avesse voluto , che i peccatori manifestassuro pubblicamente i loro misfatti , par ottanerne il pardono, farabbe pur convenuto, che lo faceffero prontamenta, per non cadere nell'orribile abisto della pena sempitarne dall'inferno, ch'essi maritano; enzi si sarebbaro dovuti stispare fortunati di schivare un mala al grande, e incomprantibile, per mezzo di una temporele , e passeggiere confusione avanti gli uomini , e di poter a questo prezzo ricuparara la prezio-fa grazia di Dio, e il diritto all'eterna falicità del Paradifo, che evevano per loro colpa perduta. Ora quento più affi dabbono abbracciare di buon cuora una al piccola confusione, qual è quelle di palefara in nna fagreta confassione i loro paecati ad un facerdote, il quala è obbligato fotto gravissime pene ad un perpetuo, ed inviolabile sigillo, a a perdere piuttosto la vita, come faca s. Giovanni Napomuceno, cha manifestare a chicchefia, a fotto qualunque pratasto, alcone di quelle cofe, che ha udite nalla con-fessione ? Non vi sa durque snai alcono, che A lafci ingannare del damonio e tacera per nu foile roffore i fuoi pecceti nella confessione,

poiche non potrabbe mai ottenerne il perdono da Dio ; si chiuderebbe da se madasimo in faccia la porta delle divina mifaricordie; eper isfuggire una momentanee confusione prac-fo d'nn ministro di Dio, pieno di carità verfo di lui, egli fi esporrebbe al pericolo d' una... orrenda , e inutile confusione , al nel giorno del giudizio finale avenți e tutti gli nomini, sì nel baratro della dannazione eterna co'demonj, e con tutti gli fcellerati nel fuoco Infernale. Si abbia roffora, a confusione prima di commattere il peccato , per abborrirlo , e abominerlo, a fuggirlo a tutto potere, come un serpente velenofo, fecondo che n'esorta lo Spirito fanto nelle Scritture 1; ma dopo avarlo commesso, si ricorra all'unico rimedio, che rimene per guarira da un sì gran male, e fi abbrecci volantieri quella piccola confusione, che porte feco na aì grande, e inastimabile benefizio, quel è quello di riconciliarsi con Dio, e di ottenere dalla sue infinita mifericordia, mediante una vera contrizione, a una fincara confassione, la piena remissione delle proprie colpe.

#### 17. Maggio.

### S. Possidio Vescovo e Confessore. Secolo IV., e V.

Preso il Tillemont nel tomo 14 delle Memorie ecclessassiche , e preso i Bollandissi sotto questo giorno , si trovano quelle azioni di s. Possaio , che a noi ha trasmesse la Storia ecclessassica.

CAN Poffidio fu uno da' più celebri discepoli del grende a. Agostino , ed ebbe le falica forte di affare iftruito nella pietà, e nella dottrina della Chiefa, nel monaftero, cha il fanto Dottore avava formeto nella città d'Ippona, subito che ei fn promoffo al grado del Secerdozio, come fi diffe nella fna Vite rifarite nelle prima Raccolta delle Vite de Santi ai 28, di Agotto; ed effendo agli stato per lo fpazio di circa quarant' anni testimonio delle gloriofa sue azioni, na scriffe ancora la Vita, alla quale uni un efatto indice delle preziofissine sue Opere. Il profitto grande, che fece Poffidio fotto la disciplina d'un ai fanto, e illinminato meeftro, gli marito l'onore d'affere innalzato circa l'enno 400. al Vescovato di Calema, città della Numidia, poco difiante da Ippona, dove ebbe largo campo di fpandere a benefizio eltrui quei lumi abbondanti, e quella celefte dottrina, che aveva apprefa in nne fcwola di tenta fantità , e di tante fcienze acclesaftica , qual era quella, che si profesfava nel fuddetto monattero , a cui prafedeve e. Agostino . Egli ebbe ancora fopra ogni eltro parta nella tante fatiche, e nagli innumerabili travagli, che il fanto Dottore dovè in tutta le fua vita foffrire nel combattere ora gli fcifmatici

Donatifit, ora i fuperbi, ed ingrati Pelagiani, nemici della Crazia di Geno Crifto, ora i perfidi Ariani, e altri eretici; che in quei tempi infeetavano le Chiefe dell' Afficia. Noi però ci reffringeremo qui a parlare folamente di quelle perfecuzioni particolari , per le quali non una fola, ma tre volte egli fi acquifiò il gloriofo titolo di Conteffore di Genò Crifto.

2. La prima su in una sedizione popolare degl' idolatri, che rimanevano tuttavia in buon numero nella fua città di Calama. Coftoro fi fecero arditi di celebrare pubblicamente le loro fefte profane, non oftante le fevere, e replicate proibizioni fatte dagl'Imperatori, e recente-mente ancora dall'Imperator Onorio allora regnante nell'Occidente - Poffidio animato da un fanto zelo procuro d' opporfi con tutte le fue forze, e d'impedire fimili empietà, e superstizioni; del che irritati fuor di modo i pagani, affalirono a mano armata la chiefa di Calama, mentre il fanto Vescovo vi faceva insieme col suo clero le fagre funzioni, e poco manco, che non lo trucidaffero, come avevano difegnato. Ma la divina Provvidenza lo prefervo dal loro furore, estendogli rinscito di nascondersi, e di sottrarfi poi con la fuga alle loro ricerche . L'Imperator Onorio informato da s. Possidio di quefti gravi disordini, era risoluto di prendere una rigorofa vendetta contro quel pagani; ma il Santo imploro in favor loro la clemenza Imperiale. cercando unicamente la loro conversione, e non la loro perdizione; e in fatti ottenne, che mitiffima fosse la pena decretata dall'Imperatore per un sì grave misfatto, riducendosi essa poco più che alla distruzione de'loro idoli, e a una multa pecuniaria contro gli autori principali della fedizione.

dai Donatifti fcifinatici dell'ifteffa fua città di Calama . Avevano costoro per falso loro Vescovo un certo Crifpino, uomo aftuto,e turbolento, il quale invitato da Poffidio a una pubblica conferenza fopra le controversie vertenti tra i medesimi Donatifti, e i Cattolici, fece ogni possibile sforzo per ischivarla. Ma obbligato finalmente dai miniftri Imperiali ad accettarla, ne riportò s. Poffidio una piena, e compiuta vittoria, il chemolto contribui a difingannare i Donatifti di Calama, molti de' quali ritornarono al feno della Chiefa cattolica . Irritato perciò fieramente l' iniquo Crispino, pensò di vendicarsene colla mor-te del fanto Vescovo; a a questo effetto si servì dell' opera d' un malvagio prete della fua fetta, ch' era suo parente, e si chiamava esto pure Cri-fpino. Costui si mise in un'imboscata con altri furiofi della sua fetta, appellati Circoncellioni, per assalire il santo Vescovo, e assassinarlo per iffrada, nel visitare ch'ei faceva la sua diocesi.

 Più lunga, e più pericolofa fu la feconda perfecuzione, che dovè il fanto Prelato foffrire

Informato il Santo di tal imbofcata, fi rifugiò in una cafa d'un villaggio, e ne ferro con diligenza le porte . Sopravvenne poco dopo Crifpino . e coll'ajuto de' fuoi Satelliti spezzate con delle fcuri le porte di quella cafa, ne traffero fuora violentemente il Santo, lo caricarono di percoffe , e l'avrebbero fatto in pezzi , fe non ne fosfero stati impediti, e frastornasi dagli abitanti di quel villaggio. Per un sì enorme eccesso erano i ministri Imperiali determinati di gastigare severamente Crispino, e i suoi seguaci; ena s. Poffidio, animato fempre da quello spirito di carità, che spinge i veri Cristiani a perdonare le officie al loro nemici, e a defiderarne la falute, e non l'esterminio , interpose le sue suppliche in lor favore con tale e tanta efficacia, che ottenne loro grazia e perdono, prima dal Proconfole dell'Affrica, e poi dall' Imperatore Onorio, e impetrò ancora, che fosse loro condonata una multa pecuniaria, alla quale erano ftati condannati.

4. La terza finalmente, e l'ultima perfecuzione , con cui s. Possidio diede compimento al fuo facrifizio, fu nell'invasione dell' Affrica, fatta da Genferico Re de Vandali, della quale fovente fi è parlato in diversi Atti de' Martiri, canto in questa , quanto nella precedente Raccolta . Quetto Principe barbaro ed eretico Ariano mife a ferro, e fuoco le città dell' Affrica, e tra le altre quella di Calama , donde rimafe disperso tutto il popolo ; s. Possidio si ritirò in Ippona presso il suo amatissimo maestro s. Agostino, ed ebbe la confolazione di trovarfi prefente, allorchè piacque al Signore di chiamare il fanto Dottore alla beata patria del Paradifo. Dopo la morte del Santo, che feguì ai 28. d' Agofto dell'anno 430., i Vandali s'impadronirono della fteffa città d'Ippona, e finalmente anche di Cartagine , metropoli di tutta l'Affrica , dove s. Poffidio fi era rico verato. Allora fu che s. Poffidio rendè una generofa testimonianza alla divinità di Gesù Critto, impugnata da'perfidi Ariani, e che perciò meritò di effere infieme con altri ss. Vefcovi dell' Affrica mandato in efilio. Si vuole, ch'ei fosse per ordine del barbaro ed empio Re Genferico posto in una barca mezzo sdruscita , a che col celefte ajuto giungesse ai lidi del regno di Napoli, dove o in Reggio, o in altro paele della Puglia terminaffe felicemente i suoi giorni.

La Vita del vero Crifitano, come in più basphi lingina a. Angolino, condite principalmente nel far del bene a tutti per amor di Dio, indioffire del muel del tutti per amor di Dio, intando coni gli efempi del noftro Salvatoro Gani Apobladi J. perroragifi herolinole. C. fineda ossar, figite tutta ia fias vita divina fa questaterra, nel ricolomer di benefici godi forta di perfone, e. non ricevè fe non ingratitudini, iagiurie , villanie, e perfecciona di Sacordoni.

dagli Scribi, e Farifei, da' grandi, e da' piccoli , da' Giudei , e da' Gentili ; in una parola da onni genere di persone, fino ad effere crocififo in mezzo a due ladroni. Quetto divino efemplare imitò s. Possidio , e con esfolui l'hanno unitato più o meno tutti i Santi, che regnano in Cielo. Ed altrettanto dee effere disposto a praticare chiunque aspira a quell'eterna fellcità, alla quale , come dice l'Apostolo 1, sono predestinati solamente coloro, che rappresentano in fe steffi, e nelle loro azioni l'immagine del Figliuol di Dio, e procurano con ogni studio, mediante la fua grazia, di conformare la loro vita a quella di Gesù Crifto . Non ceffiamo adunque, e non ci ftanchiamo di far del bene, o spirituale, o temporale, per quanto possiamo, ai nottri proffimi, quantunque fianso male corrisposti , e ne riceviamo delle scortesie, e de' mali trattamenti; ricordandoci, che uno de caratteri effenziali della carità criftiana, fecondo il medefimo Apostolo 2, si è quello di effere paziente, benigna, e di feffrire tutto, e di fopportar tutto per amor di Dio. Anzi allorchè ci vediamo mal corrispotti , e maltrattati da quegli stessi, a' quali abbiam fatto, o facciam del bene, rallegriamoci nel Signore, poichè fi accresce il nostro merito presto Dio, e possiamo maggiormente con-fidare nella divina bontà, che il nostro bene, che facciamo al profiimo , non fia infetto del veleno dell'amor proprio, ma fatto unicamente , per piacere a Dio , e perchè da lui folo ne aspettiamo l'eterna ricompensa .

### 18. Maggio .

### S. POTAMONE VISCOVO, E MARTIRE. Secolo IV.

S. Atanafio, e.e. Epifanio ci hanno tonfervato nelle loro opere tio, che fappismo di quello fanto l'efevo e Martire, come frui vectore profio i Bollatzili fotto quello giorno, e prefio il Hilemont nella Vita di s. Atanafio tomo. S.

AN Potamone fa uno di quegl' illustin Predati).

Ji quali confideraco in Fede avati ai Franni , perfectori del nome Criftiano ; e di poli
difesto intreplamente la divinità di deva Crifto contro l'Ariana perfedia. Egli dii principio
del fecolo quarro porrarari in Chiefa d'Eracies
del fecolo quarro porrarari la Chiefa d'Eracies
cusione di Diocletiano, nella quale fi prederra
ou di mira principalmente i Patroi della Chiefe,
a fine di dipergere più facilienente il gragge i e
del tomarro di quei beati Confidero, si quati per ordine del burbaro l'imperatore Miffimion
fecon ferro roverente cavato l'occloi defro, e
feromo Doriciti I naret di piede findiro; i
foromo Doriciti I naret di piede findiro; se

(1) Rom, 2, 19. (1) 1. Cor. 11. 4. & 7.

vorare nelle miniere di metallo, e nelle cave di marmo. Relituita di poi la pace alla Chiefa dal gran Cotlantino Imperatore, ritornò Potamone alla fua Chiefa di Eraclea, dove tanto maggiore dovette effere il fratto della fua predicazione, quanto che portava impreffi nel fue corro i femi onorevoli del foa neololato.

corpo i fegni onorevoli del fuo apostolato. 2. Cenata la persecuzione de' pagani, il demonio suscitò dall' inferno per mezzo di unprete della Chiefa di Alesfandria d' Egitto, chiamato Ario, l'erefia la più pestilenziale, che fia mai tlata, poichè tendeva a diftruggere i due adorabili mifteri della Trinità di Dio , e della divinità di Gesà Crifto, per li quali innumerabili Martiri avevano per tre fecoli sparso Il fangue, e facrificata tra crudeli tormenti la loro vita . Per condannare questa eresia , che dal suo autore in chiamata Ariana, fi raduno nell'anno 325. il gran Concilio Niceno, a cui intervennero 318. Vescovi , e uno di essi fu il nostro Santo, il quale vi fece una luminofa comparfa, sì per la fua dottrina, e si per la fua fantità, e sì ancora per la gloria della confessione della Fede fatta fotto i passati tiranni. Benchè gli Ariani fossero in quel Concilio folennemente condannati, e anatematizzati, non però ceffarono di difendere i loro errori, e di perfeguitare con ogni forta di fraude, e di violenza... ancora, quando loro poteva riuscire, i cattolici disensori della divinità di Gesù Cristo. Capo dell'iniqua fetta era Eufebio Vescovo di Nicomedia, uomo perfido, ed aftuto, al quale oltre gli altri fuoi partegiani era unito, e vi faceva la prima figura il celebre Eusebio Vescovo di Cefarea nella Paleftina . Coftoro prefero di mira principalmente il grande s. Atanasio Patriarca d' Aleffandria , intrepido foftenitore , e difenfo-re acerrimo de' dogmi cattolici definiti nel Concilio Niceno , e cercarono tutti i mezzi per perderlo, e rovinarlo.

3. A quebe effetto nell'amo 335. effi radameno salla inti d'iro un Concilio compobo sella maggior parte di Vefovi della loro fittico esta della maggior parte di Vefovi della loro fittico esta della maggior parte di Vefovi della loro fittico esta della maggiori parte della maggiori della inti fatti vitti della matte impattati, come difficamente figilitza, metta funti, come difficamente figilitza, metta funti, come difficamente figilitza della fotta della prima Resenta della livia della sulla significazioni della regiona della

che sedeva infierne cogli altri Vescovi del suo partito : Chi potrà mai , (difle ) o Eufebio, tollerare di vederti feder come giudice , e flare in piedi como colpevole l'innocente Atanafio ? Ricordati , che infirme fummo in prigione per la Fede nel tempo della persecuzione. Quanto a me, per la disesa della... verità mi conveune perdere un occhio. Ma tu non vi foffritti cofa alcuna ; anzi ti vediamo qui con tutte le membra fane ed intere . Come fe' tu flato poflo in libertà, fe non coll'ubbidire ai voleri del tiranno ? E tu ardifci di farti giudice del tuo fratello innocente ? Queste parole del fanto Vefcovo furono come un colpo di fulmine, che fconcertarono l'animo d'Eufebio in maniera, che alzatoù in collera, in vece di giustificaru dell' accuía , proruppe in ingiurie contro di lui , e per quel giorno non fi andò avanti nella iniqua cabala , alla quale fu poi dato compimento ne giorni feguenti, coll'ingiutta condanna e deposizione di fant' Atacasso .

4. Potamone però si mantenne sempre unito di comunione e di amicizia col medefimo s. Atanafio, e fu sempre suo fedel compagno nel difendere la verità della Religione, e la di lui innocenza, non offanti gli aforzi de' fuoi nemici, e i pericoli, ai quali fi esponeva per parte de' furibondi, e potenti Vescovi Ariani. Di satto avendo effi dopo la morte dell' Imperator Coffantino, e col savore dell' Imperator Costanzo, gran fau-tore dell' Arianesimo, convocato nell'anno 341. un nuovo conciliabolo in Antiochia, e cacciato violentemente dalla fua Sede di Aleffandria s. Atanafio, e furrogato in fuo luogo un altro Vescovo, o piuttotto un lupo furiofo, per nome-Gregorio, convenne al Santo foffrire per tal cagione un' acerba persecuzione . Imperocchè Gregorio affitito dal Prefetto dell' Egitto Filagrio, nomo apostata, e capital nemico del nome Crifliano, commise in Alessandria, e nell'altre cit-tà dell' Egitto ogni sorta d'enormi eccessi, per obbligare i Fedeli, gli Ecclefizitici, e i Vefcovi ancora, a comunicare con effolui, e a rinnazia-re alla comunione di Atanasio. Il nostro Santo però refiftè con petto forte, ed intrepido a tutti i suoi tentativi . Onde disperati gli Ariani di poterlo vincere , lo batterono a) fieramente con baftoni, che lo lasciarono per morto. Dopo alcune ore, per mezzo de' rimedi applicatigli, torno in se; ma dopo pochi giorni per li tormenti fofferti rendè il suo beato spirito a Dio, e riporto una duplicata, o piuttofto triplicata corona; la prima cioè della confessione della Fede, fatta già avanti i tiranni pagani ; la feconda della difesa della verità contro la perfidia Ariana; e la terza della costante amicizia, ed unioce con-fervata col grande Atanasio, ch' era in quei tempi la colonna immobile della Fede, e un fostegno glorioso della Chiesa cattolica, specialmente nell'Oriente, contro gli sforzi degli Ariani, armati della potenza imperiale, dalla quale effi erano con tutto il vigore favoriti, e protetti, Accadde il martirio del fanto Vefcovo poco dopo l'anno 344-, e probabilmente in quedlo giorno, in cui se ne fa onorevole memoria nel Martirologio Romano.

logio Romano . La vera e criftiana amicizia ficcome non riconofce altro vincolo, che quello della virtà, ed è fondata nella scambievole carità, per coi gli amici fi amano in Dio, e per lddio; così ella è stabile, ferma, e costante, aoche nel tempo della tribolazione, e in mezzo alla perfecuzione, a cui foccomba uno degli amici. Tale fu l'amicizia di s. Potamone verso a Atanasio . Benchè il fanto Patriarca fosse perseguitato dalle più formidabili potenze del fecolo, odiato a morte da potenti nemici , quali erano i Vescovi Ariani , e abbandonato dalla maggior parte degli fteffi Vescovi cattolici ; tuttavia s. Potamone fi confervo fempre a lui fedele, e con etfolui fi mantenne inviolabilmente unito in mezzo alle più furiofe burrasche, fino a perder la vita con un gloriofo martirio. Al contrario le amicizie moodane, o fono ignominiose, come fon quelle, che fi contraggono tra persone viziole, e per fini indeeni , e contrari alla Legge di Dio; o fono intereffate, perchè con hanno altro fondamecto. che i propri vantaggi , che si sperano dall' amico ; o fono puramente umane , attefochè fi ftringooo unicamente per certe conformità di geoio. o per altri frivoli motivi. Queste sorte d'amicizie non lono se non simolacri di amicizie, amicizie falfe, ed apparenti, le quali perciò fvaniscono sacilmente, battando ogni leggier vento di tribolazione, che fopravvenga ad uno dei pretefi amici, per diffiparle, e ridurle al niente, VI è, dice lo Spirito fanto nell' Ecclesiaftico 1, un amico fedele, che perfevera nel tempo dell'afflizione, e deil'angustia: e v'è un amico compagno della menfa , focius menfe , vale a dire intereffato, il quale abbaodonerà l'amico nel giorno della neceffità , e della tribolazione . Il primo fi dee prezzare, come un tesoro, e tenerlo affai caro, foggiunge l' Ecclefiattico 2; ma il fecondo non val nulla , e non fi può far alcun capitale della fua amicizia, la quale non di rado ficambia presto o in una fredda indifferenza, o anche tal volta in inimicizia. Oh quanto rare sono adunque le vere amicizie, che ci postono effere giovevoli ! Ob quanto frequenti fono le falfe amicizie cel Mondo, dove pur troppe regna il vizio, l'interesse, e l'inganno l

# 19. Maggio. B. Umiliana o Emiliana. Secolo XIII.

Un Religiofo dell'Oreine de Minori chiamato Vito di Corona, ferifie la Vita dello betat Umiliana immediatamente depo la famonte. Ella è inferita nella Rescolta de Boliandifii forto quifio giorno 13. Maggio inferno con due clute vita giò bervi. 3 voda anora la Raccolta de Santi, e Beati Fiorentini del Saeredote Giofeppe Maria Bocchi tom. 1, pg. 501., e feguenti.

A beata Umiliana, che gli antichi Scrittori chiamarono ancora Emiliana, nacque in Firenze l'anno 1219. della nobile, e antica famiglia de' Cerchi . In età di 16. anni compiti fu dal fuo padre, per nome Oliviero, data in moglie ad un giovane gentiluomo Fiorentino della famiglia Buonaguifi, di coftumi rilaffati, e molto differenti da quelli di Umiliana . Perocchè ella era affai inclinata alla divozione, e alla pratica delle opere di pietà , nelle quali fi era efercitata anche prima di maritarfi ; dovechè il fuo conforte era tutto dedito alle vanità del Mondo, s intento all' intereffe, e ad accumulare roba, anche per mezzi illeciti ed ufuraj . Ebbe pertanto Umiliana molto da foffrire dalla compagnia d'un tal marito, il quale la maltrattava foveute, e con parole, e con fatti, arrivando fino a percuoteria fieramente . Ella ricorfe nmilmente a Dio, per ottenere la forza e grazia necessaria a portare con pazienza, e con merito una croce al pelante, e a foddisfare efattamente gli obblighi del fuo flato conjugale . Procurava con ogni diligenza d'incontrare il genio di suo marito in tutte le cose, che non si opponevano alla Legge di Dio, e di ubbidirlo, per quanto poteva, eziandio in quelle cofe, alle quali fentiva della ripugnanza, e specialmente nel compari-re vestita ed adorna di abiti pomposi, com egli voleva, benchè l'animo fuo foffe averfo a fimili vanità, e nemico delle pompe del Mondo, e degli ornamenti femminili; non lasciava altresì di applicarsi alle faccende domestiche, di governare con prudenza la famiglia, e di attendere al lavoro infieme colle donne di fuo fervizio, nella maniera che il Signore infegna nelle Scritture a tutte le donne, anche nobili e ricche, come era la beata Umiliana. Nel tempo steffo ella efercitava le opere di pietà crittiana nel miglior modo che l'era permesso, e particolarmente faceva celebrare delle Messe, e distribniva delle limofine ai poveri, a fine d'implorare sopra di se, e di suo marito le divine mifericordie ; frequentava ancora le chiefe, e gli fpedali , in compagnia d'una fua cognata , per nome Ravenna, la quale, effendo ella pure molto dedita alla divozione, e alle opere di pietà, ferviva di gran conforto alla beata Umidiana in mezzo alle firanezze, e ai mali tratta-

menti , che tutto giorno doveva foffrire dall'

umore bisbetico, e stravagante di suo marito. 2. Dopo cinque anni di matrimonio piacque al Signore di liberare la fanta donna da questo grave giogo, chiamando il fuo marito all' altra vita . Ella lo affifte nella fua lunga infermità con un fingolar amore, e lo fervì da fe medefima in tutti i fuoi bifogni con una fviscerata carità. Sopra tutto fi prese una particolar cura dell' anima fuz, efortandolo con dolci, ed affettuole parole ad aggiustare le sue partite con Dio, mediante una buona confessione . E perchè si accorse, ch' egli mostrava della renitenza di venire a questo pasto, a cagione degl' ingiusti guadagni, che aveva fatti ne fuol contratti ufuraj , pe quali gli correva l'obbligo della reftituzione, temendo di diminuire le fue fostanze, e divenir povero; ella fi efibì a questo effetto di fargli una donazione della ricca dote, che aveva portata in fua cafa , allorche fi marito. Onde finalmente le riusci d'indurlo a fare una buona, e fincera confessione, e ad adempiere gli obblighi della restituzione della roba altrui ; al qual effetto nom vi fu per altro bifogno, ch' ella concorresse colla sua dote , poichè egli aveva tanto del suo , che fopravanzava al bifogno; effendo pur troppo quetto il costume delle persone interessate , Il darfi a credere di non aver mai tanto , che bafti, e di ftimarfi poveri in mezzo all' abbondanza delle ricchezze, perchè fono accecati dalla paffione infaziabile dell'avarizia. Morto il marito, vedendofi la beata donna fciolta da legami, che la ritenevano nel Mondo, pensò di confacrarfi interamente al divino fervizio, e di non voler più altro sposo terreno, ma quel solo, che vive e regna per tutti i fecoli, come aveva fempre desiderato, essendos maritata unicamente per ubbidire, e condescendere al volere del suo genitore .

3. Il suo disegno era di rimanere nella cafa del defunto fuo snarito, ed ivi menare la... vita di una fanta vedova, ritirata, e applicata all' efercizio delle opere buone, in compagnia della fua buona cognata Ravenna, tenendo cura , e allevando nel fante timor di Dio due figliuoline, ch'ella aveva avute da fuo marito . Ma Oliviero fuo padre volle in tutti i modi , ch' ella ritornaffe alla cafa paterna... , e trovandofi allora in età fresca di anni at. incirca , pretefe di obbligarla a paffare alle feconde nozze . A questo stesso l'esortarono ancora tutti i fuoi parenti , proponendole quel che dice s. Paolo, effere cioè ben fatto, che le vedove giovani prendano marito, e generino de' figliuoli, e così fervano a Dio nello flato conjugale. Ella però, che ben sapeva di quali vedove parli l'Apostolo, di quelle cioè che vogliono godere delle cose del Mondo, e menarvi una vita libera a fuo capriccio, e non di quelle vedove, che fono risolute di vivere separate dal Ppz

calpefta !

fecolo negli efercizi della mortificazione, della penitenza , alle quali il medefimo Apostolo dà per configlio di rimanere nello stato vedovile, come più grato a Dio, e più acconcio a fantificarfi , e falvarfi ; ella , dico , che fapeva il vero fenfo delle parole dell' Apostolo, e che si era posto in cuore di morire. affatto al Mondo, e di vivere folamente per Iddio nella maniera , che alle vedove cristiane prescrive il medesimo Apostolo, resiste a tutte queste follecitazioni del padre , e de parenti e chiaramente si protesto di essere piuttosto disposta a lasciarsi gettare in una fornace di fuoco ardente, che a prendere un fecondo marito . Alfora fuo padre vedendo la costanza immobile della fiolipola di voler rimanere nella vedovanza, le tese un laccio, per privarla della sua do-te, e appropriarla a se medesimo, dubitando forfe , ch' ella ne potesse disporre in opere di pietà, alle quali la vedeva tutta inclinata. Tanto è vero, che l'interesse non fa conto veruno de' più firetti vincoli del fangue, come fono quelli tra padre, e figliuola, e li disprezza, e li

4. Sotto pretefto dunque di ricuperare più facilmente dall'eredità del defunto marito la fua dote, fi fece per iftromento cedere , e rinunziare dalla figliuola tutto ciò, che a lei apparteneva ; nè ella fi accorfe dell'inganno , fe non dopo ftipulato l' istromento. Di un tal fatto concepì in verità la fanta donna fulle prime non poco dispiacere, vedendos con maniere fraudolente privata del fuo avere dallo Resio suo genitore : sna poi fi diede pace, nè volle sar alcun lamento, e molto meno alcun ricorfo, come avrebbe potuto , contro l'inganno a lei fatto ; anzi cercò di cavarne profitto per l'anima fua, con diffaccarli maggiormente da ogni affetto terreno, e vivere in avvenire, come una povera donna, nella mortificazione , nella penitenza , e nella privazione di tutte le cofe di questo Mondo . A tal effetto fi ritiro in una piccola ffanza, che fi accomodò in una torre, che apparteneva, flava unita al palazzo della fua famiglia, ed ivi cominciò a menare una vita più angelica, che umana, nella quale perseverò in tutto il tempo, in cui ella viffe, che fu lo fpazio di cinque anni . Per iftringerfi maggiormente con Dio, e moftrare anch'efternamente una totale rinuneia alle cofe del Mondo, prese l'abito del terzo Ordine di a. Francesco; si mise sotto la direzione di un dotto e pio religiofo dell' Ordine medefino, chiamato F. Michele degli Alberti ; e piena di amor di Dio, e di defiderio delle cofe celefti attese con ogni ftudio a santificarfi co' digiuni, colle vigilie, coll'orazione, e coll'efercizio di ogni forta di opere buone. Così ella visse santamente, favorita ancora da Dio del dono delle lagrime, che spargeva con abbondanza, specialmente nel tempo dell'orazione, del

dono della profesta, e der miracoli, finchè et fendo già matrara pel Cielo, in et id di ya, ami palo agli eterni godimenti del Paradio. Pi si um norte preceduca da una lunga, a fistiliolisimi infermità di solori di honaco, e di conti, mi infermità di solori di honaco, e di conti, mi infermità di mondo che fatte ventiguatro giuri fienzi altro matrimento, che di acqua pura. Sopporto in baza doma il filo mule con invitta gainera, e con perfetta raffignatione si diviso colore; e con perfetta raffignatione si diviso colore; e con perfetta raffignatione si diviso colore; a con perfetta raffignatione si con perfetta raffignat

La difgrazia, che accadde alla beata Umiliana d'incontrarfi in un marito fcoffumato, interessato, e violento, e di un naturale affatto contrario al suo, non di rado può accadere ancora ad altre ; e perció dovrebbero effe fo pra ogni altra cofa informarfi diligentemente de coftumi di quegli, che fono loro proposti per mariti pri-ma di stringersi con essolore con un vincolo indiffolubile, qual è quello del matrimonio, per non esporsi al pericolo di esser matrattate, e di gemere inutilmente per tutto il tempo della loro vita fotto un giogo pelante, e intollerabile. Ma quando la divina Provvidenza permette, che loro accada una fimile difgrazia, procurino d'imitare gli esempi di quetta fanta Dama , di prendere cioè dalla mano di Dio, e di portare con pazienza quelta croce, implorando a quelto fine il suo potente ajuto per mezzo di ferventi preghiere, di limofine, e di altre buone opere. Avvertano di non dar mai a'loro mariti occafione alcuna di difgusto, e molto meno di usare con effi certe maniere dure ed aspre, che ad altro non fervono, se non ad irritarli, e a renderli . peggiori, e più intrattabili . Moftrino loro e... colle parole, e co'fatti tutta la benevolenza poffibile in tutte le occasioni , e gli ubbidiscano prontamente in tutto quello, che non è oppotto alla Legge di Dio . Sieno ancora condifcendenti ai loro voleri nell'adornarfi, e nel veftire nobilmente, parchè nulla fi faccia contro la... modeftia, confervando nel loro interno avanti Iddio quell' umiltà crittiana , e quel disprezzo delle pompe del Mondo, di cui per una dura ne-cessità, a cagione de loro mariti, non possono fare una pubblica, ed efferna professione avanti gli uomini , come in fimili termini feriffe s. Agoftino ad una dama per nome Ecdicia nella famofa lettera, che a lei indirizzo fu tal proposito . In tal maniera effe potranno facilmente fantificarfi nel loro flato conjugale, e acquiftare preffo Dlo tanto maggior merito, quanto maggiore, e più frequente è l'occasione, che il loro stato presenta , di esercitare l'umiltà , la pazienza , la mansuetudine, la mortificazione, e le altre criffiane virtù, per mezzo delle quali ficuramente fi giunge a quell'eterna gloria, a cui giunfe la beata Umiliana.

## 20. Maggio. B. Agostino Novello.

Secolo XIII.

La fua Vita feritta da un autore contemporaneo , Religiofo dell'Oraine di s. Agoffino , è inferua nella Reccolta delle Vita et Santi de Bollandiffi poto il di 19, Moggio .

N Acque il beato Agostino Novello prima della metà del decimo terzo secolo nell'isola di Sicilia, in una Terra, detta Terano, o Termes, diffante circa trenta miglia da Palertno, la quale probabilmente apparteneva alla fua nobiliffima famiglia; e fort) dalla natura, o per meglio dire, riceve da Dio, autore della natura, e d'ogni bene, un raro talento, ed un ingegno perspicacissimo. Compiuti ali studi delle lettere umane in Sicilia, fi portò alla città di Bologna, per attendere allo studio delle scienze, specialmente delle leggi civili , e canoniche , che in quel secolo più che altrove fiorivano in quella celebre Università. Ivi sece tal profitto in quefte facoltà, che divenne un celebre legifta; onde tornato in Sicilia, fu da Manfredi, che allora regnava in quell'isola, eletto per giudice supremo, o sia capo, e presetto de tribunali, e giudicadi tutto il regno. Egli efercitò quetta fublime carica con graude integrità, e amministrò a tutti indifferentemente un' incorrotta giuffizia, rifiutando i regali, e i presenti da chicchesia, e applicandost con tutto lo studio, e con ogni diligenza possibile a decidere le cause, non secondo gli affetti terreni, e le umane prevenzioni, ma unicamente secondo la ragione, che asfitteva ai litiganti . Sebbene durante il tempo della sua giudicatura, che fu di circa sette anni, Agostino menasse una vita distipata, e mondana, come uomo immerso negli affari del secolo, e anelante agli onori, e alle grandezze tetrene, nelle quali riponeva la fua felicità; tuttavia il Signore Iddio colla fua grazia lo prefervo da. maggiori, e più funette cadute, e specialmente da' vizj carnali, di modo che fi crede, che confervalle illibata la sua purità .

2. Mentre adunque epit camminara a gran pafir le via mibioti del Mondo s, che il foc corretto por la mode invilcibito nell' amor de beservato del mode de la mode

fia battaglia anche Agoffino, il quale appena potè falvare la vita con la suga. Ritornato in Sicilia pieno d'affanno, e di dolore, cadde ammalato; e talmente fi aggravo il male, che fi vide ridotto quafi agli ultimi confini della vita. Allora su , che il Signore gli parlo al cuore, e con vero lume della fua grazia gli fece conofcere la vanită di tutte le cole umane, e l'inftabilità delle terrene grandezze; onde colmo di spavento pel terribile giudizio di Dio, che gli fovraflava, a cagione delle fue colpe, si rivolse a pregare con servorose lagrime la Maestà del Signore a scamparlo da quel pericolo, e prolungargli per qualche tempo la vita, promettendogli d'impiegarla interamente nel suo divino servigio, nel far penitenza de' suoi peccati , e nel fantificare l'anima fua, con abbracciare a queff'effetto lo flato religioso.

3. Efaudì il Signore le preghiere del fuo fervo, concedendogli la bramata guarigione dalla fua infermità . Onde Agostino non volle differire un momento solo ad eseguire la promessa fatta al Signore, ricordevole di ciò, che fi dice nelle divine Scritture : Se tu hai fatto voto di qualche cofa a Dio, non tardar punto a foddisfare alla promessa. Fece pertanto istanza d'esser ammesso nell'Ordine de' Religiofi di a. Agostino, di cui prese l'abito nell'anno fopraddetto 1266., cambiando in tal occasione il nome di Matteo, che portava prima nel fecolo, in quello d'Agostino, per divozione a a. Agostino, del quale era risoluto di seguire fedelmente le vestigie. Sapendo egli, che per innalzare l'edifizio della persezione criftiana e religiosa, secondo la dottrina del medesiino s. Agostino , è necessario piantare avanti ogni altra cola un lodo, e profondo fondamento di umiltà; perciò si prefisse di esercitarsi in modo particolare in questa virtù evangelica, avendo anche la mira di foddisfare alla divina giuftizia per le colpe di finperbia, e di orgoglio da se commesse nella sua vita secolare. A quest' effetto egli volle entrare in quella Religione, come laico, o sia frate converso, ed esser destinato di stanza in uno de' piccoli conventi, che romitorj ancora fi chiamavano, fituati nel diftretto della città di Siena in Toscana. Ivi il Servo di Dio dimorò per più anni sconosciuto a tutti, anche a' fuoi medefimi fratelli religiosi , e riputato come un uomo volgare, idiota, e di niun conto, occupandoli negli ufizi più vili, ed abjetti del convento, e menando una vita povera, penitente, e saticosa, come se sosse il servo di tutti. In mezzo a quette sue umiliazioni, penitenze, e fatiche provava lo spirito di Agottino maggior contentezza, che non aveva provata tra gli onori, e le grandezze, delle quall aveva goduto nel fecolo; poicbè il Signore, che fi comunica aeli umili, e manfueti di cuore, lo riempieva della sua celeste grazia, e di quelle dolci confolazioni interiori, nna goccia delle

quali val più che tutte le infipide confolazioni del Mondo.

4. L' intenzione del beato Agostino era di finire i suoi giorni in questo genere di vita vile ed abjetta agli occhj della carne, ma grande, e di fommo pregio nel cospetto del Signore. Ma la divina Provvidenza dispose, che per un impensato accidente fosse conosciuto il suo merito, e scoperta la sua condizione, la fua dottrina. Onde paffando per Siena il beato Clemente Generale dell' Ordine Agostiniano, prese con se il servo di Dio, e volle che foste fuo compagno nel governo dell' Ordine medesimo. Fu perciò, benchè suo malgrado, costretto ad ubbidire ai comandi del fuo Superiore, e a portarfi con esfolui a Roma, dove faceva il Generale la fua refidenza. Quivi fo ordinato Sacerdote, e cominció a spandere in benefizio altrui quella dottrina, di cui Iddio l'aveva arricchito, e (pecialmente s'impiego nello flendere, insieme col sopraddetto beato Clemente suo Generale, le regole, e costituzioni della disciplina monaftica, che in avvenire (oltre la primitiva Regola di a. Agostino) doveva osfervarsi, e rutta-via si osferva da' Religiosi di tutto l' Ordine Agostiniano . In questo mentre accadde , che avendo il Papa Niccolò IV, richiefto al beato Clemente un Religioso del fuo Ordine per suo Confesiore , egli credè di dovergli proporre il beato Agostino , come il più adattato e per virtà , e per dottrina ad un ufizio di ai grande importanza, com'è quello di regolare, co dirigere la coscienza di chi ha sopra di se il governo di tutta la Chiefa cattolica . Fece il fervo di Dio ogni possibile ssorzo, e adopero le preghiere, e le lagrime, per sottrara ad un carlco al difficile , e pericolofo . Ma gli convenne cedere , ed ubbidire ai comandi del Pontefice , ed esercitò un tale uffizio non folo presto Niccolò IV., ma ancora presto i fuoi fuccessori, per lo spazio di circa 22, anni, cioè dal 2277, fino all'an. 1298.,con ona fomma integrità, e con apostolica libertà, ammonendo, e riprendendo fenza umani rispetti tutto ciò, che credeva meritare ammonizione, e riprentione. Durante questo suo ministero, egli ricuso costantemente tutti quei temporali vantaggi, ch'erano foliti godere i Confessori de Pontesci, amando di vivere da povero, e umile Religioso.

 tane la notizia, ricuzò di accettare questo nuovo carico, a cui però gli convenne di foggettarfi per comando espresso del Papa Bonifazio VIII., che allora fedeva fu la cattedra di a. Pietro, Governo il beato Agostino il suo Ordine con fomma prudenza, equità, e discrezione per lo fpazio di foli due anni. Imperocchè nell' anno 1300. convocò il Capitolo generale de' fuoi Religioli nella città di Napoli, ed in esso volle in tutti I modi dimettere la sua carica, non oftente che i medelimi fuoi religioli vi ripognaffero, quanto mai fu loro possibile. Sgravatofi il servo di Dio di questo peso, ando sabito tutto lieto a nascondersi nel piccolo convento , ovvero romitorio di s. Leonardo , diflante circa quattro miglia da Siena , e in... compagnia di quei pechi Religiofi, che vi di-moravano, attele a viepiù purificare l'ani-ma fua coll' orazione, e con la contemplazione delle cofe divine, colla penitenza, coll'esercizio continuo di tutte le virtà , finche nell'anno 1309. pieno di meriti, e di fiducia nella divina mifericordia, riposò placidamente nel Signore in età decrepita al 19. di Maggio. E' una grande misericordia, che il Signore

usa a quelle persone, le quali, per mezzo di gravi sclagure, e di totali sconvolgimenti della loro fortuna, tira al fuo fervizio, e liberandole dalla dura schiavitù del Mondo, e delle loro pasfioni , in cui correvano rischio di perire eternamente, le conduce con una specie di violenza all' eterna felicità del Paradifo : come appunto pratico con questo suo Servo, il quale non avrebbe forse mai pensato di darsi a Dio, nella maniera che fece , le non foffe ftato abbattuto da quelle sventure, e disgrazie, che abbiamo di sopra narrate. I mali, e le affizioni di questo Mondo, dice a Gregorio Magno, fono per ordinario quelle, che ci sforzano d'andare 2 Dio, e di operare davvero la noftra eterna falute : Mala, que nos bic premunt , ad Deum ite compellunt . E quefta è quella beata violenza, della quale, fecondo i ss. Padri, fi parla nell' evangelica parabola del convito 1, al quale il padre di famiglia ordinò al suo servo di costringere ad entrarvi quelli, che flavano longo le firade, e le siepi, compelle cos intrare, ut impleatur domus mea . Accade spesso, che il Signore guasta, e sconcerta i difegni di alcuni , sconvolge la fortuna di altri, fa che quegli fia ricoperto di confusione, e d'ignominia, e che quell'altro trovi da per tutto degli offacoli ai fuoi avanzamenti, e all'acuisto de' beni terreni, ni quali aspira, e provi delle infedeltà, delle ingiuttizie, e delle amarezze, dove fi lofingava di trovare dell'ajuto, della corrispondenza, e del riposo: e tutto ciò Iddio dispone, e permette a fine di obbligarli , e in ona cesta maniera sforzerli , a diffaccarfi dal Mondo, e dall'amore de'fuoi beni vani e

(1) Luc. 14. 23.

falla.

fallaci, e a cercar lui folo, ch' è l' unico, fommo, e vero bene, e a gettart interamente tra le fue braccia. Felice violenza, che Idalio efercita vento di quelli, ai quali vuo ulare una fpeciale mifericordai ! Forza deliderabile, di cui fi ferve la divina grazia; come di firmomeno, per allontanare gli cietti dalle vie lubriche del fecolo, e per condunti nelle vie ficure della filore, lo, e per condunti nelle vie ficure della filore, mendi felicità, a cui giunte il besto Agostino Movello.

21. Maggio. S. Ospizio.

Secolo VI.

Le azioni di questo Santo sono state descritte da s. Gregorio Vescovo Turongle, ché viveva nel medismo tempo, nel sib. 6. esp. 6. adela sua Storia, e adtrove.

N EL festo secolo fioriva nella Provenza un fanto solitario, chiamato Ospizio, il quale rinnovo nell' Occidente quei prodigi di penitenza, che fi ammiravano ne'ss. Anacoreti, che popolavano i deserti dell' Egitto nell' Oriente, dove si crede, ch'egli avesse per qualche tempe dimorato uell' età giovanile, per apprendervi le regole della vita eremitica. Ecco quello, che di effo racconta a. Gregorio Vescovo Turonese, il quale viveva nel medefimo tempo . Ofpizio eleffe per sua abitazione una vecchia torre abbandonata, vicina a Villafranca, e diffante tre miglia in circa dalla città di Nizza. Quivi egli dimoro rinchinfo in tutto il refto della fua vita, rivestito d'un ruvido cilizio, e cinto di pesanti catene di ferro, per affliggere il suo corpo, che macerava inoltre con continui digiuni, e con vigilie non interrotte . Il suo cibo ordinario altro non era, che un poco di pane, e pochi dattili, che a lui recavano alcuni mercanti, i quali pel loro traffico fi portavano ogni anno in Alessandria d'Egitto, Nella Quarefima raddoppiava le fue penitenze, e per fuo nutrimento a ferviva di certe radici, ch'erano in uso presso i monaci d' Egitto, e che a lui portavano i mercanti fopraddetti . Egli faceva cuocere queste radici nell'acqua, e nel primo giorno fi contentava di bere quell'acqua folamente, e ne' feguenti giorni fi cibava delle fteffe radici cotte . L'oraziope , il canto de falmi , la lezione , e meditazione de' divini oracoli, erano la fua occupazione, che non era interrotta fe non dal lavoro mamuale. Questa vita ai austera, povera, e penitente, ch'ei conduceva in quella torre, riusciwa al Santo foave e deliziota, perchè Iddio fi comunicava in modo particolare al fuo cuore, e lo riempieva de fuoi celesti lumi, e di una dolce speranza di quei beni eterni, ed ineffabili, ai quali egli afpirava giorno, e notte con in-

focati defideri.

2. Fu il fervo di Dio arricchito dal Signore

del dono della profezia, e tra le altre cofe prediffe l'irruzione, che i Longobardi dovevano fare in quelle parti, e nell' Italia, portando da per tutto il terrore, le firagi, e la defolazione, in gastigo de' peccati, e de' pubblici disordini, che allora regnavano nel popolo cristiano: La malizia degli uomini , egli diceva , è falita fino al trono dell' Altiffimo . Non v'è chi cerchi Iddio con verità, nè chi penfi a placare la fua collera . E' shan- a dita la fedeltà dal commercio, e la giufficia dai tribunali . Regna da per tutto la ruberia , l' omicidio , l'adulterio , e ogni forta di vizio . Gli spergiuri fono impuniti , le calunnie trionfano , l' iniquità à giunta al colmo . Non si pagano più le decime al Signore, i poveri fono derelitti, la Legge di Dio è disprezzata. Ecco che il Signore tiene in mano il flagello, per punire i peccatori. Ecco che vengono fopra di effi i Longobardi, gente barbara, e firoce', che mettera tutto foffipra , e che rovinera , e faccheggerà il pacfe . Ritiratevi in luogbi forti , e ben muniti ; fuggite l' eccidio , che vi fovrafla . Di fatto nell'anno 568. dopo Pasqua seguì l'inondazione de Longobardi, i quali, come abbiamo da a. Gregorio Magno, e da altri autori, pur troppo avverarono la predizione del fervo di Dio, riempiendo di lutto, di fangue, e di ogni forta di mali la Provenza, e le più belle, e fertili provincie d' Italia.

3. Poco prima che feguisse tale irruzione. de' Longobardi, s. Ospizio avvisò i Religiosi, che abitavano in un monaftero vicino alla fua torre . che follecitamente & ritlraffero, se non volevano rimaner esposti al furore di quei barbari . E voi , risposero effi, o nostro venerando Padre , perche non fate lo fleff ? Quanto a me, egli replicò, non temete , che non mi potranno fare alcun male . Vennero in fatti poco dopo i Longobardi, e diedero il guafto a tutto il paefe, trucidando quel-li, che non fi erano messi in salvo in luoghi forti. Giunfero ancora alcuni di loro alla fuddetta torre, ove dimorava a. Ospizio, e vedendolo rinchiuso in quel luogo, e cinto di catene di ferro, a' immaginarono, ch' el fosse qualche scel-lerato, il quale sosse stato condannato a soffrir la pena de fuoi misfatti , onde gli richiefero , quali delitti avesse commesso. Io fono, rispose Il Santo , colpevole di molti peccati , e meritevole d'agni gafligo; effendo ordinario coftume degli uomini fanti di riputarfi gran peccatori, perchè fentono, come dice a Agostino, dentro di se la corru:ione della concupifcenza, la quale gli spingerebbe a commettere molti peccati, se non foile raffrenata dalla grazia del Salvatore. Allora uno di quei barbari, messa mano alla spada, vibro un colpo, per recidere al fervo di Diola teffa. Ma nell'atto fteffo gli rimafe iftupidito il braccio, fenza noterlo ritirar più a fe, e gli cadde di mano la Ipada . Quei barbari alzarono un gran grido, attoniti, e stupefatti a tal miracolo , e vettatifi a' piedi del Santo , lo prevarono

ad aver pietà di loro. Egli fece il fegno di croce ful braccio di colui, che aveva tentato d'occiderlo, ed egli retto immantinente guarito, non folo nel corpo, ma nell'anima ancora; poichè volle rimanere in compagnia del fervo di Dio,

e divenne un fedele fuo difcepolo .

4. Fece s. Ofpizio molti altri miracoli, che vengono riferiti dal fopraddetto s. Gregorio Toronele, e tra gli altri reftitul la vifta a un cieco nato, e guari un fordo, e muto, il quale era flato conosciuto dal medesimo s. Gregorio, dalla fua bocca aveva fapute le circoftanze particolari del prodigio , ch' era feguito nella fua persona. Ma il maggior miracolo ditutti era Il suo tenore di vita si santo, e la sua penitenza tanto superiore alle forze umane, che continuò fino alla morte. Tre giorni prima che morifie, ne diede l'avviso al Preposito del vicino monastero, facendogli sapere, che tre soli giorni gli reflavano di vita. Vi accorfe fubito il Prepolito, come anche il Vescovo di Nizza, per nome Austadio, e molte altre persone, per trovarsi prefenti al felice transito del servo di Dio. Una di effe gli domando, come aveffe potuto durartanto tempo in quello stato si compassionevole, in cul lo vedeva: Io F bo potuto, rispose il Santo . confortato dalla grazia del mio Signor Geni Criflo , per amor del quale bo fefferto le mie pene . Ma ecco che già fono vicino ad efferne libero , e per un momento di patimenti, io entro nell' eterno ripofo. Nel terzo giorno si levò di dosso tutte le fue catene; fi profirò in terra , ove dimorò più ore in una lunga e fervorofa orazione, accom-pagnata da molte lagrime; di poi fi flefe fopra un banco colle mani alzate verso il Cielo, rendendo con un volto fereno e tranquillo umili grazie al Signore per li tanti favori, di coi l'aveva ricolmato nel corfo della fua vita; e fpirò la

beata fua anima ai 21. di Maggio circa l' an. 580. Piacefie a Dio, che la funefta descrizione de' cattivi coftumi de' Criftiani del festo fecolo, che fa s. Gregorio Turonese colle sopra riferite parole di s. Ofpizio, non fosse applicabile anche a' tempi nostri ! Ma pur troppo chi volge lo sguardo alla faccia del Cristianessmo, è costretto a deplorare la grande depravazione de' costumi, che regna in ogni fesso, in ogni età, e condizione di persone. Pur troppo non si può senza do-lore vedere, come la giustizia è calpestata-ne' tribonali, la buona sede sbandita ne' contratti , la modeftia e la caftità è derifa e disprezzata, l'umiltà, la fobrietà, e le altre virtú crifliane fono fconosciute da molti, o non curate; e in luogo loro il vizio trionfa da per tutto fenza alcun freno e ritegno. Ora fe Iddio allora mife mano al flagello, per punire i prevaricatori della fua fanta legge, e inviò contro di loro dalle parti Settentrionali un foltiffimo nembo di barbari, che riempierono di firagi, e di

desolazione tante città e provincie; qual gastigo non poffiamo, o non dobbiamo noi temere dalla tremenda giustizia di un Dio, oltraggiato continuamente con tante offese, se non procuriamo di placarlo con una feria penitenza, e con ona fincera conversione di cuore, e motazione di coflumi? E' vero bensì, che non sempre il Signore punifice i peccati degli uomini in quelta vita, e che non di rado tace, e diffimula, come dice il Profeta 1, e Iascia, che i peccatori corrano a briglia sciolta nelle perverse loro vie. Ma chi non sa, che questo stesso è uno de più terribili effetti della divina vendetta? Magnaira, dicea. Agostino, cum non irafeitur Deur ; poiche fi va a cadere dopo morte nelle mani terribili d'un Dio sdegnato, e a precipitare nelle sempiterne fiamme dell' Inserno. Horrendum eff, dice l'Apoltolo 2, incidere in manus Dei viventis : E' cofa orrenda e spaventevole per un peccatore oftinato nella malizia il cadere nelle mani di Dio vivente. Adunque il vero, ed unico rimedio, per ischivare i gastighi e temporali, ed eterni, si è quello di convertirsi a Dio , di emendare i coftnmi corrotti, e di vivere ftabilmente, e coftantemente fecondo le regole del Vangelo, a fine di ottenere misericordia nel secolo presente, e nel futuro, com' egli ha promesso con la sua infallibile parola nelle divioe Scrittore .

### 22. Maggio. SS. Casto, ed Emilio Martiri. Secolo III.

S. Ciprisno nel trattato, initiolato de Laplis, e s. Agofino nel fermone 181. dell'ultima edizione, ci hanno lafecate le memorie di questi due 25. Martiri.

Due gran Santi, e celebri Dottori della Chiefa s. Cipriano , e s. Agostino , banno fatto l'elogio de' due ss. Martiri Cafto, ed Emilio, de' quali fi fa oggi commemorazione nel Martirologio Romano . Effi furono arrestati , e presentati al tiranno in Cartagine nell' Affrica, duran-te la persecuzione di Decio Imperatore, e nel primo combattimento rimafero atterrati da Satanaffo, cedendo alla violenza de' tormenti, e negando , almeno efternamente , il nome di Cristo , benchè lo ritenessero , e confessassero nell'interno del cuore. Ma ciò nulla avrebbe loro giovato, perocchè ai fentimenti interni del cuore, come dice l'Apostolo, è d'uopo che corrifponda la voce efterna della bocca, a fine di confeguire la falute. Il Signore però avendo pietà di loro , se permise che cadessero nell'apostasia, forse in gastigo della presunzione, che avevano avuta delle loro forze, come offerva s. Agostino, non gli abbandonò per sempre, ma gli animo noovamente alla pugna, li confortò colla potente sua grazia, e sece loro ripor-tare un gloriose trionso nel secondo combattinanto , in cui comparve avanti al tiranno, e generolamente confessarono il fuo fanto nome. Eff., dice s. Cipriano , conofcendo il loro fallo , e umilmente conf. fandolo, e accufandofi rei del grave delitto commeff), meritarono di vialgarfi, e di ricevere il divino soccorso. Est nel primo combat-timento cederono alle samme, che abbrustolirono le loro membra; ma di poi in un altro combattimento le fiamme cederono alla loro fortezza, e corianza, per cui si mantennero fermi nella lor Fede , e trionfarono de loro nemici , e perfecutori . Effi , foggiunge s. Cipriano , dimandarono a Dio il perdono d:lla loro debolezza , non tanto colle lagrime , quanso colle piagbe, delle quali i loro covpi erano ricoperti , e straziati tra crudeli tormenti . Queste piagbe furono una voce affai più efficace delle parole , per ottenere dalla divina bontà la remiffione del grave lovo peccato , e la perfetta liberazione dall' jufelice flato , in cui erano caduti ,

2. Accadde a' due ss. Martiri , dice s. Agoflino , quello stesso , che avvenne all' Apostolo fan Pietro, il quale in pena della fua prefunzione fu abbandonato a se medesimo, e alla sua debolezza , onde per timore tre volte nego il fuo divino Maestro; ma poi riguardato con occhio benigno, e misericordioso da Gesú Cristo, riconobbe il fuo errore, lo detetto, e lo piante amaramente ; onde divenuto umile , meritò non... folo di ottenere il perdono della fua colpa, ma di effere ancora coffitnito capo della Chiefa, e d'imitare il fuo Salvatore con un glorioso martirio, morendo per amor fuo confitto in croce. Così i ss. Martiri Catto, ed Emilio, feguita a dire il a. Dottore, allorchè presumettero delle loro forze, rimafero vinti dal timore de tormenti, e foccomberono alla tentazione. Ma poi avendo per esperienza riconosciuta, e consessata umilmente la debolezza delle proprie forze, e che non in fe tteffi, ma in Dio folo dovevano riporre la loro fiducia; affithiti dal fuo braccio ennipotente, hanno virilmente combattuto, e hanno confeguita la corona d'un glorioso martirio : il quale fegui circa l'anno 250. nella fopraddetta persecuzione di Decio Imperatore.

s. Accidente di quelli su. Martiri ( loggiunge , Agodino nel fermone che fece a lido popolo nel giorno delal loro fettà ), e di attri grandi uomini , ferarno a noi pure d'a immediramento, per non prefiamer mai di noi fetti, e non appogiarici fina tra confidenta i Dio , e nella grazia del no-firo Salvatore. Egli di è miliato, e da abbaño per nodira falute, e ci ha infegurato e colle parole, e coll'efempio, che nell'umilità fra riporta del salvatione del della fina misferiordi imploriame quello ; che addita fina misferiordi imploriame quello ; che un dono libertie della fina beneficentia . Con' gue. Cr. Kec.

re allorché per noftra difavventura cadiame in qualche fallo, e rettiamo vinti dalla tentazione, non ci perdiamo d'animo, e non ci lasciamo abbattere dalla disperazione, come se il nostro male fosse senza rimedio. Ma bensì imitando l'esempio di questi ss. Martiri, umiliamoci nel profondo della nostra miseria , e debolezza , detestiamo con fincera penitenza la nostra colpa, e ricorriamo a Gesù Cristo nostro medico onnipotente, acciocchè colla fua grazia fani le noître piaghe spirituali , e ci conforti a combattere di nnovo virilmente contro i nemici della nostra falute. fino a riportarne una compiuta vittoria , e a confeguire quell' eterna corona, che confeguirono i sopraddetti Martiri, e ch' è infallibilmente promessa a coloro , che combattono legittimamente 1, cioè con costanza, e con perseveranza fino alla morte.

> B. R I T A. Secolo XV.

La sua Vita, scritta qualche tempo dopo la sua morte da un Religiojo Agostiniano, è riportata da Bollandisti sotto it di 11. di Maggio.

N Acque la beata Rita circa l'anno 1386. in Rocca-Porena , castello distante due miglia da Cafcia, Terra della diocefi di Spoleto nella provincia dell'Umbria . I fuoi pii genitori , i quali in età avanzata dopo molte orazioni avevano ottenuta dal Signore questa loro figliuola, l'educarono nel fanto timor di Dio, e appena fu ginnta all' età nubile , la maritarono per paura di non lasciarla esposta a qualche pericolo dopo la loro morte, fe ella non aveffe ancora preso stato . Il marito , a cui Rita su sposata , era nn nomo di un naturale affai feroce , e di na umore firavagante, la cui compagnia non poteva effere fe non molefta e faftidiofa : tuttavia ella, ufando una gran pazienza, e mansuetudine , mantenne fempre la pace , e la concordia con esfolui, e le riuscì ancora di renderlo più moderato, e d' indurlo a praticare insieme con lei gli esercizi di divozione, e di pietà criftiana, ai quali ella era molto dedita, frequentando le chiefe, e l'orazione, ed effendo più che poteva liberale verso de' poveri . Dopo diciotte anni di matrimonio su il suo marito uccifo , lasciando dopo di se due figliuoli maschi . Resto la beata donna trafitta dal dolore per la morte violenta del fuo conforte; e molto più fi accrebbe il fuo rammarico, allorchè vide i due fuoi figlipoli rifoluti di far vendetta dell' uccisione del loro padre , e d'imbrattarsi le mani nel fangue dell' uccifore. Ella pertanto, che aveva di cuore perdonata per amor di Dio l'atroce ingiuria ricevuta, e che in abbidienza Qq

del pracatto evangelico pregava quotidianamente per l'acciòra di fuo marito, feca ancoratatti gli sforzi poffibili prellò de'fuoi figlinoli , per diffori dall'inguo diegno, che avevano concepto, a per ifpirar loro quel fantimenti di carità, e di manfastudine, che convengono ad un crifitano. Ma vedendo riscire inuttii le fue sofotazioni, prelò milimenta il 30 giorar, a levatili con la compania del consistenti di contatti di la consistenti di carità di convenenta la fine divisa Maello con fiscadera il covenenta la fine divisa Maello con fiscadera il co-

Gingua umano . 2. Di fatto caddero poco dopo ambadue ammalati, a paffarono da quelta all'altra vita, avendo la buona madre nel tempo dalla malattia procurato, come ognuno fi può immaginare, d'indurli a pentirsi del loro sallo , a a perdonara di cuore all' omicida del loro padre, coma comanda la legge di Dio, Trovandusi pertanto la beata Rita sciolta da ogni legame col Mondo, si diede interamente al fervizio di Dio, e all'efarcizio della opere buone, per fantificare l'anima fua nello stato vedovile. Estendo però in età ancor fresca, giudico cosa più espediente di ricoverarfi in qualche monastero di Religiose, e a quefto effetto ne fece vive iftanze alle monache dell' Ordine di s. Agostino di Cascia; ma ne su da effe rigettata . Ella però non fi perdè d'animo , ma ricorrendo a Dio coll' orazione, acciocchè fi degnaffe d'ifpirare alle monacha di riceverla, e rinnovando più volte le preghiere con molta umiltà, finalmenta la riufcì di effere accattata, a di vastire con sommo giubbilo del fuo cuora l'abito religiofo di a. Agostino, a cui avava sempre professata una specialistima divoziona . In quetto nuovo fizto ella fece da' maravigliofi progressi in tutte le virtà, a divenne in breve tempo un perfetto modello di perfezione a tutte le Religiose di quel monastero . Ella ara ubbidientifima a tutti i cenni , noncha ai comandi della Superiora; attenta al lavoro, es tutte le faccende più faticole, e più vili del momitero; ritirata fempra, a lontana dal commercio con aomini di qualunque forta f foffero , offervando una perfetta claufura , benchè allora in quel monaftero non vi fosse l'obbligo di offervarla; prouta a fervire, ed ajutare le fue compagne religiofe fenza parzialità per alcuna, ma con equal carità verfo tutte, poishe nella loro perione non altro confiderava\_ she la parfona di Gesù Crifto, a cui defiderava unicamenta di piacere in tutta le fue opera-

3. L'efarcizio però principale, in cui la beata Rita fi occupara, e da cui alla ritrava de gran umi, e accrefcimento di fervore al fios fighito, era quello dell'orazione, in cui fi da Dio fommamente favoritza, com'egli è folito di fare colle anime umili, mortificate, e diffaccate da teate le cofe del Mondo, gual era quelhe beata fia

ferva . Il foggetto ordinario delle fue orazioni , e maditazioni era la Vita, e la Paffione del Salvatore, tenendo fempre fife nell'animo quelle parole dette da Gesù Crifto nell' Evangelio : Ego fine via , veritar , U vita , colla quali cl ha infegnato, in che confifta la vera, e foda pietà, che fantifica le anime, e la conduce ficuramenta al Cielo; la quala altra non è, se non di conofcarlo, amarlo, ed imitarlo, camminaodo fedalmente per qualla firada , ch' egli ha bæruta , praticando quei documenti, cha ha infegnati, e riponendo in lui, a nella fua grazia tutta la fiducia, perchè egli è la fola vita, che può vivificare le anime, e rendarle degne dell'eterna bastitudine . Nel meditare cha la Santa facava i dolori acarbi della Paffiona di Gasù Crifto, e particolarmente della fua coronaziona di fpina, fi fentiva accesa di un gran defiderio di patire ella pure de'dolori par amor suo, a di partecipare di una di quelle spine, che trafiffero il suo divino capo , Efaudì il Signore i voti ardenti della fua ferva, mandandole una piaga nel capo, la quale in poco tempo divenne verminofa, fetente, ed infanabile, cagionandole afpri dolori . Ella ricevè qualta piaga, come un fingolar favore dal fuo calelta Spolo, ed era molto contenta di poter in qualche minima parte corrifpondara alla tante acerbiffima pena , che per amor fuo aveva fofferte il fuo Salvatore . Per rifparmiare alle fue forelle raligiofa il fattidio, che loro cagionava il fetore, che efalava dalla fus plaga, ella fe ne ftava per lo più folitaria; e di quella folitudina fi approfittava con gran gusto del suo spirito, per trattare più lungamente, e più familiarmenta col fuo Dio nell'orazione. Così ella visse fino all' età di settant' anni incirca , e nell'anno 1456. ai 22. di Maggio , colma di mariti, paíso da questa mifera vita alla besta patria del Paradifo, illustrandola il Signore con molti miracoli, che di tampo in tempo furono registrati , e si trovano raccolti nel fine dalla fua Vita .

Uno de' frutti principali , che fi dee ricavare dalla lattura, e meditazione della Paffione di Ges'à Crifto, tanto raccomandata dai Santi ad ogni Criftiano, fi è quallo di effere disposto ad imitare I fuoi efempj, e a foffrira per amor suo le varie, e diverse tribolazioni, delle quali è ricolma la vita umana, e spacialmente le tante malattia di ogni genere, alla quali fiamo foggetti, coma fece la beata Rita. Ne' primi tre fecoli della Chiefa una moltitudine quafi inuumerabile di Fadell fi fantificarono per mazzo di tormanti, cha foffrirono nel loro corpe, e così divenuero membri vivi di Crifto, compagni de' fuoi patimenti, e in confeguenza coeredi della fua gloria . Ceffate le perfecuzioni de pagani, fuccede un altro martirio più lento, e più lungo, banchè meno dolorofo, e fu quallo dell' afpriffime penitenze, che tante migliaia d'uomini, e

di donne fecero ne deserti, e anche nelle loro case , per rapire con forza il regno de'Cieli , portando continnamente ne' loro corpi, come dice l'Apostolo, la mortificazione del loro Dio crocifisto. Estendosi da più secoli molto rallentato, e per così dire, illanguidito quefto spirito di rigorofe penitenze, fembra, che il Signore abbia surrogate le tante, e ai moleite infermità, per mezzo delle quali egli purifica molti di coloro, che ha eletti nella fua eterna predeftinazione . Queste informità sopportate con pazienza, e unite alla Paffione di Gesù Cristo, sono, al dire di a. Agostino, una specie di martirlo, e una falubre peniteuza, per cul facilmente fi giunge a quell' immenía felicità, alla quale debbono effere indirizzate tutte le nostre brame . Allorchè dunque Iddio ci visita con qualche infermità, sebbene sia lecito dimandarne a Dio la liberazione, e fi postano usare a questo esfetto i rimedi opportuni, purchè non fieno superfliziosi . roibiti dalla Legge di Dio ; quando però l'infermità continua a travagliarci, riconosciamola come un favore della divina bontà verso di noi, e come un mezzo affai proprio ed afficace, per fantificare le anime nostre, e per renderci in... qualche modo fimili a Ges' Crifto noftro capo, a fine di conseguire l'eterna falute, e se non abbiamo tanta virtù, quanta n' ebbe la beata Rita, e con esta molti altri Santi, di desiderarle, e di giubbilare in mezzo di esse; almeno soffriamole con pazienza, a con rassegnazione alla divina volontà i il che pure batta per acquiftar merito , e per renderle utili , e profittevoli alle noftre anime .

24. Maggio .

S. U M I L T A'.

Secolo XIII. e XIV.

La prima e più antica Vita di s, Umiltà fu feritta da un monaco Valombrafano contemporanno, da cui fono poi filta tricustita dille Vite politicari e i prezialmente quella del Guidacci. Ella è riportata de Bollandifi, fotto di a.v.. di Maggio. Si veda anoma il Brocchi nella Vite de Santi Forentini, tom. 1. pag. 131.

Anta Umità, che nel fecolo prima di farà Religio fi e chimo Rofancia, e ra figlicola di Elimotte, y di Richelda, gentilacomin di Fanca, y citti della Romagna. Elia nonce circumento della religio della religio della religio della religio della prima citti anno controlo della prima citti anno alta controlo della prima citti anno alta controlo della prima citti della religio della prima della colora della colora della religio della relig

l'indignazione del suo genitore. Per quanto era dalla parte fua, avrebbe fcelto lo ftato verginale, per servire Iddio con maggior merito, e purità di cuore, al qual effetto ricusò le nozze di nobilifimi perfonaggi . Ma poi fu fuo malgrado obbligata di condescendere ad unirsi in matrimonio con un principale gentiluomo della fua patria, chiamato Ugolotto, perchè un tal matrimonio poteva fervire a pacificare alcune difcordie, a turbolenze, che allora regnavano in quella città. Ella visse nello stato conjugale nella maniera, che conviene a una dama cristiana, lontana cioè dal fafto, dal luffo, e da quei mondani piaceri, che fono il veleno dell' anima; e fi applicò all' efercizio delle opere buone infieme con suo marito, amandos scambievolmente, e cercando ambedue di fantificarfi nel loro flato , e di sar acquisto del regno de' Cieli, ch' è l' unico fine del matrimonio criftiano, innalzato perciò da Gesù Crifto alla dignità di Sagramento . Ella ebbe due figlinoli maschi, i quali morirono poco dopo di aver ricevuto il battefimo ; del che ella tanto fu lungi dall' attritariene , che anzi ne giubbilò, e ringraziò il Signore, che gli avefse liberati dai lacci e pericoli del Mondo, e si foile degnato di ammetrerli nel suo celeste regno, riveftiti della ftola dell'innocenza battefe male. Dopo effere viffuta nove anni in perfetta unione e concordia col suo marito Ugolotto, ella bramò di menare il rimanente della fua vita nella continenza, e nella penitenza; al che febbene il fuo conforte mostro sul principio molta ripugnanza; tuttavia essendo stato da Dio percosfo con una grave infermità, che molto indebolì la fua compleffione , vi condifcese poi volentieri ; onde ella entrò in un monaftero di monache, che professavano l'istituto de'Canonici regolari, detto di s. Perpetna; e Ugolotto parimente vefti l'abito de' medefimi Canonici regolari , . wiffe con tanta pietà, ch'è venerato col titolo di Beato fotto il nome di Lodovico, che prese facendosi religioso.

2. Abbracciando adunque la fanta donna lo fiato Religiolo, fi mile in cuore di giungere col divino ajuto alla meta della perfezione, della quale sccome fapeva effere fondamento l'umiltà , percio volle prendere il nome d' Umiltà . acciocche questo stesso nome sosse a lei un continno rlcordo, ed ecciramento a profittare in quefta. virtù evangelica , da Gesù Crifto raccomandata a' suoi seguaci . Allorche entro in Monaftero, non fapeva leggere, ma effendo dotata di grand'ingegno, in poco tempo fotto la disciplina di una di quelle monache, che le fu aflegnata per maestra , imparò perfettamente la lingua latina , la quale in quel fecolo continuava alquanto ad effere comune tra il popolo, benche affai guaffa, e corrotta; ond' ella fu poi in progrefio di tempo capace di comporre de fermoni Qqz Spirifpirituali in lingua latina , alcuni de' quali fi confervano ancora, ripieni di fentimenti divoti, specialmente in lode, ed onore della beatiffima Vergine Maria, della quale fn in tutta la fua vita divotifima . La vita umile , penitente , mortificata, e adorna di tutte le virtù, che la Santa conduceva in questo monastero, le concilio la stima, e la venerazione di tutte le Religiose, le quali perciò cercavano di darlene de' fegni efteriori in tutte le occasioni . Ma questo stesso era a lei cagione di rammarico , perchè bramava di effere avvilita , e disprezzata , per affomigliarfi al sno Salvatore, che su saziato di obbrobri, e d'ingiurie . Inoltre fent) accendersi al cuore un vivo desiderio di starsene affatto ritirata in solitudine, nascosa agli occhi di tutti, e di esercitarfi in penitenze ftraordinarie, le quali non coal facilmente poteva praticare, rettando in quel monaftero, fenza incorrere la taccia d'un' odiofa fingolarità. Laonde per divina ispirazione, confermata con un prodigio, ella ufcì occultamente dal monaftero 1, e fi eleffe per fua dimora una piccola cella , annessa alla chiesa di a. Apollinare di Faenza, appartenente ai monaci dell' Ordine di Valombrofa. In questa celletta ella fi rinchiufe, facendone murare la porta, e lasciandovi solamente due finestrelle, una che corrispondeva in chiesa per ricevervi i ss. Sagramenti, e l'altra per di fuori, da cui le veniva fomministrato quel po' di cibo, che ferviva

al fuo nutrimento, 2. In questa cella , o sia romitorio , ella si propose di voler osservare nna vita la più austera, e la più rigorofa che mai potesse. Quivi vestita di ruvido cilizio, digiunava continuamente, contenta di pocheonce dipane il giorno, e di poca acqua, aggiungendo folamente nelle feste una scarsa porzione di erbe cotte i dormiva pochissimo, e per l'ordinario inginocchioni , appoggiando il capo fopra un pezzo di legno; e impiegava i giorni, e le notti in orazioni, in fagre letture, e in pie meditazioni . A proporzione che così affliggeva, e trattava feveramente il fuo corpo, il Signore riempieva il fuo spirito dl celefti confolazioni, onde era fovente rapita in estasi dolciffime, e rimaneva tutta assorta in Dio, come se abitasse già in Cielo nella compagnia degli Angeli; potendo ella pure dire quello, che di se medesimo diceva l'Apostolo: Conversatio noffra in Celis eff : la nostra conversazione , cioè i noftri affesti, i noftri pensieri, le noftre brame fono in Cielo; noi abitiamo col corpo in... questa bassa Terra, ma il nostro spirito dimora in Cielo, a cui aspiriamo con incessanti sospiri, e infocati defideri .

4. Statte la beata ferva di Dio rinchiusa in

(1) Non era in quei tempi preseritta alle monache quella rigorosa clousura, che si osserva presentemente. (2) Nest anno 1534, surono queste monache Valombroquesta cella per lo spazio di dodici anni, e vi avrebbe terminati i suoi giorni, se il Signore, che l'aveva eletta a cooperare alla fantificazione di molte anime, e l'aveva perciò preparata coll' abbondanza de' fuoi doni, non le avelle farto conoscere, che doveva uscire da quel romitorio, e in avvenire impiegarfi negli efercizi della vita attiva , radunando delle donzelle , che fotto la fua disciplina attendessero al servizio di Dio . Che però ad infinuazione ancora del Vescovo di Faenaa, e dell' Abate generale di Valombrofa, ella fondò un monattero di fagre vergini dell' Istituto Valombrofano in un inogo deffinatole dal medefimo Vescovo, che fu il poggio detto della Malta fuori della cistà di Faenza, intitolandolo di s. Maria Novella, perchè la chiefa, e il monastero era dedicato, e consagrato in modo particolare fotto gli auspici, e la protezione della... Madre di Dio. A questo monastero, che su poi in progresso di tempo trasferito dentro la città, concorfero ben presto molte nobili vergini, le quali professavano la stessa regola, che fi offervava dai monaci di Valombrofa; e animate dalle parole, e molto più dai fanti efempi della beata Umiltà, menavano una vita fanta, ed efemplare, e spandevano da per tutto il buon odore delle loro virtà .

5. La città di Firenze, dov'era nato, e in breve tempo cresciuto l' istituto de' monaci Valombrofani, fondato già da a, Giovanni Gualberto, volle eff pure partecipare di un tanto bene ; onde s. Umiltà per condiscendere alle istanze, che da quella città l'erano ftata fatte, circa l'anno 1281. parti da Faenza in compagnia di tre monache sue discepole, di cui la principaleera una appellata Margherita , la quale è venerata con culto religioso come beata, e carnminando tutte quattro a piedi, giunfero a Firenze, dove fu fondato un monastero di monache Valombrofane con chiefa dedicata in onore di a. Giovanni Evangelifta 2, al quale la Santa professava una special divozione, confessando di aver ricevnte molie grazie per la fua interceffione. Ella ritenne il governo, e la direzione di quefti dae monafterj da lel fondati, cioè di Firenze, edell' altro di Faenza, dove anche negli anni appresso si portò a rivedere quelle sue dilette figlinole, e ad animarle sempre più all'acquisto della perfezione religiofa. Fece ancora il viaggio di Roma, per iffabilire vie più coll' autorità pontificia l'erezione de' fuoi monafter; e in tal occafione visitò con molta divozione, e con fingolare confolazione dell'animo fuo i fantuari di quest' alma città . Tornata finalmente a Firenze, ebbe rivelazione del fuo vicino paffaggio da questa vita, a cui ella si preparò con atti di arden-

fane trasferite nel monastero di s. Salvi, dove ora ripofa il corpo di s. Umilià, e della beasa Margherita sua discepola,

tiffima

stíffima carità, e colla continua meditazione dei mitteri della notra Redenzione e particolarmente della Patione dil Getà Crifto . Sei medi prima di morire fu stiffitta da una penofa infermità, che fopporto con mirabile pazienza ; e traquillità di lipitio, e ai 23. di Maggio della nuo 1310., in età di fopra ottant'anni, dall'efin di questa Terra fen evol a la gloria immor-

tale del Paradifo . Quetta Santa col fuo efempio, e collo stesso fuo nome infegna a tutti, e specialmente allepersone religiose la virtù dell'umiltà, virtù tanto effenziale, e necessaria alla falute, e molto più alla perfezione, che fenza di esfa a nulla gioverebbe la virtù sì pregevole, e poco meno che angelica , della verginità ; poiche , come dice a. Agostino , nel giorno terribile del giudizio Iddio non rinfaceerà al demonio alcun peccato d'impurità, attefoché egli non avendo earne , non n' è capace ; ma benti la flua fuperbio , che lo fece cadere dal Cielo , e lo precipitò nel fuoco infernale. Tanto è vero ; che la fola superbia basta a rovinare un' anima , e a renderla abominevole agli occhi di Dio! Inoltre ella c'infegna la penitenza, della quale come s'è veduto, fu si amante, e si defiderofa, fino a rinchiuderfi in una piccola cella, e ivi menare per più anni una vita aufteriffima. Quefta wirtù della penitenza, ch'è propria d'ogni Cri-fliano, avendo Gesù Critto detto a tutti nel Van-gelo 2: Beati quelli che piangono; e : Se voi non farete penitenze, tutti infieme perirete; molto più conviene a quelle persone, che fi sono scparate dal fecolo , e vivono ritirate ne fagri chioftri. Ad effe molto più, che agli altri Fedeli, dice l' Apostolo 2 : lo vi scongiuro d' offerire a Dio i vofiri corpi , come una vittima viva , fanta , e grata agli occhi fuoi , per rendergli un culto ragionevole , e fpirituale. E'bensì vero, che non a tutti, fenza una particolare ifpirazione del Signore, conviene d'intraprendere certe penitenze ttraordinarie, e certe aufterità fuperiori alle forze umane , come sembrano quelle praticate da questa Santa, e da molti altri Santi, le quali fono più da ammirarfi, come doni fingolari di Dio, che da imitarfi dal comune della gente pia, e divota . La regola più ficura , che possa darsi in quefta materia per non errare, fi è quella, che infegna s. Bafilio Magno: La Vergine , dic' egli, (lo fteffo dicafi di qualunque altra perfona) la quale attende a reprimere la fenfualità colla penitenza , e col mortificare la carne , fi guardt dal cadere nell'altro effremo d'una troppo grande affinenza; perchè è un egual male il rendere inutile il corpo a forza d' un' ecceffiva dieta , e il nudrirlo di foverchio per intemperanza . Il corpo trattato delicatamente firibella contro lo fpirito , a guifa d' un eavallo troppo largamente abbiadato ebe tiva de ealci contro lo fprone : ma fe gli fi leva l' alimento neceffario , fi rende impotente a operare. Quando il corpo è troppo ben trattato , aggrava l'anima , e l'impedifice (1) Matt. 5. 5. Luc. 14. 4. (1) Rom. 12. 2.

d'applicar falle coff firitisails: me quanda un arrojeptinge, a ciercipa siliumen la verde languido, c'foglido, c'linque anora la verania della firira, a me abasta il vigore, c'aluria tanto set di c'eccipi pratri l'ante. Informa la regola ficura da tecari, in famile materia di quella di un'ard d'unadificrat moderazione, e non far nulla fana ai configio d'un figgio, e prudente dierette. E' meglio cam minara a pullo più lento, e duratta, con consegnata del consegnata del consegnata del con consegnata del consegnata del consegnata del contra con consegnata del consegnata del contra consegnata del consegnata del contra consegnata del consegnata del contra consegnata del contra consegnata del contra consegnata del contra consegnata del concerna del consegnata del contra consegnata del contra consegnata del contra concerna del concerna del concerna del consegnata del concerna del conc

### 25. Maggio. S. Gregorio VII. Papa. Secolo XI.

Le azioni di questo fanto Papa si trovano registrate negli annali Ecclesistici del Ven. Cardinas Baronio tom. 21. dell'edizione di Lucca, e presso i Bollandisti net tomo festo del mesa di Maggio socio questo giorno.

S AN Gregorio VII. fi chiamò nel battefimo Ildebrando, e nacque in Soana città del Senese circa l' anno 1020. Essendo ancor fanciullo fu inviato a Roma, acciocchè fosse educato nella pietà, e nelle lettere presso un suo zio, ch'era Abate nel monaftero di a. Maria del monte Aventino, nel quale fi crede ancora, che vestiffe\_ l'abito monzifico . Giunto però all' età di fedici anni reftò talmente amareggiato l' animo fuo nel vedere i difordini , che in ogni genere di perfone, e specialmente nel clero, regnavano allora in Roma, che si allontanò da questa città, e andò a nascondersi nel monastero di Clugni in Francia, per vivere fotto la disciplina di a Odilone, il quale in quel fecolo rifplendeva come un gran luminare nella Chiefa, ed era capo, e abate generale della Congregazione de monaci Cluniacenfi . Grande fu il profitto , che s. Gregorio fece sì nelle scienze ecclesiaftiche , e sì nelle virtù criftiane, durante il foggiorno in quel monaftero, che probabilmente fu di circa fette, o otto anni ; di modo che effendo ritornato 2 Roma intorno all' anno 2044., ei fu dal Pontefice Gregorio VI, afcritto al fuo Clero , e fatto fuddiacono della Chiefa Romana, dove feguitò a condurre una vita innocente, e diede tal faggio della fua abilità . della fua dottrina nelle cofe facre, e del suo zelo, che da Leone IX. , il quale nell'anno 1049. era falito fulla cattedra di a. Pietro, egli fu promoffo alla dignità di Arcidiacono della Chiefa Romana, e provvedute dall'Abazia del monaftero di fan Paolo . Era questo monastero ridotto a tale defolazione per la negligenza degli Abati fuol antecessori, che non vi era quasi più alcun monaco, che uffizialle quella celebre bafilica. Ma il noftro Santo dopo aver ricuperati i beni ad effo

appar-

appartenenti, i quali erano fiati dilapidati, vi riflabili una religioù Comunità di monaci offervanti, i quali di fi in poi vi celebraffero i divini uffiti, e vi offervaffero una perfetta difciplina monafita con edificazione di tutti, come di fatto fegul.

2. In tempi sì difficili, e pieni di turbolenze interne, ed efterne, che allora agitavano la Chiefa Romana , fu s. Gregorio per lo spazio di venti, e più anni il principale appoggio, e per così dire, il braccio defiro si del Pontefice Leone IX., e si ancora de' suoi successori Vistore II., Stefano IX., Niccolò II., e Aleffandro Il., i quali fi fervirono dell' opera fua in tutti gli affari più rilevanti della Chiefa, e a lui commifero le legazioni più ardue , e più fpinofe, indirizzate a mantenere e promovere la purità della Religione, e della ecclefiaffica disciplina. Il Sauto animato da uno zelo ardente della gloria di Dio, e del decoro della sua Chiesa, soddisfece con ogni maggior diligenza a tutte le incumbenze, che furono a lui commefie; e il Signore fi degno qualche volta d'autorizzare la fua condotta con de' prodigi. Così avvenne una volta tra le altre in Francia, dove aveva radunato un Concilio in Lione contro alcuni Vescovi Simoniaci. Uno di costoro, vedendo di non potere sfuggire la condanna, che gli sovraftava, nè mitigare iu veruna maniera la fevera, e incorrotta giuftizia del Legato Apostolico, che presedeva al Concilio, procurò di corrompere a forza di danaro l'accusatore, e i testimoni, che erano informati delle fue fimonie; onde allorchè fi venne alla difamina del fuo delitto, mançarono le prove per convincerlo : ficchè esti comparve tutto baldanzofo nel Concilio, vaotando la fua pretefa ionocenza. Il neftro Santo scorgendo con lume divino la fua profonda maliaia , ne gemè dentro se medesimo ; dipoi ri-volto al Vescovo simoniaco : Credete vos (gli diffe ) che il Padre , il Figlinolo , e lo Spirito fante fieno un folo Dio , e della medefima follanza? lo lo credo, rispose il Vescovo . Dite dunque, replicò il Santo, Gloria fia al Padre, al Figlinelo, e allo Spirito fanto . Il Vescovo si mostro pronto di recitare quefte parole , ma per quanti sforal faceffe , non potè mai pronunziare quelle parole: callo Spirito fanto . Onde atterrito da questo miracolo , confesso il suo rento, di aver cioè fatto mercato dei doni dello Spirito fanto colle fue inique fimonie; e dopo quetta confestione, potè senza difficoltà pronunziare interamente le sopraddette parole: Gloria fia al Padre, al Figliucio, e allo Spirito fanto, con gran meraviglia, e flupore di tutti quelli, che affiftevano al Concilio.

3. Effendo nell'anno 1073. vacata la Sede Apofiolica per la morte del Pontefice Aleffodro II., nel giorno fetto, in cui firono terminare l'efequie del Papa defunto, il claro e il popolo Romano, moffo da un particolare, e firaodinario sifinto comincio ad elclamare: Sur Firro Esca-

elesso Papa l' Arcidiacono Ildebrando . A quelte voci improvviće il Santo , che & trovava prefente, refto non paco attonito , e ripieno di fpavento pel carico formidabile , che gli fi voleva imporre ; cercò di fuggire , e di nalconderfi ; ma fu arrestato, e non oftante ta sua ripugoanza, e malgrado le fue lagrime, gli convenue codere alla violenza, che gli fu fatta; onde nel giorno 22. di Aprile del fuddetto sono 1073. fe collocato fu la cattedra di s. Pietro, prendendo il nome di Gregorio . Quali fossero i fentimenti dell'animo suo per questa eccelsa dignità , alla quale era stato innalzato , ben si scorge dalle lettere, ch' egli scriffe a diversi suoi amici immantinente dopo la fua efaltazione al Pontifica. to . In una di quette lettere scritte a Desiderio Abate di Monte Caffino , che poi gli fuccede nel Papato col nome di Vittore IIL, egli fi esprimo ne' termini feguenti : La morte del Papa Aleffandro II. ba gettato me in un grande imbarazzo . e m' ba riempiuto d' un' eltrema turbazione . Inperocche travandofi il clero , e il popolo radunate nella chiefa per l'efequie del defunto Pontefice , 1'à d' improvoife algate con tumulto , e fi fono tutti gettati fopra di me come tanti furiofi; e fenza volermi dare ne facoltà , ne tempo a deliberare, m' banno coffretto con violcaza a prendere il governo di que-Ha apoliolica Sede, di cui io fono infuficiente a. portare il gran pefo. lo poffo adunque dite in verità cel Profeta: Sono venuto in alto mere, e la tempella mi ba fommerfo ; bo gridato , e faticato in vano ; le mie fauci f fono fatte roche fenza frutto . Il timore, e il tremore è venuto fopra di me ; e le seachre m' banno da ogni parte ricoperto . Io mi troso in letto , egli foggiunge , pieno di affanno , e non posto tiendermi più oltre in narrarvi le mie peme : folamente io mi raccomando alle orazioni voftre , e de voltri fratelli , acciocche il Signore mi prefetvi da' pericoli , ne' quali mi ritrovo .

4. Gli effetti fecero conoscere , con quanta ragione il fanto Pontefice apprendeffe i difturbi, le inquietudini, e i pericoli, che gli fovraftava. no nel posto sublime, al quale era stato contro fua voglia follevato . Concioffiachè ne' dodici anni, che duro il fuo pontificato, fi può dire eon tutta verità, ch'ei fu fempre fenza veruna intermiffione moleftato da mille cure, veffato da ogni forta di persone ecclesiastiche, e secolari, e combattuto fieramente da innumerabili persecuzioni, sostenute per la giustizia, e per voler soddistare ai doveri del suo apostolato. Cofa troppo lunga farebbe , e da non poterfi restringere in un breve compendio, il voler narrare per minnto le varie e ffraue vicende, a cui il fanto Papa fu foggetto per la malizia de fuoi arrabbiati nemici, e de fuoi furiofi perfecutori. Baffi il dire , che alcuni fediziofi Romani giunfero fino a mettergli le facrileghe loro mani addosfo, a oltraggiarlo, e a farlo prigione, mentre nella notte di Natale dell' anno 1075. cele-

brava i fagrofanti mifteri nella chiefa di a- Maria Maggiore; che molti Vescovi fimoniaci, e incontinenti di Germania , e d' Italia , fosteunti , e fomentati dalla potenza dell' Imperatore Enrico IV. suo dichiarato nemico, per issuggire le pene dovute a' loro delltti, glifi ribellarono contro , e fi avanasrono a commettere i' enorme eccesso di creare un Antipapa, che su Guiberto Arcivescovo di Ravenua, già dal a Poutefice fcomunicato, e deposto, che prese il nome di Clemente III.; che ardirono con una incredibile sfrontatezza di lacersre la fua fama con infami fatire, e libelli famofi, come tra gli altri fece l'empio, e bugiardo Cardinale Bermone, inventando le più nere imposture, e spacciando contro di lui le più atroci calunnie. Iufomma ficcome in que templ infellci regnavano costumi corrottiffimi non folo tra' laicl, ma ancora tra gli Ecclesiastici di ogni ordine, mottiffimi de'qua-He con isfacciata impudenza erano fimoniaci, incontinenti, e concubinari fcandalofi, e il fanto Pontefice cercava di guarire le loro piaghe, e non glovando i lenitivi ad un al grande, e invecchiato male , fu obbligato di metter mano a' rimedi più forti delle censure, e delle deposizioni, a fine di far ravvedere i colpevoli, e di purgare la Chiefa del Signore da quelle macchie, che la deformavano, e la rendevano dispregevole a' fuoi nemici, e di vendicare ancora l' onore della fua Cattedra pontificia, e l'ecclefiaftica libertà : così fi concitò l'odio degl' innumerabili malviventi di ogni flato, e condizione, e a guifa del divino Salvatore, di cui teneva in terra le veci, divenne il berfaglio, al quale, fiache viffe, contradiffero i Principi della Terra, i Sacerdoti di mal coftume, e tutti coloro, che odiavano la luce della verità , ed erano nemici della giuftizla.

5. Ma se il Signore permise queste furiose, e molt iplicate tempefte contro il fuo fervo , e contro la nave di Pietro, di cui egli frava al timone ; nel tempo stesso lo armò di forte e intrepido zelo, e di un coraggio invincibile, per cui egli fi mantenne sempre costante uel difendere la verità, e la giuftizia, e nel refiftere a tutti gli sforzi de' fuoi avverfari, fenza lafciarfi mai abbattere, ne arrendersi giammai alle injque pretenfioni di coloro, che avevano congiurato alla rovina della disciplina ecclesiattica , e alla depravazione delle fante regole da' Padri , e da'Pontefici fuoi antecessori flabilite, e da se rinnovate, e confermate iu varj Concilj, che a questo effetto egli tenne in tempi diversi, durante il fuo Pontificato . Quefta coftanza, e fermezza. d'animo confervo il fanto Pontefice fino al fine , benchè fosse assediato da' suoi nemici nella stesta città di Roma, il che avvenne nell'anno 1084. che fu il penultimo della fua vita. Egli fu coftret-

to di ricoverarfi nel castello Sant'Angelo, mentre l' efercito dell'Imperatore Enrico IV, si era impadronito di Roma, e vi aveva introdotto l' Antipapa Guiberto. Venne però al fuo foccorfo il Duca Roberto Guiscardo, il quale mise in fuga l'efercito di Enrico, onde il s. Pomefice potto in libertà, fi portò a Monte Caffino; e di là andò a Salerno, per confagrare una nuova magnifica chiefa eretta in onore di a. Matteo Apoftolo . Nel tempo che a Gregorio faceva la fua dimora in Salerno, fu affeito da una infermità, ch' egli previde dover porre termine alfa fua vita . e ai zoi travagli; onde si dispose alla morte con atti di fervente carità, e con ricevere i sa, Sagramenti con una fingolare divozione. Le ultime fue voci prima di morire furono queste: Dilext juflitiam , & odivi iniquitatem , propterea morior in cuilio : Ho amata la giullizia, e bo odiata l' iniquità , e perciò io muojo nell'efilio . Seguì la fua beata morte ai 23. di Maggio dell' anno 1085.

Gesù Cristo nostro Salvatore aveva già detto nel Vangelo 1, che il servo non poteva essere maggiore del fuo padrone, nè il discepolo del fuo maettro: e però fe il Mondo aveva odiato, e perfeguitato lui , ch' era la Sapienza increata , la Verirà eterna, e la Giuftizia essenziale, avrebbe parimente odiato, e perleguitato i fuol difcepoli, e feguaci, i quali camminaffero fulle fue tracce, e vivessero secondo le massime del suo fanto Evangelio . Questa divina predizione si è avverata, e tutto giorno fi avvera, particolarmente in coloro , I quali per debito del loro uffizio, come fono l paftori delle anime, fono obbligati di annunaiare , e disendere la verità , di correggere i depravati costumi, e di opporfialle falle maffime del Mondo, e alle viziose pasfioni degli uomini. Non è pertanto da maravigliarfi, fe gli uomini apostolici, e i prelati più illustri, e più zelanti, fono stati in ogni tempo contradetti , maltrattati , lacerati , e perfeguitati. Quefta è la loro forte su quetta Terra; quefta è la viz ordinaria, per cui essi hanno da fantificare fe medefimi , e da cooperare alla fantificazione degli altri, durante la loro vita ; a quefto debbono effi ftare apparecchiati, come aduna specie di martirio, allerchè vogliono adempiere i loro doveri, e foddisfare alle obbligazioni del loro ministero. Quello, che in fimili cafi bifogna avvertire , fi è , che non fi mafcheri la paffione fotto nome, e pretefto di selo, e che in vece di cercare la gloria di Dio, e il bene delle anime, nou si cerchino la propria gloria, e i propri intereffi, come facevano quei falfi pafori, de' quali parla s. Paolo 3 . Perocchè, come offerva s. Agoftino , Martyrem non facit porna , fed canfa; nec in Det judicio queritur quod quifque patiatur , fed quare patiatur ; che è quanto dire , non tanto fi dee por mente alla perfecuzione,

quag-

quanto alla caufi della perfecuzione; e allora folamente la perfecuzione è profittevola a chi la foffre, e meritano lode degli comini, e premio da Dio i patimenti, quando fi foffrono per la verità, e per la giultizia, come avvenne a fan Gregorio, e a tanti altri Prelati dalla Chiefa vemerati per Santi.

## 26. Maggio. S. FRANCA VERGINE. Secolo XII. e XIII.

La fua Vita seritta da un Monaco Cistercianse si riparta da Bollancisti à 15, di Aprile . Se vedano ancora gli Annali Cisterciansi agle anni 1112. , 1214., e 1218.

Acque s. Franca l'anno 1173. nella città di Piacenza d'una nobile famigliz, che fi crede fosse goella de Cooti di Vidalta. Ella fu posta in educazione all' età di sette anni nel monaftero di a. Siro dell' Ordine Benedettino ; e ficcome l' zoima fua era stata prevenuta da copiofe benedizioni del Signore; coti grande fu il profitto, che fece nell'amor di Dio, e nel desiderio di darfi tutta al divioo suo servizio. Che però giunta all' età di quattordici anni veffì con gutto particolare del fuo fpirito l'abito religiofo in quel monaftero, e fi avanzò poi di virtà in virtà , per divenire vera sposa di Gesà Cristo , e imitztrice da' divini fuoi efempi. Cominciò fin d'allora, e cootinoò poi nel rimanente della. fua vita a macerare la fua carne co' digiuni , e colle penitanze, per tenarla foggettz allo fpirito , e per effere in iftato di poter più facilmente ribattere gli strali delle diaboliche tantazioni, e riportarne perfetta vittoria. Ella foleva digiocare in pane, ed acqua tre giorni della fettimana, e paffare l'intera Quarefima con on poco di pane, e alcune erbe crude; onde contraffe una debolezza di stomaco , che molto l'afflifie, cagionandole di quando in quando de' gravi dolori, ai quali non volle mai applicare alcuna medicina corporale , perchè diceva, effere le pene di queffa vita uo nulla in paragona di quelle acerbiffime , che si soffrono nell' altra vita da chi non he fetta la conveniente penitenza delle soe colpa, anche leggiere, e veniali.

1. Le virth di quella fanta Vergina, e le for amabili quitti le conciliamon tala films, e re-nerricos prefilo le for Religiote ch' designe, e re-nerricos prefilo le for Religiote ch' designe, e re-nerricos prefilo che for de la forma morte di quella, che foitnere un tale impieso po, ella vi fa di anatime confesso foitibinti que quella mediente fee Religiote, che giuneçaran al delle mediente fee Religiote, che giuneçaran al più givani. Per quello moritro, e anche perine che non di reclera disease a governar quella nomenti. Communia, ripuguo di accettara il pede che non de reclera costanta diala por ridiusirante prefile tracco costanti nella per ridiusira.

ne . Trovandofi pertanto come Soperiora alla tetta di quella religiofa Comunità, fi prefitte nell'animo di adempierne gli obblighi con efattezza, e di attendere con tutto lo ftudio a faotificare fe medefima, e a procurare la fantificazione delle fue mooache, quele in fetti effer dee l'unico scopo di chi presiede agli altri ne' mooasterj . Laonde ella era la prima, e la più pootuale in tutte le offervanze mooaftiche; acciocche il fuo buon esempio servifle di fiimolo, e di eccitamento a tutte le Religiose di soddisfare alle loro obbligazioni. Io tutte le fua azioni faceva comparire quella umiltà, quella modeftia, e quella manfuetudine, che nudriva nel cuore . Allorchè elcuna delle fue Religiose commetteva qualche mancamento, usava prima le maoiere più dolci, e più foavi, per farla ravvedere, ed emen-darfi; e quando ciò non giovava, fi ferviva... della fua autorità di Abbadeffa, per efigere da effe l'offervanza delle regole, e coftituzioni del monaftero, non permettendo, che gli abufi preodeffero piede, e paffaffero in coofuetudine, come fuol facilmente accadere nelle Comunità, fe i Superiori non fono vigilzoti ad Impedire l'inoffervanza, e a togliere gli abufi, che a poco a poco per l'umana debolezza fi fogliono in quelle introdurre . Infomma la bezta Fraoca riulci una Superiora irrepreofibile nella fuz condotta, e zelante della disciplinz regolare.

2. Ma pure chi il crederebbe , fe non fi fapeffe pur troppo per esperienza l'incottanza delle meoti umane, e la ripognaoza, che i migliori Superiori iocontrano fovente oc' loro fudditi a pertare il glogo della disciplina, e a prendere in buona parte le loro correzioni ? Quelle Religiofe, che con tzota premura fi erano onite a vo-lere s. Franca per loro Superiora, fi rivoltarono contro di effa ; e delle private mormorazioni del fuo governo, come troppo afpro e severo, prifarono ad una maniseftz sedizione, la quale veniva fomentata dal Vescovo stesso di Piacenza, perchè bramava di far succedere nel posto di Abbadeffa una fua forella , ch' era Religiosa in quel mooaftero. La Santa foffri con pazienza le contraddizioni , che a lei fi facevano in tutte la occasioni ; non fece verun conto delle dicerie, e delle calunnie, che contro di lei fi fpargevano non folo dentro il monaftero, ma di fuori aocora tra i parenti, e altre persone adereoti delle monache fediziofe, e turbolente; e contecta del testimonio della sua coscienza, si umiliava avanti la Maestà di Dio, e lo pregava istantemente a comandare al mare, e alla tempefta, e a coocedere colla sua potente grazia la bramata cal-ena e tranqoillità. Estendole più sensibile il danno, che le Religiose facevano a se medesime. collz loro difubbidienza, che non era il pregiudizio, che ne rifultzvz alla fua persona, e alla fua podeftà di Superiorz, cercò tutte le vie a lei pofibili, per farle rientrare in fe medelime , e per ridurle alla dovuta foggezione, e all' adempimento de loro doveri.

4. Ma perchè vide, che gli animi di non poche di quelle Religiose erano troppo inaspriti, ed efacerbati contro di lei , e che la maggior parte di effe non avevano più verso la sua periona quella deferenza, e confidenza, che conveniva, per effere loro di giovamento nel fuo overno ; rifolvè di dimettere la fua carica... di Abbadessa, e di ritirarsi ancora da quel monaftero, abbracciando una occasione, che il Signore le presento di passare ad altro Istituto, in cui si professava una più efatta, e una più rigoroía disciplina. Con licenza adunque, e permisfione del Vescovo di Piacenza parti dal monattero di s. Siro con alcune poche monache, che non vollero rettar prive della fua compagnia, e ita un luogo del territorio di Piacenza, detto Monte-Lana, fondo neil'auno 1212, un mooaftero deil' Iftituto Ciftercienfe, a cui fomminiffro tutto cio, ch'era a tal effetto oecessario, una nobile e ricca donzella della ftessa città di Piacenza , chiamata Carenzia , la quale professava una fpeciale amicizia, e venerazione verfo la Santa. Lifa ancora volle vestire l'abito Cittercienfe, e vivere fotto l' ubbidienza, e direzione della medefima Saota, che fu Abbadessa di questo nuovo monastero. Due anni però solamente stettero le monache in quel luogo di Monte-Lana, perchè effendo eilo delerto, non vi trovarono la fuffiftenza delle cofe necessarie al loro visto ; nell' anno 1214, passarono in una Terra appellata Pettolo, ovvero Pettoli, distante due miglia da Piacenza , ed ivi fiffarono la loro dimora , dando loro il Signore di quella Terra una cafa affai grande, e capace, la quale riduffèro ad ufo di monattero, con una cappella annella, che per allora ferviva di Chiefa.

5. In questo monattero di Pettolo flabili s.Franca un' efatta disciplina regolare, e vi sece fiorire tutte le virtà convenienti allo flato religiofo; onde fi sparse ben totto e in Piacenza, e altrove la fama della fantità, che in effo reguava, e concorrendovi molte vergini, e delle vedove, e anche delle maritate di confenso de' loro mariti, a vettirvi l'abito religiolo, vi fi formo una numerofa, e fanta Comunità, che attendeva a fervire Iddio in ispirito e verità, e con univerfale edificazione . Santa Franca precedeva a tutte le monache col suo esempio, e col suo servore, e le animava colle fue efortazioni ad avanzarfi. ogni giorno più nella perfezione evangelica... Ella ebbe la confolazione di vedere tutte quelle fue dilette figliuole spigituali a camminare dirittamente per la via del Cielo, e moftrarfidocili, ed ubbidienti a tutto quello, che loro imponeva a profitto delle loro anime; onde ne rendeva continuamente umili grazie al Signore, da cni viene ogni bene, e che il tutto ordina, e dispo-Sec. Kacc.

(1) Heb. 13. 17.

ne în vantaggio de' suoi eletti. Le monache di a. Siro fi erano già pentite delle loro disubbidienze , e de' mali trattamenti fatti alla loro buona Superiora ; e le fecero vive istanze di ritornare al loro monaîtero, e a ripigliare il govarno di effo. Ma la fanta Vergine, che fapeva effer vicino il tempo del fuo paffaggio da. quelta vita, ricusò di accettare l'invito, fignificando pero loro, che confervava nel fuo cuore una tenera benevolenza verso di esse, e che non cestava di tenerle raccomandate a Dio nelle fue orazioni. In fatti poco dopo, cioè nell' anno 1118. verso la metà di Quaresima, ella su asfalita con maggior violenza dal folito male di ftomaco, che la fece languire fino ai 25. di Aprile , nel qual giorno munita de ss. Sagramenti deila Chiefa in età di 45. anni in circa fe ne volò alia patria celefte, verfo della quale erano flati indirizzati i fuoi infocati defideri .

Una delle maggiori grazie, che il Signore

dispensi alle Comunita religiose, si è quella di dar loro de Superiori zelanti della offervanza. regolare, i quali con premura, e diligenza promovano il buon ordine, e l'efercizio delle virtà convenienti al loro flato, e per mezzo dei loro bnoni elempi . e d'una piusta severità indirizaino le persone a se soggette all'acquifto del regno de' Cieli . Siccome al contrario pur troppo accade, come offerva s. Gregorio Magno ne' fuoi Morali, che per li peccati, e demeriti de' sudditi, Iddio permette, che presiedano de' Superiori o negligenti, o viziofi, i quali in vece di edificare, mandino tutto in rovina, e fieno la causa, o almeno l'occasione della perdizione di molti. Coloro pertanto, ai quali il Signore fa la grazia speciale di dar loro de buoni, e zelanti Superiori, oe rendano nmili grazie alla divina milericordia, e le ne lappiano approfittare in vantaggio delle anime proprie, obbedendo con docilità si loro comandi, acciocchè effi possano con gioja, come dice l' Apostolo 1, adempiere il loro uffizio , di cui debbono rendere firetto conto a Dio; e nou fieno coftretti a gemere, e a rattriftarfi a caufa delle contraddizioni , e delle disubbidienze di quei , che sono loro subordinati, i quali percio ecome foggiunge l'Apoflolo, recherebbero così facendo un grave danno, e pregiudizio a se medesimi, nella guisa che avvenne a quelle Religiose, che contraddissero alla beata Franca, e l'obbligarono a dimettere il governo del monastero. Si ricordino a questo fine , che la nostra natura guasta dal peccato inclina al rilaffamento, al difordine, e alla diffolutezza; onde ha bisogno di chi la raffreni. la ritenga ne propri doveri, e un un giufto rigore, per impedire, che non cada nel precipizio. E però in cambio di prorompere in querele, e mormorazioni contro de' Superiori, allorchè ulano qualche severità verso di loro , per coftringerli all'adempimento delle loro obbligazioni , e all'oflervanza efatta delle regole del proprio Iftituto; debbono piuttotto accufare la propria fenfualità, e la fiacchezza del loro fiprito, e pregare il Signore, che conceda loro la grazia di profittare de falutevoli avvis, e delle caritatevoli correzioni de' medesimi Superiori.

# 27. Maggio. S. GIOVANNI I. PAPA E MARTIRE. Secolo VI.

Le notizi e apportenenti a questo santo Pontesce si possono vedere nella Recolta delle Vite de Santi ae Bollandissi si lotto il giorno 27. di Moggio, e nell'Ilstoria ecclessa-siica del Cardinal Orsi tom. 17 lib. 19, 5, 21. e 1. Si veda antora 1. Gregorio Magno ne suoi Dialoghi lib. 3, esp. 10, 4, esp. 10.

S I fa oggi dalla Chiefa commemorazione di s. Giovanni Papa primo di questo nome, il quale sotto Teodorico Re d' Italia, principe Goto, e Ariano, riportò la palma d'un gloriofo martirio . Ed ecco qual ne fu il motivo , el'occasione . Aveva Giuttino Imperatore d'Oriente, principe cattolico, e pio, pubblicato un editto contro gli eretici, e in particolare contro gli Ariani, ordinando che follero privati delle chiese, che avevano nel suo imperio, e di tutte le cariche, e che fossero anche soggetti ad altre pene . Retto per questo editto sommamente amareggiato l'animo di Teodorico, e pieno di furore minacció di far egli pure lo stesso trattamento ai Cattolici ne' fuoi Stati, di confegnare cioè tutte le loro chiese ai suoi Ariani, di bandire i Vescovi dalle loro sedi, e di riempiere di stra-gi, e di sangue tutta l'Italia. Prima però di mettere in elecuzione quelte fue fiere minacce volle in ogni modo, usando ancora della violenza , chevil Pontefice s. Giovanni insieme con alcuni Vescovi, e Senatori Romani si portasse a Costantinopoli presto l'Imperatore Giustino, e lo persuadesse a rivocare l'editto da se promulgato contro gli Ariani, altrimenti gli denunzialse in nome suo l'esterminio, ch'egli era per fare de' Cattolici dimoranti nel suo dominio. Bisognò, che il fanto Papa abbidisse, suo malgrado, al furibondo ed eretico Principe, per non esporre a maggiori mali Roma, e tutta l' Italia; ma nel tempo stesso che accetto una tale ambasceria, fi protetto liberamente, che non l'avrebbe efeguita, se non nella maniera che conveniva ad un Romano Pontefice, vale a dire, fenza far nulla, che disdicesse alla sua dignità di Capo della Chiesa cattolica, e difensore della sua Fede ..

a. In quefto viaggio, che il fanto Pontefice fece a Coffantinpoli, il Signore fi degno di onorarlo con due miracoli riferiti da s. Gregorio Magno ne' fuoi Dialoghi; il primo fu, che avendogli un uomo nobile prefiato un cavallo, del quale el fi fervi per paffare l'ithmo di Corinto, benchè il cavallo fotte si docile e maníutezo, che era

folita cavalcarlo la fua moglie; tuttavia dope aver portato il fommo Pontefice , non fu più possibile, che alcun altro se ne potesse servire, volendo Iddio con ciò mostrare, come osserva lo stesso s. Gregorio, il sommo rispetto, e la venerazione, che fi doveva al fanto Pontefice, anche in una cosa si indifferente, come era quefta. Il fecondo miracolo più ftrepitofo fu quello di restituire il lume degli occhi ad un cieco, nell' entrare che il Santo fece nella città di Costantinopoli, dove egli giunfe nel mese di Marzo dell' anno 525. Il fanto Papa fu con fommo onore accolto dal Clero, e popolo di Costantinopoli, che gli venne incontro colle croci, e colle fiaccole accese, essendo tutti pieni di letizia per la confolazione di vedere nelle loro contrade il Romano Pontefice, spettacolo affatto nuovo, ne mai veduto ne' secoli precedenti . Lo stesso Imperatore non folo gli andò esso pure incontro, ma fi prostrò ancora in terra, e gli rendè lo stesso omaggio, che renduto avrebbe al principe degli Apostoli s. Pietro . E sebbene l'Imperatore aveste già ricevuta la corona imperiale per le mani del Patriarca di Costantinopoli secondo il rito consueto; contuttocio volle essere di nuovo folennemente coronato dal medefimo Romano Pontefice; sperando di ricevere per mezzo suo più copiose benedizioni dal Cielo per se, e per tutto il suo imperio.

3. Ma se il santo Papa ricevè sì grandi onori, dovuti al suo sagro, e sublime carattere, dalla Corte imperiale di Costantinopoli ; assai diversa fu la forte, che incontrò al suo ritorno in Italia presso il Re Teodorico, il quale da principe saggio , umano , e clemente ch'era ftato per lo passato, era divenuto un fiero, e crudele tiranno, fino a spargere il sangue de' più qualificati personaggi del Senato Romano, e tra gli altri di Severino Boezio, e di Siminaco, ambedue e per la dignità del Confolato, che avevano efercitata, e per la dottrina, e per la pietà celebratissimi . Mal soddisfatto Teodorico del s. Pontefice Giovanni, perchè non aveile adempiute le fue inique commissioni nella maniera, ch'egli bramava, e forse anche insospettito per le grandi onorificenze a lui fatte alla Corte di Giustino, lo fece arreftare subito che mise piede in Italia, e rinchiudere in una oscura prigione nella città di Ravenna, dove egli faceva la fuaresidenza . Quivi il santo Pontefice terminò i suoi giorni, oppresso dalla fame, dagli stenti, e dalle miserie ai 18. di Maggio dell' anno 526., e il Signore fi degnò con de' miracoli onorare la fua morte, e rendere autentica testimonianza della sua santità, e della gloria, a cui l'aveva follevato nel Cielo. Quattr' anni dopo, il fao fagro corpo fu trasferito a Roma, e sepolto nella Bafilica Vaticanà ai 27. di Maggio, in cui percio se ne fa memoria dalla Chiesa ne' suoi martirologj, e ne' suoi uffizj.

4. Non

4. Non tardò la divina giuffizia a prender vendetta contro l'iniquo tiranno Teodorico . Aveva costui già determinato di dare in preda a' fuoi Ariant le chiefe de Cattolici, quando affalito a guifa di Ario, autore della fua empia fet-ta, da un violento fluffo di fangue, perdè infelicemente il regno, e la vita. Nell'ora stessa, in cui morì , come racconta s. Gregorio ne' fuoi Dialoghi, fu rivelato il suo supplizio ad un Santo solitario dell'isola di Lipari, al quale parve di vedere Teodorico squallido, e scalzo, in., mezzo a s. Giovanni Papa, e al sopraddetto Siminaco, in atto di effere da loro giudicato, e gettato in una gran voragine di fuoco; e così il diferaziato Principe, foggiunge il medefimo a. Gregorio, fu dopo morte giuttamente giudicato, e condannato da coloro, i quali egli aveva ingiultamente, mentre viveva, giudicati, e condannati.

Quetta visione del giudizio del Re Teodorico, come fatto da quelli, ch'esso aveva perseguitati, e privati di vita, è un'immagine, o piuttofto un abbozzo di quel terribile giudizio, il quale, fecondo che tta fcritto nella Sapienza 1, fi farà nell'ultimo giorno alla prefenza de' Giutti contro coloro, che in quetto Mondo gli hanno maltraltati , veffati , e oppreffi : Allora , dice il Signore , i Giulli Harauno con gran cottanza contro coloro , che gli avranno afflitti , e che gli avranno privati delle loro fatiche . t deff, cioè i reprobi . a quella vitta faranno ripieni di confufione , e di fpavento , e fi sbigottir anno alla prefeuza de' Giu-Hi . e della gloria , alla quale contro ogni loro efectsazione li vedranno efaltati . Allora eff pentiti , e gemendo per l'angofera del loro fpirito , diranno: Ecco quelli, che noi già devidenimo e vituperammo . O noi Holti , ch: riputammo la loro vita come una pazzia, e il loro fine ignominiofo ! Ecco come eglino fono annoverati fia i figliuoli di Dio, e la loro forte è fra i Santi . Dunque abbiamo errato dalla via della vertta , e fiamo viffuti nelle tenebre , fenna vedere la luce della giustita. Che ci ba giovato la fuperbia ? E ebe ei banno conferito le vicebezze, e la jattanza? Tutte quette cofe fono paffate come un' ombra Uc. Quette divine parole regittrate nella fagra Scrittura per nottra ittruzione stiano fcolpite nel nostro cuore, e ci servano di conforto, allorche siamo travagliati, oppressi, e ingiuttat mente aggravati dagli uomini maligni, e prepotenti . Kicordiamoci, che ben presto si cambierà fcena, e che i trionfi de' cattivi fopra delle persone dabbene svaniranno come sumo, e si convertiranno in una fempiterna ignominia, e confusione, se non si ravvedono, e non ne tanno penitenza; ficcome al contrario le lagrame, i travagli , e le ignominie de giufti fi cambieranno in un fommo gaudio , e in una gloria fempiterna .

# 28. Maggio. SS. CONONE, E 1L SUO FIGLIUOLO MARTIRI. Secolo III.

Gli Aști del loro martirio , riportati de Bollandifti nel tamo fettimo di Magito, brache non feno originali, fono perrio per la loro fembicità , e finerita degia di tutta la frete e appariscono compodi sopra memore originali , come può vederi prefo il Tillemont nella perfecuziona dell'Imperatore Austiano attic. 6.10m. 4.

V Iveva nel fecolo terzo in Iconio città della Licaonia un fedele fervo di Gesù Cristo, chiamato Conone . Egli aveva avuto moglica, colla quale visse poco tempo, essendo morta affai giovane, lasciandogli un solo figliuolo maschio, di cui ne' suoi Atti si tace il nome. Dopo la morte della moglie Conone abbraccio la vita ascetica, ch' è quanto dire una vita ritirata, e lontana dal cominercio, e tumulto del Mondo, una vita mortificata, e penitente ne' digiuni, e uelle vigilie, e applicata alla meditazione delle divine Scritture, e all'orazione frequente, e quali continua . Egli allevo il suo figliuolo nella criftiana pietà, e in età di dodici anni ne fece un'offerta alla Chiefa d'Iconio, nella quale fu afcritto all' Ordine de' Letrori, e di poi per le sue singolari virtà su promosto all' Ordine del Diaconato. Conoue pero stimandos indegno di qualnaque grado ecclesiatico si contento di fervire Id-dio da femplice laico, anzi tanta era la sua uniltà , che si reputava un misero peccatore , e l'ultimo fra i Cristiani , E pore il Signore Iddio l'aveva onorato del dono de' miracoli, tra' quali fu affai strepitoso quello di comandare alle acque, ch' erano uscite dal letto di un fiume, e inondavano le campagne, che ritornaffero nel loro alveo , come in fatti esse ubbidirono prontamente alla voce del fervo di Dio , qualichè aveffero avuto fenío, e intelligenza.

2. Era già Conone molto avanzato nell'età, e giunto al colmo della persezione crittiana., quando il Signore volle coronare la fua virtu, e quella del fuo figliuolo colla grazia del martirio, ch'è la maggiore e la più dittinta, che Iddio possa fare in quetto Mondo a' veri, e fedeli fuoi fervi, ed amici. Effendofi pubblicati nella Licaonia gli editti dell' Imperatore Aureliano contro i seguaci della Religione crattiana, Conone fu uno de' primi ad ellere arrettato infieine col fuo figliuolo. Poco dopo ginnfe ad Iconio un Uffiziale dell'Imperatore, chiamato Domizlano, per efeguire gli ordini imperiali contro i Criftiani; e al suo tribunale su subito presentato Conone. Domiziano resto non poco commosfo all' aspetto d'un vecchio si venerabile, e pieno di compaffione, e di ftima verso di cito, gli dimando con dolci parole, per qual cagione egli menade una vita si tritta, e malinconica, allo-

ra specialmente che tutti erano nella gioja, e facevano allegri conviti, per le vittorie riportate dall' Imperatore contro i barbari . Rifpofe il fanto Martiro: Quelli , che vivono fecondo la carne, paffano i loro giorni tra i piaceri, tra le pompe, tra gli fpaffi, e le allegrie; ma quelli, che vivono fecondo Dio , non poffino prender parte in quelle cofe , poiche è d' uopo , ch' effi entrino nel regno di Dio per mezzo di molte tribolazioni . Io godo d' effer pinttollo partecipe de patimenti, e della Croce di Gesii Crifio, che di gustare per breve spazio di tempo i piaceri del secolo. E però io vi dimando la grazia di non toglicrmi la vita con un supplizio di poca durata, ma bensì con vati, e diverfi tormenti. offinche io abbia la forte di patir molto pel mio Dio . Questa risposta del Santo è certamente contraria ai fentimenti della natura, ma non a quelli della grazia del Salvatore, la quale riempie l'anima di fiducia nella fua onnipotenza, e fa defiderare di molto foffrire per amor fuo, per confeguire una ricompensa più abbondante a propor-

zione de' fofferti patimenti . 2. Domiziano refto non poco attonito alla geperofa risposta del Santo, e dopo avereli faste altre interrogazioni intorno al fuo fiato, e alla fua condizione, gli dimando, fe avesse figlipoli. Un folo io ne bo , ( rifpofe il Martire ) e avrei gran piacere , ch' egli pure aveffe la gloria di confessire il nome di Getà Crifto in mia compagnia. Domiziano comando, ch' effo ancora fosse presentato al fuo tribunale, conforme fu subito eseguito; e avendolo trovato non meno generofo, e coffante del padre nella confessione della Fede, ordino, che fossero ambedue stesi nudi fopra delle braci ardenti, e asperse di olio, acciocche più vivo ne fentifièro il dolore. Ma tanto fu lungi, che quefto, e altri crudeli tormenti scuotessero la loro coftanza, e indeboliffero il loro coraggio, che anzi a, Conone prese a deridere il fiero tiranno, dicendogli, che i fuoi ordini erano mal efeguiti, e che le braci non erano abbastanza accele, per tormentarli, come fi doveva, e foggiunte : Inventate pure nuovi fuppliri , acciocche meglio rifelenda la potenza di Geiù Crifio , che affile , e conforta i fuoi feroi . Tu dunque , diffe il Tiranno, fel rifoluto di morire ? Sì ( replico Il Santo ) fon rifoluto di non più vivere fra gli nomini , a fine di vivere con Gesà Crifto in Cielo . 4. Allora Domiziano diede ordine, che i due

Santi folitro fospeti pet li piedi in aria colla tedia all'ingiù, e forto di effa fosfe fatto fumo la gran copia, e puzzolente, lufingandosi, che la moleflia di questio tormento potesfe abbattere il loro coraggio. Ma effi, che erano fitai lavincibiili al fueco, molto più difiperazzono il fumo, e t burlandos del tiranno, gli differo, che doveva vergognarfi di elier vinto, e fisperato da due nomini debolì, i quali nian como facevano della fisperba fila potenza, e della fina siliera grande dezza. Ifritato Domiziano viepiù contro i due fanti Martiri , comando , che foffero loro tagliate le mani, e perchè il tormento fosse più lungo, e più fenfibile, volle che fi adopraffe una fega di legno . In questo tormento i due ss. Martiri alzarono gli occhi al Cielo, e fecero per un po' di tempo orazione, finita la quale, rendorono le loro beate anime a Dio. Fu la loro morte accompagnata da una voce del Cielo, che applaudi al loro trionfo, e riempì di spavento Domiziano, che fi ritirò tutto atterrito infiemo co' fuoi ministri. Onde i Fedeli ebbero campo di prendere i loro corpi , ai quali diedero onorevole fepoltura , lodando Iddio della vittoria , ch'elfi avevano riportata di tutta la potenza del fecolo, e dell'inferno. Seguì il loro martirio circa l'anno 275.

Gesù Crifto ha detto nel Vangelo 1 : Beati qui lugent, quoniam ipfi confolabuntur. Ve vobit qui ridetis nune, quia lugebitit, & flebitis. Bea-ti quei ebe ora piangono, perebe poi goderanno. Guai a quelli , che ora ridono , perchè poi piangeranno. Quette parole infallibili del Salvatore. stavano scolpite nella mente, e nel cuore di san Conone; e perciò schivava le vane allegrie, e i fallaci paffatempi del Mondo, e menava una vita ritirata, e auftera, per far acquifto dell' eterna felicità del Paradifo. Io godo ( diffe avantl il Giudice ) d' eff-r piuttoïlo portecipé de patimenti , e della Croce di Geri Crifto , che di guffare per breve fpazio di tempo i piaceri del fecolo , giacche fa d' uspo entrare nel regno di Dio per mezzo di molte tribolazioni . Ora queste medefime verità evangeliche dovrebbero effere la regola della condotta d'ogni criffiano, che vuol metrere in falvo l' anima fna , giacchè è certo , che fenza la pratica di effe non fi può giungere al Cielo . Donde adunque viene, che i Criftiani fono comunemente sì nemici delle mortificazioni, nelle tribolazioni al impazienti, e all'incontro s) anelanti , e a) fitibondi de piaceri , e delle allegrie del Mondo ? Viene , perchè poco , o nulla fono informati, e perfuad dello spirito del Vangelo, o pure non vi penfano mai feriamente, e vivono alla cieca, feguitando il torrente delle persone mondane . Viene (dice s. Girolamo ), perche falfamente fi lufingano di poter godere de beni prefenti , e de beni futuri , di paffare dalle delizie di quella vita alle delizie del Paradifo , e di effet felici in quefto Mondo , e felici , e beati nell' altro. Ma questo è un Inganno diabolico, e un errore perniciofiffimo , poicbè , come diffe il fuddetto fanto Martire, e come sta feritto ne' divini Oracoli a , non fi può entrare nel regno de' Ciell , se non per mezzo de' patimenti, e delle tribolazioni, fecondo quella mifura, che Iddio ha deftinata a ciascheduno de' suoi eletti .

20. Mag-

# 29. Maggio. \$5. Sisinnio, Martirio, BD Alessandro Martiri. Secolo IV.

Il maririo di quelli Sanzi fi raccollo principalmence da due fenere di a. Vigito Visipono di Franco, e di due fenere di a. Vigito Visipono di Trato, di Milamo, e a. Guessani Gioffolmo Paringe di Goflazannopoli i le quali lettere fono riportate dal Ruimera negli dati fineri di Mariri alla peg. 14... e feg. esti sitipione di Verona. Si voda annora il Tillemont tom. so delle Memorie estefoglishe nei tuolo di

I Sauti Sifinuio, Martirio, ed Aleffandro erano Greci d'origine; e dalla Cappadocia vennero a Milano, tirativi principalmente dalla fama della pietà, e dottrina del grande s. Ambrogio Vescovo di quella città. Quivi dimorarono per qualche tempo, finchè il medefimo a. Ambrogio gl' inviò a s. Vigilio Vescovo di Trento, acciocchè si prevalesse dell' opera loro per la converfione di molti infedeli, che dimoravano nelle valli delle Alpi fopgette alla fua giurifdizione . S. Vigilio, conosciutili per esperienza forniti di quelle doti, che fi richiedono pel ministero ecclesiatico, gli ascrisse al suo clero, promosse al Diaconato s. Sifiunio , ch' era il più avanzato nell'età, e ordino Lettore s. Martirio, e Offiario a. Aleflandro fuo fratello, ch'era il più giovane di tutti; dipoi gli (pedi ad una valle fituata nelle Alpi della fua diocefi, chiamata Ansunia, alcune miglia diffante da Trento, affinche annunziaffero l' Evangelio a quei popoli rozzi e idolatri. Eglino ebbero molto da soffrire nel loro apostolico ministero da quella gente selvaggia, e offinata ne fuoi errori ; ma dimorando effi fra que' barbari come agnelli mansueti fra lupi feroci, e non opponendo alla loro indocilità . . · scotumatezza se non una dolcezza , e carità incomparabile, e una invitta, e perseverante paztenza, ebbero la confolazione di convertirue un buon numero alla Fede di Gesù Crifto, e di potervi edificare una chiefa in ouore del vero Dio, dove radunavano i novelli convertiti, gl'iftruivano nelle maffime, e ne' mifteri della crittiana Religione, e vi cantavano ancora le divine lodi . Ma ficcome la maggior parte di quella gente rimaneva offinata nelle tenebre dell'idolarria . e non poteva foffrire il disprezzo, che i Santi sacevano delle loro false divinità; perciò nou cesfava d' inquietare in diverse maniere quei novelli Criftiani, e di tendere continuamente delle infidie contro i tre Santi predicatori, per privarli di vita, e così vendicare l'oltraggio, ch'effi pretendevano farsi ai loro numi ; come di fatto il Signore permife, che loro riufcisse nel modo feguente .

2. Erano foliti quel ciechi pagani di fare ver-

fo il fine di Maggio una certa cerimonia, o proceffione, nella quale portavano con folennità intorno ai loro campi degl'idoli, e delle vittime, per mezzo delle quali fi promettevano una copiofa raccolta. Venuto il tempo di una tal facrilega fetta, pretefero effi di obbligare alcuni Criftiant novellamente convertiti a concorrervi effi pure, e a somministrare le loro vittime per quella funzione, Informati di ciò i tre fagri miniftri del vero Dio v' accorfero fubito, a fine d' im\_ pedire, che quelle loro pecorelle non fossero ftrappate dall' ovile di Gesù Crifto . Allora... quegl'idolatri rivolfero tutta la loro rabbia e furore contro i medefimi Santi, e come bestie feroci avventatifi contro di loro, con bastoni e con afte li batterono, e ferirono . Sifinnio fu maltrattato più degli altri fuoi compagni, poichè gli fracaffarono il capo con un corno di bronzo, di cui si valevano per quella loro cerimonia, e poco manco, che non confeguisse allora la corona del martirio . Ma se ella su differita , non su lunga la dilazione; concioffiachè il dì feguente andati i pagani di buon' ora alla cafa, dove il Santo dimorava, l'affalirouo al letto, mentre Martirio curava le sue ferite, e co' nuovi colpi, che diedero al fauto Discono , gli tolfero quei pochi momenti, che gli reftavano di vita. Martirio fi falvò colla fuga in un orto vicino, ma effendo stato scoperto, su arrestato da quei ribaldi, i quali legatolo ad un albero, lo caricarono di bastonate, e di ferite, per cui grondava sangue da tutto il corpo, rallegrandosi in quel mentre Il Santo, e rendendo grazie al Signore, di effere di nuovo lavato per amor fuo col battefimo del fuo fangue. Con malconcio com'era, lo strascinarono dinanzi ad uno de'loro idoli,; ma per istrada reudè lo spirito a Dio , come un' offia fanta, e aggradevole nel cospetto del

Signore. 3. Restava ancora s. Alessandro , il quale se fu l'ultimo a giungere alla corona, ebbe però il vantaggio di pervenirvi con un più dolorofo martirio. Egli s'era nascoso in una casa, per non esporsi temerariamente alla morte. Ma tait furouo le ricerche, che quei furiofi pagani fece-ro per difcoprirlo, che finalmente lo trovarono ; e legatolo infieme co' cadaveri de' fuoi compagni, e appefogli per infulto un campanello al collo, come a un giumento gli firafcinarono tutti tre per una firada afpra, e fassosa, onde ne rimafero lacere tutte le loro membra. Di poi avendo abbattuta, e diroccata la chiefa fopraddetta, prefero i legnami di essa, e accesoue un gran fuoco davanti a un loro idolo , vi gettarono i cadaveri di s. Sifinnto, e di s. Martirio, e rivolti a s. Alesfandro, lo richiefero, fe voleva adorare Saturno, o pure effer egli pure gettato nelle fiamme. Iuorridi il Santo a una tal proposta, e pieno del fuoco celeste, che gli ardeva nel cuore, eleffe piuttofto di effere bruciato vivo, che di confentire ad una fimile empietà. Effi pertanto dopo averlo nsovamente battuto, lo gettarono in quel fuoco, dove confumò il fuo gloriofo martirio ai 29. di Maggio

circa l'anno 397.

4. Si trovo presente al trionfo di questi illustri martiri s. Vigilio Vescovo di Trento , il quale vi era forse sopravvenuto, per aver inteso il rumore della perfecuzione, mosta da quei pagani, i quali ad effo pure fecero molte minacce, ma non poterono nuocergli , perchè oon era-giuota ancora per lui l'ora di fagrificare la fua vita per Cristo, come poi fece in un'altra occafrone, secondochè fi dirà nella sua Vita nel proffimo mefe di Giuono. Mentre i corpi de' faddetti tre Santi ardevano nel fuoco, l'aria retto all'improvvilo ingombrata da una nera, e orrenda nuvola, e comincio a cadere una dirotta pioggia, accompagnata da lampi, da tuoni, e da fulmini strepitofi, che riempierono di tale spavento gli animi di quei barbari pagani, che fi diedero ad una precipitola fuga . Onde ettinto dalla... pioggia il suoco, s. Vigilio ebbe tutto il comodo di raccogliere gli avanzi dell'offa de' corpi de' fanti Martiri, e le loro ceneri; delle quali fagre reliquie arricchi non folamente la chiefa, che fece poi fabbricare ad Angunia nel luogo del loro martirio , e la fua Cattedrale di Trento , che fi gloria di poffedere le loro tette , maaltresì le Chiele di Milano , di Cottanticopoli , e di Brefcia , inviandone a s. Simpliciano , a s. Giovanni Grifostomo, e a e. Gaudenzio, illufiri Velcovi di quelle città. In Milano nel giorno, in cui vi giuotero le medefime reliquie, come racconta Paolino oella Vita di s Ambrogio, avvenne uno firepitolo miracolo in persona di un cieco, venuto per ona celette visione dalla Dalmazia; il quale accottatofi con gran divozione, e fiducia a venerare quelle reliquie, ricuperò di repente la luce degli occhi.

5. Informato l'Imperator Onorio dell'enorme eccesso commesso dai pagani Anauniasi, voleva prendere contro di essi severa vendetta, avendoli già fatti arrestare, e mettere in ceppi ; ma ne su frastornato dalle suppliche di s. Vigilio, e degli altri cristiani, non parendo loro convenien-te di funestare il giorioso trionfo de' fanti Martiri colla morte de' colpevoli, i quali la divina Provvidenza aveva permeffo, che fossero l' ittromento del loro martirio. E di goeff esempio si valfe poi s. Agostino in una lettera I al tribuno Marcellino, per efortario efficacemente, come aveva fatto prima con altre due lettere a allostesso Marcellino, e al Proconsole dell'Affrica, a non punire con pena di fangue la morte data da' Donatifti ad un fanto Prete della cattolica comunione. Concioffiach? (dice il fanto Dottore ) le passioni de servi di Dio , che debbono effere gloriofe alla Chiefa , ed efempj di pazienza ai Fedeli, aus fions da fautillaris col fonçue de fioni centici Anni; como olfera nitrovo il medelimo
a. Agolino, il fangue de Martiri fiole, per la mifericordia di Dia, produre la conversiona deinedelimi loro nemici; come di fatto avvenne al
pacie di Ananania, dove fe fipario l'ilaquee de
praddetti tre Martiri posiche, come il ni damartirio i, la prosi evanquelica di pol readè un
fratto copiolo, e ivi abboodo la grazia di Gesà
Cribi tra quel popoli, dove avera grima abbon-

date la colpa, e l'iniquità. La fincera e ardente carità , che i ss. Martiri confervavano fino alla morte verso de' loro nemici, e perfecusori, de'quali bramavano la falute, era così accetta, e gradita al Signore, che in riguardo di esta spesso ei difloodeva sopra di loro con abbondaoza la sua grazia, per la quale fi convertivano a via di verità, e abbracciavano quella Fede, che prima avevano con tanto furore impugnata, e perleguitata ; onde ebbe a dire Tertulliano, che il tangue de Martiri era un seme secondo, che moltiplicava in grau numero i Criftiani . Di fatto se si scorrono le storie della Chiefa, fi troverà, che a quasi tutti i predicatori dell' Evangelio alle nazioni idolatre avvenne quello stesso, che accadde ai sa. Martiri Sifinaio , Martirio , ed Aleffandro , cheperdeffero cioè la vita col martirio , e per quetto mezzo fi propagatle, e radicarle la crittiana Religione presio quei medesimi popoli, da' quali erano ffati perfeguitati, e martirizzati. Quetta ammirabile condotta della divina Prove videnza , infinitamente superiore a tutti i penfieri, e disegni umani, serva a noi d'ammaefiramento, per imitare la carità de' ss. Martiri, allorchè ci avvenga foffrire perfecuzione per la verità, e per la giunizia, amando di cuore quei medenmi, che fono nemici della verita, e della giuftizia, compatendo la loro cecità, e offerendo al Signore per la loro falate, e conversione quei medalimi patimenti, de' quali elli fono la cagione, e l'ittromento. In tal maniera noi certamente fanificheremo le anime nottre, e participeremo delle gloriose corone de ss. Martiri; e inoltre poffiamo fperare, che di quetto niezzo fi fervira il Signore, per vie più ttabilire, e rendere note, e tricofanzi quelle verisi, che fem-bravano oppresse, e lossocate, e per illumisare, e convertire coloro, che le odiavano, e

(1) Epift. 119. n. e. (1) Epift. 119. . & 134. n. e. fi fotto quefto giorno .

(1) Quelli atti fono riferiti dal Surio , e dai tivilanti.

perseguitavano.

# 30. Maggio. B. Matilde Vergine. Secolo XII.

Un Monaco Ciferciente poco dopo la morse della besta Matilute jerife la fua Vita, ch' è riyoriata da' Boltanaifit nel tomo vi i, delle Vite de' Sante del meje di Maggio, e da altri 6c.

A bests Matilde nacque ful principio del duodecimo fecolo dal Conte Bertoldo, e dalle Contessa Sona, personaggi illustra secondo il Mondo per la nobiltà, e per le riccbazze nelle baviere , ma molto più illustri aventi Dio per la loro fingolare pietà, della quale tra le altre pro-ve diedero quella di fondare, e dotare degli Ofpedeli, e de' monafterj ai d' nomini, che di donne , fra'quali celebre è quello di Diezaen, fondato per Religiofe, ovvero Canonicheffe dell'Ordine di s. Agottino. In questo monattero di Diezgen effi milero in educazione la loro figliuola. Matilde in età di cinque anni ; ed ivi ella fu ellevata con tante cura, e diligenza da quelle buone Religiofe, che confervo la innocenza battefimale, e crescendo negli anni, crebbe ancore nell'amore di Dio, e nella fode pietà crittiana . Ivi ancora, giunta che su all'età conveniente, veft) l'abito religiofo, e in breve tempo divenne un perfetto etemplare di tatte le virtà proprie del fuo ftato . Sopra tutto fpiccava in lei une perfette ubbidienza alla Maeftra del Monaflero , ( coa) & chiamava la Superiora di effo ) onde nulle faceva fenza il fuo confenfo, e dipendeva interamente da' fuoi cenui, come fe non aveffe propria volontà. Ella moftrava quefte fleffa ubbidienza nell' intervenire a tatte le fanaionidella Comunità con tale prontezza, che se avesfe udito il fuono della campana, che la chiamava al coro, o elirove, in tempe che stesse scrivendo, lasciava imperfetta quella lettera e fillaba, che stave formando fulla certa, per andar fubito dove era chiamata . Siccome ella aveva avuto la felice forte di non tenere elenn commercio col Mondo, perche, come si è detto, entrò da fanciultine nel monattero; così afuggiva di trettare con persone secolari ed estranee dal fuo moneftero , e di ricever vifite ; di maniera che endando qualche volte a trovaria il fuo fratello Ottone Vescovo di Bamberga, o un altro fratello, chiamato col nome del padre il Conte Bertoldo, ella se ne sbrigave con brevi parole, amando di trattar poco cogli uomini, chiunque effi fosfero, e molto con Dio nell'orazione.

2. Essendo passate ell'altra vite la Superiora del Monastero, tutti i voti delle Monache s'unirono nell'eleggere per loro Superiora Matilde, nella quale scorgevano tutte le qualità proprie per un tale unicio. Ma ella, che si timava in verità la minima di tutte, e la più incepace di

un tal ministero, fece ogni possibile esorzo, per ricularlo, sebbene pol le convenne cedere alla coffaute volontà delle sue sorelle Religiose. Ma gli effetti fecero conoscere, quanto le persone umili , e che nulle prefunono di le medefime . fieno atte el governo degli eltri . Imperocchè ella riuci una Superiora fante , prudente , selante delle disciplina regolare, e nel tempo stesso ripiena di bontà, e dolcessa verso le sue Religiose, le quali emava teneramente come sue figliuole, ma con un amore puro e spirituale, che non eveva altro oggetto, che di renderle tutte virtuole, vere spole di Geat Crifto, ed eredi di quella celefte gloria , al confeguimento della quale debbono effere indrizzate le brame di ooni criftiano, e molto più delle persone consacrate e Dio ne' chiottri. A quetto fine ella non lascieve di far loro sovente delle istruzioni, e delle esortazioni secondo il bisogno di ciaschedune ; ed era molto follecita di confervare tra loro une fente pace, e carità scambievole, cb'è come l'anime delle Comnnità religiose. Ella non voleva per de alcana diffinzione, nè dispensa alcune dalle offervanse regolari; enzi nel vitto, nel vettito, e in tutte le cofe sceglieva per se ciò ch'era più vile , ed abierto . Ella era fempre la prima , e la più puntuale a troverfi el coro, alla menfe, al lavoro . e a totte le funzioni delle Compoità . Il fuo tratto, e portamento era condito di una tale gravità fenza minima affettazione, e di una al fincare umiles , e ilarità infieme , che rifcuoteva rispetto, e amore dalle sue Religiose, lequali perciò avevano in lei mie piena confidenas , e volentieri la abbidivano la tutte le cofe , che loro erano ordinate. In fomma fotto il governo, e le direzione della besta Matilde il monaftero di Dieazen divenne una fcuola di virtù, e un fantuario di pietà, che fpargeva da per tutto il buon odore di Crifto, e recave a tutti una fomma edificacione.

3. Mentre la Serva di Dio attendeva in tal meniera a fantificare se medesima, e le sue Religiose, evvenne, che il Vescovo di Augusta, che fi trovava avere nella fus diocefi un monaftero di Canonichesse dell' istesso Ordine di s. Agostino, detto d' Octilitein, nel quale era affaito decaduta l' offervanza regolare; crede, che l' unico mezzo di rimettere in piedi la buona discipline, e di togliere i difordini introdotti in quel mouaftero, fosse quello di coftituir vi Superiora. e Abbadeffa la beata Metilde, trasferendola dal monaftero di Diezzen in quello di Octiffein . Fa pertanto la fanta Vergine obbligate, benchè contro fua voglia, e con fommo dispiacere delle sue Religiose di Diezzen , ad accettare quetto nuovo carico, il che fegui circa l'anno t153. Ella procuro primieramente colle sue dolci, e sozvi maniere di cattivarfi l'animo, e guadagnarfi l'affetto di quelle Religiose, ashnchè fossero più difpotte e ricevere quella riforma, che convenive

al loro bisogno. Dipoi con frequenti iftruzioni animate dallo spirito di Dio, di cui il suo cuore era ripieno , e avvalorate da fuoi fanti efempi, rappresentò loro l'obbligo, che avevano avanti Dio, e avanti gli uomini, di corrispondere alla loro vocazione con una vita virtuofa, e di offervare efattamente quella regola, che ave-vano professata. Propose loro con essecia l'eterna mercede, che il Signore tiene in Cielo apparecchiata a quelle, che fono fedeli nel fuo fervizio, e fanno perciò violenza a fe medefime, per mortificare le paffioni fregolate; ficcome al contrario il terribile gastigo, che sovrasta a. quelle, che le fecondano, e vivono in una maniera inconveniente al loro stato. Sopra tutto fece loro conoscere la neceffità, ch' era in quel monaftero di fepararsi dal commercio troppo frequente con persone secolari, e di rinunziare alle amicizie, e corrispondenze di persone di fesso diverso, poichè quella era la principale, e forse l' unica sorgente della dissipazione di spirito, dell'innosservanza delle regole, e degli altri disordini, che regnavano nel loro monattero. Neltempo stesso porgeva fervorose, e incessanti preghiere al Signore, acciocche fi degnaffe di ammollire i loro cuori , e d'imprimere in effi quei sentimenti di pietà religiosa, ch' està loro suggeriva colle parole, effendo períuafa, che a nulla ferve il piantare , e l'innathare, come dice l' Apostolo, se lddio colla sua prazia non da l'accrescimento, Esaudi il Signore l'enzioni della... fua ferva, e benediffe le fue diligenze; onde le riusci felicemente di ridurre quelle Religios., (eccettuatene alcune poche, che rimafero oftinate ) ad accettare quella riforma, ch' ella crede necessaria, ed opportuna al loro bisogno, e in particolare vi ffabili una perfetta claulura, e coll'autorita del Vescovo d' Augusta allontanò da quel monaftero l'accesso degli nomini, e la frequenza de' fecolari, ch' era flata, come fi è detto, l'occasione principale, e la sorgente primaria degli (concerti accaduti per lo patlato.

ra del Signore nella dimora, che fece per alcuni anni in quel monaftero , defiderò di tornarfene al fuo antico monastero di Diezzen , poichè avendo avuta rivelazione del fuo vicino paflaggio da questa vita, voleva finire i fuoi giorni tra quelle fue aniate figliuole , e terminare il fuo vivere in quel luogo, dove aveva ricevute lo primizie dello fpirito . Ottenutane, benchè con molta difficoltà, la permiffione, fe ne parti con grande rincrescimento di tutte le Religiose, che affai l'amavano, e la riguardavano come un Angelo di pace, e come una loro cariffima madre, Al contrario poi oguuno si può immaginare la gioja, ed efultazione , con cui ella fu accolta dalle sue Religiose di Diezzen ; la qual gioja pero retto non poco amareggiata dalla trifta nuova, che loro diede della vicina fua morte, ben-

4. Adempiuta ch' ebbe la fanta Vergine l' ope-

chè allora noa apparifici inlei aicun (egoo di mortale infermità. La fratti non publó molto tempo, che cadde ammalata; onde prime che la malatai più "aggravafic chiano de frutte quelle fice dilette figliuole, e perché fi era accorra; che nati tempo della fau afinazi i demonio aveva feminata: va loro la tiranta della difornia; va feminata: va loro la tiranta della difornia; quella familievo caviria, nella quale principata, mente condife i a perfecione critifiana e religiofa; fece loro fopra di cò il flegente e difornio.

5. Ecco, ella diffe , o figliuole mie cariffims , che is mi ac orto a quel termine della vita, che latio ba decretato a tutti i mortali ; e come figlinola. 4 Adams questo mio corpo presto fi rifolvera in polorre . Benche io abbia fempre cercato di fervire il Signore con fedeltà , e la cofcienza non mi rimproveri di cofa alcuna; tattavia io ripongo la mia fiducia folautente nella mifericordia del mio Dio , che mi ba da giudicare, e ne' meriti del mio Redentore, il quale è potente, fe ei vuole, a liberarmi, e falvarmi . Se io bo fatto bene veruno , e fe bo durata qualche fatica, non fono flata io, via la grazia di Dio con me . Il fuo ajuto m' ha confortata a combattere; colla fua grazia bo finito il mio corfo; e della fua misericordia spero la corona, e la mercede, cb' egli ba promeffa a quei che l'amano. Su dunque, o dilettiffice , affrettatevi voi pure d'entrare in\_ quell' eterna, e beatiffina città . Ob me felice , fe meco colà verranno quelle, che non colla carne, ma col enore io bo generate per mezzo dell' Evangelio ! La via di arrivarvi è l'ampre; perciocche in quella città non s' entra fe non per meggo della carità , nò altro è il gaudio di effa, fe non la carttà perfetta, e confumate. Quelle carità dunque io gi raccomando, quella procurate di confervare tra poi, in queila cercate fempre di fur progreff) . lo vi lodo , e ne ringrazio il Signore , perchè vi vedo follecite all' uffijo divino , pronte a digiunare , e a vegliare , attente ad ubbidire , e a cuftodire la caffità , e difpo-Re all' efercizio di ogni opera buona. Ma non poffs lodarvi , allorchè vedo , che regna tra voi la diffenfione ; che infirme litigate , anche per cofe da nulla ; che vi dite delle ingiurie fcambievolmente ; che parlate male l'una dell' altra ; e che di una felluca nt fate una trave , poffando dall' ira all' odio , e al rancore . Che vi gioverà , o forelle cariffime , il lodare Iddio co' falmi, e coll' orazioni, fe poi colla Heffa bocca vituperate il profimo? A che vagliono l'ailinenze dal cibo, il digiuno, e le vigilie, fe mangiate la carne delle voltre forelle colle detrazioni ? Quali utilità vi recberà l'ubbidienza , la continenza, la caftità , fe non confervate il vollre cuore pure dall' invidia , dal rancore , e dalla malevolenza ? Correggetens , o figliuole amatifime , ed emendatens da quefli difetti . Voi fiete vergini ; ma ciò non ba-Ha , per falvarvi . Ricordatevi delle vergini Rolte , alle quali nulla giord la loro verginità, effendo fiate efclufe dalle eeletti nozze , perchè loro manco l' olio

della carità . Amateni dunque l' una coll' altra ; fop-

porte

portatevi scambicvolmente; confervate tra voi con premunala fraterna dilezione, e state certe, che cozì facendo non farete rizettate emme la vergini stori ma cutterete colle vergini prudenti nel celeite ban-

chetto . 6. Furono questi avvertimenti ricevuti con... rendimento di grazie da quelle buone Religiose ; e tutte le promisero di emendarsi, e di osservare in avvenire tra loro una vera , a fincera carità; e da quel punto fi pacificarono tutte infieme , e alla presenza della beata serva di Dio fi perdonarono scambievolmente ogn' ingiuria, e torto ricevuto. Ella allora tutta confolata le fece accostare ad una ad una al suo letto, abbracciandole, e baciandole teneramente, e pregando il Signore a benedirle, e a confervare in effe quella buona volontà, ch' egli si era degnato di loro concedere, ed ispirare. Esse erano incoafolabili per la perdita di si buona, e fanta madre, e la supplicarono di chiedere al Signore la grazia di prolungarie per qualche tempo la vita per loro vantaggio . Ma ella , che ardentemente bramava di effere presto sciolta da legami del corpo, e di unirfi per fempre col fuo divino Spofo , ricusò di farlo ; anzi andava fpeffo ripetendo quei versetti de' Salmi, che esprimono il defiderio d'un' anima anelante d'andare a Dio, e di vedere la faccia del suo Signore. Aggravandosi viepiù il male, ricevè con tenera divozione gli ultimi Sagramenti della Chiefa, invocatado frequentemente i dolcissimi nomi di Gesù, e di Maria. Pochi momenti prima di spirare le apparve la ss. Vergine, verso di cui ella aveva fempre avuta una filiale, e divota confidenza, e nelle mani di quetta beatiffima Regina delle Vergini rendè il suo spirito ai 30. di Maggio intorno all'anno 1160. Il fuo corpo divenue candido più della neve, e dal suo volto usciva un non fo quale splendore; il che era un fimbolo della fua verginale purità, e un piccolo raggio di quella immensa gloria, di cui l'anima sua era stata ricolmata nel Cielo .

Uno de principali, a più importanti vantaggi, che hanno le persone religiose, per operare confacilità l'eterna loro falute, fi è quello di vivere separate dal Mondo, e lontane da pericoli, che in esto per ogni parte s' incontrano . Quelle adunque, che stando ne sagri chiostri, mantengono un frequente commercio colle parsone mondane, e si compiacciono di visite, di amicizie, e di corrispondenze con gente di fuori, si privano di un tale vantaggio ; si aspongono agli stessi pericoli, e forse maggiori, e corrono un evidente rischio di perdera eternamente, come appunto avveniva nel fopraddetto monastero, che su riformato dalla beata Matilde. Se in tali amicizie, e corrispondenze non vi fosse altro male, che il perdimento di tempo, la dissipazione dello spirito, e la privazio-See. Racc.

ne di quel raccoglimento, che fi richiede per l'orazione, e per gli altri efercizi di religione, farebbe un male grande, e perciò da schivarsi con ogni maggiore studio, e diligenza possibile. Ma pur troppo qui non si fermano le cole, anzi fogliono per l'ordinario passare più avanti, fino a cagionare ne' monatteri il rilaffamento, l' inoffervanza de' voti , e la trascuratezza degli obblighi effenziali dello ftato religioso . In somma li può dire francamente, che questo sia il fonte principale, e forse l'unico de'disordini, che regnano nelle religiose Comunità . Quelli pertante, che soprintendono a quefte fante Comunità, non possono far loro maggior benefizio, quanto è quello d'imitare l'elempio di s. Matilde, togliendo da effe un fimile difordine, forgente di mali si grandi; e ciascuna persona religiota in particolare non può sar cosa più grata a Dio, e utile all'anima propria, quanto è il rompere ogni commercio col Mondo, e amare la ritiratezza, e la folitudine, nella quale iddio fi consunica alle anime, parla loro al cuore, e le riempie anche in questa vita di foavi, e caletti delizie, fecondo che egli medefimo ci fa fapere per mezzo del suo Profeta 1 , dicendo : Lallabo eam , & ducam in folitudinem , & loquar od cor cius : lo la condurro (cioè l'anima) nella felitudine , la nutrird di latte , le parlero al cuore , e le farò guitare una vera, e fanta dolcerza, che comincia in questa vita, e si perfeziona nella beata eternità .

#### 31. Maggio. SS. Martiri della Quinta

### PERSECUZIONE DE GENTILI SOTTO L'IMPERATORE MARCO AURELIO ANTONINO.

Secolo II.

Intorno a quefta perfecuzione si vedano il Ruinart nella Prefezione agli diti sinceri de Martiri num. 16. e seguenti, si I silemon nel tom. 2. delle Memorie ecclesasiche, e la Siuria ecclesassica del Card. Ossi tom. 2. lib. 1, e 4.

A L'Imperatore Adriano mosto nell'as-A no 134 Goecelo nel governo della Romana Repubblica Tito Antonino', detro il Pio, comolto commendialo degli Schricto Giutti per la molto commendialo degli Schricto Giutti per la tita de clementa verò del'isoli idaditi. Ma pure, tita ciementa verò del'isoli idaditi. Ma pure, diso imperò la perfecciono contro l'Oribiani, della piano della representa della consistenza di prime della prefecciono contro l'Oribiani, Aprile, aveva ripiglitto un navoro visore negli utimi anai dell'imperio di Adriano; on de molti ferono quelli, che fastero il fangue per amordi Oribo, e consignitoro il glorioso plana del di Oribo, e consignitoro il glorio plana del

snartirio. Ciò apparisce chiaramente dall' Apologia, che in favore della cristiana Religione prefentò circa l' anno 150, allo fteffo Imperatore . e al Senato, e popolo Romano il celebre s. Giustino, come fi può vedere nella fua Vita riferita ai 14. di Aprile nella prima Raccolta delle Vite de' San-ti . Ecco come il Santo in quell' Apologia favella della perfecuzione, che allora infieriva in tutto l'Imperio, e in Roma stessa contro gli adoratori del vero Dio: Tutto il mondo (dice egli, indirizzando le sue parole all'Imperatore,e ai suoi figliuoli ) vi chiama religiofi, filofofi, e protettori della giuffizia. Fa d'uopo vedere , fe voi lo fiete in (ff. tto . Quanto agli altri . poi non li punite prima di averli convinti: rifpetto a noi balla il folo nome ( di Criftiani ) per effere giudicati rei dei delitti , che ci fono imputati , e per effere fenza pietà condannati . Chiediamo pertanto , che di coloro , i quali vi fono accufati , efaminiate le azioni , e che il malvagio fia punito come malvagio, e non come Cri-Biano , e l'innecente , benebe Crittiano, fia affoluto come innocente . Potremmo chiedere , che i delatori foffero feveramente puniti . Ma ce ve alleniamo , ellendo pur troppo per eff un grave supplizio la loro cecità ed ettrema malizia. Ni confessiamo di effere Criftiani , benebe fappiamo effere decretata la pena della morte per colui , che lo confessa . Nel catalogo dei più illustri Martiri, che soffrirono in quelta perfe cuzione, fi debbono annoverare tre Romani Pontefici , cioè s, TELESFORO , s. IGINO, E s. PlO 1., de' onali ne'fasti della Chiefa fi fa la commemorazione si 3., e 13. di Gennajo, e agli st. di Luglio; benchè rispetto a s. Telessoro altri credono, che feguiffe il fuo martirio fotto l'Imperator Adriano . Ciò però non offante essendo questa persecuzione riguardata come un'appendice, o continuazione di quella di Adriano, percio Antonino Pio non è annoverato tra i perfecntori, perchè non fece alcun editto, o rescritto imperiale contro de' Cristiani; anzi dopochè ehbe letta l'Apologia di s. Giuftino , fi mostrò loro favorevole, e scrisse alle provincie dell'Imperio lettere, nelle quali lodava l'intrepidezza, e generofità de' Crittiani nel facrificare la loro vita per la Religione , che professavano , e ordinava, che non fossero molestati per la sola ragione di effere Criffiani . In una di quefte lettere critta si popoli dell' Afia, e rifezita da Eufebio Cefarienfe, conclude il difcorfo l'Imperatore con quette parole: Se adunque farà alcuno sì temerario di accufarli tuttavia come Criffiani, re-Hino affeluti , e il delatore foffra la pena della fua

temeriia.

2. Ma molto diverfa da quella di Antonino fu la condotta di Marco Aurelio, detto ello pure Antonino, il quale come ino figiinolo adottivo nell' anno 161. gli fuccedè nell' Imperio. Era diato quello Principe educato nelle maffime della filosofas Stoica, e fi recava a gloria di effere chiamato Filosofo, e di trettarea familiarmente familiarmente familiarmente familiarmente familiarmente.

più celebri filosofi, i quali ripieni di superbia, e gonfi del vano loro fapere, erano fopra ogni altro nemici dell' umiltà della Croce di Gesù Crifto, e disprezzatori della sua fanta Religione; e questi medefimi fentimenti avevano ifpirati, e continuamente ifpiravano all' Imperatore Marco Aurelio, come apparisce dalla seconda Apologia, che in favore de Cristiani gli presentò s. Giutino, la quale pero a null'altro fervì, fe non che a fargli acquittare la gloriola corona di Martire infieme con altri fuoi compagni, come fi è detto nella Vita di lui. In oltre era Marco Aurelio in eccesso superttizioso pel culto degl'idoli, e oltre modo geloso di conservare, e propagare i riti, e le cerimonie della fua fala Religione; onde avrebbe creduto di mancare a' fuoi doveri . fe fi fosse in qualunque maniera mostrato favorevole ai Crittiani, che erano accufati di ateilmo, come nemici dichiarati delle pagane divinità. Quindi è, che questo solo fu battante, acciocchè i Critiani, senza nuovi editti da per tutto fossero maltrattati, perseguitati, e trucidati. Imperocchè i popoli, e i magistrati, e governatori delle città , e provincie dell' Imperio, e i profani facerdoti degl'idoli, erano accefi di tanta rahbia, e furore contro di loro, che, rimofio l'argine della protezione del Principe, a guifa d'impetuofo torrente ritenuto per qualche tempo con violenza, fi scateuarono con maggior furia ai loro danni, e portarono la defolazione, e la firage in totto il Criffianefimo : e moltifimi furono i Fedeli, che in tutto l'Imperio foffrirono i più atroci fupplizi, come fi rileva da Eufebio, e da altri autentici monumenti dell' Iftoria ecclesiaftica . E però con ragione questa quinta persecuzione sotto Marco Aurelio viene annoverata per nna delle più crudeli, che affliggeffero la Chiefa.

3. Pochi però, per le ragioni altrove accennate, fono gli Atti finceri, che di tanti Martiri Geno giunti fino a noi . Di questo numero (oltre i Martiri di Lione, de' quali fi parleri più abbatfo ) fono quelli di a. Felicita , e de fuoi fette figliuoli, di s. Giuftino, e compagni, di s. Policarpo, e di alconi altri, de quali fi è favellato ne'loro rispettivi giorni nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Ci restano ancora nelle Memorie eccletfattiche i nomi di altri, che in quetta perfecuzione confeguirono la corona del martirio, de' quali noi ci contenteremo folamen-te accennare i due as. Papi ANICETO, e SOTE-RO, che col titolo di Martiri fono venerati dalla Chiefa nel Martirologio, e ne' suoi usfizi, del primo si 17. di Aprile, e del fecondo si 26. del medelimo mele con s. Cajo parimente Papa, e Martire fotto l'Imperatore Diocleaiano. Durò questa persecuzione più o meno vigorosa secondo l'arbitrio de governatori delle Provincie, e il capriccio de' popoli tumultuanti , fenza che folle impedita , nè reprella dall'Imperatore , fino all'anno 174., nel quale per un prodigio ottenuto dalle preghiere de' foldati criftiani in favore dell' efercito imperiale, comandato dallo fteffo Marc' Aurelio, ella refto per qualche tempo o fospesa, o almeno rallentata. Di tal pro-digio affai celebre nella Storia fu già parlato ai 2. di Giugno negli Atti de' ss. Martiri di Lione nella prima Raccolta delle Vite de' Santi , ed è in fostanza il seguente. Facendo Marco Aurelio la guerra contro i Quadi, i Marcomanni, e altri popoli barbari della Germania, si trovo nell' anno 174. in evidente rischio di perire insieme con tutto l'esercito . Imperocchè essendosi egli accampato in una pianura cinta da una catena... di monti , vennero i nemici , che fuperavano di gran lunga in numero le legioni Romane, ad affediarlo , occupando l' eminenze de' monti all' intorno , e chiudendone tutti i paffi . Era allora la ftagione più calda dell'effate, e il terreno , in cui flava accampato l'efercito , era... fprovveduto di acqua; onde i Romani correvano pericolo o di perire per la fete, e per gl'incomodi del caldo , rimanendo in quel fito , o di effere tagliati a pezzi da nemici, fe aveflero tentato di aprirfi la strada, e uscirne colla fuga. In quette si critiche circoftanze i foldati criffiani, che militavano fotto le bandiere imperiali, e specialmente quella legione chiamata la Melitena, e la Fulminatrice, alzarono le mani al Cielo, e invocato il divino foccorfo, ottennero non folamente, che venisse improvvisamente un'abbondantistima pioggia, la quale dagli assetati Romani fu ricevuta a bocca aperta, e accolta ne'loro elmi, e scudi con grande avidità; ma in oltre che sopra i nemici nel tempo medesimo cadesfe dal Cielo un'impetuofa grandine, accompagnata da lampi, e da fulmini, che gli obbligò ad una fuga precipitofa, e diede campo ai Romani di riportare una infigne, e compiuta... vittoria. Questo segnalato benefizio ottenuto per le orazioni de' foldati criftiani 1 ammolfi per allora il cuore dell'Imperatore Marco Aurelio, e lo rendè favorevole ai Criffiani , onde per lo fpazio in circa di tre anni effi goderono un poco di pace, e di tranquillità nell'esercizio della loro Religione . Anzi si crede , che in questa occasione ei facesse quella celebre legge, con cul decretò la pena di morte contro gli accufatori de Cristiani ; benchè contro i Cristiani snedefimi volesse, che suffistessero, e sossero in vigore le antiche leggi, e che accufati, e confessi, soggiacessero eglino ancora all'estremo supplizio. Per quanto itrana fembri una tal legge, e indegna d'un lin peratore, che faceva pubblica professione della più sublime filosofia, e che dai Gentili era decantato per un principe pieno di fapienza, oure non fi può mettere in dubbio, ch' ei non la faccile, e ch'eziandio non fosse da Giudici

offervata, ed efeguita, come chiaramente apparifce dal martirio di s. APOLLONIO Senatore Romano, il quale da uno fchiavo fu accufato come criftiano al prefetto del Pretorio Perenne fotto l'Imperatore Comodo, figlipolo, e fucceffore di Marco Aurelio ; onde in vigore della fuddetta legge lo fchiavo fu immediatamente condannato a morte, e il fauto Senatore, dopo avere non folamente confessata, ma difesa eziandio nel Senato con un'elegante orazione la criftiana Religione, fu condannato a perdere la vita col taglio della tefta; e pero effo, come Martire illustre, e Apologista della Fede di Gesù Crifto è venerato dalla Chiefa, e fe ne fa la commemorazione ai 18. di Aprile nel Martirologio Romano .

4. La pace, che la Chiefa godè per lo spazio di tre anni, cioè dal 174. fino al 177., fu ben prefto interrotta, e turbata dal furore de popoli, i quali attizzati dai Sacerdoti degl' Idoli, fi follevarono in tutte le provincie dell' Imperio contro de' Criftiani, ai quali attribuivano le calamità, che affliggevano l'Imperio, come a' nemici de'loro Dei , e imputavano fcelleratezze d'infanticidi, di conviti di umana carne, e di nesande, e incestuole libidini, che asserivano commetterfi da effi nelle facre loro adunanze. E per avere qualche apparente pretefto di spacclare quefte nere calunnie , e d'infamare la Religione criftiana, foggettavano a crudeli tormenti degli schiavi per lo più gentili, e n'estorcevano dalla loro bocca delle false testimonianze . Ciò apparisce dagli Atti autentici, e originali de'ss. Martiri di Lione, e di Vienna, riportati al 2. di Giugno nella prima Raccolta delle Vitede' Santi, e dalle celebri Apologie di alcuni Santi di quei tempi per la criftiana Religione, delle quali Apologie parleremo in apprello. Ora innumerabili furono i Martiri, i quali tra questi popolari tumulti, combattendo valorofamente, riportarono la corona della vittoria . Ma ciò che più rileva, lo stesso Imperatore Marco Aurelio dimentico del benefizio fingolare ricevuto nella fopraddetta occasione della guerra Germanica, e divenuto vie più avverso ai professori del Criflianesimo, fomentava, e approvava colle sue private risposte alle lettere de Governatori delle provincie, e co' suoi imperiali rescritti la licenza popolare, e l'uccisione, o piuttofto il crudele macello, che si faceva degl' innocenti Criftiani, che perfiftevano coftanti nella confeffione della Fede. Tale appunto fu la risposta, ch' egli diede nel fopraddetto anno 177. al Presetto delle Gallie intorno ai ss. Martiri di Lione , cioè, che coloro, i quali avetfero confessato, e perfeverato nella loro confessione, fossero fatti morire, e quei foli fossero lasciati liberi, che aveffero rinnegato. Tali essere ancora state le rispo-

(1) I Gentili in combio di riconoscere questo prodigio dal vero Dio lo attribuirono, e ne riferitono la gioria

al loro Giove plavio, e fulminante, di cui fi vede fino a' giorni nofiri l'efficie ne bojhi iluvi della Colunna Antonina.

fte date dallo fteffo Marco Aurelio ai Prefidenti. e Governatori della Grecia, dell' Afia, della Siria, e di altre provincie dell' Imperio Romano, costa chiaramente dalle Apologie, che in questi tempi presentarono all'Imperatore in favore de' Criftiani, da per tutto infamati, perfeguitati, e trucidati, ATENAGORA filosofo cri-filano Ateniese, a. MELITONE Vescovo di Sardi nella Lidia, s. MELZIADE, e a. Apollinare vescevo di Gerapoli nella Frigia , le cui gloriofe azioni fi fono riportate nella fua Vita agli & di Gennajo nella prima Kaccolta delle Vite de' Santi . Ma queste Apologie non fecero veruna breccia nell'animo indurito del fuperbo Imperatore; dimodochè la perfecuzione duro fino alla fuamorte, feguita ai 17. di Marzo dell' anno 180.. e in confeguenza fenza numero furono quelle pregiose vittime, che vennero sagrificate per la Fede di Gesù Cristo, e quei generosi e invitti campioni, che combattendo valorofamente, confeguirono la palma del martirio, e la corona glo-

riofa, e immarcatichile in Gielo.

Poichè d' retà l' Apologia di Atenagora per
la critiana Religione, ch' egli intinolo L'egatione
per li Critiani addis Gretia, dovechè le attrecino parite, a riferva di qualche piccolo frammenrod quella di a. Mellione, confervatori da Eschbio Cafriente j fembrami di fir cota grata, e
uttle infieme a chi legge, il riferire una particella di està, che riguarda i cottumi di quell Crifittini, che viverano ni fecondo fecolo, codi

vicino ai tempi apostolici, acciocchè serva anche a noi di ttimolo, e di eccitamento ad imitare i loro esempi, e a seguitare le loro vestigie, giacchè noi fiamo gli eredi della lor Fede, e aspiriamo alle medesime promesse, ch'esti hanno già confeguite : Amare , dic'egli , i nemici , benedire quei , che ei caricano di maledizioni , efferire la guancia finifira a chi pereuffe la deffra, pregare pe' loro perfecutori , menare una vita umile , e dispregevole , piena di moderazione , e d'umanità, effere fempre difpilli a perderla come un bene di niun conto in paragone di quella eterna, che attendono nell'altro Mondo per premio della virtu: Diefle fono le maffine, quette le regole, che s' inculcano ai Cristiani , e fi decantano tra noi , non colle fole parole, come avviene nelle filofofiche aceademie, ma coi fatti, e che gli uomini idioti, gli artefici , e le fl-ffe vecebierelle , le quali appena fanno parlare per fasfi intendere, mettono in pratica, e ne danno colle opere prove evidenti . E tal forta. d'uomini, egli foggiunge, che menano una vita così pura, ed innocente, che tutto il loro fludio ripongono in conoscere I.idio , e in servirlo fedelmente ; uomini che afpettano una vita incomparabilmente migliore della prefente, a cui però non pervengono fe non le anime pure da ogui delitto ; nomini finalmente , ch' efercitano l' umanità fino a que Ho fegno di tenere in luogo di fratelli i loro fleffi nemiei , v'è chi ba la temerità di feriamente infamarli com' emp; , e feellerati , e incolpar li di atcifino , e d'irreligione ?

Fine del Mefe di Maggio



#### GIUGNO.

- 1. SS. Panfilo e Compagni Martiri . 2. SS. Marcellino , e Pietro Martiri .
- 3. S. Cecilio . 4 B. Ferdmando . \*
- 3. SS Martiri di Cordova .
- 6. S. Filippo Diacono .
- 7. S. Paolo Vefeovo e Martire . 8. S. Donnina Martire coll: due fue figliuole Berenice , e Projduce Vergini e Martiri , e t. Pelagra Vergine e Martire .
- 9. SS. Primo , e Feliciano Martiri . 10. B. Diana Vergine . \*
- 11. B. Gerardo . 4
- 14. S. Grovanni di s. Facondo.
- 1 t. S. Fandilo Martire .
- 14. S. D.gna Vergine e Martite . 15. S. Landelino .
- 16. S. Giovan-Francesco Regir .

#### 1. Giugno. SS. PANFILO, B COMPAGNI MARTIRI. Secolo IV.

Le gloriofe azioni, e il marzirio di s. Panfilo, e de' fuoi Compagni, riferite da Eufebio Cefarienie, che ne fu te-fumonio oculato, fi riportano dall' Illiemont nel tom., c. delle Memoria ecclefiofiche, e dai Bollandifis fotto queflo giorno t. di Giugno .

I fa in questo giorno nel Martirolo-gio Romano speciale commemora-zione dell'illustre martire s. Pansio; onde febbene del fuo martirio fi favellaffe con poche parole, e come di paffaggio , nella prima Raccolta delle Vitede' Santi ai 16. di Febbrajo, in occasione che si riferirono i combattimenti di alcuni sa, Martiri della Paleffina ; tuttavia è sì celebre nella Storia ecclefiaftica il nome, e il merito di questo fanto Sacerdote, onorato nel Martirologio fuddetto col titolo di nomo di ammirabile fantità, e dottrina, che noi crediamo di non dover defraudara il pio lettore di quelle notizie, che fono pervenute fino a noi intorno alle fue gefte gloriofe . Berito città della Fenicia fu la patria di a. Panfilo, e la fua famiglia era una delle più nobili, e delle più ricche del paese. Egli faca i fuoi ttudi delle umane lettere, e della filosofia in Berito con tal profitto , che riuscì uno de' più dotti, e de' più eloquenti uomini de' suoi tempi . Paíso dipoi nella città di Alesfandria in Egitto, dove allora fiorivano le scienze con molto fplendore. Quivi il Signore dispose, ch' egli sotto la disciplina di Pierio , chiamato per la sua vasta e fingolare dottrina il giovane Origene, împaraffe una fcienza affai più importante di tutte le scienze umane, e una filosofia infinitamente superiore a quella di tutte le sette filosofiche le

27. SS. Marco, e Martelliano Martiri . Nel Martirologio Romano 18. Giugno .

18. B. Gregorio Barbarigo Cardinale . \*

19. B. Michelina . \*

20. S. Silverio Papa e Martire . 21. S. Eufebio Samofateno Vefcovo e Martire .

23. S. Metodio Patriarca, e Confeffors . Martirol. Rom. 26. Giugno .

23. B. Maria Oigniacenfe . 24. B. Pietro da Pifa . \*

25. S. Guglielmo di Vercelli .

26. S. Viglio Vefcovo e Martire . 27. S. Antelmo Vefcovo. Martir. Rom- 26. Giugno.

28. S. Leone II. Papa .

29. S. Caffio Vefcovo . 30. SS. Martiri della fella per fecuzione de Gentili fotto l' Imperator Severo .

più pregevoli : e questa fu la scienza delle divine Scritture, e la criftiana filosofia, la quale infegna all' uomo di regolare i fuoi coftumi fecondo i precetti dell' Evangelio , per arrivare al confeguimento della fua vera felicità, che altra non e, nè effer può, fe non l'unione con Dio, mediante la fua grazia in questa vita, e la visione beatifica di Dio medefimo nella gloria immortale del Paradifo.

2. Arricchito Panfilo di questi spirituali tesori , disprezzò tutto quello , che il Mondo può dare di più grande, e di più specioso a' suoi seguaci; abbandonò la patria, e i parenti, e tutte le speranze del secolo ; e fiso la sua dimora in Cefarea città della Palestina, per ivi attendere unicamente all'esercizio delle opere buone . all'acquifto delle virtù criftiane, e alla fantificazione dell'anima propria. La fua vita pura ed innocente, accompagnata da una fingolare dottrina, gli meritò l' onore del Sacerdozio, al quale fenza ch'ei neppur vi penfasse, su promosso verso il fine del terzo secolo da a. Agapio Vescovo di Cefarea; e questo sublime grado diedea s. Panfilo occasione di spandere in vantaggio de suoi profiimi, e in edificazione di tutta la Chiefa i raggi di quella fantità, e celefte dottrina, di cui era ripieno l'animo suo. Una delle fue principali cure fu di radunare una copiofa libreria, non già di opere profane, e che ferviffero di pascolo all'umana curiosità, ma di codici fagri, e di autori ecclefiaffici, quanti ave-vano fin allora fiorito nella Chiefa, e specialmeute di Origene, per cui aveva una stima particolare, fino a trascrivere di sua mano le opere di lui . Uno di questi libri scritti di carattere del Santo, che conteneva un commentario di Origene fopra i dodici Profeti minori, effendo venuto in potere di s. Girolamo, ne teneva il fanto Dottore più conto, e più lo pressava, comº egli dice, di tutti i tefori di Crefo, parendogli di scorgere in clascuna linea il fangue sparso per Crifto dal fanto Martire . Egli fi affaricò melto in compagnia d' Eusebio Cefariense nell' emendare i codici delle divine Scritture, e in moltiplicarne con molta spesa le copie, che distribuiva generosamente ad ogni forta di persone, acciocchè se ne approfittastero, per conoscere Iddio, e per iffruirsi nella divina sua Legge . Nè di ciò contento, aprì nella cafa, dove abitava, una fcuola di criffiana teologia, a fine di ammaeftrare ne' dogmi della Religione coloro, che bramavano di profittare nella fcienza delle divine lettere . Da questa scuola di dottrina , e pietà evangelica uscirono un s. Appiano, un s. Porfirio, e altri illustri Martiri di Gesù Cristo . Quanto s. Panfilo era riftretto, e parco verso se medesimo, menando una vita povera, mortificata, e penitente ; altrettanto era liberale verso de poveri e bifognofi, in fovvenimento de' quali, e particolarmente di quelli, che volevano applicarfi alle fagre lettere, egli impiegava le copiose entrate de' fuoi beni , e le fue ampie ricchesze .

2. Le infigni virtà, e prerogative sì di mente, che di cuore, delle quali il Signore aveva adornato questo suo servo, meritavano di esfere dalla divina sua bontà perfezionate, e coronate colla grazia del martirio. Così di fatto avvenne, e tanto maggiore fu il merito, ch'egli acquifto, e tanto più illuftre il trionfo della vittoria, ch' ei riportò contro le poteftà infernali. e di questo secolo maligno, quanto più lungo, e doloroso fu il combattimento, ch'egli soften-ne per la gloria di Dio, e per la Fede del suo Salvatore . Effendo nell' anno 307. governatore della Paleftina Urbano, tiranno crudele, come altrove fi diffe 1, coftui fece arreftare s. Panfilo con alcuni altri Criftiani, e tentò tutte le vie, e di lufinghe, e di minacce, per indurlo ad arrenderfi a' fuol voleri ; e vedendo il Santo forte e costante nel suo proponimento, lo sece lungamente, e fieramente tormentare. Ma nè le un-ghie di ferro, con cui gli furono fcarnificati i fianchi, nè gli altri tormenti, che gli furono fatti foffrire, ad altro fervirono, che a coprire di confusione l'iniquo tiranno ; il quale cono-fcendo di quanta importanza fosse pel suo partito il guadagnare un nomo di tanta ftima, e di tanta erudizione, non volle condannario per allora alla morte; ma comandò, che fosse ristretto in un' ofcura prigione, fulla fperanaa, che attediato dai lunghi patlmenti della carcere, fi illanguidisse il suo coraggio, e il vigore della sua Fede , Stette s, Panfilo per lo fpaalo di circa due anni in prigione insieme con altri Confesiori di Cristo, e tra gli altri di due, che si chiamavano VALENTE Diacono della Chiefa di Gerufalemme, ePAOLO.

4. Aveva Urbano disegnato di soggettare s. Panfilo ad altri tormenti più crudeli, per vince-re, fe fosse stato possibile, la sua costanza. Ma non potè mandar ad effetto il suo disegno, perchè in questo meutre egli ricevè anche in questo Mondo il meritato gaftigo delle sue crudeltà, perdendo nel tempo fteffo la carica , e la vita per ordine dell' Imperatore Maffimino, come fi può più diffusmente vedere nella Vita di s. Silvane ai 4. di Maggio . Intanto godendo s. Panfilo nella prigione qualche libertà di ricever vifite de fuoi amici, e di altri Crifflani, non lafciava di efercitare tra quei vincoli l'uffizio fuo facerdotale, ad esempio del grande Apostolo s. Paolo , e d' istruire, e di animare alla generofa confessione della Fede, tanto quelli, che fi trovavano con effolui nella carcere, quanto gli altri, che fi portava-no a vifitarlo. Ad Urbano fuccedè nella carica di Governatore della Paleffina , e nella fierezza. contro i Criftiani Firmiliano, il quale nell'anno 309. ai 16. di Febbrajo dopo avere di nuovo interrogato il fanto Martire, e trovatolo fermo, ed immobile nel suo proponimento, lo condannò a perdere la tefta col taglio della fpada . Allo flesso sepplizio, e nel medesimo giorno furono ancora condaunati i due fopraddetti fanti Valente, e Paolo . Era Valente un vecchio venerabile per la canutezza della chioma, e per li fuoi fanti coftumi . Egli a era talmente applicato alla lezione delle divine Scritture, e le aveva sì bene impresse nella memoria, che colla steffa prontezza ne recitava le intere pagine a mente, come se le avesse lette ne' facri volumi . Il secondo poi , cioè Paolo , era un uomo pieno di fervore, e di fpirito, ed aveva già riportato la corona della confessione, soffrendo il ferro infocato nell'occhio deftro, e nel nervo del piede finifiro . Segui il martirio di s. Panfilo , cu de' suoi compagni , come si è detto , ai 16. di Febbrajo del 309-, ma in questo giorno si fa di esti onorevole memoria nel Martirologio Romano.

L'illuftre prete, e martire s. Panfilo può fervire di specchio , e d' esemplare a quelli , che fono da Dio chiamati al fublime ministero del Sacerdozio. Egli vi fu da Dio preparato col dono di una vita pura , ed innocente, e con una feria applicazione agli studi delle fagre lettere, delle quali era mirabilmente fornito, allorchè per mezzo del Vescovo Agapio il Signore fi degno destinarlo a un tale onore , fenza che egli l'ambisse, nè il richiedesse. Fatto Sacerdote impiego, come fi è veduto, i suoi talenti, la fua fcienza ecclefiaftica, e i fuoi beni, nel promuovere la gloria di Dio, e nel giovare a' fuoi proffimi; e specialmente nel provvedere gratuitamente di fagri libri coloro, che ne avevano bisogno, beuchè allora costassero astai cari , perchè non v' era ancora l'uso delle flampe ; come anche nell'istruire gli altri nelle divine

(1) Vedi la Vita di s. Teodolia ai s. di Aprile , e di s. Silvano ai 4. di Maggio .

lette-

lettere, tenendo a questo fine scuola aperta; e finalmente nel radunare da ogni parte un copiofo numero di libri ecclesiaftici , non folo per uso suo, ma di quelli eziandio, che ne volevano profittare . Di queste sue buone opere qual su la mercede, che il fanto Prete ricevè in questo Mondo? Quella, che Iddio fuol concedere a'vesi, e perfetti servi suoi, cioè i patimenti, la persecuzione, la prigionia, e il martirio. Coloro adunque, che non da se steffi s'intrudono, ma che colla voce de' legittimi Pattori sono chiamati al ministero facerdotale, procurino ad esempio di s. Panfilo di portarvi l'innocenza de' coftumi, e la scienza conveniente al loro ministero, come la Chiesa ha stabilito ne' suoi canoni, e come con tanta energia s' inculca dal Pontefice s. Gregorio Magno nel fuo celebre Paftorale. E se per loro disavventura si trovassero allacciari da vergognose passioni, e da pravi abiti, o pure si conoscessero sforniti della conveniente scienza ecclesiastica, e incapaci di acquiftarla per difetto di talento, o per altro impedimento, sieno bene avvertiti di non ingerirfi in conto alcuno nel fagro ministero dell' Altare; altrimenti esporrebbero se medesimi a manifesto rischio di perire eternamente. Si ricordino a questo effetto della mondezza, che il Signore richiedeva pel Sacerdozio dell'antica legge, il quale non era fe non una debole figura dell'augusto Sacerdozio della legge evangelica; e che per mezzo del suo profeta I si protesta di rigettare dal Sacerdozio coloro, i quali hanno trascurato di acquistare la scienza concernente il loro ministero. La stessa avvertenza abbiano ancora i genitori, di non follecitare cioè, nè procurare a' loro figliuoli i gradi della Chiefa, quando s'accorgono, che fono viziosi, o difapplicati dallo fludio; ne si lascino accecare da qualunque rispetto, o interesse umano a spingere i loro figliuoli, e se medesimi ad un eterno, e quafi infallibile precipizio, come farebbero con cercare, che fossero, benchè indegni, ammessi al ministero della Chiesa. Quelli poi, che si trovano nelle debite forme follevati al grado facerdotale, procurino ad imitazione di s. Panfilo di promovere con ogni diligenza la gloria di Dio, e l'utilità de' loro proffimi, specialmente usando quei mezzi, che uso il medesimo Santo. Se hanno il comodo, diffribuiscano essi pure de' buoni libri spirituali ai Fedeli, acciocchè si postano colla lettura di essi istruire de' loro doveri, e delle verità della Religione, giacchè ora per mezzo della stampa si è renduto tanto più agevole, e di minore spesa il moltiplicare simili libri . Abbiano ancora un fanto zelo di promovere la scienza delle divine lettere ne' giovani chierici , e di foniministrare loro , se lo possono, il comodo di studiare, e d'imparare, non le opinioni vane, ed incerte degli nomini,

ma la dottrina della Chiefa, che fi contiene nelle fante Scritture, e nella Tradizione, e in quegli autori, che da questi puri, e sinceri fonti trafero cio che hanno scritto. Finalmente di queste, ed altre loro opere buone non si aspettino ne ricompensa, ne approvazione dal Mondo, anzi piutosto si apparecchino ad essere vituperati; lacerati, e perseguitati, come su s. Pansso, che sonno guerra al demonio, e seguono fedelmente, come suoi veri ministri, se pedate di Gesù Cristo: Si me perseguati suri, dice egli in s. Giovanni 3, Grospersequentur; non est servus major domino suo.

#### 2. Giugno.

#### SS. MARCELLINO, E PIETRO MARTIRI.

#### Secolo IV.

Le più certe, e sicure notivie del Martirio, e del culto de ss. Marcellino, e Pietro, si ricuvano da alcuni versi futti in loro vonore dal Pontire s. Damado, che viveva nel medessimo secolo, e degli antichi Martirologi e Sagrametaj. Si veda il Tillemont nel tom. s, aelle Memorie sopra la Storia ecclessissica.

C AN Marcellino Prete, e s. Pietro Eforcifta Nivevano in Roma ful principio del quarto fecolo, e colle loro sante operazioni edificavano i Fedeli della Chiesa Romana, quando eccitatasi per opera del demonio nell'anno 303. la fiera. persecuzione degl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano, furono ambedue arrestati per comando del Prefetto, o Vicario di Roma Sereno. Ecco come il Pontefice s. Damaso descrive in un fuo epigramma il loro martirio, ch' egli, effendo ancor fanciullo, aveva intefo dalla bocca di quello stesso, ch' era stato il carnesice de' medefimi fanti Martiri . Furono effi condannati per la loro cottanza nella confessione della Fede di Gesù Cristo al taglio della testa, e per ordine del tiranno condotti alcune miglia lungi da Roma in una felva affai folta, e intralciata di bronchi, e di fpine, acciocche ivi fossero decapitati, e sepolti nascosamente, sicchè niuno potesse aver notizia del loro sepolero . I due Santi con sì grande alacrità incontrarono la morte, ch' effi medesimi colle lor mani pulirono, e si prepararono il luogo, ove i loro corpi dovevano essere collocati. Ma inutili riuscirono simili diligenze del tiranno, imperocchè il Signore rivelò a una fanta Dama, appellata Lucilla, il luogo, ove riposavano le loro reliquie; ond'ella le trasportò, e ripose onorevolmente nel cimitero, chiamato di s. Tiburzio fulla via Lavica. na, tre miglia incirca lontano da Roma.

2. In questo luogo, e sopra i loro corpi su

gochi anni dopo dal gran Coltantino Imperanoce edificata una Chifa in ono Proo, e fin da quel tempo la memoria di quelli due giorioli quel tempo la memoria di quelli due giorioli in tutta la Chifa, onde non folo i loro nomi fi trovano deferitti ne' più antichi Martirologi, e Sigramentari, mai di fi ancora fi i ogni giorno menzione noi Canone della Mefia. Inoltre ia mara Sirba arra, dopo che fin ba grata, ed Illufirata dal fangee di quetti due besti Martiri, al mara Sirba arra, dopo che fin ba grata, ed Illufirata dal fangee di quetti due besti Martiri, al Copale, ja quale dipoi nel fecolo duodecimo fin Gopale, ja quale dipoi nel fecolo duodecimo fin dal Pontefice Callotti. Il unita a squella di Porto.

3. Oltre la fopraddetta chiefa fituata nella via Lavicana, ora detta Tor-pignattara, fuori di Forta Maggiore , fu ancora in onore di questi ss. Martiri edificata dentro la città medefiina di Roma in diftanza di pochi paffi dalla Bafilica Lateranenfe, un'altra chiefa, pella quale è molto verifimile, che il Pontefice s. Gregorio Magno recitafie l'Omilia festa fopra gli Evangelj nella Domenica terza dell' Avvento . Questa Chiefa, essendo ridotta in pessimo stato, su negli anni fcorfi fatta riedificare da' fondamenti con gran magnificenza dalla gloriofa memoria di Benedetto XIV. Siccome ancora in quest' anno 1764. entro il recinto de rovinosi avanzi delle muraglio della Bafilica edificata da Costantino fuori di Porta Maggiore, è flata ingrandita ed ornata lapiccola chiefa, crettavi già due fecoli addietro, e pel fervizio di effa , e per amministrare i ss. Sagramenti agli abitanti delle campagne all'intorno , è flato deftinato un Sacerdote , che vi eferciti l'uffizio di Vicario Curato. Onde fi può dire, che a' giorni nostri si è rinovellato il culto a questi due illustri , e gloriosi martiri

a. Marcellino , e s. Pietro . Abbiamo dunque anche noi una particolare divozione a questi ss. Martiri, i quali, come si ha da autentiche memorie 1, fono potenti presto Iddio , per ottenere grazie a coloro , che invocano il loro nome, e ricorrono con fiducia al loro padrocinio. Ma fopra tutto procuriamo d'imitare i loro efempj. I Martiri, dice s. Agoflino, erano compotti di carue fragile come fiarno noi; ma confortati dalla divina grazia, vinfero i tiranni, superarono i tormenti, facrificarono per Crifto l'onore, la roba, e la vita, riportarono gloriofe vittorie, e confeguirono palme immarcelcibili di gloria, che ora godono in Cielo, e goderanno in eterno. Effi riguardavano i patimenti di quelta vita, e il martirio, come un dono fpeciale, che il Signore loro compartiva a preferenza di molti altri, fecondochè integna l' Apostolo , scrivendo a' Filippensi 2 : Vobit denatum eff pro Chrifto, non folum ut in eunt

eredatis, fed etiam ut pro illo patiamini . A voi Iddio ba fatta quella grazia in riguardo, e per li meriti di Crifto, non folo di eredere in lui , ma ancora di patire per lui . Ad imitazione dunque de ss. Martiri, non ci sgomentiamo, ne ci perdiamo di animo , allorchè fiamo affaliti dalle tentazioni , dalle afflizioni , e dai patimenti , di cui abbonda quelta nostra misera vita; ma profit-tiamone per le anime nostre, fosfrendoli con pazienza, riguardandoli come la via fpedita, che conduce alla gloria celefte, e pregando a quefto fine la divina bontà, che conforti la noftra debolezza, e ci fomministri quei copiosi ajuti, che concede ai ss. Martiri. In tal maniera, soggiunge s. Agottino, anche nel tempo della pace, che ora gode la Chiesa, e senza persecuzione de' tiranni, noi faremo fatti partecipi della corona confimile a quella de' Martiri; e fenza ferro, e fpargimento di fangue confeguiremo la grazia di una fpecie di martirio .

### 3. Giugno. 5. C E C I L I O. Secolo III.

Sopra la conversione di s. Cecilio se veda il Dialogo di Minurio Felice, intitolato l'Ottavio, e pel rimanente si veda la Vita ai s. Ciprano Marire, e Vescovo di Cartagine, scritta da s. Pongio discono.

C I fa in questo giorno nel Martirologio Roma-O no commemorazione di s. Cecilio Prete delia Chiefa di Cartagine nell' Affrica, che fi crede 3 effere quel medefimo, la cui conversione. alla Fede viene descritta nel celebre Dialogo di Minuzio Felice, intitolato l' Ottavio, nella feguente maniera . Minuzio Felice , che efercitava la professione d' Avvocato in Roma, nel tempo delle vendemmie, e delle ferie aututnali, nelle quali cestavano i litigi del Foro per le vacanze, fi portò a villeggiare ad Oftia, città aliora amenissima full' imboccatura del Tevere, che ivi scarica le sue acque nel mare, insieme con due fuoi amici , l'uno chiamato Ottavio , e l'altro Cecilio. Tanto Minuzio, quanto Ottavio avevano già da qualche tempo abbracciata la Religione criftiana; ma Cecilio era ancora fepolto nelle denfe tenebre dell' idolatria , per la quale fi moftrava molto zelante. Or accadde . che una mattina del mefe d' Ottobre passeggiando quetti tre amici lungo il mare, ed abbattutisi in un simolacro di Serapide, falsa divinità de' Gentili, Cecilio lo faluto, e venero, accoflandofi, fecondo il coftume del volgo fuperftiziolo, la mano alla bocca , e poi ffendendola verfo quell' idolo . Allora Ottavio ciò vedendo , non potè contenersi di dire rivolto a Minuzio : Come mai, o Minuzio, puoi su permettere, che ri-

manga (1) Il Tillemont tom, 1. delle Memorie ecclefusfiche al titolo di Minazio Felice.

<sup>(1)</sup> Vedi Bollandisti fotto questo giorno s. di Giugno .
(2) Philip. 1. 19.

manga nella sua cecità un amico ate sì caro, e confidente, qual è Cecilio ? Non è cofa degna d' un uomo da bene il lasciar nell' errore , e permettere , che adovi de' fassi effigiati , una persona teco familiarmente congiunta. Queste parole d'Ottavio piccarono l'animo di Cecilio si vivamente, che ne resto mesto, e turbato; onde scostatosi alquanto dalla loro compagnia, camminava tacito, ... pensieroso. Accortosi del suo turbamento Minuzio, gliene dimandò la cagione : Tutta la colpa del mio turbamento ( rispose Cecilio ) è d' Ottavio, il quale col fuo pungente rimprovero ba accufato te di negligenza, e me d'ignovanza, e di cecità. Ma giacche ( foggiunfe ) Ottavio m' ba provocato , fon pronto a dargli foddisfazione, e con una difputa regolata dalla razione, e non dalla passione, fargli sonoscere il torto, ch' egli ha, nè ricuso di aver te, o Minuzio, per giudice, ed arbitro del nostro ragionamento, purchè tu tenghi in equilibrio la bilancia, e non ti muova a giudicare da alcuna privata affezione , o prevenzione , ma unicamente dal pefo delle ragioni, che da me si addurranno in difesa della mia , e da Ottavio in favore della fua religione .

2. Accetto Ottavio la disfida, onde postisi tutti e tre a sedere su certi sassi, che stavano al lido del mare, Cecilio diede principio alla disputa, o conferenza, e con molta eloquenza, della quale era ottimamente fornito, espose le sue prete-Le ragioni, indirizzate piuttotto a deridere, e confutare i dogini della crittiana Religione, e a vituperare i riti, e costumi de' Cristiani, de'quali era a sufficienza informato, che a softenere, e difendere le sue idolatriche superstizioni . Questa esposizione de' dogmi, e riti crittiani fatta da Cecilio sul principio del terzo secolo, in cui seguì questa conferenza, merita di essere letta con attenzione, poiche da essa apparisce la conformità della credenza de' Fedeli di quei primi fecoli vicini agli Apostoli, con quella, che siè sempre professata, e si professa tuttavia dalla Chiesa cattolica contro le bestemmie degli eretici; e anche da essa si rileva la santità, e morigeratezza, che universalmente reguava tra quei primitivi Criftiani . Concluse Cecilio il suo discorso con aria da trionfante, e con insultare il suo avversario, come se avesse già ad evidenza dimostrato, che la ragione stava dalla parte sua, e sosse sicuro della vittoria. Tale, e tanta era la cecità, che ingombrava la sua mente, e lo teneva fortemen-te attaccato al culto degl' idoli, e alle vane, e ftravaganti opinioni della sua setta!

3. Ottavio, che aveva con filenzio, e con parienza afcoltato tutto ciò, che Gecilio aveva potuto, e voluto dire, prefe a rifpondere in una maniera dolce, e tranguilla, come quegli che non cercava un vano trionfo fopra il fuo avverfario, ma unicamente di difendere la verità, e illuminare Cecilio, acciocchè la conofecffe, p l' abbracciaffe. Animato dunque dallo fipirio di multià, e di carità, che fono l'anima della Remultia, e di carità, che fono l'anima della Remultia.

niltà, e di carità, che sono l'anima Sec. Racco ligione, di cui sosteneva le parti, espose con molta energia, e con una foda eloquenza, niente minore di quella di Cecilio, le massime, e i principi della Religione criftiana; ne difese la verità, e la fantità, confutando i fofilmi, e le vane sottigliezze dell'avversario; addusse con chiarezza le prove incontrastabili, e divine, su di cui è fondato ciò, che da'Criftiani s'insegnava, e praticava. Nè di ciò contento seppe si bene mettere nel loro più orrido aspetto l'assurdità, la stravaganza, e la irragionevolezza delle pagane superflizioni, che riempì di confusione it suo avversario. Ma nel tempo stesso che la sua lingua parlava all' orecchio di Cecilio, dentro di fe pregava il Signore, ch'è il padrone delle umane volontà, acciocchè parlasse al cuore di lui, e coll'essicacia della sua grazia lo convertisse dalle tenebre del paganetimo alla luce dell'evangelica verità.

4. Finito ch' ebbe Ottavio di parlare, non vi fu bisogno, che Minuzio, eletto giudice e arbitro della disputa, pronunciasse il suo sentimen-to. Conciossiache Cecilio, dopo essere stato per qualche spazio di tempo senza proferir parola, tutto attonito, e pensolo finalmente esclamo : Non attendo la fentenza dell' arbitro . Abbiamo vinto ambedue. Ottavio trionfa di me, ed io del mie errore. Io adoro la Provvidenza, che mi ba condotto al conoscimento della verità; e mi sottometto di tutto cuore al vero Dio Creatore dell' Universo, che voi altri adorate; e abbraccio da questo punto la Religione di Gesù Cristo, ch'è la fola, e unicamente vera. Ognuno fi può immaginare, quanto grande fosse l'allegrezza, che concepirono Minuzio, ed Ottavio di un sì felice efito della conferenza, e di aver guadagnato il comune ami-co alla Fede di Gesù Cristo, e liberatolo col divino ajuto dai lacci del demonio, che lo teneva schiavo nella infedeltà . Questa Conferenza tenuta circa l'anno 210. fotto l'Imperio di Severo, fu poi mella in iscritto dal suddetto Minuzio, intitolandola l'Ottavio, ch'esitte ancora; ed è uno de' più preziofi monumenti dell' Istoria ecclefiaftica .

g. Cecilio dunque abbracciata la Fede di Gerà Critto, e purgati i fuoi peccati colle acque del fanto Battefimo, e nei ritornò alla fua patrianell' Affrica, che fi crede, che fosse la città di Cartagine, dove per li suoi meriti su poi promosso al grado del Sacerdozio. Quali fosso le azioni del fagro suo ministero, non è giunto alla 
nostra notizia; e solamente sappiamo, ch'egii su l'istromento, di cui il Signore si servi, per 
convertire alla cristiana Religione il grande s. Gipriano Vescovo di Cartagine, e martire illustre, del quale si riseri la Vitta ai 16. di Settembre 
nella prima Raccolta delle Vite de' Santi. Egli era, 
dices. Ponzio nella Vita di s. Cipriano, nuomo 
giusto, e irreprenssibile, che non tanto per la siu 
dignità di Sacerdote, quanto per la sua dignità essenza.

una fingolare flima , e venerazione da tutti . S. Cipriano lo riguardo fempre come fuo maeftro, e padre amatiflimo, che lo aveva generato a Gesù Crifto, e per gratitudine della grazia, che per mezzo fuo aveva ricevnta, di rinunziare. agli errori del paganetimo, e divenir Criftiano, volle prendere il fuo nome, onde dopo la fuz conversione si due suoi nomi di Tascio Cipriano agginnse quello di Cecilio, chiamandosi Tascio Cecilio Cipriano . Era allora Cecilio in età affai avanzata, giacche la convertione di s. Cipriano non avvenne se non circa l'anno 243. Onde probabilmente poco tempo egli fopravvisse dopo aver fatta queita nobile conquitta, che arreco santo vantaggio a tutta la Chiesa . Estendo pertanto ignoto l'anno, e il giorno della fua morse, altro non poffiam dire di lui, fe non che in questo giorno 3. di Giugno si sa di esto, come di un fanto Confessore, onorevole memoria nel Martirologio Romano .

Dio voleffe, che nelle difpute, che tutto giorno occorrono nella Chiefa fopra materie di Religione, fi offervaffero quelle regole, che offervo Ottavio in quella avu'a con Cecilio; che l'ogretto cioè delle dispuse altro non fosse, che il cercare, e perínadere la verità, e che chi difputa, non aveffe fe non quefta fola in mira, e non fosse animato se non dallo spirito di carità . e d' nmiltà, le quali virtà debbono effere compagne indivisibili d' ogni discorso, e di ogni operazione del Cristiano ! Ma por troppo accade spesso, che in cambio di cercare la verità, si procura di foftenere a dritto, e a rovescio un mal intefo impegno, e di difendere a qualunque cofto la propria opinione, qualunque ella fiafi. Pur troppo la paffione di fuperbia, di vanagloria , e una tidicola pretentione di prevalere fopra gli altri, e di acquiftarsi nome fra gli uomini , acciecano talmente lo fpirito , e corrompono il cuore, che non di rado nelle dispuse, che fi fanno o in voce, o in iscritto, fi manca gravemente alla carità, ch' è la pupilla della Relisione criftiana, e si perde il prezioso tesoro dell' umiltà, nfando certe maniere afpre, incivili, e ingiuriole, per le quali & offende la Maetta di Dio, e fireca grave difgufto al fno proffimo, che rimane vieniù irritato, e indifposto a conoscere , ed abbracciare la verisà . Preghiamo pertanto Il Signore , che infonda ne nostri cuori una fiocera umilcà, e ona vera carità, la quale, come dice s. Agostino , apre la porta alla verità, e fa sì, ch' entri dolcemente negli animi altrui . Si difenda pure con forza , e con energia la verità , feguendo l' efempio non meno di Ottavio nella fuddetta difputa, che di s. Atanafio , di s. Agoftino , di s. Gregorio Nazianzeno , e degli aliri as. Dottori della Chiefa , i quali hanno combanuto gli errori, che inforfero a' tempi loro ; ma fi ufi ogni poffibile caurela , ficchè il calore della difputa non trasporti oltre i limiti . che convengono alla carità , ed all'umiltà criftiana .

> 4. Giugno . B. FERDINANDO. Secolo XV.

Giovanni Alvoro, o Alvarez domeflico, e segretario del beato Ferdinando, e suo compagno nella catargità, serif-se la Vita di lai in iatoma Portighise. Ella è flata tradotta in lingua lettea, e injerita tra gli Atti de Santi da Bollantifis fotto il giorno 1, di Giugno.

L beato Ferdinando fo il quinto de'figliuoli di Giovanni I. Re di Portogallo, e di Filippa Principesta d'Inghilterra sua consorte. Trovaudofi la Regina vicina al parto, fu affalisa da. febbri veementi, per le quali correva pericolo di perdere la vita infierne col feto, che portava nell' ntero ; onde i medici per falvare almeno la madre dalla morte, le ordinarono on medicamento, che aveva bensì la virtà di facilitare il parto, ma che metteva ad evidente rifchio la vita del figliuolo. La Regina però amando di perdere ella piutofto la vita corporale, che di esporre a pericolo la vita e corporale, e spiritoale del fuo figliuolo, diffe al Re fuo marito, nell'atto che le porgeva il preparato medicamento. che fenza di ello sperava di scampare ogni pericolo per virtà del legno della fanta Croce . E in fatti effendole flara applicata ona particella del legno della vera Croce di Gezù Crifto, ella felicemente partor) un figliuolo mafchio, che fu il suddetto beato Ferdinando , il quale venne alla luce del Mondo ai 29. di Settembre dell' anno 1402. Egli aveva fortito un'anima bnona, e inclinata alla virtù, ma Il fuo corpo fino all'età di 25. anni, effendo di compleffione affai gracile, fu foggetto a quasi continui malori, e specialmente a dolori acuti di viscere , i quali dal fanso giovane erano fopportati con mirabile pazienza, e rassegnazione alla volontà di Dio. In mezzo alle grandezze, e tra le delizie , delle quali abbondano le regie corti , egli confervò ons fincera umiltà di cuore, e una illibata porità, la quale si crede, che non macchiasse mai con alcon peccato, ma che fi manteneffe fempre vergine fino alla morte . I mezzi, che il plo Principe pratico per preservarsi dal pericoli, ai quall fi trovava esposto, furono il menare una vita ritirata più chegli era poffibile, e lontana dalla familiarità di perfone di fesso diverso; ona vita mortificata, effendo parco nel cibo, e digiunando in pane, ed acqua tutt' i fabari in onore della fantiffima Vergine, che aveva eletta per fua fpeciale avvocata, e protettrice; una vita feria, ed applicata, specialmente all'orazione, alla lezione, e meditazione delle divine Scrit-

ture, e alla frequenza de'ss. Sagramenti. 2. Egli affifteva ogni mattina con fingolar divozione a snoite Mode nella fua cappella pri-

vata, e alla calebrazione de divini uffizi, per li quali aveva deftinato con onorevole ftipendio , facondo la facoltà avertane dalla Sade Apostolica, alcuni facerdoti di buoni costumi, ed esemplari : recitava egli ftesso privatamente ogni giorno le ora canoniche fecondo il rito della Chiefa; e fi afarcitava in opere ple, specialmente di mifaricordia varío gl' infermi, e i bifognofi. A quefto effetto, accome non era provvednto di affegnamenti molto copiosi, come pareva che convenific alla fua regia nascita, così agli usava una convaniante economia, e parfimonia nelle cofa , che riguardavano il fuo trattamento perfonale, per effere in litato di fare più abbondanti limoline ai poveri, Ulava altreal una particolar attenzione , e vigilanza , acciocchè regnaffe la pietà, a il bnon coffame nelle persone addatta al fuo fervizio , licanziando qualle , che non fi emandavano dai loro vizi , dopochè erano flate plù volte corrette, ed ammonite. Quantunque il beato Principe menaffe nalia corte di Portogallo una vita sì regolata, e sì fanta; tuttavia gli erano di aggravio, e gli riuscivano, per con dira , di un pelo intollerabile alla fea umilti, gli onori, e le dittinzioni, che i fuol alti natali aligevano da tutti, e molto più gli applanfi , e le lodi , che comunemente fi facevano alla fua virtu; le quali erano tanto maggiori , fincere, quantochè agli fi mostrava mansueto, affabile, e piacevole verso di tutti . Laonde. aveva già disagnato di uscire dal regno di Portogallo, a andare a far fua dimora in Inghilterra praifo quel Re, che era suo firatto parenta, perchè sperava di poter colà vivere una vita più nafcofa , e meno afpotta agli occhi degli uomini. Ma allorchè comunico questo sno penfiero al fuo fratello Eduardo, il quale era fucceduto al padre già defunto nel Regno di Portogallo, e gliene chiefe la necessaria permissione, non folamente non potè ottanerla, ma inoltre il madatimo Eduardo gli fece fapere la rifoluzione , che aveva praia , di farvirfi della fua periona, e di quella del principa Enrico fuo fratello, per comandare un'armata, che voleva mandare nell' Affrica a far la conquitta dalla città di Tangar contro quai barbari , a fine di maggiormente afficurare il possesso di Centa, che fino dall' anno 1415. fi cra conquittata dall'armi vittoriole di Giovanni I. loro comun padre .

3. Accettò volentiari Fardinando quella imprifa, giacchè i ruttava di georgigara contro gl'infedeli fotto il vesfilio della Croca e enll' nano 1437, si 22. di Agolto s'imbarco coll' farcito dell'intera quell' impreti coi principe Errico ilo fratello. Nel mesfe di Settambre i face lo abargiratili. Appreni rei cinanza dalla città di Tanger sall' Affre in vesti cinanza dalla città di Tanger sall' Affre in vesti cinanza dalla città di Tanger sall' Affre in vesti cinanza dalla città di Tanger sall' Affre in vesti controlla di Carlo con l'affecto di qualla piazza. Ca' ara na delle più forti, e delle più importanti di qualla parti. Mentre il festicio Portopbet fiazza (accado)

quefto affedio , fopravvenne al foccorfo della città affediata il Re di Fer con un afercito nume rofo di foldati a piedi , e a cavallo, e di gran lunga superiore a quello comandato dei due principi Ferdinando , ed Enrico ; onde effi f trovarone in grandl angustie. E' vero, che in diverfi affalti dati loro dall'efercito nemico f difesero bravamente, e respinsero i barbari; me crescendo da una parte ogni giorno più le forze de' medefimi barbari Affricani, al quali fopravvenivano nuove truppe , e dall' altra effendofe diminulto il numero da' foldati Portoghefi per le perdite fatte ne' divarfi affalti che loro erane fiati dati da' nemici, fenas sparanas di ricovere nuovi foccorfi con quella prontezza , che farabbe flata neceffaria, fi vidaro ad un evidente pericolo di effera tagliati tutti a pozzi , e trucidati , o pure fatti schiavi da quei barbari . Che però fu creduta cofa espadiente di venire con effi a qualche trattato, e in tal occasione il beato Fardinando, a fine di falvare il fratello, e l'afercito dall'imminante paricolo, a cui fi trovava esposto , offer) la medesima soa persona, per rimaner in oftaggio presso de barbari per ficurezza delle condizioni , colle quali fu concinfo il trattato. Una dalle principali convenzioni di quefto trattato fn, che i Portoghen poteffaro liberamente partirfene, e che dentro un carto feazio di tempo fosse restituita agl' Infedelt la città di Centa, che la Corona di Portogallo pofiedeva nelle cofte dell' Affrica, dovando intanto il principe Perdinando reftarlene in Tangar , fino che fi foste affattuata la restiturione di qualle piazze .

4. Rimafe il beato Principe in Tanger ritanuto come prigioniere, e poco mano che schiave con circa nove persone di mo servizio . Indizj di Dio , sempre giusti , e retti , benchè occulti, fi raffegno alla divine disposizioni, e con tranquillità d'animo continuo in quel pacte barbaro ed infedele i fuoi efarcizi di pietà, e fpecialmente a recitare ogni giorno le ore canoniche, e la altre sue consuete orazioni. Stette il beato Ferdinando alcuni men in Tanger, o poi in Arfilla , città vicina a Tanger , trattato con qualche forta d'umanità; ma nel mele di Maggio dell'anno 1438. fu infieme co'fuoi domattici trafportato nalla città di Pez, capitale di quel Regno, dove ricevè da quegl'infedeli Maomettani i più crudali firapazzi, e le più obbrobriofe ignominie, non altrimenti che fa foife un viliffimo fchiavo. Imperocchè avando i Portoghefi ricafato di raftitulte la città di Ceuta, si perchè il Re di Faz non aveva offervate le condizioni del trattato fatto con affoloro, al perchè in quefto mantre atfendo patiato all' altra vita il Re Eduardo fratello di Ferdinando , e seccedato il suo figliuolo per noma Alfonfo ancor fanciullo, crederono i Raggenti di qual Ragno, che non Tta

convenifie el decoro, e si vantaggi della nazione il fare la refittuzione di non piazza ti importante, com' era quelli di Ceuta, rimafero per un tal ricitto foor di modo irritati i barbati. Africani, onde afogarono tutra la loro rabin, e il loro furore contro l'innocente Principe, che ritenevano in fempici co dinggio, e contro i fuoi dometici, nel vollero accettrae nan grofiffima fomma di danzor, che veniva loro

offerta pel rifcatto di lui, e de fuol compagni. 5. Fu pertanto il beato Principe riftretto in diverse auguste, e fetenti prigioni, gli su posta a' piedi una catena, come ed un vero fchiavo, fu obbligato a lavorare la terra negli orti reali di Fez, a tener cura de covalli, e de giumenti come un mozzo di stalla, e caricato d'innumerabili infulti , feusa permettere , che ricevesse alcun follievo da veruno, tenendo a quelto fine empre delle guardie intorno alla fua períous. Il fuo cibo altro non era, che una fcarfa porzione di pane nero, che foleve darfi agli fchiavi, e la fua bevanda acqua pura. In fomma egli provò ogni forta di fierezza , e crudeltà , che può fuggerire le collera, e il furore ai cuori barbari ed infedeli . In mezzo però e questi mali trattamenti egli lodave, e ringraziava il Signore, che li permetteva , per fomministrargli occasione d'imitare la sua dolorosissima passione , e di acquiftar merito per l'anima fus. Non fu mai udito prorompere in lamenti, e doglianze contro i fuoi perfecutori , anzi foleva chiamarli ministri. e litrumenti della fua falute; e ad efempio del fuo Salvatore pregeve Iddlo per effi, accioschè fi degnafie usar loro misericordia, e convertirli dalle tenebre dell' infedelta alla luce della vera Fede . In fomma tutto foffriva con mirabile pazienza, e con piena raffegnazione alla divina volonta, effendo certo, che fenza di effa nulla poteva accadergli di male, e che tutto contribuirebbe alla fue eterna falute. Una fola cofa era a lui di pena, e gli recava non poco dolore , ed era il vedere i fuoi domeffici trattati da quegi' infedeli colla fteffa crudeltà, e barbarie, benche effi non fossero steti dati loro in ostaggio , come la sua persona , ma unicamente si trovassero seco, come persone addette el suo

6. Szi enni in circa durb la entrività del beson Freninando, fananche in querbo Impo fanaio di tempo fi possile trovrere alcan ripare e fasti respo possile trovrere alcan ripare e fasti responente e alla Corte al Proregulo fi factoro per fasti laboratori della Corte al Proregulo fi factoro per fasti laboratori della corte al Proregulo finedesi, a rilificarie e i civit di Genta e geografia fadedia, a rilificarie e i civit di Genta e geografia fadedia, a rilificarie e i civit di Genta e geografia fadedia, antica con confessione e al civitario e consultatori della consultatori

al quale egli espirava continuamente, esercitandoli fenza intermiffione iu pie meditazioni , fpecialmente della Paffione di Gesù Crifto, e in ferventi orazioni, per ottenere da Dio la grazia di perseverare in quelle buone disposizioni di pasiense, e di carità, che fi ere degnato di concedergli . Egli ebbe presentimento della sua vicius morte, e ne diede encora contezza ei fuoi domeffici, e compagni della fua cattività in nna occasione, ch'ebbe di abboccarsi con esfoloro . giacchè quei barbari Maomettani, per aggravar maggiormente le sue pene , quindici mesi prima ch'ei finisse di vivere , l'avevano separato dalla loro compagnia, e l'avevano posto folo in un cercere sì angusto , che appena fi poteva muovere . Di fatto nel primo giorno di Giugno dell'anno 1443, egli fu affalito da une vio-ienta difinteria, accompagnata da una febbre ardeste, che in breve tempo lo conduffe agi eftremi della fuz vita. Nel quinto giorno di Giugno, che fu l'ultimo del suo faticoso pellegrinaggio fu quefta Terre, fu dal Signore favorito di una celefte visione, in cul gli apparve la beatiffima Vergine Maria, corteggiata da un numerofo fluolo di Angloli , e di Santi , per la... quale l'anima fua fu ricolmata di nn' Indicibile confolazione, e pieno di gioja esclamò: E chi fon io mifero peccatore, a cui il Signore fi degni ufare una il grande mifericordia, e favorirmi della vifita della glorioffica Vergine ? O anima mia., quanto ti dei rallegrare nel tuo Dio, che tanto ti ama , e tanta grazia ti comparte , concedendoti un eterno ripofo per una sì breve fatica! lo farci pronto . o Signore , a foffrire per amor voltro maggiors pene, e più lunghe. Ma poiche vi piace conceder-mi si prello il premio de patimenti sofferti per poco tempo , eccomi che io muojo adello volentieri . Sia fatto, o Signore, come a voi piace, e fi adempia in tutto la vostra volontà , poiche voi fiete il mio rifugio, e la mia fperanza. Con questi fentimenti di umilià, e di confidenza nelle divine mifericordie il beato Ferdinando spirò l' anima nel suddetto giorno s. di Giugno dell' anno 1442. Non contenti quel barbari Maomettani delle fevizie usate contro di effo finchè viffe , incrndelirono ancora contro il fuo corpo morto. Concioffiacbè lo sospesero sulle mura d'una porta della città coi piedi legati ad una fune, e folamente dopo quattro giorni permisero , che fosse rinchiuso in una caffa, la quale vollero , che fosse posta in una nicchia sopra la medelima porta. Ma il Signore fi degno onorario con varj miracoli, feguiti ellora particolarmente, quando le fue reliquie nell' anno 1451. furono trasferite in Portogallo , dove con culto religiofo fono venerate dalle divozione de' Fedeli .

Quanto mai fono ammirabili, e inflemomente adorabili le vie, per le quali il Signore fantifica i fervi fuoi, e li couduce agli eterni godimenti del Cielo I E'vero, che quefte vie fono

fono

c

ş

S

.

A

n

5

i

G

v

ь

ø,

00

re:

15

142

im

The Still Triby

afpre, e faticole, onde ciascun di loro ha potuto dire col fanto David 1 : Propter verba labiorum tuerum ego custodivi vias duras : Signore, io bo camminato per vic dure , e difficili , per ubbidire alle parole della voltra bocca ; come furono quelle del beato Ferdinando tra tanti patimenti, ed oltraggi fofferti in Barbaria . Ma effe prefto finifcono, perchè breve è la vita dell' uomo su questa Terra, e ad una breve fatica, e a pene pallegere, succede, com'egli diffe, un eterno ripoto, e nn gaudio che non avrà mai fine . Non bifogna fermarís, come fanno alcuni, a confiderare, nè chi sia la cagione de' patimenti , che fi foffrono, nè la inginstizia di coloro, che ci aggravano a torto, e ci perfeguitano, e molto meno concepire odio, o livore contro di effi, ma ad esempio di questo beato Principe, e di tutti i Santi, conviene effere perfusio, che nulla ci può accadere di male, come infegnano le divine Scritture a, fenza l' espressa volontà , e permissione di Dio, il quale tutto ordina, e dispone per la fantificazione de'fuoi Eletti ; e inoltre che gli nomini perverfi e maligni fono, fecondo l'espreffione del sopraddetto beato Princlpe, i minifiri, e gl'iffrumenti della noffra falute ; concioffiache colle loro ingiuffizie, e persecusioni el danno occasione d'esercitare la carità , l' nmiltà , la pazienza , e le altre virtà criftiane, per mezzo delle quali ficuramente fi giunge all' eterna felicità del Paradifo.

## 5. Giugno . SS. MARTIRI DI CORDOVA . Secolo IX.

S. Eulogio, sefimonio oculato, il quale dopo alcuni anne configul effo pure la corona del martirio, ha deformo i gloristi combatimenti di apelli Seasa nel libro unimoto Memoriale de Santi, che fi trova inferito nel torm. 15, della Bibliocate de Padri dell'edizioni di Lione.

Acendo fanta Chiefa ne' giorni 3.5. e 7. di questo mese di Giugno commemorazione di alcuni ss. Martiri , i quali nella persecnzione Arabica, cioè de Saracini Maomettani, che nel nono fecolo dominavano nna gran parte della Spagna, fparfero il fangue per amore di Crifto in Cordova, ch' era la città capitale de' medefimi Saracini; crediamo di far cofa grata al divoto lettore , di nnirli tutti infieme , e riferire brevemente il loro martirio, nella maniera, ch'è fiato descritto da s. Enlogio, che ne fn testimonio oculato. Nell' anno adunque 852. al 3. di Giugno regnando Abderamo Re de Saracini, un certo ISACCO religioso del monaftero di Tabane, situato circa fette miglia lungi da Cordova tramontagne alpettri, mosso da uno straordinario impulso dello Spirito fanto, fi portò a Cordova, e prefentatofi al Giudice della città , lo riprofu della perfeccisione, che 6 facers al Tedeli de graci d'Ostà Città per idediti si abstractiva in filis fatts di Manometro, di cui rapprefesto I in filis fatts di Manometro, di cui rapprefesto I considerativa del consultato del manometro del consultato del consul

2. Due giorni dopo confeguì la fteffa corona del martirio nn fanto giovane per nome SANCIO . Egli era oriundo della città d' Albì nelle Gallie, ed effendo flato fatto fchlavo da fauciullo in una incurgone de Saracini in quelle parti , incontrò la buona grazia del Re Abderamo, il quale gli concede la libertà, e-l'ammife tra i paggi della fua corte. Un fimile onore, che Sancio ricevè dal Re Saracino, avrebbe potuto recare qualche pregiudizio alla fua Fede, ma il Signora lo pre-fervo da quetto pericolo, mediante l'opera del fanto prete Eulogio, il quale l'iftrut nelle malfime della criftiana Religione, e lo fortificò, ed animò a professaria pubblicamente senza verun timore in quella Corte infedele, e a deteftare intrepidamente l'empietà Maomettana. Abderamo pretefe d'obbligarlo ad abbracciare l'infame fetta del fuo falfo profeta Maometto, ma Saneio gli refiftè in faccia con invitto coraggio, e fi confervò fermo e coffante nella fua Fede . Onde il tiranno irritato contro di ini, fenz'aver riguardo alla fua giovanezza, nè si fervigi, che gli aveva preftati nella fua corte, lo condannò ad effere impalato , ch'è nn genere di inpplizio affai nutato tra' Maomettani coutro di quelli, che sono creduti rei di tradimento, e di ribellione . In quefta guifa il fanto- giovane riportò la gloriosa palma del martirio, e il sno corpo in , come quello di s. Ifacco , esposto alla vista di tutto il popolo di Cordova, attisso al medelimo

palo, con cul en fato martifizato.
3. Finzimente si 7, dello fetto melé di Grago, e dell'anno mededino 51, combatterom oggo, e dell'anno mededino 51, combatterom del gual fato del gual fato del gual fato del gual fato PETRO pere, VALABONSO Diacono, Sall'SININO, VISTERONIDO, ciata la proieffonce monathica in diverfi monather j, e fi erano da molti anal eferciati nelle pratiche della penilenza, e della mortificaziono Concert, dore forti fato proieffonce monathica in diverfi monather con contra della mortificaziono con contra della mortificaziono con contra della mortificaziono monatori della della contra della mortificaziono monatori della della contra della mortificazione con contra della mortificazione con la contra della mortificazione del contra della della della contra della mercione del Sistema della mortificazione del Sistema della della contra della referenza della preferenza della mercione del Sistema della mortificazione della mortificazione della mortificazione della mortificazione del Sistema della mortificazione della mo

(1) Pfal. 16. 4. (1) Amof. 1. 6. Eccl. 11. 14.

racini Maomettani , allorchè videro il trionfo de' fopraddetti due ss. Martiri Ifacco, e Sancio, fi fentirono infervorati di un vivo defiderio di confessare pubblicamente avanti al tiranno la... loro Fede . Laonde nnitamente fi prefentarono al Giudice del la città di Cordova, e pieni di coraggio gli differo : Noi professano la fiessa Religione , e abbiamo à medefimi fentimenti de notiri confratelli Ifacco , e Sancio , ebe tu bai condannati alla morte, Efercita pure, fe ti piace, la tua crudeltà contro di noi , e vendiea collo ileffo furore il tuo profeta Maometto , poichè noi confessimo il noltro Dio e Salvatore Geis Crifio , e detefframo Masmetto , come un precurfire dell' Anticrillo , e un inventore di profane menzagne. Noi abbiamo compaffione di te , e di tutti coloro , che fi lafeiano fedurre , e infettare dai velenofi infegnamenti di un tale impollore , perchè ne pagberanno infieme con effo la pena negli eterni tormenti dell' inferno .

4. Rimafe il giudice attonito della generofità diquefti Santi, i quali tenevano lo fleffo linguaggio, e confessando senza timore la loro Fede, abominavano l'empia fetta del fuo falfo profeta. Onde pieno di rabbia, e di farore li condanno tutti al taglio della testa . Volle però, che e. Geremia fosse prima battuto con bastoni, perchè aveva forfe parlato con maggior eficacia, libertà degli altri, il che fu con tanta barbarie efegnito, che rimafe estinto in mezzo alle battiture. Gli altri cinque furono condotti al luogo del fupplizio, al quale andarono con volto lieto e tranquillo , come ad na feftivo convito . Il fanto Sacerdote Pietro, e il s. Diacono Valabonfo furono I primi ad effere decapitati, e poi successivamente gli altri tre, cioè a Sabiniano, a. Vittremondo, e a Abenzio. I loro corpi furono da Saracini sospefi sopra altrettanti patiboli, come quelli de' finddetti sa lfacco, e Sancio ; e tutti infieme dopo alcani giorni furono gettati ad ardere in an gran rogo di fuoco, e le loro ceneri disperse nell'

acqua del finme, -Si è altrove più volte notato, che secondo le regole ordinarie, e dalla Chiefa flabilite, ed approvate, non era lecito di presentarfi volontariamente ai persecutori, nè di esporre la propria vita al martirio . Ma fi è detto ancora , che alle volte il Signore, ch'è il fovrano podrone della vita delle fue creature, ha ispirato ad alcuni Santi il tenere una diverfa condotta, riempiendoli d'un coraggio firzordinario, e con impulfi particolari movendoli interiormente a facrificare spontaneamente la vita per la gloria del fuo nome, e per incoraggiare gli altri Fedeli a non temere le minacce de tiranni, e a difprezzare per amor fuo i tormenti, e la morte. Quefto è il giudizio, che la fanta Chiefa ha fatto di quefti, e di altri Santi, che furono martirizzati da' Saracini Maomettani nella parfecuzione Arabica , poichè come Martiri di Crifto li propene alla nostra venerazione ne fuoi Martirolo-

one alla nostra venerazione ne fuoi Martin (1) Matth. 10. 12. & feeg. Mart, 8, 18, Lat. 12 8, gi . L' esempio adunque di questi Santi dec esfer oggetto della noftra ammirazione folamente, e non della noftra imitazione ; giacche nessuno dee prefumere di fe fteffo , ne fcoftarfi daile regole comuni ed ordinarie, le quali fono la via ficura, e da batterfi fenaa pericolo d'inganno. Bensì il generofo coraggio di quetti Santi nel confeffare il nome, e la dottrina di Gest Crifto, e nel deteffare fenza timore l'empietà, ci puè fer-vire di eccitamento, e di conforto, a non abbandonare mai le fante massime del Vangelo. contrarie a quelle det Mondo , per qualunque confusione e difgrazia, che ne possa venire per parte degli nomini, e a praticarie fedelmente. e a infegnarle ancora, e difenderle, quando bifogni, dalle contradizioni delle perfone emple e libertine , che pur troppo non mancano in mezzo al Criftianefimo, tenendo a quefto effetto fempre fife nell'animo quelle parole di Gesti Crifto 1: Chiunque aura confessato me , e la mia dottrina davanti gli nomini , anch' io lo riconoferio per mis deventi il mio Padre , ch' è ne' Cieli . Ma ebiunque fi farà vergoguate di me, e della mio dettrine deventi gli uonini , auch' io mi vergognere di lui , e le rinneghere davanti il mio Padre , ch' è ne' Cieli .

#### 6. Giugno.

### S. FILIPPO DIACONO. Secolo L.

Negli Asti Apoftolici al cap. t., a cap. t., fono flate dal avvino Sporto regificate le azioni di s. Filippo. Si veda ancora si Tillemons nel tom. a. delle Memorie fopra la Storia ecclefisfica.

S AN Filippo Discono, che alcuni hanno con-fuso con s. Filippo Apostolo, si crede che fosse nativo della città di Cesarea nella Palestina . Egli fu nno de' primi feste Diaconi, a' quali gli Apostoli imposero le mani pel ministero ecclefiaftico, e per aver cura del fovvenimento, che la Chiefa nascente in Gerusalemme somministrava alle vedove, e si poveri Fedeli convertiti alla Fede di Gesà Crifto . Effendofi eccitata in Gerufalemme una fiera perfecuzione contro i discepo-Il del Signore, nella quale fu lapidato il Protomartire a Stefano, i medelimi discepoli fi disperfero in diverse parti, e città della Giudea, e della Samaria , e uno di effi fu il diacono s. Filippo, il quale fi porto nella città capitale della Samaria, detta allora Sebafte, dopochè era ftata riedificata da Erode, benché presso il comune del popolo ritenesse l'antico nome di Samaria. In quefia città Filippo, pieno di fapienza, e di Spirito fanto annunzio l' Evangelio con s) felice fuccello, che molti Samaritani, uomini, e donne , abbracciarono la Fede di Gesà Cristo , e riceverono dalle sue mani il battefimo . Imperocchè il Signore dava forza, e vigore alla fua predicazione con un gran numero di prodigi, ch'egli sperave, ilberando molti offeff, e fanando molti offeff, e fanando molti offeff, e fanando molti offeff, e fanando molti offeff e fanando

2. Intanto effeudo giunta in Gerufelemme ie notizia delle conversione de Samaritani, i due Apostoli a. Pietro, e a. Giovenni fi portarono e quelle città , per conferire a quei novelli Crifliaui il fagramento delle Crefima , giocchè s. Filippo, effendo diacono, non eveve queste podeflà , le quale appartiene a quegli , che fono decorati dell' Ordine Episcopale, e che nella gerarchia ecclesiastice sono successori degli Apo-fioli. Iu quei primi tempi delle Chiese soleve il Signore menifestare la grazia interne, ed invifibile del divino suo Spirito, che a'infondeve in coloro , che ricevevano il fagramento della... Crefima , con fegni esteriori , e visibili , quali erauo il dono della profezia, il dono delle lingue, e le virtù di curare le infermità, e di liberare gli offetti . Vedendo edunque Simone mago con sue grau maraviglia tall doni, e virtù, che coll'impofizione delle mani apoftoliche ricevevano quelli, ch'erano crefimati, defiderò di aver esso pure una fimile podestà ; onde trasportato dalla fua fuperbia, ed embizione, fi fece erdito di offerire del danero al fanti Apoftoli, acciocchè gli concedeffero le podeffà d' imporre egli ancora le maui agli altri, e di conferire lo Spirito fanto . Inorridì s. Pietro all' udire una tal empie richiefte, e con fanta indignazione : Va', gli dif-Ce, che il tuo danaro fia teco in perdizione , poiche bai ereduto di poter col danaro poffedere i doni di Dio ; e l'efortò e sar penisenza della fua iniquità. Ma l' nomo scellerato, in cambio di approfittarsi di questo avviso del a Apostolo, diede in reprobo fenfo , e infelicemente peri nella fua malizia, come si disse nella Vite di a. Pietro Apostolo; ed è riguardato, come il capo di quel ciechi ambiziofi, i quali feguendo il fuo perverio efempio, ardifcono d'intruders per mezzi illeciti nel miniflero ecclefiaftico , e che appunto da Simon urago fi chiamano Simoniaci .

3. Intanto un Angelo del Signore apparve a Filippo, e gli comando di andare verfo il paefe di Gaza, per annunsiare il Evangelio ad un Eunuco, teforiere della Regina degli Etiopi, chiamate Candace, il quale da Gerusilemme doveni fatto a de dorrare Iddio, he ne tornave in Etiopia. Ubbid) prontamente il s. Discono all'ordine del Signore, e nel luogo accennatogli incoutrò l' Eunuco, che fedendo in un cocchio flava leggendo il profeta lfaia ; dal che a'argomente , che fosse o Giudeo , o almeno Profelito 1 delle Religione giudaica . Lo spirito del Signore avvertì Filippo di eccoftersi al cocchio, come sece, dimendandogli, fe credeva d'intendere ciò, che leggeve. E come poffo io intenderlo ( gli rifpofe ), fe qualcuno nonme lo fpiega ? E prego s. Filippo e falire feco ful cocchio . Stave l' Eunuco leggendo quel paffo d'Ifaie, in cui fi predice la paffione, che Gesù Crifto doveva sofirire dagli Ebrei, cioè : Egli fu condotto alla morte esme un agnello U'e.; onde da ciò prese il Santo motivo di parlargli del mittero delle Redenzione operata dal Figlinolo di Dio,e d'istruirlo ne'dogmi della Religione criftiena, Mentre coai viaggiavano in cocchio, giunfero ad un luogo, dov' era dell' acqua, onde l' Eunuco fece istanza a Filippo di effere battezzato col battefimo di Gesù Crifto, lu cui fi protefto di credere fermamente, e di voler in evvenire professare la fua Religione. Condifcese il santo Diacono alle fua richiefte, e finoutati ambedue dal cocchio. Filippo amministrò all' Eunuco il fauto battefifimo . Appene erano usciti dall'ecqua , che l'Angelo del Signore repì Filippo dagli occhi dell' Eunuco, e in un momento lo trasporto ed Azoto, città marittima delle Paleftina. Ciò però non offante l'Eunuco rimale pieno di allegrezze, e continuò il suo viaggio, iodando Iddio della grazia ricevuta, finche giunfe uell' Etiopia, dove fi crede, che predicesse e quei popoli le Fede di Crifto, e divenisse Apostolo di quella parte dell' Etiopia , fituate el mezzo giorno dell' Egitto, che fi vuole effere il paefe, che ore fi chiema il regno degli Abiffini .

4. S. Filippo profeguì con indefesso ardore ad efercitare il suo nobile impiego di Evangeliste; tal è il titolo, che gli dà a. Luca negli Atti Apoftolici, ch' è quanto dire, di predicare il regno di Dio, e la Fede di Gesù Crifto non folo in Azoto, ma in tutto quel tratto di paese delle Paleftine, che giace lungo il mere mediterraneo, il quale comprendeva molte infigni, e popolete città fino a Cefarea . In quefte città , che , come fi diffe . fi crede che foffe la fua patria , celi fiso la fue ordinaria dimore infieme con quattro figliuole, ch'egli aveva, tutte vergini, e dotate dello spirito di profezie. E in fatti apparisce dagli Atti Apoflolici , che molti anni dopo , cioè nell' enno 58., paffando s. Paolo per Ceferes verfo Gerufalemme, su alloggiato nella casa del medesimo s. Diacono, il quale nella stessa città di Cefarea, fi crede, che terminaffe felicemente i fuoi giorni; efiendo ignoto il giorno, e l'enno della fua beata morte , fe non che in quefto giorno fi fa di effo commemorazione nel Martirologio Romano . Verso il fine del querto secolo la ce-

(a) Profeliti si dicevano quelli, che non esfendo nati Ebrei, abbracciavano la retigione Ebraica.

lebre s. Paola, come attesta z. Girolamo, visto con gram divozione in Cesares la povera casa di s. Filippo, che ancora suffiseva, e le anguste camerette delle quattro sue figliuole, ch' erano

appresso i Fedeli in grandissima venerazione -5. Giovanni Gritoftomo nella conversione alla vera Fede in Critto dell' Eunnco della Regina Candace , operata per mezzo del Diacono a. Filippo, ammira per una parte il grande ardore dell'Eunuco d'ittruirfi della verità, e per l'altra la fapienza e prudenza fomma di s. Filippo . Vedete, dice il fanto Dottore, quanto ardente era il desiderio di quesi Eunneo, d' imparare le verità, che Iddio ci ha rivelate . Egli anche viaggiando leggeva le divine Scritture, e fra quelle leggeva le prosezie d'Isaia, che sono di tutte le altre le più sublimi, nè desilleva dal leggerle, benchè non le intendeffe , e totlo ch' ei vide t. Filippo , lo prego a falire ful fuo cocchio , e a federoi con lui , forrando d'intendere dal medefimo la fpiegazione di quello , che non intendeva . E cort Iddio lo illumino . S'arrofficano dunque all'elempio di questo Eunuco tanti Criffiani , che non fi prendono alcun penfiere d'iftruirfi delle verità della fanta Religione, che professano, e disprezzano i mezzi e della lettura, e della viva voce de' ministri di Dio, e della Chiefa, che li condurrebbero alla cognizione delle medefime verità, E'pai altresì degna d' ammirazione , e di lode ( fegue a dire il mentovato fanto Dottore ) la condotta, che tenne in quest'occasione s. Filippo . Egli non cominció dal eiprendere l'Eunuco , perchè non intendeffe ; non lo tratto da ignorante ; non diffe ne meno : lo t' infegnero , io fo beniffimo quefte cofe . In fomma s' allenne da ogni parola, e di rimprovero, e di jattanza, e anche d' adulazione , perocche non gli diffe : O tu beato, abe flai leggendo! ma folamente procurò d'accendere nell' animo fuo il defiderio di comprendere qual teforo fleffe nafcofo fotto quelle parole , che leggeva ; e afpetto d' effere dall' Eunuco interrogato, prima di fpiegargli la profezia; e in tal guifa fempre più lo dispose a ricevere la verità , che era per dirgli . Oh quanto più utili farebbero le correzioni , che salvoltà fiamo obbligati di fare agli altri, fe imitaffimoil Diacono a. Filippo, aftenendoci da sutte le parole, che possono recar disgusto a chi le ascolta, ovvero che fanno conoscere la passione, che ci muove a parlare ! La correzione , e l' iftruzione fono come medicine, che non fi debbono adoperare , fe non colle necessarie cautele , ¢ co' preparativi convenienti . Poichè altrimenti facendo si corre pericolo, che il medicamento divenga veleno,

#### 7. Giugno. S. Paolo Vescovo, a Martira. Secolo IV.

Socrate, Sozomeno, e Teodoreso nelle loro Starie ecclefiafiche ci hanno la cisse le memorie dei patimenti di queso s. Vescovo e Martire. Si trovano esse raccolte presso il Tullemont nel tomo settimo della sua storia ecclesustica, e presso i Bollandissi nel tomo secondo degli Atti de Santi di Giugno sotto questo giorno.

C AN Paolo Vescovo di Costantinopoli, e mar-Stire, fu uno di quegl'illuftri Prelati, i quali uniti a s. Atanafio, gran difenfore della divinità di Gezù Crifto, e del Simbolo Niceno, foftennero con invitto coraggio la Fede cattolica contro la perfidia Ariana, e foffrirono per una caufa al gloriofa innumerabili patimenti, e penofiffime persecuzioni . Egli era nato in Teffalonica verso il fine del terzo secolo, o nel principio del quarto, e da giovinetto fi portò a Coftantinopoli, dove fu ascritto al clero di quella città nell' ordine di Lettore, e poi per li suoi meriti promoffo al disconato, e finalmente al facerdozio da s. Aleffandro Vescovo della medesima città di Coffantinopoli . Era Paolo dotato di fingolare virtà , e fornito di molta dottrina , ed eloquenza, onde riusci un degno ministro della... Chiefs , tanto nell'edificare i Fedeli co' fuoi buoni efempi, quanto nell'iftruirli nelle verità della Religione . Effendo venuto a morte s. Aleffandro, fu prima di morire interrogato, chi egli giudicasse più idoneo a reggere quella Chiefa, e a fuccedergli nel Vescovato . Se voi volete (rispose Alesiandro ) un nomo di buoni costumi , e di vita esemplate, proprio ad illruire il popolo, e a tratture le cofe divine , prendete il prete Paolo , il quale, benche giovane di anni, ba la prudenza d'un vecchio . Se poi cercate un uomo di bella apparenza, atto a maneggiare gli affari , a trattare coi Grandi , e pratico delle cofe del Mondo ( ch' è quanto dire , un uomo fornito di prudenza umana, e di mondana politica) potete metter l'occhio fu la perfona di Macedonio . Era coffui diacono , o fecondo altri prete della Chiefa di Coftantinopoli, avanzato negli anni , uomo bensì di gran talento. ma gonño di ambizione , e frandolento , il quale non folo abbracciò il partito Ariano , ma divenne un perfido erefiarca, e capo degli eretici. detti dal fiio nome Macedoniani , i quali nega-

vano la divinità dello Spirito fanto . 2. Paffato che fu all'altra vita s. Aleffandro , il che feguì nel mefe di Agotto dell' anno 336., prevalfe il partito de Cattolici, i quali feguendo l'infinuazioni di s. Aleflandro, eleflero Paolo per Vescovo di Costantinopoli, non ostante gli sforzi, che fecero gli Ariani, per far cadere l'elezione nella periona di Macedonio . Irritato coftui della preferenza data a Paolo, si fece ardito di proporre contro di lui delle accuse faise . e calunniole all' Imperator Coftantino, presso di cui egli veniva spalleggiato dagli Ariani, i quali circondavano, e ingannavano il pio Imperatore, mascherando le loro frodi, e i loro errori con un finto zelo di Religiorfe . Ma disperando Macedonio di poter provare I falfi delitti appotti a 2. Paole , definte dalle inique fue cabale ; anzi

i cre-

si crede, che riconciliatosi col santo Vescovo, continuaffe fotto di lui ad esercitare le sue funzioni sacerdotali . Eusebio pero Vescovo di Nicomedia, uno de' principali capi, e gonfalonieri dell'Ariana empietà, si prevalse astutamente di questa occasione, per discreditare nell' animo di Costantino la persona di Paolo, come uomo indegno della dignità vescovile, imputandogli ancora falfamente, ch' egli fosse stato la cagione del tumulto, ch' era seguito in Costantinopoli nella sua elezione a quel vescovato. Le traine fraudolente di Eusebio avevano per oggetto di occupare egli quella Sede, alla quale aspirava come a più nobile, e ricca di quella di Nicomedia . Ma sebbene gli riuscisse di ottenere , che Coftantino ingannato dalle sue frodi, discacciasfe s. Paolo da Costantinopoli, e lo rilegasse nel Ponto; tuttavia per allora non potè soddisfare la sua smisurata ambizione, poichè l'Imperatore non permife, che vi foste confacrato altro Vescovo in luogo di s. Paolo mandato in esilio .

3. Il fanto Prelato fi fottomife umilmente agli ordini della Provvidenza, e senza dolersi della manifelta ingiustizia, che gli era fatta, stette lungi dalla sua Chiesa fino alla morte dell' Imperator Costantino, la quale seguì nell' anno 338. Allora il Santo fece dal Ponto ritorno in Coftantinopoli, come fecero s. Atanasio, e altri santi Prelati efiliati da Costantino per le cabale degli Ariani, detti eziandio Eufebiani da Eufebio di Nicomedia loro primario capo, e protettore. Breve però fu la dimora del s. Vescovo in quella città; concioffiachè lo stello iniquissimo Eusebio mile in campo le antiche caluunie, apposte contro di lui sorto Costantino; e siccome Costanzo, ch' era succeduto al padre nell' Imperio d'Oriente, fi era dato interamente in braccio agli Eusebiani, ed era divenuto loro fautore e protettore; così gli fu facile di far deporre il fanto Vescovo da un conciliabolo di Vescovi del fuo partito, e farlo cacciare per la seconda volta dalla sua Chiesa, ed occupare egli medesimo quella Cattedra, passando contro ogni diritto, e contro la disposizione de' canoni dal Vescovato di Nicomedia a quello di Cottantinopoli, conforme alcuni anni prima aveva fatto dal Vescovato di Berito a quello di Nicomedia . S. Paolo pertanto fu costretto ad abbandonare il suo amato gregge alla discrezione d'un lupo rapace, qual era Eusebio, e a ritirarsi nella città di Testalonica, donde, come si disse, egli era nativo, riguardando in queste vicende si funeste alla... Chiefa la volontà del Signore, il quale le permetteva per gastigo degli uomini perversi, com' era Eulebio, e i suoi seguaci, e per esercizio di virtù per se, e per gli altri Cattolici, i quali erano da per tutto coll' autorità di Costanzo perseguitati, ed oppressi nell' Oriente .

4. Non passo molto tempo, che lo scellerato Eusebio, usurpatore del trono episcopale di CoSec. Racc.

per- fa per- fa com' p io di nu quali per- ne rato P

stantinopoli, su chiamato dalla divina giustizia a render conto al suo tremendo tribunale delle sue iniquità, e a pagare la pena orribile, ed eterna de' tanti mali da lui cagionati nella Chiefa di Dio . Egli morì nell'anno 341., e dopo la fua morte il popolo cattolico di Costantinopoli, ch' era numerolissimo, richiamo il suo santo Pastore, e lo ripose nella sua Sede. Ma la fazione Ariana fostenuta da Mario Vescovo di Calcedonia, da Teodoro Vescovo d' Eraclea, e da Teognio Vescovo di Nicea, e da altri Vescovi Ariani, elesse per Vescovo di Costantinopoli, come se quella Chiesa per la morte di Eusebio fosse vacante, elesse, dico, l'ambizioso Macedonio, di cui abbiamo di sopra parlato, e lo fece consagrare da' sopraddetti Vescovi in una chiesa da lui medefimo fatta edificare con magnificenza, giacche anche gli uomini iniqui, e scellerati qualche volta non lasciano d'impiegare le loro fostanze in opere esteriori di pietà. Questo attentato degli Ariani eccitò nella città di Costantinopoli un gran tumulto, e una furiosa sedizione, che cagionò un' infinità di disordini, e di stragi, essendo ciascuno de' due partiti, cioè de'Cattolici, e degli Ariani, risoluto di sostenere, e di difendere a qualunque costo ciò, che si era fatto, i primi per la ragione, che loro asfifteva, e i secondi per avere nella città imperiale un Vescovo loro partigiano. Informato di tali tumulti l' Imperatore Costanzo, che allora si trovava in Antiochia, diede ordine ad Ermogene Generale della cavalleria, di sedare quelle turbolenze, e di cacciare nuovamente da Coftantinopoli il legittimo suo Vescovo s. Paolo. Costo però cara ad Ermogene questa commissione, poichè avendo tentato di mandarla ad effetto con violenza, non offante la contraddizione del popolo, che si era sollevato alla difesa del suo santo Pastore, fu assalito dal medesimo popolo nella sua propria casa, strascinato per le strade della città, e messo a morte. Onde l' Imperatore Costanzo accorse in persona da Antiochia, con animo di farvi le sue vendette contro i colpevoli, come di fatto meritavano, attefochè non è mai lecito di eccitar tumulto, nè di resistere con violenza alla legittima podestà . Benche l'Imperatore si placasse alle lagrime, e alle suppliche del popolo, che gli uscì incontro a dimandar perdono del suo fallo; volle però, che ne fosse cacciato s. Paolo, il quale certamente provo minor dispiacere di questo suo terzo esilio, di quello, che aveva provato de' pasfati tumulti, avvenuti contro la sua volontà, e per subitaneo furore del popolo irritato, cui egli non aveva potuto frenare.

5. Partito che fu l'Imperatore da Costantinopoli di ritorno ad Antiochia, dov'era occupato a far i preparativi per la guerra contro i Persani, il popolo cattolico di Costantinopoli, che si vedeva esposto alle frodi, e alle superchie-

rie di Macedonio, e degli altri Ariani, che tutto ardivano, affidati nella protezione di Costanzo, dopo qualche tempo credè di poter richiamare il suo amato Pastore s. Paolo, il quale non dubitò di fagrificarli per la falute del fuo gregge, e per difenderlo dalle zanne de' lupi, che cercavano di divorarlo, ripigliando novamente il governo della Chiefa, che il Signore aveva commessa alla fua cura. Ma gli Ariani, che tutto potevano presso l' eretico Imperatore, ottennero un ordine segreto, indirizzato a Filippo presetto del Pretorio, acciocchè discacciaile il santo Vescovo da Costantinopoli, e mettesse Macedonio in postesso di quella Chiesa; il che egli esegui con dettrezza, per non cagionar nuovo tumulto nel popolo. Perocchè fece a se chiamare amorevolmente il s. Prelato, quali avelle da trattar feco di qualche affare; e gl'intimò da folo a folo gli ordini dell' Imperatore, ai quali, tuttochè iniqui, il Santo fi efibì pronto di ubbidire con una mirabile raffegnazione al divino volere . Quindi il Prefetto lo fece calare per una finestra dalla parte di dietro del palazzo, e fegretamente imbarcatolo in una nave, che teneva a questo effetto preparata, lo mando così per la quarta volta in efilio. Si crede, che il Santo in quetta occasione fosse rilegato prima in Singara nella Mesopotamia, e dipoi trasferito ad Emesa nella Siria, lasciando non senza grande amarezza d'animo le sue dilette pecorelle in preda dell'iniquo Macedonio, che fu messo in possesso di quella Chiesa, sebbene i Cattolici, almeno per la maggior parte, schivassero la sua eretica comunione, e si mantenessero fermi, e costanti nella Fede fotto la direzione di alcuni preti ordinati

dal loro legittimo Pastore . 6. Intanto il Papa s. Giulio, che allora sedeva nella Cattedra di s. Pietro, avuta notizia delle violenze degli Ariani, prese la difesa de' Vescovi cattolici oppressi, ed esiliati: su anchenell' anno 347. radunato il Concilio generale Sardicenfe, nel quale furono condannati gli eretici, e fu ordinata la restituzione de' Vescovi cattolici alle loro Sedi: e per ottenerla dall'Imperator Costanzo, fu interposta l'autorevole mediazione dell'Imperator Costante suo fratello, che reguava in Occidente. Laonde parte dalle preghiere, e parte dalle minacce di Costante fu obbligato l'Imperator Costanzo a confentire al ristabilimento di s. Paolo, e degli altri Vescovi nelle loro Chiefe, dalle quali erano stati discacciati. Ritornò pertanto nell'anno 347. s. Paolo alla sua Chiesa di Costantinopoli, e vi su accolto dal suo popolo con quell' amore, e con quella esultazione, che ognuno si può immaginare. Egli governò in pace la sua Chiesa, finchè visse l'Imperator Costante, di cui Costanzo temeva la potenza. Ma appena egli fini di vivere, ucciso l'an-

no 350. dal tiranno Magnenzio, che gli Ariani, i quali assediavano continuamente Costanzo, e si erano coi loro artifizi, e colle male loro arti renduti padroni del suo spirito, cominciarono di bel nuovo le persecuzioni contro i Vescovi cattolici; e s. Paolo fu la prima vittima del loro furore. Imperocchè verso il fine dell' anno 350, fu arreflato per ordine dell' Imperatore, e condotto per la quinta volta in efilio, e rilegato a Cucufo ne' deserti del Monte Tauro, che divenne poi celebre per l'efilio di s. Giovanni Grifoltomo ful principio del feguente fecolo 1. Ivi fu rinchiufo in un angusto, e tenebroso carcere, senzachè gli fosse somministrato cibo di forta alcuna, accioca chè perisse di fame, e di stento. Dopo sei giorni avendolo gli Ariani trovato ancor vivo, e che tuttavia respirava, gli si gettarono addosso, come cani arrabbiati, e lo strangolarono; e così il fanto Vescovo confeguì la gloriosa corona del martirio nell'anno 351., e forfe in questo giorno, in cui se ne sa memoria nel Martirologio Romano . Trent' anui dopo , cioè nell' anno 381. fotto il gran Teodosio Imperatore, fu il suo sagro corpo trasferito con fingolar pompa a Coftantinopoli, e collocato alla pubblica venerazione de' Fedeli nella chiefa, che dal perfido Macedonio, come di fopra si disse, era stata edificata, la quale dal suo nome si chiamò poi la chiesa di s. Paolo, che ne' tempi posteriori alcuni hanno confuso con s. Paolo Apostolo.

Due grandi oggetti ci presenta la Vita di questo Santo, i quali possono servire per nostra iltruzione. Il primo di perfidia, d'ainbizione, e di prepotenza nelle persone di Eusebio di Nicomedia, di Macedonio, e degli altri loro feguaci, i quali colle loro frodi, e male arti fi renderono padroni dell' animo dell' infelice Costanzo Imperatore, e della sua autotità fi abufarono, per esaltare se medesimi, per esercitare una funesta tirannia nella Chiesa di Dio, e per opprimere s. Paolo, e tanti altri Prelati cattolici, e farli iniquamente sbandire dalle loro Chiefe . E il fecondo di pazienza, di mansuetudine, e di fortezza nella persona del medesimo Sau Paolo, e degli altri Vescovi cattolici, i quali foffrirono tanti esilj , tanti patimenti , e fino la morte, per fottenere intrepidamente la causa di Dio, e per disendere con invitto coraggio la verità, e il fagrofanto deposito della Fede . Il primo ci renda cauti a non lasciarci mai occupare il cuore da qualche disordinata passione, la quale, se non si mortifica per tempo, e non vi si resitte ne' suoi principi, è capace di accecare la nostra mente, e di spingerci a commettere ogni forta d'inquità, e finalmente a precipitarci nell'abisso della dannazione, come avvenne ai sopraddetti Eusebio, e altri partigiani dell' Ariana empietà. E il fecondo, cioè l' esem-

<sup>(1)</sup> Credono alcuni, che in questo quinto estilio solamente sesse il Santo rilegato prima a Singara, poi a Emesa, e finaly mente a Cucuso.

l' esempio di s. Paolo, e degli altri Santi, ci serva d'ammaestramento a non maravigliarci , e a non fcandalizzarci, fe qualche volta vediamo nel Mondo prevalere l'ingiustizia, e la prepotenza degli uomini iniqui contro le persone dabbene, e virtuole. Sembra, è vero, che queste rimangano oppresse dai loro avversari, e così è di fatto agli occhi degli nomini; ma fe effe confervano nel loro cuore la carità, e la pazien-22, e fono ferme e coftanti nella giuftizia, e nella verità , riportano avanti Iddio una vera vittoria, e un gloriofo trionfo. Perocchè il Criftiano, dice s. Agostino, che vive di Fede, che si regola cioè colle massime della Fede , allora vince, quando patifce per la giuftizia; allora trionfa , quando è oppresso dagli uomini malvagi. Quelte vittorie, e quelti trionfi fono bens) invifibili agli occhi dell' uomo carnale, ma sono veri, reali, e visibili agli occhi illuminati della Fede . Hac ell villoria , que vincit Mundum, Fider noffra , dice l' Apostolo s. Giovanni 1. A quelle vittorie dunque aspiriamo, apprezziamo questi trionfi, che rendono il Crittiano accetto a Dio, e felice, e beato pet tutta l'eternità.

8. Giugno.

SS. Donnina Martire colle due sue 
FIGLIUOLE BERENICE, E PROSDOCE

VERGINI E MARTIRI.

B S. PELAGIA VERGINE B MARTIRE.

Secolo IV.

Si vedano intorno a que le Sante il Rainare negli Atti finceri de Mattre pag 414 e 45e, dell' edizione di Verona; il il Tillemont net son: 5 celle Memorie ecclessifiche; è il Card Orfi nella jua Storia Ecclessifica 10m. 4, lib 10, num 17.4 e 18

E dottrina certiffima, e infegnamento indubitato della Chiefa cattolica, non effere lecito ad alcuno, nè anche per conservare intatta la pudicizia del corpo, il dare a se ttesso la morte, come con molti argomenti prova s. Agostino nel libro primo della Città di Dio 1 . Imperocchè neffuno è padrone della fua vita, e de' fuoi membri, che appartengono a Dio folo, da cui fi fono sicevuti come in deposito, con obbligo di confervarli . finchè a lui piace , che ne rettiamo privi, o per la morte naturale, o per la violenza degli uomini. Onde farebbe reo d'enorme delitto d'omicidio chiunque attentaffe di prevenire l'ordine di Dio, e si procuratfe la morte, o la privazione di qualche membro. Contuttocio qualche volta il Signore ha ispirato, benchè affai di raro, e con impulso affatto particolare, e straordinario , ad alcune Sante , l'accelerarfi da se medesime la morte, che loro soprastava da'tiranni, e persecutori, per ischivare il pericolo d'esser esposte ne luoghi infami, o in al-

tra guifa violate dalla brutalità de' medefimi perfecutori . In tali casi costando della volontà di Dio, e del comando, intimato per una speciale ispirazione, chi oserà, segue a dire s. Agoftino , di riprendere l'ubbidienza , o d'acculare l'offequio della pietà? Sono però quetti esempi da ammirarfi, ma non da imitarfi, non dovendo alcuno allontanarsi da quelle regole, che fono stabilite nelle divine Scritture, e definite dalla Chiefa, fenza una chiara, ed evidente dimostraaione della volontà di Dio in contrario, come fi dee presumere delle sante Donnina, e delle due fue figliuole Berenice, e Profdoce Vergini, e di s. Pelagia Vergine, commendate con magnifici elogj da s. Ambrogio 3, e s. Giovanni Grifoftomo 4 . e dalla Chiefa venerate come Martiri . le quali per non cadere nelle mani d'iniqui, e laidi perfecutori, altre fi precipitarono nel fiume, come secero le prime, e l'altra, cioè s. Pelagia, fi gettò dall'alto della propria casa fulla firada . Ed eccone la storia .

2. Era s. Donnina nativa d'Antiochia, dove faceva una delle prime figure tra le dame di quella città sì per lo splendore della sua nobiltà, s) per la copia delle ricchezze, e sà ancora per le doti dell'animo , e del corpo . Ella aveva due figliuole vergini, e da lei fautamente educate nella criftiana pietà, chiamate Berenice, e Proidoce, le quali cuitodiva con fomma gelofia, acciocche fossero degne di comparire adorne della vette preziofa della cattità avanti allo Spofo celefte. Ora vedendo Donnina. che i profani giudici, in esecuzione degli editti pubblicati dall' Imperator Mathimino , esponevano sovente le donne crittiane ne pubblici poftriboli alle ignominie, e agl'infulti della libidine, per obbligarle a sagrificare agl'idoli, ben fapendo effi, quanto loro fosse cara la castità, e quanto più de tormenti, e de leoni, fecondo l' espressione di Tertulliano, temessero i lenoni : ella prefe la generofa rifoluzione di abbandonare infieme colle due fue figliuole Berenice, e Prosdoce la patria, e di ritirarsi in altro luogo . ove potessero vivere più sicure . Ammira s. Giovanni Grifostomo, e colla sua folita eloquenza fommamente efaita l'eroica Fede, e la grandezza del coraggio di quette fante donnenell'abbondonamento, che fecero della patria, della casa paterna, e di tutt'i comodi, e nel lungo, e difattrofo viaggio, che intraprefero, tra gente nemica della pietà, e di ogni virtà, per mettere in falvo la loro pudicizia, che da esse si prezzava più che tutti i tesori del Mondo . 3. Giunfero le ss.donne dopo un lungo viaggio a Edefla città della Mesopotamia, la quale sebben non era sì colta come Antiochia, la superava però nella pietà de fuoi cittadini, i quali di fatto le accollero come tre pellegrine della Terra, e

(4) Nel 10m. v. delle fue Opere dell'ultima Edizione fi riportano le tre Omilie del s. Dottore in lode di quefte Sante.

cittedine del Cielo . Ivi effe trovarono per qualche tempo un porto ficuro e tranquillo . Ma effendofi da' perfecntori fapnto il lnogo , dove fi erano ricoverate, furono colà spediti alcuni soldati, con ordine di arreftarle, e di ricondurle ad Antiochia, conforme fu prontemente efeguito . Mentre queste tre innocenti vittime facevano viaggio come prigioniere in compagnia de' foldati, errivarono a Gerapoli città della Sirie, che fi crede effer quella, che ora fi chiama Aleppo . Ivi nel tempo , che i foldati attendevano a follazzarfi, ed immergerfi nel vino in una taverna, riusci loro di nascosamente suggirsene. Ma furono nel cammino impedite e profeguire la suga da un fiume, onde si videro in evidente pericolo di tornar di nuovo in potere de' loro perfecutori. In tale angustia la madre rappresentò alle due vergini il cimento, a cui farehbero espotte, di provare gl' insulti degli uomini scellerati alla lor verginal pudicizia ; al che non poteveno penfare , fenza fentirfi riempier l' animo di un orrore indicibile. L'unico rimedio, ella foggiunfe, a tanti mali, fi è di ricorrere a Gesù Crifto, ed implorare il fuo celefte ajuto. Così esse fecero, e si sentirono fortemente ispirate a gettarfi nella corrente del fiume. Compostesi adunque decentemente le vesti, postali la madre in mezzo, e prese per le mani ambedue le figlinole Berenice, e Profdoce, fi flanciarono unitamente nell' ecqua , e vi reftarono fommerfe , fenzachè la corrente del fiume poteffe disuntre i loro corpi, nè muoverli dal suogo, ov'erano da principio cedute , nè discoprirne una parte; volendo con ciò Il Signore mostrere quanto gli fosse steto grato il fagrifizio delle lor vite, ch' egli medefimo aveva in una meniera sì fingolare e firaordinaria loro ispirato . Furono quei fanti corpi da' Fedeli tratti fuori dell'acqua, e dipoi trasporteti ad Antiochia, dove per atteftato di s. Giovanni Grifoftomo erano una sorgente di henedizioni e di grazie per tutti codoro, che li venerevano, fpecialmente nel giorno della loro festa, e imploravano la protezio-ne delle medesime Sante :

4. Nella stessa città di Antiochia, e circa il tempo medefimo, o per un fimile fine di confervare la sua pudicizia, e con uguale intrepidezza s'incontrò spontaneamente le morte s. Pelagia , mossa ella pure da uno speciale istinto dello Spirito fanto . Trovendoli ella fola nella fina casa, ove per timore de persecutori, come une innocente colomba, che reme il faico, fi teneve diligentemente nafcofa, fopravvennero i foldati, per arreftarle, e condurle al tribunale del giudice . Scele Pelagia alla porta di casa, si mostrò pronta di andare dove lavolevano condurre, e folamente domando tempo di tornare in camera a riveftirfi di migliori abiti, e di adornarfi, non effendo conveniente, che così male in arnele comperiffe in pubblico, e aventi il giudice. Ottenne fecilmente la permiffione, giecchè non aveve dato fegno alcono di turhazione; fi mile in fatti la fanta Vergine indosto le sue più magnifiche vesti; ma in vece di tornare , ove l'attendevano i foldati , fall nel più alto della cafa, e invocato il fuo cele-fle Spofo, ecciocchè fi degnaffe di ricevere nelle fue mani il fuo fpirito, con quel coraggio, che l'ere da lui steffo interiormente ispirato, fi gettò a haffo, e rimafe eftinta fui fuolo, con grende ftordimento, e confusione de foldati, che fi videro così delufi, e fcappata dalle mani la preda, ma con gran festa degli Angioli, dice s. Giovanni Grisoftomo, i quali presere la sua beate anima, e la conduffero a trionfare nel Cielo. Segui la preziofa morte di queste sante donne circe l'anno 211.

Benchè l'esempio delle sopreddette Sante nel dare a se medesime la morte, per ischivare il per colo della ceftità, non si possa, nè si debba da alcuno imitare, come superiore alle regole ordinarie , dalle quali non è mai lecito di fcoftarfi fenza una speciale e straordinaria ispirazione di Dio , della quale coffi chiaramente , & fine ullis ambagibus, come dice s. Agostino, il quale aggiunge, che se mai accadesse, che non ostente ogni possibile resistenza, si patisse violenza infuperabile nel corpo dalla lihidine di qualche. scellerato, non per questo si perderebbe il merito, e la corona delle caffità, che fi confervi con tutte le forze dell'animo : tuttavia da un tal esempio , secondo il sentimento di s. Giovauni Grifoftomo , fi possono apprendere due istruzioni profittevoli a tutti i Fedeli, e particolarmente alle semmine criftiane. La prima di difprezzare la robe , l'onore , e la vita flessa, per conservare illeso il prezioso tesoro della caffità, che val più di tutto l'oro, di tutto l'ar-gento, e di tutte le altre cose del Mondo. La seconda di suggire con ogni maggior cautela e diligenza possibile le occasioni pericolose di contaminare una el bella ed angelica virtà. Così fece s. Donnina colle due vergini fue figliuole. ahbandonendo , come fi è veduto , la patria , la propria cafa, e tutti i comodi di esfa, per fotirarre se stessa, e le figliuole ai pericoli, cui erano espotte in Antiochia . E così suggerisce la prudenza criftiane e tutti quelli , che hanno premura della loro falute , fecondo l' avvertimento tante volte replicato nelle divine Scritture 1, e inculcato da tutti i Santi. Che direm dunque di quelle madri, che in vece di allontanere le loro figliuole dai pericoli, e di cuftodirle con diligenza, come loro raccomanda il Signore nell' Ecclefiattico 2, concedono loro nna inconveniente, e sfrenata libertà di trettare, e converfare con persone di seffo diverso: anai alcune non duhiteno di condurle esse medesime ai pubblici teetri, ne' quali per lo meno s'infegna il lin-

guaggio dell'amor profano; o pure ai balli li-

1

i

P

2

te

c

P

f

gi

01

be

gi.

PL

Tr.

il :

bar

ter

Pra

terf ture

te t

reigh

no p

ennión, a certe improprie convertizioni, a e nimi ilair inogoli indeceni, a periodo fail 'onefit' Quale feut portanno effe adderre al tribunale di Dio, a ilatorib dall'iterano guides farì loro dimandato un rigerofo conto non folo deil' anima propris, ma di quall fedile figliode sacora a, te mai perifitro per colpsi foro? come per troppo non di rado avvinen; e quando sacora cio non avvenide per una parischi per or efenti dalla colpsi, di aver espoñe la fegile ad un pericolo velonario, e manifendo perdere l'innocena, e la gratia di Dio,

#### 9. Giugno . SS. Primo, e Feliciano Martiri . Secolo III.

Quanto è cerso il marsirio, e il culto di quaffi due illufti Santi; altrettanto fono interte altante particolari tirco. flaver efferite ne loro dui, come fi pui vedete preffe è Bellancifii fotto quesfo georo, e il Tillimoni torn, a delle Monora esciplipitene al titolo di 2. Coje Fega., E però noi ci rigiti angrermo a norre cip, che e quadgica a mostifici nagrermo a norre cip, che e quadgica mostifici natori fembre più conforme alla veri-

C' Ebbene gl' Imperatori Diocleziano, e Maffimiano non pubblicarono editti di una generale perfecuzione contro i Crittiani, fe non nel mefe di Febbrajo dell' anno 303., tuttavia anche negli anni precedenti, cioè fino dall' anno 284. . in cui Diocleziano cominciò a regnare, e moltopiù dopo l'anno 286., nel quale egli affociò all'Imperio Maffimiano Erculeo, fu sparfo molto fangue de' Fedeli nelle città , e provincie dell' Imperio medefimo , in vigore delle antiche leggi, che ancora fuffiftevano; e fopra tutto in Roma molti furono quelli, che in tal tempo confeguirono la palma del martirio, come apparisce da più autentici monumenti. Fra quefti generofi campioni della Fede fono affai celebri i due fanti Primo, e Feliciano, de' quali fi fa oggi festiva memoria ne fasti della Chiesa . Essi erano fratelli cistadini Romani, e avendo ambedue unitamente abbracciata la criftiana Religione, unitl ancora in una fanta concordia fervivano Iddio con molto fervore, e con fincera purità di cuore , quando i facerdoti de' falfi numi irritati dal veder crefcere ogni giorno più il numero di coloro, che fi arrolavano fotto le bandiere di Gesù Crifto, e abbandonavano i loro templi profani , accufarono agl' Imperatori fopraddetti circa l'anno 286. Primo, e Feliciano, come nemicl degli Dei, da' quali dicevano potersi temere gravi gastighi, e funeste disavven-ture all'Imperio, se non venivano prontamente placati, coll'obbligare I due fanti fratelli a rendere loro il dovuto onore, e fagrifizio. Furono pertanto Primo, e Feliciano arrettati, e prefentai sig'l Imperator), i quali fecero ogni sforto, per induri a consintrei al loro luigi voleri. E poichè li videro ferni, e contantinella professione dalla Prace di Gene Cribo, il fecero professione dalla Prace di Cena Cribo, il fecero gelli, fino arteopririi di piaghe, e di faqueta di Nomento, cittali utti il ore centativi, il confegaracon nelle mani di Promoto governatore di Nomento, citto lontina di Romo circa tredici miglia, dove allo refin fi trovavano p'il mapratori, acciocabra forfa fi trovavano p'il mapratori, acciocabra forfa fi trovavano p'il mi in cisto di risino, il ponisi come contumeti, e ribelli alla postali mperiale.

2. Promoto dunque ordinò, che quefti generofi (oldati di Crifto fossero riftretti in un oscuro carcere, dove li fece per più mefi languire di miferia , e di ftento , a fine d'indebolire il loro coraggio, e così più facilmente ottenere il fuo perverío difegno d' indurli a fagrificare alle pagane divinità. Ma vane riufcirono le sue speranze, posciache condotti i due Santi avanti il fuo tribunale, li trovò sempre più costanti nella Fede di Gesù Cristo, e rifoluti di perdero piuttosto la vita, e di fosfrire qualunque atroce tormento, che di rinunziare alla criffiana Reliione, e di offen dere quel Dio, che adoravano. Dalle parole di minacce il Giudice passò a' fatti, comandando che fossero battuti aspramente con fiagelli armati con palle di piombo, che loro pettarono con ecceffivo dolore la carne, e le offa . Effi in mezzo a questo tormento invocavano il nome del Signore, e confortati dalla fua potente grazia rimafero vincitori del tiranno, il quale ordinò, che fossero ricondotti in prigione, feparati l' uno dall' altro, affinchè non fi animaffero fcambievolmente ad effer coftanti nel loro proposito. Dopo qualche tampo Promoto si fece prefentare Feliciano, il quale fi lufingava di poter più facilmente fuperare, attesa la debolezza delle sue forze , e l'avanzata sua età , ch'era di ottant' anni . Adoprò con esso tutte le macchine, che il demonio gli fuggeriva, per trionfare della fua coftanza . Lo fece nuovamente tormentare, ma fenza frutto; concioffiachè quel Dio, per cui combatteva, lo rende invincibile, e superiore a tutti i suoi sforzi, onde lo ri-

mando di movo la prigiona.

j. Tra giorni depo Frontos (see vasire avandere, che Il no fratello Teliciano avva finadere, che Il no fratello Teliciano avva finamente confinito s' nolo vieri, e tobbilito agli
ordini degl' Imperatori, efortando lui ancora a
frate lo tello. In eta giali il divodo, che il il
refer to tello. In eta giali il divodo, che il il
ni a prieggitare i ferri di Dio, con pure fingeria loro di adoptiva presenta della rimigiate, mansoquere, ed indicide per abbitteril. Ma che
da la Dio onalopotete I filancio Martire illin-

strato

firato da lume celefte fi avvide dell' ingannevole artifizio di Promoto per fedurlo; e pieno di fiducia nella divina bontà rispose, cha sperava di confervarsi fedele al suo Dio nella maniera steffa, che si era conservato il suo fratello Feliclano, e di rimanere com'esto vittorioso della crudeltà del tiranno. Irritato Promoto dalla risposta del Santo, e dal vedere scoperte, e deluse le sue frodi, comando a' carnesici, che lo sof-pendessero sull'eculeo, e gli lacerassero i fianchi con unghie di ferro, e abbruttolissero le piaghe con fiaccole accese. Volle l'iniquo Giudice, che a quetto supplizio di Primo fosse prefente anche Feliciano, lufingandofi che la vitta di quetti tormenti del fratello dovesse riempierlo di terrore, e illanguidire il suo coraggio. Ma i due fanti Fratelli fi confortavano fcambievolmente, e si animavano a soffrire questi, e altri firazj, a cui surono soggettati, cantando con ilarità di spirito quel versetto del Salmo: Ecce quant bonum , & quam jucundum babitare fratres in unum! Ob quanto è cofa buona e gioconda l'unione e la concordia de fratelli tra loro ! volendo con queste parole figuificare, che siccome erano flati infieme uniti , e concordi nel fervizio di Dio in vita, così speravano di esferio ancora fino alla morte. Laonde disperato il tiranno di poter vincere la loro costanza, comando che fosse ad ambedue tagliata la testa; il che fu eseguito circa l'anno 187, ai o, di Giuono, nel qual giorno in tutti gli antichi Martirologi, e specialmente nel Romano, è notato il loro glorioso martirio.

Quanto sarebbe defiderabile, che tra' fratelli, e le altre persone fra se congiunte co' vincoli del fangue, regnaffe quella concordia ed uniona, che regnava tra questi due ss. fratelli Primo, a Feliciano, fecondochè richiede il diritto naturale, e ogni legge divina, ed umana! Ma pur troppo, dopochè il peccato ha introdotto nel Mondo lo sconcerto delle passioni, e il regno infelice della concupifcenza, che ha infet-tati i miferi figliuoli d'Adamo, accade fpesso, che questi legami del fangue fieno facilmente rotti dall'interesse, dall'invidia, dalla superbia, e dalle altra umane cupidigie; onde si vedono, e si compiangono affai frequenti le disfensioni , le gare , e le discordie quasiche irreconciliabili tra' fratelli, e tra' più stretti parenti ; ficchè è passato in proverbio quel detto volgare rara est concordia fratrum ; dal che poi ne nascono innumerabili inconvenienti e disordini pregiudiziali non meno alla pace delle famiglie, che alle coscienze. L'esempio funesto di Caino con Abele ful principio del Mondo, e de' figliuoti del Patriarca Giacobbe col loro fratello Giuseppe, per tacere di tanti altri, che si leggono nelle Storie fagre, e profane, bastano a provare una tal verità, confermata eziandio dalla quotidiana esperienza. Quale dunque è il rimedio

a nn a) gran mala, ch' è la cagione della perdizione di molti? Non altro certamente fe non che la mortificazione delle paffioni viziofe, tanto raccomandata da! Vangelo, e dall'Apostolo in più luoghi delle sue epistole, e specialmente in quella ai Colossensi 1; e inoltre lo spirito di carità, che lo Spirito fauto, come dica il medefi-mo Apostolo a, diffonde nel cuore de' Fedeli, la qual carità perfeziona la natura, e unifce gla animi con vincoli affai più forti , e più poffenti , che non fono quelli del fangue. A quetta mortificazione pertanto bifogna applicarfi con tutto lo studio , e fenza intermiffione ; questa carità convien domandare al bignore con fervorofe e continue preghiere, le fi vuol davvero operare la falute dell' anima propria, che unicamente, e fopra ogni altra cofa importa; alla confervazione di questo prezioso tesoro, voglio dire della carità, fa d'uopo posporra ogni altro interesse . e umano riguardo, giacchè alla fola carità è pro-messo il regno da' Cieli, e tutte le altre cose senza di està, come insegna l'Apostolo 3, sono inutili alla falute. E' bena' vero, che qualche volta è necessario separarsi di sentimenti, e di operazioni, e anche del conforzio de fratelli, e di qualunque altra perfoua più congiunta co' vincoli del fangue, come comanda Gesù Cristo nel Vangelo 4; e ciò allora accade, quando l'unione di tali persone ci porta al maie, e arreca... fcandolo , e pregindizio alla cofcienza . Ma in tali cafi, ficcome questa separazione, e dirò coai, apparente discordia, è un effetto della carità, che fi dee al nostro sovrano padrone Iddio a così nulla pregiudica alla carità verso gli stessi parenti, e congiunti; poichè effa fi conferva nel cuore , e produce un effettivo defiderio di fare tutto il bene poffibile a quei medelimi, da' quali l'uomo è obbligato di separarsi esternamente . Così praticavano quei primitivi Fedeli, al quali a. Paolo ordinava di separarsi dal commercio di coloro, che menavano una vita difordinata, e scandalosa, come apparisce dalla sua Epistola prima ai Corinti, e coai dee praticare ogni Criftiano, il quale vuol piacere a Dio, e mettere in falvo l'anima fua .

### 10. Giugno. B. DIANA VERGINE. Secolo XIII.

La fus Vita feritta da Tommafo Malvenda, Religiofo dell'Ordine de Predicatori, e da esfo ricavata da antiche mumorie, si riporta da Bollandisti sotto questo giorno 10. di viagno.

A beata Diana fu una delle discepole del glorioso a. Domenico, della quale il Signore fi fervì per fondare nella città di Bologna il primo monattero di fagre vergini, intitolato di s. Aguefe , le quali profestaffero in quella città la regola dello fteffo a. Domenico, prescritta alle semmine . Ere la beata Diane nate di une delle principeli, e più sicche famiglie di Bologna, chiamate degli Andalo ; e ficcome era figlipole unica. con i fuoi genitori, che l'avevano allevata tra le delizie, e le vanità del secolo, dettinarono di collocarle in un nobile, e splendido matrimonio. Ma Iddio, che ab eterno l'aveva eletta ad effere fua fpofe, e a tirare per mezzo fuo altre donzelle el divino fuo fervizio nelle Religione, dispose, ch'ella rinunziendo ad ogni rreno vantaggio, espirasse unicamente al conguimento de beni eterni del Cielo. Imperocche intervenendo Diana frequentemente elleprediche, che in Bologna faceva nell' enno 1218. il beato Reginaldo dell' Ordine de' Predicatori recentemente instituito da a. Domenico, fi fenti accendere il cuore d'une gran fiamma d'amor divino, e d'un erdente desiderio di consagrare al Signore la fua verginità. Mentre Diana rivolgeve nell' animo questi fanti pensieri , venne e far la fua dimora per quelche tempo in Bologna lo stesso a. Domenico, al quale ella comunicò i fegreti della fue cofcienza, eleggendolo per fuo confestore, e ricevendo da lui le istruzioni convenienii al suo profisso spirituale. Sotto la sue direzione pertanto, e col fuo configlio le beata vergine rifolvè di rinunziare affatto a tutte le fallaci fperanze del Mondo, e di dedicarfi interamente al culto di Dio, col profesiare lo flato religioso delle Suore, che s. Domenico aveva poco prima iftituite in Roma nel convento di a. Sifto . Ma perchè prevedeva le grandi contradizioni, ch' ella avrebbe incontrate da' fuoi genitori, fe avesse allora palesato questo suo disegno, fi contento di fare privatamente nell'anno 1219. i confueti veti di religione nelle mani di a. Domenico, aspettendo un tempo più op-

portuno a farne pubblice professione. 2. Insanto ella menava nella cese paterna una vita ritirata, penitente, e mortificata, come fe gia ftesse nel chiostro . Compariva bensi nell'efterno vettita di abiti convenienti alla fua nobile condizione, ma fotto di effi portava un ruvido cilizio, e une catene di ferro, con cui fi cingeva i lombi. Era parchiffirna nel cibo, e nel fonno, impiegando ogni mattina affai per tempo tre ore in fante orazioni, e meditazioni, e il rimanente della giornate in fagre lezioni, in favori manuali, e in opere di pieta, e di mifericordia , Frequenteva i fanti fagramenti , e pregava di continuo il Signore ad aprirle la firada di mettere in esecuzione il defiderio, ch'egli medefimo le aveva ispirato, di prendere l'abito religiofo, e di confacrarfi totalmente, e fenze riferva al fuo fervizio forto la regola del fico fanto padre Domenico ; ficcome già avevano cominciato a fare alcune donzelle , le qua'i vivevano radunate infieme in un luogo, detto Ronzano, poco diffante dalla città di Bologna. A fine dunque di adempiere questa sua ardente. brama, nel giorno di a. Maria Meddalene 23. di Luglio dell' anno 1221., ella fi portò con alcuni fuoi domettici al fopraddetto luogo di Ronzano, col pretefto di prendere un poco d'aria, e di ricrearfi . Giunta colà licenziò quei , che l'avevano accompagnata, e fi vesti subito dell'abito delle suore di a Domenico , e rimese con quelle Religiose, secondo il concerto, che precedentemente aveva fatto con esfoloro. Appena il padre di Diana ebbe notizie di questo fatto, che fi portò in compagnia di parenti, e di altre persone a quel luogo, e con violenza tale effrasse da esto la figliuola, la quale vi resisteve con tutte le fue forze, che ne rimase tutte pefia, e ferita malamente in une costola; onde le convenne giacere per più giorni in letto . Ricondotte in tal guifa, e così malconcia le beeta vergine ella cafa paterna, era cuftodita con ogni diligenza, acciocche non aveste verun commercio con quelle persone', che potevano confolarla, e fortificarle nel fuo fanto proponimento . Tuttavia riusci a a. Domenico, che da pochi giorni era tornato a Bologna dalla visita de' suoi conventi di Lombardia, e si trovava esso pure obbligato al letto dall' ultima infermità, della quale poi morì ai 6. del feguente mefe d'Ago. fto, riuscì, dico, al Santo di sarle pervenire sue lettere, colle quali l'animava, e le faceva corappio e perseverere nella sua buona volontà. e e sperare nel Signore, che alla tempesta... avrebbe fatto succedere la calma, ficche poteffe mander ad effetto il suo pio desiderio.

3. Così di fatto avvenne, posciechè tre mesi dopo, cioè nella vigilie delle festa di tutti i Santi, essendosi Diana portate novamente di soppietto el fopraddetto luogo di Ronzano, con animo rifoluto di continuare ivi le fua dimora, e di professare la regola di s. Domenico con quelle fuore, il padre non ardi di più difturbarla; anzi riconoscendo finalmente tale esfere la volontà di Dio, che voleve per se la figlipole, vi prefto il fuo consenso. Ognuno si puo immaginare, quanto grande fosse il giubbilo di questa fanta Verginelle, di vedersi alla fine dopo tanti contrasti giunta al porso della Religione, tanto da lei bramato . Vettira dunque del fagro abito di s. Domenico, intraprese con molto fervore, o piuttofto continuo la carriera di una vita fanta, umile, penitente, e mortificata. Effendosi dal Vescovo di Bologna creduto, che il luogo di Ronzano, dove quelle prime fuore di fan Domenico a'erano ritirete, non fosse atattato per loro, furono nell'anno 1223, ai 29, di Giugno trasferite in un altro fito, detto la Valle di a. Pictro , e quivi coi foccorsi somministrati dai genitori di Diana su sondato il pri no monastero di monache di s. Agnefe, e cui era probabilmente dedicata la chiefa, che fu fabbricata. Pcr

Per maggiormente fiabilirei la diciplina, e offervanta regolare facondo lo fipirio dell' bijuto di a Domenico, il besto Giordano, che fia il primo Generale dell' Ordine del Predicarori dopo il fanto Fondarore, vi fece venire con licenza del fommo Pontefico Dorsio III. quattro monache di a. Sitto di Roma, tra le quali rifigiendevano in fantità la besta Cecilia, e la besta Amsta, difeopole di a. Domenico.

4. In questo monastero di s. Agnese fiorivano în modo particolare tutte le virtu criftiane religiose, come suol avvenire ne' principi di tutti gl'Iftituti ; e quelle monache recavano una fomma edificazione a tutta la città, ficchè ben presto vi concorsero molte nobili donzelle. non foto di Bologna, ma ancora di altre città, e specialmente di quella di Ferrara . Ma sopra tutte spiccava in ogni genere di virtù la beata Diana . Ella faceva ogni giorno continui progreffi nella carità verso Dio, e verso il proffisno, nell'abbiezione, e disprezzo di se medesima, nel fervore di fpirito, con cui offervava tutte le più minute regole con una formma puntualità ed efattezza, nella mortificazione de' fuoi fentimenti, e delle fue paffioni, nell'ubbidienza, e fommissione a tutte le suore ; in una parola in tutte le virtà convenienti al fuo flato. Onde dalle fue compagne religiose era riguardata come un perfetto modello, ed efemplare di fantità, da cui potevano apprendere la maniera di fervire Iddio in ispirito, e verità, e di giungere alla perfezione evangelica, che dee effere l'unico scopo di quelle, che hanno rice-vuta da Dio la grazia di consacrassi al suo servizio nello flato verginale e religioso. Per poco tempo però poterono quelle buone Religiofe godere il vantaggio degli esempi della beata Diana; concioffiache effendo già matura pel Cielo, ericolma di meritl , ella fu nell'anno 1233. in età giovanile chiamata alle nozze eterne dello Sposo celeste in Paradiso, e probabilmente in questo giorno 10. di Giugno, in cui è notata la sua memoria ne' sagri fasti dell'Ordine di s. Do-

menico . La miglior maniera di rinnovare lo spirito, e la perfetta offervanza delle regole in quei monafter, ne' quali per l'umana debolezza, e pel lungo corío degli anni fi è a poco a poco , e quafi insensibilmente introdotto qualche rilassamento, e qualche abulo d'inoffervanza,fi è quella di fiffare gli occhi della mente in quelle persone, che da orincipio fiorirono in fantità, e lasciarono ai pofteri illuftri esempj di virtà. Imperocchè fiddio colla tua foave provvidenza, e infinita fapienza ha disposto, che i fondatori delle Religioni, edegl' Istituti diversi , che di tempo in tempo si sono ftabiliti nella fua Chiefa, e i primi loro compagni, e discepoli risplendessero in virtù e in fantità, come appunto avvenne nelle prime fopraddette Religiose di a Domenice ; acciecche servissero di specchio, e di esemplare a tutti quelli, che loro farebbono succeduti nella professione de' medesimi Iftituti . Abbiate fempre l' occhio alla pietra , dalla quale fiete stati flaccati, e alla caverna del la-go, dal quale siete stati recisi : abbiote l'occhio ad Abramo vottro padre, e a Sara, che vi ba generati: avvertiva il Signore gli Ebrei per mezzo del fuo Profeta 1, per richiamarli all'efercizio della virtù, e p età di questi due santi progenitori, da' quali est discendevano. Lo stesso avvertimento non può effere se non molto utile , e profittevole a tutte le persone Religiose , di tener cioè gli occhi fiffi ne' loro fanti Fondatori , e ne' loro beati discepoli, a fine di non degenerare dalle virre loro, ma di feguirne fedelmente le pedate, e d' imitarne gli esempj , per arrivare allo stesso beato termine della gloria celefte, alla quale effi fono giunti . Altrimenti che gioverebbe il pregiarfi, e gloriarfi di contare nel proprio Iffituto buon numero di Santi, come molti fanno, quando poi fi menafie una vita diffimile dalla loro , fe non che a tirarfi addoffo una maggiore, e più terribile condanna, e una eterna irreparabile. perdizione?

### II. Giugno. B. GERARDO. Secolo XII.

La Vita del B. Gerardo si ricava da sonti autentici, quali sono la Vita di s. Bernardo, il primo libro della Storia dell'Orinae Casteccines, cirinesa undici anni dopo la sia morte , a sono atto il sermone 16. sopra la Cantita dello sesso il Bernardo, il quale ha fatto in esso si sono gio di qualo sono beato fratello.

Erardo fu il fecondo dei fei figlipoli mafchi . I che Techelino, gentiluomo nobilifimo della Borgogna, ebbe dalla beata Aletta fua conforte, e il terzo di effi fu il gran s. Bernardo , di cui fi riferì la Vita ai 20. di Agosto nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Abbraccio Gerardo la professione della milizia, e riuscì un nomo valorofo, e di molta estimazione presso di tutti, non folo pel fuo coraggio, ma ancora per le fue belle qualità e di animo, e di corpo. Concioffiachè egli era dotato di un gran talento, di una fingolare prudenza, di un' affabilità, e foavità di coftumi non ordinaria, e di una nobile prefenza . Ma a che gli avrebbero giovato queste doti eccellenti, e tanto pregiate dal Mondo, se le aveffe impiegate nnicamente a far figura, e fortuna nel fecolo, fenza riferirle alla gloria di quel Dio, da cui l'aveva ricevute, e ad operare la fua eterna falute, ch'è l'unica cofa importante, che tutti gli uomini abbiano da fare nel breve tempo, che vivonosu questa Terra? Per tanto il fuo fanto fratello Bernardo, che bramava di guadagnarlo a Dio, come aveva fatto con altri suoi fratelli, e con molti giovani gentiluomini, come fi diffe nella fua Vita,usò tutte le poffibili induftrie per difingannarlo delle frivole vanità del Mondo, e indurre esso pure a dedicará al servizio di Dio. Ma andarono per qualche tempo a voto le fante premure di Bernardo , poiche Gerardo nou folo resistè alle forti esortazioni del fratello, ma anzi fommamente disapprovava la rifoluzione fua, e degli altri fratelli, come fe fosse una Roltezza, e una specie di stravagante malinconia l'andare a seppellirsi vivi in un monattero, menandovi vita folitaria e penitente . Quette mastime pur troppo comuni alle persone mondane, e prive del lume di Dio , erano si altamente fiffe nel cuore di Gerardo, che a. Bernardo con tutta la fua facondia, e divina eloquenza non porò vincere la durezza di lui , nè tirarlo a feguire l'efempio fuo, e de' fratelli, allorchè circa l' anno 1113, erano già rifoluti di abbracciare la pro-

fessione monastica. 2. Ma non per questo s. Bernardo fi perdè d' 2nimo, anzi illustrato da lume celeste prediste a Gerardo, che una grave tribolazione, che gli fovrastava, lo renderebbe più docile alle sue parole, e arrendevole alla voce di Dio . Verrà un giorno (gli diffe ) e verrà pretto , che quello tuo fianco ( e ciò dicendo, glielo toccò colla mano ) farà ferito da una lancia. Quella firita aprirà il pollaggio nel tuo cuore a quel falutevole configlio , che ora rigetti . E in effetto così avvenue, come il Santo aveva predetto; poichè trovandoft Gerardo dopo pochi giorui in un fatto d'armi , fu da un colpo di lancia malamente ferito in quel medefimo fianco, che il fanto suo fratello gli aveva toccato, e rimase prigioniere de suoi uemici. Allora Gerardo si ricordo delle parole di Bernardo, e tutto atterrito cominció a gridare: lo fon monaco . il io fon monaco Ciffercienfe, Ma uulla giovandogli quefti fuoi clamori, fu rinchiufo , così malconcio com'era, in prigione. Egli fece fubito fapere al fuo fanto fratello lo frato, a cui era ridotto, e la fua ferma rifoluzione di abbracciare la vita monattica, se fosse guarito dalla ferita, e liberato dalla prionia. Andò s. Bernardo a trovarlo, e confolarlo, e gli ottenne colle fue orazioni la guarigione della ferita, ma per allora non potè ottenergli, che fosse lasciato andar libero dalla prigione. Del che provandone Gerardo gran rammarico pel dufiderio, che aveva di compier presto il suo voto di farfi Religiofo, s. Bernardo lo conforto, dicendogli, che la fua buona volontà era a Dio accetta, come fe già fosse Religioso, conciossiachè il bene che da dovvero fi vuole, e che non fi può fenza propria colpa fare , Iddio lo confidera come fatto. Non paíso però molto tempo, che Gerardo confeguì la bramata libertà, onde fu in istato di audar effo pure cogli altri fuoi fratelli a vestir l'abito religiofo dell' Ordine Cisterciense, sotto la disciplina del fanto Abate Stefano, il quale aveva pochi anni avanti istituita quella riforma dell' Ordine Benedettino nella folitudine di Ciftello .

Sec. Race.

2. Qual fosse la vita fanta, penitente, e ricolma d'ogni virtù, che Gerardo conduffe prima in Ciftello, e poi in Chiaravalle, oves. Bernardo fu costituito primo Abate, e vi formo una comunità di monaci, che vivezno come angeli in Terra, si puo raccogliere dal magnifico elogio, che ne fece il medefimo s. Abate, immantinente dopo la morte di lui,nel fermone vigefimo festo fopra la Cantica, che pronunzio avanti i fuoi Religiofi . ch'erano flati tutti testimoni oculati delle fante azioni del fuo beato fratello defunto. Siccome non fi può dubitare, uè fospettare, che il s. Abate abbia punto efagerato, o alterata in minima cofa la verità nel riferire le virtù fingolari, che adornavano l'animo del beato Gerardo; così bisoguerebbe quì trascrivere interamente il medelimo fermone, per concepire una giusta idea della fua fantità . Ma noi per offervare la confueta brevità, ei contenteremo di dire, che Gerardo rapprefento in le fedelmente una copia fedele ed efatta... dell' umiltà, della carità, della mortificazione interna , ed efterna, dell'ubbidienza , e delle altre fublimi virtà, che rifplendevano, e chetutto il Mondo ammirò, ed ammira ancora nel grande a. Bernardo fuo fratello . Benchè esfo non avesse atteso ello studio delle lettere i tuttavia era fornito di un sì raro talento, e di una mente al capace, e piena di buon fenfo, che lo fteflo s. Barnardo con effolui fi configliava nelle cofe più ardue, e ne negozi importanti e difficili, che aveva continuamente per le mani, e ne ritraeva molto lume, e faggi avvertimenti; e lo stesso afferma il Santo, che esperimentavano tatti quelli, che avevano occasione di favellare, e configliarfi con lui. Il s. Abate conofcendo, la fua deftrezza, e abilità fingolare nel maneggio delle cofe temporali, gli addossò la carica di Cellerario del monaftero di Chiaravalle, per cui aveva il peso di provvedere a tutte le neceffità de' fuoi monaci ; ed ei l'efercitò in tutta la sua vita con piena soddisfazione di s. Bernardo, e de' medefimi monaci, ai quali era attentifimo, che nulla mancaffe delle cofe neceffarie , benchè poi avesse un totale disprezzo di fe medefimo , di modo che fovente fi trovava privo di ciò , che conveniva al fuo bifogno. In mezzo agli affari esterni, e al maneggio delle incombenze temporali del monaftero, confervo fempre un mirabile raccoglimento di spirito, e un'unione tale con Dio, che recava flupore allo fleffo s. Bernardo . Quanto a fe., avrebbe bramato" di attendere a una totale folitudine, al filenzio, all'orazione, e di flare colla Maddalena ai piedi di Gesù Crifto; ma l'ubbidienza, e la carità lo tenevano impiezato con Marta nelle faccende temporali, le quali eziandio assumeva volentieri sopra di se, acciocchè s. Bernardo avesse più tempo, e maggior comodità di applicarsi allo studio dell' orazione, della meditazione delle divine Scritture, e alla

fagra lezione, onde potesse poi istruire con maggior copia di dutrina i suoi monaci, anzi tutta la Chiesa, colle opere ai dotte, e al luminose, ch'egli compose, e delle quali perciò il a. Abate attribusce tutto il merito al suo beato fratello.

4. Siccome a. Beroardo fu più volte obbligato ad uscire dal suo monastero di Chiaravalle . e fare diversi viaggi per l'Italia, to Roma, e altrove per affari importantifimi , che riguar-davano il bene della Chiefa uoiverfale , della quale fi può dire fenza efagerazione, ch'egli foffe al fuo tempo l'oracolo , e il principale fostegoo , cume fi diffe nella fua Vita ; coal egli voleva fempre feco, come indivisibile compagno, il suo amatissimo Gerardo, da cui si protefta, che riceveva coofurto nelle fue angustie, lume oc'suoi dubbi, eccitamento alla divozione, e compunzione, alleggerimeoto ne' suoi travagli, e ogni forta di foccorfo . Nell' ultimo viaggio, che il s. Abate fece in Italia nell'anno 1137. trovandofi in Viterbo presso il Pontesice Ionoceo-zo IL., Gerardo su assaltto da una mortale infermità, per la quale il Santo ne concepi un eftremo dolore, e prego istantemente Iddio a non privarlo io quelle circostanze dell'assistenza d'un fratello a lui si necessario, e d'un consigliere sì fedele , e al illuminato per li gravi negozi , che flava trattando in vantaggio di fanta Chiefa. Albettate ( diffe il Santo al Signore con grao fiducia ) aspettate ancora un poco ; non mi togliete adeffo il compagno del mio pellegrinazgio ; ne permettete, ch'ei muoja in terra fit antera , lontano dai noitri fratelli ; contentatevi , che infieme ci reflituiamo al nofiro monafiero ; e allora non ripugnero, che voi vi prendiate il voltro depofito , ch' è a me il caro , perche voi ne fiete il padrone . Elaudi il Signore le. umili e fervorose preghiere del suo servo. Gerardo non fenza miracolo ricupero la primiera fanità, e potè cell'anno 1138. ritornariene a Chiaravalle infieme col fuo fanto fratello Bernardo .

5. Ma dopo breve tempo Gerardo cadde ouovamente infermo, e io pochi giorni fi riduffeagli estremi della sua vita. Egli riguardo la sua morte imminente, non folo con intrepidezza e traoquillità di spirito, ma con grande allegrezza ed esultazione ; tanta era la sua confidenza oelle divice misericordie ! Onde poco prima di spirare, comincio a cantare il falino 148. Lau-date Dominum de celir, laudate eum in excelfis, con maraviglia , e teoerezza de monaci, che l'affiftevano. Sopravvenne s. Bernardo, mentre egli così cantava, infultando, com'egli dice , la morte , che agli altri fuol effere tanto terribile . Finito il falmo , alzo gli occhi al Cielo, e diffe: Pater , in manus tuas commendo fpiritum meum, le quali parole andava spesso ripetendo , e specialmente fi fermava a guttare quella parola Pater . Dipoi rivolto al suo fanto

fratello Bernardo, con faccia allegra: Quanto grande , diffe , è la degnazione , e bontà del Signore nel voler effere notito Padre ! Quanto è grande la gloria di effere figliuoli di Dio, ed eredi di Dio! peracche fe fiamo figlinoli , fiamo ancora eredi . E con questi teneri sentimenti di pietà, di fiducia, e di amore rende l' soima al fuo Creatore si 13. di Giugno dell'anoo 1138. , nel qual giorno è notato il suo come ne' sagri fasti dell' Ordine Cifterciense . Il santo Abate rimase trafitto dal dolore per uoa perdita, che non a lul folo riusciva gravosa, ma era di danco a tutta la sua Comunità. Egli pero represse le lagrime , e i gemiti per tutto il tempo, che fi celebravano l'esequie, con maraviglia de suoi monaci, i quali lo videro iotervenire al fuo funerale con ciglio asciutto, e senza turbazione, mentre esti noo potevaoo riteoere le lagrime, che in copia grande loro cadevano dagli occhi. Ma poi nel fermone, che fece a' medefimi fuoi mooaci fopra la beata e preziosa morte di Gerardo, credè di poter dare qualche afogo al suo dolore , e di dover porgere all'affetto sviscerato, che aveva portato al suo beato fratello, no tributo copio-so di sospiri, di gemiti, e di lagrime, delle... quali fi vede in certo modo asperso il medesimo fermone . Se Critto ( dic' egli ) pianfe fopra la morte del fito amico Lazzaro, che doveva quanto prima rifuscitare; quanto più è giullo, che to pianga fopra il uno fratello defunto ? E' vero , ch' egli ora gode il conforzio degli Angeli, e la prefenza di Critio, per vifuscitare anche nel corpo , dopo effere divenuto polvere , e cenere . Ma intanto noi deploriamo le nolire perdite , e ci contrilliamo della privazione d'un fratello a noi caro, e neceffario . Non per quello pero ( foggiunge il faoto Abate ) noi mormeriame di chi ci ba percoffo con queito colpo si amaro . Anni col fanto David dicionio : Voi , o Sigoore fiete giufto , e retto è il vostro giudizio. Noi canteremo la vostra misericordia, e il vostro giudizio; la vofira mifericordia verfo Gerardo, che vi è piaciute di coronare ; il voltro grudizio , che avete efercitato verso di noi ; e nell'una, e nell'altro, voi , o Si-

gnore, ficte buono, fiete giullo, e degno di lode . Oh quanto è vero, che la tribolazione fuol effere il mezzo più potente, che adopra il Signore, per ufare mifericordia verso le sue creature, e per tirarle al fuo divioo fervizio ! Onde fpetfo avviene cio, che dice il Profeta , che fela venatio intellettum dabit auditai , cioè che coloro, i quali fi trovaco ingolfati celle vacità del Mondo, e dominati dalle loro paffioni, e fanno i fordi alle divice chiamate , allora folamente ascoltano la voce di Dlo, e a lui si convertono, quando fono percoffi da qualche travaglio, e oppreffi da qualche umiliazione ed afflizione. Onde diceva il fanto David di se medesimo 2: Converfut fum in arumna mea . dum configitut foina: Allora mi fono convertito a Dio, quando m' han-

no trafitto le spine delle disgrazie, e traversie. Così accadde, come si è veduto, al beato Gerardo. Eoli non fi arrendè alla voce di Dio, che lo chiamava per mezzo del suo santo fratello Bernardo a divenir fanto, e a far acquifto dell' eterna felicità del Paradifo, se non quando si vide trafitto da una lancia, e fatto prigioniero de'fuoi nemici. Quell'apparente disgrazia fu per esso un benefizio fingolare della divina Bontà, per cui certamente dovette renderlene continue grazie, finchè visse, e per cui in eterno glorificherà il Signore nel Cielo. Impariamo dunque ancor noi a rimirare i travagli, e le disgrazie temporali con occhio criftiano, e a ricavarne profitto per le anime noftre, si per diffaccarci dall' affetto difordinato delle cose del Mondo, e sì per convertirci di tutto cuore a Dio, secondando gl'impulsi della sua grazia, con cui in tal occasione egli fuol parlare al cuore, e far conoscere la sua divina volontà, ordinata, secondochè dice l'Apoftolo 1, alla noftra fantificazione, come fece con tanto suo vantaggio il beato Gerardo . Impariamo altresì dall' esempio di s. Bernardo, che non ripugna alla pietà cristiana lo spargere lagrime su la morte de' nostri congiunti, ed amici, purchè fi offervi il debito modo, fecondochè prescrive l'Apostolo 2, e come dice il mede-simo Santo; e purchè ad imitazione sua siamo col cuore fottomessi agli ordini di Dio, e adoriamo i suoi giudizi sempre giusti, sempre santi, e degni di lode .

### 12. Giugno. S. Giovanni di S. Facondo. Secolo XV.

Il beato Giovanni di Siviglia Vicario generale dell' Ordine Appliniano nelle baggue ferific atciannove anni dopo la more di applo Santo la la Vitta in delune lettre indirizzate al famojo Corjalivo detto il gran Capitano. Effe fi rivano radote dali tilomo Sapganolo nel latino prifio i Bollandifi, con altre notire appartenenti di machimo banto, jotto quilo pirono 1x. di Giugno.

"Irca l'anno 1419. venne al Mondo s. Giovanni, detto di s. Facondo dal luogo della fua nascita, che fu la città di Sahaguno nel regno di Leone nelle Spagne, poiche nel linguaggio corrotto del popolo un tal vocabolo Sahaguno, o Sahagun vuol dir lo ftesto che s. Facondo, o Facundo, il qual Santo è colà venerato con culto particolare . I suoi genitori furono Giovanni Gonzalez, e Sancia Martinez, i quali confegnarono questo loro figliuolo in età tenera ai monaci Benedettini di quella città, acciocchè nel loro monaftero fosse educato nelle lettere, e nella pietà. Sì nell' une, come nell' altra egli fece mirabili progreffi, e fin da giovinetto diede manifesti indizi di quella fingolare virtù, a cui dipoi giunse colla grazia del Signore. Il padre del fanto giovane, trovandofi ca-

rico di una numerofa figliuolanza, specialmente per ester passato alle seconde nozze dopo la morte della prima moglie, credè di poter fovvenire alle sue necessità, col procurare al suo figliuolo Giovanni un benefizio parocchiale, quantunque ei fosse per l'età incapace di esercitare cura d'anime, a cui perciò faceva supplire per mezzo d'un cappellano con un sufficiente onorario. Cresciuto negli anni s. Giovanni conobbe l'inconvenienza, e il disordine della condotta del padre in questo fatto, e volle in tutti i modi farne la rinunzia, non oftante le contradizioni del medefimo suo padre, e de' parenti, i quali fecondo l'abufo di quei tempi credevano di poter giustificare, e render lecito ciò, che vedevano farsi da altri, come se la legge di Dio; e della Chiefa dipendesse dall' arbitrio degli nomini , e potesse divenir cosa buona e indifferente quella, che di fua natura è contraria alla legge eterna e immutabile di Dio, e alla disposizione de' sagrosanti canoni della Chiesa, secondo i quali i beni ecclesiaftici debbono servire non alla umana cupidigia, ma al culto di Dio, al fostentamento de' suoi ministri, é al sovvenimento delle vedove, e de' poveri.

2. Scampato ch'ebbe Giovanni questo laccio, poco mancò che non cadeffe in un altro non molto distimile dal primo. Imperocchè estendo stato all'età di venti anni ammesso tra i familiari del Vescovo di Burgos, la sua saviezza; la fua pietà, e le altre sue buone qualità gli guadagnarono talmente l'affetto di quel Prelato, che dopo averlo ne' tempi debiti promoffo agli Ordini fagri, lo provvide d'un canonicato nella fua Cattedrale, e poi di altre prebende, e rendite ecclesiastiche. Questa pluralità di benefizi in una fola perfona era certamente contraria ai canoni della Chiefa, fecondo i quali non si può possedere più d' un benefizio, quando questo bafti al congruo sostentamento; ma forse Giovanni allora non sapeva, quale fosse la disposizione de' canoni su tal materia, o pure si lasciò stra-scinare dal torrente degli esempi di coloro, i quali accecati dall'interesse non si fanno scrupolo di caricarsi più che possono di entrate ecclesiastiche. Comunque però sia, il Signore non lo lascio lungo tempo in tal errore, e col lume della sua grazia dissipò quelle tenebre, che offuscavano il suo intelletto. Oude risolvè di sgravarsi affatto di un simile peso intollerabile alla fua coscienza, e rinunzio il canonicato, e gli altri benefizi, che possedeva, ritenendo solamente una tenue cappellania nella chiesa di s. Agata . Inoltre per poter con maggior quiete attendere al culto di Dio , e applicarli senza disturbo all'efercizio del ministero sacerdotale, abbandonò la Corte del Vescovo di Burgos, il quale usò ogni possibile industria, per ritenerlo presto di fe, offerendogli qualunque maggior vantaggio, Ххэ

che poteile desiderare, ma inutilmente. N'ella chiefa dunque (opraddetta di s. Agata cominciò Giovanni ad amministrare la parola di Dio con molto frutto delle anime, avendolo iddio donto d'un talento particolare nel predicare, di modo che molta gente d'ogni condizione correva ad afcoltare le fue prediche, le quali tanto più rissicivano esticaci, quanto che eraso accompagnate dagli efempi della vita fanta..., ch'egli menava con edificazione di tutta la città di Burgos.

2. Ma perchè il servo di Dio non aveva fin allora fatti quei fagri studi più profondi, che credeva necessari ed opportuni, per dispensare con maggior ethicacia, e fodezza di dottrina la divina parola, fi partì circa l' anno 1450. da Burgos, e si portò alla celebre Università di Salamanca, per attendervi allo studio della sagra teologia. Ivi su ricevuto in qualità di cappellano interiore del collegio di s. Bartolommeo, e vi dimorò per lo spazio di quattro anni, che ferono da lui impiegati nello studio della teologia, nella meditazione delle divine Scritture, e nella lezione delle opere de' fanti Padri, che sono i fonti pu-ri, e sinceri, da' quali s'impara la vera e soda dottrina della Chiefa; e coll'esemplarità de' suoi costumi reco una grande edificazione a tutti quelli, che dimoravano in quel collegio, ficchè provarono un gran dispiacere, allorche volle partirsi da esso; e rimase poi sempre venerabile la fua memoria nel medefimo collegio. Egli prefe alloggio in casa d'un virtuoso ecclesiastico, ch' era canonico in Salamanca, chiamato Pietro Sanchez, e intraprese a menare una vita molto austera, mortificata, e penitente, dormendo sopra un fascio di sarmenti con una pietra sotto il capo in luogo di capezzale, digiunando frequentemente, e con molto rigore, e impiegando gran parte del giorno e della notte nell' orazione, e nella fagra lezione. Quindi si diede interamente all'efercizio dell'opere di carità verso de' suoi proffimi, con ascoltare le consessioni nella chiesa di s. Sebastiano di detta città di Salamanca, e con dispensare sovente la parola di Dio tanto in questa , quanto in altre chiefe della medesima città . Iddio benediceva con la sua grazia le fatiche del suo sedele ministro, mediante il copioso frutto che da esse ritraeva per la falute delle anime, che indirizzava nella via del Cielo. Sopra tutto si segnalò nel sedare le inimicizie, e turbolenze pubbliche, e private, che allora regnavano in Salamanca, e spinto dal fuo fervido zelo qualche volta espose a pericolo la sua vita stessa tra le spade di quelli, che stavano in atto di combattere tra loro con detestabili duelli nelle pubbliche piazze, a fine d'impedirli, conforme coll'ajuto del Signore spesso gli rinsciva felicemente di sare .

4. Egli aveva speso nove anni in queste opere di carità, quando su dal Signore visitato con un

dolorosissimo male di pietra, per cui seguendo il configlio de' medici fi espose alla cura pericolosa del taglio, per estrarla. In tal occasione egli implorò il divino ajuto, e secevoto di abbracciare lo stato religioso, se riceveva dal Signore la grazia di scampare da quel pericolo, e di ricuperare la primiera sanità, la quale di sata to confegui con una specie di miracolo, attesa l'estenuzzione di forze, a cui il suo corpo era ridotto non solo a cagione del male sofferto, ma eziandio delle sue penitenze, e satiche. Appena dunque si vide guarito, che in adempimento del suo voto entro uell'anno 1463. ai 18, di Giugno nella religione de' PP. Agostiniani di Salainanca, dove di quel tempo fi professava una vita fommamente austera e penitente. Egli fu ricevuto da quei buoni Religiosi piuttosto come un maettro già confumato nella vita spirituale, che come un novizio bisognoso d'indirizzo, e di ammaestramento . E in vero compiuto ch' ebb l' anno del noviziato fecondo il folito, e fatta la sua solenne professione nel di 28. di Agosto festa di s. Agostino, dell'anno 1464., fu da'suoi Superiori destinato all' ussizio geloso, ed importante di Maestro de'Novizi, acciocchè potesse comunicare ai giovani religiosi e principianti quello spirito di pietà, di osfervanza regolare, e di virtù, di cui lo vedevano ripieno; e dipoi in progresso di tempo su eletto alle altre cariche di Priore, e Definitore, nelle quali ebbe largo campo di promuovere la gloria di Dio, e l' esercizio di tutte le virtù tra' suoi Religiosi, precedendo esso agli altri cogli esempi della sua vita fanta, e irreprensibile.

5. Quello però , che lo rendè celebre nelle Chiefe di Spagna, e che illustrò in modo particolare la santità del servo di Dio avanti gli uomini, fu lo zelo instancabile, con cui s' impiego in benefizio de' suoi prossimi nell' amininistrazione del fagramento della Penitenza, e nella predicazione della parola di Dio. Futono fenza numero quelli, che per mezzo di questi due minifterj egli guadagno a Dio, ritirandoli dalle vie della perdizione a quella di una falutare penitenza, e dallo stato di tepidezza a quello di una vita santa e virtuosa. Egli accoglieva ogni forta di peccatori con una tenera e dolce carità, ma nel tempo stesso era fermo e costante in esigere da loro, che abbandonassero le occasioni del peccato, che restituissero la roba tolta al prossimo, che cambiassero vita e costumi; altrimenti ricufava di riconciliarli con Dio, e colla Chiefa. Predicava la parola di Dio con efficacia, e con libertà cristiana, riprendendo i vizi d'ogni genere di persone senza umani rispetti, e specialmente le immodeftie delle donne nel vestire inverecondo, le prepotenze, ed angherie dellepersone nobili sopra i loro sudditi, e altre perfone inferiori, le discordie ed inimicizie, che turbavano la pubblica quiete, e la pace delle fa-

miglie.

recava grave feandalo a quella città, ed era caufa della perdizione di molte anime. Il Santo fi ftimò obbligato di ammonirla, e riprenderla de'suoi difordini , acciocche fi emendaife ; e inoltre gli riufe) di staccare dall'amiciaia di lei un nobile giovane, che si era lasciato adescare dalle sue lufinghe. Coftei adunque monto in una furiofa collera contro il fanto Religiofo , e quale altra Erodiade rifolvè di vendicarfene , esprimendosi con perfore fue confidenti, che dentro lo spazio d'un anno Giovanni di s. Facondo farebbe ufcito da questo Mondo . E in effetto egli fu poco dopo affalito da una lenta febbre, che l'andò a poco a poco confumando, fenza che fi trovaffe rimedio alcuno al fuo male . Onde fi tenne per cofa certa, che per le infidie della infuriata donna gli venisse dato il veleno, da cui fosse privato di vita. Egli per altro raffegnato in tutto alla divina volontà , e ardente di carità verso tutt' i fuot nemici e perfecutori , incontrò intrepidamente la morte, la quale avvenne nell'anno 1479. dopo fedici anni di religione, agli 11. di Giugno , benchè , per essere questo giorno impedito dalla festa dell' Apostolo s. Barnaba , se ne celebri in questo giorno dalla Chiefa la sua

memoria. Dagli esempj di questo Santo postono lepersone ecclesiastiche apprendere a stare molto cautelate di non lasciarsi ingannare dall'interesfe, o da altri umani riguardi, nel caricarfi di più benefizj, quando uno basti per la loro con-veniente sostentazione, poichè una tal condotta, direttamente contraria ai canoni della Chiefa, appoggiati al diritto naturale e divino, tirerebbe loro addoffo la malediaione del Signore, e l'eterna perdizione delle anime loro . Nè fi credano ficuri da si terribile pericolo , perchè loro fia forfe riufcito con vari pretefti , e falfi supposti ottenere qualche dispensa; perocchè, come offerva un celebre Autore 1, fimili difpenfe, che non fieno fondate se qualche legittima caufa, qual altra effer non può, se non la neceffità, e utilità della Chiefa, possono ben valere, com egli dice, in foro fori, e avanti gli uomini, ma non in foro poli, e avanti Iddio. Molto meno fi lefinghino d' andar efenti dalla divina indignaaione , perchè seguono l'esempio di altri , i quali non fi recano a ferupolo di accumulare benefizj, e rendite ecclefizitiche più che fiz loro poffibile. Imperoccbè che gioverà la moltitudine de' prevaricatori davanti a quel tremendo tribenale, dove ciaschedeno sarà giudicato delle proprie azioni , non su gli altrui esempj , ma su le regole infallibili della divina legge? Ora queste regole sono, che i ministri di Dio ricevano fullentationem necessitatis a populo , mercedem dispensationis a Deo, come dice s. Agostino; ch'è quanto dire , che si contentino di vivere frugalmente , possedendo in questo Mondo de' beni

miglis. Banchè moti foftro quelli, che prantone della finaveno dimo finaveno di motioni ; e fermono della finaveno immonistari ; e fermono della finaveno di Dio tanto pubbliche nel pergamo, quanto privata nel tribunia
della Penitenna; altri però vi farnon non pochi,
della Penitenna; altri però vi farnon non pochi,
diferto; e giunfero ancora ad oltraggiario; e,
dattentare contro i fa sivata, policia quella chata
tina tinaveno in fa fiva via, policia quella chata
tina tinaveno i fa fiva via, policia quella chata
tina di di Dio, di effere doi ad altri todore ci
minifero per la propria faltre, e ad altri odore
di morte, impreverándo nella mantilia per la
morte, impreverándo nella mantilia per la

loro perdizione . . 6. Una volta tra le altre predicando in Salamanca contro la ifrontatezza del fesso femminile nel vestire, e trattare scandaloso, alcune donne libertine rimafero talmente irritate dallefue parole, che avevano infieme congiurato di farlo lapidare con ena grandine di faffi, dal qual pericolo fu fottratto per mezzo di alcuni feoi aderenti, che scoprirono la trama contro di lui ordita . Un' altra volta essendo stato chiamato a fermoneggiare per la festa della Madonna del Rofario in Alba, Terra diffante alcune miglia da Salamanca, perchè parlò colla folita fua evangelica libertà contro i difordini, che colà regnavano, il Duca padrone di quel luogo ne concepi tale fdegno, che non contento di aver con parole aspre, e risentite strapazzato il fanto Predicatore, gl'inviò dietro, allorchè faceva ritorno a Salamanca, due fuoi faherri a cavallo. con ordine di caricarlo di bastonate, e forse di bafciarlo fotto di esse morto sulla strada . Ma il Signore prese le disese del suo fedele ministro . posciache i due spherri nell' avvicinarsi a lui, vi-dero con loro stupore restare immobili i loro cavalli, fenza poterli far andar avanti en paffo folo, per quanti sforzi efaffero, onde confusi e compunti gli dimandarono perdono del loro perverso disegno, e ritornando in Alba a render conto al Duca di ciò, ch'era accaduto, trovarono, ch'egli era ftato affalito da un male improvvifo, il quale conobbe effergli avveneto in gaftigo del fallo da se commesso. Che però lo fteffo Duca fece vive iftanze al fervo di Dio, accioccbè andaffe a vifitarlo, com' egli fece proutamente, chiedendogli emilmente perdono dei fuoi trasporti, e raccomandandosi alle see oraaioni. Siccome è proprio de Santi non folo il perdonar facilmente le offese, ma ancora rendere bene per male; così di buon grado perdono al Duca le ingiurie ricevute, e pregando il Signore per lui , gli reftitel la primiere fanità . . .

7. Finalmente fi crede, che il suo zelo apoflosico in riprendere i vizi, e le persone viziofe, sosse la cagione della sua morte. V'era in Salamanca una signora. La quale colle sue tresche

della Chiefa quanto basti al loro necessario softentamento, e aspettino pel ministero, cheprestano alla Chiesa, e al popolo, quella immenfa sempiterna mercede, che il Signore tiene in Cielo apparecchiata a' suoi fedeli ministri, e che ora gode, e goderà in eterno s. Giovanni di s. Facondo .

#### 13. Giugno. S. FANDILO MARTIRE. Secolo IX.

I fuoi Atti sono fiati scritti nel Memoriale de Santi da s. Eu-logio prete di Cordova e Martire . Questo Memoriale de Santi si trova inserito nella Biblioteca de Padri tom. 15. dell'edizione di Lione .

S AN Fandilo, ovvero Fandila, è uno di quegl' illustri Martiri, che sparsero generosamente il sangue per la Fede di Gesà Cristo nella persecuzione Arabica, mosta contro i Cristiani dai Re Saracini di fetta Maomettani, i quali nel nono secolo dominavano una gran parte delle Spagne. Era Fandilo oriundo della città di Acci, che si crede esser quella, che ora si chiama Guadix, e da giovinetto fu inviato a fare i fuoi studi a Cordova, capitale del regno de' Saracini. Mentre ivi dimorava, si fentì ispirato a voltare le spalle al Mondo, e a nascondersi agli occhi degli uomini, per vivere a Dio folo nella folitudine . Eleffe a questo fine lo stato religioso nel monastero di Tebane, ch' era situato tra scoscese montagne , lontano circa sette miglia da Cordova. Quivi egli talmente si distinse fra gli altri monaci colla fua vita fanta, ed esemplare sotto la disciplina d' un fanto Abate, chiamato Martino, che dopo alcuni anni di professione monastica fu con grande istanza richiesto per Superiore dai monaci d'un altro monastero, detto di s. Salva-tore, vicino a Cordova. L'abate Martino stimò di non dover negare tal grazia a quei monaci, i quali non cercavano fe non chi gl' indirizzaffe nelle vie del Cielo; e volle, che Fandilo ricevesse il fagro carattere di facerdote, acciocchè potesse recare maggior giovamento a quella Comunità, e governarla con maggiore autorità. Fu dunque il Santo obbligato, benchè contro sua voglia, e con molta ripugnanza della fua umiltà, ad assumere quetto carico, e a farsi ordinare Sacerdote . Egli crede giustamente , che quefti nuovi gradi, ai quali era ftato follevato, l'obbligaffero ad una maggiore perfezione; onde raddoppiò le sue austerità e penitenze, e viepiù fi esercitò nella pratica delle virtà cristiane e religiose. La sua carità sopra tutto, ch'è l'anima, e la regina di tutte le virtà, risplendeva in modo particolare in tutte le sue azioni . Egli 6 prendeva una fomma cura di tutti i bifogni spirituali, e temporali de suoi monaci, e speeialmente allora ch'erano ammalati ; gli animaya continuamente colle fue infocate parole

all'acquifto della virtù e perfezione ; li confortava, e consolava ne' loro travagli, e nelle loro tentazioni; e precedendo a tutti co' fuoi fanti esempj, li guidava per la via stretta ed an-

gusta, che conduce al Ĉielo .

2. Avvenue intanto, che effendo morte Abderamo Re Saracino, gli fuccedè nell' anno 852. il suo figliuolo Maometto . Cottui , siccome odia. va i Cristiani affai più di suo padre, così li perfeguitò ancora con maggior furore. Appena fu falito ful trono , che difcacciò dalla fua corte tutti quelli, che professavano il Cristianeumo, e privo tutti gli altri degli ftipendi, che godevano per li servigi, che avevano prestati, o attualmente prestavano nella milizia. Inoltre aggravò i Criftiani di esorbitanti imposizioni da pagarsi al suo erario, e in molte altre maniere, parte violente, e parte fraudolente, procurò di far prevalere la sua infame, e perfida setta, coene pur troppo gli riuscì con quelli, che amavano la gloria di questo Mondo, e preferivano alla loro coscienza l'acquisto, o il possesso de' beni caduchi della Terra, Trovandosi il nostro Santo in Cordova, dove s'era portato per affari del fuo monastero, e vedendo il trionfo, che facevano i Maomettani della viltà, e debolezza de'Cristiani, e la sfrontatezza, con cui deridevano i fagrofanti dogmi della Religione di Gesù Cristo, fi fentì accendere in petto un ardente zelo di vendicare, per quanto era a se permesso; gli oltraggi del suo Salvatore, e di rendere una pubblica testimonianza della sua Fede . A questo fine mosso da un particolare istinto del divino Spirito, ando a presentarsi al tribunale del Giudice Maomettano della città, e con intrepido coraggio gli rimproverò l'abuso, che saceva della sua podestà nel perseguitare i Cristiani; gli rap-presento con essicacia le stravaganze degl' impuri dogmi della sua fetta; e gli minaccio gli eterni gartighi d'un fuoco ineftinguibile, che stava apparecchiato a lui, e a tutti'i feguaci dell' impofture del suo falso profeta Maometto . Il giudice niente commosso dalle parole del fanto Martire, ma folamente acceso di furore contro di lui, lo fece subito arrestare, e mettere in ceppi in un oscuro carcere. Dipoi fattane la relazione al Re, per ordine di lui lo fece decapitare, e fospendere il suo corpo per più giorni sopra d'un patibolo, credendo di recar terrore ai Criftiani; ma accadde tutto il contrario, poichè molti da questo esempio del Santo presero coraggio a professare la loro Fede fenza timore, come ce ne assicura s. Eulogio Scrittore de' suoi atti, e testimonio di vista. Seguì il suo martirio nell'anno 853. ai 13. di Giugno, in cui se ne sa commemorazione nel Martirologio Romano.

Il fervido zelo di quetto Santo nell' esporre امدا la fua vita, per difendere l'onor di Dio, e امدا fantità della Religione contro gl'infulti, e le derifioni degl' infedeli, ferva a noi d'esempio, e

í

ſ

ni

Cr

fol

mi

e d

mo

820

zi c

di ammaeftramento a intereffarci con intrepido coraggio, allorchè vediamo, e fentiamo alcune persona empie, e libertine, che pur troppo fi trovano in mezzo al Criftlauefimo, le quali ardiscono di mettere la loro facrilaga bocca in... Cielo, e deridere i fagri dogmi della Chiefa, e le fante maffime della Morale criftiana . Quella indifferenza, e infensibilità, che alcuni moftrano in fimili occasioni , non è compatibile con quella carità, che dee regnare nel cuore de' Fedeli, fe vogliono appartenera a Dio , ed effere del numero de' fuoi figliuoli , ai quali agli ha promeffa l'eterna eredità del Paradilo . E' vero bensì , che alle volte la prudenza criftiana detta di non prender brighe contro certuni, I quali potrebbero far peggio, e cagionare scandali maggiori. Ma in quetti cafi ancora bifogua almeno moftrare esternamente displacere, e disapprovazione, o colla faccia torbida, o coll'allontanarfi prontamente dalla loro compagnia, o in qualche altra maniera , che denoti effere i nottri fentimenti affatto contrarj a quel discorsi , e a quelle masfime , che offendono la divina Maestà : Ventus Aquilo diffipat nubes , & facies trillis linguam detrabentem , dice lo Spirito fanto ne' Proverbj 1: Siccome il vento aquilonare disperde le nuvole, così un volto torbido fa tacere le lingue malediche . Che fi direbbe di un fuddito, il quale con volto fereno ascoltaffe de discorsi offensivi del suo Principe , o d'un figliuolo , il quale con pace , e tranquillità d'animo fentifie lacerare la fama del fuo buon padre? Quanto più dunque merita biafimo, e severo gastigo chi si mostra infensibile, e indifferente negli oliraggi, che fi fanno al migliore di tutti i padri, e al fupremo padrone del Ci elo , e della Terra?

14. Giugno,

S. DEGNA VERGINE, E MARTIRE.

Secolo IX.

Il santo Prett e martire Eulogio di Cordova riporta il martirio di s. Degna nel suo lismo, intitelato Memoriale de Santi, che si trova nella Biblioteca de Paari tom. 15, dell'Euiziome di Lione.

N Ella perfecuzione, che Misometto figlicolo e facceffore di Abderamo Re de Saracini, i quali dominavano in lipagna, fece alla critiana Religione en inono fecolo, fi videro non foio de monaci, degli Ecclefaffici, e altri nomini Critiana, ma ezimolo delle donne deboli, mili Critiana, ma ezimolo delle donne deboli, ma cincino della finamini ci damore di Die, e fishione di firmamini ci amore di Die, e fishione di Die, e fishione di Grandi di Die, e fishione di Propositione di Propositione di Die, e fishione di D

rono la gioriofa palma del martirio. Una di quefte generofe donzelle fu la fanta vergine Degna, della quale fi fa oggi commemorazione nel Martirologio Romano . Era Degna stata allevata in una Comunità di Vergini , governata da una venerabil matrous, chiamata Elifabetta, già moglie del a. Martire Geremia , e aveva fatto de maravigliofi progreffi nella virtù crittiane, e specialmente nella carità, nell'ubbidienza, e nell'umiltà. Ella aveva un al basio concerto di se medefima, che di mala voglia foffriva di efferechiamata col fuo nome di Degna , e foleva dire alle fue compagne : Non mi chiamate Degua. ma Indegna , priche quello è il nome , che conviene alla mia indegnità. Ella ardeva di defiderio di fagrificare la fua vita per amor del fuo Spofo celefte, e di effer aggregata al beato numero di quelli , che avevano fparso il loro fangue per la Fede nella perfecuzione, che allora fi faceva da' Saracini contro i professori della cristiana Religione; e il Signore fi degnò d'efaudire i fuoi voti, dandole prima un prefagio del fuo vicino martirio colla feguente visione .

2. Meutre la fauta Vergine dormiva, le apparve una donzella rifplendente di luce , e di una bellezza angelica, che teneva in mano de' candidi gigli , e delle rose vermiglie . Avendola Degna Interrogata chi ella fosse : Io fono (rispose ) Agata , la quale fui già per Crifio con crudeli tormenti martirizzata i lo fono venuta a farti parte di questi fori . Prendi dunque di buon grado quello dono , e fatti coraggio , poiche gli altri fiori, che mi rellano in mano, fono deflinati per altre, che verranno dopo di te da questo medel mo luogo ; e ciò detto disparve. Da quel tempo in poi vie più fi accrebbe nel cuore di Degna la brama di dare il fangue, e la vita per amore di Crifto, e con fanta impazienza ne afpettava l'occasione opportuna . Mentre la beata vergine rivolgeva in mente quelli fauti penfieri, e defideri, avvenne che ai 13. di Giugno il a. Martire Fandilo aprì, per così dire , il campo di battaglia, foffrendo il primo fotto il Re Maometto il martirio . La steffa forte ebbero nel riorno feguente 14, di Giugno il a prete ANA-STASIO, e un fanto monaco nominato FELICE, de'quali parimente fi fa memoria nal Martirologio

2. Oseft séemp fervience di filmole a Desa, per du compinence s'écoléders), onde mel médeline gierre elle sich significant de la colony over dimensur a estana far motte da le cuno, s'incammino verb il paiazzo della residente and el gialet s'hameutros di Cordon, ver giunt and gialet s'hameutros di Cordon, ver giunt and gialet s'hameutros di Cordon, ver giunt and gialet s'hameutros di Cordon, ver giunt s'anticipation de la compinente de la constitución de la compinente de la comp

Dio , detellavano , e abbominavano gli errori , che fono controri a quello credenza ? Or fappi , ch' io pure bo i medefimi fentimenti, e non meno di effi detello, e abbomino i tuai errori. Refto fulle prime il Giudice forpreso, ed atterrito dell'ardimento di questa generosa Donzella, ma poi rinvenuto dal suo ftordimento, comando che senza verun indugio le fosse troncato il capo, conforme fu subito eseguito nel sopraddetto giorno 14. di Giugno dell'anno \$53. Nel di feguente 15, di Giugno confeguì pure la palma del martirio una fanta matrona, avanzata negli anni, per nome BENILDE, collo fteflo genere di fupplizio, come atteffa s. Eulogio, il quale non rapporta nessuna particolare circostanza del medesmo fuo martirio . I corpi di queste due fante donne, come ancora degli altri due fanti Martiri fopraddetti, restarono per alcuni giorni esposti alla vista del popolo, e poi furono bruciati, e le loro ceneri disperse nel fiume dagi' insedeti Maomettani, per timore, che da'Criftiani non foffero prefi, e venerati, come far folevano verfo le reliquie de' ss. Martiri di Gesù Crifto .

Quei candidi gigli , e quelle rose vermiplie , che furono in visione mottrate a questa fanta Vergine, erano fenza dubbio firnboli della fua purità virginale , e della carità ardente , ch' elfa nutriva nel petto, e per cui fi era renduta pradita a Dio, e meritevole della corona del martirio . Beste quelle donzelle , che usano ogni maggiore studio, e diligenza possibile nel cuttodire queste due virtù , la purità cioè , e la carità, e di far in effe fempre maggiori progreffi, poiche fono ficure d'incontrare il gradimento di quel Signore, il quale si compiace di sare la sua dimora fra i gigli, e si dichiara nelle Scritture di effere fopra di ogni altra cofa amante della carità, anzi di effere celi la fteffa CARITA' 1 ! Quetti fono i vaghi fiori, questi gli ornamenti, che debbono deliderare e cercare con ogni premura le donzelle non folo, ma tutte le donne criftiane, e non i fiori caduchi di quetta Terra, che presto marciscono, nè i vani ornamenti o di abiti sfarzofi, o di gemme preziofe, che ad altro non fervono, che a fomentare la fuperbia, il faño, e il luffo, e a tirare fopra di loro gli occhi altrui con danno dell'anima propria, e non di rado con grave scandalo di quelli, che le rimirano. Oh se quelle, che si danno in preda a queste mondane vanità, pensassero seriamente quanto si rendono deformi e abominevoli avanti Iddio nel tempo fleflo che cercano di fare una bella comparfa dinanzi agli uoniini, e di rifcuotere i loro vanifimi applauli ; certamente ne concepirebbero un fommo ribrezzo, e fi rifolverebbero di mettere in pratica quell' infegnamento, che a tutte le donne di qualunque condizione e vergini, e vedove, e maritate, da

(1) 1. Jo. 4. 8. (2) 1. Petr. 3. t. & feq. (1) Noi fequiremo la Cronologio de Bollandifi, che ci

Il Apondo a Pietro nella fina prima Epidola, L. donne, die egil, non mettaso la foro cara nell' adonate efferamente ill corpo, coll'inamellaria (cirale, col ricoptrad foro, e col pionellaria (cirale, col ricoptrad foro, e col pionellaria (cirale), e praticia ma bena procurio di correcta (cirale), e praticia primata, colo il carrità, e colic sartes virtà, che le rendono colla partità, collo sancellaria, coll'aportato, colica printi, colica modella, coll'inche di media caratili Dio. Quella, fogginage il cirche di medii a vanti Dio. Quella, fogginage il cirche di medii a colora di caratili di colora colle di colora collegio collegi

IS. Giugno.
S. LANDELINO.
Secolo VII.

La fun Vita, firitta da autore anonimo, ma depno di frde, h riporta dal Masillon nel ficondo tomo degli dal de Santa Benedettini, come anthe da Bollenafili. Con quolche mutatione nello fille dal Surio, fotto que fio giorno 15, di Eugeno.

N Acque Landelino in una terra detta Valle nella diocesi di Cambrè circa l'anno 637. 3 da una ftirpe nobiliffima; ed effendo ancor fancinllo fu da' fuoi genitori consegnato a s. Auber-to, o Andeberto Vescovo di Cambrè, che l'aveva rigenerato a Crifto nel fanto battefimo . acciocche presio di lui fosse educato nella pietà , e nelle lettere . Il fanto Prelato fi prefe una cura speciale di questo giovanetto, che sece allevare in un monaftero della fua Chiefa con diligenza tale, che crescendo negli anni, fi avanzò notabilmente nelle virtà , e nelle fcienze ; onde giunto che fu all' età di diciotto anni, ei di-fegnava di dargii la tonfura, e afcriverio al fuo ciero, sperando, che per le sue ottime qualità dovesse riuscire un degno ministro di Dio, e di molta utilità per la fua Chiefa di Cambre, Ma quefte speranze restarono deluse per malignità del demonio nemico d'ogni bene, e perpetuo infidiatore de fervi del Signore, fervendofi dell'opera di alcuni giovinaftri parenti di Landelino, quali lo feduffero , a lo fecero deviare dal retto sentiero. Costoro gli rappresentarono non., convenire alla sua nascita, nè a' suoi talenti l'e-leggere uno stato, che lo separava dal Mondo, lo privava del godimento de piaceri, e diverti-menti del fecolo, e lo rendeva inutile a fuot congiunti, ed amici, condannandofi nel fior degli anni a menare una vita ofcura, ed abbietta. Uniteri, gli differo, con effinsi, evirermo infic-me allegramente; e abbonderese di delizie, e di onori. Non vogliate di grazia diffipare il malamen-te la voltra gioventù ; meglio forebbe per voi il morire, che il confentire di effer lafciato in un can-

fembrà più conforme el vero di quella del Mobillon, e di altri bic.

tone. Quefte, ed altre simili seducenti parole secero tal impressione nell' animo dell' incauto giovane, che sen suggi ocultamente dal monastero di s. Auberto, e unitos co' suoi fassa mici s' ingolso nelle vie sangos del seolo, dandosi in preda ad ogni sorta di vizi. E perchè da un precipizio si suoi si si collegiane in preve tempo a tal eccesso di inalicia, che divenne un infame assassimo, vivendel tradecessi a di tradica.

do di ladronecci, e di rapine. 2. Intanto il s. Vescovo Auberto trafitto dal dolore dello (marrimento infelice di quetta pecorella, che il lupo infernale aveva rapita dal fuo ovile, non cessava di piangere la sua perdita, e di porgere continue suppliche al Signore, acciocchè si degnasse di usargli misericordia, e di convertirlo a via di salute. Dieci, e più anni perseverò Landelino nella sua vita iniqua, feellerata, dopo i quali piacque a Dio di cavarlo col suo braccio onnipotente da quel profondo abisso, in cui si era disgraziatamente precipitato. Ed ecco come cio avvenne. Aveva Landelino, che cambiatofi nome fi faceva chiamare Maurofo (vergognandofi forse del disonore, che collefue feelleratezze recava alla fua famiglia), aveva, dico, concertato co' suoi compagni ed amici di facchaggiare la cafa di un certo uomo ricco ; quando nella notte stessa che dovea commettersi l'orrendo missatto, fu rapito dal Mondo con morte improvvisa uno de'medesimi suoi compagni e complice de' suoi delitti. Questo funetto accidente riempì l'animo di Landelino d'una straordinaria afflizione, e di un affanno incredibile : onde oppresio più dalla mestizia, che dal sonno, si mite a giacere in letto, ed ecco che appena fi fu addormentato, che vide l'anima di quel fuo compagno morto estere strascinata da' demonj all' inferno, dove ardendo nel fuoco veniva fieramente tormentata. Nel tempo stesso gli apparve un Angelo, il quale con voce terribile gli diffe: Mira, o Landelino, a qual pena terribile à Stato condannato il tuo compagno: questa pena medefima fovrasta a te ancora, fe non muti vita, e non fai penitenza delle tue colpe . Lafcia dunque l'opere del diavolo, e fuggi prontamente l' ira divina . Va' dal tuo padre spirituale Auberto, ed eseguisci ciò, che ti fuggerirà per la tua falute . Risvegliatofi Landelino fuor di modo atterrito per quetta celeste visione, concepi un sommo orrore della sua mala vita; e fenza frapporre alcun indugio, abbandonati i suoi cattivi compagni, se n'andò sollecitamente a trovare in Cambrè il s. Vescovo Auberto, e gettatosi umilmente a' suoi piedi, con lagrime, e gemiti gli dimando pietà, e perdono. Il fanto Prelato a guifa del padre evangelico accolle questo nuovo figliuol prodigo con viscere di paterna tenerezza, lo consolò, e confortò a sperare dalla infinita misericordia di Dio il perdono de' suoi reati, animandolo a farne perciò una rigorofa, e proporzionata peniten-

Sec. Race.

za. Landelino si esibì pronto ad eseguire tutto quello ch' ei gli avesse ordinato per placare Iddio, e per ottenere la remissione de' suoi gravi peceati.

3. Il fanto Vescovo per tanto lo rinchiuse in un monattero, dove in abito da fecolare paísò alcuni anni in continue, ed aspre penitenze. Nè perciò v' era bisogno di alcuno stimolo, poichè era tale il dolore, e la compunzione di Landelino, alla ricordanza delle offese fatte al suo Dio. che le piangeva quasi senza intermissione. Macerava il fuo corpo con rigorofi digiuni, con cilizi, con veglie, e con altre autterità. Si umiliava avanti Iddio, e avanti gli uomini, riputandosi indegno di alzare gli occhi al Cielo; e allorché orava, ripeteva sovente con gemiti lapreghiera del pubblicano Evangelico : Abbiate , o Dio, pietà di me peccatore . Per fostenersi nel rigore di queste sue penitenze, nutriva il suo spirito frequentemente colla meditazione de' divini oracoli, e immergendofi prima profoudamente nella considerazione delle sue miserie, sollevava poi il suo cuore all' altezza delle divine misericordie : nelle quali riponeva tutta la fua fiducia, e trovava la sua consolazione. Passò il Servo di Dio alcuni anni in questi esercizi di penitenza, e in purificare il fuo cuore dalle macchie de' fuoi peccati, rivestito, come si è detto, di abito secolare ; finchè s. Auberto per divina ispirazione credè di potergli dare la tonfura clericale, e incamminarlo allo stato ecclesiastico. Dipoi prima di conferirgli il sagro Ordine del diaconato, volle, che in abito penitente si portasse a visitare i Santuari di Roma, e ai sepoleri de' ss. Apostoli implorasse vieniù topra di se le divine misericordie. Il che fu da Landelino puntualmente eseguito con gran compunzione del fuo cuore contrito, ed umiliato. Ritornato a Cambre ricevà il diaconato dalle mani di s. Auberto; e prima di essere promosso al sacerdozio, fece nuovamente lo itesto pellegrinaggio di Roma, e anche la terza volta dopo ch' era stato ordinato sacerdote, e sempre con nuovo fervore di spirito, e con gran profitto dell' anima fua .

4. Fregiato Landelino del carattere facerdotale, s'impiego in esortare i peccatori alla penitenza, della quale egli aveva dati sì illustri esempj; anzi non cessava tuttavia di darli, poichè finchè visse, pianse sempre i suoi trascorsi, e ne fece una continua penitenza. Quest' amore della vita penitente, e mortificata gl'ispirò il desiderio di ritirarsi in una solitudine ; il che eseguì col confenso, e colla benedizione di s. Anberto, Circa l'anno dunque 670. egli infieme con s. Adelino, e s. Doniziano, che gli avevano fatta... compagnia nel suo terzo viaggio di Roma, si porto ad un luogo deserto, detto Lobbes, nella provincia d'Annonia, ed ivi in povere cellette intrapresero tutti e tre a menare una vita eremitica, ed auftera. Ma ben presto vi concor-

fero

fero tante persone desiderose di vivere sotto la disciplina di s. Landelino , che vi fi formò il celebre monaftero di Lobbea, a cui dipoi dai Re di Francia furono fatte delle magnifiche donazioni . Il Santo però , che di mala voglia si vedeva nel posto di presedere agli altri, come capo, e abate di quella Comunità, fi parti da Lob-bes, lasciando la cura, e direzione di quel monaftero ad uno de'fuoi discepoli, che su s. Ursinaro, del quale si è riserita la Vita ai 19.di Aprile nella prima Raccolta delle Vite de Santi. Lo stesso gli avvenne in due altri luoghi, ove negli anni seguenti si ritiro per lo stesso motivo di vivere separato dall' umano commercio, per attendere alla contemplazione delle cose celetti ; il che diede occasione alla fondazione di altri due monafterj, onde fembra, che il Signore aveile eletto questo suo servo , per tirare gli uomini agli efercizi della penitenza, quale fi offervò per lungo tempo con rigore in quelle Comunità religiofe da lui ittituite .

5. Finalmente negli ultimi anni della fna vita, con due foli faoi discepoli, che furono i fopraddetti ss. Adelino, e Doniziano, fi nascole-În una folta felva del diffretto di Valenciennes in un luogo detto Crifpino, e ivi abito in una povera capanna, formata di rami d'alberi; ma là pure concorfero molte persone, che vollero nnirsi a lui , e profittare de' fuoi esempj ; onde in breve tempo bisognò ivi fondare il quarto monaftero, in cni si radono una numerola Comunità, della quale egli fu obbligato ad avere il governo, e la direzione. Ciò però non offante fi rifervo nn luogo folitario, ed appartato, dove di quando in quando fi ritirava, per trattare a folo a folo col fuo Dio nell'orazione, e per contemplare fenza ditturbo l' eterne verità. Mentre in quetto luogo faceva la fua dienora, fu forprefo dalla febbre, la quale benchè piccola, conobbe, che doveva porre termine alla fua vita, e scioglierlo dai legami del suo corpo, come da lungo tempo bramava, per volariene al Cielo. Chiamati pertanto i fuoi monaci, manifesto loro, essere venuto il tempo di finire il suo pellegrinaggio su questa Terra , gli esortò ad estere fodeli a Dio, e a perfeverare nel bene incominciato. Ad un tal avviso effi proruppero in un dirotto pianto, pel dolore di rimaner privi d'un si fanto , e illuminato maettro . Egli però li confolo , dicendo loro : Non si contriliate , s fratelli, della mia partenza. Avrete fempre l'aff-Renza del Pallore eterno Gesà Crifio , fe vi Rudierete di flare uniti alla fua carità . Servitelo con timore , ed efultate in lui con tremore . Non vi può mucere alcuna avverfità, fe terrete da voi lontana ogni iniquità. Avvicinandoli l'ora del suo passaggio, volle effere ftefo in terra ful cilizio, e fulla cenere, e tra le lagrime de' suoi fratelli rendè la beata fua anima a Dio circa l'anno 707.

Molti documenti falutevoli fomminifira la Vita di quefto Santo penitente, ma noi ci ristringeremo a due soli. Il primo sia quello di fuggire, come serpenst velenofissmi, la compagnia , e i discorsi di coloro , che pieni di spirito mondano, e ignoranti della vera fapienza, che viene da Dio, ma gonfi di una vana, carnale, e diabolica fapienza, cercano di distogliere le anime buone e semplici dal retto sentiero della virtà. e allontanarle dalla via ftretta , ed angutta... , ch'è la fola, che secondo il Vangelo conduce al Cielo, per tirarle a camminare con effoloro per la via larga, e spaziosa de piaceri, e delle vanità mondane, che va a terminare nella perdizione 2 . Così avvenne, come fi è veduto, all'infelice Landelino, fedotto e ingannato da falia amici, e parenti, il quale farebbe fenza dubbio eteruamente perito, fe lddio moffo dalle ferventi preghiere di s. Auberto, non gli avetfe ufata una speciale misericordia . E così puo avvenire ad ognuno, e principalmente all'inesperta gioventù, la quale fi lascia facilmente adescare dalle lufinghe dei fallaci piaceri del fecolo, e abbagliare dal vano splendore degli onori mondani, se non ittà bene in guardia sopra se medefima, e non ifchiva con ogni diligenza chiunque tenga loro de' discorsi ingannevoli, consimili a quelli, che furono tenuti a a Landelino . Figlinol mio . ( dice lo Spirito fauto ne' Proverbj 3) fe i peccatori cereberauno co" loro discorfi lufing bevoli d'indurti ad inesterli , non acconfentir lero ... Mon voler accompagnarti con effi, e tieni i tuoi paffi lontani delle loro vie . Perencebt effi mettono degli aguati al proprio fangue, e tendono delle infidie alle anime incante. Il secondo documento fi è di concepire un forse , e fanto fpavento di non confentire al primo peccato, perché non fappiamo a quali orrendi precipizi ci possa condurre la nostra concupifcenza, allorche ha rotto il frene del timore di Dio, e fi è data in preda al vizio. Chi avrebbe creduto, che un glovane nobile, innocente, e fantamente educato, qual era Landelino, giungefie a commettere quegli ecceffi sì infami e vergognosi, come pur commise dopo aver confentito alla prima diabolica tentazione? Lo ftefso pnò accadere ad ognuno, poichè tutti siamo figliuoli di Adamo peccatore, e come tali portiamo dentro di noi un fondo di corruzione, capace de più orrendi eccefi, a quali ci può traf-portare la moftra malinia, allorche voltiamo le-palle a Dio, e ci abbandoniamo alle noftre fregolate paffioni . la qualunque ftato però ci troviamo, non disperiamo giammai della misezicordia di Dio, la qual è infinitamente maggiore della nostra miseria; ma ad imitazione di san Landelino convertiamoci al Signore con una vera, e seria penitenza, nè indugiamo un sol momento ; altrimenti ci esponiamo ad evidente pericolo di effere colti da una morte improvvifa, e di cadere ne'tremendi eterni supplizi dell'inferno, come accadde al disgraziato compagno di s. Landelino.

# 16. Giugno. S. GIOVAN-FRANCESCO REGIS. Secolo XVII.

La sua Vita su scritta in lingua Francese dal P. Guglielmo Daubanton , e tradotta nell' italiana savella dal P. Carlo Ferrero della Compagnia di Gesù .

Acque s. Giovan-Francesco Regis 21 31. di Gennajo dell' anno 1597. di nobili genitori in una piccola Terra chiamata Fontecoperto della diocesi di Narbona in Francia. La sua buona madre fin da' primi anni cercò d' imprimere nel suo tenero cuore le massime della pietà, e della Religione, infinuandogli continuamente il difprezzo del Mondo, l'amor del Cielo, un grand' orrore al peccato, e un vivo affetto a Dio. Egli prevenuto dalla divina grazia ne profittò talmente, che anche nell'età puerile mostro abborrimento ai giuochi, e trattenimenti, e una particolare inclinazione all'orazione, al ritiro, e alla virtù; onde in tutte le sue azioni dava a conoscere una maturità di senno, una modeftia, e una saviezza, che rapiva il cuore di tutti. Cresciuto negli anni su inviato a Beziers, per attendere agli ttudi nelle scuole del collegio de' Padri Gesuiti, ed ivi continuò a dare saggi di una pietà singolare. Imperocchè non solo si conservò immune da ogni forta di difordine, fuggendo i cattivi compagni, e vivendo raccolto, e applicato a' fuoi studi, e agli esercizi di divozione; ma inoltre cerco di guadagnare a Dio colle fue dolci, e amabili maniere alcuni giovani fuoi coetanei e condiscepoli, in compagnia de' quali frequentava le chiese, specialmente ne giorni di festa, ascoltava la parola di Dio, si accostava a' Sagramenti, e atteudeva ad altre opere pie; ende parve, che fin d'allora la divina Provvidenza lo destinasse al ministero evangelico di procurare con ardente zelo la falute delle anisne . Non mancarono , è vero , degli altri giovani mal costumati, e dissoluti, che derisero, e beffeggiarono la sua maniera di vivere; ma il fanto giovane nulla curando le loro besie, e i loro motteggi , punto non fi ritraffe da quel tenore di vita, che si era prescritto; onde la sua costanza nel servizio di Dio sece tale impressione nell' animo di quei giovani libertini, che rivolfero il loro disprezzo in venerazione della sua virtiì. Egli profestava una tenera, e singolar divozione alla fantifima Vergine madre di Dio, e ben tapendo, che la miglior maniera di onorarla si è conservarsi puro e casto agli occhi suoi , e imitare le sue sublimi virtù , percio non fi contentava di venerarla, e onorarla colle parole, e con atti esteriori di divozione, ma cercava con ogni studio di far continui progressi nella fantità de' costumi, e nell'esercizio delle virtù crittiane .

2. Nell' età di diciotto anni fu dal Signore vifitato con una mortale infermità, la quale lo ridusse agli estremi della vita. Ma essendone contro ogni espettazione guarito, risolvà di confagrarfi interamente al divino servizio; e però fece istanza d'essere ammesso nella Compagnia di Gesu, e in età di diciannove anni agli 8. di Settembre dell'anno 1616. diede principio al suo noviziato nella città di Tolosa . Abbracciando lo stato religioso, egli non ebbe bisogno di cambiar costumi, poiche non aveva ne abiti viziosi da correggere, nè passione dominante da sottomettere; onde gli rimale solamente da proseguire, e ridurre a perfezione l'opera incominciata di fantificare se ftesto, e di rendersi idoneo a cooperare alla fantificazione degli altri ; ch'è il fine principale dell' Istituto, che aveva abbracciato. Fin da' primi giorni egli comparve un modello di osservanza, e di fervore agli altri suoi confratelli; e questo suo fervore mai non si rallento, ma ando vie più crescendo, anche nel tempo, che finito il noviziato, attefe agli fludi delle scienze, nelle quali non meno che nella pietà fece stupendi progressi. Allorchè secondo il costume della sua religione su destinato ad infegnare agli altri le scienze, che aveva imparate; la principal sua premura era quella d'insinuare ai giovani studenti la pietà cristiana; di tenerli lontani da' peccati, e di renderli, per quanto da lui dipendeva, non meno dotti, che fanti. Nelle Domeniche poi, e nell'altre feste, nelle quali era disoccupato dalle funzioni scolastiche fi portava ne' vicini villaggi ad annunziare la parola di Dio alla povera gente di campagna, verfo la quale, come più bisognosa d'istruzione, conservo sempre un affetto particolare, e impiego poi, come vedremo, più volentieri le sue apostoliche fatiche . Nell' anno 1630. ricevè Giovan-Francesco, per ubbidire a' suoi Superiori, che glie ne fecero espresso comando, l' Ordine del sacerdozio; e questo sagro carattere riempiè il suo cuore di tale abbondanza di spirito, che risolvè di voler in avvenire vivere più che mai morto a se itesso, e totalmente addetto a promuovere la gloria di Dio , e la falute de' fuoi proffimi . In quell' anno medefimo il Signore gli presento una bella occasione di fare spiccare quell' ardente carità, di cui era infiammato. Concioffiache essendo la città di Tolosa attaccata dalla pette, che faceva strage nel popolo, egli con grande ittanza richiefe, ed ottenneda' suoi Superiori la facoltà d'impiegarsi al servizio degli appettati, convenendo, com' ei diceva, ad un sacerdote, che offre ogni giorno la divina vittima fopra l'altare, divenir egli teffo vittima disposta ad essere immolata per la falute de' fuoi fratelli , benchè il Signore , che lo rifervava a cofe maggiori , lo prefervalledal rimaner infetto di quel morbo contagiolo. Y y 2 2. Ccf-

3. Ceffato il flagello della pefte in Tolofa . fu il Servo di Dio da fnoi Superiori deffinato al ministero evangelico delle Missioni, a seconda dei fuoi defideri, e in effe fi occapo nel rimanente della sna vita, che sn di dieci anni. Le cominciò in Monpellieri, e in tutti i castelli, e villaggi di quel diffretto : le continuò nel Vivarese, e le termino, infieme colla vita, nel Velay, e in tutte le terre, e campagne di quel paefe. Diede dunque principio alla fua faticofa carriera. nell' anno 1631, in Monpellieri , città della Linguadoca, dove e coi catechismi, e colle prediche, e coll'udire le confessioni, e colle conferenze fpirituali, raccolfe un frutto abbondante, e întroduste in ogni genere di persone una gran riforma di cottumi . Egli era folito di cominciare le fue prediche coll'esposizione di qualche verità evangelica in una maniera facile, e familiare, e dopo averla posta nel suo lume, ne traeva delle confeguenze morali e pratiche, e in quefte fermavafi , ed infitteva con molta energia. Concludeva pol il fuo argumento con muovere diversi teneri affetti, secondo l'argomento, che trattava, addattati al bisogno, e alla capacità di tutti i fuoi uditori, i quali da' fuoi fermoni, benche femplici , e privi di figure , e d'ornamenti rettorici , ricavavano gran frutto , e ne partivano compunti . Avvenue che un giorno ando ad udirlo un famolo predicatore, che fiera fatto ammirare nei primi pulpiti del regno di Francia, il quale da prima refto forpreso dal vedere la gran folla di gente d'ogni condizione concorfa alla predica del Santo, e molto più rimafe flordito della commozione, che offervò nel popolo, il quale ne partiva bagnato di lagrime, e fospirando; ond'egli ebbe ad esclamare: Ob come indarno ci affatichiamo at abbellire tanto i noitri difcorfi ! I fermoni di quello Miffonario fono ammirati, e producono il frutto di gran converfioni: laddove noi con tutto il noftro fludio a comporre le nottre prediche, vedianto a nottra esnfufione, e con nostro d'spiacere, che pochi ne cavano profitto. Ma non è maraviglia, se la parola di Dio nella bocca del Santo foste sì efficace, posciache egli vi fi preparava con lunghe, e fervorose orazioni; e ficcome nsciva dall'orazione pieno dello Spirito di Dio, così accendeva i fuoi uditori di quel fuoco celefte, di cui egli tteffo ardeva, effendo pur troppo vero quel detto di s. Gregorio Magno, che qui non ardet, non incendit. E inoltre accompagnava la fua predicazione, colla quale efortava eli nomini alla penitenza, con una vita fanta, mortificata, e penitente al maggior fegno . Dal primo giorno, che incominciò ad efercitare le funzioni di Missionario, finchè visse, fi aftenne dal mangiar carne, butirro, uova, e pefce, e dal bere vino, contentandofi per suo cibo di poco pane, di erbe, legumi, e di qualche frutto, equalche volta di latte; e di acqua per bevanda ; dormiva pochistimo , e per ordinario

falle nude tavole; portava un ruvido cilizio fulla nuda carne; vifitava continuamente gli fpedali, e gl'infermi, e fpendeva tutta la fua vita in opere di pietà, e di mifericordia.

4. Benche lo zelo di Giovan-Francesco abbracciafie ogni genere di persone, senza escluderne alcuna ; tuttavia la fua inclinazione lo portava affai più a procurare la falute de poveri, fpecialmente di quelli della campagna, dove foleva paffare la maggior parte dell'anno, particolarmente nell' inverno, in cui i contadini fono meno diffratti, e meno occupati dai loro lavori. Egli scorreva di luogo in luogo, di terra in terra, di villaggio in villaggio, sempre a piedi, tra nevi, e ghiacci, e con incredibili fatiche, e patimenti s' impiegava ad istruirli ne' misteri della Religione, ad udire le loro confessioni, a rappacificare le loro inimicizie, e a ridurli a menare una vita veramente criftiana. Era per ordinario attorniato de una folla di poveri , ai quali mostrava viscere di padre amoroso, stringendoli fra le fue braccia , e dicendo loro : Venite , mici cari figlinoli, voi fiete il mio tesoro, e le delizie del mio cuore . 11 fuo confessionale era sempre circondato da poverelli . Alle perfone di qualità ( foleva egli dire ) non mancheranno mat confessori : quella gente povera , ch' è la più abbandonata nella greggia di Gesti Crifto , quella è la parte che tocca a me. Ebbe ancora il Servo di Dio un dono fingolare di convertire a via di faluta le donne di mal affare, che fervivano d'istromento al demonio, per corrompere i coftumi di molti, e particolarmente dell'incauta gioventà. In tutti i luoghi , dove egli predicò , molte di quelle difgraziate femmine commoffe da' fuoi difcorfi, rinunziarono alla loro vita infame, e abbracciarono la penitenza. Il Santo per iffradarle nella via buona, e tenerle lontane dai pericoli di ricadere ne' primieri falli, iustisui in varj luoghi delle case dette di Resugio, le quali gli costarono molta pena , e non poche contradizioni , difgutti , e mormorazioni , che dovè foffrire sì da coloro, che di mala voglia fi vedevano per mezzo fuo privati degl' iftrumenti della... loro incontinenza , e si ancora per parte di persone mal affette , che riguardavano come inutile quest' opera di carità . Vi fu eziandio chi fi fece ardito di affalirlo con villanie , di oltraggiarlo, e minacciarlo della vita. Ma egli fuperiore a tutti i rifpetti nmani non fece couto alcuno de' vani giudizi , e delle dicerie , e mormorazioni, che fi facevano contro di lui, e refittè con intrepidezza alle minacce, e agl'infulti, fenza abbaudonare l'opera di Dio, Un giovane nobile tra gli altri fortemente fdegnato contro il Santo, perchè voleva togliere dalle fue mani impure una povera fanciulia : Ritiratevi (gli difie) o Padre, fe no la voltra imprudenza vi colterà la vite . Il faut' uomo non per quetto fi ritraffe dal proponimento, rispondendo al giovane : Sappiats, de le voltir minace son banno figna di me alcuna firsa, o ten mi relarbo a foltra di differe figrificato ab solito cicco firmer per una ti ginila cuale. A quefte parole inviperito via più li glovane llecnisfo afoderò la fipada, e fi posti in atto di trafiggerio. Ali solativiti (eldimo il Statto) finegrosi l'anque per Geni Critte, e di on mortolettici i, purchè uno fia fiffi il mio Dio. Quefta intreplateza lordi, e ditarro quel furiolo, il interplateza lordi, e ditarro quel furiolo, il

quale fe ne partì tutto confufo . 3. Affai maggiori furono le fatiche , che il Santo foffr) nella Miffione, che per lo fpazio di più anni fece nel Vivarese, il quale comprende più città , terre , borghi , e castelli dell' alta Linguadoca, e una gran parte di effo è fituata tra montagne orride, ed alpestri . Perocchè ivi ebbe a combattere non folamente contro i vizj, cbiamando i peccatori alla penitenza, ma ancora contro gli errori di Calvino, che avevano infettati moltiffimi di quei popoli, procurando di ricondurre gli eretici al feno della Chiefa cattolica, conforme, affiftito dalla divina grazia, gli riusci felicemente, di modo che le cole della Religione, le quali si ritrovavano in nno stato compaffionevole, per opera fua mutarono fac-cia; ed egli ebbe la confolazione di vedere un copiolo numero di anime ritornate a via di fa-Inte, e ristabilito in quelle parti il culto divino, e la credenza de' dogmi della Fede cattolica. Dopo aver faticato intorno a fei anni nella diocesi di Monpellieri, e nel Vivarese con gran profitto di quei paefi, egli impiegò gli ultimi quattro anni della fua vita a fantificare una provincia confinante col Vivarese, detta il Velay, di cui la città di Puy affai grande , e popolata è la capitale . Si era questa città preservata dal contagio dell'erefia, ma i coftumi della maggior parte degli abitanti erano sì guasti, che in vece di onorare la loro Fede coll' efemplarità della vita , la difonoravano colla sfrenatezza de' vizj , e delle diffolutezze, che vi reznavano . Intraprese s. Giovan Francesco con gran coraggio, e con întrepido zelo la riforma di quella città fcoffumaia, facendovi le fue confuete miffioni nel tempo d'estate, e scorrendo nell'inverno i borghi, e i villaggi della campagna, e da per tutto con frutto incredibile delle anime, Teneva egli anche nella città di Puy il fuo folito metodo di predicare in forma catechifica la parola di Dio, e i fuoi discorsi erano semplici, e senza arte, ma li proferiva come un uomo investito dello spirito di Dio , con un cnore si commolfo , e penetrato delle verità evangeliche , che annunziava, che correvano tutti in folla, eziandio gli ecclefiastici, e i regolari, ad ascoltarlo con molto piacere, e con non minore profitto . Egli d' (dicevano effi ) che ci predica Gein Crifto , e la divina parola , com'ella è in fe fleffa ; laddove gli altri ci vengono a predicare fe medefini , e iu

vece della divina, si spacciavo la parala loro pria, ch' tutta umana. E' vero però, come si distà di sopra, che la vita santa, esemplare, e penitente del Servo di Dio molto contribuiva ad accreditare la sua predicazione, e a renderia più utile, e fruttuosa ad ogni genere di persone.

6. Correva già il decimo anno, da che s. Giovan-Francesco fi esercitava nelle miffioni, quando il Signore volle anticipargli la ricompensa delle fue fatiche. Avendo nell'inverno del 1640. fecondo il fuo cottume fcorfe alcune ville, e terre della diocefi di Puy, predicando da per tutto la parola di Dio, e riconducendo ful buon fentiero molti peccatori traviati , verfo il fine dell' Avvento fi portò al collegio di Puy a farvi nn ritiro spirituale di alcuni giorni , per prepararsi alla morte, della cui vicinanza aveva avuto un fegreto prefentimento, come in confidenza lo manifetto al fuo direttore, al quale fece una confessione generale di tutta la sua vita. Dipoi nel giorno 23. di Dicembre, non offante la flagione freddiffima , e le nevi , e i ghiacci , di cui era ricoperta la terra , volle andare alla Lovvefe , villaggio diffante circa diciotto migliada Puy e fituato fra montagne afprissime , dove aveva intimata una miffione pel giorno 24. di Dicembre. I gravi patimenti, che foffri nel viaggio , gli cagionarono nna febbre ardente , la... quale ben presto degenerò in una gagliarda infiammazione. Ciò non oftante il fuo ardente zelo non gli permifo di starfene in ripofo, ma appena giunto alla Lovvese diede principio alla Misfione, predicando più volte il giorno, udendo per più ore le confessioni, e facendo gli altri soliti fuoi efercizi , finche nel di 26. fefta di s. Srefano su forpreso in chiesa da un grave deliquio. che l' obbligo a porfi in letto nella casa del Curato. Aggravandofi il male, dopo aver ricevuti con fingolar divozione, e fervore di spirito i fagramenti della Chiefa , fece iftanza di esfer portato nella stalla, per aver la confolazione di morire, come era nato il fuo Salvatore. Ma efe fendogli flato rifpofto , che l'estrema sua fiacchezza non permetteva di portarvelo fenza pericolo della vita, alzò le mani al Cielo, rendendo umili grazie a Dio, che almeno lo faceilomorire in mezzo a poveri e rozzi contadini, che aveva fempre teneramente amati. Avvicinandofi l'ora del fuo felice passaggio da questa vita, fis veduto esultare con gran giubbilo del suo spirito, poiche fu da Dio favorito d'una celefte visione . In cui gli apparvero Gesù, e Maria, che l'invitavano al Cielo. Onde disfe a chi l'affifteva al letto : O caro fratello , che bella forte è la mia! O come io muojo contento! Ecco Gesti , e Maria , che fono venuti , per condurmi al beato foggiorno de Santi; e poco dopo fpirò placidamente la beata fua anima nell' nltimo giorno di Dicembre dell'anno fopraddetto 1640., benchè in questo giorno 16.

di Giugno fe ne faccia memoria nel Martirologio Romano, e fe ne celebri la festa. Il Signore fi degnò onorare il suo sepolero di molti mracoli, secome alcuni ne aveva ancora per mezzo suo

operati in vita.

L'ardente relo di quefto Santo nel procurare la falute dell' anime redeute col fangue di Gesù Crifto (il quale zelo si può senza fallo dire essere flata la principale occasione della sua morte ) merita di effere imitato non folo dai minifiri di Dio , ai quali certamente fopra ogni altro ne appartiene il penficre, e la cura, di modo che il trascurarla è lo stesso che mancare ad un obbligo effenziale del loro stato; ma eziandio da ogni femplice Fedele, giacchè a tutti indittintamente il Signore comanda nelle Scritture d'intereffarfi nel hene del fuo proffimo : Unicuique , così fla scritto nell' Ecclefiastico 1, mandavit Deus de proximo fuo. Quetto è l'effetto, e infierne la prova più ficura della carità, che dee regnare nel cuore di tutti i Cristiani, se vogliono appartenere a Gesù Crifto, ed effere nel numero de fuoi discepoli, ai quali è promesso il regno de' Cieli, l'amare cioè il profimo loro come se medesimi, e procurargli quel beue, che bramiamo a noi steffi . Ora qual è il vero bene, che fopra ogni altro ci dee flar a cuore ? Non altro certamente, che il possedere la grazia di Dio in quefta vita, e il confeguire l'eterna falute dell'anima . Questo bane adunque fiamo tenuti di defiderare, e procurare ai nostri proffimi, se gli amiamo con fincero amore di carita . E' vero che ai semplici Fedeli non appartiene d'istruire nelle chiese, di predicare, e di esercitare altri ministeri, che sono rifervati ai sagri pastori, e alle persone ecclesiastiche. Ma ognuno, particolarmente se è capo di casa, puo, e dee, al dire di s. Agostino, esercitare nella propria famiglia l'uffizio di pattore, istruendo, e ammonen-do opportunamente i suoi domestici. Ognuno nelle debite circoftanze, e quando ne spera frutto, è obbligato di fare la fraterna correzione a quelli, che traviano dal retto fentiero. Ognuno è tenuto di esercitare le opere di misericordis spirituale, che confiste appunto in questo di ajntare i fnoi profiimi coi configli, colle orazioni, e in ogni altro modo a se possibile, acciocchè riforgano dallo stato funesto del peccato, se per loro difgrazia vi fono caduti, o pure che fi mantengano perseveranti nella giustizia, se sono giufli . e amici di Dio . Ognuno finalmente è obbligato non folo a non iscandalizzare nè colle parole, nè co' fatti i fuoi proffimi, ma inoltre a edificarli col buon esempio, il quale alle volte è più efficace delle fteffe prediche a ritirare dal vizio, e a persuadere la virtù.

#### 17. Giugno. SS. Marco, e Marcelliano Martiri.

Gli ani del loro mariro fi trovano in quelli di s. Sobeifiano, i quali benche non freno originale, foro nondimeno suazi in molto pregno da uomun destifini e fi rectiono tratti da menorie antiche, e originali, Si veda il Tillemont tora, a delle Memoria full'Horia e celefafica nel visolo di s. Sobejiano.

Santi Marco, e Marcelliano erano fratelli gemelli , e figliuoli di Tranquillino , e di Marcia, gentiluomini Romani, e facoltofi. Beuchet i loro genitori fossero pagani , essi tuttavia ebbero la forte di conoscere Iddio, e di abbracciare la criftiana Religione fino dalla fanciullezza, mediante l'opera d'un ajo cristiano, a cui era stata appoggiata la loro educazione. Presero amhedue moglie, di nobile condizione bensì . ma... idolatra , forfe colla speranza di guadagnaria al culto del vero Dio, come poi ne riceverono dal Signore la grazia, nella maniera, che ora fiamo per dire. Era già qualche tempo, che la Religione cristiana godeva un poco di pace, quan-do essendo nell' anno 284, falito sul trono imperizle Diocleziano, fi eccito in Roma una nuova persecuzione, cagionata dall'empio, e fanatico selo de' Sacerdoti degl' idoli, i quali non potevano foffrire di vedere abbandonati i loro fagrileghi templi, e abominasi i loro profani fagrifizi. Pertanto i fasti fratelli Marco, e Marcelliano furono arrestati per ordine di Cromazio Prefetto di Roma come cristiani ; e perchè si mostrarono fermi, e costanti nella loro Religione. Cromazio dopo averli fatti afpramente flagellare, li condannò a morire decapitati. Ma prima che fi efeguisse la sentenza, Tranquillino Padre de due sa. Martiri, pieno di affanno, e di dolore fe n'ando dal Prefetto, e con molte lagrime ottenee, che per 30, giorni fosse differita l'escuzione della fentenza, compromettendos in questo spazio di tempo di persuadere i figlipoli ad abbidire all' Imperatore, e a fagrificare ai numi dell' Imperio .

persone, con agrinacio en tioni dati impiero negrati i actiodeli si di un Ufañia, chimato Nicofirato, il quale diede la libertì non folo a Traquillino, e sal fia aconforte Marcia, ma tutti quelli, che volevano vititarii di abbocmati di persone di persone di mesti, che credettero più valevoli, per indurre i due loro figituoli a filvare i avita, condicendendo i voleri dell'impersore. Adoptarono a quelto fiasloro fignerire i tenterosa di un padre affilirifimo, ed' una madre defolata, pel timore di vedere quanto prima due carifimi loro figlicoli perdure la vita forto il colpo d'una fetala. A quelli delle formogli, ede tenesi figlicolini que qualti delle formogli, ede tenesi figlicolini. e poi de' parenti, ed amici, i quali unitamente fecero tutti i poffibili sforzi , e replicarono più volte gli affalti più fieri, e più efficaci, per ammollire i loro cuori , e persuaderli con ogni sorta di macchine a fcampare la morte infame, che loro fopraftava, e a rifparmiare l'ignominia, e il danno, che da effa ne farebbe feguito a tutta la nobile loro famiglia, e parentela. Marco, Marcelliano restarono per qualche giorno fermi nel fanto loro proponimento, di preferire la falute dell'anime loro , e l'ubbidienza dovuta ai comandamenti di Dio, a qualunque perdita temporale . Ma continuando vie più le preghiere, le lagrime , e l gemiti di tante persone a loro per altro al care, comincio a indebolira il loro coraggio, e a vacillare la loro Fede ; onde flavano già in procinto di cedere alla tentazione, e di arrenderfi a ciò che da loro fi richiedeva.

2. Mentre i fanti Fratalli fi trovavano in un a) gran cimento, il Signore inviò loro in foccorfo l'illuftre s. Sebaffiano, il quale, come fidiffe nella fua Vita riferita ai 20, di Gennajo nella prima Raccelta delle Vite de' Santi, fotto un abito di foldato, come Capitano delle guardie dell' Imperatore, militava di vero cuore a Gesù Critto, e s' implegava con tutto l'ardore a confortare i Criftiani, ed animarli a mantenerfi coftanti nella professione della Fede, e a non temere i tormenti, e i supplizi più crudall, a fine di confeguire la corona del martirio, e la vita eterna. Egli adunque visitò , come soleva fare , i due as. Fratelli , e pieno dello fpirito di Dio parlo con tale, e tanta efficacia della brevità, e, fragilità della vita prefente, del pregio inestimabile de' beni eterni , che Iddio tiene apparecchiati a chi lo ferve fedelmente, e delle pene terribili, che fovrastano agl'increduli, e ai prevaricatori della fua fanta Legge, che non folo confermò Marco, e Marcelliano nella loro rifoluzione di dare la vita paramor di Cristo, ma cagionò eziandio una gran commozione nel cuore di Tranquillino, e di Marcia, delle mogli de' due Santi, e degli altri congiunti, ed amici loro, e fino dello stesso Nicostrato, e della sua moglie Zoe, che tutti fi trovarono presenti al suo discorso. Iddio, che voleva ufare mifericordia a tutte queltpersone , accompagno le parole di Sebastiano con due miracoli, i quali furono di reftituire la loquela a Zoe, che da fei anni ella aveva perduta per una infermità, e di far apparire, mentr'ei favellava,, una fplendida luce celefte, che circondava la fua perfona . Onde fi convertirono tutti alla Fede di Gesù Cristo, e per le mani d' un fanto prete chiamato Policarpo riceverono il fanto battefimo . Nè quì finirono le divine mifericordie , poichè lo stesso Prefetto Cromazio allorchè intefe da Tranquillino la fua conversione, e la maniera con cui era fegulta, fpirando in lui la potente grazia di Gesù Cristo, rinunzio al culto degl' idoli, abbraccio la criftiana Religione, e con effo un gran numero di persone, che da lui dipendevano; dopo di che dimise la carica di Prefetto di Roma, e si ritirò alla campagna insieme con molti di quelli, che si erano convertiti, per essere cola meno esposti alla persecuzione de'

pagani '. 4. Intanto effendo a Cromazio fucceduto nella Prefettura di Roma un certo Fabiano, uomo crudele, e nemico de'Cristiani, i santi Marco, e Marcelliano non fi credettero ficuri nella propria abitazione, onde infieme con Tranquillino loro padre, e con altri novelli convertiti, fi ricovrarono presso di Castolo, il quale era cristiano con tutta la fua famiglia , e come custode , e foprintendente delle flufe, e de bagni dell' linperatore, abitava nel palazzo imperiale; onde era questo luego meno sospetto, e meno soggetto alle ricerche degli uffiziali del Prefetto, e più atto ad occultare i Cristiani . Il Signore pero, che aveva ab eterno deffinata la corona del martirio ai due fanti Fratelli, permife che fossero traditi da un apostata, e denunziati al Prefetto Fabiano, che li fece arreftare, e condurre alla fua prefenza. Avendoli trovati fermi e coftanti nella confessione della Fede di Gesù Cristo, comando, che fossero legati ad un legno, e quivi fosfero loro conficcati i piedi con chiodi . Stettero effi un giorno, e una notte in questo supplizio, il quale foffrirono non folo con pazienza, ma con giubbilo, lodando il Signore, che gli avesse in quelta guifa immobilmente attaccati al fuo amore, finche per ordine dello ftesso Fabiano trafitti a colpi di lancia, nel di 18. di Giugno perderono la vita temporale, e passarono a godere la vita felicifima, ed eterna del Cielo . Pochi giorni dopo, cloè ai 6. di Luglio, ottava della feita de'ss. Apoftoli Pietro, e Paolo, confegui ancora la palma del martirio il loro padre fan Tranquillino, il quale, facendo orazione alla. tomba dell' Apoftolo a, Paolo , vi fu forprefo da' pagani, e lapidato, e il fuo corpo gettato nel Tevere . Seguì il martirio di quetti Santi circa l'anno 286.

Dal grave pericolo, che corfero questi fanti Fratelli di perdere non folo la corona del martirio, ma la grazia di Dio, e dannarsi eternamente, a cau'a dell' affetto difordinato a' genitorl, alla moglie, e ai figliuoli, e altri congiunti, ed amici, che già fi era infinuato nel loro cuore, e li portava al precipizio, fe non veniva opportunamente a foitenerli un amico fedele ; e che gli amava con vero e fanto amore, qual fu s. Sebaftiano ; impariamo noi ancora a temere l'attacco alla carne, e al fangue, e a non lasciarci mai accecare dall' affetto a qualunque creatura, ficche ad effa, e a' fuoi intereffi posponiamo la nostra coscienza, e la legge fanta di Dio. Ricordiamoci a queño effetto dell' infegnameuto, che ci dà Gesù Crifto nel Vangelo 1, di ediare il padre , la madre , i figliuoli , i fratelli , e le

forelle, ch'è quanto dire, di non condescendere ai loro voleri, e di non farne conto alcuno, come se non li conoscessimo, anzi come se sossero nostri nemici , allorchè ci vogliono distogliere dal fervizio di Dio, e dall' offervanza de' fuoi comandamenti, o che in altra maniera c'impedifcono di operare la noffra eterna falute, la quale fopra ogni altra cofa del Mondo ci dee ftare a cuore. Così pure da ciò, che fece s. Sebattiano verso i due fanti Fratelli, apprendiamo quale fia il carattere della vera dilezione, ed amicizia criftiana, di procurare cioè all'amico, o parente il vero bene, che altro non è, nè può esfere, se non la grazia di Dio, e il confeguimento dell'eterna felicità. Chiunque non ha questi sentimenti, e ci configlia a preferire i vantaggi temporali a quelli dell'anima, bifogna riguardario qual nemico, come infegna il Vangelo 1, benchè fosse nostro domestico, e strettamente a noi congiunto coi vincoli dei fangue.

### Giugno.

#### B. GREGORIO BARBARIGO CARDINALE . Secolo XVII.

La sua Vita scritta elegantemente in latino del P. Ricchini a fixe Vita firita etiganomente in morre de Macfiro del Palazzo Apollolico, e ricavata principal-mente dai procefi futi per la jua canonizzazione, fu fiam-peta la grima votta in Rema l'anno 1761., in occapose della Beatificazione del fervo di Dio fatta nel medelino anno 1761, dal regnante fommo Poncelce Clemente XIII.

N Acque il beato Gregorio in Venezia l'an-no 1615, ai 25, di Settembre di Giovan Francesco Earbarigo, e di Lucrezia Leoni, famiglie ambedue nobili e fenatorie di quella Repubblica. Essendo morta la madre in età fresca ed immatura, Giovan-Francesco suo padre, deposto ogni pensiere di seconde nozze, si applicò con tutta la premura ad allevare i fuoi figliuoli nella pietà , e nelle lettere fecondochè conveniva alla loro condizione, acciocchè divenissero non folo ottimi cittadini , utili alla patria , ma ancora veri fervi di Dio, e virtuofi criffiani . Scorgendo egli in Gregorio un raro talento , un vivace ingegno, e un' indole generofa, e inclinata alla virtà, non lasciò di coltivare con diligenza un si buon fondo, e credè di non doverne commettere la cura ad altre persone , ma ritenendolo nella casa paterna, volle, che sotto i fuol occhi foffe ifruito nelle belle lettere, e poi fargli egli medelimo da maettro nella filofofia, nella quale era affai dotto e perito . In tal maniera il giovanetto Gregorio vivendo lontano dai pericoli, a cui fono espoiti i giovani nel praticare familiarmente infieme con altri della loro età, ebbe la forte, o per meglio dire, ricevè da Dio la grazia speciale di conservare l' innocenza, e di prefervarsi dalla corruzione , che

pur troppo fuol regnare nella gioventà, allorche il bollore del fangue, e i cattivi esempi, e i perverfi configli de compagni spingono al male. Egli era ubbidientiffimo al suo genitore, rispettoso verso di tutti , modetto e affabile nel suo tratto , umile e mansueto nelle sue parole ed azioni, e fopra tutto pio e religioso verso Dio. a cui porgeva frequenti preghiere, altandofi a quello effetto fovente in tempo di notte, mentre gli altri dormivano, e impiegando delle ore continue nell'orazione, e negli efercizi di pietà criftiana, Il padre di Gregorio vedendolo con gran giubbilo del fuo cuore ben affodato nella virtù, gli concede licenza, che in quell'età giovanile, ch' era allora di anni diciannove, fi allontanaffe da' fuoi occhi, e dalla patria, e che andaffe in Germania in compagnia di Luigi Contarini , che come Ambasciatore della Repubblica di Venezia doveva intervenire al Congredo di Munster, ove fi tratto della pace fra i principi d' Europa . Quivi Gregorio ebbe il buon incontro di converfare familiarmente con Fabio Chigi Nunzio della fanta Sede, il quale dipoi, affunto al Pontificato, fi chiamo Aleffandro VII. Da questo Prelato ei ricevè salutevoli documenti, de' quali profittò, per vie più avanzarfi nel cammino della persazione evangelica; onde sebbene finito il Congresso di Muntter, egli sacesse diversi viaggi, com' è il costume delle persone nobili e qualificate, si nella Germania superiore e inferiore . e sì ancora nella Francia , e dimorafie quattro mesi in Parigi, non perdè punto del suo fpirito di divozione, ma fi mantenne fermo, e costante nel bene, e non tralascio mai i suoi soliti efercizi di pietà, e fpecialmente della lezione spirituale delle Opere di s. Francesco di Sales, che dal fuddetto Prelato gli era ttata configliata, e con molta efficacia raccomandata, come utiliffima all'acquifto delle virtù crittiane .

2. Tornato Gregorio alla patria, fu univerfalmente riguardato con una ttima fingolarifima, si per la integrità de' suoi costumi, che per la capacità del fuo talento; onde fubito fu ammeffo nel magistrato chiamato de' Savi, nel quale diede faggi affai chiari della fua probità, prudenza, e abilità, per le quali doti fi giudicava effer egli in grado di occupare in progresso di tempo le cariche più cospicue di quella Repubblica. Ma altri erano i difegni di Dio fopra di lui, e molto diverfi i fentimenti del fuo cuore; concioffische provando un interno disgusto di quelle cofe, che più fi ftimano nel Mondo, non ad altro aspirava, che ad unirsi più stretramente col fuo Dio, e 2 far acquifto delle vere, e flabili grandezze, che non fi trovano fu quetta Terra, ma folamente in Cielo . Egli perciò rivolgeva nella fua mente di ritirarfi affatto dal Mondo, e d'abbracciare una vita umile, e penitente in qualche auftera religione; e già due ne aveva in mira, cioè o quella degli Eremiti Camaldolefi, o pure quella de' Religiosi Carmelitani Scalzi . Prima di rifolvere a qual partito dovesse appigliarfi, fece molte e ferventi orazioni al Signore, per conoscere la sua voloutà, e poi, come conviene in casi simili, prese configlio da perfone , che avevano fama di effere illuminate nelle vie del Signore, e dotate del discernimento degli spiriti. E poiche da esse su consigliato ad abbracciare lo flato di Ecclesiaffico fecolare e non regolare, fi fottomife con piena docilità al giudizio di tali persone, o piuttotto alla volontà di Dio a se mauisestata per mezzo loro. Ma prima di arrolarfi alla milizia ecclefiaftica, volle applicarsi ai sagri tludj; e a quetto effetto fi portò nella vicina città di Padova, dove attefe allo studio della Teologia, e dell' Istoria ecclesiaftica . In quegli anni che dimorò in Padova, celi vi menò una vita ritiratiffima, di modo che fi può dire di lui ciò, che di s. Bafilio, e di se medelimo afferma s. Gregorio Nazianzeno nel tempo de loro fludj in Ateae, cioe che non conosceva altre vie, se non quelle, che conducevano alle scuole de' suoi maestri, per impararvi le scienze, e quelle, che conducevano alle chiese, per occuparsi negli esercizi di pieta, nella quale faceva fempre maggiori progressi .

2. Finiti i fuoi studi, se ne torno a Venezia, e nel di s. di Aprile dell'anno 16,5. trigetimo della fua età , deposta la toga senatoria , vetti l'abito ecclefiaffico, e prefe la tontura clericale, e dipoi gli altri Ordini fino al bacerdozio; e poco dopo fi portò a Roma, chiamatovi dal Pontefice Alessando VII., il quale, come si ditte, l'aveva conosciuto, e trattato samiliarmente al Congreffo di Munfter , e fu da effo ascritto tra' Prelati della Corte Romana . In quetto mentre , nell'anno cioè 1676., la città di Roma fu afflitta dalla pefte , che faceva continue , e numerose ftragi, specialmente nel minuto popolo, che abitava nel Rione di Traftevere, onde fu Gregorio deputato dal Pontefice a provvedere ai bifogni a) spirituali , che temporali di quella povera gente; al che egli fenz' aver riguardo al pericolo, a cui esponeva la sua vita, si applicò con tutto l'ardore del fuo spirito, e con diligenza tale, che a nessuno mancarono i necessari foccorfi ; e febbene il morbo contagiofo fi dilataffe in maniera, che due della fua famiglia ne rimafero infetti, ed estinti; tuttavia non tralascio di far le solite visite delle case degli appestati, e di andar in persona, dovunque bisognava, per dare gli ordini, e provvedimenti, che convenivano alle loro necessità . Non si può abbattanza esprimere, quanto grande fosse la lode, che da ogni genere di persone ne riscuote l'eroica carità di Gregorio, e sopra tutti dal Papa Alesfandro, il quale perciò credè di dover destinare il Servo di Dio al ministero pastorale di Vescovo della città di Bergamo, che si trovava allora vacante . Resto Gregorio atterrito dal peso Sec. Race.

formidabile, che gli fi volle imporre, a moltrò quella finecar ripugnatar, che hanno fempre motrata tutti coloro, che ne conofcono l'importanza, e il pericolo. Ma gli couvenne ubbldire al comando del Pontefice, onde al 29, di Laglio dell'anno 1657, fu configario Vefovo della lopraddetta città di Bergamo, verio dove fenziadagio al incammino, per efercitarvi l'ufficio gaefiorale, che gli era fibti importante.

4. Trovò il beato Gregorio la Chiefa di Bergarno in uno stato infelice per li molti abusi . e per le corruttele, che reguavano aì nel clero, che nel popolo, e che avevano bifogno di pronti, ed efficaci rimedi, per introdurvi la conveniente disciplina . Egli pertanto atfidato nel divino ajuto, che continuamente implorava dal Cielo con fervorofe orazioni, fi prefift nell'animo d'imitare gl'illuftri, e recenti esempj di fan Carlo Borromeo, la cui Vita teneva fempre fra le mani, infieme co'fuoi Concilj, e colle altre iftruzioni, e ordinazioni fatte da quel fanto Arcivescovo. Prima di ogni altra cosa ad imitazione di s. Carlo mise nn tal ordine alla condotta particolare della fua persona , e della sua... famiglia, che recasse a tutti edificazione, e fosse come uno specchio della vita, che voleva infinuare agli altri, e specialmente alle persone ecclesiastiche. A questo effetto allontano dal sno palazzo episcopale qualunque cosa , che avesse la minima apparenza di fasto , di lusto , e di morbidezza; la suppellettile era modesta, e di poco prezzo; non nfava argenteria fe non pochiffima , e quali folamente per fervizio della cappella : la menfa era frugale, e in comunecolla fua famiglia, e condita fempre di una fagra lettura; in tutti i Mercoledi non s'imbandivano fe non cibi di magro, e fi digiunava in tutti i Venerdì dell' anno; era proiblto alle donne l'ingresso nel palazzo episcopale, e non erapermeffo ad alcuno di uscirne in tempo di notte . V' era espressa proibizione d' intervenire a' giuochi, agli spettacoli, a' sestini, e ad altri mondani passatempi. Tutti convenivano tre volte il giorno nella cappella episcopale, la mattina all'orazione , il dopo pranzo alla lezione spirituale, e la sera all'esame della coscienza, e all'orazione prima d'andare a dormire . Si accostava ognuno frequentemente al sagramento della Penitenza, e una volta il mese alla Comnnione. Tutti dovevano e nelle parole, e nelle azioni loro far comparire una fingolare modeftia, e una fincera umiltà; era dalla cafa epifcopale sbandito l'ozio, avendo ciascheduno le sue incumbenze dittribuite In maniera, che non restaffe tempo da perdere in vani discorsi , o in novelle inutili; e però egli non teneva al fuo fervizio fe non poche perfone, timorate di Dio, e quanto n'efigeva il preciso bisogno . Era severamente vietato a tutti il ricevere qualunque regalo, anche di piccole cofe, o fotto titolo di mance, fomminifirando egit a ciascuno i convenienti ftipendi, e falari. Aveva deftinato un facerdote di esperimentata probità,e pradenza, che invigilasse sopra i costumi, e la condotta della sua famiglia, e ne correggesse i dlfetti e mancamenti; nè per questo fi dispensava d'invigilarvi effo medefirno colla debita diligenze, Egli precedeva a tutti col suo esempio. menando una vita auftera, mortificata, laboriofa, continuamente applicata alle funzioni del suo pastorale ministero, e in tutte le cose lrreprenfibile. E perchè sapeva quanto da una parte l'umana condizione fia foggetta ad errare, e dall'altra, come quei che presiedono, rare volte trovano chi gli avvisi de' loro mancamenti , ma bensì fovente molti, che gli adulano : aveva deputati due cenfori delle fue azioni . perfone illuminate, e fuperiori ai rispetti umani, le quali con libertà evangelica l'avvertiflaro, e ammonissero di tutto ciò, che meritava correzione, ed emendazione. In fomma regolò la fua cafa, e famiglia Episcopale in maniera, cheraffembrava un couvitto di offervanti Religiofi : e fece anche flampare un libretto, che conteneva ciò, che si doveva da ognuno praticare; e in fronte dal libresso flavano impresse quelle parole di s. Bernardo: Domum Epifispi decet fan-Hitudo , decet modellia , decet bonellus . Finalmente chiunque contravveniva alle regole prescritte, se prontamente non fi emendava, era immantinen-

te licenziato dal suo servizio. 5 Difposte ch'ebbe il fanto Preleto in tal forma le cole rispetto alla sua samiglia, prima di metter mano alla riforma de' costumi dei popolo. rivolfe l'animo a ristabilire un'esatta disciplina nel Clero, giecchè dalla vite fregolata degli Ecclesiastici sogliono pur troppo i secolari prender il motivo, o il pretesto di perseverare nelle viziofe loro coftunanze . A questo effetto egli vietò e tutte le persone del clero l'intervenire a'teatri, a' fettini, e ad ogni forte di profano spettecolo; proibì la negoziazione, il giuoco di carte, e le familiari converfazioni con perfone di fello diverfo; tolfe l'ebufo introdotto, che gli Ecclefiaftici ferviffero o da maeftri dl cafa, o in altri ultri non convenienti al loro carattere nelle case perticolari . E perchè ognuno del suo clero apeste gli obblighi del suo ttato , e quel vita elemplare doveva condurre, fece flampare in un libretto , che dittribul a ciafchedun Ecclefiaflico, una raccolta compendiose di quelle cose, che ne'concili ai generali , che particoleri , e ne'finodi de'fuoi anteceffori , erano flete prescritte intorno ai coftumi, e alla disciplina del Clero, raccomandandone e in voce, e in iscritto la dovuta offervanza , Ordinò eziandio , che tutti dovesfero ogni anno far un ritiro di osto, o dieci giorni fotto la condotte d'un facerdote fornito di dottrina e di pietà, ch'egli fteffo a sal fine deftinave. Faceva altrest, che une volta

il mefe sì nella città, che nella diocefi, fi redunaffero presto di qualche dotto e probo facerdote, e per modo di conferenza trattaffèro infierne di cofe appartenensi all' ecclesiattica disciplina, secondo che egli medefimo ne aveva prescristo la materia. la forma, e il metodo. Soventa ancora chiamava a fe or l'uno, or l'altro, or molti infieme de' fuoi Ecclefiattici, e colla fue perole animate di suoco celette , gli esortava atticacemente ad emendare i costumi depravati, o ad avanzarfi nella scienca, e nella virtà, secondochè zichiedeva ll bisogno di ciascheduno, di cui egli aveva una precifa ed efasta notleia per le diligenze ufate nell' informarfi fin dai primi mefi del fuo Vefcovato, delle qualità, de talenti, e de costumi di tutti gli Ecclesiafici tanto della città , quauto della diocea. Ma il primo mezzo principale, e più profittevole, ch' egli usò per introdurre una fanta riforma nel Clero, fu quello, che per divina ifpirazione ha prescritto il sagro Concilio di Trento, cioè di far educare i giovani chierici in un ben regolato Seminario, dove imparino la scienza, e la pietà conveniente al loro stato. Quindi è, che con fomma pramura fi applico a mestere in piedi un Seminario capace di canto, e più giovani, e a provvederlo di ottimi maettri, e direttori di spirito, con prescrivergli prudentlifime regole , e coffituzioni , prefe la maggior parte da quelle di s. Carlo Borromeo . Questo Seminario era la pupilla degli occhi del fanto Vescovo; ivi qualche volta passava le intere giornate, invigilando con ogni poffibile attenzione, che tutti profittatiero si nelle lettere. che nelle virtù criffiane ; e non ammettendo regolarmente agli Ordini , fe non quelli , che uello fteffo Seminario evessero dato sufficiente saggio della loro vocazione, e del loro profitto nella pietà, e dottrina ecclefiaftica.

6. Non minore poi fu lo zelo del beato Gregorio in procurare la falute del popolo a fe commeño, e nel farne, per quanto da lui dipendeva, un popolo di Santi . Siccome trovo, che in una gran parte di effo regnava una profonda. ignoranza delle verità della Religione, ittituì da per tutto e nella città, e uelle diocefi fcuole di catechifmi, non folo pe' fancialli, a per le fanciulle, ma eziandio per le persone provesse, le quali non di redo quanto fono giudiziofe, e ben informate ne' negoaj temporali, eltrettanto poi fono rozze e flupide nella cofo più effenziali appartenenti alla loro eterna falute. Egli fleffo in persona interveniva frequentemente a tali catechifmi, ore in una parroechia, ed ora in uu' altra, animando col· fuo efampio non folo gli Ecclefiafficì , me encora le persone secolari , ch' erano capaci, ad intraprendere un'opere tanto utile e vantaggiofa alle anime si di quelli, che emmaeffravano, che di quelli che erapo ammaefirati . Spedì per la diocesi de' Sacerdoti zelanti , i quali istruissero le persone della campagna, e specialmente nelle montagne, che costituiscono la maggior parte del territorlo Bergamafeo. V'andò poi egli medefimo in persona, e scorse da per tutto, e per vie scoscele, e luoghi alpestri, e quafi impraticabili, a portare la luce della parola evangelica a un'infinità di povera gente, che giaceva sepolta nelle tenebre dell' ignoranza; aboli molti abuli, e superitizioni, che sogliono effere confeguenze ordinarie dell'ignoranza; rappacificò innumerabili discordie, inimicizie invecchiate ; restituì nel suo decoro il culto divino , l'offervanza de'glorni fettivi , e la frequenza de' fanti Sagramenti . In fomma non tralafcio ne fatica, ne industria, ne diligenza alcuna, per adempiere con profitto delle anime a se commesse il suo ministero pastorale, e per incamminarle nella via, che conduce al Cielo . Sopendo il fervo di Dio , ( fono parole dell' autore della fua Vita ) che il principale officio del Vefcovo è la predicazione della pavola di Dio, la quale gli zipoftoli , di cui i Vefcovi fono i fucceffori , tanto prezzavano , che la preferivano alle alti e opere , benche fante , e grate a Dio : percio attefe fempre indefestamente a dispensare al suo gregge ai nelle fette, che in ogni altra occasione, specialmente di visita, questo divino pane della parola evangelica, in una maniera facile, piana , e adattata all' intelligenza di tutti , fenz' ornamenti di parole tiudiate, o di figure rettoriche, ma contale efficacia, zelo, e onzione di fpirito, che penetrava i cuori degli uditori, e produceva frutto abbondante in ogni genere di persone. Con quetto mezzo della divina parola predicata continuamente, e accompagnata dalle sue ferventi orazioni , riuscì al fanto Vescovo di effirpare dal fuo popolo la zizzania de' vizj, e de' peccati ; onde ne' fette anni che governò la Chiefa di Bergamo, si vide con maraviglia di tutti cambiata la faccia di effa, e ridotta in ottimo stato, che poi perseverò anche sotto i suoi fuccessori .

7. Si sparse ben tofto da per tutto la fama delle preclare azioni di Gregorio , onde Alessandre VII., credò di dover collocare questa fiaccola luminofa in oo porto più fublime, acciocchè fpandelle i fuoi raggi in profitto di molti, e accrescette Il decoro alla Chiesa cattolica . Che però nel di c. di Aprile dell' anno 1662, lo innalzò alla dignità di Cardinale della Chiefa Romana. Egli ricevè l'avviso della sua promozione con grande indifferenza , e superiorità d'animo , perocchè il suo cuore pieno dell'amor di Dio, e del defiderio de beni eterni, faceva poco, o niun conto delle fugaci grandezze, e di tutti i beni della Terra . La nuova dignità non apporto alcuna variazione nella condotta del viver fuo. anzi-fecondo l'avvertimento dello Spirito fanto credè di ester obbligato a tanto più umiliarsi avanti Dio, e avanti gli nomini, quanto più il Signore aveva permello, che folle cialtato. Continuò enme prima le fue apostoliche fatiche, le flesso tenore di vita penitente e mortificata, e le medefine occupazioni, tutte indirizzate alla gloria di Dio, e alla falute delle anime affidate alla fua cura. Tenne il finodo di tutti gli Ecclefiaftici della fua città e diocesi, non già per far nuove leggi, e ordinare nuovi statuti, poichè credè che bastassero quelli, che si contenevano ne' Sinodi, e decrett de' fuoi antecessori, ma beusì per raccomandarne a tutti la debita offervanza, e per animare, e Infervorare colle fue aelanti efortazioni il fuo clero ad impiegarfi con ogni premura negli ufizi del fagro loro ministero. Questa su l'ultima sunzione, che il beato Gregorio fece nella Chiefa di Bergamo : conciossiache poco dopo, cioè verso il fine dell'anno 1663., fu dal Pontefice trasferito alla Chiefa di Paduva, la quale comprendendo un numeroso popolo di trecento e più mila anime con molte terre, e castelli, aveva bisogno di on pastore vigilante e pieno di zelo, qual era il Servo di Dio, che la governasse. Restò il beato Cardinale attonito a quelto improvviso annunzio, e non poco atterrito del nuovo, e più grave earico, che gli veniva addoffato; oltre di che di mala voglia fi poteva indurre ad abbandonare la fua prima Spofa, la Chiefa cioè di Bergamo, fapendo quanto ripugni alla disposizione de fagri canoni il paffare da un vescovato ad un altro, se non vi concorre un'urgente, e legittima caufa; fece percio quanto pote , per fottrarfene , e per rimanere nel fuo vescovato di Bergamo . Ma.s riuscirono vani i suoi tentativi, e bisogno, che chinaffe il capo, e ubbidiffe alla volontà di Dio, a lui dichiarata per mezzo del fommo Pontefice, il quale non ammife le sue scuse, e volle, che passarie a edificare co suoi esempi, e colle sue istruzioni la Chiesa di Padova, conforme aveva fatto con tanto vantaggio delle anime quella di Bervamo .

8. Dové adunque il beato Cardinale con molto displacere suo, e di ogni ordine di persone della città di Bergamo, portarfi a Padova, dove cominció a pascere quel numeroso gregge, e a regolare le cose di quella Chiesa collo ftesso zelo, e col medelimo ordine, che di forra fiè narrato, rispetto a quella di Bergamo, se non ehe effendo la menta epifcopale di Padova provveduta di ampie rendite, deputo alcone perfone probe, e scdeli, che con piena podettà vi foprintendessero, e ne avessero l'amministrazione, allinchè la cura delle cose temporali punto non lo diffraesse dall' attendere con tutto il fuo spirito ai bisogni spirituali della sua Chiesa, Qual uso poi facetse dell' entrate della medesima sua Chiefa, lo diremo fra poco, allorchè favelleremo della fua eroica carità. Una delle cofe, di cui fopra ogni altra fi prese pensiere il beato Barbarigo , fu quella di erigere in Padova un Seminario, che fosse proporzionato all'ampiezza della fua diocesi, al bisogno ch'egli aveva di molti operaj evangelici, e alla dianità della. fteffa cistà di Padova, in cui fiorifce la tanto celebre Università, per ammaestrare la gioventù in tutte le scienze. În luogo dunque del piccolo e angusto seminario, che prima vi era, egli ne fece da'fondamenti fabbricare un nuovo grande, e magnifico; lo provvide di copiose rendite; vi stabili un' efatta disciplina, munita di ottime leggi, e statuti prudentiffimi; e vi chiamo da ogni parte i più eccellenti maestri, che pote rinvenire, in ogni forta di scienze umane, ed ecclefiattiche, e auche della lingua greca, 'ebraica , caldaica , e arabica . Invigilava con grande attenzione, che si ammacstradero i giovani chierici ne' dogmi della Chiefa, e nelle regole de'costumi , prese da'fonti delle divine. Scritture , de' canoni , de' concilj , delle costituzioni pontificie, e degli fcritti de fanti Padri, e in particolare della Somma teologica di a Tomznafo. Premevagli fommamente, che tutti i fuoi chierici fossero istruiti nella Storia ecclesiastica, poichè essendo la costante tradizione di tutti i fecoli uno de' principali fondamenti della dottrina della Chiefa si rispetto ai dogmi, che ai cottumi, con ragione egli credeva effere agli Ecclefiatici utilifima la notizia della Storia ecciefiaitica, la quale mette fotto gli occhi per ordine de' tempi la ferie de' monumenti , che compongono la medefima tradizione, ne fehiarifce le disficoltà, e rende più agevole, e proficuo lo studio della Teologia; onde ebbe a dire un celebre Autore 1, non poter effere fe non an mefcuino e inetto teologo, chi è privo del foccorfo dell' Ifloria ecclefiatirea. Il fanto Cardinale, che fino dai primi anni, che intraprese i sagri studi, si era applicato a questo studio della Storia ecclefiaftica , tanto in effo fi dilettava , e tanto ia prezzava, che in mezzo alle sue gravi ed affidue occupazioni , non lasciava d' impiegarvi quel po'di tempo, che gli rimaneva libero; anzi alle volte non lidegno d'ittruire egli thesio alcuni de fuoi chierici , a fine d'inumurne a tutti l'importanza, e la fomma utilità. Iddio benediffe le fante intenzioni, e le pie diligenze del fanto Cardinale, perocche divenne il suo Seminario celebre in tutta l'Italia, e da esfo uscirono molti soggetti e per dottrina, e per pietà infigni, come è a tutti noto.

». Nella diffribatione de benefij « principulment di cure di lini mine, ufur il i serve di Dio una forma diligeura in prekegliere quelli, i serve di Dio una forma diligeura in prekegliere quelli, per la deriria « per la derira « per perfonagoipant i chimque fi procura simili raccomandazioni), eta fucro di non confeguire al menedicio per per la progredi di tempo armandazioni. Egli eta follo dire, che non tamo di considera di consi

to era collatore de benefici , quanto discer-nitore de muriti di coloro , a' quali doveva... conferirli, e che l'unico mezzo di confeguirli era di renderfone degno colla pietà, colla dottrina, e coll'esercizio delle crittiane virtà. Non effendovi cofa, che più meriti l'applicaziond'un Vescovo, quanto quella di non ammettere agli Ordini fe non coloro, che fono da Dio chiamati, e che danno fondata fperanza di dover riuscire degni ministri dell' Altare : esaminava da se medesimo la vocazione di quelli, che fi prefentavano ; prendeva efatte informazioni del loro talento, e de loro coltumi; e implorava da Dio i lumi necessari per non errare in un affare di tanta importanza, da cul dipende in gran parte il bene della Chiefa, e percio tanto raccomandato dall' Apostolo ai fagri Pastori, di non imporre le mani leggermente, e con troppa facilità , per non esporsi al pericolo di partecipare degli altrui peccatl. Se potea accorgerfi, che alcuno fi movesse a chiedere gli Ordini per motivi temporali, o di fosteorare la vita a spele del Santuario, o di confeguire qualche benefizio ecclefiattico , o di menare vita più comoda e onorevole, o per altre fimili ragiooi umane, era irremiffibilmente escluso, e rigettato, fenza che aveife riguardo nè a preghiere, nè a favori, o raccomandazioni di chicchelia, Dopochè erano stati ammessi al primi Ordini , invigilava fommamente, che collo ttudio delle fare lettere, e colla vita virtuofa fi rendeff:ro capaci di divenire operaj utili alla fua Chiefa, e di edificarla co' buoni loro esemp); e sopra tutto bramava, che fi abilitaffero nel predicare la parola di Dio, e nelle istruzioni catechistiche . A questo effetto aveva ordinato, che in tutte le fette gli Alunni del Seminario facellero a vicenda nella Chiefa cattedrale un fermone, o ifruzione al popolo, per avvezzarli così di buoo' ora, ed efercitarli in un ministero si necestario, e profittevole alla falute delle anime. Siccome la fua diocesi era assal vasta , e bisognosa di numero grande di fagri Ministri, spesso avveniva, ch'egli fi trovalle in angustie per la scarseaux di Ecclefiatlici , ma non per quetto credeva di dover punto recedere da quelle regole, che secondo i canoni aveva flabilite nelle ordinazioni, effendo folito dire, che bifognava ricorrere umilmente al padrone della meffe, acciocche inviaffde' buoni operaj ; e ch' era un grand' errore l'ammettere agli Ordini fotto qualunque pretefto delle persone viziose, o ignoranti, poichè in vece di recare ajuto e follievo al Vescovo, non gli fono se non di peso, e di aggravio. Finalmente ad imitazione di s. Carlo Borromeo, del quale , come fi è già detto , cercava in tutte le cose di seguire le vettigie, istituì nella sua città di Padova una numerola congregazione di Ecclefiattici, confimile a quella chiamata degli Oblati in Milano, da cui egli traeva grandi loccorfi, per provvedere ai diversi bisogni della sua diocesi, e per inviarii in tutti que i luoghi, che per qualche improvviso accidente od'infermità, o di morte de' parochi, e de'cappellani, rimanevano privi di chi amministrasse i sagramenti, e

adempiesse le altre funzioni ecclesiattiche. 10. Benchè il beato Barbarigo ufasse taute diligenze, per avere nella sua città e diocesi dei buoni operej , che iftruiffero i popoli a fe commeffi , e gl' indirizzessero nella via del Ciulo; egli non per questo stava punto ozioso, anzi era continuamente applicato a pascere il suo gregge colle divina parola, che frequentemente dispenfeva nella maniera, che eveva fatto in Bergamo. E perchè la sua voce giungesse encore elle parti più rimote delle sue diocesi, e tutti ascoltassero le ammonizioni del loro pattore, di quando in quando inviava ai parochi della fua diocefi delle lettere paftorali de comunicarfi al popolo, nelle quali dave a ciascheduno documenti sepientiffimi circa i doveri della vita criftiana, ed efortava ognuno con efficacia a fuggire i vizi, che tra effi correveno, e a praticare le virtà convenienti ello flato di ciascheduno; onde di queste lettere paftorati fi formo poi un volume, ch'è ffato dato alle ffampe . Ogni anno vifitava qualche parte delle diocefi, e in tal occasione oltre l'iftruzioni, che vi faceva con gran fervore di fpirito, rimediava ai difordini, toglieva gli abufi, rappecificeva i discordi, e apportave da per tutto, ove andava, copiole benediaioni in vanteggio delle sue emate pecorelle . Alla buona disciplina, che stabili nel clero e popolo, più che ogni altra cofa contribuiva la fua vita fenta, e irreprentibile, di modo che era a tutto il fuo gregge, come vuole l' Apostolo s. Pietro ne' sagri Peffori, un vivo esemplare, ed uno specchio lucidiffimo di ogni virtù. Sopra tutto spiccava in lui un'ardentiffime carità tanto verso Dio. di cui procurava la gloria con totte le sue sorze, quanto verso I suoi prossimi, impiegando indefessimente tutto se stello, il suo tempo, le sue fostanze, e la sua vita, nel soccorrere a'loro bisogni spirituali, e temporali. Le sue limosine nou avevano limite alcuno, e fi spargevano con abbondanze fopra ogni forta di perfone, che fi trovavano in neceffità, e particolarmente fopra le vedove , fopra le donzelle , che correvano pericolo di perdere la pudicizia a cagione della loro povertà, e sopra le samiglie vergognole, alle quali seceve segretamente somministrare da persone fidata i soccorsi, ch' erano loro necessarj . Le sua prosusa liberalità verso de poveri mile spelle volte in angustia i suoi economi, i quali percio non lafciaveno di rapprefentargli, che le rendite, benchè copiose, della sua Chiefa non erano baftevoll a supplire alle continue fue limoline. Ma egli era folito rispondere, che bisognava confidare nella divina Provvidenze, e che non cesserebbe mai di far limosina, finchè

vi sosse chi avesse bisogno di essere sovvennto, con privarfi ancora delle cofe a fe più necessarie . 11. In fatti ginnse fino a spogliare le stanze del suo palezzo episcopale delle suppellettili, e delle tappezzerie, per impiegare il prezzo ritratto dalla vendita di esse nel sovvenimento delle persone bisognose. Essendogli une volte tre le altre stato rappresenteto, che due zitelle flavano in pericolo di far neufragio della onestà, e cagione delle loro mileria, e non trovandofi egli ellora nè danaro, nè altre cofa in pronto, ordinò che si vendessero subito i cavalli . e la fua cerrozza, e il velore ricavato da effi fervi per coftituir la dote a quelle due povergiovani, e collocarle in un onesto matrimonio. Un'altre volta andando da Pedove a Venezia s'incontrò in un povero mezzo nudo, e tremanie di freddo. Egli ad nna tal vifte moffone a compaffione si tolfe di dosso il mantello, e con esso ricoprì la nudità di quel poverello, o piuttofto del suo Salvetore, che cogli occhi delle Fede fecondo il Vengelo riconofceva nelle perfona di quel miferabile . Affecciatofi un giorno alle finefira, e veduto fulle streda un povero mendico tutto lacero, e cenciolo, egli lo chiemò a le, e spogliatosi delle sue vesti interiori , rivettì quel mendico, e per la scela segreta lo sece uscire dal suo palazzo, con ordine di non parlarne a persona veruna, a fine di schivare ogni pericolo di vaneglorie , la quale i Santi hanno fempre temuta nelle loro buone operazioni. Aveva il beato Cardinele dato ordine a' fuoi parochi, che ne cafi di urgenti bifogni a lui ricorreffero, perchè ne avrebbero ricevuto il conveniente fovvenimento, come di fatto effi facevano con une piene libertà , giacchè veniveno sempre accolti con lieto volto, e sempre encora ne ricevevano soccorfi più copiosi di quelli , che richiedeveno . Or avvenne, che nn paroco, il quale più volte in poco di tempo aveva provati gli effetti della fua liberalità, un giorno fi prefentò e lui con quelche foggezione, e lo prego e scusare la fua foverchia importunità , e la troppo frequente moleftia, che gli arrecava. Allora il beato Cardinele ebbracciandolo teneremente: Won temere. gli difte , o figlio , di effermi ne moleflo . ne importuno . Sappi che neffuno è a me più gradito , quanto chi mi prega a pro de poveri . Vieni pure spesso a farmi fmile richiefte . Lyando non av:ff altro da dare , quetto mio anello epifcopale fervirà ad ufo de poverelli . Nè le sue limosine erano di piccole fomme, me qualche volta efcendevano a più centinaja, e migliaja di scudi, che secondo l'urgenze del bliogno fomministrava ad une fola per-fone. Si getto un giorno a'faoi piedi nua nobile donna, ella quale era di fresco morto il marito, e più colle lagrime, che colle parole, gli reppresento, che venive da un creditore del defunto marito forzete e pagargli in contanti il fuo credito, per cui farebbell ridotta in mileria, o

pure a fu u vergognoto mectato della fua pedicitia. I blesto Cardinule con paterna benignirit confolandola, le richiefe ili nome del ceccitore, e ili forma del debito, che interia facendare a quattro millo decesi. State di sono aution monitori della similari del publica della conmori peter più mittilita di quello rettiere. Di poli licentitata, immunicate fi fece dal foccomo orecere i lorinma di quattro mili dezati, la quale per mezzo d'uno perfona fatta, face fergramante bodrire al creditore della porera darna, che erito in ministre per la formaferia, e dal pericolo della fui nonella fatta inferia, e dal pericolo della fui nonella

12. Sarebbe un non mai finire , se si volesse raccontare le innumerabili, e copiofissime liberalità, che il beato Gregorio fece ne' trentatre anni, che governo la Chiefa di Padova . Bafti il dire . 'che dai libri de' fuoi economi dopo la fua morte apparì, che aveva spesa, durante il suo Vefcovato, in limofine, e opere pie, la riguardevole fomma di ottocento mila ducati; perchè egli giuftamente fi confiderava non già padrone, ma semplice amministratore delle ampie rendite della fua Chiefa, le quali foleva chiamare non con altro nome che di patrimonio de poveri, fecondo il linguaggio, e lo fpirito de canoni della Chiefa. Oud' è che se qualche volta gli acca-'deva di ascoltare le voci de' poveri, è quali lodavano la fua carità, chiamandolo loro amatif-'fimo padre ; egli forridendo era folito dire a. quelli, che gli travano d' intorno : Ob che bella lode è quella lodare il Vefcovo perchè non è un lodro . Tanto egli era persuaso di quella massima di fan Bernardo, effere una fpecie di furto e facrilego latrocinio ciò, che gli Ecclefiattici de' frutti " de' loro benefizi , ostre il soro congruo fottentamento, ritengono per se, e pe loro paren-ti, o impiegano in uso prosano. Quindi è che egli era molto parco, e riffretto con se medefimo, e nel fuo trattamento. Io vivo, diceva, del patrimonio de poseri ; e però fi guardava non folamente dal fare spele superflue, ma spello faceva ancora di meno delle cose necessarie. La fua menfa era parea e frugale , come quella... de' religiofi ; il suo vestito interiore di roba vile, è di poco valore, e difficilmente fi poteva indurre a portare abiti nuovi , contentandofi de vecchi, benchè fossero assai logori, e quasi lacerl; i mobili delle sue stanze erano di poco prezzo, non volendo, com'ei diceva, adornare la fua persona, o la fua abitazione colla roba de'poveri . In fomma tutto in lui fpirava. modestia e povertì, a fine di potere con mag-giore abbondanza sovvenire alle altrui indigenze, ad esempio del divino Pastore, il quale esfendo ricco , per amor noliro fi fece povero , per arriccbire nei tutti colla fua povertà . Quindi eziandio ne feguiva, che sebbene il beato Cardinale amafle con fincera e affettuosa dilezione i fuoi paren-

ti , e particolarmente il fuo genitore , il fue frasello, e i nipoti suoi; tuttavia nè in vita, nè in morte diede mai loro cofa alcuna, nè fece verun regalo, nemineno in occasione di inatrimonj , perchè avrebbe creduto di togliere ai poveri tutto cio, che avesse dato a suoi con-giunti ai quali soleva dire: Molto io si lascetò alla mia morte, per quello appunto che non vi lafcio nulla ; concioffiache la roba della Chiefa è un tarlo, che rode, e confuma la roba propria, e manda in rovina le cafe . Avendogli il Senatore Antonio Barbarigo suo fratello inviati a Padova à fuot figliuoli, acciocche fossero educati nelle lettere, e nella pietà fotto la fua cura e difciplina, egli li collocò nel fuo Seminario, e volle che pagatiero la folita penfione, che pagavano gli altri alunni, che non erano poveri, e che di tutte le cose bisognevoli sossero provveduti a spese del loro padre. Erano questi suoi nipoti di ottima indole, e di molta aspettativa, ma non per quetto conferi loro alcan benefizio ecclefiattico, nè rinunzio a loro favore alcun' Abbadia di quelle, ch'ei possedeva per li bisogni della sua Chiefa, ne procuro ad effi alcun vantaggio temporale. Tanto egli temeva di non effere sopraffatto dall'affetto della carne, e del fangue, il quale pur troppo ha nna gran forza di sedurre , ingannare anche le persone pie, se non istanno fopra di fe molto attente, e vigilanti!

23 Ma fopra tutto rifplende in una maniera fingolare l'eroica carità del Servo di Dio verío di quelli, da'quali aveva ricevuti oltraggi, ingiurie, ed affronti, che furono molti, e d'ogni condicione di persone . Perocchè siccome egli promosse sempre la riforma de costumi si nel clero, che nel popolo, e cerco con ardente zelo di togliere gli abufi , e i difordini , e d' impedire , per quanto poteva, le offese di Dio: così avvenne a lui quello, che in tutti i tempi è avvenuto ai paftori zelanti dell'onor di Dio, e della fainte delle anime, di effere cloè da' mal vagi, de' quali per ordinario copiofo è il numero, lacerato calunniato, contradetto, e perfeguitato. Gli Relfi canonici del suo Capitolo prima di Bergamo, e poi di Padova gli cagionarono molte moleftie, e veffisioni , pretendendo di non effere foggetti alla fua vifita paftorale , ericufando di nbbidire a' fuoi ordini , e decreti ; e la baldanza di uno di effi giune fino a caricarlo pubblicamente. d'improperj , e d'ingiurie. Vi su anche un paroco , il quale ardì di spacciare , ed attiggere ne' luogbi pubblici della città di Padova una fatira contro la fama del fanto Prelato; e per tacere d'altri infulti, che furono fatti alla fua dignità, un gentiluomo, che era fieramente fdegnato contro di lui, perchè aveva posta in luogo sicuro la fua conforse, che correva pericolo di perdere la vita per le fevizie , e brutalità del marito, arrivo a tal eccesso di furore, che lo affali, mentr'egli dalla campagna tornava in cit-

tà, e sparò contro la sua fagra persona un colpo di piftola, il quale però la divina Provvidenaa dispose che andasse salliso. Ora il beato Gregorio con mirabile pazienza, e mansuetudine inalterabile foffri tutto quanto fu macchinato, e attentato contro di fe da' fuoi oemici, ed avverfari, ai quali non folo perdonò di cuore le ingiurie, e le offese ricevute, ma corrispose con benefizj, e con fegni di fincero amore, e benevolenza : onde pareva, che non vi fosse miglior mezzo, per confeguire grazie da lui, quanto quello di averlo in qualche modo offefo, ed oltraggiato.Di fatto fi presentò a lui un gioroo certo geotiluomo a chiedergli un non fo qual favore. Da principio egli mottro della difficoltà a condescendere alle preghiere del gensiluomo, il quale per indurvelo più facilmente, foggiunfe, che aveva pure poco prima dispensato un simil favore alla tal persona, che nomino. Allora il beato Cardinale replico : Ma quella perfona voi fapete , ebe mi aveva effefo, onde conveniva, ebe io ufaffi verfo di effa maggiore condescendenza . Ciò odito dal gentiluomo, gli ricordo ch'eflo pure in altri tempi era flato de fuoi nemici ed avverfari ; tanto batto, perchè ouenesse quello che desiderava . Così oure il fuddetto gentiluomo, che aveva commesso l'enorme eccesso di attentare contro la sua vita,ando esente da ogni gastigo, poichè non solo non ne fece alcun rifentimento, ma proibl rigorofamente ai suoi domestici, che allora si trovavano in fua compagnia, di non farne parola con alcuno, ficche il delitto rimafe occulto, finche ei vifle . Al paroco poi, che aveva composta, e pubblicata coo imprudenza la fatira fopraddetta, non potendo diffimulare il suo reato, perchè era trop. po notorio, non dicde altro gaffigo, fe non che di obbligarlo a fare alcuni giorni di efercizi fpirituali nel fuo Seminario, a fine che con questo mezzo ii ravvedesse del suo fallo, e ne ottenesfe da Dio il perdono. E questa per lo più era la maniera, ch' cgli teneva, di punire le mancanze de' fuoi Ecclefiattici, perocchè la fua gran carità verso di loro saceva sì, che altro non bramusse, se non che di guadagnarli a Dio col cambiamento di vita, e coll' emendazione de' costumi .

14. Una delle principali cure della palonie licicialie, a città del beato Gregorio fa fimpre quella d'invigilires fopra I monateri delle bato Gregorio fa fimpre quella d'invigilires fopra I monateri delle stadio, benche invecchiai, e « ir tegnife ma vera piette divo.iome, quale conviene alle food divedà critto. Morte fatiche, puot infinito, a contrati egli abbe a foftentre il per pure di vano periverare nelle loro diffordinate codumnate, che coprivano col nome fiscilo di antice conformatio, benche non federo fa non fone citrane, il e quali o per gear noja al beano fone citranea, il e quali o per gear noja al beano fone citranea, le quali o per gear noja al beano cadinate, o per qui trio fore fai privati di oppo-

nevano con ogni forta di macchine, e di raggiri alle fue fante iotenzioni . Ma finalmente la fua coftanza, e intrepidezza, accompagnata da molta dolcezza e benignità verfo le monache traviate, vinfe totti gli offacoli, e fupero tutte le difficultà, ficche col celette favore gli riufci folicemente l'impresa d'introdurre, e flabilire... în tutti i monasterj numerofi della città e diocefi un'efatta disciplina, e l'offervanza delle loro regole. Di due mezzi principalmente fi fervi per confeguire il suo intento. Il primo fu d' impedire il irequente accesso a' parlatori di persone estrance di qualunque sesso; e il secondo d'istruirle egli stesso con paterne, e infocate esortazioni de' doveri del loro stato , e di farle eziandio iffruire frequentemente da Ecclefiaftici dotti e pii. e inoltre di fomministrar loro buooi libri spirituali, acciocchè colla lezione di effi acquiftaffero noovi lumi all'intelletto, e s'infiammaffero le loro volontà dell' amore di Dio, e d'un fiocero desiderio della persezione religiosa. Proibi ancora nelle chiefe delle monache i concenti mußcali di qualunque forta, sì perchè non fi aggravassero i monasteri di spese inutili e superstue, e sì ancora per impedire il concorfo e tumulto della gente, da cui fuol nascere della diffipazione di spirito nelle stesse monache. Sebbene in tutti i tempi egli invigilasfe alla custodia di questi giardini di santa Chiesa, quali sono i mo-nasteri, suttavia raddoppiava la sua vigilanza, e diligenza nel tempo di carnevale, acciocche nulla affatto penetrafle in quei fanti ritiri della profanità, le quali in disonore del nome crittiano allora regnano nel fecolo; onde voleva, che in quel tempo treffero affatto chiuli i parlator), si cuttodissero più diligentemente le rnote, e si usaife ogni maggior cantela per tener lontana da effi qualonque ombra di passatempo carnewalesco. Se in alcun tempo, diceva il beato Cardinale , conviene alle persone confacrate a Dio di attendere con maggior fervore all'orazione, alla penitenza, e alla mortificazione, è certamente quello del carnevale, in cui il noftro celefte Padre è offeso più del solito dai Crifliani, e il Mondo fuo nemico collegato col demonio porta in trionfo la diflolutezza, e moltiplica fenza numero i difordini, e i peccati. Dio volefie, che quefti fentimenti quanto pii, altrettanto veri del beato Gregorio fosfero scolpiti nel cuore non folo delle fagre Vergini, e delle Comunità religiole; ma di tutti i miniftri di Dia; il che farebbe di grande edificazione alle perfone fecolari, e contribuirebbe ad allontanarle dai difordini del carnevale!

as. Benche il beato Gregorio adem piesse tutte le parii di pattore vigilante, e sollecito per la falute del suo anato gregge; tuttavia gli pareva di non far nulla di buono, e di essere ua nomo inutile, ed inetto; onde pensando al rigorio cuato, che i sagri pastori debbono rendegorio cuato, che i sagri pastori debbono rende-

re al divin tribunale per le anime a se commesfe, fi fentiva tutto raccapricciare per timore, che alcuna di este perisse per sua negligenza..... Quindi ebbe più volte il pensiere di sgravarsi del pelo del Vescovato, e di ritirarii a menare vita privata, e attendere a se solo; ma ne su fraftornato da persone illuminate, le quali vedevano il bene grande , ch' ei faceva nel fuo governo pattorale, e che a lui nascondeva la sua umiltà. Qualta virtù dell'umiltà, ch' è il fondamento della vita cristiana, aveva gettate si profonde radict nel suo cuore, che compariva innna maniera particolare in tutte le sue azioni . Egli aveva baffiffit fentimenti di fe fteffo; e però non intraprendeva cofa di rilievo fenza il configlio di perfone pratiche, e giudiziole. Trattava volentieri con persone povere, e semplici, e sfuggiva ogni forta di pompa, di fatto, e di affettazione, sì nel discorso, si nel suo trattamento. Era affabile, e mansueto, e di facile accesso con tutti; e fpecialmente con quelli della fua famiglia, che amava, e compativa ne'loro difetti, fenza de'quaii nessuno vive su questa Terra, come un padre ama, e compatisce i propri figliuoli. E appunto qual padre amorofo ufava una grande attenzione, che i fuoi familiari fossero provveduti di tutto il bisognevole, e non lasciava di ricompensare le loro fatiche con liberalità, ed intereffarfi per loro, ed ajutarli in quelle cose, che riguardavano i loro vantaggi . Allorchè cadevano infermi, voleva, che fostero serviti ed affistiti confomma diligenza, e fosse loro fomministrato con abbondanza, quanto faceva di bifogno . Egli stesso li visitava frequentemente, li consolava con foavi parole, e gli efortava a fopportare il male con pazienza, e con merito. E quelti uffizi d'umiltà, e carità criffiana praticava eziandio con quelli ch'erano addetti al più infimo fervigio della fua cafa. Se venivano a morte, fi prendeva una cura particolare delle loro famiglie, ficchè nulla mancaffe al conveniente foftestamento di esse : provvedeva di congrua dote le figliuole per accafarfi , e procurava una buona... educazione ai loro figliuoli maschi, acciocchè fossero in grado di vivere onestamente secondo il loro tiato : onde avveniva , che le vedove appena si accorgevano di aver perdnti i mariti, e i figliuoli it padre , poichè la carità del beato Cardinale suppliva a tutto cio, ch' efigevano le loro necessità. Elempio veramente desno di essere linitato da tutti quelli, che ritengono perfone al loro fervizio, verfo le quali, e verfo le toro famiglie dovrebbero ufare tutta la poffibile carità e in vita, e dopo morte.

16. Aveva il beato Gregorio già quafi compiuti fettanta due anni, e fi trovava non tanto per l'età avanzata, quanto per le continge, e gravi fatiche del fuo pafforal miniftero, molto diminuito di forze. Ciò non ofiante volle nel mefe di Giugno dell'anno 1697, portarfi alla

vifita della fua diocefi, come foleva fare ogni anno, ora in una parte, ora in un'altra, per provvedere ai bisogni delle sue dilette pecorelle . Accostandosi la sesta di sant' Antonio di Padova, che con molta folennità, e con grast concorso di popolo fi celebra in quella città, dove riposa il suo corpo, egti seceritorno in Padova, e nella vigilia della fefta intervenne ai primi Vofperi . Avendo la mattina seguente celebrati pontificalmente i fagrofanti mifteri nella chiefa del Santo, fu nel dopo pranzo foprappreso dalla febbre , la quale dai medici fu giudicata di poco momento, e di neffun pericolo. Ma il beato Cardinale, che aveva avuto presentimento della fua vicina morte, come fin dai primi giorni di Maggio fe n'era espresso con un suo confidente amico, ad altro non pensò, che a prepararfral passaggio da questa vita all' eternità . Ricevè pertanto con una firaordinaria divozione i fanti Sagramenti della Chiefa. Dipot ripenfando al giudizio di Dio, a cui fra poco farebbe foggetto, e al conto, che dovea rendere all'eterno Giudice. del fuo paftorale governo, efercitato per lo fpazio di quarant' anni, sette cioè in Bergamo, e trentatre in Padova, l'animo suo si riempi di un tale spavento ed orrore, che afzava spesso le mani, e gli occhi al Cielo, e andava con voce lamentevole ripetendo : Quid erit , quid erit ? Che farà , che farà ? Gli fu da chi gli affifteva al tetto fuggerito, che fi ricordaffe di tante opere bnone, che per la divina grazia aveva fatte nel fuo uffizio pafforale , e metteffe tutta la fua fiducia nella bontà, e misericordia infinita del suo Signore. Ma egli feguitò tuttavia per qualche pazio di tempo a foffrire una fiera agitazione di spirito, temendo il rigoroso giudizio, che so-vrafta ai paftori delle anime. Finalmente a una tale tempefta, che il Signore permife in quefto suo sedel Servo, per vie più purificarlo, e far-gli acquistar meriti maggiori, succedè una per-fetta calma, etranquillità sì grande, che pieno di speranza nella divina misericordia, e ne' meriti del suo Salvatore, e come sicuro dell' eterna mercede, che gli flava apparecchiata, cominciò ad esclamare, e a ripetere con esultazione di spirito quelle parole del salmo trentesimo : Inte Domine speravi , non confundar in aternum ; e così continuò, finchè tra le preci de' Sacerdoti che l'affiftevano, e tra le lagrime de' circoftanti, i quali erano inconfolabili per la perdita d'un sì degno, e fanto paftore, fpirò placidamente la beata sua anima nelle mani del suo Creatore ai 18. di Giugno dell' anno fopraddetto 1697.

In tutti i tempi, e in ciaschedun fecolo Iddio manda alla fin Chiefa degli uomini eccelenti in fantit a, efectimente dell'Ordine upiccopale, i quali, al dire di a. Gregorio magno, iono come faccole luminole e, che richiarano le tenchre e, che ci circondano da ogni parte e mottrano ci loro fanti efempi la via e, che conduce si

Clelo, o pure come tante ftelle, le quali ci fervono d' indrizzo, e di scorta nella pericolosa navigazione della vita prefente, per giungere con ficurezza al porto dell' eternità beata, imitando le loro virtà. Una di quette fiaccole, e una di tali ttelle in quetti ultimi nottri infelici tempi proposte a tutti, e specialmente ai Pastori, e Prelati della Chiesa, è certamente la Vita del beato Gregorio Barbarigo , adorna di ogni genere di virtà , e particolarmente di quella , ch'è la regina di tutte le altre, cioè della Carità , che in lui, come si è veduto, su fenza verun dubbio in un grado eminente di perfezione. Ora questa Carità, acciocche fia vera, e profittevole alla falute, non debbe effere oziefa, ma operativa, altrimenti, come offerva a. Agoftino , farebbe finta, fimulata, ed apparente . Tale appunto fu quella del beato Gregorio , il quale impiegò tutto fe sterio, i suoi beni, e la sua vita medesima per la gloria di Dio, e per la falute de' suoi profilmi tra le gravi, e non mai intermelle fatiche del suo apostolico ministero . E tale a proporzione debbe effere in ciaschedun Criftiano, împiegando, fecondo le diverfe obbligazioni del fuo itato, tutto fe medefimo, e tutto quanto ha ricevuto da Dio, in suo onore, e in beneficio del suo proffimo, a fine di avere l'ingresso in. quell' eterno regno di gloria, nel quale, come infegnano le divine Scritture, nessuno può essere ammesto, se non è rivettito della preziosa vette della carità.

19. Giugno.
B. MICHELINA.
Secolo XIV.

La sua Vita su seritra al uni anni dovo la di lei morte da un Religioso dell'Ordine di s. Francesco 3 e si riporta da' Boltanaisti setto il at 19. di Giugno.

N Peíaro, città dello Stato d'Urbino, nacque la beata Michelina d'una nobile famiglia detta de' Metelli, nell'anno 1316., e in era di 14. anui fu congiunta in matrimonio con unentiluotno suo pari della thessa città, da cui ebbe un folo figliuolo maschio . Essendo rimasa vedova nell' anno ventefimo dell' età fua . ad altro non peníava, che a godere delle cole del Mondo con magglor libertà, quando piacque al Signore di chiamarla al fuo fervizio per mezzo di una buona donna, chiamata Siriana, la quale foleva portarfi alla cafa di Michelina, per ricevere qualche limofina . Imperocchè Siriana seppe rapprefentare a Michelina con tauta efficacia la vanità , e inftabilità di tutte le cofe di quefta Terra, e la felicità di chi aspira a far acquitto de' veri, e folidi beni, quali fono quelli dell' eternità, che la beata vedova fi fentì fortemente ifpirata dal Signore a dare un perpetuo bando a tutto cio, che fin allora era flato l'oggetto de' fuoi desideri, e a dedicarsi al servizio di Dio. Ma le pareva di non poter mettere in esecuzione que-Sec. Race.

Bo ino diegoo, Sanchè vivera il iuo figilioolo, a cii portava in garal' distro, e fi credeva glifitamente obbligata di attendere alla fina educasione : Pregiste danque, le disi Staina, il Siguero di consultata di consultata di consultata proporti di consultata di consultata di consultata mara e fia i violto digliorio, e iliterari i da quaflora incolo. Cont ella fese con ferenti, e repicte orazioni, le quali farmo da Dio edudite, podichi il figliorio in esti puerle patrò da questi vestito della finale dell' innecessa battefinale, evilto della finale dell' innecessa battefinale,

2. Trovaudofi dunque Michelina libera da ogni impedimento terreno, fi applico con tutto lo fpirito all'opere di pietà crittiana, e specialmente all' efercizio di carità verso de poveri , e bisognosi. La sua casa divento il rifugio delle vedove, de pupilli, e di tutti quelli, che pativano necessità, al quali, senza mai rimandarno alcuno indietro, fomministrava copiose limosine. Vilitava ancora gl'infermi sì negli spedali, che , nelle proprie case, li serviva con grande affetto, e appreitava loro i cibi più delicati che poseva, considerando nelle persone loro quella del suo divino Salvatore, il quale fi è espresso nel Vangelo, che si fauno a lui medesimo quei servigi, che per amor suo si rendono agl' infermi . La pia dama, per mottrare uncora esternamente la fua ferma rifoluzione di non voler più avere commercio col Mondo, si rivestì dell'abito del tera Ordine di s. Francesco, chiamato delle povero penitenti ; e infieme coll'abito della penitenza ne riceve ancora lo spirito, concioffiache ella intraprefe a menare una vita auftera, mortificata, e penitente al maggior fegno, facendo frequenti, e rigorofi digiuni, dormendo fu le tavole ricoperte d'un foio tapeto, e passando molte ore aì del giorno, che della notte in pie orazioni, e meditazioni, particolarmente fopra la Paffione del Redentore, dalla quale i' anima fua riceveva sempre nuove forze, e nuovo vigore a disprezzare fe fteffa, e tutte le cofe del Mondo, e ad infiammarfi ogni giorno più nell' amore di Dio,

e del proffimo 3. Crescendo adunque nell' animo di Michelina il fervore dello spirito, e la carità, risolvè di spogliarsi di tutto ciò, che possedeva, e distribuirlo in limosina ai poveri, come fece in breve tempo; della qual cofa i fuoi pareuti ne concepirono molto (degno, riprendendola acerbamente, come una ffolta, che avesse perduto il cervello, e caricandola di altre ingiurie, ed'improperj. Ma la beata donna nulla curando le dicerie del Mondo, e rallegrandos di estero maltrattata, per seguire le vestigie di Gesù Crifto, e i configli del suo Vangelo, continuò le sue opere buone, e le sue liberalità verso de' poveri , specialmente dotando delle donzelle , le. quali correvano pericolo di perdere l' onestà a cagione della loro miferia . Onde fi riduffo Aaa 2 DOM a non aver più nulla, e a dover vivere ella ftefsa colle fatiche delle sue mani, e coi lavori del filare, del taifere, e fimili. Ma non per queto fi raffreddo la fua carità, poiche fi pofe a... mendicare di porta in porta alle case de ricchi, e a raccogliere limofine, a fine di poter foccorrere alle indigenze de' poverelli. Ando ella un giorno a quetto effetto alla cafa d' un gentiluorno fuo parente, il quale in cambio d'ammirare l'umiltà, e la carità della Serva di Dio , concepi tale indignazione contro di lei , come se con questo modu di fare (vergognasse il suo nobile parentado, che non contento di averla oltraggiata con parole villane, e ingiuriose, prese un bastone in mano, la carico di battiture, e così mal concia da fe la licenzio. La beata... Michelina fuffri non folo con pazienza, ma con gioja un si grave affronto, recandofi ad onore di effere trattata nella ftefia guila , che fu trattato il Salvatore del Mondo, il quale per amor nostro, e pe' nostri peccati fu vilipeso, flagellato, e fospeso ad un patibolo di croce in mez-

20 a due ladroui . 4. La tenera e fingolar divozione, che Michelina aveva alla Pathone di Gesù Critto, la quale, come fi è detto, era l'ordinario foggetto delle sue meditazioni, la fece sorgere in mente il penfiere, e in cuore il defiderio di vifitare i luoghi fanti della Paleftina, ne' quali il Salvatore operò la redenzione del genere umano. E però etfendule capitata nna buoua occasione d'una onesta compagnia, a'imbarcò per la Terra fanta, dove giunta non fi può abbaftanza esprimera con qual affetto, e con quanto fpargimento di divote lagrime ella vifitaile tutte quelle memorie , che colà fi venerano , onorate dalla prefenza corporale di Gesti Critto, e da qualcuno de' fuoi mifteri . Ma fopra tutto ella fu fopraffatta da sale abbondanza d'amore , e di dolore infieme , ouando vifitò il Monte Calvario, che cadde in terra (venuta, e fu rapita fuor di fe in una dolciffima estafi, che le durò sì lungo tempo, che fu creduta murta . Dopo aver foddisfatto alla fua divozione, imbarcatafi per far ritoroo alla patria, forse nel viaggio una furiosa tempetta, che mife la nave, e i naviganti in pericolo evidante di perire. Ma la Serva di Dio piena di fiducia nel fuo Signore, fi proftrò a pregarlo, che si degnasse comandare al mare, e alla tempesta, come aveva fasto, allorchè navigava coi fuol Apostoli-nel lagu di Tiberiade. Coia maravigliofa! Appena ella ebbe fatta la fua orazione, che cettarono i venti, fi acquieto la tempetta, e il mare fututto jo calma, con grande flupore , ed allegrezza di tutti quelli , che feco

navigavano.

5. Questo, ed altri miracoli, che il Signore
opero per mezzo di lei dopo il suo ritorno in Pefaro, le conciliarono molta riverenza e rispet-

tu de' suoi concittadini, i quall se prima la beffeggiavano come un'infenfata, ora ammiravano , e predicavano la fua virtu , mentre ella però nulla curando le lodi, e gli applaufi, come non aveva curati i motteggi, e le derifioni, attendeva a sempre più umiliarfi, e a mortificarfi negli esercizi di più rigorose penitenze . Per maggiormente cruciare il fuo corpo , portava de' cerchi di farro ttretti alle braccia, e ai lombi , e un ravido cilizio falla nuda carne ; prendeva na breve ripolo, e speffiffimo sulla nuda terra, avendo fotto il capo un pezzo di leguo in luugo di guanciale i prolungava talmente le fue orazioni culle giuocchia a terra, che lea'impiagarono le medeume giuocchia, e in altre maniere fi macerava , per vie più nniformarfi, e renderfi gradita al fuo Dio crocifilo . Nella pratica continua di quette auftarità, conell' efercizio di tutte lecrittiane virtà visse Michelius fino ai quarant' anni ; ed essendo gia matura pel Cielo, al quale aspirava incessautemente con infocati fofpiri, paíso dall' efilio di quefta mifera Terra alla beata patria del Paradifo ai 19. di Giugno dell' anno 1356. Fu il fuo corpo con molto onora, e con gran concorfo di tutta la città di Pefaro sepolto nella Chiefa di a. Francesco, e moltifurono i miracoli, co' quali piacque al Signore di onorare anche dopo murtequesta fua Serva fedele .

Chiunque vuol davvero fervire a Dio, e attendere all' acquifto della perfezione crittiana , ch' è il folo , ed unico bene defiderabile fu questa Terra, il quale produce un eterno frutto digloria, bisogna che si prepari ad esfere beffeggiato, schernito, e in altre guile maltrattato dalle persone del cieco Mondo, come fu la besta Michelina . Se ella aveffe confumati , e dilapidati i fuoi beni in pompe, e vanità mondane, e fpefo il fuu avere nel luffo, nelle conversazioni, e gozzoviglie, come fi fa pur troppo da molti nel Mondo, forse nessono l'avrebbe bissmata, o almeno tutti l'avrebbero compatita. Ma perchè seguendo i configli evangelici, & privo delle fue foftanze, per radunarii un ricco tesoro nel Cielo, fi concitò coutro l'indignazione, e il vituperio fino de' fuoi parenti, e divenue la favola della città. Ella però teuendo fiffi gli occhi nel fuo divin Salvatore, che fe dal Mondo oltraggiato , perseguitato , e messo in Croce , non fece conto veruno de' vani , e falfi giudizi del Mondo, e dispressò prima le sue beffe, e poi le sue todi, e cercò unicamente di piacere a Dio , da cui aspettava la ricompensa delle fue buone opere . Lo stesso facciamo noi pure, ricordandoci sempre, che non si puo piacere a Dio, e al Mondo, come infegna il Vangelo 1, e che la fapienza di questo Mondo non è fe non una ftoltizia avanti Iddio, come dice l'Apostolo s. Paolo 2, il quale perciò foggiunge, parlando di fe medefimo 1, che fa fosfe piaciuto al Moudo, non farebbe stato servo di Cristo: Si bominibus placerem, Christi servus non..., essem.

### 20. Giugno. S. SILVERIO PAPA E MARTIRE. Secolo VI.

Interno alle azioni di quefo fanto Pontefice fi vedano gli Annali ecclefiafici tom. v11., e l'Ificia del Cardinal O/β tom. 18 lib. 40.

F Sfendo nell' an. 536. ai 22. di Aprile paffato a miglior vita in Coftantinopoli il Papa s. Agapito, gil succede nel fomino Pontificato s. Silverio, Campano d'origine, e figliuolo legittimo di s. Ormifda Papa , come nato da lui prima che aveffe abbracciata la continenza col prendere gli Ordini facri . A questa esaltazione di Silverio alla cattedra di s. Pietro contribuì la rifoluta voloutà di Teodato Re d'Italia di nazione Goto, al quale fommamenta premeva di avere un Papa a se favorevole nelle circostanze, in cui ei fi trovava, di veder quanto prima l'Italia invafa dall' armi dell' Imperator Giuffiniano, che allora regnava in Coffantinopoli. Scriffe Teodato a quello effetto lettere terribili al Clero Romano. minacciando la morte contro chiunque fi foffco opposto all'elezione, e ordinazione di Silverio pel Pontificato. Ciò non offante alcuni fi oppo-fero intrepidamente alle violenze di Teodato; ma poiche videro Silverio ordinato Pontefice, tutti fi fottopofero volontariamente alla fua autorità, e confermarone la fua elezione pel bene della paca, e per ischivare un male più grande, quale farebbe ftato quello d'uno scisma nella Chiefa Romana .

2. Poco dopo avvenne ciò, che Teodato temeva, cioè l'invasione dell' Italia dall'armi l'mperiali di Giuffiniano; e quindi ancora ebbe orlgine una lunga ferie di mali, cha affliffero s. Silverio , e in fine lo conduifero alla palma del martirio , ch' egli fostenne per la difesa della cattolica verità . Imperocchè Ballifario , famofo Generale di Giuffiniano, esfendo passato coll' esercito dalla Sicilia in Italia, e dopo la prafa di Napoli avendo fatta la conquifta di Roma, ricevè ordine da Teodora moglia di Giuffiniano donna empia ed eretica, e che tutto poteva fu lo spirito dell'Imperatore, ricevè, dico, ordine di operare in maniera presso il fanto Pontefice Silverio, che fosse ristabilito nella Sede episcopale di Costantinopoli Antimo, il quala era fato poco prima deposto dal suo antecessore. s. Agapito , a causa della sua perfidia, a ostinaatone nell'erefia Eutichiana, come fi può meglio vedere nella Vita di a. Agapito, riferita in questa Raccolta si at. di Settembre . A una tale attanza rispose francamente, e con generosità apostolica s. Silverio: Non fara mai vero, ch' ie riabiami al governo del gregge di Gesù Crifto un uomo retie, episilement endemant pri le fun supiri, non simile per quala ripuli da lio impagna la liperba Impartirio Teolora, and firilia fette a Bellificio, e alla fan mogile Antonina, con cui ordinava loro, che facesiro tutti i teautivi, per inderre il lapa Silverio a confinite a' fiori voleri, e in cafo di rifatto, trovaltere de prentii, e delle occasioni contro il lui, per desporio dal Pontifictto, e mandario in silio, e far furragera in tago fine Diacono Vigilio, o reference del returni del perio del positivo del provincia del prenti del prenti

3. Ricevuta Bellifario quetta commiffiondell'Imperatrice, quantunque ben ne conofceffe l'ingiuftizia, e fosse persuaso dell'integrità del fanto Pontefice ; nondimeno prevalendo in lui al timore di Dio il timore dell'iudignazione dell'Augufta fua fo vrana, a di perdere la fua fortuna imprese ad eleguira l'iniquo comando, contentandofi di dire, che chi ara cagione della ingiuffizia verso il s. Pontefice, ne avrebbe renduto conto a Dio; come se non fosse reo del male non folo chi n' è l'autore, ma eziandio chi vi coopera . Dopo aver dunque più volte usate inutilmente tutte le industrie, per disporre a Silverio ad arrenderfi alla volontà dell'Imperatrica, furono inventate delle calunnie, e trovati de' falfa testimoni, i quali deposero, aver il Pontefice delle fegrete intelligenze con Vitige, ch' era fucceduto a Teodato uel regno Gotico d'Italia, e aver con effo concertato di dare la città in potere de' Goti, fe fi fossero accostati alla porta detta Afinaria presso il Laterano. Quindi Bellifario fotto mendicati pretetti fece in modo, che il Pontafice andaffa a trovario al feo palazzo, dove giunto, la sfacciata Antonina, moglie di Bellifario, ebbe l'ardimento di rimproverarlo. che avesse ordita congiura di dare la città , e i Greci in potera de'Goti . Dipoi fenza dargli tempo di rispondere, fu il santo Papa per ordine di lei, e del marito, ch'era presente, spogliato delle infegne pontificali, e riveftito d'un sbito da monaco, e in tal abito fu nascosamente imbarcato, e maudato in efilio a Patara nella Licia . Fiualmente aggluugendofi iniquità ad iniquità, e misfatto a misfatto, fu intrufo nella Cattedra pontificale l'ambiziofo Vigilio . a cui Bellifario comando, che tutti dovessero ubbidire, come a legittimo Pontefice .

4- In quelta muniera indegnifilms fu trattato un fanto Papa foto un Imperatore critiano, da gente, che professiva la Religione critiana; se espicione un muniere sagello, imitando gli elempi dal forvano Pattore, di cui teneva la veci in Terra, a la fació malirattare, e firappaarre, a fosfri con pazienza sì atroci ingiurie, e violenze, piutottoche à bubandonare la verità, e va un marera ai doveri del fuo ministero pattorala. Fu il famo Pontefica accolto con quel rifigetto, ch' era dovato al fagro fuo carattere dal Vescovo di Patara, il quale mosso a compassione del misero ftato, a cui i luoi nemici l' avevano ridotto, se ne andò a Coffantinopoli , e presentatosi coraggiosamente all' Imperator Giuftiniano, gli mife dinanzi agli occhi l'enorme eccesso de'suoi ministri contro la sagra persona d'un Romano Pontefice, e i gaftighi terribili, che gli fovraftavano dalla divina giustizia, se non vi dava sollecito, e pronto riparo. Le rappresentanze del Vescovo fecero breccia nell'animo dell'Imperatore, il quale percio a dispetto degl' intrighi, e raggiri dell'iniqua sua moglie Teodora, ordino, che s. Silverio foile ricondotto a Roma, e che fi metteffero ad esame le accuse date contro di lui; e se si trovaffe innocente, foffe riftabilito nella fua Sede . Cosi Giuttiniano fi arrogava una fovrana podeftà nella Chiefa, ed efercitava una tirannica domlnazione eziandio fopra il Capo di effa.

5. Fu pertanto s. Silverio per ordine di Giufliniano ricondotto da Patara in Italia, ma i fuoi nemici, temendo di vederlo rimesfo sulla sua Cattedra, Impedirono, che venifie a Roma; e Bellifario secondando più le infinuazioni di Teodora, che i comandi di Giuttiniano, lo inviò all'Isola Palmaria, o Palmarola, o pure, secondo altri, ad un' altr' ifola vicina detta Ponzia, ove, fecondo che dice il diacono Liberato, il fostento col pane della tribolazione, e coll'acqua dell'angnitia, e alla fine lo fece morir di fame . Ma fembra , che al racconto di Liberato debba preferirii l' autorità di Procopio, che di tali cole poteva esfere testimonio enafi oculato. Egli della morte del fanto Papa incolpa principalmente la suddetta Antonina moglie di Bellisario, che mandò in quell' isola un certo Eugenio minittro delle sue fcelleraggini, e suo sicario, il quale o col serro, e in altro modo violento gli tolic la vita. Coaì il fanto Pontefice terminò i fuoi giorni col martirio ai 20. di Giugno dell'anno 538 , nel qual giorno egli è come martire dalla Chiefa.

venerato. Chi non freme di giufto sdegno al vedere trattato in una maniera aì indegna, ed efecrabile, da persone che professavano la Fede crittiana, un Romano Pontefice, il supremo Pattore della Chiefa, e Vicario di Crifto? Chi non refta attonito, e ftupefatto all'ndire come un Bellifario , campione aì prode , e dotato di eccellenti qualità , per le quali è tanto lodato dagli Storici , giungeffe a commettere ai enormi ecceffi, e a macchiare la sua coscienza di colpe così gravi , ed orribili , per aderire all' inique fuggeflioni d'nn' empia Imperatrice, qual era Teodora? Ma così pur troppo accade, allorchè una persona è schiava di quella, che il Mondo chia-ma sua fortuna, ed ha il cuore disordinatamen-te attaccato all'affetto delle cose del Mondo. Amor meut , pondut meum , dice a. Agottino ; es feror quocumque feror . L'amore è la ruota principale, e poco meno che l'unica , che spinge l'uomo ad operare, e muove, per così dire, le altre ruote dell'auima verso l'oggetto, che si ama in preferenza degli altri. Onde per defiderio di confeguire, o per timore di non perdere ciò, che fi ama in tal maniera , arriva l'nomo ad accecarfi, e a precipitarfi in ogni forta di ecceffi i più mostruosi, e quasi incredibili. Così avvenne all'infelice Bellifario, e così avverrà a china-que non itta vigilante fopra se medesimo, non procura di purgare con ogni maggior diligenza il suo cuore dagli affetti terreni. E percio Gesù Critto nottro Salvatore , e maestro ci ammonisce nel Vangelo 1, che chi non rinunzia a tutte le cose, che possiede, non può essere suo discepolo: Qui non renuntiat omnibus, que poffdet, non potert meus effe difcipulus . La qual rinunzia, benche fia di mero configlio quanto all'effetto, è pero, come offerva s. Agostino, di precetto quanto all'affetto , e preparazione dell'animo, talmente cha ogni Cristiano deve essere finceramente disposto a rinunziare a tutte le cose del Mondo, e ad incorrere qualunque disgrazia , piuttofto che mancare ai suoi doveri , q perdere la grazia di Dio.

# 21. Giugno. S. Eusebio Samosateno Vescovo E Martire. Secolo IV.

Prefo il Tillemont nel 10m. 1. delle Memorie fopra l'Iforia ecclefufica fi tropa raccolne ciò , che delle illafri eximi si quello Santo hanno leficato jerius i. Bisfico il grande, a. virgorio Nazianzono, e fopra tutti Teodoreno nella fina Sunta escligifica .

UE grandi uomini col nome di Eufebio illuftrarono la Chiefa nel fecolo zv., l'nno nell' Occidente, cioè a. Eufebio Vescovo di Vercelli, di cul si rifert la Vita nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai 16. di Dicembre , e l' altro nell' Oriente, ed è s. Enfebio Vesovo di Samosata nella Siria, del quale fi fa oggi onorevole commemorazione nel Martirologio Romano. Il Signore armo di forza , e di zelo invincibile questi due Santi, per disendere la Fede cattolica contro l'empietà Ariana, fostenuta dalla potenaa imperiale , e dall'autorità di molti Vescovi, e specialmente de due Eusebj , di Nicomedia cioè, e di Cefarea nella Palettina, i quali nel medefimo fecolo quarto fi renderono affai celebri per la loro perfidia. Non è giunto a noftra notizia . quali fossero le azioni di s. Eusebio prima di effere deffinato dalla Provvidenza a reggere la Chiefa di Samofata fua patria; ma gli elogi firaordinarj , che del suo merito hanno fatto tra gli altri due gran Dottori della Chiefa a. Bafilio e s. Gregorio Nazianzeno, non lasciano luogo di dubitare, ch'egli non falisse su la cattedra episcopsle di quella città adorno delle più sublimi virtù, delle quali diede poi prove infigni in tutto il tempo del suo vescovato. La prima azione illuftre, che di lui fi riferifca nulla Storia ecclefiaftica, fu quella ch' ei fece con geoerofità crifliana in Antiochia nell'anno 361. io occasione dell'elezione di s. Melezio al patriarcato di quella città. Si trovava allora io Antiochia l'Imperatore Costanzo gran protettore degli Ariani, e trattandofi di eleggere un Vescovo, che riempisse quella gran Sede metropoli dell' Oriente, ch' era vacante, si divisero in due fazioni i Vescovi, cercaodo i Cattolici di far cadere l' elezione in un foggetto cattolico, e gli Ariani in una persona attaccata al loro partito . Finalmente per opera del nostro Santo convennero tutti concordemente nella persona di s. Melezio, Prelato degniffimo di quel fublime posto; onde ne fu fatto il decreto dell' elezione, fottofcritto da tutti i Vescovi sì Cattolici, che Ariani, e ne su depofitato l'originale in mano dello stesso s. Eusebio. Ma appena gli Ariani si avvidero di esfersi inganuati io queda scelta, e che s. Melezio era uno zelante difenfore della cattolica Fede . induffero il mifero Imperatore Coffanzo, che come una foglia leggiera fi lafciava volgere per ogni parte dai fraudolenti eretici, l'induffero, dico, a cacciare in efilio il gran Melezio, come meglio si può vedere nella sua Vita riferita al 23. di Febbrajo nella prima Raccolta delle Vite-

2. Sant' Eusebio, il quale, come fi è detto, teneva in deposito l'atto della sua elezione, subito che vide questa violenza degli Ariani, se ne parti da Antiochia, e si ritiro nella sua città di Samofata, Ma gli Ariani perfuafero Coftanzo a fpedir colà un messaggio a posta per ridomandargli ll decreto fopraddetto dell' elezione di s. Melezio, a fine di abolire, per quanto potevano, un testimonio si autentico della loro perfidia . Rifpole Eusebio, uon poter esso restituire quel deponto raccomandato alla sus sede, se uon in pre-senza di quei Vescovi, che glielo avevano con-segnato. Irritato Costanzo da questa risposta del Santo, spedi un uffiziale con sue lettere, nelle quali espressimente gli comaodava di restituire prontamente quel decreto, altrimenti gli figni-ficava di aver dato ordine, che in gaftigo della fua disubbidienza gli sosse tagliata la mano de-fira. Cio scriveva l'Imperatore per atterrirlo, poiche aveva fegretamente ordinato al latore della lettera di non eseguire la minaccia. Il fanto Vescovo però tanto su lungi dal concepire spavento del minacciato fupplizio, che anzi prefentando all' uffiziale non folo la deftra , ma la finistra mano aucora: Ecco , disse , ambeduc le mani, tagliatele pure, come vi piace, giacebe non fono giammai per rendere il decreto, ch'è una prova il convincente dell' Ariana perfidia . Ammirà

de' Santi .

l'Imperatore la generofa fortezza del grand' Eufebio, e non potè far a meno di oco celebrarla con lode. Tanto è vero, che la virtù ha una forza occulta da farfi ftimare, ed ammirare dagli stessi suoi nemici! Da quel tempo in pot gli Ariani riguardarono il Santo, come uno de' loro più fieri avverfari, e non cestarono mai di molestarlo, e perseguitarlo. Egli tuttavia nulla temendo le loro cabale, cd infidie, ooo lafciava di predicare altamente la verità, non folo nella fuz città, e diocefi di Samofata, la quale prefervo dal contagio dell'erefia, ma dovunque il fuo selo ardente della Fede l'obbligava a portarfi, per fostenere i vacillanti, per confortare ideboli, e per animer tutti a combattere virilmente, e a foffrire qualunque cofa, piuttofto che cedere alla persecuzione . Morto nell' anno 361. l'Imperatore Coftanzo, e fucceduti nell' Imperio prima Giuliano , detto l' Apostata , e poi Giovizoo principe cattolico, cesso per lo spa-zio di tre anni incirca la persecuzione degli Ariani. Ma nell'anno 364. o 365. fi rinnovo più fie-ra nell'Orieote fotto l' Imperator Valente, il quale aveva abbracciata l' Ariana erefia . Allora fu, che il Santo spioto dalla sua iofiammata carità, si mise a girare travestito da soldato per le città della Siria, della Fenicia, e della Paleftina, confortaodo i Cattolici a resistere alle sollecitazioni , o perfecuzioni degli eretici , e ordinando ancora de' preti, de' diaconi, e altri mi-nifiri ecclefiaftici in quelle Chiefe, che ne avevano bisogno, per mancanza di buoni pattori, che professifiero la cattolica Fede. Nella qual condotta egli aveva in vifta la falute delle anime, e il bene de fuoi proffimi, (cbe è la fovrans legge del Criftianesimo) più che le regole della discipli-na ecclesiastica, secondo le quali ad uo Vescovo particolere non farebbe stato lecito di fare delle Ordinazioni nelle diocefi altrui -2. Non fi può attribuire, fe noo ad una fpecie

di miracolo, che questo intrepido difensore della Fede cattolica fosse lasciato in pace per si lungo tempo nella sua Chiesa dagli Ariaui, i qua-li erano padrooi dello spirito dell' Imperator Valente. Ma finalmente volle il Signore ricompenfare il fuo zelo colla gloria della coofessione e de patimenti , permetteodo , che i medefimi Ariani circa la metà dell' anoo 374. otteoessero dall' Imperatore uo ordine, per cui egli fu bandito dalla fua Chiefa, e rilegato nella Tracia . L'Uffiziale imperiale destinato sd intimargli un tal ordine, giunfe a Samofata full' imbrunir della sera: Eusebio lo ricevè con gran pace, e tranquillità di spirito, e avvisò l' Uffiziale a non saroe parola con alcuno : altrimenti ( diffe ) fe il pspolo giunge ad averne notizia , ti getterà nel fiume , e a me fi attribuirebbe la cagione della tua morte . Celebro fecondo il folito l' uffizio della fera, e a notte avanzata, quando tutti dormivano, egli ufcì dalla città a piedi con un folo domeftico; e giunto alla ripa dell' Eufrate, che bagna le mura della città di Samofata, eutro in una barca, e diede ordine a'remiganti di navigare alla volta di Zeugma, dove giunfe la mattina feguente ful levardel Sole. Rifaputafi la partenza del fanto loro Paftore dagli abitanti della città di Samofata, non fi udirono che pianti, gemiti, e lamenti pel difpiacere grande, che ne provarono. Un gran nu-mero di effi imbarcatifi full'Eufrate, fi portarono a Zeugma, e con lagrime, e fuspiri lo pregarnno a ritornariene a Samofata, e non abbandonare ai lupi il fuo amato gregge. Ma poichè videro il Santo rifoluto di ubbidire agli ordini dell' eretico Imperadore, vollero dimottrargli il loro amore, con offerirgli pe' bifogni del fuo lungo viaggio, e della fua dimora in rimnte e straniere contrade, chi oro, ed argento, chi abiti, chi fervi. Il fanto Vescovo prese solamente alcune poche cose da quei , che gli erano più iutimi , e familiarl, e dopo averli efortati tutti a confervarfi fermi, e cottanti nella dottrina degli Apottoli , e nella professione della Fede cattolica, e a schivare la comunione cogli eretici, e dopo averli ancora raccomandati al Principe de' Pattori, acciocchè nella fua affenza li difendeffe , e proteggeffe , fi licenzio da loro , e profeguì il fuu viaggio ver-

fo ia Tracia, che era il luogo del suo efilin. 4. Quanto i cirtadini di Samofata foffero ftati bene iftruiti dal fanto loro Paftore, e fortificati nella pietà, e a mantenere illefa quella dottrina che aveva loro infegnata, apparve chiaramente da ciò che di poi avvenne . Concioffiachè avendo gli Ariani intrufo nella Sede d'Eufebio un Vescovo della lor setta, chiamato Eunomio, niuno degli abitanti della città , nè pevero , nè ricco, ne farvo, ne artefice, ne agricoltore, ne giovane, nè vecchio, nè somo, nè donna, inter-venne giammai alle folite fagre adunanze, per non comunicare coll' Eretico; anzi tutti fenz' eccezione schivarono di parlargli, e di avere con esselui qualunque benchè minimo commercio. Onde Ennomio, ch' era per altro un unmo di dolce e placido temperamento, vedendofi da tutti abborrito, e sfuggito, fpontaneamente fi ritiro da Samofata. Ma nou per quefto gli Ariani ceffaro-no dal moleftare, e vessare i Samofateni, poichè in lungo di Eunomio foftituirono un certo Lucio uomo ardito, e violento, e vero lupo giufta la fignificazione del fuo nome, che in greca favella vuol dire infidiatore del gregge. Ma quanto egli ancora fosse in aversinne ai Samosateni si può raccogliere da questo fatto, che racconta Teodoseto . Meutre un giorno alcuni fenciulli ftavano siocando alla palla in una contrada della città . accadde, che paffando Lucio per quella, fcorfe la palla tra' piedi del giumento , ch' ei cavalcava . Allora i fanciulli alzarono la voce, e moftrarono disguito di ciè ch' era accaduto. Del che accortofi Lucio, ordino ad uno de fuoi fervi, che fi arattenesse ad offervare quello, che fossero per

fare quei fanciulli ; e vide , ch' effi accelero del fuoco, e fecero paffare per la fiamma la palla, come se avesse bisogno d'esser purificata dal contagio contratto nel toccare il giumento dell' erefiarca . So bene , dice Teodoreto , effer quefto un fatto puerile , e qualche avanzo delle antiche superflizioni. Nundimeno ( egli soggiange ) da esto si può argomentare, quanto grande sosse in quella città l'abominazione dell' Ariana erefia. e quanto quel popolo fuste fermo, e costante nella Fede de dugmi cattolici, secondo gl' insegnamenri del fuo fanto Paftore. Ciò non offante Lucio non imitò la piacevolezza d'Eunomio, ma piene di sdegno, e di furore procurà, che dagli Uffi-siali dell'Imperature fostera mandati in silio alcuni de principali preti di quella Chiefa , e tra gli altri il fanto prete Antioca , nipote di s. Zufebio, il quale gli fuccede poi nel Vescovato dope ia fua morte .

s. Intanto il fanto Confessore di Cristo Eusebie non folamente ebbe a foffrire gl'incomodi dell' efilio nella Tracia, ma inoltre corfe più volte pericolo di perdere la vita, a causa delle incursioni che di continuo facevano i Barbari in quella provincia, che era divenuta il teatro della guerra tra i Romani, e i Goti, e non ne fcampo fe non per una speciale, e sensibile provvidenza del Si-gnore. Piacque finalmente a Dio di liberare la Chiesa d'Oriente dalla tirannia dell' Imperator Valente, il quale nell'anno 278, fint miferamente i suoi giorni bruciato vivo, come si disse nella Vita di s. Evagrio ai 4. di Marzo . Laonde i Vescovi cattolici , che fi trovavano rilegati in varie parti dell'Imperio, ebbero fotto l'Imperator Graziano , e poi futto l'Imperator Teodofio , una piena libertà di ritornare alle loro Chiefe. Tra effi uno de' più illuftri fu il noftro Santo, il quale verfo il fine dell' an. 378., o ful principio del 379. fece ritorno alla fua Chiefa di Samofata, e fe dal fun diletto gregge accolto con quel glubbilo, che ognunn fi puo immaginare. Egli fi applicò fubito alla eura non folo della fua Chiefa particolare di Samofata, che fi era confervata immune da ogni taccia d'errore , ma il fun zelo fi eftefe ancora a riparare i danni, e a rifterare le perdite, che l'erefia aveva cagionate nell'altre Chiefe. Per tal effetto, valendofi, come fi crede, della facoltà a fe conferita da un Concilio tenuto in Antiochia, visitò le Chiese della Siria, e provvide di Paftori eccellenti in pietà, e in dottrina quelle , ch'erano vacanti , o pure erano flate occupate da perfidi eretici, i quali probebilmente fotto il nuovo Imperatore cattolico A erano da effe ritirati . La virtù eminente del fanto Vescovo, e il suo eroico zelo per la Religione gli meritarono finalmente la ricompenía la più fegnalata, che in quello Mondo poffano conleguire i forvi più illuftri del Signore, quel è quella del martirio. Avendo il Santo deftinato, e confagrato Vescovo di Dolica, piccola città della

Siria,

Siria, un certo Mario, nomo di gran merito, fe n'ando a quella città, per collocario ful trono episcopale. Ma appena egli ebbe metto piede in quella città, che una donna fanatica, e invafata dallo spirito diabolico dell' Ariana erefia, scaglio contro di lui dall' alto della sua. cafa una tegola , che lo colpì nella tefta , e gliela fracasso in maniera, che poco dopo passò alla vita immortale in Cielo . Prima pero di morire, fece giurare agli attanti, che non avrebbero in verun modo procurata la punizione del misfatto di quella difgraziata donna ; imitando coal l'elempio del fuo Salvatore, che prego in croce il divino suo Padre per li suoi crocifistori; e di a. Siefano, che in mezzo ad una tempetta di pietre scagliate contro di lui, piego a terra le ginocchia in favore de'suoi crudeli nemici. In fatti volendo i Magiffrati prender vendetta dell' enorine delitto contro la sopraddetta donna, i Cattolici di Samofata, fecondo le premure del loro fanto Pastore, operarono in maoiera, che rimase esente da ogni pena. Tai fine glorioso ebbe quefto illuftre difenfore della Fede l'anoo 380- nel mele di Giugno, e verilimilmente in quetto giorno, o nel feguente, in cui se ne celebra solenne fetta nella Chiefa Orientale .

Oh quaoto bisogna che stiamo avvertiti e vigilanti , che lo spirito d'errere e di sanatismo non a' impadrooisca del nottro spirito, e non ci conduca a quegli orrendi precipizi, ne quali caddero gl'infelici Imperatori Cottanzo, e Valente, fedotti, ed ingannati dagii artifizi, e dalla fimolata pietà de' Vescovi Ariani ! Effi nello abandire dalle lor Chiefe tanti fanti Vescovi, e tra gli altri il grande Eusebio Samosaseno, e nel perseguitare innumerabili persone di un merito diffinto, e a Dio gradite, credevano di prestar offequio al Signore, e di promuovere quella dottrina, che falfamente giudicavano effere immune da ogni taccia, non ottante le decisioni della Chiefa fatte nel Concilio Niceno. Ma caddero difgraziatamente nel laccio loro tefo dal demonio, e furoco nel numero di coloro, de'quall Gesù Critto aveva predetto nel Vangelo a' suoi Apottoli, e in persona loro ai difensori della ve rità di tutti i secoli, che gli avrebbero persegui tati, e meffi anche a morte, credendo di fae un'opera a Dio gradita . Permife il Signore per qualche tempo quetti terribili offuscamenti, per merzo de' quali purifico , e famifico i fuoi eletti , come l'oro nei fuoco . Ma finalmente la verità trionfo non offante tutti gli sforzi della potenza e politica umana; e noi al prefente veneriamo, come eroi del Criffianesimo, quelli, che allora forono trattati come gente sediziosa, perversa, e meritevole de più feveri gattight; all'opporto abbiamo giuffamente in efecratione coloro, che allora agli occhi degli nomini carnali apparivano vittoriofi , e trionfanti , Impariamo adunque a

non lasciarci ingannare dalle apparen ze umane, e a non discottarci mai da quelle dottrine, che dagli Apostoli, ammaestrati da Gesù Cristo, sono ttate trasmesse alla Chiesa cattolica , e che la Chiefa medefima noftra madre, la quale è, come dice l'Apostolo , la colonna , e il firma-mento della verità , infegna a noi suoi figliuoli , qualunque fia lo sforzo, che fi faccia dai fuoi nemici, per offucarie, ed abbatterie. A queto fine preghiamo fempre il Signore, che ci affilta co fuoi lumi, e colla potente fua grazia, accioccbè non permetta, che fiamo ingannati dallo spirito d'errore , o sia ne'dogmi , o sia nelle regole della morale , giacche gli uni , e le altre appartengono al depofito della Fede : onde perseverando costanti nella vera credenza, e nella pratica delle buone opere, arriviamo a confeguire l' nitimo noftro fine , ch'è l'eterna beatitudine in Cielo .

### 22. Giugno . S. METODIO PATRIARCA, E CONFESSORE . Secolo VIII. e IX.

La fua Vita , feritto in formo a encomio de un autore anonimo contemporanto, è riportata in preco, e in latino fotto il di 14 di Giugno on Bollanaffit, i quali apgiumono altre notice preje da autori preci di fecoli feperati, di cui come fofpette di faifita, fi è creduco di non faren uju alcuno.

N Siracufa nobile città della Sicilia ebbe i fuoi I natali a. Merodio dopo la metà dell'ottavo fecolo da una delle primarie famiglie di quell' tfola . e provveduta di copiose ricchezze. Dopo aver fasso i fuei studi delle scienze omane ed ecclefiastiche nella sua patria, egli fi porto alla Corte in periale di Coffantinopoli, a cui era allora. loggetta la Sicilia, con difegno di farvi spiccare i fuoi talenti, e di avanzarfi nelle più cofpicue dignirà . A queflo fine vi comparve con un fontuofo equipaggio, facendosi on srattamento splendido e dispendiofo. Ma il Signore, che colla fua ineffahile Provvidenza l'aveva condotto in quella citta, per farne un gran banto, e un generofo atleta della cattolica Fede , dispose , che ben preto rimanefie difingannato delle vanita mondane, e che rinunziando alle fallaci speranze del secolo. 6 confectatie al fuo divino fervizio . Il mezzo efteriore . del quale Iddio fi fervi , per operare colla fua potente grazia quetto cambiamento nel cunre di Metodio, fu un fanto monaco, il quale avendo con ello qualche familiarità, ed effendo consapevole de' sooi pensieri indiriazati ad acquistare gloria nel Mondo, un giorno così prese a par-largii: Se voi ficte, o Signore, tanto defiderofo della gloria , perchè non ve ne procurate una flabile e divina , che mai non finifee, in vece di una gloria fragile, e meerta, che pretio fronifee ? Col verfare le ricebenge in feno de poveri , cel prendere fopra di fe

la croce, sol feguire le reali velligie di Criillo, fi acquilla la crea e perpetua glaria. Nica moetre vi udite cil, che due Grui Criil no sil l'aggelo, che agnofir tali prometti il complo in quello Mondo, e la vata eterna L'Londo, e data erección al min parole, e na inprilate fode, poi erroleret d'effer pocreo, ed albietto in quello fecolo e così arrorecte a fodere col principi del popolo di Dio, ed crediterete un trano di civiria funcione.

2. Queste parole del monaco furono tanti acuti firali, che penetrarono il cuore di Metodio, il quale perciò feuza punto Indugiare, diffribul a' poveri le fue fottanze, e voltando le fpalle al Mondo, ando a rinchiudersi in un monastero fituato in un luogo detto Chenolaco, parola greca, che vuol dire Lago dell' Oche, in cui dimoravano alcuni fanti monaci , e quivi vestendo l'abito religiofo, meno per molti anni una vita fanta, sconosciuta invero, e vile agli occhi degli uomini, ma gloriofa, e ricolma di virtù al cospetto di Dio. Siccome le mire del Servo di Dio ad altro non tendevano, che a fantificarfi nel filenzio , nell'ofcurità , e nell'umiliazione , per confeguire l'eterno premio apparecchiato in Cielo agli uraili di cuore ; così difegnava di terminare i fuoi giorni in quel monaftero; ma il Signore permife, che il suo merito fingolare fi rendesse noto a a. Nicesoro Patriarca di Costantinopoli, il quale credè di dover porre ful candelliere della fua Chiefa quefta lucerna , che ffava fepolta fotto il moggio, acciocchè risplendesse in benefizio di molti . Che però lo cavò dal monaftero, l'innalzo al grado di Sacerdote, e l'incorporò al clero-della fua Chiefa, Quefta promozione di Metodio al Sacerdozio divenne per lni una forgente d'innumerabili graviffimi fattidj , e patimenti , che dovè dipoi foffrire per la discla della verità, e per gl'interessi della cattolica Religione ; ed ecco in breve qual ne fu la ferie, e l'occasione.

3. Effendo nell'anno \$13, falito ful trono di Coffantinopoli Leone detto l' Armeno , coffui rinnovò con gran furore la perfecuzione contro le fante Immagini di Crifto , della Vergine , e de' Santi, e band) dalle Chiefe gran numero di Vescovi, e di Ecclesiaftici, che softenevano intrepidamente il dooma cattolico della venerazione delle ss. Immagini contro l'erefia degl' Iconoclatti. Tra i Velcovi mandati in efilio dall' eretico Imperstore, uno de' principali fu il fanto Fatriarca Niceforo , come fi diffe nella foa Vita , riferita in quetta Raccolta a' 14. di Marzo . Onde s. h'etodio, che fi mautenne fempre unito al fanto Patriarca, se ne parti da Costantinopoli, e per ordine di lui si porto a Roma, per rappreie tare al fommo Pontefice i mali della Chiefa di Cottantinopoli, anzi di tutto l' Oriente, turbato e iconvolto dagli eretici Iconoclaffi . Egli f trattenne in Roma fino alla morte dell' Imparatore, preffo del quale nulla vallere le rap-

presentanze, e l'esortazioni del Pontefice ; în questa città seguitò s. Metodio a menare il suo folito tenore di vita fanta, mortificata, e penitente . L'Imperator Leone pagò il fio delle sue scelleratezze, essendo stato uccito la notte di Natale dell' anno \$20. Allora Metodio fece ritorno a Coftantinopoli , e presentò al nuovo Imperatore , chiamato Michele Balbo , lettere efficacissime del Pontefice, colle quali chiedeva il riftabilimento della Fede cattolica, e de' Vescovi esiliati dal fuo antecessore, e particolsemente del Patriarca s. Niceforo , per cui , come suo pastore e padre, il Santo giuftamente s' intereffava con. maggior premura. Ma andarono a voto le fue iftanze , nè produffero altro frutto , fe non. quello di fargli acquittare la gloria di Confesiore di Crifto . Concioffiachè Michele Balbo , ch' era pure infetto dell' erefia degl' Iconoclafti, non folamente non condiscese alle ittanze di Metodio , ma pretefe di obbligare lui medefimo ad abbracciare il fuo partito . E perchè Metodio gli refifie con libertà evangelica, e uon ceffava di difendere la verità, e d'impugnare l'errore, idegnato il superbo Imperatore, lo sece arrestare, e battere fieramente fino a lasciarlo poco meno che morto fotto gl' innumerabili colpi delle sferzate, che gli furono date . Dipoi lo fece rinchiudere in un tenebrofo carcere, ove il Santo foffrì la fame, la fete, la nudità, e ogni forta di pena per lo fpazio di nove anni incirca , ne' quali fopravvisse l'empio Principe .

4. Tolto dal Mondo nell'anno 829. Michele Balbo , gli fuccedè nell'imperio il fuo figliuolo Teofilo, e fotto di effo ricupero Metodio la libertà, per opera principalmente di Teodora, principeffa piiffima, moglie del nuovo Imperatore . Non per questo però cambiarono saccia le cose della Religione in Oriente , imperocchè Teofilo, fedotto dagli eretici Iconoclatti, continuò la persecuzione contro le Immagini, e contro i Cattolici difensori del culto di effe. Era già da alcuni anni paffato all'altra vita nel fuo eblio il fanto Pstriarca Niceforo , e occupava la Sede patriarcale di Coftantinopoli un perfido Iconoclafta per nome Giovanni, il quale favoriva con tutte le sue forze l'empia eresia, che professava. Onde ficcome s. Metodio, fempre fermo, e coflante nella Fede cattolica, fenza temer l'ira del Principe, nè il furore del Patriarca, continuò a difendere la verità, a confermare I vacillanti, a richiamare ful buon fentiere i traviati, e ad opporfi, per quanto poteva, agli sforzi degli eretici ; così fu di nuovo esposto agl'insulti, e ai mali trattamenti per parte de' medefimi eretici . L' Imperatore fattolo a se chiamare, lo rimproverò come un nomo turbolento, e fediziofo, lo minacciò della fua indignazione, lo fece anche flagellare crudelmente a fegno che tutto il fuo corpo fu ricoperto di piaghe, e di fangue. Ma non per quetto il Santo perdè il suo coraggio,

anzi con intrepidezza mirabile feguitò come prima a condannare l'errore, e a combattere per la verità; di modo che Teofilo cominofio dalla fua coftanza, febbene non deponesse il suo errore, mitigò però negli ultimi anui della sua vita

la persecuzione contro i Cattolici.

5. Piacque finalmente al Signore di calmare la tempesta suscitata dagli eretici, e di restituire la pace alla Chiesa d' Oriente. Imperocchè essendo morto nell' anno 841. l'Imperatore Teofilo, e fuccedutogli il figliuolo ancor fanciullo Michele III., la santa Imperatrice Teodora, che su dichiarata reggente dell' Imperio nella minorità del figliuolo, richiamò dall'esilio i Vescovi cattolici, e fece deporre, e discacciare gli eretici dalle fedi episcopali, che occupavano. Uno de' primi ad estere deposto fu l'empio Patriarca Giovanni, e allorchè si tratto di eleggere un soggetto, che fosse meritevole di riempiere quella inligne Cattedra, fi crede, che niuno ne fosse più degno di s. Metodio, il quale aveva dato per tanto tempo prove sì illustri della sua Fede, e che portava impresse nel suo corpo le onorevoli cicatrici de' patimenti sofferti per la difesa de' dogmi della cattolica Religione. Egli adunque fu follevato al trono patriarcale di Costantinopoli nell'anno suddetto 841., e questa sua elezione quanto riempì di gioja i Cattolici, altrettanto di dispiacere, e di confusione recò agli eretici, che temevano il suo zelo, e il suo coraggio. Egli però più colla dolcezza, che colla severità cercò di ridurre al seno della Chiesa cattolica gli eretici ; usò tutte le induttrie possibili, per purgare il campo evangelico dai triboli de' vizje disordini, che si erano introdotti in mezzo alle turbolenze delle passate persecuzioni; e benchè fosse avanzato negli anni, ed estenuato dalle penitenze, e dai patimenti fofferti, non rifpariniò fatica alcuna nel riftabilire la pace, e nel promovere la gloria di Dio, e la salute del fuo popolo. Egli era, dice l'Autore della sua Vita, il padre de' pupilli, il protettore delle vedove , l'ajuto , e il conforto di tutti coloro , ch' erano afflitti e tribolati; e fopra tutto egli non fi dava mai pace , ne ripofo , finche non aveffe infinuata la fana, e cattolica dottrina negli animi delle fue pecorelle . Quattro anni solamente governo s. Metodio quella gran Chiesa, poiche nell'anno 846. pieno di meriti, e colmo di virtà, riposò nel Signore ai 14. di Giugno, in cui se ne fa la memoria nel Martirologio Romano.

Quante volte avrà s, Metodio rendute grazie al Signore, durante la sua vita, di averlo per mezzo di quel fanto monaco illuminato a conoscere, e disprezzare la gloria vana del Mondo, per cui ciecamente s'affaticava, e a far acquisto della vera, e folida gloria, che da tanti fecoli ora gode, e in eterno goderà nel Cielo! E'vero, che per arrivarvi gli convenne prima umiliarli, e mortificarli negli efer-

cizi della penitenza, e poi molto patire, e soffrire nel ministero sacerdotale, che gli su conferito dal suo Pastore s. Niceforo, come si è veduto. Ma questa è la gloria, questa la felicità d'un Cristiano, e molto più d'un Sacerdote, dice l'Apostolo s. Pietro 1, l'essere maltrattato, afflitto, e perseguitato per la causa di Dio, e per la difesa della verità, e della giuttizia; seguendo gli esempj del nostro divino Capo e Maestro, il quale rendè testimonianza alla verità avanti Ponzio Pilato, fecondo l'espressione di s. Paolo 2, e percio fu oltraggiato, flagellato, e crocifido. Forfechè i feguaci del Mondo, e delle fue vanità sono esenti dal patire afflizioni, crepacuori, e persecuzioni, e qualche volta sì gravi e cocenti, che ne restano oppressi? E pure qual è il frutto, che ne ritraggono? Quanto presto pasfano le loro dignità, e grandezze, allorchè giungono a conseguirle dopo mille stenti e fatiche? Al contrario chi s'impiega nel servizio di Dio, e va unicamente in cerca della fua gloria, e per tal causa soffre travagli, contumelie, e persecuzioni; primieramente fino dalla vita prefente prova nel suo cuore consolazioni ineffabili, quali a proporzione esperimentava in se medesimo s. Paolo 3, allorchè diceva : Gloriamur in tribulationibus . Sicut abundant paffiones Christi in nobis , ita & per Christum abundat confolatio noffra . Di poi alle momentanee afflizioni, e ai patimenti passeggieri di questa vita, succede una gloria immensa, infinita, ed eterna in Cielo 4. Dagli esempi adunque di s. Metodio, e di tutti i Santi impariamo una volta a disprezzare la gloria vana del Mondo, e a cercare con tutta la premura la vera, e stabile gloria, che ci renda felici e beati per tutta l'eternità. Diciamo anche noi di vero cuore col fanto David 5 : Quid volui fuper terram ? Deus cordis mei , & pars mea Deus in aternum . Mibi adhetere Deo bonum est, ponere in Domino Deo spem meam . Che altro voglio io, e defidera su questa Terra, se non che il mio Dio, ch' è la mia gioja, e la mia felicità? Buona cofa è per me l'attaccarmi a Dia, e in lui folo riporre la mia speranza.

23. Giugno.

### B. MARIA OIGNIACENSE. Secolo XII., e XIII.

Giacomo di Virì, prima Canonico Regolare, e direttore della beata Maria, e poi Cardinale della Chiefa Romana, e Vefovo di Frafacti, ne ferife la Vita due anni copo la fua morte. Si riporta dal Surio alquanto alterata nello fille, e nella fua originale integrità dai Bollandili fotto quefo giorno 32, di Giugno.

Celebre nella Fiandra il nome, e il culto della beata Maria, chiamata Oigniacenfe dal luogo, ove abito negli ultimi anni della fua Выь

(1) 1. Petr. 3.14, & 4. 14. (2) 1, Tim. 6, 13. (3) Rom. 5. 3. 2, Cor. 1, 5. (4) 2, Cor. 4. 17. (5) Pfalm. 72. 26.

vita, e ove terminò felicemente i fuoi giorni. Il Cardinale di Vitr'i suo consessore, e direttore, che ne scrisse la Vita ad istanza del Vescovo di Tolofa, il quale su testimonio di vista delle vir-tù fingolari della Serva di Dio, in occasione che dimorava in quelle parti a causa degli Albigefi, che l'avevano scacciato dalla sua Chiefa, questo Cardinale, dico, credè di dover lasciare alla... memoria de potteri tettificata la pietà intigne, che in quel tempi, cioè nel fine del fecolo x1t., e principio del x111., regnava generalmente. nelle donne vergini , vedove , e maritate della Fiandra. Onde noi crediamo di far cofa grata al lettore, e profitevole a quelle del festo femminile, riferendo qui ciò, che il medefimo Cardinale racconta fu tal proposito. Dice egli dunque indirizzando il fuo difcorfo al Vefcovo fopraddetto di Tolosa : Voi avete cogli occhi propri veduto la picta fingolare delle donne di quello paefe . Avete veduto numerofe febiere di vergini , le quali disprezgando le carnali deligie per autore di Cri-Ho, e nulla curando le ricebezze della Terra pel defiderio de' beni celeffi , menano una vita povera, umile , ed abbietta , e altro non cercano , che di rendersi gradite al loro Sposo immortale, amandolo con tutto il cuore, e imitando i fuci efempi. Effe faticano per guadagnarfi il loro tenue vitto coi lavori delle proprie mani , benebe abbiano de parenti ticchi , e vivono separate dal conforzio degli nomini , unicamente intente a fantificare le anime loro . Voi avete veduto molte vedove paffare i loro giorni nelle orazioni , ne' digiuni , nelle vigilie , nelle lagrine , ne' lavori , e nelle opere di mifericordia , e flarfene continuamente applicate al servizio di Dio , al quale ora bramano di piacere affai più di quello, che già cercaffero una volta di piacere a' lovo mariti , tenendo fempre fife nella ment: quelle parole dell' Apoflolo, che una vedova, la qual vive tra le deliaie , è morta avanti Dio . Voi avete finalmente veduto le donne maritate dedite alla pietà conveniente al loro flato , allevare i figliuoli nel fanto timor di Dio, abborrive le pompe mondane, vivere foggette a' loro conforti , e confervarfi pure e calle ; anzi alcune effere giunte ad offervare una perfetta continenza di confenso de loro mariti , tanto più degne di ammirazione , quanto che non ardono in mez-20 al fuoco, e nello flato matrimoniale men ano una vita angelica .

"What algebra is a same illustric fanter donne rifspear de ¿ come un sellus di prima gramettar, a la beata Maria, la quale esfendo nara nell' anno azry, in Nivella della doccio fallora di Liega, ora da Namur, da genitori di mediore conditione, mir a de fancialia la bolorimento al leggi que a vanirà mondane, e ai trattenimenti poerili e una grande inclinazione di l'estricio dell' orazione, rillimente del socio del l'estricio del d'orazione, rillimente del socio del l'estricio del d'orazione, rillimente del socio del l'estricio del l'estricio

ni, che l'erano ftate infegnate, e meditava quelle verità della Fede, che aveva imparate, con gran gufto del suo spirito, fin d'allora prevenuto da copiose benedizioni del Signore. I suoi genitori, vedendo quanto ella fosse inclinata alla ritiratezza, e alla pietà, temevano che abbraccialle lo frato religiolo, onde fi affrettarono a... maritarla in un' età, in cui non le fosse facile dà refiftere ai loro voleri . In età adunque di quattordici anni su sposata ad un giovane suo pari, chiamato Giovanni, col quale vitle alcuni anni fautamente, efercitandofi in opere di pieta, di penitenza, e di umiltà, fenza veruoa contradizione del suo consorte, di cui aveva colle sudolci, e affabili maniere guadagnato l'affeito, onde le lasciava una piena libertà di soddissare alla fua divozione. Dopo qualche tempo però gli esempi della sua fanta moglie secoro tal impreffione nel fuo cuore, che, fpirando in lui la divina grazia, fi rifolvè di secondare le ardenti brame di lei, che erano di vivere iofieme in una perfetta continenza, e di amarfi scambievolmente come fratello, e forella, e infieme ancora attendere alle opere della crittiana pietà . A quefto fine cominciarono a diftribuire le loro facoltà in limofine ai poveri, e in sovvenimento delle vedove, e de' pupilli, con tale abbondanza, che si ridustero esti medesimi all' indigenza. Nè di ciò contenti, crescondo nel loro cuore il servore della carità, fi confagrarono al fervizio de' lebbrofi, ai quali fervirono per qualche tempo in uno spedale, che stava vicino a Nivella, in un luogo appellato Villenbroch . Allora fi vide . dice il Cardinale di Vitrì, autore della Vita della bests Maria, quanto il Mondo sia opposto alle maffime del Vangelo, e nemico de veri servi di Dio; imperocchè effi furono da' parenti , ed amici derifi , disprezzati , e maltrastati , come persone vili, ed abbiette, e che aveslero perduto il giudizio; onde divennero la favola del volgo, e dovettero foffrire obbrobrj, e contumelie; le quali però lungi dal cagionare ad effi triflezza, e rammarico, erano anzi motivo di gioja, e di giubbilo, perchè venivano in tal maniera ad afformigliarfi al loro Salvatore, il quale è ftato dal Mondo derifo, perfeguitato, e caricato di obbrobri, e contumelie, fino a morire fopra un patibolo di croce .

3. Era la fanta donna divotifima della Paffione di Grab (7016), della quale era folia fare il foggetto principale delle lue pie meditazioni. Stando eita en giorno in una Chaich occupazio della composita della composita

di lagrime. Effendo frata dal Cardinal di Vitrì, allora Canonico regolare, e fuo direttore, efortata a temperare alquanto le sue lagrime, acciocchè non recassero danno alla sua falute, e non le indebolissero la vista, ella rispose : Quelle lagrime fono la mia refezione : eff: fono il mio dolce nutrimento di giorno e di notte : effe non folo non mi arrecano alcun danno o afflizione alcuna, mariempiono l'animo mio di gioja e di foave confolagione ; posciache escono da' miei occhi non per alcun mio sforzo, ma per la bontà del Signore, che me le dona. Ella faceva un fagrifizio continuo del fuo corpo, e del fuo fpirito al fuo Dio, cogli efercizi di una aufterifima penitenza, e di ogni for-te delle più rigorofe mortificazioni, le quali, come attefta Il Cardinale di Vitrì, farebbero state ecceffive, fenz'una particolare, e straordinaria infpirazione del Signore, e perciò debbono, fecondo che ei dice, riguardarfi piuttofto come un prodigio della divina grazia da ammirarfi, che come un esempio da imitarsi . Si asteneva dal mangiare carne, latticini, e per lo più anche dal pesce, e dal ber vino, e si contentava per fuo cibo di poco pane nero, qual fuol darfia' cani, di poch'erbe, e legumi, e di acqua pura per bevanda : paffava anche alle volte delle intere settimane senza prendere alcun nutrimento : le fue veglie erano continue, prendendo per neceffità un po' di ripofo a federe colla tefta appoggiata al muro, e qualche volta fopra delle tavole coperte di un poco di paglia . Non per quefto lasciava di lavorare, a fine di guadaguarsi il vitto, e il veftito colla fatica delle proprie mani , come vuole l' Apostolo , e per fomministrare ancora ad altri di che vivere, per quanto l'era permeño. Portava fulla nuda carne un ruvido ciliaio; ed il suo abito esteriore era bensì povero , ma pulito , effendo folita avere in boccaquel detto di s. Bernardo, che quanto le piaceva la povertà, altrettanto le dispiaceva la fordideasa degli abiti. La sua orazione pol era continua di giorno, e di notte, stando sempre colla mente, e col cuore unita a Dio, anche nel tempo che attendeva a' fuoi lavori . Frequentava spesso i fanti Sagramenti, e allorchè si confessava di piccoli difetti , ne quali fi scorgesse al-cun ombra di peccato , si scioglieva in dirotte lagrime, e voleva poi farne una rigorofa peni-tenza, come fe fosfero colpe considerabili. In fomma tutto il tenore della fua vita era fanto, efemplare, e irreprentibile.

4. Professa la Serva di Dio una specialissima divonione alla Santissima Vergine, per measo della quale conoceva di aver ricevure motte grazie dal Signore. Era perciò folita di portarin, anche in tempo d'inverno, camminando a piè nudi fopra la neve, ell ghiaccio, alla visita di ma chiefi dilatta de umiglia di Nivella, e ivi passare tutto il giorno, e la notte in orazione, toranndo a casi que foi las ria di giorno figuente;

fempre digiuna , e più robusta di quel ch'era avanti che ne fosse partita: tanto era il fervore della fua carità, e divozione! Fu anche da Die favorita di moltidoni, e di quelle grazie, che fi appellano gratis date, cioè di rapimenti di fpirito , di eftafi , di celefti visioni , e rivelazioni , dello spirito di profezia, del discernimento degli fpiriti, e di penetrare gli occulti del cuore, e di altri fimili doni, de quali il Cardinale di Vitrì, testimonio oculato, ne ha composto quafi un Intero libro . Sei anni prima di morire , per divins rivelazione , fi trasferì ad abitare in un villaggio, chiamato Oignes, con licenas del fuo conforte Giovanni, ed ivi priva d'ogni forta di comodità, effendo quel luogo quafi deferto, continuò a menare una vita più angelica, che umana, e a perfezionare l'opera della sua fantificaaione, fempre afforta in divine contemplazioni, e unita intimamente col fuo celefte Spofo, a cul anelava con infocati fospiri, bramando di esfere sciolta dai legami del corpo, e andarlo a godere fvelatamente in Cielo . Efaud) il Signore le ardenti brame della fua Serva, rivelandole il tempo del fuo felice paffaggio da questa vita. Volle però prima vie più purificarla, e renderla adorna di più copiosi merit1 con una fastidiosa inferenità, che le durò cinquantadue giorni, ne quali benchè il corpo molto patifie, il fuo spirito efultava di gioja, e di celefte confolazione per la dolce speranza di quella eterna selicità, che le stava preparata in Paradiso; onde in vece di lamentarii de' dolori , che foffriva , prorompeva quasi continuamente in seftivi cantici di lode, e di ringraziamenti al Signore; e tra questi cantici, e laudi divine fpiro placidamente l'anima ai 23. di Giugno dell' anno 1213. in età di trentafei anni .

Che giocondo spettacolo presenta ai veri Fedeli la descrizione, che lo Scrittore della Vita di questa beata Serva di Dio fa della pietà criftiana , che generalmente regnava nelle donne d'ogni stato nelle città della Fiandra nel tempo ch'ella viveva! Quanto la loro maniera di vivere è differente da quella, che pur troppo regna in una gran parte, e forse nella maggiore delle donne de' tempi nottri ! Ma se quelle beate donne vivevano fecondo le fante massime del Vangelo, e camminavano fedelmente per quella firada , che conduce al Cielo, al quale fenza fallo fono felicemente giunte non meno che la beata Maria Oigniacense; che farà di quelle de' tempi noftri, le quali tengono una condotta totalmente opposta, e vivono fecondo le perverfe massime del secolo, dedite al luffo, alle vanità, alle geniali conversaaioni, al paffatempi mondani, in una parola allo sfogo delle loro viziose passioni, qual farà il loro fine? Vi penfino effe, e vi riflettano feriamente, giacche fi tratta d'una cofa la più importante del Mondo, da cui dipende, o una eterna... felicità, o una sempiterna miseria, o una gloria Bbba

ineffabile in Cielo, o un orrendo supplizio nell' Inferno. Avvertano di non lasciarsi ingannare da vane chimere, nè fedurre da fallaci lufinghe, e fperanze immagifiarie. No, dice l'Apostolo s. Paolo 1 . Wolite errare : Deur non irridetur . Que enim feminaverit bomo , beco metet : Non vogliate ingannarvi ; non & burla con Dio . Ognuno mieterà cio che ha feminato . Perocche chi femina. nella carne , vivendo cioè secondo i desideri delle fue concupifcenze, mieterà dalla fua carne la corruzione , vale a dire l' eterna dannazione . Ma chi feminerà nello fpirito, regolando i fuoi coftumi fecondo i dettami dello Spirito di Dio, mietera dalle Spirito l'eterna vita . Ergo dum tempus babeniut , operemur bonum , conchiude l' Apostolo 2 . Adunque finchè abbiam tempo, operiamo il bene. È vuol dire, non perdiamo tempo a convertirci di vero cuore a Dio, non differiamo un momento folo a regolare la noftra vita fecondo le maffime del Vangelo, e a sare opere buone, perchè il temo della vita prefente, ch' è il tempo datoci da Dio per seminare buona sementa, è breve, ed incerto, e ogni giorno ci fovrafta un' interminabile, e fpaventevole eternità.

## 24 Giugno. B. Pietro da Pisa. Secolo XIV., e XV.

Quelle poche notigie, che ci restano delle azioni di questo Besto, si trovano raccolte presso i Bellandesti nel tom. sdi Giugno. Si veda ancora la Storia degli Ordini Religios sumpana in Lucca e avuo 1732. par. 4 cap. 1.

L beato Pietro da Pifa, Iftitutore dell' Ordine de' Religiofi, detti gli Eremiti di s. Girolamo, nacque l'anno 1355. nella medefima città di Pifa, da cui ha preso il nome, e su figliuolo di Pietro Gambacorta, il quale governava quali con affoluta autorità quella allora celebre Repubblica. Fino all'età di aç, anni egli rimale nel fecolo, e bifogna dire, che in questo tempo i suoi sentimenti fossero più conformi alle massime del Mondo, che a quelle del Vangelo, se è vero, come sembra affai verifimile, che egli infieme con un fuo fratello, chiamato Andrea, ettraessero violentemeute dal monaftero, in cui fiera ritirata a vettir l'abito religiofo, una loro forella per nome Chiara, e la tenessero per più mesi rinchiusa in casa per obbligarla a prender marito contro la fua volonià, come fi diffe uella Vita della medefima beata Chiara Gambacorta, riferita in questa Raccolta si 17. di Aprile . Comunque però fia la cola , la vérità fi è , che Pietro scorto da lume celeffe , e difingannato delle vanità del Mondo, e forse anche commosto dai fanti esempi della sua beata forella Chiara in età di as, anui , se ne partì dalla patria, e riveftito d' un abito penitente se ne andò nelle montagne del ducato d' Urbino, ed ivi fifsò la fua dimora in uno di quei monti chiamato Montebello. La vita, ch' ei conduffe in quefla folitudine, erz conúmile a quella, che ne' primi fecoli della Chiefa ave uno menata i Solitari, dell' Egitto, a pplicata cioè all'orazione, al lavoro delle mani, e agli efercial della penienzane digiuni, nelle vigilie, e in altre aufferità, per renderfi fempre più accetta a Dio, per foggettare la fina carne, e le fue paffioni allo fpirito, e alla fanta legge di Dio.

2. Il Signore però, che voleva fervirfi di lui per la falute di molti, dispose, che dopo qualche tempo fi unifiero feco altri dodici compagni, i quali vollero feguire le fue vestigie, e meuare fotto la fua condotta una vira penitente . Si vuole, che questi dodici compagni fossero altrettanti suorufciti, e malviventi, i quali andavano girando per quelle montagne, e commettendo delle rapine, e de ladronecci, e che per opera del beato Pie-tro sossero convertiti a via di salute. Ma soprabbondando la divina grazia, dove aveva abbondato l' iniquità, abbracciarono con tal fervore la penitenza, che riuscirono tutti uomini di eccellente virtù, e alcuni di effi fono venerati nel loro Ordine col titolo di Beati . Questo fu il principio della Congregazione religiofa del beato Pietro da Piía, che allora s'intitolo (come anche al prefente fi chiama da molti ) degli Eremiti di s.Girolamo. Con questo nome volle il beato Pietro, che si appellasse quella sua nascente Congregazione, si perchè egli aveva eletto per protettore di effa s. Girolamo, sì perchè bramava che non... meno esso, che i suoi Religiosi, imitassero gli esempj illustri di virtà, e specialmente di umiltà, e di penitenza, in cui questo gran Santo, e Dottore della Chiefa fi era efercitato in tutta la fua vita .

2. Di fatto egli aveva un baffiffimo fentimento di fe ftesto, e non v'era aufterità, che di buon cuore non abbracciasse . Portava sulla nuda carne un giaco di ferro armato di punte, e il rimanente del corpo era ricoperto d'un ruvido ed ispido cilizio . Digiunava rigorofamente quattro quarefime ogni anno, e passava tre giorni d'ogni fettimana, cioè il lunedi, mercoledì, e venerdì con poco pane, e acqua, e nel rimanente dell' anno l'ordinario cibo fuo, e de' fuoi Religiofi era di folo pane con alcuni frutti, o erbe cotte. Continue erano le fue vigilie, e quando fi trovava oppresso dal fonno, prendeva un poco di ripofo fopra uno ftramazzo di paglia, e sovente sulla nuda terra . La fua occupazione, oltre il lavoro delle mani nelle ore deftinate, era l'orazione, nella quale era molto da Dio favorito, e da essa ricevevafempre nuovi lumi, e nuovo vigore, 'per far progreno nella virtà, e per profeguire con coraggio e fenza françarfi la dura carriera da fe intraprefa della fua penitenza . Effendoli sparsa la sama... della vita fanta del beato Pietro, e de' fuoi compagni, non folamente i popoli de' pach all'in-

(1) Gal. 6.7. & fag-

torno, e specialmente d'Urbino, concorfero con abbondanti limosine a fabbricare una chiefa, e un convento per servizio di quei Religios nel fuddetto luogo di Montebello, ma bissona ancora, che il beato Pietro foudassi attri conventi per ricovarri coloro, che vollero abbracciare il suo littuto, come fece particolarmente sin Faston, in Fano, e pol la Trevilo, in Padova, in

Venezia, e altrove. 4. Mentre così il Signore spargeva copiose benedizioni su questo novello Istituto del bezto Pietro, ii demonlo nemico implacabile de' fervi di Dio, e di ogni opera buona, fuscitò delle persone maligne, le quall con nere calunnie laceravano il buon nome dell' uomo di Dio, e de'fuoi compagnl. Dicevano costoro, e spacciavano pubblicamente, che la loro vita in apparenza al auftera, non era che un' impoltura , per Ingannare i femplici, e per acquiftarfi fama, e gloria preffo il Mondo ; ch'effierano lupi coperti di pelli d'agnello, i quali nudrivano nel cuore de fentimenti perversi, e contrari alla Religione, e giunsero fino ad accufarli di fortilegio , e di magia . Onde ne avvenne, che il beato Pietro, e i suoi compagni, or l'uno, or l'altro, erano chiamati dagl' Inquisitori a render conto di se medesimi, e delle loro operazioni , e benchè nulla fi poteffe provare contro di loro , tuttavia ficcome non ceffavano le calunnie de' maligni accufatori , così nemmeno avevano fine le moieftie, ch' effi erano coftretti a foffrire per parte degl' Inquifitori . Il beato Pietro pertanto credè di dover cercare il conveniente rimedio a queste imposture, e redimere la quiete de' suoi Religiosi, con far ricorso alla Sede apostolica . A questo fine nell' anno 1421, fi presento in Roma al Pontefice Martino Quinto, il quale dopo aver riconosciuta l' innocenza del Servo di Dio, approvò il suo Istituto, e ordinò con fuo Breve de'ar. di Giugno di detto an. 1411. agl' Inquisitori di aftenersi in avvenire di più veffare , e molettare il beato Pietro , e i fuoi Re-

5. Finalmente non lasceremo di quì accennare brevemente la gravissima affiizione, che provò il Servo di Dio per l' eccidio, e totale efferminio della fua nobile famiglia, cagionato dall' iniquo tradimento di Jacopo d'Appiano, di cui fiè parlato nella fuddetta Vita della beata Chiara Gambacorta fua forella. Egli fi fentì forgere nell'animo qualche fentimento di vendicare il fangue ingiuftamente sparso di suo padre, e de suoi fratelli, come avrebbe potuto fare per mezzo de parenti, e amici, che aveva in Pifa. Ma riconofcendo fubito questi fentimenti come una suggestione diabolica, per farlo rientrare nel Mondo, e diftorio dal fuo fanto proposito di non attendere ad altro, ché a fantificar l' anima fua , e a far acquifto dell' eterna falicità dal Paradifo , fi umiliò avan-4i Iddio, raddoppio le sue orazioni, e penitenze,

e con't riportò una perfetta vittoria di qualia vio, leinta tenzazione, e adorando gli ordini imperferutabili delli divina Provvidenza, a quella fara. Fondita e rivolta di suoi del periori di suoi del besto. Pietro da Pifa giunte fino a noi; nè altro di più fappiamo di lui, fe non che effendo fi nell' anno 1431, portato a Venezia per affiri della fau Congregazione di piedia città per affiri della fau Congregazione di piedia città, i i termino figicemente: I foul giorni nel mefe di Giugno dal medafimo anno 1435; in et di Ottani' anni com-

Intanto noi poffiamo riflettere, come i Servi di Dio, benchè immuni da ogni taccia, fono foggetti alle maldicenze, e calunnie degli nomini luperbi e maligni , I quali , allorchè nulla ritrovano da cenfurare nelle loro azioni , che appariscono all' esterno, si fanno arditi di andare a scrutinare gli occulti del cuore, che a Dio folo fono rifervati, attribuendo loro de' fentimenti perverfi, e delle intenzioni inique, come a loro piace, e secondochè ad effi suggerisce il demonio primo padre, e autore della menzogna. Coal accadde, come fi è veduto, a quefto Beato, e così accaderà, finche durerà il Mondo, perchè pur troppo non mancherà mai questa razza d'uomini maligni, e amatori delle imposture , e delle calunnie , che spesso ricoprono e mascherano sotto lo specioso manto di zelo della Religione, o di altri mendicati pretofti . Anzi v' è giusto motivo di temere , che quefta iniqua zizzania fia fempre più per crefcere, perchè Gesù Crifto nel Vangelo ci ha avvifato. che negliultimi tempi, fi reffreddera la carità , e abbonderà l'iniquità di molti . Così Iddio lo permette per efercizio di virtù ne' fuoi Eletti . come lo permife nella persona adorabile del fuo unigenito Figliuoio , oppresso dalle impoflure , e calumnie de facerdoti , fcribi , e farifei, mascherate sotto il velo dello zelo della legge Mofaica. E però quanto ognuno dee temere per fe · medelimo di non cadere in fimili lacci , che apportano un' eterna rovina all' anima propria : altrettanto fi debbono confolare avanti Iddio quelli, che foggiacciono a fimili inique cenfure, e maligne impotture, e fono ingiustamente ricoperti d'ignominia nel cospetto degli uomini, poiche imitando l'esempio di Gesu Critto Joro capo e maestro, e sostrendo tutto con pazienza, umiltà, e mansuetudine, riceveranno in Ciejo quella corona immarcescibile, colla quala il Padre celefte , come dice s. Agostino , in occulto coronat coloro, che fono lacerati, calunniati, e oppreffi dalla violenza e potenza degli uomini temerarj, maligni, e turbolenti.

25. Giugno. S. Guglielmo di Vercelli. Secolo XII.

Giovanni da Nufco, che 6 crate effere flato difespolo di 2. Guficimo, ferific la fue Vita, che viene riportata di Bollandifi fotto quillo giorno. 3 venda ancore la Suria digli Ordini Religiofi, flampata in Lucca f an. 1738. part. a. cap. 16. tom 6.

S AN Guglielmo, detto di Vercelli, luogo della fua nascita, per distinguerlo da altri Santi del medefimo nome, venne al Mondo circa l'anno 1084., ed effendo rimafo privo de fuoi genitori, allorchè era ancora nelle fasce, fu educato da uno de' fuoi più proffimi parenti nella pietà criftiana. Quanto fosse grande il profitto, che in essa egli aveva fatto, apparve chiaramente dalla rifoluzione, a cut in età di quindici anni fi appigliò, di confacrarfi alla vita penitente, e mortificata . A questo effetto mellali indoffo una veste da pellegrino, intraprese la vista a piedi nudi de' più celebri Santuari, e tra gli altri di quello di s. Giacomo di Galizia nelle Spagne ; nel qual pellegrinaggio confumò lo fpazio di cinque anni ; e crescendo in lui il desiderio di vie più macerare la fua carne, fi fece fare due cerchi di ferro, co' quali fi cinfe il corpo, che riguardava come un fuo nemico domeftico, a cui bifognava fare una continua guerra, e tenerlo domato, e foggetto, acciocchè non fi ribellaffe allo fpirito . Effendo nell' anno 1106. ritornato in Italia, dopo aver vifitati i Santuari di Roma, gli venne il pensiere di andare nella Paleftina a venerare il fauto Sepolcro del Signore, e gli altri luoghi di Terra Santa, confagrati dagli adorabili mifteri della noftra Redenzione . Si portò a questo fine nella Puglia nel regno di Napoli, forfe per imbarcarfi in qualche porto di quella provincia. Ma avendo avuto il uon incontro di abboccarsi con s. Giovanni di Matera, il quale allora viveva in quelle parti con gran fama di fantità, fu da lui configliato a tralasciare un simile viaggio, e piuttosto attendere a fantificarfi nel filenzio, nella folitudine, e negli efercizi della penitenza. Abbracciò Guglielmo il configlio dell'uomo di Dio, e fi ritirò su una montagna deserta, ove dimorò qualche tempo in compagnia dello ftesso s. Giovanni di Matera, menando una vita aufterifima, e apdicata alla contemplazione delle cofe celefti, finchè avendolo s. Giovanni lasciato solo , per andare altrove, egli ancora se ne parti dalla Poglia, ed eleffe per fua dimora un alto e fcofcefo monte, fituato nella provincia dello stesso regno di Napoli , chiamata il Principato ulteriore . In questo monte, che allora si appellava Virgiliano, perchè correva fama, che ivi avefle dimorato il poeta Virgilio, e che di poi fi chlamo Monte Vergine da una Chiefa, che il Santo in esto edifico, configrata in onore della fantissima Vergine Maria madre di Dio (come fra poco si dirà), continuò a Goglielmo a menare una vita più angelica, che umana, in continui digiu-

ni, vigilie, e penitenze.

2. Si fparfe ben tofto ne' paeli all' intorno la fama della fingolar fantità di Guglielmo , la quale fu ancora dal Signore onorata col dono de' miracoli , onde la gente cominciò ad accorrere in folla al fuo romitorlo, chi per effere iftruito nelle vie della falute, chi per raccomandarfi alle fue orazioni, e chi per profittare de' fuoi fanti esempj. Vi furono tra gli altri alcuni Ecclefiaftici, i quali bramarono di vivere fotto la fua disciplina, e imitare, per quanto fosse loro posfibile , il fuo metodo di vivere , per fantificare le anime loro, e far acquifto del regno de' Cieli . Non potè il fanto Eremita far a meno di non condescendere alle loro preghiere ; e però furono fabbricate ful dorfo dello stesso monte delle cellette per abitazione di questi nuovi eremiti . Quindi ebbe cominciamento circa l' anno 1110. o fecondo altri 1229., la Congregazione de' mo-naci, detti di Monte Vergine. Il fanto Fondatore non prescrisse loro Regola alcuna particolare in iscritto, ma volle solamente, che la loro vita confifteffe in un' auftera penitenza , proibendo non folamente l'uso delle carni, ma eziandio de' latticinj, in una continua orazione, e meditazione della divina legge, e nel lavorare la terra , e ju fare altri efercizi manuali , a fine di fostentarfi colle fatiche delle lor mani . Non. paíso però molto tempo, che fi raffreddo il fervore di questi eremiti, i quali cominciarono a mormorare contro il loro fanto Maestro, perchè effendo effi , almeno per la maggior parte , facerdoti, gli obbligaffe a lavorare la terra, e ad altri baffi meftieri , che dicevano effer inconvenienti al loro carattere . Egli pertanto fu obbligato, per acquietare tali morinorazioni, a contentarfi, che fu quel monte fi fabbricasse una chiefa, la quale fu dedicata in onore della fantifima Vergine, acciocchè in esta potestero fecondo il loro defiderio celebrare i divini uffizi . ed implegarfi nelle funzioni facerdotali , fenza però rallentare nulla intorno all'aufterità della

vitz pasiente levo preferitat.

2. fentust la popoli, che abtavara in quel
popoli, che abtavara in quel
mo, accorrezano i lai in gran numero, coffevirano abbondani limofene, le qual il Santo ricevera di bona animo, come un tellimosiodeli al lovo pièti, e dopo averne richtest quelche
la lovo pièti, e dopo averne richtest quelche
inti particolori del prima del

varfi di quei comodi, che da esse potevano ritrarre. Onde idegnati contro di lui proruppero in acerbe mormorazioni, ed eccitarono querele contro le peuitenze prescritte dal Santo, come troppo dure , auftere , e impraticabili , facendogli ittanza, che le volesse moderare . Fece Guglielmo quanto potè per tenere in dovere, e calmare quegli spiriti inquieti, e turbolenti : ma vedendo riuscir vane le sue diligenze, delibero di abbandonarli , come fece , ritirandosi altrove con cinque de fuoi religiosi , che non vollero fepararfi da lui; e lascio in luogo suo. per governare quella Comunità , il beato Alberto, uomo di gran pietà, al quale colle sue buone maniere riulci a poco a poco di guadagnare gli auimi efacerbati di quei monaci, e di perfuaderli a vivere tecondo le regole prescritte dal loro fanto Iftitutore; dimodochè finch' el visse, non fi fece in effe veruna confiderabile alterazione . Ma dopo la sua morte , essendogli succeduto il beato Roberto, fu alquanto mitigato il rigore della primiera offervanza, e coll'autorità del Poutefice Alessandro III. la Congregazione de monaci di Monte Vergine adotto la regola di fan Benedetto patriarca de' monaci d' Occiden-

4. La partenza di s. Guglielmo dal suo monaftero di Monte Vergine, per un effetto fingolare della divina mifericordia, non folamente fu falutevole a quei monaci ribelli, i quali rientrarono in fe steffi, e mossi dalla prosonda umilia mostrata dal fanto Fondatore, nel cedere loro libero il campo , fi riduffero , come fi è detto , ful buon fentiero fotto il beato Alberto; ma fu ancora profittevole a molti altri, poichè da quel tempo in poi s. Guglielino fondo più monafteri non folo di uomini, ma ancora di donne, in diverse città del regno di Napoli, e anche della Sicilia, e flabili da per tutto un'efatta disciplina regolare, ficchè la sua Congregrazione divenne affai numerofa di perfone, che abbracciarono la penitenza, e fervirono Iddio in ispirito e verità . Contribuì fopra ogni altro a queste fondazioni Ruggiero Re di Napoli, e di Sicilia..., poiche queno Principe informato dell' eminente virtù del Santo, lo chiamò presso di se per valersi de suoi consigli, e in riguardo suo uso delle grandi liberalità verso de' suoi monaci. Si servi Guglielmo di questa occasione, per indurre Rug-giero a sbandire dalla sua corte lo fregolamento, e lo frandolo, che vi regnava, e a riformare i costumi de' Cortigiani. Ma che ne avvenne? Costoro irritati contro il Servo di Dio, fecero ogni sforzo, per farlo credire al Re un ipocrita, e un impottore, e per ofcurare il fuo nome con atroci calunnie. Tanto è vero, che in neffun luogo forfe la virtà è tanto od ata, e veduta di mal occhio, quanto nelle corti! La malignità di quei Cortigiani contro del Santo fi ac-

crebbe a tal fegno, che ordirono contro di lui una macchina diabolica per mezzo d' una rea feminina di Mondo, la quale fi compromife di tirare nelle sue infami reti il medesuno Santo. con animo di fvergognarlo presto del Principe . Ma la cosa riuscì tutto al rovescio de loro perversi disegni , conciossiachè per mezzo d'uno flupendo miracolo in tutto confimile a quello, che opero il beato Pietro Gonzalez, come fi difse nella sua Vita 1, non solo ei ricoprì di confusione i fuoi nemici, ma inoltre convertì a via di falute la fletfa donna, la quale fi mife fotto la condotta del Santo, e vesti l'abito religioso del suo Ordine in un monastero, che il Re Rug-giero fece edificare nella città di Venosa, in cui ella ville negli efercizi d' un' auftera penitenza, e mori fantamente , onde è colà venerata col nome della beata Agnese di Venosa .

5. Essendosi il Re Ruggiero portato nella Sicilia, convenne al Santo andarvi ello pure, per condiscendere ai voleri del medesimo Re; e in tal occasione per le liberalità del Principe fondo un monastero nella città di Palermo . Ma sentendo avvicinarfi il termine della fua vita, confumato, più che dagli anni, dalle penitenze, che offervò fempre con fommo rigore, fece ritorno nel regno di Napoli, e vifitò prima il monaftero di Monte Vergine, e poi gli altri da se fondati, e ortando tanto i Religiofi, quanto le Religiofe del suo Ordine, a perseverare costantemente nel fervizio di Dio, e uella carriera della penitenza, per confeguire l'eterna mercede, apparecchiata in Cielo a quei, che fedelmente perseverano sino alla morte nella loro vocazione. Dipoi fi ritiro nel monaftero di Guglieto vicino a Nusco, e quivi affalito dall'ultima infermità termino felicemente la sua fanta vita con una morte preziofa, la quale accadde nel giorno, in cui egli aveva predesto, che fu il dì 15. di Giugno dell' anno 1142., e ficcome il Signore aveva favorito il suo Servo del dono de' miracoli in vita, così onorò ancora il suo sepolero con molti miracoli dopo la morte.

Gli esempj di penitenza, che questo Santo pratico in tutta la fua vita fino dagli anni giovanili, fervano a noi di flimolo, per abbracciare quetta virtà, tanto necessaria ad ogni Criftiano, che vuol vivere fecondo i dettami del Vangeio, e mettere in falvo l' anima fua, o fia egli giusto, o sia peccatore. Perocchè se egli é giutto, gli è d'uopo di far penitenza per tener in freno la fua carne ribelle, per domare le fue viziofe poffioni, e per raffornigliarsi a Gesà Criflo crocifiilo, capo ed esemplare di-tutti gli eletti, feuza la qual raffomiglianza, come infegna l'Apottolo 2, nessuno puo divenire figliuolo di Dio, e coerede di Critto in Cieto . Se poi è peccatore, molto più gli è necessaria la penitenza, a fine di soddissare alla divina giustizia per le colpe commesse, e ottener grazia e misericordia. Ond'è che il sagrosanto Concilio di Trento; parlando di tutti i Crifiiani, fenza diffiuzione di fello, e di condizione, ha definito, dover effere la vita del Crifliano una continua penitenza. E' vero, che non a tutti convengono quelle pratiche particolari di penitenza, che offervo s. Guglielno: ma nessuno però si può dispensare da quelle, che convengono al suo stato, più o meno fecondo il proprio bifogno; come anche da quelle, che in certi tempi prescrive la Chiefa; nè finalmente da quelle, che provengono dai finiftri accidenti , o di malattia , o di perfecuzioni , o di altre tribolazioni, delle quali è ricolma la vita presente, e le quali, come dichiara il medefimo Concilio 2, mirabilmente fervono a fare la debita penitenza. Atfinchè poi una tale penitenza fia veramente criftiana, e giovevole alle anime nostre, dee, come quella di s. Gugliel-mo, avere per fondamento l'umiltà, e per anima la carità, delle quali due virtù egli diede un si illuttre efempio, allorche fi ritiro da' fuoi monaci, di Monte Vergine, per calmare i loro animi elacerbati, benchè ingiustamente, contro di lui, e per toglier loro ogni motivo di scandalo, e di diffensione .

#### 26. Giugno.

#### S. VIGILIO VESCOVO, E MARTIRE, Secolo IV.

Presso il Tillemont nel tom. 10. delle Memorie sopra l'Isoria ecclessisca si rova raccolto cuno quello, che riguarde quiplo janto Vescovo. e Martire. Si veda accora il Rusnet negli Atti Sinceri de Martiri pog. 111. acil Edizione di Verona.

S An Vigilio circa l' anno 385, fu da Dio chia-mato a reggere la Chiefa della città di Trento, nella quale, come anche nella diocefi, v' erano ancora molti, che professivano il paganesimo ; ond' egli dove molto saticare per convertire al-la Fede di Gesù Cristo quei miseri, e ciechi idolatri . Sul bel principio del suo Vescovato s' indirizzò a s. Ambrogio Vescovo di Milano , pregandolo a dargli qualche iftruzione intorno alla maniera di governare il gregge a se commesso; e s, Ambrogio vi foddisfece con una lettera 3, nella quale tra le altre cofe molto gli raccomanda il prefervare i Criftiani dalla troppa familiarità co' Gentili, e specialmente dal contrarre matrimonj con effoloro , acciocche schivassero il pericolo di contaminarsi , imitando le loro pagane superstizioni . Da quefta lettera apparifce ancora , come Vigilio era ascese al trono episcopale, fornito già delle virtù convenienti al fublime fuo ftato, come fi richiede in chi dee efferne maeftro agli altri, e guidarli alla perfezione evangelica . Di fatto egli risplendè come una luminosa lucerna posta

ful candelliere, per diffipare le tembre degli errori, e de visi, che regnavano nel luo popolo, con uno zelo ardente e indefello procurò di ridure all'ovie di Gesò Crifto coloro, che nadavano errati, e vivevano fehiavi di Satansilo, o per la profetione golatezza de foro coltumi, o per la profetione de riti idolatrici , de quali, come fi è detto, molti n'erano perrache indetto.

a. Siccome la messe era abbondante, particolarmente nelle montagne della fua diocefi, dove non offante le leggi imperiali, che il vietavano, fi continuava a preftare un pubblico culto agl' Idoll con fagrifizi profani; così il fanto Vescovo fi fervi dell'opera di eccellenti ministri, i qual i v'andarono a predicare l'Evangelio, e tra gli altri de'fanti Sifinnio, Martirio, ed Aleffandro. Questi tre Santi , come si disse nella lor Vita riferita ai 29. dello fcorfo mese di Maggio, sotto la scorta di s. Vigilio, e per sua commissione, annunziarono la Fede di Gesà Cristo ai popoli, che abitavano in un luogo chiamato Anaunia, e riportarono la gloriofa palma del martirio, San Vigilio vi fi trovò prefente, e bramava di partecipare esso pure delle loro corone, e di fagrificare la fua vita per amore di Critto. Ma per allora non furono paghi i fuoi desideri , e folamente ebbe il contento di raccogliere, e venerare le reliquie di quei fanti Martiri, e d'inviarue una porzione a s. Simpliciano Vescovo di Milano, e successore dis. Ambrogio, e a s. Giovanni Grifottomo Patriarca di Costantinopoli, accompaguandole con fue lettere, nelle quali descrive il loro martirio, e fi duole di non effere stato giudicato dal Signore meritevole di spargere il suo sangue, e di effere ammeffo al conforzio di questi tre generofi campioni di Crifto .

3. Il Signore però tre anni dopo, cioè nell' anno 400., fi degno di appagare le brame del fuo Servo, e di coronare le sue apostoliche satiche con un glorioso martirio; ed ecco qual ne fu l'occasione. Dopochè al fanto Vescovo era riuscito felicemente di estirpare l' idolatria dal paese sopraddetto di Anaunia, e di convertire alla Fede quegli oftinati idolatri , ( il che egli attribul ai meriti de' ss, Martiri Sifinnio , Martirio , e Aleffandro, che avevano inaffiata quella terra col loro fangue ) , fcorrendo per lo fteffo fine i luoghi eriandio più alpeftri, e inacceffibili della fua diocefi, giunfe ad una valle detta Rendena, ficuata tra scoscese montagne, dove trovò, che da quella rozza, e ruftica gente veniva adorato un idolo di bronzo rappresentante Saturno . Infiammato il Santo dal fuo ardente zelo per l' onore di Dio, gettò a terra quella statua, la spezzo in minuti pezzi, i quali disperse nell'acque d'un... fiume , che scorre in quelle parti , a fine di abolirne non folo il culto, ma eziandio la memoria, imitando lo zelo di Mosè, allorchè (pezzò, e riduffe in polvere il vitello d' oro innalzato, ed adora-

(1) Seff. 14. de Extrem. Unif., (1) Hid., (1) Quelle lettera è la 19, tra quelle di s. Ambrogio dell'ultima edizione .

dorato qual Dio dagli Ebrei alle falde del monte sina. Di poi montato il Santo fulla bafe, dove flava collocato quell'Idolo, cominciò con gran fervore a predicare la parola di Dio, per difinanana quella gente idolatra de fuoi errori, efortando tutti a riconofcere, ed adorare il vero Dio, e dabbracciare la critiana Religione, nella quale folamente potevano confeguire la falute delle anime loro.

4. Mentre il fanto Vefcovo flava così predicando, fi attrupparono intorno a lui molti di quegli idolatri, e irritati fieramente da ciò, che aveva fatto al loro idolo, gli fi gettarono addolfo come cani rabbioli, o piuttolio come furioli leoni » lo calpeñarono, « lo coprirono d'una grandine di affi, fotto i quali, a guifa dei protomatires. Stefano, rende l'anima a Dio, fenza che facesse alcuna resistenza, ne dicesse parola alcuna, se non che arccomandare il suo spirito al signore. Così riportò s. Vigilio la destata palma del martinio, e compì la faticosa carriera del suo ministro passorale ai 26. di Giugno dell'anno suddetto 400., secondo la più probabile , « fondata opinione », benchè altri la prolunghino fino all'anno 495.

Quanto mai i sentimenti, e i delideri de' Santi fono differenti dai nostri! I Santi bramavano ardentemente di patire per amore di Gesù Cristo, di fagrificare la loro vita, e di fpargere il fangue in suo onore, e per la sua gloria, come vediamo aver fatto s. Vigilio . E noi abborriamo fin il nome de' patimenti : qualunque cosa alquanto gravosa, e coutraria alla nostra delicatezza, ci si rende intollerabile, e per essa riempiamo il Cielo, e la Terra di doglianze, e di lamenti. E pure ferviaino lo stesso Dio, professiamo la... stessa Fede, e aspiriamo, o dobbiamo almeno aspirare ( e guai a noi fe non v' afpiriamo) alla stessa mercede, e ricompenía. Confondiamoci avanti Iddio della nostra viltà, e dappocaggine, e full' esempio de' Santi avvezziamoci a riguardare le croci, e i patimenti, come doni di Dio, come mezzi della noftra fautificazione, e come caparre dell'eterna felicità, apparecchiata in Cielo a coloro, che negano se stessi, e portano la loro croce dietro a Gesù Cristo, nostro capo, e maestro. E se non abbiamo il coraggio di desiderare i parimenti , e le croci , come hanno fatto i Santi, fiamo almeno disposti a riceverle, e sopportarle con pazienza, e rassegnazione alla volontà di Dio; poichè quantunque in tal caso il nostro merito sia înferiore a quello de' Santi; è però sufficiente a renderci accetti a Dio, e a condurci al possesso dell' eterna felicità del Paradifo.

## 27. Giugno. S. Antelmo Vescovo.

### Secolo XII.

La sua Vita scritta sedelmente da un autore anonimo; chi era contemporaneo, e samiliare del Santo, si riporta Sec. Racc. da' Bollandisti souo il di 16. di Giugno ; e alquanto alterata nello stile , secondo il suo costume , dat Surio socto il medesimo giorno .

N Acque Antelmo nella Savoja circa la an-no rioz. di una illustre famiglia, e divenuto adulto abbraccio lo stato ecclesiastico. Fu di poi nell'età ancor giovanile provveduto di due pingui prebende, e dignità ecclesiaftiche, secondo l'uso, o piuttosto abuso, che correva in quel fecolo, l'una nella città di Ginevra, ch' era allora cattolica, e l'altra nella città di Bellei . Ma la condotta del viver suo non corriscondeva al fagro carattere, di cui era adorno. Împerocchè menava una vita molle, tra le delizie, e vanità del fecolo, e anelava a maggiori onori, e a più splendide dignità. Estendo egli di uno spirito vivace, e gioviale, e di un naturale affabile, e inclinato a far del bene a tutti, contrasse molte amicizie, anche di persone qualificate, e primarie del paese, le quali facevano applaufo al fuo pretefo merito, e in confeguenza erano cagione, ch' egli fempre più fi allontanaffe da quella modestia, ed umiltà, che conviene ad ogni cristiano, e molto più a una persona ecclesiastica. E' vero, che non apparisce, ch' ei cadesse in gravi disordini, ma la stessa sua vita svagata, e mondana, tra gli agj, e le conversazioni, era un considerabile disordine, a cui non pensava di rimediare, perchè le passioni, dalle quali era dominato, lo impedivano di conoscerlo; e gli adulatori, i quali lodavano la fua generolità verso gli amici, e il suo bello spirito, accrescevano ogni giorno più le sue tenebre. Così Antelmo correva, fenza accorgerfene, al precipizio, quando piacque al Signore di ulargli misericordia, e di aprirgli gli occhi della mente a conoscere lo stato suo pericoloso e non solamente si degnò di liberarnelo, ma di chiamarlo ancora ad una sublime perfezione evangelica.

2. Egli andò un giorno in compagnia d' un fue amico, più per divertimento, e per curiofità, che per altro fine, ad una Certofa, detta delle Porte . Quivi fu accolto con somma cortesia dal Priore di quel monastero, chiamato Bernardo, uomo di gran pietà, il quale intrattenendofi seco in varj discorsi, seppe con buona maniera insinuargli l'instabilità, e vanità di tutte le cose del Mondo, l'obbligo, che tutti hanno, e specialmente gli Ecclesiaftici, di amare, e servire il loro Creatore, e l'importanza di applicarsi seriamente al grande affare della falute dell' anima propria, da cui dipende una tremenda eternità o di bene, o di male fenza fine. Questo discorso del Servo di Dio fece tale impressiona full'animo di Antelmo, che operando in lui la grazia trionfatrice del Signore, lo fece rifolvere di rinunziare alle vane lufinghe, e ingannevoli speranze del Mondo, e di consacrarsi interamente al divino fervigio nella medefima reli-Cccgione glone de' Certofini . In fatti poco dopo ne vefti l'abito con molta confolazione e fua, e di quei Religiosi del monastero delle Porte, e sopra tutti del sopraddetto Bernardo , Priore di esso . Guftata ch' ebbe Auteimo la gran differenza, che passa tra il servire al Mondo, padrone, anzi tirauno , daro , difficile , e incontentabile , e il fervire a Dio, legittimo noftro padrone, e Signore, il cui giogo è dolce, foave, e ripieno di celefti confolazioni, non fapeva faziarfi di ringraziare Iddlo della misericordia grande , che aveva usata verso di lui; onde per corrispondergli nella miglior maniera, che poteva, fi diede a menare una vita ai fanta, e virtuofa, che nel primo anno del noviziato comparve un perfetto Religiofo, offervantiffimo di tutte le regole del fuo Iftituto, e altrettanto fitibondo delle mortificazioni e umiliazioni , quanto era flato prima delle vanità, e degli onori mondani. Ma per breve tempo i Religiofi del monaftero delle Porte poterono godere il vantaggio de' fuoi buoni esempi, poiche trovandosi la gran Certosa, la quale è il capo di tutta la religione de' Certofini trovaudofi, dico, affai fcarfa di monaci, richiefe tra gli altri Antelmo al Priore del monaftero delle Porte, il quale non potè far a meno di non concederglielo , benchè di mala voglia fi privalfe di un foggetto di tanto merito, e di tauta esem-

3. Antelmo adunque trasferitofi alla gran Certofa , maggiormente accrebbe il fuo fervore . avendo, per così dire, fotto gli occhi gli efempi illustri di a. Brunone istitutore dell' Ordine Certofino , e degli altri fuoi compagni , i quali avevano fantificata quella folitudine colle fingolari loro virtà , che egli fi sforzo di ricopiare in fe medefimo . I fuoi digiuni erano rigorofi più di quello, che prescriveva la regola , il fuo filenzio Inalterabile , le fue penitenze asprissime , l'orazione , la sagra lezione , e la meditazione non era interrotta, se non dal lavoro delle mani , e dalle altre funzioni del feo Iftituto. Alcuni anni dopo che fi trovava nella gran Certofa, fu deflinato Procuratore del monaftero, nel qual uffizio seppe unire infieme gli esercizi di Marta nel provvedere a tutti i bisogni della sua Comunità, e nel tener cura delle cose efterne, e specialmente della diffribuzione delle limofine al poveri , verso de quali era affai liberale, cogli efercizi di Maria, confervando in mezzo alle occupazioni del fuo utizio un fingolare raccoglimento di spirito, flando più che gli era permesso ritirato in cella, e non tralasciando le fue orazioni, e pie meditazioni , nellequali impiegava le ore notturae, allorchè gli era mancato il ten:po nel corfo della giornata, Tal era la vita fanta, ed esemplare, che Antelmo conduceva nella gran Certofa, allorchè Iddio difpose, che fosse promosso alla carica di Priore di quel monaftero, non oftante ch' si facelle ogni

possibile sorone , per fottrarti da un finile peño. Il Santo trovio le code della Certoli in catrivo fiato à rifectto al temporale, quasto rigurdo alto figiratela e Concolissiche da quelle orrida montagon, tra le quali è finitat la gran Certonante più celle d'en montagon, tra le quali è finitat la gran Certonante più celle d'en montago, tra le quali è finitat la gran Certona d'eccade di al primisor ferrore, e-fecondo la conditione delle cole munes, fi era non pocori-lattita i dicipiari regione ; que espeto cuttivo diali capo nelle membra, cio salle si la celebrativa del celebrativa del capo nelle membra, cio de nelle si larc Certona dispendenti della gran Certofi.

4. Il Santo nulla atterrito di tali difordini . fenza trafcurare il rifarcimento delle fabbriche, e il buon ordine delle cofe temporali, mife mano alla riforma de' fuoi monaci, e affittito dalla divina grazia, che implorava continuamento con gemitl indicibill, tolfe gli abufi, che fi erano a poco a poco introdotti, e reftitui nel fuo vigore tutte le offervanze, ch'erano prescritte' nelle Coffituzioni, ed erano ftate praticate dai primi discepoli di s. Brunone. Per condurre 2 fine quest' opera egli ebbe molto da faticare, e non poche contraddizioni dovè soffrire da aleuni monaci indifciplinati , i quali lo tacciavano come un uomo aspro, e di una intollerabile feverità , benchè il Servo di Dio ufafftutta la poffibile dolcezza e manfuetudine nell'efigere da effi l'adempimento de' propri doveri . Ma non per questo si arresto, nè si perdè d'animo, ma feguito costantemente a promuovere la riforma, la quale finalmente gli riusci d'in-trodurre non solo nei monastero della gran Certofa, ma in tutti gli altri monafteri del fuo Ordine, talmenteche fi può dire, che Antelmo fia ftato il riftoratore della religione Certofina, e che le desse nuova vita, e nuovo spirito, il quale fi è poi per divlna misericordia conservato anche ne' fecoli pofteriori fino a' tempi noftri. E' vero però, che alcuni pochi monaci in uiun modo vollero fottoporre il collo al giogo dell' offervanza delle regole, com' egli voleva, e che relitterono a tutte le diligenze , perfuafioni , e preghiere, ch' egli adoprò per guadagnarli, onde in fine fu cottretto a cacciarli dall' Ordine, come pecore inferte, che potevano contaminare la fua greggia, o pluttotto la greggia di Gesù Crifto, Ognuno fi può Immaginare come questi monaci disabbidienti e refeassari procuraffero di fereditare da per tutto li Servo di Dio, come un uomo fiero, oftinato, e di un eccessivo ed infleffibile rigore. Ma egli poco fi curo di que-fte loro dicerie, e disprezzò le soro maldicenze, e mormorazioni, non altro cercando, che di piacere a Dio , e di offerire alla Maesti divina ne' fuoi religiosi un popolo di Santi, penitenti, e feguaci delle buone opere convenienti al loro

flato .

g. Dodici enni di fetiche, e di travagli coflò ad Antelmo questa riforma , la quale allorchè egli vide bene ftabilita nel suo Ordine, volle in ogni modo fgravarfi del carico di Superiore, e ritornare allo stato di semplice religioso, per attendere a fe folo nel filenzio della fua cella, e a vie più fautificare l'anima fua coll'abbidienza , e colla fua vita oltre modo penitente , e applicate elle contemplazione delle cose celesti . hia per poco tempo gli potè riuscire il suo pio disegno; posciachè il Priore del monastero delle Porte, ch'era quel Bernardo, di cui abbiamo di fopra parlato, lo richiefe con tanta iftanza alla grau Certofa , per fostituirlo in luogo fuo nel governo del medefimo monastero delle Porte, che gli convenne , benchè contro fua voglia , accettare questo nuovo carico, che ritenne però due anni folamente, con molto profitto di quei religiofi. Nel prendere il governo di quefto monattero, trovo, che vi erano degli avanzi tanto in danaro, quento in grano, e in biade; onde il primo fuo penfiere fu di diftribuire in limofine ai poverl tutto ciò, che fopravanzava al conveniente mantenimento de monaci; poichè credeva, che nessune cosa tante contribuisfe a tirare le benedizioni celefti iu gran copia fopra le Comunità religiose, quanto l'abbondanza della carità, che fi usa verso de' poveri di Cristo, e che fosse inconveniente a persone religiose il cumulare beni temporali più di quello che richiede il loro bifogno . Bensì aveva il Santo gran premura, che i monaci fossero provveduti di tutto il bifognevole, e che fi fomministraffero loro tutte le cofe, che secondo le costituzioni dell' Ordine, e le lodevoli consetudini di effo fi erano fomministrate per lo passato , nè rifparmiava a quetto effetto fpela alcuna, effendo perfusio, che ciò contribuiva a mantenere la pace, e tenere contenti, e nel loro dovere i monaci, e a ftabilire più fodamente l'offervanza regolere. Scorfi due anni de che egli governava il monaftero delle Porte, volle ritorneriene alla fua cella della gran Certofa , ed era fuo difegno di terminare in essa i suoi giorui nel filenzio delle vita privata, e nelle pratiche della più auftera penitenze . Ma il Signore dispose, che da quella ne fosis estratto contro fua voglia, e collocato ful candelliere di fanta Chiefa nell'Ordine sublime di Vescovo .

6. Efindo nell' anno 1169, vacata la fedepelifospia della citri di Bellei, il popolo, e il ciero fi divife in due partiti nella elezione del mon y Vefovo. In quello contrebò di due ambizio i pretandenti, aliane perfona figue e dabbene proposiro il apriona di Anteimo, come ia più adattata per la fias finiti, è de direndo vi condoficago vermare quella Chiefa; ad efindovi condoficatate l'ilianza al Pontefo, e Alefindro III., che fi trovava aliora, in Francia, Grafi fommemente Pena Alessandro l'elezione della persone di Antelino, il quale era a ini estai cognito, e banevolo , attefochè nello fciline , che lacerava allora le Chiefa Romana , aveva prefe le fue parti, e col suo credito eveve ridotto ell'ubbidienza del legittimo Pontefice non folamente. tutto l' Ordine Certolino , ma molti eltri ragguardevoli personeggi. Approvò dunque l'elezione di Autelmo in preferenze degli eltri per Vescovo di Bellel; e perchè prevedeva, ch'egli evrebbe ricufato coffantemente di accettere questo carico, scrisse non solo a lui, ma eziandio el Priore della gran Certofa lettere, colle quali comandava, ch' egli dovesse onninamente fottomettersi agli ordini della divine Provvidenze, che lo deftinava el ministero pestorale di quella Chiefa . Avntofi dal Santo qualche fentore di ciò , che fi trattava intorno alla fua perfona , prefe la fuga, per intenarfi in qualche nascondiglio di quelle montagne, e così evitare il pericolo, a cui era espotto. Ma essendo steto inseguito, e ritrovato, gll fu intimato l'ordine del Papa, e l'istanza della città di Bellei, che per mezzo de' fuol deputati lo richiedeva per fuo Paftore . Non lasciò il Santo di ellegare la fua Inabilità, e imperizia per un tal ministero, ed ogni altre (cufa, che credè più velevole al fuo intento . Ma poicbè vide riuscir tutto inutile . finalmente fi riftrinse e chieder tempo, per andar egli medefimo in persona dal Pontefice, a rappresentare le fue ragioni . Ando infatti a' piedi del Pontefice, e fece quento potè, per fot-trersi dal peso, che gli si voleva imporre, allegando ancora il voto, che aveva fatto a Dio, di non uscir mai dalla folitudine della Certofa . e di non ebbandonare la religione, che aveva professata . Ma andarono a voto tutte le fupregbiere, e nulla gioverono le ragioni, che a lui luggeriva la lua umiltà, a piegare l'animo del Papa; onde gli convenne in fine ubbidire, e ricevere la confacrazione episcopale, che dallo stesso Pontefice gli fu conferita nel di 8. di Settembre, fetta della Natività della fantiffima Vergine , che in quell'anno 1163, cadde nel giorno di Domenica .

7. Fu il Santo eccolto con gren giubbilo dalla città di Bellei, riguerdandolo tutti come un Angelo inviato loro dal Cielo, a procurare la loro falute. Egli nulla volle cambiare intorno al fuo tenore di vivere, continuò a praticare le ftefie rigorofe penitenze , e le altre offervanze della fua Religione, per quanto erano compatibili colle funzioni del fuo ministero pattorale. Si epplico subito ad informarsi esattamente de' bisogni del gregge a se commesto, a fine di potervi dare i dovuti provvedimenti. Trovo con gran rammarico dell' animo fuo, che le vita de' facerdori non era corrispondente ella fantità del loro carattere, poichè non pochi di loro erano involti nel fango della libidine; il che, oltre il Ceca

disonore, che ne proveniva al grado sacerdotale, cagionava grave fcandalo nel popolo. Per apportare il conveniente rimedio a un aì gran male , nel primo anno del Vescovato ordicò il finodo di tutto il suo clero , non già per sare nuovi flatuti, e nuove ordinazioni, ma per efortare efficacemente tutti a correggere i loro coflumi, e ad offervare i canoni della Chiefa intorno alla vita, e disciplina degli ecclesiattici, protestandos, che chionque con si foste arrenduto alle fue paterne efortazioni , e fi fosse offinato nu fuoi difordini , a vrebbe foggiaciuto alle pere, che meritavano i fuoi delitti, e farebbe flato fenza fallo privato de' fuoi benefizi, e dell' onore del facerdozio, per togliere così lo fcandalo dalla Chiefa di Dio , com'efigeva l'obbligo del fuo utizio paftorale. Di fatto quelli che fi abufarono della sua benignità, e non profittarono delle fue aminonizioni per emendarii della loro mala vita , provarono il rigore della fua giuffizia; perche furono deposti dall'. Ordise facerdotale. e privati dell' efercizio delle loro funzioni, oco ottante i clamori, ch'effi fecero, e le macchine, che ufarono, per lottrarti dal meritato gafligo. La flesta jotrepidesza mostro il fanto Vefcovo, per vendicare i diritti della fua Chiefa, e la immunità delle persone ecclesastiche, contro i ministri del Conte di Savoja, i quali in varie occasioni recavano delle molestie, e della velfazione al fanto Prelato . E perchè in progreffo di tempo accadde, che tali moleffie, e vesfazioni arrivarono a fegno, che gl'impedivano i' esercizio del suo ministero nella fortna, che viene prescritta ne' sagri Canoni ; egll credè di dovere abbandonare la fua Chiefa, e risirarfi, come fece, alla fua folitodine della Certofa, e alla fua antica cella, della quale aveva fempre voluto ritenere il possesso, per andarvi di quasdo in quando a ripigliar nuove forze nell'efercizio dell'orazione, e nella contemplazione delle "cofe divine . Ma avendo la città di Bellei fatto ricorfo al Papa, per ricuperare il fuo amato Paflore, egli fu dal Papa obbligato a ritornare alla fua Chiefa, e ripigliare le funzioni del fuo minittero.

8. E ben con ragione la città di Bellei richisde con molta iliana ilia ori ricoru perchè egii adempiesa con fanna diligienta tutte le parti adempiesa con fanna diligienta tutte le parti numanente linetaco a procurrea i vantaggi figirtuali, e temporali del fino gregge. Le vedore principalinente, gii orifani, e la elitre perfone affilita trovarano in lai os padre amoredo femarente del proposito del proposito del proposito per partimonia nelle figure, che concerneravano la fino partimonia nelle figure, che concerneravano la fino prefino per effecte in initro di foctorrere con meggior abbondama eliberalità agli altra bidchief del Bellei per lo fegui di quindidi anni.

Nell' ultimo anno del suo vescovato Iddio gli profentò l' occasione di esercitare la sua carità in una maniera straordinaria . Imperocchè trovaudosi la città di Bellei angustiata dalla carestia, e moltiplicandoù ogni giorno più il numero de poveri, che languivano di fame, egli fi prese una cura particolare di tutti, e provvide alle loro indigenze con tale accuratezza, e diligenza, che nestuno perì di fame fino al tempo della nuova raccolta, Parve, che il Signore lo confervasse in vita , finche duro il bisogno della sua affiftenaa alle miferie del fuo popolo; concioffiacbè ceffata la careftia , fu affalito da una febbre acota , la quale lo condutte agli eftremi del viver suo , Il Conte di Savoja, faputa la fua pericolofa infermità, ando a trovarlo, per ricevere la fua. benedicione , della goale era tanto più follecito. e defiderofo, quanto che per lo paffato v'erano flati tra loro de' dispareri in materia di giorissizione, come fi è di forra accennato. A questo effetto egli diede al Santo quelle foddiafazioni, che giuttamente efigeva da lui, e prefentatofial fuo letto, fu benignamente accolto dal faoto Vefcovo, il quale nell'atto di benedirlo, prego il Signore a fpandere le sue grazie celesti sopra di lui , e sopra il suo figliusto . Noo avendo il Coote allora se non una figliuola femmina, fu da' circoffanti fuggerito al Santo ben per due volte il nome della figliuola io cambio del figliuolo, ma egli perfiftè fempre a ripetere la stella parola di figlinole. Il che fu confiderato come una profegia , poiché qualche tempo dopo nacque al Conte un figliuolo maschio, nel quale si confervo la discendenza della sua illustre famiglia. Fu ancora fuggerito al Santo, se voleva far testamento; ed egli rispose, che nulla aveva da testare, e che se qualche cofa rimaneva in sua casa, esta apparteneva alla fua Chiefa, e ai poveri . Gli Ecclefiattici , che pieni di dolore per la perdita di un sì degno Partore, circondavano il fuo letto, lo richiefero di qualche ricordo. Non altre, egli rispose, vi raccomande, o figliuoli, fe non che conferviate la pace , e la concordia tra voi , e vi amiate fcambievolmente col vincolo d' una fincera carità. In tal maniera il fanto Vescovo tra le orazioni, e le lagrime de Sacerdoti, che l'affiflevano, rende lo spirito a Dio ai 26. di Giugno dell' anno 1178. in età di fopra fettant' anni .

Il carattere priocipial di quello Satto dopo la fac coaverino embra effore that oun rato intrepido e coltante nel promovere la gloria di Dio, e la falsa del foil profilmi, ai nel tempo, ch'agil fa Soperiore nel fao Ordine dellaquello face also faccome provanire della fisa ardente carità verfo Dio, e verfo il profilmo; coa comiscio della fina perfona nedefina ; polché, come si è vedetto, appena fi te confacrato che la come del superiori della della fisa ar-

l'anima fua, mediante l'efercizio continuo d'una rigorofa penitenza, e d'un' offervanza efattiffima di tutte le regole del suo Istituto; talmente che imitando il fuo di vin Salvatore, il quale prima coepis facere , e poi docere , egli pure infegno co fuoi efempi quella riforma di costumi, che dipoi efigè dagli altri, allorchè fu costituito Superiore e Vescovo. Coloro adunque, che si credono effere moffi da zelo a cercare, e procurara la riforma degli altrui cottumi, per conoscere, fe è zelo buono proveniente da carità, o pure aelo falfo derivanza da fpirito di fuperbia... , d'invidia, o da altra paffione viziofa, che foventa si maschera sotto pretetto di zelo, considerino bene, ed efaminino la propria condotta, com' ella fia efente da' difetti e mancamenti, e come attendano feriamente a riformare fe fteffi , a mortificare le proprie paffioni, e a vivere fecondo le regole del Vaugelo; e da ciò potranno argomentare della qualità del loro selo. Ma pur troppo accade spesso cio, che dice Gean Cristo nel Vangelo 1, che fi vedono le piccole feftuche negli occhi altrui, e non fi vedono le groffe travi negli occhi propri, e percio con ifpirito di fuperbia farifaica fi va cenfurando, e criticando le azioni altrui, e si propongono de' progetti di riforma per gli altri , nel tempo tteffo che fitrascurano le gravi mancanze di se medesimo , e non fi ha nè cura nè zelo della propria emendazione. Pur troppo lo zelo di molti è di quel carattere, che descrive l'Apostolo s. Giacomo 2, gelo, fono fue parole, amaro, e pieno di contefe, il quale percio, come foggiunge il medefimo Apoftolo, non proviene dalla fapienza celeffe, cioè da fpirito di carità , ma bensì da una foptenza terrena , animale , e diabolica : laddove la fapienza , che viene do Dio, è pacifica, modella, benigna, e piena di mifericordia , e di frutti di opere buone .

28. Giugno.
S. LEONE II. PAPA.

Secolo VII.

Si vedano le azioni di quello fanto Pontefice preflo Anafafio Bibliotecario nelle Vise de Pontefici. Si vedano ancora i Bollandoffi fotto queflo giorno x8. di Giugno, e gli Annali ecclifaffici bie.

An Leone Papa, Secondo di quefto nome, fu Jo originardo dell'iola di Sicilia, e 6 crede nativo della città di Meffina. Eglifa applico fin da giovanetto allo Medio della ficienze, e particolarmente dell' eloquenza, nella quale fece ral profitto, che fu giudicato uno degli voomini più eloquenti del fio fecolo. Avendo abbracciato i fatta ceclefatito, a probabilmente nella città di Roma, fi diede intermente allo fluido delle divino ma, fi diede intermente allo fluido delle divino Scritture, e de'fanti Padri, per apprendere quelle regole, che dovevano fervire alla condotta tanto di fe medefimo, quanto degli altri nelle funzioni del suo sagro ministero . E in satti egli riuscì un eccellente inluiftro de' fagri altari, non folo nella dottrina della Chiefa, ma eziandio in una fingolare pietà; onde rifplendeva come un aftro luminofo tra tutti quelli, che allora componevano il Clero Romano. Quindi è, ch' essendo passato a miglior vita nel mese di Ottobre dell' anno 682. il fanto Papa Agatone , fu Leone con confenso unanime del Clero, e del popolo fostituito in suo luogo, e inalzato alla Cattedra di a, Pietro; ma la sua ordinazione fu differita più mesi, per aspettare l'approvazione, e conferma di Costantino Pogonato Imperatore di Coffantinopoli, facondo l'uío, o piuttofto abufo, che allora correva nella elezione de' Pontefici Romani .

2. Le prime cure del fuo pontificato furono di eftinguere affatto il fermento dell'erefia de' Monoteliti, la quale per molti anni aveva turbata... la pace della Chiefa . A questo fine confermò it festo Concilio generale, tenuto poco prima in Costantinopoli fotto il suo predecessore, nel qual Concilio era stata solennemente condannata... quell' erefia, e definito, che ficcome in Gesà Critto fono due natura , l'una divina , a l' altra umana, fuffiftenti in una fola perfona, così parimente erano in effo due volontà, e due operaaloni, l' una divina, e l'altra umana; anai fi vuole, ch' egli stesso traducesse dal greco idioma nel latino gli atti di quel concilio, per effermolto perito in ambedue le lingue. Ma ficcome alla falute non bafta la purità della Fede, fe non corrisponde ad effa la fantità de' costumi, coal il fanto Papa fi applicò con ogni diligenza alla riforma della disciplina della Chiesa, facendo que' regolamenti, che a quest'effetto credè più neceffari, ed opportunt. E perchè trovo, che fi erano introdotti degli abufi nel canto ecclefiattico, perciò esfendo egli melto esperto anche in quetta materia, prescriffe una forma migliore... nella maniera di cantare gl' inni, e I falmi nel culto divino , acciocchè vi risplendesse quella gravità, e quel decoro, che conviene alle fagre funaionl, e alle auguste cerimonie della Religione, come quelle, che fono ordinate non a folleticare gli orecchi, ma ad iftillare la pietà, e la divozione uegli animi de' Fedeli; anzi egli medefimo compose de' nuovi inni, e forse ancora la musica, con cui dovevano effere cantati .

3. Era qualche tempo, che gli Arcivecovi di Ravenna, foltenuti dall'autorità, e potenna degli Earchi, o fa Prefetti degl' Imperatori di Coftanimopoli, che facevano la loro reficiena nico in consultati di Ravenna, avevano pretefo di fottrari dalla foggetione de Romani Pontefici di di non venire a Roma a ricevere l'ordinazione, allorche erano fatti eletti i areggimento di quella Chiefa . Ora il fanto Papa Leone fi oppofe vigorofamente a tali ingiuste pretensioni, e sostenne con intrepidezza i diritti della Sede Apostolica : onde gli Arcivescovi di Ravenna surono da quel tempo la poi coffretti a riconoscere l'autorità de' Romani Pontefici, e ad effi prestare quell' ubbidienza, che dovevano alla fuprema Cattedra di s. Pietro, fecondo i canoni, de' quali s. Leone fu in ogni occasione acerrimo difensore. Maquanto egli era forte, ed intrepido con coloro, che alzavano la telta orgogliofa contro la fua legittima podeffà; altrettanto poi era dolce, affabile, e mansueto con ogni altra sorta di perfone, anche le più baffe ed abbiette, le quali accoglieva con viscere di paterna carità, confolandole, e foccorrendole ne' loro bifogni fpirituali e temporali. I poveri specialmente, le vedove, e i pupilli trovavano nel fanto Pontefico un padre amorofo e liberale, ricevendo da esso abbondanzi limosine; per supplire alle quali egli era esemplarmente parco, e riftretto nelle spese, che riguardavano la sua persona.

é. Le virth fingolari, che adornavano il linto Papa, faccano delderne ai Vedeli, che per lungo tempo egli governafa la Chiefa Romana; mi Il Signore na dipfon atrinenti, pachè dopo dieci meli incirci, dacchè era fiato contirazio Fontafec, o chaimo a ricevere in Ciclo ricompenti delle fiae opere buone, e delli che della, con cni, mediane i fina colefe grazia, l'avesa fervito nel corfo della fiar vita fa questa l'avesa fervito nel corfo della fiar vita fa questa forza. Segni la fiae bata morte ai 3,2 di Maggio dell'amo 64g., ma in questo giorno 14. di Giugno fa se cierta in fella, perché crede, che in querbo giorno fosti il fos carpo-dalla chiserationi della contra della contra di Vittano.

La premura; e follecitudine, ch' ebbe quefto s. Pontefice, non folamente a confervare intatti i dogmi della Fede contro gli errori, ma di promovere ancora la riforma de coftumi fecondo le regole della Morale evangelica contro le rilassatezze , serva anche a nol di ammaestramento, per avere la fteffa premura e attenzione nella nostra condotta particolare, giacchè per conseguire la falute, non basta professare una sincera credenza di tutti i dogmi, che ci propone la Chiefa cattolica, se non vi aggiungiamo la fedele offervanza de precetti evangelici , che riguardano i coftumi. E questa una verità certif-fima, e indubitata, la quale a. Agostino fino dal quinto fecolo dimoftrò ad evidenza con un trattato de Fide, & Operibut contro certuni, che fi lufingavano vanamente di falvarfi, anche vivendo male, purchè conservassero intatta , e immacolata la Fede . Certamente tra' Cattolici non fi troverà a' tempi nostri, chi cada in un fimile errore, dopo le definizioni del Concilio di Tren-

to contro i moderni Novatori . Ma pure se fi riguarda la condotta di molti Criftiani , fembra che praticamente fi diano ad intendere, che la fola Fede fia loro futhciente per falvarfi . Imperocchè nel tempo ftesso, ch'essi mostrano una zelo ardente, e qualche volta eziandio trasportato oltre i timiti del dovere, per qualunque cofa, che credono appartenere ai dogmi della Fede, fono poi negligenti, e trascurati oltre modo nel far il bene, e nello schivare il male, e menano in pace una vita molle, voluttuola, e direttamente contraria alle fante maffime del Vangelo . Non è dunque fuor di proposito il ricordar loro, che la Fede anche eroica, come quella , di cui parla a. Paolo I , che giunge fino a trafportare le montagne da un luogo ad un altro, a nulla giova per falvarfi, fe non è animata dalla Carità, e accompagnata dalle opere buone, come foggiunge lo tiesso Apostolo. Si ricordino ancera, che le cinque Vergini, chiamate ffolte nel Vangelo, tutte avevano le lampane, figura della Fede, ma perchè mancò loro l'olio. cioè la Carità, e le opere buone, furono riprovate 2. Si ricordino parimente, che quell'uomo, il quale fu trovato federe a menfa fenza la vette nuziale nel convito del padre di famiglia, ne fu cacciato fuora vergognofamente, e gettato nelle tenebre efteriori 3; il che altro non vuol dire , fecondo i Padri , fe non che non basta effere aggregato al numero de'Fedeli, e professare la vera Fede nel feno della Chiefa cattolica , fe poi fi trafcura l' efercizio delle opere buone, e delle virtù criftiane, che fono quella vefte nuziale, fenza la quale non fi avrà giammai l' ingresso nel celeste convito apparecchiato ai Santi in Cielo . Leggano finalmente il cap.25. di s.Matteo, in cui Gesù Cristo medesimo di sua bocca rappresenta il giudizio, ch'egli farà di tutti noi nell'estremo giorno, e imparino, ch'egli dimanderà uno ttretto conto delle opere buone , dalle quali dipenderà la nostra eterna forte, o beata e felice in Cielo, fe fi faranno praticate, o difgraziata e infelice nell' inferno, fe fi faranno trascurate .

## 29. Giugno. S. Cassio Vescovo. Secolo VI.

Quello, che fi sa di s. Casso, si rileva da s. Gregorio Magno nell'Omilia 17. sopra gli Evangeli, e ne juos Dialoghi lih. 1. cap. 6. e lih. 4. cap. 16.

I N quello giorno dedicato alla folenne memoria, a feitività de sa, hopolici Pietro, e l'eto, de quali fi iferi la Vira si 19-, e 20. di Giogno nella prima Raccolta della Vira de Sauri, di Gionell Martirologio Romano o munemoraziose di a. Cuffio Velcovo di Nirm; al quale professa una faccial divosione a questi est. Apostoli, de era Olivaegni anno portarsi a Roma a venerare le sagre loro Reliquie nel giorno della festa loro; onde în quelta medefima festa su dal Signore chiamato al possessió della beata esernità. Egli circa la metà del sesto secolo governava la Chiesa di Narni, e di quanto gran merito fosse presso Iddio, fi puo raccogliere dal feguente fatto, raccontato da s. Gregorio Magno. Esfendo venuto in... quelle parti Totila Re de' Goti, che allora regnava in Italia, s. Cassio gli ando incontro per fargli onore, e forse ancora per raccomandargli il suo popolo, acciocchè da' soldati del suo seguito non patisse alcun detrimento. Ora siccome s. Casfio era per natura affai rubicondo nel volto, Totila pensò, che cio provenisse dal soverchio bere, onde lo disprezzò come un nomo dedito all' ubriachezza, attribuendo a vizio quello, ch' era qualità naturale; tale, e tanta è l'inclinazione, che hanno gli uomini a pensar male del proffimo loro, e a prendere in cattiva parte anche le cose naturali, e indifferenti! Ma il Signore volle difingannare il barbaro Re del falso supposto concepito contro l'uomo di Dio, e manifestargli la sua santità. Conciossiachè permise, che un suo scudiere fosse in sua presenza invasato dal demonio, il quale fieramente l'agitava, e tormentava. Si ebbe pertanto ricorfo al fanto Vescovo, il quale, fatta orazione per lui, col fegno della croce lo libero dal demonio alla prefenza del Re medefimo; onde egli cambio in altrettanta stima, e venerazione il disprezzo, che prima aveva fatto del fanto Prelato.

2. Era san Cassio solito di celebrare ogni giorno cou un fingolar fervore il fagrofanto fagrifizio della Messa, nella quale spargeva copiose lagrime, alla confiderazione della bontà infinita di quel Dio, che non contento di avere una volta fagrificato se medefimo sul Calvario per la nostra falute, si degna di continuare, e rinnovare in una manlera sì prodigiosa e inessabile lo stesso sagrifizio del suo corpo, e del suo fangue sopra il sagro altare, e d'applicare, per mezzo di esso ai Fedeli gl' infiniti meriti della fua Passione, e morte di Croce. A questa tremenda funzione, foggiunge s. Gregorio, fi preparava il fanto Vescovo con lunghe, e ferventi orazioni, e col dispensare abbondanti limosine ai poveri, oltre la vita santa, e irreprensibile, ch' egli menava, sempre applicato alle funzioni del suo pastoral ministero, e a pascere il suo gregge colle parole, e cogli esempj. Avevaancora, come si diste, una particolar divozione ai santi Apostoli Pietro, e Paolo, ed era suo coflume d'andare ogni anno a Roma nel glorno della festa loro, giacchè la città di Roma n' è poco diffante, a fine di venerare i fepolcri di quefli Principi degli Apostoli, e d'implorare la loro potente protezione presso l' Altissimo. E quanto Iddio gradisse questa sua divozione verso i fanti Apostoli, si dogno di mostrarlo ad un de'Freti della sua Chiesa colla seguente visione, che viene rapportata dal sopraddetto san Gregorio Magno.

3. Apparve dunque il Signore ad un prete In tempo di notte, mentre dormiva, e gli disse: Va', e di' al Vescovo: Fa' pur quello, che tu fai, e persevera ad operare quello che tu operi: non cessi il tuo piede, non ceffi la tua mano: nel giorno del natale degli Apostoli verrai a me, e riceverai la tua mercede, cioè l'eterna felicità, che Iddio tiene in Cielo apparecchiata a' fervi suoi in ricompensa delle loro buone opere. Differì il prete a portare la celeste ambasciata al santo Vescovo, o perchè non prestasse piena fede alla visione, o perchè avesse della ripugnanza a recare l'annunzio della perdita d'un si fanto Pastore. Ma dopochè ne fu dal Signore ripreso, e anche punito con battiture in un' altra visione, se ne ando al santo Vescovo in tempo, che stava per celebrare la Messa secondo il suo solito al sepolero dei beato Martire Giovenale, e gli riferì ciò, che il Signore gli aveva comandato, mostrandogli le lividure delle percosse sofferte per la sua negligenza ad ubbidir prontamente, le quali rendevano restimonianza della verità della medesima visione. San Cassio pertanto da quel giorno in poi maggiormente accrebbe il suo fervore, e si applico con ogni poffibile diligenza a moltiplicare leopere buone, per rendersi meritevole di quella ineffabile mercede, che il Signore si era degnato di promettergli nel giorno della festa de' ss. Apostoli. Passarono però sette anni senzachè ne vedesse l'adempimento; nè per questo egli punto diffido, che non si aveste ad avverare la celeste visione nella maniera, che gli era stata significata, e però ogni anno nell'avvicinarsi la festade'ss. Apostoli Pietro, e Paolo si apparecchiava in modo particolare al paffaggio da quefta vita all' eterna. Di fatto nel fettimo anno nella vigilia della festa de' medesimi ss. Apottoli fu sorpreso da un piccolo calor febbrile, non ostante il quale nel giorno festivo de'ss. Apostoli celebrò i sagrosanti misteri, e dispenso la Comunione a quelli, ch' erano presenti. Dipoi messosi in letto, poco dopo spiro tranquillamente, e se ne andò a compiere la festa de'medesimi ss. Apostoli Pietro, e Paolo in Paradiso.

Dall' efempio di s. Cassio impariamo noi pura professiva ma particolare divozione ai sianti Apostoli Pietro, e Paolo, a venerare con profundo rispetto i loro gloriosi sepolori, e a imporare il potente loro patrocinio in tutti inostri bisogni, e specialmente ne più importanti delle anime nostre, considando di estre per loro mezzo efauditi dalla divina miseriordia, e di giungere, come s. Cassio, alla nostra beata partia del Paradiso. Nentre esti vivevano ancor mortali in Terra, erano sì potenti, e savoriti da Dio, che l'ombra sola di s. Pietro bastava pararire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità, e gli situato di s. Paolo appurire le infernità e gli situato di s. Paolo appurire le infernità e gli situato di s. Paolo appurato di se para di setti di segui di s. Paolo appurato di segui di s. Paolo appurato di segui di segui di s. Paolo appurato di segui di seg

plicati

plicati agli ammalati reftituivano loro la fanità, come fi ha uegli Atti Apostolici . Quanto più dunque ora che posseggono i' immortalità, e fiedono in troni eccela nel cospetto di Dio , come Principi della fua Corte celeffe, avranno il potere d'impetrarci quelle grazie, che loro dimanderemo, quando fieno espedienti alla noftra eterna falute? Tutti i Santi certamente debbono venerarfi, e invocarfi, perchè tutti fono amici di Dio; ma fopra tutti i Santi, dopo la fantiffiına Vergine madre di Dio, conviene di avere una fingolar divozione, e venerazione ai ss. Apostoli; perocchè essi hanno sopra tutti i Santi ricevute le primizie dello Spirito, e fono flati eletti, come pietre fondamentali, fopra le quali è piaciuto al Signore di edificare la fua Chiefa in Gest Crifto pietra augolare. Ma fe vogliamo, che la noftra divozione fia utile alle noffre anime, profittiamo ancora, come fece s. Caffio, a) de' documenti insciatici nelle divine loro epiftole, e sì ancora degli efempi delle virtù, che hanno efercitate , mentre vivevano su questa... Terra . Immaginiamoci , che dal Cielo ci ripetano quelle parole, che a Paolo foleva Indiritzare al primitivi Fedeli : Siate miei imitatori , come io fono di Crifto 1; camminate fedelmente per quella ftrada, per cui noi abbiamo camminato , a fine di giungere allo stello beatissimo termine, al quale fiamo arrivati.

#### 30. Giugno.

SS. MARTIRI DELLA SESTA PERSECUZIONE DE' GENTILI SOTTO L'IMPERATORE S E V E R O.

#### Secolo II., e III.

Si vedano interno a quella perfecuzione il Ruinart nella perfozione agli Aste finceri de Marriri num, 4, e fequenti ; il Illianosti attom, 4, della Memorie et glifiche, e il Card. Orfi nel lib. 5, della Storia eccepiafica tom. 1

Na delle più lunghe, e più violente perfecuzioni, che trasmise al Clelo un'iufinità di Martiri in tutte le provincie del Romano Imperio, su quella di Settimio Severo, il quale comincio a regnare nell'anno 193., e finidi vivere nell'anno 111. E' vero , che questo Imperatore non pubblicò nuovi editti contro la criffiana Religione se non nell' anno 202., perchè ne' primi dieci anni fu diffratto dalle guerre, e quafi fempre occupato ad abbattere coloro, che gli contendevano la corona in diverse parti dell' Imperio, come secero Didio Giuliano, Pescennio Negro, e Clodio Albino, i quali dalle iegioni Romane erano flati proclamati Imperatori . Ma pure in questi primi dieci anni avendo egli lasciata una piena libertà ai popoli, e ai Presidenti, e Governatori di maltrattare i Griffiani a mo-

do loro, foffrirono questi una fiera persecuzione, come apparifce dai monumenti della Storia ecgiegaftica, e specialmente dalla celebre Apologia di Tertuliiano, la quale fi crede, che fosse da iui pubblicata circa l'anno 198., in tempo ch'egli era cattolico, e non aveva aucora abbracciati gli errori de Montanifti . Suffiftevano tuttavia nelle deluse menti de' Gentili le calunnie sparse contro à Criffiani, delle quali fi parlò ai 3t. dello scorso mele di Maggio, cioè, ch'effi fossero rei d'enormi delitti ; che si cibasfero di carne nmana nelle loro adunanze; e che commettessero delle nefande abomiuazioul contro l'onestà, Inoltre erano i Criftiani riguardati come una geute empia , fenza Dio , e fenza Religione , perchè riculavano di venerare gli Dei dell' Imperio, ... d' intervenire agli spettacoli , e alle pubbliche fefle, che i Gentili celebravano nelle loro superfliziofe folenuità . Finalmente ai Criftiani era attribuita la cagione di tutte le difgrazie , e calamità, che accadevano nell'Imperio, come fe gli Dei irritati vendicassero il loro culto, ed onore, che veniva dai Criffiani derifo, ed oltraggiato . Se il Tenere, diceva Tertulliano, ufcito dal fue letto inonda Roma , fe il Nilo non innaffia colle fue acque le campagne dell' Egieto , fe non cadono dal Cielo le folite piogge, fe la Terra è fcoffa da trese dalla pelle , fubito i Gentili efclamano : I Criffiani alle fiamme, i Criffieni ai leoni. Onde effi o erano dal popolo tumultuante trucidati, o dai Presidenti condannati alla morte, come vittime dell' odio pubblico, e meritevoli d' ogni forta di supplizi. Tanto grande era ii numero di coloro, che perdevano la vita, abbruciati dalle fiamme, legati ad nno flipite, o mezzo palo di ferro, e circondati da' farmenti, o altre mate-aie combustibili , cha i Cristiani , come segue a dire Tertulliano, venivano comunemente da Gentili foprannominati Sarmentitii, e Semaxii. Anzi giungeva tant'oltre il furore de' pagani , che nelle maggiori infanie de' loro baccanali incrudelivano eziandio contro i cadaveri de' morti, estraendoli da' sepolori, lacerandoli in minuti pezzi, e disperdeudo quà, e là le iacermembra.

membra. de frecusione dants così per dicie ani forne l'Imperio di Severo, per l'incesa popolere non refferant de l'Evedant ; e Magilirati in efecucione delle suriche Leggi fabilite contro i Grillian; perio poi mora forta a e nuperatore, trovandoli in Oriente , pubblicò degli editti contro i medefini Grillian; condannandoli all'utimo fupplicio, fe non riunnitara gal editti contro i medefini Grillian; condannandoli all'utimo fupplicio, fe non riunnitara cutto deggi fedia. Anumerabili fueneziona di dicinee i quali in quell'occalione combattercitione i quali in quell'occalione combatter-

no in tutre le provincie dell' Imperio . Ma fopra tutto maggiormente infieriva la perfecuzione, e fi moltiplicavano le stragi in quei luoghi, dove si portava colla sua presenza l' Imperatore, uomo d'indole feroce, fanguinaria, e crudele . Così avvenne nella città di Alessandria in Egitto, ove per qualche tempo fi trattenne Sovero, nel tornare che faceva dall' Oriente; poichè, come abbiamo da Eufebio Cefarienfe, ella divenne un vasto teatro, o un campo di battaglia, ove moltiffimi Fedeli di tutto l'Egitto, e di tutta la Tebaide mirabilmente fi fegnalarono, combattendo per la Fede, foffrendo con invista generosità ogui genere di supplizi, e ricevendo dalle mani di Gesti Critto, che presedeva a' loro martiri , e li confortava nel combattimento, immortali corone di gloria. Così parimente accadde nelle Gallie, e principalmente nella città di Lione, la quale già circa treuta anni prima era stata innashata, dal faugue di molti illustri Martiri, de' quali fi riferirono gli Atti ai 2. di Giugno nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ; perocchè attraverfando Severo quellaprovincia, a fine di portarfi nella Gran Brettagna a far guerra ai Barbari di quell'ifola, lafelo da per tutto fegni del fuo furore, e fece fcorrere a rivi il fangue de' Crittiani trucidati per la Fede di Geau Crifto . Così finalmente feguì nell' Italia, particolarmente in Roma capitale dell' Imperio, ove, come fi ha nel Dialogo di Minuzio Felice, intitolato Ottonio, da lui composto negli ultimi anni dell'Imperio di Severo, furono fenza numero quegli eroi della criftiana Religione, i quali con maravigliofa coffanza offerfero alle fiamme, e a ogni forta di fupplizi i loro corpi, per confervarii fedeli al loro Dio. I noffri fleffifanciulli, ( dic' egil ) le notire debols donnicciusle , colla pazienza ifpirata loro dal Cielo febernifeono le eroci , i tormenti , le fiere , e tutto il terrore de' più orribili fupplizi. La medefima generofità, e costanza invincibile , e superiore a tutti gli sforzi delle potettà infernali, collegate colla potenza de' pagani Imperatori , mostrarono in altre parti, e sopra tutto nell' Affrica, gli altri Cri-ftiani, ai quali Tertulliano indirizzo due Trattati, l'uno intitolato Della pazienza, e l'altro Efortagione ai Martiri , per animarli alla pngna , e a foffrire non folo con pazienza, ma eziandio con allegrezza i patimenti transitori del secolo prefente, a fine di giungere per mezzo di effi agli eterni godimenti del Cielo; ricordando loro, che a questa condizione erano divenuti Cristiani , e fi erano arrolati alla milizia di Cristo, di seguire cioè le fanguinose pedate del Salvatore, di portare dietro a ini la propria croce in quefta vita, per effere dipoi fatti partecipi per fempre della fua celeite gioria.

3. Benchè dal detto fin quì apparisca chiara mente, effere ftati fenza numero quei Fedeli,

che in questa perfecuzione di Severo, la quale non termino fe non nell' anno acc. colla morte del tiranno, diedero il fangue, e la vita per Cristo, e confeguirono la gloriofa corona del martirio ; tuttavia non fono fino a nol, e alla noftra notizia pervenuti, se non pochi nomi di tanti illustri eroi del Crittianesimo, e pochi ancora Atti autentici del loro martirio , tenendoli Iddio nascosi nel segreto della fua faccia, ove godono una perfetta felicità, per manifestarli poi a tutto il Mondo , allorche nell' estremo giorno essi riceveranno dalle sue mani la compiuta corona di quei fingolari meriti. de' quali fi degno di arricchirli, mentre vivevano fu questa Terra. Eusebio Cesariense nella sua Storia ci ha conservati i nomi, e i trionfi di s. Leonida padre di Origene, di s. Potamiena vergine , di s. Plutarco , e di altri discepoli del medefimo Origene, i quali da lui non folo ammaeftrati nella dottrina Evangelica , ma inoltre affifliti, e confortati nel combattimento, riportarono una gioriofa vittoria, fagrificando la lero vi-ta per amore di Crifto. Ci reltano ancora gli Atti autentici , e originali di s. Sperato , e altri Martiri, chiamati Scillitani, e delle sa Perpetua, e Felicita, e de' loro compagni, e di alcuni altri, de quali abbiamo riportate le gloriose azioni, o gl' illustri loro martiri ne' rispettivi giorni , ne' quali fe ne fa dalla Chiefa la commemorazione . parte nella precedente, e parte nella prefente. Raccolta delle Vite de Santi : onde farebbe cola fuperflux il farne qui un nuovo racconto. Solamente non lasceremo di aggiungere , credersi da gravi Scrittori, che a quelta perfecuzione di Settimio Severo appartengano alcuni di quei Martiri, che nel Martirologio fi irovano notati d'aver patito fotto Aleffandro Severo , il quale regnò dall'anno 222 fino all'anno 235., attefochè queto Imperatore non folo non mosse alcuna persecuzione contro la criftiana Religione, ma piuttofto le fi mostro favorevole ; benchè però o er fedizioni popolari , o per violenza , e frode di Ulpiano Presetto del Pretorio, anche sotto di lui, come altrove fi è offervato 1, non furono i Criftiani affatto efenti dalle moleftie, e veifazioni

de' Pagani. Quanto fi debbono arroffire i Criftiani de' noftri tempi della loro debolezza, e fiacchezza, nel foffrire quelle piccole traverse, che loro succedono, in confronto della generolità, e fortezza eroica di quei primitivi Fedeli tra tante, aì lunghe, e ai gravi perfecuzioni! Ma molto più crefcerà il nostro rossore , fe si confrontano i fanti , e innocenti cottumi, che allora regnavano ne Fedeli, come ce li descrive Tertulliano nel suo libro Apologetico, con quelli, che pur troppo regnano nella maggior parte de' Cristiani de' giorni noftri , benche professino la stella Fede , e fi dichiarino colle parole di feguire lo fteffo Evange. lio . Udiamo pertanto un breve compendio del-Ddd

(1) Si veda al 10, di Gennaĵo festa di s. Martina, in questa Raccolta;

la vita, che menavano quei beati Criftiani, acciocchè serva a noi d'ammaestramento, per imitare i loro efempi, e per giungere allo fteffa felicifmo termine, al quale effi fono giunti . Erane , dice Tertulliano, i Criftiani fedeli adoratori del vero Dio, al quale cercavano di piacere in tutte le loro azioni , ubbidendo a fuoi comandamenti, onorandolo, e fervendolo in ispirito e verità. Confervavano un'inviolabile fedeltà verfo gl'Imperatori, e i Magistrati, benchè pagani e persecutori-paganda loro i tributi,e ubbidendoli in tutte le cofe, che non fi opponevano alla Legge di Dio e la loro ubbidienza era tanto più fincera, quanto che era fondata nella loro pietà verso Dio, da cui fapevano effere ordinate le umane podettà,e diffribuiti i regni, e gl'imperj, fecondo il fuo beneplacito. Quindi è,ch'effi erano alieni dalle fazioni, dalle fedizioni, e dalle congiure, tanto frequenti tra' Gentili contro i loro Principi . Effi tolleravano con invitta pazienza le violenze, 1 torti, le persecuzioni, e le ingiuftizie, che contro di loro tutto giorno fi commettevano dai magifirati , e dal popolo , fenza rifentirii, fenza vendicarii, e fenza turbare la pubblica pace , benche lo aveffero potuto fare con fomma facilità, attefo il loro gran numero, che riempieva omai tutte le città, le terre, i borghi, e fino i villaggi dell'Imperio Romano . Effi, come buoni cittadini, entravano a parte di tutti i pubblici aggravi, e non ricufavano di concorrere in tutte le cofe al pubblico bene, e fulamente fi allontanavano dagli fpettacoli, dalle diffolutezze, e dalle fefte profane de Gentili, nè volevano in tali cofe avere parte

alcuna . benchè fapeffero d'incorrere il loro odio, e di esporfi perciò alla persecuzione . Noi facciamo (foggiunge Tertulliano ) un folo corpo, perche abbiamo la stessa Religione, la stessa speranza, e la medefima morale, e ci aduniamo insieme, per pregare Iddio con purità di cuore, e colle mani alzate verso il Cielo, per celebrare i divini mifteri, e per udire la lezione delle facre Scritture, e l'efortazioni di quelli, cheprefiedono alle nottre affemblee. In tale occafione ognuno fomministra volontariamente ciò che puo, e che vuole, in fovvenimento della vedove, degli orfani, e de poveri, e bifognofi. Noi ci chiamiamo tra noi fratelli , perchè ci amiamo l'un l'altro con fincerità ; e questa noftra scambievole carità, segue a dire Tertulliano parlando ai Gentili, vi reca maraviglia, effendo voi foliti dire : Vedete , come i Criffiani fi amano scambievolmente, e come sono pronti a dare la vita l'uno per l'altro : e ad alcuui di voi è motivo di fcandalo ciò, che dovrebbe effere d'edificazione. In fomma (conclude Tertulliane) la fantità delle nostre leggi, e l'efficacia de nostri cottumi, regolati da precetti del nostro divina Maestro, è ordinata a promuovere, e a far regnare la innocenza, la giuftizia, la pazlenza, la sobrietà, la pudicizia, e tutte le virtù, per cui l'uomo si rende accette a Dio, e si dispone a confeguire l'eterna félicità, alla quale i Criftiani unicamente aspirano, mediante il difprezzo de' beni terreni, e la fofferenza de' mali paffeggieri di quefto Mondo .

Fine del Mefe di Giugno .



#### ERRORI

#### CORREZIONI

Tom. L. Pag. 15. col. 1. lin. 25. un digrigno di denti Fag. 25. col. 2. lin. 29. Lufano 31. col. 1. lilin. 27. Portafice Marcello 11d. col. 1. lin. 37. Portafica Marcello 11d. col. 1. lin. 37. Portafica Marcello 1. lilin. 37. loro caore 100. col. 1. lilin. 37. loro caore 100. col. 2. lilin. 37. loro caore 100. col. 2. lilin. 37. loro caore 100. col. 2. lilin. 38. loro caore 100. col. 200. col. 193. col. 2. lin. 40. pubblicaffe 222. col. 2. lin. 3. le pose 229. col. 2. lin. 49. dall'aria 231. col. 1. lin. 15. fegreta a chiave 232. col. 2. lin, 16. del Duca 249. col. 2. lin. 4. fante lettere 279. col. 2. lin. 31. per rallegrarti 293. col. 1. lin. 13. 1602. 301. col. 1. lin. 24. Giudice og. col. z. lin. L. comparve 320. col. 1. lin. 31. le azioni 325. cel. 2, lin. 12, s. Viglio

350. col. I. lin. 29. Tebane

un digrignar di denti Cufano Pontefice Marcellino pura Trebnicense informato loro a cuore non pubblicaffe le porfe dall'ira ferrata a chiave col Duca fante letture per rallegrarfi 1622. Giudici comparvero le orazioni e. Vigilio



Tabane

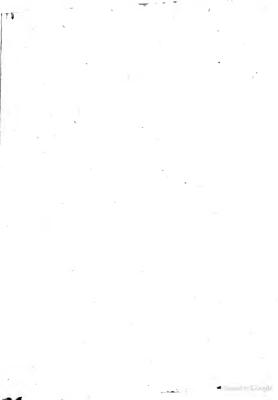

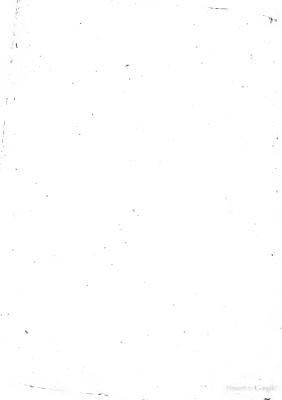

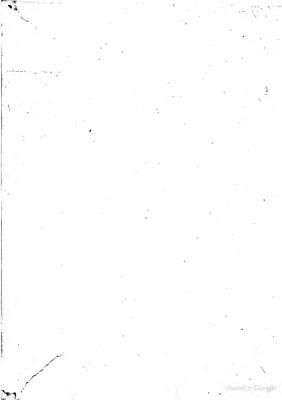

